







605561 DELLARACE. VILL. C.

# ORIGINE, 28

### ET DE' FATTI

## DELLE FAMIGLIE ILLVSTRI

DI M. FRANCESCO SANSOVINO,
Libro Primo.

Nel quale, oltre alla particolar cognitione, così de principij, come anco delle dipendence, é parentele di esse case nobili, si veggono per lo spatio di più di mille anni, quasti sutte le guerre & fatti notabili, successi in Italia, é fuori, sino a tempi nostri. Con i nomi de i più famost Capitani & Generali che siano stati, così antichi, come moderni.

CON PRIVILEGIO.







### AL SERENISSIMO,

ET SACRATISSIMO
IMPERATORE.

RODOLFO SECONDO CESARE SEMPRE AVGVSTO.

### \$60.E



Entre che ne gli anni passati io andaua curiosamente ricercando l'origine & i satti militari delle samiglie illustri d'Italia, trouai che una gran

parte di loro traße il principio suo dall'antichisimo sangue T edesco, trassusonel proprio sangue di questa sempre floridisima & nobilisima nostra Prouincia, & che l'altra parte (se ben venuta di Grecia, o di qual si voglia altro paese) su illustrata & decorata da gli antichi imperadori di preminente & amplissime giurisditioni, & di titoli & stati grandi

† 2 & po-



ET SACRATISSIMO

IMPERATORE,

RODOLFO SECONDO CESARE SEMPRE AVGVSTO.

#### \$60% \$60%



Entre che ne gli anni passati io andaua curiosamente ricercando l'origine & i satti militari delle samiglie illustri d'Italia, trouai che vna gran

parte di loro trasse il principio suo dall'antichisimo sangue T edesco, trassusonel proprio sangue di questa sempre floridisima & nobilisima nostra Prouincia, & che l'altra parte (se ben venuta di Grecta, o di qual si voglia altro paese) su illustrata & decorata da gli antichi Imperadori di preminenze & amplissime giurisditioni, & di titoli & stati grandi

& potenti in quei secoli ch'i predecessori della Vostra Cesarea Maestà, discendendo in Italia per occasione di guerra con esserciti armati, vi lasciarono i loro principalissimi (apitani et (on dottieri, come Vicary per conseruarla a deuotione del Sacro Imperio. Onde parendomi cosa amiranda, ch'in quel tempo concorresse in Italia tanta quantità di Principi grandi,che vi radicarono le stirpi loro illustrisime & chiare, proposi di scriuer questa mia nuoua historia delle famiglie, a honore & gloria della nobiltà nostra,& della (orona Imperiale. La qual nata prima in Roma nella persona di Giulio Cesa . re, & di quindi trasportata a Bisanto da Costantino, & poi ridotta in Francia per Carlo Magno, & finalmente stabilita in Germania nel Grande Ottone, è stata protettrice & madre benefica della vera nobiltà, in ogni tempo, & in qualunque regione che ella habbia fatta la sua residenza. Hauendo adunque messo a fine questamialaboriosa & lunga fatica, mi è piaciuto di publicarla, accioche si comprenda da questa mia scrittura, quali, & quanti fosserogli auttori,& fondatori delle presenti famiglie,

glie, in quella maniera che si comprende da coloro che sono in Roma per i vestigi de i Teatri, de i colosi, & de gli Archi trionfali, la poten a & lo splendore di quella Repub antica. Ma percioche sarebbe indecente & sconueneuol cosa, che la materia ch'io tratto, fosse mandata nel cospetto dell'uniuer (o, sotto altra protettione , che della stessa (orona Imperiale , dalla quale, quasi come da amplis. seminario, vennero tanti Baroni in queste parti, però venendo dinăzi alla Heroica prefenza della Vostra Cesarea Maestà, vero ornamento & sostegno nell'età nostra, del sacro Imperio, humilmente & con le ginocchia dell'animo inchine, poi che io non posso per la distanza del luogo, con quelle del corpo, consacro, con tutto quello affetto più ardente & maggiore di dinotione, & di riueren Lach'io posso, al suo veramente Sacratissimo & Serenissimo nome, questi mici nuoui sudori quali essi si siano. Assai ben sicuro, che la suprema grande Zza della faustisima & immortal casa d'Austria, gloriosa & eccelsa per l'imagini di tanti samosi & celeberrımi İmperadori & Heroi suoi progenitori, fu femfu sempre cortese & pia, & che in particolare l'Altel Za di voi Cesare Inuitto su sempre generosa & clemente, essendo vostro proprio per natura, d'abbracciare con indicibile dignità i veri serui dell'Imperial suo Trono, & dell'augustissima sua persona Alla quale il Massimo & Onnipotente Monarca della Terra, & del Cielo, conceda largamente la sua diuina gratia, à esaltatione della Christiana Repub. & à perpetua & sempterna gloria di voi Sacratissimo Cesare sempre Augusto.

Di Venetia, alli 10 di Nouembre 1582.

Di Vostra Cesarea Maestà

Humiliß. & diuotißimo Seruo

Francesco Sansouino.

FRAN-



#### FRANCESCO SANSOVINO a cortesi Lettori.



Islicile, sabotiosa, & dura impresa posso dir veramente che sia stata la mia, nel trattar Porigine delle famiglie d'Imlia, petcioche oltra che mi è conuentro penar lungamente per venirea notitia delle cose fatte da loro & non cocate da nessuona supra cocate da nessuona supra concerna sa perimo a la constituore, ho anco durato vna estrema sa-

tica ad hauer quella piena cognitione che si richiede alla histosia di cofi fatta materia. Ma quello che più mi ha apportato noia & fastidio, è stato, il ticercare io con ogni diligenza, & piu elattamente che per me si è potuto la verità, poco grata per quanto io conosco, & mal volentieri vdita da i grandi. Alcuni de quali amando affai piu gli ornamenti vani delle falle &c pestifere adulationi, che i fermi fondamenti del vero, si dilettano di effer dipinti & ritratti, più tofto con i colori della bugia. dalla mano di Aristobolo, o di Cherdo, che con quelli d'essa verità, dal pennello di Homero, o di Lauio. Et la predetta mia fatica non è d'altrende proceduta, che da gli accidenti vazij del mondo. Percioche essendo questa prouincia d'Italia, che altre volte fu donna dell'vniuetto, stata rinouata più volte da diuerse nationi, di nuoui habitatori, di costumi, & di lingue, si smarrirono le vecchie memorie, non solamente di infinite nobili, & antiche famiglie, ma delle proprie Città doue elle fiorizono, non fi sapendo à pena doue elle ne tempi andati fossero situate. Nondimeno aiutandomi la diuina gratia, ho sidotto à fine questo mio primo libro. Nel qual si ragiona non pur di molte famiglie che sono al presente, ma anco di molte altre estinte, mosso à pietà, & à marauigha insieme dell'inten tito loto. A pietà, perche ellendo flate poffenti & con amplifa fime

fime giuriditioni di popoli & di flatiet patendo allora ad ogniuno, che douestero quasi eternamente durare, cadute dalla lore antica grandezza firestatono quasi del tutto sepolte in vno eterno oblio, co nomi infirme dicoloro che altamente & vittuo sucue o perando, l'eslatarono fino al citelo; se bentgna & cortese mano trahendoli dal profondo abisso di Lethe,non gli hauesse di nuovo rimessi nelse memorie de viuenti. A marauigsia ancora, perche, chi penserbebe (quando non si sapeste che è pur troppo vero quel detto del Tofeano Poeta.

Ch'ogni cosa mortal tempo interrompe )

che gli Imperij, & le dominationi, con tanti sudori & spesso col fangue fondati, andassero, quasi in vn batter d'occhio, & non altramente che folta nebbia al foffio di impetuofo vento , in perditione? Ho posto parimente alquante di quelle case, che essendo per lo passato sublimi & di molto stato, sono al presente con si poca Signoria, che à fatica consetuano la degniuì loro. Et di quelle etiandio che per la varietà de gli Scrittozi poco benegoli à effe case, ò effi non punto dalle niedesime apprezzati , o stimati per la trascuratezza & dapocaggine loro, sono cosi contrarie & confuse per se medesime, tanto per origine, quanto anco per diuerfi altri accidenti, che à volerle accordare & farle vniformi, mi ha bifognato vlar grandiffima diligenza & consideratione, di maniera che per questo, & per cosi fatte altre cagioni, grande & laboriosa come ho gia detto, è stata l'opera mia. Con tutto cio son piu che cetto di non hauer fodisfatto ad ogniuno, percioche, secondo quell'antico prouerbio, N E anco lo istello Gioue aggrada a tutti. Et oltre a cio fono anco ficuriffimo, di non douer fuggire i pestiferi morfi di coloro, che standosi con le mani a cintola, & procreati dalla natura più tosto per far numero & ombra che altramente, & fruges con sumere nati, hanno pronta lingua a dir male più che la mano a far bene. Onde mi par fino a questa hora fentire che effi dichino, che in alcune di queste famiglie sono fato troppo riftretto, & in alcune altre troppo largo & profuso. Che non ho dato loro la premmenza che si conviene douendo io metter le piu nobili & chiare in principio & le meno nel fine. Che ne ho lasciate fuori vo numero grande, & che final-

finalmente non le ho trattate con quella grauità di stile & con quegli ornamenti d'eloquenza che sanno far gli ingegni pieni d'artifitio & d'alta dottrina. Ma che debbo io dite a cosi fatte cofe ? se non, che s'io volessi puntalmente rispondere a tutte l'oppositioni, haurei pur troppo che fare ? che quando bene io hauesti poi detto, che ho scritto di quelle strettamente, delle quali si leggono amplissime historie & trattati, & di quelle asfai largamente, i cui fatti non hebbero gratia d'esser raccomandati alla memoria delle lettere da nessuno altro Scrittore. & che le ho poste secondo che mi è venuto fatto il comporle, sapendo che a me non s'aspetta, ma si bene a Pontefici, & a gli Imperadori il far giuditio qual di loro debba preporfi & postporfi che s'andranno mettendo di mano in mano tutte l'altre che restano, nel secondo Tomo; & che io mi sono compiaciuto in ogni tempo d'effere inteso da ogn'uno, fuggendo a tutto mio . potere quegli artificij, co quali fi rendono bene spesso le scritture affettate & noiose a lettori, non harei però fatto nulla con la risposta, perche done la malignità s'annida vna volta, molto difficil cofa il poterla leuare, & la sentenza vn tratto publicata da maligni, difficilmente si può reuocare. Oltra che l'otio de gli inuidiosi, porta per l'ordinario, ch'essi non amino l'altrui virtuolo negotio onde conoscendo io per esperienza, che non è sì compiuto huomo in virtù & in bontà, che non sia stato sottoposto alla maledicenza & alle calunnie, ho a bastanza imparato a non stimar gran fatto il souerchio lattat de i cani, anzi a guifa di colui che caminando con defiderio d'arrivare al fine del suo viaggio, lascia abbaiare, poco ò nulla mi curo de i detrattori, sapendo affai bene, che come si dice in prouerbio, CAN ch'abbaia non morde, cioè che chi è facile a riprédere, non con amor fraterno, ma con maligno spirito l'altrui fatiche & vigilie, poco, ò niente offende il ripreso, presso al giuditio de saui. Et se io paragono i Zoili & i Momi a cani, me ne sa male, conciosia ch'io vorrei poterli agguagliare à caninella amoreuolezza & nella fedeltà, la quale è propria de gli animi cortesi, gentili, & humani, i quali mirando con fano occhio le buone & fincere intentioni delle persone, scusano & non accusano l'altrui imperfettioni, come huomini di buon sentimento. Ma che si può altro, se tutti non hanno il gusto ad vn modo? & se quel

che conforta lo stomaco mio, fa nausea ad vn'altro ? & se ciò che desta l'vno, addormenta l'altro? Chiara cosa è, che chi ci viue, & chi scriue, forza è che corra in questo pericolo, & fi sottometta al risico della maledicenza. Mi consolo bene in questo, che se ci fossero secondo la legge dell'antico Amafis Re d'Egitto, Presidenti, a quali s'hauesse di anno in anno à render conto del tempo che si consuma in otio, non sarei mai citato alla Corte loro, nè meno farei fottoposto alle prouisioni di Catone, che voleua che ogni vno rendesse conto dell'otio suo. Nè mi sarebbe per ciò vietato il mangiare da i Ginnosofisti, conciosia, ch'io porto di continono i frutti dell'opera ch'io faccio, non solamente di giorno in giorno, ma di punto in punto come sa il mondo. Ora voi candidi & benigni Lettori, giudicando queste mie vigilie con quell'animo amicheuole che si conuiene à persone prudenti & piene d'amore, sarete contenti, di difender le mie ragioni, trahendo quel fiutto da . questa historia che il puo trarre, col notare i fatti di tanti anni , & parimente le dipendenze delle famiglie ch'este hanno l'vna con l'altra con molte altre cose appresso, la cognitione delle quali, torna a profitto di coloro che conuerfano co i Principi, o con le Rep. lo hauerle qualche volta sapute.

#### AVTORI CITATI: & seguiti nel presente Volume.



Goftino Fo. Fanusio Campano. glierta . berto Patriarca. Ifonfo Ceccarello. Alfonio VI.

Francesco Patritio. Gasparo Contarini. Gafparo Sardo. Gabriello Alberici. Gabriello Simeoni. Giouanni Selino. Giouanni Villani . Giouanni Pontano.

Fedel Fedele

Ferretto Ferretti.

Francesco Guicciardini.

Giouanni Simonetta. Giouanni Boccaccio. Giouanni di Virgilio-Giouanni Tarcagnora. Giouanni Nauciero. Gian Lorenzo d'Anania. Giouanni Candido. Giouanni Zonata. Giouanni Zurpino . Giouanni da Poggio-Giouanni Bafilio. Gian Battifta Egnatio. Glan Battifta Giraldi . Gian Battifta Pigna. Gian Francesco Pico . Gan Pietro Scriniario. Giorgio Merula. Guglielmo Paradino. Gregorio Lazario.

Hieronimo Faleti. Hieronimo de Roffi-Hieronimo Rukelli. Henrico Barcelio.

Iacomo Corello. I acomo da Pogegio . lacomo Foniano. Iacomo Filippo. Iacomo Nardi.

Leandro Alberti Frate. Leon Battiffa Alberti . Leonardo Aretino. Lodouico Guicciardini. Lodouico Domenichi. Luigi Contarini Frate. Luigi d'Aurla. Lupoldo Velcouo. Marino Sanuto . Matteo Villania

Marc'Antonio Sabellico. Mario Equicola. Mario Brieifo. .. Marco Guazzo. Michele Bruto. Michele Riccio.

Nicolò I conico. Onofrio Panuinio. Orlando Malauolti.

Paolo Giouio . Paolo Emilio Veronefe. Paolo Diacono . Pictro Spino. Pietro Marcello. Pietro Bembo. Pietro Gruftiniano. Pietto Meffia Pietro Gherardo. Pietro Paolo Vergerio. Pietro Capocio. Pietro Buggiano.

Pietro Angelo Bargeo. Pandolfo Collengcio. Pierio Valeriano. Pio Papa . Pottio Napoletano -Poggio. Paolo Ramufio.

Raffaello Carefino. Riffaello Volaterano. Relationi diperfe. Regiftri d'uerfi. Ricordano Malafpina . Rinaldo Corfo. Roberto Gagnino. Roberto Monaco.

Sebastiano Monstero. Scipione Ammirato. Sopplimento delle Croniche. Sebastiano Corrado .

Tomafo Farello . Tomafo d'Aquilea . Vescouo di Nebbio. Vellutello ne due Comenti-Vincenzo Francele. Vincenzo Cartari.

Torello Saraina .

Volfango Lazio. Famiglie

Andrea Cambini . Andrea Tiraquello. Andrea Alciaro. Andrea Dandolo. Ar drea Nauaiero. Andrea Mocenigo. Angelo Coftanzo.

Anuali di Pifa . Aniceto Patriarca. Antonio Terminio. Antonio Bonfinia. Antonio Manetti-Anton Francesco Cirni. Afcanio Centorio.

Eartolo Giurifconfulto. Partolomeo Fatio. Bartolomeo Caffano-Bartolomeo Zacco, Battiffa Platina. Battifta Paiarino. Biagio nel diario. Bernardino Corio. Bernardino Colombaffo. Bernardino Scardeuone. Bocchio. Biondo da Forli. Buoninfegni.

Caftallo Metellino. Cippiano Manenti. Cronica di Piacenza. Cronica di Parma. Cronica di Modona. Cronica d'Vgnbio. Cronica di Crema. Cronica del Capriolo. Cronica di Padoua. Cronica di Bologna. Cronica di Perugia. Cronica di Brunfort. Christoforo Landino. Coffanzo Felici . Dante Aligieri. Diarjo del Dolce. Eleuterio Mirabello. Egidio Foscaro.

### Famighe Illustri d'Italia, che si contengono in questo Volume.



| Dorni.              | 141    | Doria.         | 402  | Ordelaffi.                 | 17  |
|---------------------|--------|----------------|------|----------------------------|-----|
| Alidos              | 11.252 |                |      | Orfini.                    | 94  |
| Angui               | llara. | Estensi.       | 367  | Ottoni.                    | 34  |
| 154                 |        | TC             | - 4- | Dallandalat                |     |
| Aquin               |        | Farneli.       | 167  | Pallauicini.<br>Polentani. | 378 |
| Aualo .             | . 18   | Ferreri.       | 28   |                            | 50  |
| Azzoni, & Auogari   | 1. 394 | Fogliani.      | 356  | Porcia.                    | 240 |
|                     |        | Fregoli.       | 363  | Pij.                       | 398 |
| Baglioni.           | 19     |                |      |                            |     |
| Balzo.              | 1 2    | Gabrielli.     | 369  | Rangoni.                   | 85  |
| Beccaria.           | 156    | Gambacorti.    | 50   | Roffi.                     | 67  |
| Eentiuogli.         | 171    | Gonzaghi.      | 357  | Rouere.                    | 100 |
| Biraghi.            | 27     | _              |      | Rouerella.                 | 389 |
| Boschetti.          | 36     | Landriani.     | 117  |                            |     |
| Brancaleoni.        | 344    |                |      | San Bonifatij.             | 136 |
| Brandolini.         | 131    | Malatefti.     | 221  | Sanfeuerini.               | 199 |
|                     |        | Maluezzi.      | 103  | San Vitali.                | 2.2 |
| Canoffi.            | 246    | Manfredi.      | 49   | Sareghi,                   | 333 |
| Capoua.             | 52     | Marchefi del M |      |                            | 308 |
| Caraccioli.         | 122    | 257            |      | Sauorgnani.                | 322 |
| Carrafi.            | 53     | Marioni.       | 1340 |                            | 4   |
| Carrarefi, detti Pa |        | Martinenghi.   | 296  | Scotti.                    | 111 |
| 399                 | 7      | Maurutij.      | 279  |                            | 10  |
| Carretto.           | 201    | Medici.        | 125  | Soardi.                    | 306 |
| Castelbarco.        | 65     | Mellini.       | 29   | Dom: 411                   | 300 |
| Cefarini.           | 330    | Monaldeschi.   | 58   | Torriani.                  | 6   |
| Chianelli.          | 193    |                | 17   |                            | 32  |
| Colonness.          |        | Montefeltro.   |      |                            | 19  |
| Collaito.           | 91     | Montelettro.   | 209  | I tradici.                 | ענ  |
|                     | 2      | M              |      | Varani.                    |     |
| Contiguidi.         | 349    | Nogaroli.      |      |                            | 15  |
| Correggi.           | 263    | -1             |      | Verme.                     | 285 |
| Costanzi,           | 288    |                | 318  | Visconti.                  | 8   |
| Cybò.               | 94     | Onara.         | 1    |                            |     |



## DELL'ORIGINE,

DELLE CASE ILLVSTRI

DI M. FRANCESCO

#### LIBRO PRIMO.

Signori di Onara.

in li l. le r

'Anno 1100. si tronauano nella Marca Trinssanacinque potentissime simiglie de illustri, fra le quali la terza era quella d'Ouara, la quale oltre à molte ricchezze ch'ella baneua nel Padouano, possedeua de dominaua nel Pedemonte assa discasse della Fra i Seproni di questia casa Azgolino, o lection, detto

anco da molti Ezzelino, il qual fu poi cognominato da Romano, operò di mamiera con le fecterità fue y che illustrando la cafa (fe però fi può dire che colui l'illustraffe, che fu in odio degli homani, eò di Dio) la fece nominare per i fuoi portamenti inhumani. Et percioche fu feritta la coflui vita da Tietro Gherardo cittadino Padouano fuo contemporaneo, eò oltre a ciò ne è flato trattato da molti altri Scrit tori, ho voluto mettere in quesfo luogo la fua difeendenza.

Si dice adunque, che il primo Azzolino Tedesco venne in Italia con gli Imperadori di Germania & che per essere stato huomo di singolar valore nelle imprese dell'Imperadore, su fatto da lui Conte d'O-

nara, luogo posto ful Padouano. Di costui nacque

Azzolino a cognominato Balbo, con due altre sue sorelle. Ilquale.
Azzolino tosse per donna Auria, siglinola di Riccardo da Baone
nobilssimo, er potentissimo gentilbuomo di Padoua; er generò
di esa

A Cunisa,

Anni di Caniffa, la quale fu data per moglica Tifo da Campo San Tiero,
Chrifto. gran perfonaggio nella Marca Triufana: & Arzelino, cognominato Monaco, il quale rifutata Cecilia da Baon, relicper donna Medeida de i Cons del Mangano di Tofcana, & generò
di csta.

Palma, che fu moglie d'Alberto da Baone .

Cuniffa maritata a Ricciardo Conte di S. Bonifatio .

Emilia, donna d'Albertino de Conti gentilhuomo Vicentino .

Sofia ; che fu data Salinguerra da Efic , grande huomo , & riputato in Ferrara.

Azzolino 4 dal vecchio Azzolino Tedefeo, il quale nacque l'anno 1194, al 14 d'Aprile. Collui fu homo di grante animo, & amzituolo olive modo, ma afpranence crudele, vi tianno onde deliberò di infignorrifi di tutta la Marca Triuffana, & della Lombardia. Si crede che facelfe morir miferamente con diverfi tormocati intorno a 30. mila perfone, fra le quali furono vin girono ammazzati dodici mila Padouani. Haucna in diverfi luogho prigioni diverfe, o horvende. Hebbe per moglie la Seluaggia i figliondo haltarda di Federigo 1. Imperadore, dal quale fu multo favorito & Himato. Et dopo lei tolfe Beatrice, figliuola di Buon I raverfo da Caftel nuo.

Alberico fratello d'Azzolino il crudele. Signore & Tiranno di Treuifo, non meno crudel carnețice di fio fratello. Î portament di quefli due più toflo fipriti infernali in corpo humano, chi altramente furono cofi fatti, che bauendo il Papa bandita la Crociata contra cofloro, & reunto il Legato al Peneita per far l'imprefa contra di loro, aiutato dalla Republica, & da diuerfi Principi di Lombardia,
Azzolinofu ferito, & prefo, onde per cio fi morì di rabbia & diperato. & Alberico prefo in Treuifo, fi strafainato a coda di canullo, tagliato a pezzi, & poi gettato a cani per i bofchi. Et la moglie Margariat: tagliatede i panni di fopra alla cintura, fi ne si aua con tutti i figliuoli, che furono. Amabilia, Crifeida, Giouanni,
Albertco, Romano, Y golino, & Cormulfo, onde fi fipinfe la lineadi questi huomini, indegni, non che altro, d'esfer nominati, quando
non fosse che est fisse per este pupo, a coloro che reggono Imperii,
& Stati.

#### Signori de Collalto.



Cofa chiara che la famiglia, cognominata (ollalta (forfè dall'antichifimo Castello di Collalto, posso non molto lontano dal fiume della Piane verfo i Monti Tavrisan) è difecsa da Longobardi, conciosi a che oltre a molte (crit sure, dalle quali si caua quanto s'è detto, ho veduto vno

stromento di vna donation fatta l'anno 991 da Rambaldo 2 alla Badia di Neruesa doue si leggono queste parole.

Daaia ai (Armeja, aoue) itegono queste parote.

Nos Rambaldus Comes filius Rambaldi Comitis, & Magtilda filia Burgundi Marchionis coniugales qui profeffus &c.,

Ego quidem Rambaldus Comes ex natione mea lege viuens

Longobardorum, & ego Magtilda ex natione mea lege viuere videor falica &c.

E' parimente del fangue de Duchi di Brandburgh : percioche oltre alportar effi l'unfegna de predetti Duchi , chiara cofa è che intorno d gli anui di Christo 700 quella gente rome in Italia: & co loro von na roi predetti Prencipi, da quali poi vicirono i Signori di Collalto.

S'aggiugne oltre di ciò pèr confermatione di quantos i detto, che havinendo Carlo Magno veduto i meriti, la nobiltà, & le giurissitioni di questa famiglia: confermò le cose lovo, si come hauea anco fatto a diuersi altri Longobardi radicati in Italia con parentadi, & con istati, & per va primilegio si fabilla Cottea di Trenisso che essipi si con quel tempo che funtorno all'anno 850. nel qual primilegio si fottoscrissi quel famoso Orlando Paladino che su suoni pote. Il qual primilegio, à memoria d'esso si tata anno 1387, gionò molto van volta al Conte Schnella, percioche essenadato in Francia in compagna del Signo di Mantona, & di Gan Galeazzo S gnor di Milano che hauca maritata la Valentina sua si si si di Duca d'Orliens fratello del Re di Francia: nel sedera alle mensir vali, essendis letto dai Signori si Francia: nel sedera alle mensir vali, essendis letto dai Signori firancia: nel sedera alle mensir vali, essendis letto dai Signori Francia; nel sedera alle mensir vali, essendis letto dai Signori Francia; nel sedento suo della lor nobiltà, di predetto suo Primilegio, su posto alla mensia de Conti, nel pu honovato luogo de gli altri.

Questi furono in ogus tempo excellenti; & valorofi huomini nelle cofe della milista, & acquifarono diuerfi stati nella Marca Triusfana, de quali possegono al presente quattro castella con le loro ville & territorij, ne quali banno mero & misso limpero; con giurissische me associamente plenaria. Prima banno Collusto come s'è detto.

Anni di Christo.

non molto discosto dal finme. & poi San Saluadore fabricato in cima d' vna collina , di perfetta aria : & bellissimo quanto si posavedere : percioche è posto in cosi fatto sito, che guardandosi da. Oriente, fi scuopre Conigliano, Uderzo, la Mota, Portobufole, Brugnara, Saccile, Cordignano, Porciglia, Pordenone con altre Castella appresso. Et più oltre si vede la città di Udine, con quasi tutta la Patria del Frioli. Dalla parte d'Occidente fi scuopre la città di Padona con quasi tutto il suo territorio & Castella. Dalla parte poi di mezo giorno, si vede Treuiso lontano 12. miglia con tutto il territorio , la città di Venetia con tutte le sue contrade circonuicine , di modo, che qualche volta a certe hore chiare del giorno si veggono i nanili d'Istria che vengono a vele piene à Venetia, percioche si scorgono chiaramente tutti i monti dell'Istria spetialmente il Pro montorio, chiamato le Primentore. Dalla parte di Tramontana appariscono i Monti Taurisani, lontani da questo luogo per lo spatio di 10. miglia, di maniera, che si come volgendo l'occhio dalla parte di mezo giorno si gode vna vista quasi infinita, così all'opposito guardando verso tramontana si gode veduta finita . Gli altri due castelli sono, l' vno Credazzo, lontano da Collalto 4. miglia dalla parte di fopra, & attaccato co monti, & non molto discosto, doue era altre volte il castello Soligo , & l'altro è Ras posto in pianura 7 miglia lungi da S. Saluadore: su quella via, per laquale s'arrina a V derzo, che è lontano 4. miglia dal predetto castello. Ma questi due l'anno 1413, furono quasi disfatti del tutto da Pippo Spano, Generale dell'effercito di Sigismondo Imperadore, & Re d'Ungaria : Percioche effendo l'Imper disceso in Italia con 12.mila canalli , & con 8. mila fanti per paffare a Roma per coronarfi , & postosi Pippo con l'esercito all'assedio di Treuiso, lo harebbe allora ageuolmente espugnato, se Orlando Primo, & Schinella Quinto Conti di Collalto adberenti della Signoria di Venetia, non haueßero con l'affaltare il campo, & con l'arder le monitioni, i carri,le tende, & i padiglioni, disturbato il suo intento; onde essendosi quelle genti meße in frauento, Pippo lenatofi dall'impresa fe ritirò di là dalla Piane: & mentre che l'Imperadore trattana la pace co Vinitiani (la qual conclusa se ne tornò poi in Ungaria) Pippo per vendic arfi del danno ricenuto affall Collalto , & S. Saluadore , ma tronan doui gagliarda & valorofa difefa gettatifi gli V ngari a Credazzo, & a Rai, non pur difertarono i loro contadi; ma prefi i detsidael noghi perforza, gli abbruciarono, & roninarono fino inAnni di terra. della quale operatione de Conti en del predetto danno apparichino fricano fritturo: persiote esfendo la Signoria aussia da loro delRunendio fatto i, shichele Stemo Doge frimmendo predetti, iduci fra
l'altre cose. Minde mobilitati restra motificasimmus, qualiter placeas
feribere en declarare particulariter quantum numerus equorum;
carrettarum en disarum rerum combolitus est posisformatione, ce.
consolatione mostra dre. Ora estendos questi Signori sermati, come
rè desto, restrano descepos loro.

959 Rambaldo 1. Cossui bebbe da Berengario & da Alberto Imperadore & Re d Italia la Corte di louadina nel territorio Trinisano, done ésoudata la Badia di Louadina : dotata dalla detta famiglia: &
possedata al projente dalle Monache de gli Angeli di Murano. Lamoglie fu Gista, ma è incerto di qual famiglia: Fu huomo catbolico
& religiosocintanto che del suo proprio Castello di Neruesa sondò la
Badia di Neruesa.

980 Rambaldo 3. figliuolo di Rambaldo. Benemerito di Othone 2. & 3. Imperadori; riccuè da loro in dono diuerfi (Afleth del Iriufiao. La moglie Matilda I in figliuola del Marebofe di Borgogna: la quale infieme con lui, religiofi amendue, donarono diuerfi beni alla Badia di Nermela.

1038 Rambaldo Terzo figliuolo di Rambaldo 1 Fauorito da Arrigo Quarto Imperadore.

1116 Enfedujo . Hebbe la confermatione, con molte altre gratie, de fuoi priuslegi antichi, da Henrico 5. Imperadore .

1155 Schinella figluolo d'Enfedifio con Manfreds fuo fratello. A questi Feddongo Barbaroffa Imperadore diede giurifditione della pessagione del fiume del Sile, cominciando da San Martino di Trenis fino allacente fue gene filegge in va configlio del Zabarella a num. 64.

1191 Rambaldo 4. figlundo di Schmella infieme con Enfedifio 1. hebbe da... Henrico 6. la Contea di Trenifo, e l'Ifromento fu poi da i nostri Signori mandato al Redi Portogallo nella diffa che conuenne... far foro dei detto Contado, venuta poi giuridicamente in podefia loro.

1223 Rambaldo 5. con Schinella 2. suo fratello.

1245 Enfedifio 3. Fu padre di Richelda, la qual esso diede al Conte Enfedifio. de Guidotti signor del Castello di selua posto nel Montello.

1303 Rambaldo 6. Octenne da Henrico 7. Imperadore la confermatione del mero , & misto Imperio del fuo flato , il quale accioche fi conferuaffe in perpetuo nella fua fannglia : fordino per teflamento 4 2 l'anno

Anni di l'anno 1323. fotto Strettissimo fideicommisso. Fu creato Marche-Christo. se d'Ancona da Papa Benedetto vedecimo, come benemerito di S. Chiefa. Hebbe per moglie la Coftanza, figlinola del Conto laco. mo de Guidotti , Signor di Selua, & dopo lei tolfe Chiara , figlinola. di Tolberto de i Signori da Camino. delle quali baunto cinque figliuoli; Manfredi, che fu l'ono di loro, fu Vescono di Feltre, & di Ciustale , nella cui morte scrinendo Papa Gionanni 22 . a Rambaldo suo padre, lo consola con affettuose parole, come amico, al quale portana molta affettione. Quefti fu con tutti i fuoi discendenti creato gentilbuomo Vinitiano: percioche essendo effo fuisceratissimo di quella Republica, su all'incontro molto amato. da lei . della quale si leggono queste parole. UIR egregius Raimbaldus Comes de Collalso amicus nofter, honoris, & nominis nostri zelator continuus , qui semper in agendis nostris , nostrorumque Venetorum & fidelium, fe verum exhibuit Venetum, & perfe-Eumerc.

1340 Tolberto figliuolo di Rambaldo. Venuto a divisione con Schinella 4. suo fratello, bebbe Collationi quale, per la morte di Manfredo 3. di Rambaldo 7. ricadde ne discendenti di Schinella 4. Fu condottiero de i Signori della Scala, & diede fauore con tutta la fua famiglia alla Republica Vinitiana nell'acquisto di Verona, & in diuerse altre imprese, onde su treaso co suoi discendenti gentilbuomo. Vinitiano,

Schinella 4. Signor di san Saluadore, & di Raio, per la divission fatta con Tolberto.

1370 Ensediso 4- su marito di Beatrice da Camino, & dopo lei bebbe Agneo. Se de Signori di Correggio. En molto amato, & fauorito dalla Republica V initiana. La costini sorella, chi amata Giouanna Theodora, su maritata a Gasfaro Siteb, il quale sa Gran Cancelliero di Sigismondo, di Alberto, & di Federigo imperadori.

Basilio sigl d'Enschiso 4. su marito di Degnamerita da S. Angelo. S Schinella suo fratello tolse Orsina de Marchess da Este.

1433 Antonio figlinolo di Bafilio. Fu creato Caudiero dall'Imperadore.

Sigifmondo: nal cui prindigio fpecifica, che ogni volta che esso.

fi ritrouerà in Cotte, debba con tutte la sua famiglia vinere a

fp-se desso imperad. si come fanno tutti gli altri Canadieri, & miere
instri finoi. Et nel detto prindigio sono queste parole desne signimotate. T E, quem manu propria, militia cinyulo, & societatis nofira Draconie; ac stolanjeu amprisse charissimi frattis sostirio Regis

Aragonia.

General Genel

Annidi Christo. Aregonia infignisimus, &c. per le quali ficomprinde che egli fu fasto non Caualiero comune, si come fono stati altri che l'Imperador rea per l'ordinario, ma di vno ordine appartato. & proprio dell'Imperadore appellato del Dragone, si come è quello di Borgana del Tofone nel qual ordine non entrano se non personaggi di tla lustrissimo sangue & di vazza di Principi.

Giouanni Battista , figliuolo di Antonio, marito di Caterina Trisfino da Vicenza:

Nicolò figliuolo di Gian Battista. Fu conforte di Maria Contarini figliuola di Marcantonio.

Schinella 6. figliuolo di Nicolò. La moglie Moceniga, hebbe per padre Gian Franceso Mocenigo.

Sertorio fratello di Nicolò l'anno 15 18. hebbe dal Papa condotta di cinquanta canai leggieri. Fu marito d'Andriana da Porto da Vicenza.

rompilio figliuolo di Sertorio . Fu marito della figliuola del Marchefe di Musoch della famiglia Triunlei a,& lasciò Giulio (esare .

Manfredo: bellissimo giouane, & di molta bonorata presenza, amato da vapa Leone Decimo su suo Cameriero secreto, & poi Abate di Neruesa.

Collestmo figliuolo di Manfredi, di ottimo nome nelle cofe della milisia: fi trouò per lo Re di Francia con vietro Stracți alla guerra della Mirandola. Militò paimente per le Francefi nell'impreje da Stema con condotta di 200. canalli. Fu gratiofo, & gentil Canalieronfautore delle lettere, & amatore de virtuofi. Lafciò di Giulia I orella fiu donna virvo, & Falsio Camillo.

Masornando a Carlo figliuolo di Sebinella 4. Egli fu Generale de varugini nell'imprefa della città di Castello, fotto Urbano vapa 6. La conforte fu la Giouanna Gineura de Conti di Porciglia:

1416 Orlando figluiolo di Carlo bellicofiffimo. Asfe con Shinella 5. fuo germano: padaglioni, le vettonaglie, & gli altri arrefi di vippo Spano in auto de Vinusani: fi come s'è detto. En fua donna l fabetta de Conti d'Arro.

1450 Rambaldo 8. figliuolo d'Orlando marito di Maria de Signori di Valuasone. Morì giouane in Roma.

Vinciguerra figliuolo di Rambaldo marito di Ginlia Martinenga mori gionane.

Antonio fig. di Vinciguerra, bebbe per consorte Lucia Moceniga .

Rambaldo 10 buomo veramente illustre per valore cor per bonta: su

Anni di Christo. ne tempi nostri di Chiara fama'. percioche religiofo, & catholico; gionò fempre ad ognimo. Hobbi elettere: fi pinditiofo Signore: o di maniera gelogiulmo. Hobbi elettere: fi pinditiofo Signore: o the maniera gelogiulmo dineri beni alienatigia dalla cafa per lo statio di più di 170. anni , con molts sua gloria. Ussis honorato; danato da ognimo sino all'anno 1576. nel quale passò a miglior vita a se i d'opvile, di età di 67. anni nel spocatiello di Rat, mel monistro della Nuntiata: i quale egli fabrico per sino dino tione con molta sia spesa : de lo donò alla Congregatione de l'atti familianti officianza: con bioma entrata per fine si fica si de de facerdott, & a vi conuerso per l'anima sua. La moglie sua pia su l'attino d'associa de l'attino d'associa d'associa de l'attino d'associa de l'attino d'associa de l'attino d'associa d'associa de l'attino d'associa d'associa de l'attino d'associa d'associa de l'attino d'associa d'associa d'associa d'associa d'associa d'associa de l'associa d'associa d'as

Antonio figliuolo di Rambaldo, conforte di Giulia Torella . Luogotenente del Signor Sforz a Pallauicino General Gouernatore delle gen-

ti d'arme de Vinitiani.

Alfonso fratello d'Antonio , marito d'Olimpia figliuola del Marchese di Massarano di Casa Ferreria , & nipote di Sforza Pallanicino Goruernator Generale

Nicolò figliuolo di Uinciguerra primo, su marito di Maria Zane figlinola di Hieronimo Zane, che su Procurator di S. Marco, & Gene-

ral dell'armata Vinitiana .

Scipione figliuolo di Nicolò, fis marito d'Eleonora Gonzaga, forella del Gant di Nuvolara: & bebbe di lei, Alefandro, & Iacomo Cameriero già di Ferdinando, & di Malfimiano fuo figliuolo, amendue Imperadori: la cui donna è Lucretia Pia, figliuola di Giberto Pio da Saffuolo de Signori di Carpi, & Amibale che bebbe per moglie: Bianca Maria, figliuola dell'attimo Rambaldo. & Amonio, il quale rifiutata la Badia di Nernela, fistro Colonello della Republica Pinitiana, fia per le custra il Turocynella guerra di (ppri l'ampiana).

no 1571. Otsauiano fratello di Scipione, tolse per moglie Giulia figliuola di Giouanni da Leone Padouano Conte di Sangueneto

Signori della Scala.



Oi riferiremo l'opinioni di Gian Villani, di Bernardino Corio, es di l'olfango Tedefio, quanto all'origine della famiglia della Scala, estinta quasi del tutto l'anno 1544: secondo che scriue il predetto l'olfango rimettendo Anni di Christo. tendo al giuditio del lettore , la scelta di quale posa esser piu vera . percioche è difficil cofa hauer compiutamente non che altro, la verità quando ella è trastata da vn folo scrittore non che essendo auiluppata da dinersi pareri dinerse persone mosse per ordinario da odio,ò d'amore, è distratta variamente da loro. Il Villani adunque scrine che altre volte su in Verona vn Iacomo Fico, il quale era mer catante in montagna, & facena scale. Et che costui hebbe due siglinoli, Masiino, & Alberto. Mastino grande & forte buomo, & valente ginocator d'arme, si diede al foldo, & fu capo di ribaldi, & fegul Azzolino da Romano a pie, dal quale per lo suo valore fu fatto Capitano delle masnade a piedi. Lo fece poi Proueditore & dispensatore delle masnade a canallo, & a piedi. Et essendo morto Azzolino, tronandose Mastino in quel grado con buon seguito di foldati, diuentò Capitano di Virona:et fu creato insieme con Alberto fuo fratello, Caualiero dall'Imperadore .

Il Corio nella seconda parte della sua historia, seriue a questo modo. Anticamente nella città di Verona furono due fattioni , l'ona detta di San Bonifatio, ch'era Guelfa, & fauori la Chiefa: & l'altra quella di Tegio che tenena con l'Imperio, & quelli della Scala le adheriuano. Scacciati che furono i Confoli di S. Bonifatio, la fattione Ghibellina introdusse Azzolino, dopo il quale quei della Scala pigliarono il dominio . Questi furono tre fratelli carnali . l' vno hebbe nome Mastino, che generò Nicolò Bocca, dal qual nacque Piceardo, or il serzo Alberto, or c. Ma Volfango nel 12, libro dice, che dopo Azzolino successe Mastino dalla Scala, cosi chiamato dalla infegna loro, ch'era della nobile profapia de cani di Bauiera (onde perciò alcuni di loro bebbero nome di cane, di Mastino, & di can Signorio ) i cui maggiori diedero in Italia molto aiuto con l'opera loro a Principi Estensi di Ferrara il qual Mastino fu confermato dall'Imperadore Principe di Verona.

Gian Battista Pigna nella Historia di Ferrara , nel terzo libro fauel». lando di Mastino dice . Otera che facena professione d'essere come efule dello stato che i suoi teneuano in Germania : solo per cagione de Principi di Este . percioche bauendo Badone nella giuridicione che possedeua in Baniera, vna terra bella, & forte, nominatas Bur Khaufin, i fuoi discendenti n'erano Statt prini da Henrico Ot-:... sano di Este, Duca di quella Prouincia. & fuggiti in Italia. capitati in Verona, era nato di quel sangue Sigiberto, il quale one fra Tedeschi era de i Conti di Scalemburgh , gli Ita-

liani lasciata quella voce Germanica , lo chiamarono dalla Sca-Arni di Christo. la erc.

Hora dal detto Maftino cognominato Cane vicirono gli infrafcritti .

ancora che con qualche dinerficà de gli scrittori.

1270 Mastino 2. La cui forella Omelia su moglie del Conte della Mirandola. Essendosi Azzolino impadronito di Verona: Mastino insieme con Antonio Nogarola fu morto in piazza, da alcuni cittadimi .

297 Alberto primo fratello di Mastino. Prese il dominio di Verona, dopo la morte del fratello: & fu Podestà di Mantoua. morì hidropico .

1300 Bartolomeo fig. d'Alberto Sig. di Verona. Fu sua consorte Constanza fig. del Principe d'Antiochia , il cui Stato era in Puglia . Et dopo les bebbe Honesta figliuola del Conte di Sauoia . morì senza beredi .

1309 Albomo fratello di Bartolomeo . Signor di Verona . Fu marito di pna

figliuola di Giberto da Correggio .

Can Francesco, cognominato Can Grande fratello d'Alboino, huomo di gran valore, accrebbe lo Stato suo percioche bebbe Padoua, Moncelife, Este, & Montagnana. S'infignori di Trenifo done mort di eta di 37. anni. Et afpiraua à gran cofe fe foße vinuto. Però bebbe difgratiane figliuoli . percioche effendo effo andato a Bolz ano , Fregnano fuo figlinolo s'impadroni di Verona , & hebbe in ainto Giannotto suo fratello bastardo. Ma ritornando il padre a casa, Fregnano fuggendo, si affogò nell' Adice, & cosi morto su impiccato insieme col fratello Giannotto. Gli altri due figlinoli quantunque bastar di cioè Francesco, & Bartolomeo, contra Mastino 2 loro cupino furono incarcerati.

1345 Alberto nipote di Can Grande per Alboino suo fratello, su compagno

in Signoria con suo zio .

Mastino 3 .cognominato Magno. Signor di Verona . Costui prese Brefcia, Parma, & Luca in Tofcana. & afpirando alla Signoria di ftalia guerreggiò con tutti i Principi fuot circonnicini. All'oltimo perduto lo flato fi morì l'anno 13 50. Et lasciò Beatrice, la quale fu data per moglie à Bernabò Visconte Signor di Milano per la sua estrema bellezza. Altaluna che fu maritata à Lodonico Marchefe di Brandburgh. & la Verde, che fu conforte di Nicolo Estense Duca di Ferrara.

Can Grande, figliaolo di Mastino 3. successe al padre d'età di 19. anni. En marito de Elifabetta figlinola di Lodonico Banaro Imperadore,

Occifo da Can Signorio, per dominare.

Paolo Alboino figlinolo di Mastino 3. Signor di Verona. Fu decapita. 1' el1

Anni di toda Can Signorio suo fratello .

Christo. Can Signorio fratello di Can Grande, & di Paolo. gli fece ammazzare, o occupò lo ftato. Fu marito d'Agnefe, figlinola di Carlo, Conte d'e Artois, che fu Duca di Durazzo.

Bartolomeo fig. bastardo di Can Signorio, nato insieme con Antonio di vna gentildonna della famiglia de Pittati, fu Signor di Verona. Ma eßendo in letto con Galuano da Poiana suo fauorito & thesoviero, fatto morire a tradimentoda

1381 Antonio fratello di Bartolomeo, fig. di Can Signorio, non durò molto -in stato: percioche Gian Galcazzo primo Duca di Milano lo scacciò di Verona: insieme con la moglie Samaritana, figl. di Guido Polenta, Signor di Rauenna.

Guglielmo figliuoto bastardo di Can Grande essendo venuto a morte Gian Galeazzo: ricuperò lo stato . Fu morto di veleno da Francesco

da Carrara, Signor di Padona.

Brunoro fig di Guglielmo. inuitato cel fratello Antonio da Francesco da Carrara, incarceratrin Castel Vecchio, nella città di Padouarvi furono fatti morire, & mancò in costoro la Signoria di Verona: percioche il Carrarese occupò lo stato, & lo tenne 18. mesi, ma l'anno 1409.ne fu scacciato dal Marchese di Mantona, General della Rep. Vinitiana. Fu poi tolto a Vinutiani da Nicolò Picinino per Filippo Maria Duca di Milano l'anno 1438. Vltimamente l'anno I 509. i Veronesi si diedero a Massimiliano Imper. Et l'anno 1517. ritornarono alla dinotione della Republica , fotto alla quale vinono felicemente in fantissima quiete or riposo.

Gionanni figlinolo di Brunoro, babitando in Baniera, hebbe per donna

Helena (losnerin nobilissima femina.

Giouanni fighuolo del predetto Giouanni tolfe per moglie vna Signara's di Lemingen, & generò vu'altro Giouanni Castellano di Ingolstat, & Bernardo Castellano di Scardinga .

Gian Lodowico, figl. di Bernardo con un'altro fuo fratello, combattendo per Carlo V.Imperadore col Redi Francia l'anno 1544. morirono,

amendue valorofamente

Signori della Torre at a formatte alla

Alla grandezza, & dal dominio de Visconti si può comprendere agenolmente quanto foffe prima potente in Min lano la famiglia de Torriani . 1 quali fi dice , che diftefero as frandra , ma fecondo la commune , bebbero l'ossgine toro dal

Anni di Christo. fangue de Reali di Francia. della cui progenie passado vno in Borgo gna, tolfe per moglie vna donna di quei Duchi ch'era berede d' vno flato, che fino al di d'hoggi, in quella Provincia fi chiama della Torre. o di qui venne che egli fu detto, et cognominato Monfignor della Torre. Di costui nacquero due gemelli , i quali da successori dell'Imperio furono confinati in Lombardia . Era allora Signor di Valfasina ch'è presso al Lago di Como , vn Conte chiamato Taccio , il quale haucua due figlinole, fenz'altri mafchi. Costni conofcendo quefti due giouani nobiliffimi , & di valore : le diede loro per mogli con tutto lo stato fuo dopo morte. Per que sto adunque i Torriani furono fatti Conti di Valfafina , nondimeno ritennero il primo cognome di Signori della Torre, & presero l'arme de Conti di Valsasina ch'era vn Leone. il quale fu messo in vso da Pagano, che fuil primo che mettesse in grandezza la sua famiglia. Ma Ermanno suo figlinolo ri cordenole della fua progenie antica, & della nobileà del fangue dallaqual trabena l'origine sua ch'era da i Re di Francia , leud il giglio d'oro in campo azurro , ma col gambo in foggia di Torre . Altri poi di questa famiglia , tolfero l'arme antica di Borgogna , ch'era la Torre rossa in campo bianco . alla qual furono da certi altri aggiunti i due gigli attrauerfati in croce, et da alcuni altri l' Aquila nera in Campo giallo fopra la Torre, lenandone i gigli. Nondimeno tutti quei della Torre, che fuccefero & rimafero in Borgogna, & che vi fi trouano fino al presente, confessano d'esser parenti & derinati da vn medefimo fongue con quei di Milano . Ora ritornando noi a due predesti gicuani renuit di Borgogna

Eriprando, ouero Al:prando fu marito d'ona delle figliuole del Conte

Taccio di Valfofina.

- Indiana Martino figlinolo di Eliprando cognominato il Gigante . Coffui come buomo di gran cuore si diede all'armi. Et andato all'impresa di Terra Santa , dopo alcuni valorofi fatti mestrati ad Antiochia in. molte battaglie preso da Saraemi fu crudelmente fatto morire. 

Pagano nipote di Martino per Iacomo suo figlinolo , buomo di eccellente virtu, o prudenza, con molta lode di liberalità ei pietà, raccolfe i Milanesi rotti in vna sanguinosa battaglia , da Federigo 2. Imperadore alla terra di Corte nuona : & con incredibil cortesia aintatili di ogni foccorfo humano,gli accarezzò, & gli mandò a cafa , al quale effi poi renderono il guiderdone del fernitio fatto . percroche fattolo cittadino lo crearono Podefià di Milano, doue egli

riduße

Anni di ridulle tutta la sua famiglia. En parimente Picario Generale di RiChristo, adsso Imperadore, & Capitano del popolo Milamese, me quasi offici
messimo altro su gudicato miglioro di lui in temperanza, giustitia,
es industria. solo su ripreso, che facendo prosessimo di disenso del
popolo, et della piche bassa, tolse troppo acerbamente a sacciar dela
la patria i gentibuomini. Uenuto a morte su seppelicio nel monistero di chiaraussicipiano da sutti gli ordini, es bonorato del publico
con sepolero di marmo.

Martino 2 fratello di Pagano, huomo d'ingegno acuisssimo, desideroso di gloria, & d'imperio, ma però pieno di bumanità, & di clemenza ciuule, su chiamato dal popolo dissessimo, & padre dalla Patria Egli fauorendo il popolo, & perseguitando la nobiltà. scacciò Leone da... Perego, et Taolo soressima, del quale baueua tolto vina figliuola per moglic. El bauendo rotto «Azolino da Romano dissessimo de gentibuomini suorasci: su gradato dal popolo padrone della credenza:

& morì quasi come assoluto Signor della Patria .

1173 Filippo fratello di Martino. Cossui bauendo stabilite le sorze sue, aspirando manifestamente a sersi alla scoperta signore, si creò Podensha per diect anni «Accetio con molta cortesta sus Re Carlo di Angiò venuto in Italia contra Manfredi; et souenne l'essercito suo liberalmente di vettouaglie, di vessimmenti, et armi. «Agginsse allo stato suo sergamo, Lodo, et Neuara, et mor di morte improsulja.

Napofiglimolo di Pagano, & nipote di Filippo, detto anco Napoleone, cognominato Sanguinolente, buomo di guerra, & piu simile ad astiuto Trianno ch'a moderato Principe, perseguito actrbamente la mobilità per spegneria affatto, prese lodi ridotto de suorniciti Milanessi, recolcit da Suecio Vissarino. El non volendo acettare Otho Ussente creato Arcinescondi Milanoma perseguitando con ogni assprezza si unoi fautori, dopo molte guerre satte per quella occassome, per la quade su sommunicato das Paparroppe piu valte Otho, Grugielmo Marchese di Monservato consederato con Otho. Fu creato l'icario si mperiale, e Procurato nello Stato di Milano da Ridolfo Imperadore. Accettò il Papa d Milano con gra pompa. & altre cose sece memorabili & grandi, sondando in quella città il Principato de Torriani Alla sine Naporotto & fracassa a Decemo dall'esservici molta Saradello.

1277 Francesco fratello di Napo giudicato piu aspro, & piu crudele nel gouerno del fratello, fatto Caualiero dal Re Carlo che occisco Manfre-

Anni di Manfredi Re di Sicilia, venuto a battaglia co i Visconti vinti 7.vol.

Chtisto te da Torriani , su morto nell' visimo satto d'arme, per lo quale i
Torriani perdecono la Signoria di Milano.

Raimondo fratello di Francesco, Vescouo di Como:dopo la rouina loro, & l'estilio, messo insteme un grosso essercito di soldati, & di suoi partigiani, tentò la restitutione dello stato. Fu Patriarca d'A-

quilea.

Cassone valoroso huomo insieme con Ramondo, ricuperando le Città perdute , & venendo verso Milano , scontrata la fanteria di Milano con la caualleria della Città , che temerariamente erano paßati fuori di Porta Romana col carroccio fino à San Donato , combattendo di quà dal Lambro à bandiere spiegate, ruppe i Milanesi, & prese più di ventisette nobilissimi capitani, fra quali furono Mutio Sorefina, Gafparo Vifconti, & Antifoßa Vercellino, & oltre à ciò gran numero di pedoni, & di caualli . Ma spintosi innanzi , & credendo col caldo di quella vistoria entrare in Milano, trouato il popolo con gli orecchi chiusi al suo fauore : si ritornò à dietro con l'ordinanze. Vltimamente venuto à giornata à Vauri con Guglielmo Marchefe di Monferrato, Generale per li Visconti, & mesa in ordine la battaglia, combatte, & con supremo sforzo di virtis fece honorata proua di cstremo valore; percioche vedendosi rotto da nemici , penetrò à vina forza fino allo Stendardo del Marchefe , & poiche hebbe morto l'alficre, presolo in mano lo Stracciò, & quiui finalmente tolto in mezo dalla fanteria, fu morto, & fu seppellito in vna Chieficcinola fuori di Vauri.

Gottifredo figluolo di (auerna, buomo di gran cuore, & eccellent.)
nell'armi, i tronatofi nel fatto d'arme d'auri, poiche bebbe fostenuto quanto potel e genit Torriane rotte, & freafaste da Vifonti, & che furono spenti affatto gli aiuti di Raimondo, che s'era fermato à Lodi: nel passare il siume doue s'erano ritirati i Torriani,
s'associa el guado.

Corrado, cognominato Mosca, figliuolo di Napo , preso nella rotta, che hebbero i Torriani dall'Arciuescono Oibo Visconte , nella quale su anco preso Napo, su fatto prigione , & dopo venticinque anni su li-

berato, & ricuperò lo Stato paterno.

Guido figliuolo di Francesco, venuto Mosca à morte: gli successe nel Principato di Milano. Erano all bora i Visonti suovusciti, de quali era capo il Magno Mattheo, percioche i Torriani surono rimessi in casa dal fauor popolar. Cuido adunque governò lo stato per Anni di Christo. nn perzo. «All vlitum fcacciati di mono per l'auttorità dell'imperadore, che essendo venuto a Milano, hanena tolto in protestione il Magno Mattheo, & ridotto Giudo cini spino della famiglia per le terre dello stato suo che gli tera ananzato, reunto a morte a fremona dopo moli tranagli, shicio à sglivo il nati di Bramisonde sglivo la di Filippone Conte di Lanzusco sua mogle V gleria, & Gisprato oltre Adda il ponte di Vauri, Pontrivolo, Pradmo Odolenço, le possimi di Addi di Polito di Vauri, Pontrivolo, Pradmo Odolenço, le possimi antico di Polito del Lodigiano, Passimaro di Suessio, Prezamo, Nostato, Rocca di Leuco, Monte Orfano, Canobio, Rò, Pre guana. Darano, Castle San Giorgio a Legnano, Castle de Guidi, Prezila, Montesorte, con la terra di Somma, Varicia, & Galesbe Volle che la moglie bauesse la cerra di Somma, Varicia, de Galesbe Volle che la moglie bauesse la conforte di Simon di Corregio otto mila.

Simon figliuolo di Guido valente buomo nell'armi, venuto al fatto d'ar

me con Galeazzo Visconte, rotto, & preso fu morto.

Cassone figliuolo di Napo, escendo solamente ordinario: & venuto a morte Francesco da Parma Arctuescous di Milano; su creato in suo luogo con pari votti «ogo "vos, & accettato da tutto ol popolo con sonna allegrezza. Fu poi creato Patriarca d'Aquilea.

Zonfredino fig. di Cauerna, creato per 5 anni Podesid di Parma. 1205 Pagano 3 figliuolo di Corrado, riputato fra tutti gli altri di Lombar-

dia per le qualità sue su creato Senator di Roma. 1307 Martino figliuolo di Cassone 2 Capitano di Como.

Andreotto figlinolo di Cajjone i Capitano at como.

Andreotto figlinolo di Gottifedo fu morto nella giornata, allora she
fu prefo Napo.

Fioramonte figliuolo di Napo il crudele, hebbe per donna la figliuola del Conte Othone di Corte Nuoua, nipote del Magno Mattheo Visconte Signor di Milano.

Lambardo nipote d'Andreotto Vescouo di Vercelli .

Ramondo 2 figliuolo d' Indreotto primo .

Lambardo figliuolo di vn'altro Lambardo, Vescono di Vercelli.

Febo, conforte di Lucia di Forzate.

Slesia, donna di facomo de Signori di Valuasone .

Taddea moglie di Tomaso de Signori di Spilimbergo .

Nicolino figliuolo d'Otsolmo, discese per linea retta da Napo che su figliuolo del primo Pagano: trasportato anco esso la famiglia suanella Patria del Frioli, nella quale i Torriani sondarono nell'auersa taloro, il seggio futuro con l'occassone de loro Patriarchi, dominato ri & Signori di quella Provincia Lascio suoi successor.

Nicoli

Anni di Nicolò che hebbe per donna Genouesa delli Signori di Spilimbergo, della quale hebbe Luigi marito di Taddea Sirafolda & generò

Michele huomo illustre per maneggio di gran negotio, per la legatione di Francia , con notabil feruitio di S. Chiefa trattata & finita , & per fantità di coftumi fommamente renerito & amato dalla forte Romana . Al cui feruitio hauendo lung amente atteso con chiara lode buomo incorroto & fincero, s'acquistò credito di dauer effere per i suoi meriti Cardinale di Santa Chiesa ; quando l'altrui inuidia non haueffe impedito il fuo corfo. Fu Vefcono & Signor di Ceneda nella Patria.

Girolamo fratello di Michele: prudente, graue, & honorato Signore per molte qualità : bebbe per donna Giulia figliuola di Gian Mattheo Bembo grauißimo Senator della Republica Vinitiana, & di lei generò, Sigismondo, Giouanni, Giulio, Lodouico, & Luigi. Hebbe parimente cinque femine, cioè Taddea, Marcella, Gineura, Helena, & Giulia.

Luigi fratello di Girolamo:huomo essemplare, di religiosa, & Christiana pieta, & molto inclinato alla quiete: & di natura destra nel trat tar paci , & compor difpareri fra i cittadini della fua patria , mort con opinione vninerfale di effere stato pio & fanto huomo.

Lodonico figliuolo di Nicolino fu Commendator di Rhodi.

Rinaldo fratello di Lodonico, bebbe per donna Caterina, figlinola di Rinaldoda Collalto.

Ermagora 2. conforte di Helena Sauorgnana, bebbe Febo 3. che tolfe per donna Dorotea da Collalto, & generò Matthia, Tomafo, & Gionanni,il quale fu marito di Dorothea Eugenia di Carmola, & hebbe, Febo, Michele, Giorgio & 2V :colò.

Tomafo figliuolo d'Ermagora 2. marito di Chiara di Fontana, generò Febo Giouanni, che fu padre di Giorgio .

Ramondo viue boggi Signor parimente molto bonorato, & di somma riputatione.

#### Signori Visconti.



O non fo fe io debba riputar favolosa l'origine ch'io trous scritta de Visconti . percioche to dubito che la grandezzaloro (fi come feffe volte suole aunenire ) non habbia banuto molto piu adulatori che huomini veridici per Efalearli, percioche fe io riguardo bene, non posso cosi facilmente re-

Anni di Christo. carmi a credere, ch's l'isconti che discendono, d'Angleria : edificarà da Anglo Troiano dopo la rouina della sua Patria, siano del tutto discesi dal detto Anglo per tante migliata d'anni senga punto interrompersi il filo di così fatta discendenza. A questo mio dubbio da qualche fede , la nominatione di tanti Re che non fi trouano in alcunoscrittore, & Re senza Stato. Perciache quando io leggo, Fifoch, Panctio, & Elimach Re, Galeremondo 'Re di Tofcana & cost fatti altri nomi, mi riconfermo affai più nel mio credere. Non niego per questo, che l'origine loro non possa effer mera in quel modo ch'ella è stata trattata da tanti Scrittori eccellenti : perch'anco io mi posso (si come faccio spesso) ingannare. Ma essendo difficilissima cofa, & quafi impossibile il saper la ucrità in tanta lunghezza di tempo, nella quale non sono flati sempre Scrittori che habbiano. di mano in mano con accurata diligenza raccomandato alla memoria de gli scritti loro le cose già passate, si che elle siano con sincerità peruenute a tempi nostri: comincio alquanto più baffo per errar meno. Dico adunque (riferuando sempre intatta ogni altra opinione ) che

998 Obizzone Conte d'Angleria fu Gran Sinifealco d'Othone Primo Imperadore. Si fuggl dalla Corte con la moglie grauda per scinfarle instdie di Berengario 3. suo nemico.

Fatio figlinolo d'Obizzone.

1055 Aliprando figliuolo di Fatio. Conte d'Angleria. V alorofo huomo occisci Bauerio nipote di Cerrado Imperadore.

1056 Othene Conte figlinolo di Aliprando. Cossini fi l'autore della infegnati del Biscione, perciò cò eficndo andato all'impresa di Terra Santa in Soria con Gostrifedo Buglione, ui combatte a corpo a corpo con Voluce Principe de Saracini: & baucadolo occiso, gii tosse il immero, oduce tra signitata una nipera con 7 viudeli tos baucu- in bocca, un fanciulo scorita di angue de Reali di Francia. El fattos Signor di Atilano, ni davò anni 55.

1100 Andrea figlinolo di Otbone cognominato Crudele. Soccesse al padre. Huomo seuro, er correse er liberale a buoni. Hebbe per moglie la figlinola del Conte di Sanora; morì di 93. anni banendo signoraggiato anni 45.

1145 Galuagno figluiolo di Andrea, Accrebbe lo slato, percioche prese Lodi, Pauia, Cremona & Crema. Durò anni 24.

Anni di Interregno de Milanefi, quali fi gouernarono dopo la morte Christo. di Galuagno per se medesimi 52, anni.

1170 Pherto, ouero Viniano, nipote d'Otho primo, per Otho, & fuo figlinolo, fuccific a Galuagno. Hebbe della meglie Anaftacia da Provano Uberto, che fu Vescono di Ventimiglia: & Otho, & della seconda moglie, chiamata Berta, bebbe lacomo, detto, Androotio con altri

figlinoli appreßo .

Olbo Terzo, figluode di Pherto-Arciueseno di Milano. (oftini perse, gnitando i Torriani per ribauer lostato: combattendo con loro su vinto sette volte. Plumamente data loro vna rotta, presi Napo, Cauerna, suido, Lambardo con altri Torriani, & residósignor di Milano; moral di 88. ante

Tebaldo filo nipote per l'acomo detto Andreotto filo fratello, & marito d'Anastaffa da Pirouano: fil decapitato fili timone d'un carro, infieme con Bostifredo Langofta, & altri 22. nobili, da Torriani con una Curca.

1294 Mattheo, o Maffio, figliuolo di Thebaldo, cognominato Magno. Hebbe
l'Aquila negra neli'arme, & fu fatto Vicario Generale di Milano,
& della Lombarda dall' imperadore Arnofio. Soggiogò Ponte
de Stura, Moncaluo, & Nouara. Et persioche gli fu congintato contra, rimunto il Vicariato l'anno 1302. ad Alberto Scotto da Piacenza: fu creato Caualiero dall' Imper. Henrico, & poi confinato in
Assi; vitimamente rinecato, & fatto compagno nel Vicariato di
Guernerio d'Afpurgh, fuperi Torrami. Hebbe Pania, Cremona,
Bergamo, Lodi, Piacenza, Nouara, Vereelli, Alifandria, & Tortona. Hebbe fette figliuoli, de quali Zaccaria fu moglie d'Ottolino,
figliuola di Pietro Rufia, & Catorina diede a Cecchino dalla SedaStefano fu Signor d'Arona, & hobbe per donna Valentina, figliuola d'Bernalò Doita; moi d'età di 27. a anti-

1329 Azzo fighnolo di Mattheo acquisto Brefeia, & Como, lafeio Guidotto,

Bresto che fu marito d' Antiochia Coricella .

Luchino fratello d'Azzo gli fuccesse; costui essendo Podestà di Bergamo vi fece difica la cappella. Hebbe Parma per 60. mila ducati-La donna sua si labatta Fesca da Genoua, staquale estendo impudica., bebbe da sare con Galeazzo Visconte suo cognato, con Vigolino Gonzaga, es-con Francesco Dandelo, che su poi Doge di Venetia, esper questa cagione diede il veleno al marito d'età di 62. anni.

1340 Gionannı fratello di Luchino, successe con Luchino ad Azzo: fu fatto Cana-

Canaliero da Papa Nicola S. Antipapa; arichiesta di Lodonico Anni di Christo. Bauaro Imperadore, & poi da Gionanni Papa fu creato Arcinefiono di Milano. Lasciò Giovanni d'Oleggio suo figlinole bastardo, il quale fu tiranno di Bologna, & Lionardo, che fu marito di Catarina Viazzala.

Galcazzo 1. fratello di Gionanni. Costui fu il primo de Visconti che foffe fatto Duca di Milano. Hebbe per moglie Beatrice figliuola d'Azzo da Este, la quale era prima stata maritata a Nino Visconte da Pifa Signor di Gallara , mort di 11. anno , & lafciò Marco , Reciardo, & Azzo che ammazò Marco fuo zio Et fu marito di Caterina figlinola di Lodonico Duca di Sauoia. Costui ricene bonoratamente Francesco Petrarca, mort di gotte di 38 anni .

1378 Galeazzo z. nipote di Galeazzo 1. Duca di Milano, accrebbe allo . Stato sno, Como, Nauarra, Asti, Alba, Aleffandria con altre città Hebbe perdonna Bianca figlinola d'Aimone Duca di Sanoia. mort di 5 9. anni. Et lasciò Caterina sua figlipola Bastarda, che fu moglie del Conte Girolamo Riario Signor d'Imala, ilquale fu morto da vna congiura. Violante che fu moglie di Lioneito Duca di Chiarenza figlinolo del Re d'Inghilterra, & dopo lui, di Othone Marchefe di Monferra: o che fu occifo da un'afinaro.

Cionan Galeazzo Maria figlinolo di Galeazzo 2. Terzo Duca di Milano, Conte di Virtù. Fu Sig. di Verona, di Padona, di Vicenza, di :Treuifo, di Feltro, & di Cinital di Belluno. Hebbe per moglie prima Ifabella forclladi Carlo Re di Francia , & pos Maria Regina di Si cilia, che fu figliuola di Federigo, & vitimamente Caterina fua cugi na carnale.Lasciò Gabriel Maria, suo sig. bastardo Sig.di Pisa, il qua le per bauerla uenduta a Fiorentini fu decapitato l'anno 1409. Az-Zo che fu marito di Piccimna figlinola di Bernabò Visconte. Gian Maria che hebbe per donna Antonia Malatesta , & fu morto da Juoi cittadini l'anno 1411. Valentina che fu data per donna a Lodo. nico Duca di Turonia, fratello di Carlo 5. Re di Francia, con dole di 400 . mila ducati, & Filippo Maria .

1385 Bernabò zio di Gian Galeazzo, per Gian Galeazzo 2. suo fratello, occupo lo Stato, es bebbe Cremona, frema, Soncino, Bergamo, Brefeia, Valcamonica, la Riniera del Lago di Garda, & Caranaggio. Hebbe per moglie Beatrice, figlinola di Mastino dalla Scala Signor di Verona. Ma incarcerato da Gian Galeazzo suo fratello, morì di ueleno di età di 66. anni. Lasciò costui fra legittimi , & naturali 30. figliuoli, de quali Nestore fu morto alla guerra in Monza.

Anni di Christo. Marco su Signor di mezo Milano, & su marito di Lisabetta di Bauiera. Redolfo su Principe di Bergamo, di Soncino, & di Chiaradadda. Lodovico domino lotti, & Cremona. Carlo Signor di Parma, di Borgo San Donnino, & di Crema; & su marito di Margarita, forella di Pietro Re di Cipri. Missimo Signor di Presina di Bargagamo, della Riusica, & della Palcamonia. Delle simue, Verde
fu moglie di Leopoldo Secondo Duca d'Austria. Agnese di Francesico Gonzaga Marchose di Mantona. Valenza di Pietro Re di Cipri.
Donnina a del sonumi Auton. Tadeda di Stessino Duca di Busicra. Antonia di Corvado (onte di Unembergh, & poi del figliuolo
di Ladisto Imper. Islavetta d'Ernesso Duca di Monaco: & Maddalena di Federigo Duca di Basiclena di Federigo Duca di Basic-

Filippo Maria Angelo, figlinolo di Gian Caleazzo, Duca quarto, & vitimo della famiglia Visconte; escendo pieculo fanciuletto, & fipostato di gran parte de luo dominio, dicumno generico, vienperio lo flato con diuntife guerre fitte co finoi medifimi. Hibbe per domina Beatrice Tenda, laquale fii prima di Facino Cane, & gli diede 400. mila ducati di dotte, fatta all' vitimo decapitar dal marito, & m fuo luogo tols Maria, figlinola di Amadeo Duca di Sanoia. Lafeò ti fe due figlinole, cice Maria, che fumoglie di Amadeo Duca di Sanoia, futto poi Papa, & detto Felice se Banca Maria naturale, nata d'Aguese della Maino; laqual Bianca dopo lungbi tranuzsi, & duere finite promosfe, su maritata a se rancteo, siveza da Cottynnola; ilqual fiecesse della Principato a Filippo Maria, & fu il Quinto, ma primo Duca di Milano della famiglia Sforza, fi come si è detto a fio luogo.

#### Signori Sforza.

N. CORA chetrattaudodi sopra de Duchi di Milano;

Albaba detto alemas cosa de Pinicipal di Casi Sorza, che
sincesse a Filippo Maria V ssonii, che si l'vlitmo, tuntana ne tratteremo in quesso lo somo monarente, accioche
si veda quanto quella fimisso a vensile, per lo sio mosto valoro, in
poco tempo a tanta grandezza. Et quantunque sia credato da molti c'il la banise o sino o principio, però io truo agli stitucado is sser
neb li, & che sino a Ssorza padre del Duca Francesco (dalquale prefro il econome di ssorza, & Ssorzeschi) surono persone bonorate,
de dinome; a slanique su

Giouanni

Anni di Giquanni Attendolo, che fu marite di Lifa Petrucci .

Christo. Michelino sigliuolo di Giouanni Capitano della Rep. Vinitiana. Hebbe

Polsfene Sansenerina, & Maria sua forella su donna di V golino Conte di Centona, & Margarita l'altra sorella, che su madre di Chiara, donna di Martino Caracciolo Conte di S. Angelo, & fratello di Gio-

nanni Gran Mariscalco del Regno.

Sforza desto Iacomuccio, & Mutio, figlinolo di Gionanni predetto. Coftui ualorofo nell'armi , fuil primo Capitano dell'età fua , & fondò la grandezza della sua famiglia, non folamente col nome, chiamandola Sforza, ma col Stato; percioche fatto Generale de gliefferciti di Gionanna 2. Regina di Navoli, con laquale fi dice, che bebbe da fare, hebbe in dono da lei, Bineuento, Manfredonia, Baroli, & Trani con più di 10 castella. Fu creato Conte, & donatoli Cotignuola sua patria da Papa Giouanni 1 3. & fu Gonfaloniero di S. Chiefa. Roberto Imp. lo creò Canaliero, grado fommamente stimato in quel tempo. La prima sua moglie su Antonia Salimbeni, che su prima di Francesco Sig. di Cortona , & da questa bebbe in dote Montegione, Montenegro, Ripa, Bagno, & Clufs. La fecenda fu Catella forella di Pandolfo Alopo Napolitano, gran Camerlingo del Regno. La terza fu Maria da Marciano, figlinola del Conte di Seffa, laquale era Stata prima di Lodonico 2. d'Angiò , & poi del Conte di Celano . S'affogò nel fiume Pescara , mentre aintaua vn suo paggio l'anno 1424 Lasciò 15, figliuoli fra femine & maschi. Delle femine Antonia fu donna del Conte di Carrara Sig. di Ascoli in Puglia.Lisa di Leonardo Lionello Sanseuerino. De maschi Carlosu Arcinescono di Milano . Aleffandro domino Pefaro : & hebbe per donna Co-Stanza figliuola di Galeazzo Malaiesta, & conlei fece Gineura, che fu donna di Santo, & poi di Gionanni Bentinoglio Signor di Bologna . Battifta , maritata a Federizo Duca d'Urbino , & Co-Stanzo marito di Camilla Aragona , figliuola di Marino da Marciano, che successe ad Alessandro suo padre nella Signoria di Pe-Saro. Del qual Costanzo fu figliuolo (ma d'altra madre) Gionanni, il quale fu Sig. di Pefaro, & hebbe per moglie, prima Lucretia Borgia, figliuola di Papa Aleffandro 6. & poi Gineura figliuola di Mattheo Thiepolo Senator Vinitiano. Costui fece Strangolar Pandolfo Collenuccio, che scrise le bistorie di Napoli. Li successe nello stato Francesco Maria della Rouere Duca d'Vrbino. Fu parimente figlinolo di Sforza; Buoso consorte di Aldobrandina siglinola del Conte di Santa Fiore ; & poi di Grifeide figlinola di Giouanni

Anni di Giouanni di Capoua fratello di Mattheo, che fu fatto Conte di Tale-Christo. na dal Re Ferdinando.

Giouanni Capitano del Re Renato contra Alfonso, e fu marito della fi-

gliuola d'Agnolo l'anello cognominato il Tartaglia.

Francefeo parimente fu figlinolo naturale di Sforza. Costui di età di 13 anni , fu creato Conte di Tricarico da Ladiflao Re di Napoli : er nelle cofe della militia fu di gran lunga superiore al padre, & Generale di sutti i Principati del tempo fuo . Hebbe per donna Polifena Ruffa, per la quale diuentò Signor di z città con più di 20 ca-Bella , & dopò lei tolfe Bianca Maria figlinola naturale di Fillifpo Maria Duca di Milano, per la quale dineniò poi (col mezo peto del sub nalore) Duca di Milano l'anno 1450. & fu il primo Duca della sua famiglia , fe ben non hebbe inuestitura , perche il Moro dicena di effere il quarto per nera successione. Morì di subirana , & la moglie funelenata. Laferd di fe fra bastardi & legietimi , quindiet figliuoli . De quali Polidoto fit Arcinefcono di Milano, Afranio Cardinale di Santa Chiefa, creato da Papa Sisto quarto . Ottaniano che s'affogò di età di 18 anni. Sforza marito d'Antonia del Verme, Lodonico, la cui donna fu Beatrice figlinola di Hercole Duca di Ferrara, il quale escendo Conernator del Duca di Milano suo nipote , gli tolfe il Ducato & la uita infieme, & chiamo in Italia Carlo 8 Re di Francia , alla fine fatto prigione , si mort in Francia: hanendo lasciato di lui , Bianca , donna di Galeazzo, fig. di Roberto Sanfenerino, Gian Paolo, illustre mila militia. Mutto Marchefe di Caranaggio , marito di Faustina Sforza madre del Marchefe Francefeo , Maffimiliano & Francefeo che furono pleimi Duchi di Milano. Fu parimente figlinolo del Duca Franecfco 1. Sforza Maria Duca di Bari, il quale hebbe per donna Leonora fig. di Ferdinando Re di N apoli, quantunque non feguiffe il parentado , & Gian Galeazzo Maria che gli focceffe nel Dueato, Es hebbe per donna Sufanna Gonzaga, & poi Buena fig. del Duca di Saucia, & fu morto in Chiefa l'anno 1475 da Andrea da Lampognano, & fuel complici, il giorno di Si Stefano, & lafcio Anna che fu conforce d'Alfonso Duca di Firrara , Bianca di Filiberto Duca di Sauoin, & poi di Maffimiliano Imp. Caterina del Conte Girolamo Riario Signer di Forli, & doto lui di Cionanni padre di Gionanni de Medici, del qual nasque Cosmo Duca di Fiorenza. & di mafi bi bebbe Gian Galeazzo che li focceffe di età di 4 anni fotto la tuttla di Lodonico suo zio, come s'è detto, che fu marito d'Isabel-

d'Ifabella, figlinola d'Alfonfo Re di Napoli, per cagion della quale temendoi i Moro l'ira fua, fece passare in Italia Carlo IIII. Re di Francia, Trigozsiar del Regno di Napoli Alfonso, & Ferdinando, si come se dectro. Cossimilacio Bonas, che su Duchessa di Bart, & dimentò moglie di Sigismondo Re di Polonia, laquale vitimamente ritornata in Italia, si morì a Bart. Lasciò Francesco, isquale comdotto in Borgogna morì alla caecta per la caduta da canallo.

Di Buojo, figliuolo legittimo di sforza, & fiatello di Francefco Duca di Milano, che fu naturale, difectro i Conti difunta Fiore, che fono al prefente i qual foli fono restati del vero fangue sforzefco: esendofi del tusto fipeutale linca de Duchi. Conciofia che Buofo d'Aldobrandina, o Crificiale, conte dice il Gionio, fina donna figliuola del Conte di S. Fore, nacque

Giulio, che fu padre di Federigo, ilquale hebbe

Ascanio, prior di Vngaria, &

Francesco, che generò

Buofo Secondo, ilquale di Costanza Farnese, figliuola di Papa Paolo Terzo, bebbe

Mario Generale delle fanterie del Gran Duca di Tofcana valorofo buomo,& di molta riputatione nella militia, ilquale hebbe Afcanio. Sforza fratello di Mario, che morì pochi anni fono.

Paolo Signor di Proceno, fratello di Sforza, celebre nella militia.

Guido Afeanio, fratello di Paolo, Cardinale, creato da Papa Paolo III. fuo zuo, Diacono col titolo di SS. Vito, & Modesto; & poi di Santo Euflachio; & nel fine di S. Maria Lata. Camarlingo di S. Chiefa, & chiamato il Cardinale di S. Fiora.

Carlofrasello del Cardinale , Prior di Lombardia .

Alessandro fratello di Carlo Cardinale, col titolo di . . . . cognominato il Cardinale Sforza, che morì l'anno 1581.

Francesca sorella de Cardinali, consorte di Francesco Orfino.

Giulia forella di Francesca, donna di molto valore, es di nobilissimo ingegno, es maritata a Sforza Pallauicino General Gouernatore delcarmi Unitian

#### Signori del Balzo.

Anni di Christo.



t nobilissima famiglia del Balzo venne di Francia con Carlo Primo Re di Napoli, del quale fu Capitano della detta famiglia Beltrando.

Francesco figlinolo di Beltrando.

1314 Rinaldo figlinolo di Francesco. Costui benemerito di Carlo 2 .Re di Napoli, hebbe da lai Montescaglioso, & dal medesimo Carlo gli su dato per donna Beatrice sua figliuola col Contado d'Andri, laquale era prima flata d' Azzo Marchefe di Ferrara. Et dopo lei tolfe Margarita Alueto, Signora di Tiano , & di Caßano.

Maria figliuola di Rinaldo, donna di V go Delfino di Viena.

Santia forella di Maria, moglie di Gionanni d'Enghiera.

1316 Francesco fratello di Maria Conte di Leccie, che fu padre di Maria, conforte prima di Ramondo dal Balzo, & poi di Ladistao Re di Napoli. Francesco Secondo, fratello del detto Francesco, Conte di Montescaglio-So, & Ducad Andri; percioche fuil primo nel Regno di Napoli, che di case prinata haueße titolo di Duca . La moglie fu Margarita di Duvazzo, figlinola di Filippo Principe di Taranto, rimosta vedona del Re di Scotia.

Nicolo figlinolo di Francesco z. Conte, & Duca d'Andri. Capitano di Roberto Re di Napoli in fauor de Fiorentini .

Antonia forella di Nicolò, moglie del Re di Sicilia .

Jacomo cognominato Romandello, figlinolo di Nicolò. Creato Principe di Taranto, & della Morea, & Conte di Leccie da Inigi Duca de Angià. Hebbe per denna Agnese figliuola di Carlo Duca di Durazzo, zia del detto Luigi ; laqual fu prima di Biondo della Scala. Et fu poi chiamato Imperator di Costantinopoli, per la successione di Roberto, & di Filippo Principi di Taranto, suoi zi materni, che fureno fratelli del Re Luigi , marito di Giouanna Prima Regina di Napoli. V scirono di lui Pirro, Roberto, Francesco, & Ramondo.

Roberto figlinolo di lacomo ; fu di notabil valore nel tempo fue, &

fu suo figlinolo

Ramondo Principe di Salerno, & Duca di Malfi; ilquale fu conforte d' pna cugina del Re Ferdinando , & poi di Maria dal Balzo, & generò Daniello Conte di Sarno, Giordano Conte della Tripalda . Felice Principe di Salerno , & Conte di Nola , che bebbe per donna Maria figlinola

figlinola di Ferdinando primo Re di Napoli. Anna maritata a Gio-Anni di Christo. uanni Ratta Contedi Caferta & di Sant' Agata. Ifabella che fu moglie di Napoleone Orfino padre di Verginio, & Orfina che fu data a Carlo di Manforte Conte di Termoli .

1242 Ramondo cognominato Osfino figliuolo di Iacomo predetto. Hebbe Nola & Soleto dalla Regina Giouanna Prima, & fu Gran Camarlingo del Regno. Diuentò Conte di Leccie per la moglie Maria d'Engeno , dopo la quale fu marito di Isabella Appia Francese. Fu Barone di Flumari, & poi Principe di Taranto , mort l'anno 1375. & lascio Romano Conte di Nola, che hebbe la figlinola di Francesco dal Balzo. Caterina, moglie di Triftano di Chiaramonte, Conte di Cupertino, la qual fu madre d'Isabella Regina di Napoli. Gionai ni Antonio Principe di Taranto , & Gran Contestabile del Re Alfonfo, marito di Anna figliuola di Giordano Colonna, della quale bebbe Caterina maritata a Giulio Antonio Acquauiua Conte di San Flauiano, & Bartolomeo Conte di Leccie, con due altre femine, che l'una fu donna del Conte di Cantazaro figlinolo del Marchefe di fotrone . & l'altra di lacomo Sanfenerino Conte di Saponara . Resto parimente del detto Ramondo , Gabriello Duca di Venofa. marito della figlinola di Gian Caracciolo Gran Sinifcalco , et padre di Maria. Donata donna di Pirro dal Balzo, & di Ramondina che fu di Riberto Sanseverino Principe di Salerno, & in questo Ga briello venne meno la linea de Principi di Taranto per non bauer banuto figlinoli. Restò similmente vn'altra figlinola del detto Ramondo che fudata a lofia Acquanina Duca d'Atri.

Francesco figlinolo di Iacomo, & fratello di Ramondo detto Orfino fu Duca a' Andri , & marito di Soena Orfina , della qual traffe 4. figlinoli. L'ono fu Conte Camerario , & conforte di Maria d'Eppe. L'altra fu maritata a Romano Orfino dal Balzo Conte di Nola. Il terzofu Pirro Duca d'Andri:il quarto Guglielmo Bianchino, notabile per lo fuo molto valore. Di Pirro, vfel Francesco Duoa d' Andri , & conforte di Santa di Chiaramonte , della quale generò Pirro Principe d'Altemura, marito di Maria Donata figlinola di Gabriello dal Balzo; che fu l'ultimo de Duchi d'Andri della fua famiglia: percioche bebbe tre femine , l'una diede d Rinaldo da Barbignaco , l'altra detta Isabella a Federigo Re di Napoli, & la terza chiamata Iforta d'Pietro Guerra Gran Sinifcalco, che mort l'anno 1430. Di Guglielmo Bianchino nacque Marchetto, & Thefeo. Di The-Scofu frylinolo ...

Anni di Battista, conforte della Cecca di Monforte de' Conti di Campobaßo , la-Christo. quale gli fu data dal Re Ferdinando, del quale era Generale, con le terre indote di S. Croce, & di Mirabello .

Francesco figliuolo di Battista, hebbe per donna Breda d'Argenzo.

Vincenzo fratello di Francesco, hebbe Anella d'Argenzo . Battista figliuolo di Vicenzo , fu marito di Camilla Galcotta , & generò Fabritio, Giulio, Alfonso, Isabella, che fu donna di Vincenzo dal Balzo, & Marc' Antonio conforte di Giouanna figlinola di Tomaso Forma.

Tomafo figliuolo di Francesco.

Vincenzo figliuolo di Tomaso, marito d'Isabella dal Balzo, della qual fu padre di Luigia, di Lodonico, & di Vespasiano.

#### Signori di Monferrato.

I CONO gli Scrittori che Alaramo fu figliuolo del Duça di Sassonia, & hebbe per moglie Altheria, figlinola di Othone 11. Imperadore, et che l'anno 974. fi fuggl di Safsonia perseguitato da suoi parenti. Venuto per tanto in

Italia, bebbe feste figlinoli, iquali riconofeinti dall'Imperadore ottennero da lui fette Marchefati ; percioche

Othone figlinolo di Alaramo fu creato Marchefe di Cena. Il fecondo fratello, Marchefe di Ponzono. Il terzo, Marchefe del Bofco. Il quarto, Marchese di Saluzzo . Il quinto, Marchese di Sauona . Il festo, Marchese del Finaro : & il festimo ch'ebbe nome Guglielmo , fu fatto Marchese di Monferrato. Costut fu il primogenito de figliuoli di Alaramo, & bebbe per donna Helena, figliuola di Glocesto, fratello di Riccardo Re d'Ingbilterra.

Bourfacio, figlinolo di Guglielmo, Secondo Marchefe. Fu huomo di gran valore nelle cofe dell'armi, di notabil prudenza, & di cuore, & hebbe per mogliela Maria, figliuola di Filippo Re di Francia.

Guglielmo II. figliuolo di Bonifacio, cognominato il necchio, Terzo Mar chefe di Monferrato , fu marito di Giulia Ita , & poi di Giuditta, figlinola di Leopoldo Duca d'Austria . Cofini passò alla impresa di terra Santa, con Corrado Imperat. Juo Juocero, doue fi portò con molta gloria con l'armi in mano . Purono fuoi figliucli

Cuglielmo III, cognominato Lungaspada. Fu Generale dell'essercito Christiano in Afia, per l'impresa di terra Santa, & hebbe per donna Sibilla, figlinola di Baldonino 4-lebbrofo, Re di Ierufalem : & ge-12 Bu

Anni di nerd Baldonino che fuccesse a Baldonino detto nel Regno. Christo. Giordana fig. di Guglielmo 2 che su Imperadrice di Costantinopoli.

Bonifatio i fratello di Giordana 4 Marchofe. Cottai foccorfo m Afta
Baldovino Re di Girufalem fuo nipote, dopo la morte di Gnefict. 3,
fu prefic cel Lufignano da Saracini. Liberato pos de Corrado fionipote, fuecesfe nel Principato della Testaglia a Rinieri suo fratello.
Fu marito di Maria figlinola del Re d'Ingaria, & depo lei di Còflanza di Socuia...

Riniero fratello di Bonifatio 2 tolsa per moglie Cirimaria figlinola di Emanuello Imperadore di Costantinopoli; hebbe per lei il Regno di Thossalia La qual Cirimaria su prima donna del Re d'Vingaria. Suc esse Regno a Baldoùino figlinolo di Guglielmo 3 suo mpote.

Corrado figlinolo di Rinitro, alvi diteno di Bonifatio 1 hebbe per donna I fabella forella di Sibilla , che fu moglie di Guglielmo Lunga Spada fuo zio. Cofini fu otifo attadimento nella piazza di Tiro, da du Esracini : & lafeiò Maria fua figlinola , che fu maritata a Giouanni di Brena Re di ferufalem l'anno 1200.

Gugliclmo 4 figliuolo di Riniero predetto , o fecondo altri di Bonifatio 3 fu fanio huomo : di granualore, & forte di corpo; & molto flima-

to da gli altri Principi.

Bonifatio 4, figliuolo di Guglielmo Quarto, quinto Marchefe, famofo nell'armi, hebbe per donna Costanza figliuola di Amadeo Conte di Sauoia

1206 Agnefe figlinola di Bonifatio 3, fu moglie d'Henrico Imperadore di Co-Stantinopoli, che fu fratello di Baldonino Conte di Fiandra.

Guglielmo 5 figluolo di Bonifatio 3, cognominato il Crande, 6 Marche fe ll Monferra to, hebbe per donna Beatrice figliuola del Re di Spagna. Ouerreggiand con gli Alefandrini faprefo, 6 mori in unia gabbia di ferro. Fis padre di tre femine & di due mafebi. Delle femine, l'una fi unoglie d'Alfonsi fesiuolo del Re di Castiglia, l'altra d'Orfo Orfino Baron di Roma. La terza che hebbe nome l'iolante fu di Antronico Paleologo Imperadore di Costantinopoli, per lo quacle, fuccedendo a Cionanni fuo cognato l'anno 13 odi Marchefuo di Monferrato entrò nella famiglia Paleologa. J'mafibi di Guglielmo furono, Remboldo mariro di funa d'Amitra, & di quale Uolfango crede che i predetti fratelli, fiano fuoi figliuoli, & Gionanni 7 Marchefe & ultimo di Monferrato. Persono bouendo volto per moglie la Margarita figlioda del Duca di Savoia I laquale fu Stritle, morendo, mancò in lai la linea di «Alaramo, & gli fuccife nel Marchefe.

Marchefato Andronico Imperadore marito di Violante sua sorella; Anni di il quale Andronico fece Marchese Theodoro, che fuil primo della Christ o.

sua famiglia. es l'ottano per ordine .

1306 Theodoro figliuolo d'Andronico Paleologo Imperadore di Costantinopoli primo Marchese della casa, & 8. per ordine, successe a Giouanni Pltimo della stirpe d'Alaramo. Accrebbe al suo Stato la città d' -Sti, & fauori sempre in ogni occasione la famiglia Visconte .

Giouanni 2. figliuolo di Theodoro 2. & 9. per ordine: fu marito di Isabella forella di Iacomo Re di Maiorica , della quale haunta Sofia, la

diede per moglie a Michiele 2. Imperadore di Costantinopoli. Theodoro figliuolo di Giouanni 3. @ 10. per ordine. Hebbe per donna la figli nola di Roberto Duca di Bari, & dopo lei la figlinola di Ama deo Principe d'Acaia. Gouerno la città di Genona per lo spatio di 14. anni. Dicono alcuni che la predetta Sofia fu sua figlinola,

1338 Gian Iacomo figlinolo di Theodoro 4. & 11. per ordine. Sanio & nalo-, roso Signore Creato Vicario General dell'Imperio in Italia , da Sigismondo Imperadore . Hebbe per donna Giouanna figliuola di Amadeo Duca di Sanoia.

Theodoro figliuolo di Gian Iacomo , & fratello di Gionanni a fu creato

Cardinale di Santa Chiefa da Papa Paolo 2.

1433 Giouanni 4 figliuolo di Gian Iacomo 5.6 12.per ordine. Principe buono, percioche amo grandemente la uirth Fu eloquente, & liberale; & in gratia di Dio, & de gli huomini del mondo. Fu sua donna Margarita figlinola di Lodonico Duca di Sanoia, Amadea forella di Giouanni fu maritata a Iano Re di Cipri, Isabella al Marchese di Saluzzo ..

1445 Guglielmo 5 figliuolo di Gian Iacomo & fratello di Giouanni 3. & 13. per ordine successe al fratello morto senza beredi. Fu eccellente buomo nella militia, & hebbe per donna Maria nipote del Re di Nanarra, & dopo lei Isaballa figlinola di Francesco Sforza Duca di Milano, della quale Hebbe Bianca Maria che fu maritata a Carlo 2. Duca di Sauoia, & Margarita a Lodonico Marchefe di Saluzzo. Morì senza heredi, & li successe nel Marchesato.

1464 Bonifatio 4 fig.di Cian Iacomo 7. 9 14 per ordine . Tolfe per moglie Maria figliuola di Giorgio Scanderbegh Despoto, & poi Re di Macedonia & d'Epiro, & generò delei Guglielmo marito d'Anna di Lanfon, il qual mort l'anno 1518. & fu padre di Margarita che fu moglie di Francesco Gonzaga Duca di Mantona, & di Bonifatio,

che andando alla caccia, cadde & si roppe il collo.

Gian

Anni di Gian Giorgio figlinolo di Bonifacio Quarto , successe al padre , & fu l'ot: auo, & pleimo della famiglia Paleologa ; percioche banendo per Christo. donna Giulia , figlino'a di Federigo d' Aragona Re di Napoli , mort l'anno 1532 fenza figliuoli, & così la Murgareta, figliuola di Guglielmo suo fratello ch'era maritata in Federigo Gonzaga, effendo herede dello Stato , lo portò nella famiglia Gonzaga , laquale lo go-) de fino al present.

#### Signori Varani.



A R che i primi della famiglia Varana foßero vn Berardo, & vn Commodo , iquali fi fecero Christiani ne i tempi di Filippo Imperadore, & di Papa Sifto Secondo, che ful'anno di Christo 258. & che costoro dedicassero vn Tempio di Gioue a Santa Maria, & riponessero in

vna tomba di marmo l'offa di San Venantio martire. Si truoua anco, che esendo venuto vn V arano in Italia ne tempi di Tipino, & posatosi in Lombardia , la quale egli gonernana per nome del Re di Francia: ui edificò un Castello chiamato V arano, dal quale alcuni nogliono che uscisse la famiglia Varana. Ma essendo neramente in--certo l'origine di questa casa, non potiamo darli capo ordinatamente, se non dopo la desolatione della città di Camerino, la qual su fat--ta per Manfredt Re di Sicilia , nel tempo di Papa Aleffandro · Quarto , che fu l'anno 1259 · percioche in questo tempo uiße di que-· Staffirge.

Gentile da Varano. Coftui haunto in dono dal predetto Papa, Sasso, fu primo restauratore, & Sig. di Camerino, città posta nell Umbria Jul giogo dell' Appennino , forte di fito & ben popolata fabricandoui la Chiefa Cathedrale. Fu Capitano Generale di Papa Alefandro · Quarto , & d'Odoardo Re d'Ingbilterra, & ottenne dal detto Papa San Genesio, Tolentino, Monticolo, Amandela, Sarnano, Monte San Martino, Belforte & Gualdo nell V mbria, Viso, Monte Santo G Cerreto nel Ducato. Fu poi fatto Conte di Campagna da Papa Martino 4 l'anno 1281. & banendo Signoreggiato 23. anni, fi mori l'anno 1284. Hebbe per donna Aleruza, figlinola di Suppo · Come d'Alina.

Ridolfo primo figlinolo di Gentile, del qual non si trona cosa degna di memoria, ancora ch'effo duraffe in gonerno per lo spatio di 32. anni con suo fratello, bebbe per donna Galathea nata del sangue Reale

Anni di Reale d'Ingbilterra, la quale gli fu data dal Re, & confermato nel Christo. Contado di campagna da Papa Onorio 4 morì l'anno 1316.

1319 Bernardo fratello di R dolfo , fu creato Marchefe della Marca da Papa Giouanni 22. l'anno 1319. & essendo durato 13 anni in Signo-

ria, venne a morte l'anno 1329.

Gentile 2. prime figlinclo di Bernardo, su l'anno 1334. Capitano di Papa Gionanni 22. & bauendo retto lostato 26. anni, si mord l'anno 1345

1350 Bernardo 2, figlinolo di Gentil 2, miluò nell'Vmbrial'anno 1335, sotto Papa Gionanni 22, morì ninendo il padre l'anno 1350. Hebbe per donna Belsiore Signora di Brunsorte, della quale gli nacquero

quattro figlinoli.

1354 Ridolfo 2. ficiliroli di Bernardo 2. fiu mandato alle Smirne contra gli Infidelt, da Papa (lemente 6. Fu pot creato Vice Re nell' Morazzo de Ledonico Re di Napoli, & dalla Regina Gionanna Prima. Et venuto in Italia il Cardinale Egidio «Ilbernocio per le cofe della Chiefa, fiu meffo al gomerno della Marca. En ul tempo di Papa Innocentio 6. fu eccato Gonfalonicro della Chiefa. Hebbe due volveil Capitanato Generale de Fiorentini, & milutò parimente per Gregorio 11. Ulfe in Hato 39 amn. & morì l'anno 1384. Hebbe per denna Camilla de Chiauelli, figlinola di Finuccio Signor di Fabriano.

1385 Giovanni cogrominato Shauselferro, fratello di Ridolfo; fine shoi tempi tenteo il primo giostratore che hausse Italia. Costui cinfe di mura il horgo di S. Venantio, & fu come compagno di Lodonico, & della Regina Giovanna di Napoli, gonernò 1. anni insteme co fratelli, & moi l'anno 1287.

Venantio suo fratello, eognominato falciferro fratello di Giouanni, edificò il palazzo recchio di Camerino. Hebbe per donna Giouanna de Chiauelli sigliuola di Alberghetto da Fabriano, et morì l'anno 1389.

1390 Gentile 3, fratllo di Venantio fu fatto Gouernator di Roma da Papa Vrbano, Costui ridusse a obediera il Duca di Ronciglione,
& introdusse in Roma Carlo 4, imperadone, su undoroso mell'armi, & valse molto nella prudenza, & ne consigli: & seria dell'opera sua tutti Principi d'Italia con molta lode del suo nome ullustre. Hebbe per donna Theodora de Salimbeni da Siena, & moil'anno 1390

14'0 Ridolfo 3. figlinolo di Gentile 3. militò fotto Papa Innocentio 6. dal quale octenue la terra di Ciuttà. Nona. Militò parimente fotto Ladillao

to Ladislao Re di Napoli . Si dice, che hebbe 5 4. figliuoli, che tueti mangiarono pane . Hebbe due mogli, la prima fu lisabetta Matatesta de Signori di Rimino , & l'altra Costanza Smeduaia da Sansenerino . Et hauendo signoreggiato 25. anni, si morì l'anno 1524.

nerino. Et Dauendo jignoregiato 35, anni, ji mori fanno 1524, Gentii Pandoljo, figliolo di Ridolfo Terzo, nato della prima moglie, militò fotto Martino V. Hebbe per doma Socua de Conti di Laurento nell' Abbruzzo. Cossi i accordatossi con Bernardo suo fue ficatello, nato della medessa madei, congiunò contra Giouanni, & Pier Gentile suo si fatelli, ma nati della matrigna: & bauendo corrotto il Patriarca Vitclieso, homo seditioso, & che albora era Legato del Papa nella Marca, Pier Gentile chiamato insteme con Giouanni, con arte dal Patriarca; andato a revuare, ma senza Giouanni si satto decapitar dal Patriarca; accusando los les soste monetario, & cionami ch'era restato a casa: chiamato in vna camera da fratelli, quest che gli vodes fros suellare in secreto, si tragliato a pezzi da loto. Questa seletratezza commosse di modo i terrazzani, che lemati a suro di popolo, ammazzarono Pier Gentile co siglinoli di Bernardo, l'anno 1414.

Bernardo fratello di Gentil Pandolfo , fu Configliero del Re Ladiflao , milirò con la Regina Gionama Seconda, & hebbe in dono da Antonio dall'Acceto da Fermo, la terre di Monfortino. Hebbe per donna l'hiuana Trinei , figliuola del Signor di Fuligno , & fu morto a Tolentino fua terra, che gli era toccata in fua parte, & s sigliuoli, che fa tronausmo in Camerino quando fu occifo Gentil Pandolfo dal popolo,

si come s'è deste, furono parimente morti da loro .

Pics Genitle fratello di Bernardo, ma della feconda moglie di Ridolfo Terzo, fin decapitato dal Patriarea Viselleso, per ordine di Genit Pandolfo fivofratello, l'anno 1434. Fu fiu conforte Lifabetta Malatessa, ficlinola di Galcotto Signor di Pesaro; dalla quale bebbudue sigliuoli:

Giovanni II, fratello di Pier Gentile. Egli militò per li Fiorentini, l'anno 1326 & per Filippo Maria Duca di Milano, l'amno 143 li parrimente condotto dalla Repub. l'initiana, l'anno 143 li dalla quade
per li molti meriti fioti, fiv fatto nobile di questa citta co' fuoi dificandenti, & bebbe la terra di Nocera da Papa Martino l'. Coffui effendochiamato dal Patriarca l'itellefco; per artificio di Gentil Pandolfo fio fratello; bauendo mandato in fuo luogo Pier Gentile, che fie
decapitato, & rimasto a cafa fiu morto a tradimento in una camera
dall'Predetto Gentil Padolfo, es Bernardo fuoi fratelli; l'anno 1434Hibbe

Anni di Hebbe per donna Bartolomea Sanfenerina .

Christo. Nicola forella di Gionanni, fa maritata l'anno 1420. a Briccio Capitano eccellente de tempi fuot, & concorrente della fattione Sforzesca.

1443 Ridolfo 4. figliuolo di Pier Gentile decapitato ; chendofi i Camerini dati a Francesco Sforza dopo che hebbero occiso gli interfettori di Gionanni, ricuperato lo flato, fuori del quale esso con Giulio Cesare suo zio flette per lo spatio di 10 auni; fu fatto Configliero di Francefeo Sforza. Alla fine diviso lo Stato con Guilio Celare mort l'anno 1494. 6 fu sua conforte Camilla da Este de Marchest de Ferrara.

1445 Giulio Cefare figlinolo di Giouanni 2 militò l'anno 1451. co Fiorentini & co Sancfi l'anno 1455. col Duca d'Angiò, & con Papa Paolo 2. Fu Gouernator di Santa Chiefa fotto Papa Sifto quarto. Et l'anno 1484, bebbe tirolo di Gonernator Generale dalla Repu-, blica Vinitiana dell'armi loro. Fu anco Generale de gli eserciti di Masthia Cornino Re d'Vngaria Luggotenente Generale di Ferdinan-; do Re di Nepeli Fondo in Camerino il Palazzo nuono & la Loggia. Poside cerreio, es Monte Santo nell V mbria haunti da Papa Siflo . Hebbe per donna Giovanna Malatesta figliuola di Sigismondo, & mpote di Francesco Sforza Duca di Milano . Costui effendo uecchio fu preso da Cesare Borgia, & Strangolato nella Rocca del-La Pergola da Micheletto carnefice & ministro delle sceleratezze del Borgia, allhora che con profonda fete dell'altrus fangue, aspirando alla Signoria d'Italia, spegnenala nobilia de Baroni di questa Prouincia, es eio fu l'anno 1502. Furono anco presi Annibale, Fenantio, & Pietro suoi figlinoli, & medesimamente morti con lui M.; innanzi che ciò aneniße, Ginlio Cefare, quafi fim le a Priamo, she nel principio della guerra di Trota madò Polidoro in Thracia col le ricchezze sue, mando Gian Maria suo figliuolo minore, col me-, glio'delle sue cose, a Venetia, nel principio che il Borgia mosse guerra in quella Pronincia.

1502 Gian Maria figlinolo di Giulio Cefare, fentita la morte del padre of de fratelli, rouinato il Borgia per lo neleno ch'egli diede a se medesimo , & col quale tolfe la uita al Papa suo padre , ritorno a Camerino, & riceunto dal popolo con fomma allegrezza, ribebbe lo Stato l'anno 1508. L'anno seguente edifico la Rocca di Cameria. no . L'anno poi 1510. fu creato primo Duca di Camerino da Papa Leone Decimo , il quale gli diede per moglie Caterina figlina. .....

la di

Anni di -la di Maddalena forella d'effo Papa , & di Franceschetto Cibò . Et Chrifto. olire a ciò bebbe Saffoferrato, Cinità Nona & Cerreto. Et l'anno 1520. fu creato Prefetto della città di Roma : & Conte di Sinigaglia. Le quali così egli bebbe dal predetto Papa Leone: & ba-- wendo governato 25. anni, si morì l'anno 1527. Lasciò dopo lui Gin-. lia; la quale eg li comandò per l'ultimo fuo toftamento che foffe data per moglie a Matthia , ouero ad alcuno de fratelli d'esso Matthia figlinelt di Hercole che nacque di Ridelfo 4. Ma non uolendo la Caterma moglie del testatore, obbedire all'ordinatione del morto marito: diede la predetta Giulia per moglie a Guido Baldo dalla Rouere Deca d'I'vbino l'anno 1533. La qual Caferina mori in Fioren-2a l'amio 1557.

> Hercele 1. figlinolo di Ridolfo 4. la cui parte dello stato di Camerino -era indibitamete stata occupata da Giulio Cefare fuo zio; habitando in Perrara come escluso dal suo patrimonio, militò con Hercole primo, con Alfonfo, & con Hercole figliuolo d'Alfonfo Duchi di Ferrara. Ottenne poi l'innestitura del Ducato di Camerino da Papa Paolo 3. & aimo contra il Duca d'Urbino che lo possedeua per nigor della moglie, con tutto ciò escluso dal Papa, il Ducato pernenne in Ottauto Farnese suo nipote , al presente Duca di Parma . La moglie fu Kilippa Guerniera da Ferrara: & hebbe 23. figlinoli, de quali, alla morte sua, che fu l'anno 1548. ne lasciò quattro, & niffe 72. anni .

> Pier Gentile 2 . fratello di Hercole: buomo di somma & perfetta bontà . mort ninendo Hercole & fenza figlinoli l'anno 1550.

> Fabricio 1. fratello di Pier Gentile 2. datofi alle lettere facre & allo Studio delle leggi , & della filosofia , fatto Vescouo di Camerino penne a morte l'anno 1550.

Matthia figliuolo di Hercole 1. nella sua prima giouentù fu al soldo 'di Francesco Re di Francia, & di Carlo s. Imperadore, & de Fiorentini nell'assedio loro l'anno 1529. & rimase per loro in Pisa Capitano Generale. Et dopo molte persecutioni della fortuna, tentò due nolte di ricuperar Camerino. L'una delle quali anenne che non potendo hauer per donna la Giulia predetta, corrotti alcuni di Camerino, tenne modo d'entrarni una notte secretamente, & fatta prigiona la Duchessa Caterina pregatala grandemente per un tempo, che gli desse per donna la figlinola, la qual stana all'hora nel la fortezza fotto la cura di Aranino Cibò che fu figlinolo di Teodorina nata di Papa Innocenzo 8. & non potendo far nulla, uenne

Anni di all'atto della forza. Percioche un giorno tratta fuori la spada, & Chislio. accesso in mostra di grande tra, scee sembiante di volcre occider la Duchessa. La quale non tremante, o sbigottita, ma forte èr costamte, bauendoli chiesto tempo di potersi consissare postassi poi in gimocchioni gli ponse il callo. Perche Matthia commosso, er conducendo con lui quell'animosa donna per cacciarla in qualche prigione el la aintata da un fiuovoscito, si fuggi accortamente nella città done fermate le cosse sur sun inelle mani intorno a 18 ribelli, gli fece impicar tutti a' merli della città. Miluò anco il predetto fotro Papa Paolo Terzo. Hebbe per donna Battissa ermsse, & mori in Eepa

rara l'anno 1551. \*\*
Fabritio 2. faatello d'Hercole, buomo di bello spirito, gratioso, & molto amico delle lettere, si come io conobbi m Roma l'anno 1550. mente si l'ameriero di Papa Sullo Terzo, susse instretta amicitia & amorenolezza col Cardinal di Santa Fiore (amartingo di Santa Chiefa. Egli su creato Castaliero della Croce dal Re di Portogallo, & poi di San Paolo da Papa Paolo Terzo. Morì di freschissima età l'anno 1552.

Camillo fratello di Fabritio 2. fuereato Abate di Santa Maria della Ferrara da Paolo Terzo, & Stette per mol·i anni fotto la fua pro-

tettione Milità poi fotto Hercolo 2. Duca di Ferrara.

Pier Gensile 3, fraetllo di Cavaillo, si messe da sinoi primai anni al seruitio di Hippolito da Este fraetllo del Duca di Ferrara. Guerreggiò poi per mosti anni sotto Hercole 2. Duca di Ferrara, Gr. fa Capitano di Arrigo 2. Re di Francia indinersi luogbi d'Italia Gr. in diuersi tempi: alla sine per il suo meriti, per la prudenza, Gr. per il malore su stato Gouernator di Bresello dal Duca di Ferrara.

Hercole 2, figliuolo di Matthia, restato senza padre nell'età sua puerèle, su alleuato sotto la protettione del Duca di Ferrara, er estendo di mirabile ingegno, er di gran speranza; su ammaestrato ne

buoni costumi er nelle uiriù .

#### Signori Ordelaffi.

I dice, the costoro discessor del nobilissimo sangue della samiglia Falieradi Venetia, & che preservi cognome di Ordelassi da questa unce Faledro; laquale letta all'indietro vilicua Ordelas; ma in qualunque modo si six, oltre a un Giouanni Vicario in Fosti per la Chiess

Mainar-

Anni di Mainardo da Sufinana fu primo Signor di Forlì : percioche costui con la Christo. peritia dell'armi fondò lo sta o a fuoi foccessori .

1276 Simbaldo figlinolo di Mainardo, fu occifo col figlinolo in letto dal popolo.

1320

Aleffandro figliuolo di Mainardo fu insteme con Francesco suo fratello creato Vicario di Forlì, da Papa Benedetto . 1337

Francesco figliuolo di Mainardo, marito di Zia de Vanni da Susinana de gli V baldini, Signori di Forlì, fu occifo da Pino fuo fratello .

Sinibaldo figlinolo di Francesco, Signor di Forlì.

Pino figlinolo di Mainardo , bebbe per donna Costanza de Pichi, occife Francesco suo fratello, & fifece Signore.

Sinibaldo 2. figliuolo di Pino soccesse al padre.

Giorgio figlinolo di Francesco, & fratello di Simbaldo 2. hebbe per donna Lucretia, figlinola di Lodonico Alidofio, Signor d'Imola, & focceße a Sinibaldo

Theobaldo, figliuolo di Mainardo, hebbe Francesco 2. che fu padre di Antonio, di Francesco 3. & di Lodonico . Ilquale, effendo Forlì occupato dalla Chiefa, fi fuggi a Venetia, done venuto a morte, manco in lui la cafa de gli Ordelaffi .

#### Signori d'Aualo.

A Cafa d'Auala in Spagna, quanto fia antichissima ne sa se-

Sancio Aualo Calaguritano, homini pro bono patriz Communi tutando inui Ciflimo, Senatus, populufque Calaguritanus funus hic publica celebrauit, astante Marco Acilio Regulo, pro Confule, cum secunda Legione honoris causa, & c.

Questa inscrittione dimostra, che ha forse mille, & settecento anni dall'bora in quà, che di età in età s'è sempre mantenuta questa famiglia in bonorenoli gradi appresso i Re di Spagna. Ma nell'anno 1390. Ruy Lopes d'Analo per grandissimo valor suo fu fatto dal Re Henrico di Castiglia Conte di Ribadeo , ch' a quel tempo in Ispagna non era altro titolo, che di Conte, & hebbe Ariona, e molte altre terre d'importonza. Et di viù fu fatto Contestabile di Castiglia , nella qual dignità viffe molt'anni . Ma poi che fu Stato in favore del Re

Anni di Giouanni figlio del fopraferitto Re Henrico, quando nenne a morte Chiisto. quel Re, & fuccesse il figlio, che pur si chiamò Henrico, il quale pigliò per Idolo Dou Auro di Luna, per opera del detto Aluero nenne in disgratia del Re, & su privato dell'usficio di Contestabile, & di tutte le terre.

Hebbe per moglie Costanza di Fouara, che prima era stata moglie del Conte Ance, & n'hebbe più fizhuoli maschi, e semine, e tra gli altri Innico, & Alfonso.

Questi privati delle facolta e beni paterni , feguirono il Re Alfonso primoin Italia, ilquale riconosciono, che la rovina di Rui Lopes tor padro cra stata carsitat da Thuero tenura la parte delli fratelli del Re Alfonso, che hueuaro Stati in Castiglia , volse ricompensari in parte di quelli c'inueuaro perditor, e trouanossi nel Regno di Napolium si glivola del Murchese di Pescura berede di grandissimo stato; chiamata Antonia d'Aquino di sangue antichissimo, la diede per mo elle a Innico.

Di quest a donna, Innico hebbe quattro fizituoli maschi, & due femine, i maschi surno Alsonso, Innico, Martino, & Roderico.

Alfonfo, che ful primazenito, hibbe per magelie lippolita di Cardona, & refiò herede del Marchefato di Pefeara, del Contado d' Arpino, & d' Aquino, del Contado di Lovito, & di molte altre terre, & non hibbe tempo di far molti figlinoli, perche dopo c'hebbe fatto Ferrante Francefo, Marchefe di Pefeara, fu morto di faetta, per untrattato doppio con uno, che gli haueua promesso di por suoco alla monitione nel campo de Frances.

Ferrante Francesco hebbe per moglic Vittoria Colonna, figliuola di Fabritio, della quale non hebbe figliuodi, & morì in età di 33: anni, dopo bauerfatto molte gran cose in guerra, le quali si trouano scriete da gli autori di questo tempo, & in costui fini la linea del primo-

genito di Innico .

Innico, che fu il fecondogenito, hebbe per moglie Laura Sanfeuerina, figluola del Principe di Biffenano, & n'hebbe due mafehi, Alfom-fo primogenito, che fu Marchefe del Vafto, et Roderico Conte di Monte fegaliofo, & nua l'mina, chiamata Coilanza d'Aualo, laquale fu moglie del Duca d'Amalo.

Alfonfo primozenito, hebbe per moglie Maria d'Aragona, figliuola del Duca di Mont Alto, & n'hebbe 5 fizituoli, ferrante francesco, Innico, Cesare, Gouanni, & Carlo. Azgiunse molte terre al suo Stato pateino, dunate a lui da Carlo Quinto

Impera-

Imperatore, e viße in Italia molto famojo, & bonvrato, & morè effende Concrnator di Milano, & Capitano generale in tutta Italia.
Di Roderico non reftarono beredi, perebe morè gionane fenza prender mocè co.

Franceso Errante primogenito, nelli primi anni dopo la morte di padre, andò astruire il Re un Spagna, & meritò per il seo undor d'esferce sone Milano a qel tempo che ui su Gouerna one di giufilita il Cardinal di Trento, & poi su creato mice Re di Sicilia. Dopo norì l'anuo 1 570. Hebbe per moglie Isabella Gonraga figlindi. del Duca di Mantona, dellaquale restapono dun figliuoli; il primogenito che si chiama Assonida si mome dell'Ano, e s'institoda Marches de 18-feara, e "Livi o chiamate Tomaso, per denotione di San Tomaso d'Aquino, dal quale discussione per denotione di San Tomaso d'Aquino, dal quale quando prese per marito il primo Innico, volle di patro, che i successo processo in ello stato di Casa d'Aquino si bauesse con chiamare d'Anado d'Aquino si lacus se l'acquino d'Aquino si bauesse a chiamare d'Anado d'Aquino si bauesse con chiamare d'Anado d'Aquino si la chiamare d'Anado d'Aquino si calcus se l'acquino d'Aquino si calcus della del Casa d'Aquino si bauesse con con contra d'Anado d'Aquino si calcus con con contra dell'Aquino si calcus con con con con con contra d'Anado d'Aquino si calcus con con contra d'Anado d'Aquino si calcus con con con contra d'Anado d'Aquino si calcus con con con con con contra dell'Aquino si calcus con con contra d'Anado d'Aquino si calcus con con con con con contra dell'acquino si calcus con con contra con contra dell'acquino si con contra con con contra contra con contra co

Il Secondo di Alfonfo Marchefe del Vasto, su Innico, ilquale è Cardinale nella Corte di Roma.

Il Terzo Cesare, grant ancelliere del Regno, & ha per moglie Luciesia del Tuso, figlimula del Marchese d'Anello.

Il Quarto Giouanni, Signor di Monte Scagiuso, e di Pomarico, che ha per moglie Maria Orsina, figliuola del Duca di Grauina.

71 Quinto Carlo, che ha per moglie Suema di Gefualdo, figlisola del Principe di Uenofa, & questi sono i descendenti di Primo Innico, perche delli due adiri, cice, di Martino, che su Coute di Monte de Rifo, e di Roderico, che su Conic di Pomarico non ne nacquero fieluodi.

Le due figlie del primo Innico, la prima chiamata Donna Coftanza fu moglie di Rederico del Balzo, primogenio del Principe d'Altamura, laquale in gioneniù rimafe vedoua fenza figliuchi, & viffe di modo, che fu reputata donna celeberrima, & meritò che l'Impeyatore le diede il titolo di Principefa.

La seconda che su chiamata Beatrice , su moglie di Gio. Iacomo Triuultio , & su pur sterile, & mort a Milano , con titolo di Marchesa

di Vigeuano. Ma

Mjonfo d'Aualo, del quale babbiamo detto, ebe venne infieme con Innico in Italia a feruire il Re-Affonfo, bebbe gran conditione in arme nella guerra del Re Ferrante primo, & bebbe vna donna C 3 di cafa

Anni di Christo.

di cafa Orfina, della quale non generò figlinoli, & di molte verre; the acquillò peri l'ho valore, parte ne ricaddero al fifco, & pare a lunico fuo fratello, & questo è quanto si può dire della Gencologia di quelli di cafa d'Analo renuti in Italia.

#### Signori Baglioni.



I truona che i Baglioni , iquali già più di cento anni , fono flati i primi cittadini d'autrorità in Terugia; pereioche dati alla militia , hanno maneggiato fempe honoratamente l'armi, fono difeefi del fangue di Baniera'. Et fi dice , che Malatesta fu quello, che diede gran ripu-

ratione alla famiglia, ilquale, alla memoria de gli anoli nostri, imparò la diferplina militare, fotto Braccio da Montone Capitan Generale, & la dirinò tra suoi parenti. Onde perciò ella diuenne vn feminario di Capitani illustri, poi che come stdice in promerbio, nafiendo i Baglioni, escono in luce con la spada al fianco. Questi, dice il Gionio, hanno haunto fempre questo difetto in loro per emulation fatale, di mantenere sanguinosissimamente, & quasi di continoue nimiftà fra loro. Et poi che fcacciata la famiglia de gli Oddi , mancarono i grandiffimi , er loro concorrenti cittadim , s'ammazzarono fra loro parenti. Gian Villani nel libro 12 al capit. 8. fa mentione d'un M. Baglione da Peringia, che fu Podestà di Fioren-Za, l'anno 1342. all'hora che il Duca d'Athene fu Tiranno di quella città. Et Mattheo Villari nel lib. 3. al cap. 22. ricorda questa famiglia. Laquale in progreßo di tempo fi dinfe in tre rami, chiamandofi l'ono, Baglioni di Spelli, & dalla Bastia, l'altro Baglioni di Benagna, di Canaia, & Bettona, & il terzo, Baglioni di Montalera, così detti, o per le dinifioni, o per le castella possedine da loro ... Hora di questa, dopo la scacciara de gli Oddi loro annersari; de iquali l'ottimo fu Fabritio morco da i Baglioni con tuitii fuoi fegnaci. on fu

Oddo Baglione, fauto & prudente huomo, ilquale fermo nella perfona fina la maggioranza nella città, & gli mecquero

Nells, ebe dopo la morte del padre ; entrato al gonerno si portò dimàniera, eb era riputato, es amato da tutti i popoli del suo gonei no, es da gli esterni, es mòrendo lasció Ridolso. Ma

Malatesta, fratello de Nello, primo della cafa, che fratesfe alla milivia, tosfe per donna la laconia, che su nipote di Braccio da Montone, Anni di tone, condottiero illustre del tempo fuo , & genes di lei, Braccio, Christo. Carlo Sforza Guido & Ridolfo.

Braccio, figurado più tosto Braccio da Montone col nova che cot uatore, ucunto in difiorda con Ridolfo figlinalo di Nello, eo fino cugino, accife maluagiamente nel mezo delle piezze, non pune el desto Rudolfo ma anto Francefio fino figlinalo. Ma non andò molto impratio del fino misfatto, percioche pachi giorni dapoi gli fu morto
Cuidone fino mino figlinalo, nel quale egli bancua riposta tutta de

sua speranza. Di Ridolfo fratello di Braccio, nacque

Gian Paolo di bellufima prefenza di nolto & di corpo , d'eccellente eloquenza, & necessaria alla professione ch'egli facena della guerra, i cui costumi erano tali , che nessuno gli harebbe biasimati in campo , er molti gli lodanano a tempo di pace; fe non ch'egli fenza feordar-Li mai delle partialità, folena nendicar gli odij antichi; & nitupevar la sua es l'altrus famiglia con dishonesti amori. Costui, uenuto in disparere con Carlo figlinolo di Oddo, che nacque del sopraderto Carlo , lo scaccio di Perugia con tutti i suoi dipendenti , & fattosi del tutto padrone dello Stato s'applicò del tutto all'armi, come buomo di grand'animo & nalorofo. Mas'anenne in tempi tranagliofi es contrari a suoi disegni. Percioche hauendo Cesare Borgia col mezo delle forze di Papa Alessandro suo padre, disegnato di impadronirsi della Toscana, dopo molti eccesti fatti da lui, eftinfe i Principi Orfini follenati a ribellarfi da Gian Paolo. Indi rinoltatofi aroninar i loro fautori: poi che fu giunto a Città di Castello , Gian Paolo si fuggi di Perugia, alla quale il Borgia s'era inniato. Et otteputala pacificamente, ui rimeste

Carlo the n'era stato feacciato da Gian Paolo, si come noi dicemmo di sopra. Ma unento poi a morte Papa Alessanto, si can Paolo, estendo i l'itelli ritornati in Città di Castello, estatibilo perugia, dalla quale partitos, ritornato poi di nuono con molsa gente, se con gliciati de Fiorentini, datoni uno assato gazgitardo, vi entrò deutro non senza qualche occissone de nimici, estato de moni, di quale banendogdi inctato che non un entrasse entra se considerado, il quale banendogdi inctato che non un entrasse entra Acconsiatos poi co Frances, nelle ruolte che si facco in Roma contra Cesa e Borgia da gli Orsai, est del altri Baroni shebbe cento e cinquanta huomini d'armedal Cardinal di Reame per nome del Re: benche la condusta sossi fosse sonne de Fioren.

Anni di Chalto. tini , perche così nolle Gian Paolo : per effer più sicuro di riceuere a tempi debiti i pagamenti, i quali si bancuano a compenfare in quello che si douena al Ke per le miren delle conuentiom.Ond: Gian Paolo ritornato a Perugia per mettor in ordine le genti, o riceunti 1 4. mila ducati non si mosse di Perugia Guerreggiando poi i Fiorentini co Pifani conduffero Gian Paolo con bonorate conditioni, dalla qual condotta non molto dopo Pandolfo Petrucci . lo distacco del tutto, accioche i Fiorentini non facessero progresso Comera i Pifani, essendo a ciò concorfo con Pandolfo, la cafa Orfina, Confaluo Ferrando, & l'Aluiano, si come scriue il Buonaccorfi. Gian Paolo adunque ricufando di continonare ne foldi loro, allegana di non potersi partir di casa, rispetto a nemici suoi, che trattanano di molestargli lo flato. Es accioche baueffero più brene spasio di tempo a pronedersi , ritardò quando potè , prima che scoprife del tuttto il fuo penfiero. Et promefe a Fiorentini di non prender l'armi contra di loro : & per pegno diede a lor foldi Malaresta filo figlinolo picciolo fancialletto con 15. huomini d'arme . Et egli per non rimaner del cutto fenza condotta , fi conduffe co Sauci con 70 hamini d'arme. Fu pot creato Couernator Generale delle genti da i Vinitiani , che erano rimaste per la morte del Conte di Pitigliano, senza Capitano Generale. Rel quale officio fatte dinerfe dimostrationi di Valore : & effendo succeffo a Gial.o Secondo , Leone Decimo , che feacciò dello flato d'U.bino Francesco Maria, Gian Paolo inseso, che il Duca Francesco Maria si noltana in Toscana per ridurre il Papa in dinerfe molestie & perscole, & che bauena con lus Carlo Baglioni fuorufcito de Perugia : er che fi noltana a Perugia, ridottofi incontanente in quella città , & cavalcando per effa , mentre che il Duca era fosto le mura, con speranza di qual be sollenatione Gian Paolo fu affalito nel mezo della firada da vno della terra, il quale , non gli essendo rinscito il ferirlo , su subito ammazzato da i circonflanti , che erano con Gian Paolo , il quale in questo sumulto fece ammazzare alcuni altri di quelli , che gli crano fospetti & liberato dalle insidie : si convenne col campo di fuori di pagarli 10. mila ducati, di concedergli vettonaglia per quattro giorni, di non piender l'armi contra Francesco Maria in quella guerra, & che ufusse incontanense del Perugino. La qual conuentione dispiacque tanto a Papa Leone già pregno contra di lui per altre cagion: : che milla più Scacciò poi di Perugia Gentil Baglio-

ne: Ilche dispiacendo al Papa, lo sece citare a Roma; perch'egli defiderana molto di huarfi dinanzi vil buomo terribile d'ingegno, & pronto di mano, & che perciò signoreggiana Perugia a guisa di una od ofa tirannia : & tanto più adoperandofi i fuoi proffimi parenti in farlo morire, i quali riputanano che la grandezza fua per altra uia non si potesse abbassare, che con la morte di lui. Andato per tanto à Roma: confidatofi parte nell'antica feruith fua , parte perfuafo da Camillo Orfino fuo genero , & parte credendo a vna fede haunta dal Pontefice, fu in Castel Sant'eAngele a ritiouare il Pontefice : ma innanzi che egli arrivaffe al cofpetto suo, fu fasto prigione, & in capo a due mest fu decapitato con molto dispiacere dell'universale, & lasciò Malatefta, & Oratio: & due femine, delle qualt Isabella fu mozlie di Camillo Oifino , padre di Paolo che morì l'anno pasato: & di Latino , & l'altra fu donna di Pietro Iacomo Monaldesi bi dalla Montagna. Et la Pantafilea di Gian Paolo, hebbe per ma-1110, Bariolomeo d'Aluiano Generale de gli effercite l'initiani. Sottola cui disciplina

Malatesta Secondo, figlinolo di Gian Taolo, diuenne etelere Capitano, onde s'acquisso via bonorata condotta co l'initiani. Et satte
fuorificito da Leone, occupo la patria, & nessacciò Untelovitelli, & Genti Baglione. S'acquistò parimente nome illustre, alblora che eggi combatte Crumona, & sicaccò gli Imperiali di lodi. Factuandio Generale della Republica Fiorentina, all'bora che
assediata dall'assinate armi di Clemente Settimo, & di lordo Quinto, neune in potere de Medici. Dopo la quale attione non usse più
che din anni, consimato da lunga & terribile malattia: & resto
di lui

Ridolfo, il quale mantenendo con molta lode la riputatione, & la degnità della sua bellicosa famiglia, su Generale del Gran Duca di Toscana: & morendo lasciò

Malatesta Terzo. Ma

Oraiso fratello di Malatessa 2. entrato dopo la morte di Giau Paolo in Perugia gonerno col fratello 2. anni. Questi si di molto valore, & operò duces feco de depe da lai, si a le quali una fu la prese di Salerno. Issendo poi Capitano de Fiorenimi fotto Lotrecco Generale de Francessi all'ascedio di Napoli: si morto non in battaglia, ima a caso da vn'archibusata; & non i sicio sigliuodi: altri dicono che bebbe Gian Paolo 2. ilqual mori l'anno 15 40. Vi sa parimente.

Anni di Guido figliuolo di Braccio, il qual Guido generò

(hrifto. Centile Vefcouo d'Orvieto l'anno 1505. Il quale per la morte de fratelli rinustiato il Vefcoudo ; tolfe per donna la forella d'Aleffandro Vuelli Capitano di mole nome, & ualore; belluffun donna do tempi fuoi ; & mentre che egli attendeua al gonerno ciule

Oratio figliuolo di Giau Paolo, entra in Perugia per trattato, & col fauore del Duca Francesco Maria, occise Geneile in casa sua sotto la sede, & l'amicuia del parentado. Et restarono di lui

Adriano, che l'anno 1574. Luogotenente di Iacomo Buoncompagno General di S. Chiefa; postò a miglior uita, & Ianira, che hebbe per

marito Sforza Monalde feo dalla Cernara, &

Astorie, il quale quando fu morso suo padre hauena 18. mesi, & Adriano 6. Ridotto per tanto fosto la cura di Aleffandro Vitello suo zio : & crefcendo fotto la fira difciplina militare , venne in tanto credito, che trasferitofi nel Regno di Napoli, fu da Afcanio Co. lonna Duca di Tagliacozzo abbracciato, & creato per lui Viceduca . Non molto dopo Paolo 3 . lo meße preffo al Duca Ottauio. Andato poicel Vitelli in Ungaria contra i Turchi , bebbe di 14. anni vna compagnia di 300. fanti . Et dandosi l'assalto alla cittadi Testo, bebbe carico di q. infegne, onde esendogli ammazzato l'alficro, che hauena già piantato la bandiera fula muraglia, egli arditamente sottentrato, la ricuperò La quale attione piacque tanto a Gio. Angelo de Medici allora commiffario per la Chiefa in campo, & poi Pontefice, che trattando Cosmo Gran Duca, che ad Astorre feße restituito lo stato & le caftella, che bauena in quel di Perugia , il Papa confenti volentieri . Effendo poi in Germania col Cardinale Farnese, offeso da un Capitano, tratta la spada fuori alla prefenza del Cardinale , & di molti aleri Principi , lo feri ful collo, con tanta fuà lode: che effendo di età di 19. anti; . . fu riputato per grandemente animofo , & defiderofo di bonore . Corrobord poco appresso questo giuditio , in una gran scaramuccia in che si tronò col Principe di Sulmona, presso il quale egli fi era ridotto. Percioche ritirandosi gli Imperiali per la carica haunta da nemici ; egli fu giostrato per fianco , & feanaleato . Ma non prima caduto a terra , si dirizzò , mettendo mano alla spada , er postofi a piede fra la canalleria fece di fe pruone maranigliofe, cosi in offendere i nemici , come in faluar fe flesto. Ne fu punto minore in lui la fede , che il valore , quando in fede nacante di Papa Paolo, che gli banena dato il gonerno, di Roma, posto alla guar-

dia di Cassel S. Angelo, fu tentato, che lo donesse ritenere. Fu parimente per l'Imperadore Carlo V. alla città d'Africa, & di Monifero, done dimostrò sgni di houmo eccellente. Si trond poi con GioBattista Monti, & col Vitelli suo zio alla guerra di Parma si tta
da Giulio III. & serito, si condusse a Padona per curavi. Di quindi
da Giulio III. & serito, si condusse a sini si sippendi, assegnandoli ttuti i principali gouerni delle città, & sortezze più importanti. Vitimamente satto Convernator Cenerale del Regno di clipro, nella guerac che si bebbe col Turco, & posito, in Famagosta: accordatos dopo rudici mesi d'assedio con Austasa, per saluare il popolo di Famagosta, nel quade non ui era più ne soldati, nel monitioni, nel vettonaglic, tradato cal perso, «empio barbaro soto la fede, siu da ini
satto decapitare, & restò di lui

Guido, giouane di molta speranza.

#### Signori Sanuitali.



Egli Annali di Parma fi legge, che fin dall'anno 920. la famifia de Sanuita li era nobile, e<sup>ste</sup> potente in Parma, uon trouandofi però l'origine fua, o alcun'altra più antica memoria, è communetta et dal Supplimento del le Croniche, e<sup>ste</sup> da Rafacl Volaterran, nel libro 4. delle

quattro famiglie di Parma , cioè Correggio, Roffi, Pallauicini , & Sammali , ma le parti gagliarde furono tra Sanuitali & Roffi , come in tutte l'historie & ne gli annali , ne quali si legge , che l'anno 13 32 2 effendofi marttata V annina Sannitali in Adriano Roffi, tra quali era uincelo di parentado, il popolo di Parma mandò Ambasciadori al Papa per octenere la dispensa, sperando che da questo doneffe nafiere bna perpetua pace, & quiete nella entà, & fuffero eftinte tutte le seditioni . Furono fatte sontuosissime Nozze. & ferme l'autore , che alla prima menfa furno huomini di cenditione 1220. & gentildonne 386. il Simonetta nella fua Sfortiade mellibro to al prine. & il Corio nella s. farte delle fue historie, ferinono, che Lionillo da Este si forzava di occupar Paima con Bainto de capi della parte de Sannitali , & nella med fima Sformade millb 17 & il Corio nella detta s. parte, feritiono che volendo Francesco Sforza impadronirsi di Farma , mandò Alessandro suo fratello, & Felino con molta gente, onde i Parmigiani 6. te eve forcorfe al Piecinino , il qual distribut le genti ne comor-

Anni di Guido figliuolo di Braccio, il qual Guido generò

(htiflo. Gentile Vescou d'Orvieto l'anno 1505. Il quale per la morte de fratelli rinnatiato il Vescousdo ; tolse per donna la socilla d'Alessa dro Vitelli Capitano di moleo nome, & ualore ; bellissima donna de tempi suoi se mentre che egli attendena al gonerno civile

Oratio figliuolo di Gian Paolo , entra in Perugia per trattato , & col fanore del Duca Francesco Maria , occise Geneile in casa sua sotto Lasede, & l'amicitia del parentado . Es restarono de lui

Adriano , che l'anno 1574. Luogotenente di Iacemo Buoncompagno General di S. Chiefa; poβò a miglior uita , & Ianira, che hebbe per

marito Sforza Monalde feo dalla Cernara, &

Astorre, il quale quando fu morto fao padre hauena 18. mefi, & Adriano 6. Ridutto per tanto fosto la cura di Aleffandro Vitello fuo zio : & crefcendo fotto la fiva disciplina militare, venne in tanto credito, che trasferitosi nel Regno di Napoli, su da Ascanio Colonna Duca di Tagliacozzo abbracciato, & creato per lui Viceduca . Non molto dopo Paolo 3. lo meße preffo al Duca Ottauio. Andato poi col Vitelli in Ungaria contra i Turchi , bebbe di 14. anni vna compagnia di 300. fanti . Et dandofi l'ofsalto alla città di Testo, hebbe carico di 9. infegne, onde esendogli ammazzato l'alficro, che hauena già piant ato la bandiera fula muraglia, egli arditamente fottentrato, la ricuperò La quale attione piacque santo a Gio. Angelo de Medici allora commiffario per la Chiefa in campo, & por Pontefice, che trattando Cofmo Gran Duca, che ad Astorre feße restituito lo stato & le caftella, che banena in quel di Perugia , il Papa confenti volentieri. Effendo poi in Germama col Cardinale Farnefe, offefo da un Capitano, tratta la jpada fuori alla presenza del Cardinale, & di molti altri Principi, lo feri ful collo, con tanta sua lode: che essendo di età di 19. anni; . 1 fu riputato per grandemente animolo , & desideroso di bonore . Corroborò poco appresso questo giudicio, un una gran scaramuccia in che si troud col Principe di Sulmona, presso il quale egli fa era ridotto. Percioche ritirandosi gli Imperiali per la carica haunta da nemici ; egli fu giostrato per fianco, & fcanalcato. Ma non prima caduto a terra , si dirizzò , mestendo mano alla spada , & postofi a piede fra la canalleria fece di fe pruone maranigliofe, così in offendere i nemici , come in faluar fe flesto. Ne fu punto minore in lui la fede , che il valore , quando in fede nacante di Papa Paolo, che gli banena dato il gonerno, di Roma, posto alla guar-

dia di Castel S. Angelo, fu tentato, che lo doueste risenere. Fu parimente per l'imperadore Carlo V. alla città d'Africa, & di Monifero, doue dimostrò sensi di homo eccellente. Si tronò poi con Gio-Battista Monti, & col Vitelli sao zio alla guerra di Parma fatta da Giusio III. & servito, si conduste a Padona per curarsi. Di quindi da Republica Vinitiana lo condiste a suoi si spendò, assegnandoli tutti i principali gouerni delle città, & sortezze più importanti. Vitimamente fatto Couernator Generale del Regno di Cipro, nella guerra che si subbeco ol Turco, & postos si ramagosta: accordatos dopo vndici messi di assedica con bussas, per faluare il popolo di Famagosta; accordatos deportante per più nel postato i monitton, nel vettonaglie, tradito cal perso, de empio barbaro sotola sede, siu da sin satto decapitare, & resto di lui

Guido, giouane di molta speranza.

#### Signori Sanuitali.



Egli Annali di Parma fi legge, che fin dall'anno 920. la famighta de Samuitali era nobile, & potente in Parma, non troundofi però l'origine fus, o alcun'altra più antica memorta, è communerata & dal Supplimento del le Croniche, & da Rafael Volaterran, nel libro a. d-lle-

quatero famiglie de Parma , ciod Correggio, Roffe, Pallanicini , & Sanuntali , ma le parti gagliarde furono era Sanuitali & Roffi, come in tutte l'historie & ne gli annali , ne quali si legge , che l'anno 13 33 & effendofi marttata V annina Sannitals in Adriano Roffi, tra quali era uincelo di parentado, il popolo di Parma mandò Ambasciadori al Papa per ottenere la dispensa, sperando che da questo doneffe nafiere bna perpetua pace, & quiete nella eistà, & fufsero estinte tutte le seditioni . Furono fatte sontuosissime Nozze. @ ferme l'autore , che alla prima menfa furno huomini di cenditione 1220. & gentildonne 386. il Simonetta nella fua Sfortiade mellibro to al princ. & il Corio nella s. parte delle fue historie, ferinono, che Lionillo da Este si forzava di occupar Paima con Bainto de capi della parte de Sannitali , & nella medefima Sformade millb. 17 & il Corio nella detta 5. parte, ferineno che vo-Sento Franceseo Sforza impadronirsi di Farma, mando Alessandro fun fratello, & Felino con molta gente , orde i Parmigiani 6. te de forcerfe al Piccinino , il qual distribut le genti ne contor-

Anni di Christo. ni di Parma , riferuandosi per se il castello di Stefano , & Agnolo Sanuitali: in tanto hauend Aleffandro ordito una congiura per opera di Pietro Maria Roffi, con alcuni Cittadini della fua parte, fi fece inanzi per pigliar la città, hauendo prima li congiurati presa una porta , di che effendosi auisti quelli di dentro , corfero & abbaffarono la Cateratta della porta, onde arrestarono il defiderio di Alef fandro , & i Parmigiani vsciti del pericolo presero li congiurati , & fu impiccato alla fenestra del Podestà , Antonio Bardo , huomo di grand'animo, & di molta autorità nella parte de Roffi per opera di Go Zabbolo, & Luigi Brano, quali erano della parte de Sanuitali. Il Pigna nell'hosterie de Prencipi da Este, nel libro 3 . scrine, che l'anno 1294 dibitando i Bolognesi, che il Marchese da Este non s'impadronisse di Parma , suscitorono i Gibellini di quella città , er el'indusero a scacciare il Vestiono , quale era della nobile famiglia de Sanuitali antichi deuoti della cafa da Este. Scrine ancora, che nell'anno 1298. erano uarie caufe di diffenfioni , tra Matteo Visconte Signor di Milano, & Azzo da Este, ma particolarmente AZZo si chiamana offeso per la persecutione qual facena Matteo alli Sannitali raccomandati ad Azzo. Similmente nel libro 5. racconta che li Sanuitali per d fender Parma , si risolsero scacciar due milla buomini della parte Guelfa fuori della citià.

V2o. Questo è d più antico, che si truoui nominato della samiglia, il qual neil'anno della salute nostra 1122 sioriua in Parma, & era molto vicco, & simato, & hebbe due sizluoli, cioè, Obizo, &

Giouanni .

Obizo. Fu l'escouo di Parma molto tempo, poi in tal dignità morl

l'anno 1224.

Gionanni Hucmo di grandissimo consiglio, & molte lettere, fu ne fuoi tempi, & fioriua nell'anno 1200 & hebbe due figliuoli, cioc, Alberto, & 120.

Alberto. Et questo anco su Vescono di Parma, & campò dieci anni,

& mori nel 1252.

Vgo Secondo. Nel tempo del Concilio 6. celebrato in Terma, fu da Ottoue 4. Impresione nell'anno 1210. futto Canaltero, & mentre la citta figuerrana a Republica, fueleto dal popolo per ru'amno (apirano, & per alcuni gorni Podessa, nell'anno 1214. bebbe per moglie Margarit: Fiesca, sorella di Papa Innocentio 4. & da les cinque siglinosi.

Mastino. Di questo nome su chiamato a compiacenza di Mastino
Primo

Primo dalla Scala, & hebbe un figliuolo chiamato Massinello, i quali l'amno 1308, per opera di Gugliclmo de Rossi estendo in questi tempi da grandissime discordie tranagliata la città, furono ambidue morti. & così sin l'ancia l'inea.

Antonio, Pietro & Antonioinsteme fatti caualieri da Azzo Terzo Marchese da Este in una solenne giostra sista in Ferrara l'anno 1294. Antonio mon senza prole, ma Pietro bebbe due sigliuoli, luno usaturale, di cui non si si il nome, l'altro legitimo, chiamato Giovanni, il naturale nell'anno 1315, su fatto prigione dal commune, perche era bandito, & permutato con Palamino de loss.

Giouanni. Moone guerra contro la città di Parma nell'anno 1313 & or perdèla torre de Sanutali nella Chiara di Lenza, qual'è acora in piedi, & si chama medesimamente la Torre de Sanutali, perdè anco Monte Chiorucolo suo Castello, & doppo che più nolte su bandito rimesso in casa, sinalmente essendo prigione di Orlando de Rossi, morì nelle carceri bauendo lasciato dopo se alcuni figliacli & sigliacle, sinalmente questa linca s'elinse.

Obizo 2. Prima fu Canonico di Parma, poi per le sue molte uirtù, & per esfere huomo di bonissime lettere tanto humane, come dinine, fal'anno 1253. affunto al Vesconato di Tripoli, & nell'anno 1258 al Vescouado di Parma, & nell'anuo 1294. all'Arcinesconato di Rauenna, le quali chiese resse sempre con molta prudentia, & ui fece molti prudenti instituti, come si leggono ancora nella. chicsa di Parma, & consacrò l'altare maggior del Battesmo di Parma, ilqual de suoi beni proprij dotò bauendo uendute tutte le Val li di Mazzabò a Gerardo Bianco Cardinale di Parma . Fu liberalissimo . Er faceua di molte limosine er molte uolte delle sue proprie facoltà souenne il popolo nel tempo della carestia. Nondimeno nell'anno 1295. Manfredino Pallauscino & Gulselmo de Roffi per opera de Bolognesi si leuarono contra di lui, & lo discacciorono della città, accioch'egli come amico della cafa da Este non operasse che la città si desse al Marchese, si come si legge nelle Istorie di Este. Di qua nacque la fattion gagliarda che si chiamò del Vescowo. & tenne la città ascdiata 9. mesi con großo esercito, @ nell'anno 1303. esendosi riconciliato col popolo a esterminio de Pallauicini , & Roffi , fece creare fotto titolo di difenforc affoluto Principe di Parma Giberto 3 . di Correggio , & poi fint sua nita in Rauenna.

Anni di Tesso aquisso nella anno 138. da Bernardino de Franceschi fratello di Christo. Gionanni Cardinale di Parma, il Cassello di San Lorenzo, boggi detto di Sala. Fi l'anno 1276, su creato Tretore in Milano, & liberò dalle carceri dei Torregiani, Simonade Lorcani. Cor. nella 2. parte delle bissorie Milaness, & bebbe dui sessioni, cicò "Antonio, &

Gio. Quirico .

Gio. Quirico, l'anno 1305. scacciò li Rossi di Parma, su Podestà di Cremona, & Piacenza nell'anno 1313. diede Parma a Roberto Re di Puglia, & nell'anno 13 16. fracciò Roberto 3. di Correggio, ma nell'anno 1322. effendo entrato in Parma Orlando de Roffi , la città fi leuò a romore, & effendo dall' vna parte Orlando, & dall'altra Gio. Quirico, fu fatta tra cittadini aspra, & cruda giornata, nella quale fu sconfitto, & scacciaro della città Gio. Quirico, & di ciò fu canfa, perche Gio Quirico ad inflantia de Fiorentini, & Bologness, volena dar Parma alla parte Guelfa , ma la verità era, che la volena dare a Cane , & Paferino fuoi parenti , & perciò effi poco innanzi erano nenuti fopra Reggio con 1500. canalli. Orlando adunque rimasto superiore, rimise in Parma i figliuoli di Giberto da Correggio , Gio. Villani nel libro 3 . capit. 167. ma nell'anno 1323. tornò Jopra Parma , con le genti di Passerino , Cane , & il Marchese da Este con 500. caualli, & 1000. pedoni hauendo prima orditoun trattato, qual fu con d'anno di molti de suoi scoperto, & perciò non poie far cofa alcuna. Gio Villani nel libro 3. cap. 212. Et finalmente nell'anno 1329. l'aßediò con l'eßercito di Papa Gionanm 22. Hebbe per moglie Antonia da Correggio , figlinola di Giberto, & un figlinolo mafchio, chiamato Giberto, & una femina chiamata Vannina, laqual fu maritata in Andriasio de Rossi, come di fopra s'efatta mentione.

Giberto primo. Andò esule Giberto molti anni col padre, poi nell'anno dell'incarnatione del figliuolo di Dio 1343: fu rimesso in casa da Obizo 7. Marchese da Este, & hebbe due figliuoli, cioè, Antonio,

& Obizo .

Total Clood

sotto Francesco Sforza, che su poi Duca di Milano, il qual estendo alli Stipendii de Fiorentini, mentre il Piccinino era all'assedio di Barga castello in Toscana, mando Pietro Brunoro con due mila, e cinquecento foldati in foccorfo di quel luogo, onde il Piccinino ufcitogli contro, fu commessa aspra battaglia, il che uedendo gl' buomini del. la terra usciron fuori in aiuto de suoi , & finalmente il Piccinino fu rotto & nolto in fuga, & in questa fattione fu preso Lodonico Gonzaga, figlinolo del Marchefe. Sfor.lib.4.car.67.Cor.nella 5. parte, car. 775. Histor. de Principi da Efte lib. 7. car. 48 3. Fu poi mandato in aiuto de Ceretani con molta gente, i quali erano stati assediati da Norsini, nel che usò tanta celerità, che prima gli sopragiunse che n'hauessero notitia alcuna, & rotti & messi infuga i Nerfini, uscirono li Ceretani , & fecero gran mortalità de Norsini , li quali uolendo fuggire, più di 500. di loro, s'annegarono nel fiume della Negra. Sfor.lib.4.car 75. Riceuette una mortal ferita, mentre attende all'affedio di Leonico castello tra il Vicentino & Veronese, done banena Francesco condotto tutto l'esercito, & data la cura a Pietro Brunoro d'assediarlo, per il qual caso cessò alquanto Passedio Sfor. lib.5.car.81.Cor.5.par.car 381. onell'anno 1440. essendo Francesco alli Stipendi de Venetiani, & Fiorentini, & hauendo il Duca una grossa armata nel lago di Garda, mandò Pietro Brunoro per la uia della montagna , il qual sopragiunse l'arma ta del Duca, & la ruppe, & prese la maggior parte delle Navi. Sfor. lib. 5 car. 90. Cor.par. 5.car. 786. Poi in compagnia di Stefano Contarino Capitano dell'armata de Venetiani prese Ripa di Trento, la qual presa fu cagione, che tutta la regione s'arrendesse a Venetiani, & con l'aiuto dell'armata, prese ancora Salò, perche il lago lo bagna dalla parte Orientale, il qual fu dato in preda a foldati. Queste fattioni surono causa che la città di Brescia susse libera dall'affedio, che tre anni continui l'hanena oppressa. Sfor, nel lib. 5 car.91. Il Piccinino poi si pose a campo, a Cignano loutano da Brescia dodici miglia, & fortificò il campo con fossi d'acqua in modo che non si potena entrare, se non per certi passi stretti : Onde hauendo Francesco deliberato di tirarlo fuori di quel luogo messe l'efercito in ordine, come s'haueße hauuto a combattere, & mando inanzi Troilo, & Pietro Brunoro, ma con poca gente, & di leggier armatura, acciò s'ingegnassero di tirar il nemico alla campagna, ma il Piccinino non uolendo uscire, mandò alcuni de suoi fuori, i quali subito furon rimesti da Troilo, & Pietro Brunoro, & sopragiungendo

Anni di Christo.

gendo Francesco con tutto l'esercito, nell'entrata de campi fu fatta atroce battaglia , done furono prefi & feriti molti di quelli di Francesco Sforza. In tanto escendo feguita concordia tra Francesco, & il Duca di Milano col dargli la Bianca sua figlinola naturale per moglie, & il possesso di Cremona in nome di dote, & andando Francesco pomposissimamente alle nozze, mandò Pietro Brunoro innanzi con la fanteria, accioche pigliafie, & le porte , & le Rocche : per fermarfi in uero peficffo . Ma effendo poi andato il Piccinino nella Marca, posseduta in gran parte da Francesco , & hanendo già preso Belforte, Sernano, & Monte Fortino, & poi mi Befi in campagna, Francesco determitò combatterlo , & perciò commife a Pietro Biunoro , che nella quiete della notte occupaße con lefanterie, vn luogo aßai rilenato, il qual era a pie d'un colle, & da Bracceschi con molta gente guardato, onde effo feacciati i nimici, occupò il luogo, & tagliati molti arbori lo fortificò . In tanto Francesco andò sopra li nimici , & li spinsero sino a gli alloggiamenti, ma rimessifi insieme, rincacciarono le genti di Francesco, sino alli fleccati, & quini secero gran sforzo per leuarli dal monte, ma combattendo virilmente Pietro Brunoro, & confortando i suoi surono costretti con gran mortalità a ritirarsi staccando la Zuffa. In que sto mentre soprauenne il ucrno ; oude Francescoritirò le genti alle guarnigioni , & mandò Gismondo Troilo , & Pigtro Erunoro alla guardia di Fabriano, ma escendo Troilo alquanto discosto da gli altri, fu di notte assaltato da Roberto Pugliefe , & rotto , done perde la maggior parte de suoi , & esso con difficoltà si falnò, il che riserito a Gismondo , & Pieti o Brunoro, subito si messero all'ordine, con le loro genti per soccorrerlo, & usciti sopragiunsero li nimici, quali carichi di preda se ne tornanano, & li meffero in fuga, & non folo rifcoßero i fuoi , ma prefero quasi tutti quelli di Roberto, & esto a fatica si faluo. Finalmente poi per sdegni baunti con Francesco effendo lasciato da lui a guardia di Fabriano , con 800. fanti, @ 200. caualli , s'accommodò con Alfonso Redi Napeli con tutte le sue genti, il qual gli crebbe, o lo Stipendio, o la condotta. Il fimile fece Troilo cognato di Francesco, che stato lasciato a guardia di Giisi , dando anco la città in mano del Re, ma ricufaudo il Castellano di dar la Rocca a Pietro Biunoro per mostrare al Requanto valeffe in armi in modo l'astrinse, che in pechi giorni la prese, si come aspramente scrine il Corio. Dubitando poi Alfonso, che questi due cost egregij Capitani

capitani , si fussero accostati a lui per opera di Francesco & con lur baueffero intendimento , & afpettaffero opportunità di tempo per fareli tradimento , & rifapendo Francesco questa sua falfa credulità per mettergli în total disfidenza, & col uendicarsi di loro insieme prinare Alfonso di buomini di tanto nalore , però s'imaginò di seriuere alcune lettere ad Alessandro suo fratello, & alcene altre a Trono & Pietro Brunoro, con il contenuto che cercassero di effettuare quanto prima quello che tra loro crano convenuti, le quali Aleffandro mando nel campo d'Alfonfo , & opere in modo , che furono intercette , & portate al Re , che per effere di natione Catalana , & che poco fi fidana di Italiani , gli parne d'Imner scoperto il tutto. & fchifato on gran pericolo, perche fe quefti con le genti, nelle quali confifteua il nerno di tutto il suo efercito , si fussero conginnei con Alefandro, non haueua forze per potergli refistere; & perciò fenza cercare altra giuffificatione , furono di subito presi , & non folo ogni lor cofa , ma tutte le lor genti furono messe a sacco, & dipoi il Re li mandò a Napoli, & di latraportati in Catalogna nella Rocca di Satabbia, contado di Valentia, done stettero più di 10. anni in oscura prigione, si come attestano il Simoneta, & il Cor. da quals Pietro Brunoro fu liberato a prieghi della Signoria di Venetia, la quale si servi dell'opera sua nella guerra c'hebbe con Francesco fatto Duca di Milano, er fu poi da les mandato insieme con Carlo Gonzaga in aiuto de Senesi . Cost scrine il Simoneta , & Gian Battista Pigna . Ne si sa più olire di quello che ne succedesse. Hebbe due figliuoli vno chiamato Ob:-70, l'altro Antonio ; de quali non fi trona atto alcuno memorabile , & intoro fini questa linea .

Antonio 3. Fuin gran slima appresso Bernabò Visconte, sotto il quale militando contro il Marcheje da Este, e hauendo Bernabò satto un sorte alla stellata, il Marcheje, il qual si senuina dile genit della tega, de quali era capo Feltrino, sitrasseri con tutte le genital force, e quini menuti alle mani dopo lungo battaglia su noto il Visconte, e quali tutti i nobili e personaggi principali statifiziosi, il tra qualifi questio Antonio. Secondo che si legge nel detto simoneta, e nel Pigna. Dopo da Carlo spiluolo di Bernabò escendo stato all'assedo di Verona su fatto caualiero. Così dice il Corìo.

Giberto : Essendo stato creato Gionan Galeazzo Visconte Duca
D di Milano,

Arni di di Milano , & Conte di Pania, la città di Parma mando Ciberto a Christo, giurare fedeltà al nuono Duca insteme con Nicolò Pallanicino , Giberto , & Gerardo Correggi, & Pietro Rossi: si come si legge nel

Corio, nella quarta par. della Historia.

Gio. Martino. Alla morte di Gio. Calenzzo primo Duca di Milane fu eletto insteme con undici altri buomini Illustri l'anno 1402. a portare il Buldacchino spoprati corpo morto. Ma nell'anno 1403. misteme con Giberto, amics della casa da Este persuasero il popolo di Parma a ribellaris da Terzi, co' dessi alla cassa da Este; Onde in un subito satto unimprousso, & impetuoso tumulto, aprinono le porte & intordustero il Marches con tutto lo efercito nella città, con sellamatiosi, lestita & applaussi instimabili: onde saccomo Terzo se ne suggi nella cittadella presso a Guardasones si come narra il Pigna nel siu bioto. Volendo posi il Marches riccure in Bologna Assistanto, Quinto sommo Pontrisce, ui conquicò molti Baroni de suoi stati, si quali caminauano a piedi appresso da pressona del 72pa, mutandos di biogo in biogo, e tra questi su Gio. Martino Secondo, che seriue il Pigna nella sia bi-floria Estense.

Agnolo. Dopo che Francesco Sforza su patrone di Parma, esendosi da lui ribellati i Piccinini , nolendo prinarli de Castelli che possedenano nel Piacentino , ragunò molte battaglie , & ottocento cawalli , i quali con Giouanni Conti , & Pietro Maria Roffi , li mandò all'affedio di Castello Arqua, il qual per effer luogo forte, & done erano il Marchese di Varesso, & Gio. Pazzaglia, si tenne molei giorni, ma finalmente furono costretti a dars , il Marchefe fu ritenuto, & il Pazzaglia fe ne fuggi a Fiorenzuola caftello pur de Piccinini . In tanto Agnolo, il quale già buon tempo innanzi banena feguitate le parti de Piecinini fenza faputa di Francefco fe n'era anda: o a cafa , & con circa fifanta canalli, da Fontanellato se n'andò a Fiorenzuola, & confortò quelli del castello a star fermi nella fede, promettendo loro ogni suo aiuto, con molta dilin gentia fortificò il castello. Ma essendo poi presa Fiorenzuola, non si saquello che diuenise de lui, se non che i sicoi beni gli furono lenasi , & concessi a Stefano suo cugino , come fi contiene nel Simonetta , es nel Corio.

Bernardino . Nel fatto d'arme di Giarnola, mentre virilmente combatte dalla parte del Re di Francia, fu morto .

lacemo Antonio. Eu huomo di molto configlio, es si trondin fane-

Anni di re di Gio. Galeazzo Quinto Duca di Milano , all'affedio di Val Tahristo. ro, capitano di molti caualli, & fanti .

Gio. Francesco. Si troud nel fatto d'arme sul Taro, doue si porté benissimo. Poi su da Lodonico Duodesimo Re di Francia satte

Caualiero .

Alessandro. Gionane di diciotto auni, di grandissima espetiattone, mentre ella pittoria naude, laqual tanto gloriofamente bebbero i Chissimi contro Turchi, combatte nalorosamente, si morte tronandos sopra una Galea del Duca di Sanoia, sopra laquale perche si di lle prime, che assirantificro i nemici, non restò alcuno di lora che sostero mini.

Girolamo Primo . Huomo di grande autorità, fu grato a Carlo Quinto . il quale nella espeditione della guerra di Pronenza nel 1536. contra il Re di Francia, gli diede una compagnia di cento canalli, 👉 grado di Colonello di due milla fanti, che accompagnanano per lo più la persona dell'Imperadore ; nella qual guerra ottre il ualore mostrò anco grandissimo saperenell'arte militare; & in particolare fotto Bregnuola in quella memorabil zuffa con la Francefi , netta quale restarono prigioni Montigiano, Boifi, & San Pier Corfo, ualorofi , & fingelari Capitani . Fu di grande stima appresso Antonio da Lena, al Principe Doria, a Don Ferrante Gonzaga, et à. sutti i principali di quei tempi, che fe ne nalfero in compagnia loro, in molte altre fegnalate attioni di guerra. Hebbe due mogli, una fu Caterina Pallanicina, dalla quale ne nacque Laninia, che fu maritata al Conte Francesco Sforza, Signor di Borgo пноно, Ф l'altra fu Caterina dal Carretto , forella del Marchefe del Finale , da eui nacquero Gio. Galeazzo, Giberto, & Alfonfo.

Alfonfo. Da fancinllo fu paggio di honore di Ferdinando d'Austria-Re de Romani: a che fuccesse nello Imperio Carlo Quinto sino fratello. Es ritornato a casa nel tempo che Giulio Terzo, & Carlo Quinto guerreggiauano contra il Re Hehrico Secondo di Francia; & il Duca Ottanio sarnesse sotto Parma: giovametto di diciotto anni, con pochi sinoi nassalli, si oppose generosamente alle forze dellesserio Francese, siquale, & con batteria, & con spessi, & continoni assalli i spranava Sala suo castello, slogo discosto da Parma: otto miglia merso Mezogiorno: & lo disco canta tanta brauura, & con tan su usore, che gis nimici doppo l'hancer ricensto grandisse.

Anni di Christo. mo danno, con morte di modii fignalati Capitani, faisilieri, & Celonnelli, & mo euidente percolo de capi, che vi fi trouaro i furono sforzati laficare l'imprefa, & ritirafi. Onde il Marchefed Mariganno conofciutoil valore, l'ardure, è viuezza, & promezza à animo del detto Alfonfo, volle che egli accettaffe due compagnie di Tedefchi foito il Colonnello Madunzzo. Veniua in questi tempi l'armata del Insco nel mare Tirtero, conducendola Dragut Rais, in fauore di Henrico Secondo Re di Francia, per tranagliare le cofie dello imperadore Carlo, & danneggiare le finaggie di Calauria, & il Rogno di Napoli: la qual città non fi tronauxa all'hora proueduta di genti: « per ordine di Cefare vi firrono insuate molte compagnie di Tedefchi, conducendole il Principe Doria fopra l'armata; fopra la quale vi fi tronauxa

Alfonso con le dette compagnie, & coll'armata Christiana in mezzo della Turchefea fra Monte Circello, & l'Ifola di Ponza, in quel sanguinoso conflitto, Alfonso tutto tinto, & molle del. fangue nimico, ni faluò per uma forza, non folo la galera sua, che cra nella uanguardia, ma fu cagione, combattendo valorosamente, della salute di molte altre. Et tumultuando nello flesso tempo alla discoperta , la Republica di Siena , fu mandato Alfonfo con carico di quattro compagnie di Tedeschi , sotto la steffo Colonnello all'assedio di Monte Alcino; ma crescendo la guerra nel Piemonte ; & ceffando in parte i ramori de i Senesi ; fu lenato di Tofcana , & mandato con quelle compagnie in Piemonse, one dopo le altre sue segnalate attioni, dopo l'hauere fortificato Valfiniera (luogo che è posto come chiane della malle, da eni ha preso il nome ) softenne in detta fortezza per lungbiffimo spatio di tempo, insieme con Don Aluaro di Sanchio Gouernatore di detta Fortezza l'affedio de Francesi , temperando con la destrezza sua i disagi delle genti assediate, facendo nascere di necessità uiriù, & di animo nalore, con intera sodisfattione de suoi soldati, & de terreri; bora tagliando a pezzi le compagnie intere di nemici , hora urtandoli , & facendoli ritirare , & bora facendone groffisima preda , di modo , che i nimici stanchi , & diferati di acquistarla l'abbandonarono con perpetua gloria di Alfonfo. Inasprendosi poi la guerra di Siena, fu mandato di nuono

Anni di Obrifto. con le flefie quattro compagnie, & carico di Luogotettente del. Madruzzo suo Colonnello in Toscana, nella quale fece notabili. attioni, & nelle scaramucie, & nelle espugnationi & affalti. Melfe in fuga il Toppo d'Algieri, Corfaro famoso, che con uentidue legni fra Galeoste , & Puste predando scorreua la Riniera de Tofcana, & gia era fmontato a rubare, & baueua fpinto le sue genti a torno a Populonia, torre a canto il mare per roninarla, alla porta della quale già banena dato il fuoco, astrin-Stendolo a furia d'arme a lasciare l'impresa, & a suggirsene da . quel lito. Et effendofs ne gli fteffi giorni l'armata del Turco che se ne pasaua in Corsica , fermata sotto Piombino , dalla quale già erano scesi in terra mille cinquecento Giannizzeri eletti, t che s'erano accampati dalla parte de gli borti, intorno a detto luogo , con defegno & sforzo di faccheggiarlo , & abbrucciarlo ( cofa che facilmente farebbe successa, poi che haueuano anco posto in terra le prore delle galere, dalle quali battenano con nymerofa artigliaria il luogo, & la campagna) il detto Alfonfo che ui arrino in un subito, bauendo prima con particolare oratiope inanimati alla difesa di quel luogo i suoi soldati, che era tutto quello regimento di Tedeschi, non potendo la canalleria christiana, per la tempesta delle artigliarie nemiche accostarsi in porgergli aiuto : affrontò con animo intrepido & inuitto , quegli infedeli, & combattendo con gran cuore, & difendendofi i Gianmizzeri con grande ardire, gli amazzò quasi tutti. La qual uccifione ucdendo quei che erano fopra le Galce , impauriti fe ne uolarono nia, faluando egli col nalore & guidicio fuo quel luogo e'l territorio dall'impeto Turcbesco con pochissima perdita de suoi , come lo mostrano l'insegne Turchesche che furono portate a Fiorenza, & con grandifima festa appese nella Chiesa di San Lorenzo di quella città . Fu giouane di grande animo e d'autorità con ogni natione, & in particolare con la Tedesca. Ma nel fine de gli anni suoi mentre s'apparecchiana all'espugnatione di Sartiano, al qual già bauena dato la batteria, fulenato da una archibugiata con dispiacere di tutto l'essercito del Duca Cosimo de Medici , & spetialmente del Marchese di Marignano , il quale l'amana come figlinolo.

Giberto Quarto: fu dal padre dedicato alla prelatura, & bebbe appresso Papa Paolo 3. luogo di Cameriero secreto, molto amato dal Pontefice, & da tuttala Corte, ma per mancamento de frasel

li reftando folo, necestari amente dalla prelatura al gonerno, & man-Anni di Christo.

senimento della cafa fi ritirò .

Hebbe per sua prima moglie Liuia Barliana forella de Conti di Belgioiofo, della qual nacque Leonora, la quale è maritata al Conte Giulio Thiene Conte di Scandiano , ma effendo questa mancata senza lastiare alcun maschio .

Prese, & bora siene per moglie Barbara Sanseuerina, Marchesa di Co-

lorno, dalla quale è nato

Girolamo 2. primo Marchefe di Colorno, hora di 13. anni, il qual per rifpetto della madre è fucceffo nella giuridittione di Colorno, effendo mancata la successione nella casa Sanseuerina.

Es Barbara 3. bora di anni 9.

#### Signori Biraghi.

I dice , che fono più di mille anni , che la famiglia Biragha è illustre nella città di Milano . Nella quale essendo essi potenti nel tempo, che gli Arcinesconi di essa città, possedenano anco il temporale, furono in fanore de gli Arciuescoui contra i Torriani, che furono Signo-

ri di Milano auanti a i Visconti. Iquali Torriani vedendo il seguito , & la potenza de Biraghi , cercarono sempre di hauerli in fauore, apparentandosi con Filippo a quel tempo capo di essa famiglia. Ma scacciati i Torriani da i Visconti , che finalmente dinennero Duchi di Milano , i Biraghi furono presso a i Visconti in molta riputatione . Nel tempo adunque di Giouanni Vifconte Arcinefcono , viffe

Guglielmo, nominato dal Corio, per valoroso Canaliero. Et sotto il

Ducato di Gian Galeazzo fu

Oldo, molto Stimato da Gian Galeazzo. Ma ne gli anni del Duca Fi-

uppo Maria, viffe

Andrea. Di costui cognominato il Magnifico, dice il Corio, che fu mol:o amante della patria ; percioche temendo la rouina. di essa per la guerra mossa a quella patria dal Conte Francefco Sforza , che presendena ragione nella successione , come genero del Duca Filippo morto , fu il primo a perfuadere a Milanefi, che l'accertaßero per Signore. Et percioche dapoi Giglielmo de Marchesi di Monferrato , che era al sernitio del Conte: Банена

baneua cattino animo coutra di lui , il medessmo Andrea persuassi il Conte, che douesse ritenerio più modessamente , che si potesse, in tanto che il Conte acconsentendo al consiguio suo, diede il carico di questo satto che su lua salute a Roberto Sanseurino, il quale condotto nella Rocca di Pania, sotto colore di ussistare la Bianca moglie del Conte: ue lo seceprizione. Fu poi nui altro

Andrea, Capitano illustre nell'armi, ma essendo Generale della caualleria Francese, poi che si hebbe portato ualorosamente sotto la Mirandola & Brescia, si morì d'assai fresca etd.

Pierino è ricordato dal Corio , &

Picro

Galeazzo fu ambasciadore della cistà di Milano contra il Duca Francesco Sforza Secondo, a Bologna l'anno che l'Imperadore ui prefela corona. Col quale Imperadore funcilando di quossa meteria: coraggiosamente lo supplico che facesse atto degno di lui, cioè, che mettesse in libertà Milano, essendo città così nobile, & principale fra l'altre.

Lodonico fu Gouernatore di Saluzzo, & Generale del Re di Francia

in Italia . Ne parla il Guazzo, & il Bugato .

Carlo fratello di Lodonico, fuccesse nel carico di suo fratello, Generale per lo Re di qua da Monti. Cossui, dato per guida del Conte santa Fiore, de de suo essercito, mandaco in Francia da Pio Quinto in sawor del Re contra gli Uzonotti, menuto, con tutto che bamesse la compania del Reposito del Recontra gli Uzonotti, menuto, con tutto che bamesse la compania del Romano del Monte che combattemano, possosi nella prima fila, su cazione che i nostri rompessero gli auersari, de acquistasse printeria bamonta e.

Renato, huomo dotto estendo Gouernator di Lione, lo Jisse da gli Vgomotti; & gli scacció di quindi. Maudato poi dal Re all'essertio di Monsiga d'Angiò, al presente Re di Francia, stato me ponte, or passati i Catbolici all'improniso addosso a gli Vgonotti, s'ottenne quella utitoria, nella qual morì il Principe di Condè capo de gli Vgonotti, or si uyen Cancellero del Re.

Daniello Arcinescono di Metellino: edificò da fondamenti in Milano la Chiefa, & il monistero della passione, & diede alla congregatione di Monte Olineto, la mensa della Badia di Castiglione sub

Parmigiano.

Piero Antonio Abate a Firenzuola sul Piacentino. Egli alloggià.

D 4 incasa

Anni di in casa sua Paolo III. Carlo V. Imper. & Francesco Re di Francia, Christo. con magnifica spesa del suo.

Francesco suo padre, Signor di Metono, & Siziano. Antonio Abate di S. Vincenzo, dotto & eloquente. Gasparo Signor d'Ottichiano.

Daniello Abate a Fiorenzuola, adoperato da Papa Gregorio 13. in molti offici, & gonerni.

Jacomo Marcello Signor di Metono .

#### Signori Ferreri.



On è huomo che legga historic, che non sappia, che la samiglia Acciainola in Fiorenza è nobilysima per sangue antico, per huomini, es per titoli di Principato. Conciosta, che essi senza le prelature di Santa Chiesat furono patroni di dinerse città nella Morea, es survono

Duchi d'Athene per vn tempo, de quali si sa mentione nelle confederationi che essi hebbero con la Republica l'intinana, di Rinieri di Antonio, & di Franceso, che sa l'ultimo Duca, s'io non m'ingamio. Fra gli huomini di questa prospia, oltre ad Alamanno, & ad Dagnolo; su di grandissima riputatione, & foste il moggiori di tutti loro Nicola Acciaiusti percioche egli su gran Signore, & Sipificales del Regno di Nepoli. Et de cui satti ne hanno trattato dimensi bissimo modifica di la consideratione del Regno di Nepoli. Et de cui satti ne hanno trattato dimensi bissimo in molta dignità. Fra quali Leonardo Arvelino sa sellando di lu mell'ortano libro, dice queste parole:

Excedefi, che di quella legge fuse cagone M. Nicola Acciaiuoli; ilquale veniua u Firenze di luogo lontano, & era huomo di gran dignità, & Signor di molte terre, & lungo tempo haueua gouernato con la fua autorità, & prudenza il Re insieme, & tutto il Regno di Puglia, & ec.

Diquesta cafa adunque, trauagliata nella tumultuofa Republica Pioreutuna per le parti Guelfe, & Obbelline (mortalifima pefle di bora de gli buomini, introdotta dal menio della bumana generatione) fi partirono alquanti, & falli firitirsrono in ducerfe parti ditalia. Di questi, alcani come auezzi a vinere in libertà, & adinotione di fanta (biefa, ridusfiro il domicilio loro in Biella terra affai

großa .

großa, & fottoposta all'hora alla Signoria del Vescono di Vercelli su hombardia. Done babitando, en non saprudo il popolo così hene accommodarsi a dire Accianoli, perderono la nominatione della lor casa, & surono chiamati Ferreri, quasis serveri, e Forestieri, en con questo nuovo cognome, sono durati simo al presenve, conservando però l'insegne antiche della famiglia, & l'altre giuriditioni, & preminenze di esta casa escapistati per tanto in quella terra i primi honori, così ne consigli, come ne gli altri assari, & appresso ciò saterice escapista connenenoli per lo stato loro: vno de loro disignadenti chiamato

Sebastiano, si messe al sernitio del Duca di Sanoia, di già fatto padrone della predetta terra di Biella : col quale portatifi fedelmente , & con molta prudenza, venne in così buona fortuna, & in tanta riputatione, the acquisto dinerfe ricchezze di giuriditioni, & casali per tutto quello stato, & peruenuta la fama del suo valore. alla Corte del Re di Francia, fu chiamato dal Re Lodonico al suo seruitio, doue flette per tutto il tempo della sua vita. Nel quale non pur si mostrò singolare huomo nelle cose della pace, ma della guerra ancora. Conciosia, che esso conseruò più volte lo stato di Milano al Re con l'armi, & con la destrezza reggendo, & gouernando i popoli per suo nome; ma anco con la facolta propria, escendo esso alla morte sua restato creditore di 300. mila ducati spesi da lui 🤰 nel presidio di Milano, & delle fortezze di quello stato. Questi fu di grande animo, si come si vede; percioche edifico in Roma due palazzi nobili , l'ono a Montecanallo , & l'altro in Borgo . Et nel Piemonte fece dalle fondamenta dinerfe castella , & dinerse ne ristaurò. Et medesimamente edificò palazzi in Milano, in Vercelli , in Biella, in Iurea , & in Turino . Fabrico parimente diwerfe Chiefe, & cappelle in dinerfi luoghi. Et a Canoniti regolari , ne iquali bebbe vn fratello , e rese vna Chiefa con vn monistero, dedicato a San Sebastiano, er lo dotò di 1000 scudi d'entrata l'anno. Visse ottanta anni; onde vidde la quarta generatione di diversi suoi figlinoli , & figlinole; percioche le femine , che furono quattro, collocò nelle prime case di Lombardia, & de figliuoli , che furono nouc.

Gian Stefano, fatto Vescouo di Bologna, fu creato Cardinale da Aleffandio Sesso, con titolo de Santi Sergio, & Bacco, l'anno mille e cinquecento. Vir altro di loro fu Abate, & vir altro Canaliero di Rodi, Condottiero di huomini d'Arme, & Colonello di fanterie Francosi Grati-

Anni di incasa sua Paolo III. Carlo V. Imper. & Francesco Re di Francia, Christo. con magnifica spesa del suo.

Francesco suo padre, Signor di Metono, & Siziano. Antonio Abate di S. Vincenzo, dotto & eloquente.

Gafparo Signor d'Ottichiano .

Daniello Abate a Fiorenzuola, adoperato da Papa Gregorio 13. in molti offici, & gouerni.

Jacomo Marcello Signor di Metono .

#### Signori Ferreri.



On & buomo che legga historie, che non sappia, che la famiglia Acciainola in Fiorenza è nobilissima per sangue antico, per buomini, & per titoli di Principato.
Conciossa, che esse senza le prelature di Santa Chiefat furono patroni di dures città nella Morea, & surono patroni di dures città nella Morea, & surono patroni di dures con consideratione.

Duchi d'Athene per vn tempo, de quali si sa mentione nelle confederationi che essi bebero con la Republica l'initiana, di Rinieri di Antonio, 4 di Franceso, che si l'Intimo Duca, s'io non m'ingamio. Fra glibuomini di questa prosapia, ostre ad Alamanno, 4 di Agnolo; su di grantissima riputatione, 6 sos si li moggior di tutti loro Nicola Acciaiudi; percioche egli su gran Signore, 4 Sinfacla del Regno di Napoli. Et de cui fatti ne baino trattato dimersi bissioni con molta dignità. Fra quali Leonardo Aretino sa sellando di lui nell'ottano loro, dice queste parole:

Eteredefi, che diquefla legge fuffe cagione M. Nicola Acciaiuoli; ilquale veniua a Firenze di luogo lontano , & eta huomo di gran dignità , & Signor di molte terre , & luogo tempo haueua gouernato con la fua auttorità , & prudenza il Re infieme , & tutto il Regno di Puglia , &c.

Diquella cafa adunque, trauagliata nella tumnituofa Republica Piorentina per le parti Guelfe, & Chibelline (mortalifima pefte all bora de gli hommin; istrodotta dal menico della humano generatione) fi partitiono alquanti, & essali firitirizono inducefe parti d'Italia. Di questi, alcuni come aucezzi a viuere in libertà, & aduntione di fanta Chiefa, ridusfiro il domicilo loro in Biella terra affai -

großa, & fottoposta all'hora alla Signoria del Uefcouo di Vercelli in lumbardia. Davib babitando, non fapeudo i pepode coi bea accommodari a quie Accianoli, perderono la nominatione della lor cafa, & furono chiamnati Ferreri, quafi Foreri, a Forestieri, & con questo nouvo cognume, sono duratissimo al preferre, conferrando però l'insegne antiche della famiglia, & l'altre guariditioni, & preminenze di esta cafa. Acquislati per tanto in quella terrati primi bonori, così ne' consigli, come ne gli altri assari, & appresso coi fatte ricchezze assario conucensati per lo stato loro: no de loro disigndenti chiamna.

Sebastiano, si messe al sernitio del Duca di Sanoia, di già fatto padrone della predetta terra di Biella; col quale portatifi fedelmente, & con molta prudenza, venne in cost buona fortuna, & in tanta riputatione, the acquisto dinerse ricchezze di giuriditioni, & cafali per tutto quello stato, & peruenuta la fama del suo valore. alla Corte del Re di Francia, fu chiamato dal Re Lodonico al Suo feruitio, done Stette per tutto il tempo della fua vita. Nel quale non pur si mostrò singolare buomo nelle cose della pace, ma della guerra ancora. Conciosia, che esso conseruò più volte lo stato di Milano al Re con l'armi, & con la destrezza reggendo, & gouernando i popoli per suo nome; ma anco con la facoltà propria, esendo efto alla morte fua restato creditore di 300. mila ducati fpesi da lui ? nel prefidio di Milano, & delle fortezze di quello flato. Questi fu di grande animo , si come si vede ; percioche edifico in Roma due palazzi nobili , l'ono a Montecanallo , & l'altro in Borgo . Et nel Piemonte fece dalle fondamenta diverfe castella, & diverse ne riftanto. Es medesimamente edificò palazzi in Milano, in Vercelli , in Biella, in Iurea , & in Turino . Fabrico parimente diwerse Chiese, & cappelle in diversi luoghi. Et a Canoniti regolari , ne iquali bebbe on fraiello , e refe ona Chiefa con un moniftero, dedicato a San Sebaftiano, & lo dotò di 1000. fendi d'entrata l'anno. Viße ottanta anni; onde vidde la quarta generasione di diversi suoi figliuoli , & figliuole; percioche le femine , che furono quattro, collocò nelle prime case di Lombardia, & de figlinoli , che furono none.

Gian Stefano, fatto Vescono di Bologna, fu creato Cardinale da Aleffandio Sello, con tipolo de Santi Sergio, & Bacco, l'anno mille e cinquecento . Vi altro di loro si Abare, & rui altro Canaliero di Rodi, Condottiero di luognini d'Arme, e Colonello di santerie Francesse.

Anfi di d'ordinanza: un'alero fu

Chtisto. Bonifatio, il quale essendo Vescouo di Percelli; su creato Cardinale da Papa Leone 10-con sitolo di prete di S. Nerco, Machille l'anno 1517-Cossiu legalo di Bologano soste Paolo 3: miediscò un Collegio per gli Scolari della sua natione, & un palazzo per la sua corte, con beili et notandi giardini: Fabricò parimente in Roma, mella pà tria, & indiuer te tre della Chieja, molti edisci per grande Grossio, su con del danari. Acquisso etiologa molti edisci per grande Grossio su nun de danari. Acquisso etiologa molti ede Apostolica per ser do con gli siessi princiegi, & prerogative che hanno i Duchia di Pervara, d'Vibino & di Piacenza. Finalmente satro Vescono Portuen-se uno en morte, & restarono dopolui, due suoi nipoti per parte di fratello, de quali uno su

Filberto, dotto bromo nelle lettere bumane & dinine, ilquale dopo di uerfe legationi fatte per S. Chiefa in dinerfe parti del mondo : fatto. Vefcono di lurea, fu finalmente creato Cardinale da Paolo Papa 3. fosto titolo di S. Vistale l'anno 1549. Et mentre che s'afpettana la morte di Paolo, accioche egli fueccdiff. Be Tomesfesto on fio luogo, fi come i era difegnato in intentione da sutto il Collegio de Cardinali ; passo all'altra uita con molto dolore di Roma, & di tutto l'universale de Colristiani, l'altro de nipati fu

Pier Francesco, che esteudo rescono di Vercelli: satro Nuntio a Venetiamentre ch'esso no sodissattione di quella Republica saceua l'osssicio sivo, su creato Cardinale da Papa Pio 4. & maco esti su uieme ad estre creato Pontesce. Vidde cossisi in suo tempo, Guido sino nipote, creato Cardinale & fatto Nuntio a Venetia dal medessimo Papa che lo creò & soce Cardinale & Nuntio presso a quel Senato.

#### Signori Mellini.

Mellini furono sempre tenuti potenti in Roma per ricchezza, per nobiltà, & per copia di buomini valorosi, cosi in tempo di guerra, come di pace. Re samo argomento
diverse memorie di essi per la città; conciosia, che si vistia
antora la Chessa da N. Cucolo chiamata de Mellini, o perche ella fosse
satto in Mellini. Si dice, che siste strassero sono sull'internatione
ai essi Mellini. Si dice, che siste strassero sono consensatori Romani, che sirvono illustri per lo governo della Republica soro.

ne pro A.Cluentio , doue egli fa mentione più d'una volta de Mellini . Onde e lla senza alcun dubio fu annouerata fra gli Ottimati di quei tempi. & fu illustre fra le altre case Romane. Ma grandemente illustre la refe Sano Mellint, nel Pontificato di Benedetto 12. l'anno 1334. perche costui riuscito grande huomo , hebbe diuersi honori & magistrati; fu magnifico & generoso. Conciosia che banendo allorail gouerno della città come libera, il popolo ordinato fotto i suoi eapi, fu creato Banderese officio all'bora di molta importanza & de guità, come quello che portana lo Stendardo della libertà Romana , si come boggi portanoil Gonfalone del popolo Romano i Cesarini. Nel quale offitio , portatofi egregiamente , fu creato Pretor di Roma , che era in quei tempi simile all'antica Dittatura, nel qual magistrato, hebbe nittoria per la sua maranigliosa celevità, de nemici del popolo Romano, de quali uno era Francesco di Uico Prefetto di Roma, & tiranno di Viterbo & di molte altre castella in Toscana , percioche hauendolo Sauo rotto & fugato , distruße il castello di Vico, atcioche non foße più ricettacolo di coloro, che di quindi manomettenano bene spesso la Toscana, le cui ronine si neggono ancora. Onde per questa cagione fu ordinato ch'ogni anno in quel giorno della uittoria: si portasse processionalmente un calice di puro argento, alla Chiefa di S. Agnolo in piscina; per non esser il popolo in grato alla memoria di tanto capitano . Costrinfe parimente a far pace co Romani, Honorato Caetano Conte di Fondi. 1i quale hamendo fortificato Marino, & quindi scorrendo per tutto il territorio Romano, facena di grandissimi danni così a Romani di dentro, come a i contadini di fuori : fauorito in ciò da Papa V rbano, il quale defiderana di straccare il popolo con la guerra per ridurlo più facilmente alla fua dinotione. Illustre adunque & chiaro presso ad ozn'uno per così fatte operationi, tolfe per donna Perna della nobilifima famiglia Pontiana di Roma: della quale bebbe diverfi figlinoli. @ finalmente uenuto a morte d'età di 92. anni fu seppellito con solenne Pompa, bonorata da tutta la città.

Anni di · ficarono congroßa foefala Chiefa di San Giouanni Battifla in Car-Christo. bonara. Gli buomini della città di Seffa, fpinti anco effi dall'auto-

rità sua , edificarono il Tempio di S. Trinità, & i Perugini fecero il medefimo in honor di Santa Maria all'Acquedotto , come effi dicono. Di maniera, che Papa Martino Quinto moßo dalla costui famas percioche era stato anco egli Canonico di San Giouanni in compagnia di Francesco, lo prepose al gouerno del Monistero di Grottafer+ rata: quantunque facefe di ciò grandiffima refistenz a Egli per tanso ridotto il luogo a buon termine, perche era quasi in rouma per lo sattino gouerno de fuoi anteceffori, ricuperò dalle mani di dinerfi tiranni molce uille & poderi d'efa Chiefa , uon senza gran pericolo, o fatica fua : onde il Papa nedendolo così affiduo, o diligente, deliber ò di mandarlo a riformar dinersi monisteri per Italia, & per da Sicilia. Il rhe bauendo esso in breue tempo esseguito secondo la noloni à del Papa, fu creato da lui Vescono di Sinigaglia. Done trasferito, restitul similmente al suo primo splendore la predetta Chiefa anch'ella & per l'anaritia & per le guerre del paefe : mezza abbandonata. Grato per tanto al Pontefice , & gratos tutta la Cor-

te, fi mori l'anno 55. dell'età fia.

Luca suo fratello, & secondogenito: fu altrest religioso, & pio buomo. Conciosia che estercitandosi di continono nelle operationi appartenenti al culto di Dio, uenne in opinione di Santità presso ad ogn'uno , in tanto che Alfonfo Borgia Cardinal di Santi Quattro che poi fu Papa, & detto Calisto 3. uedendo la costui fama, l'andò a uifitare : & confcBatofi denotamente da lui, mentre gli fi raccommandaua, pregandolo che si ricordaße di lui nelle sue oratio: ni, Luca gli dife , che fleffe di buono animo , percioche farebbe Papa , si come auenne . Da questo nacque che fatto Papa dopo Nicola Quinto : si ricordana speffo di Luca , & celebrando i suoi santissimi costumi, si dolena che non fosse nino. Conciusia che oltre alla santita,era dottiffimo nella facra scrittura, & di tanta fede, che per consenso di tutti i buoni su creato Generale Abate de i Celestim : nel qual grado uenne a morte l'anno 57. dell'età sua, & fu seppellito . all' Aquila nella chiefa di Santa Maria di Col Maggiore , done è rinerito & honorato come fanto : con ferma, & costante opinione d'o. gn'uno, che prima, & poi dopo morte babbia fatto, & faccia tuttamia diversi miracoli .

Gian Battista 3 - fratello de predetti , non fu meno chiaro , & illu-Stre di Francesco, & di Luca : percioche in eta di 7. anni fu crea. so Cano-

to Canonico di San Giouanni Laterano da Papa Giouanni X X I I I . & Papa Martino conofciuta la costui destrezza, & l'ingegno, uolle , che egli studiaffe in Canonico; orde gli afteg o per quejto effet. to una fomma bastante di danari , quaft prefago di quanto auenne . Ma Grouanm abbracciata così bella occasione, datosi allo studio delle scienze, dinenne tanto profondo nella cognitione d'esse, & speevalmente delle leggi, che tenne conclusioni publicamente; alla cui disputatione si tronareno presenti, l'Abate Siculo, Lodonico Pontano, & Antonio Roffeilo Giurifconfulti famofiffimi, fino a di no-Stri . Ricenute per tanto l'insegne del Dottora:o: fu perseguitato da Papa Eugenio: percioche non nolle acconfentere, che il Papa mutaße il Collegio di San Gionanni Laterano, come esso nolena. Et Papa Nicola Quinto , che successe ad Eugenio tento il medesimo . Al quale, Gionanni finalmente nolle obbedire per non parere ostinato. con tanto piacer del Papa, che per non mostrarsi ingrato, lo creò Vicario di San Pietro: & hanendolo noluto far Vescono di Sutri, & d'Alagna, il Mellino non nolle. Ma fatto Vicario, riftantò San. Pietro in buona parte, non pur del danaro publico, ma del suo proprio ancora : & parte acquistato d'altronde con la sua indufiria: afegnando a quel clero, lampadi, candelieri, & altri nafi, & ornamenti bisogneuoli al culto dinino, così di bronzo, come d'oro. er d'arzento . Ma focceffo ad Eugenio altri Pontefici , & uenuto finalmente a quella sede Paolo Secondo, il Mellino fatto da lui Vescono d'Orbino, sall in tanta riputatione, ch'egli solo gonernaua il Papato; per laqual cofa Sisto Quarto lo creò Cardinale, come benemerito per tante cofe fatte da lui di Santa Chiefa. Nel qual grado effendo, fu morto dal Lampognano il Duca di Milano: onde uedendofi in rinolea la Lombardia per questo accidente, & dubitando il Papa della pace d'Italia, ul mandò per Legato il Mellino , ilquale acquetati i ramori in Milano: pofe anco fine , & affetto a moti della Città di Parma, che s'era folleuata per la morte del Duca. Et fimilmente operò, che i Genouesi non si partirono dall'obedienza della casa Sforzesca. Indi ritornato a Roma con molta lode, finalmente wenne a morte l'anno di Christo 1 478. & dell'età sua settanta tre anni , & portato prima in San Pietro: & poi tre mest dopo condotto a Santa Maria del popolo, fu posto nel sepolero fatto da lui, per opera de Pietro Jug fratello; ilqual

Pietro celebre nello studio delle leggi, su creato in Roma perpetuo Cancelliero, & Sccretario del Popolo, & del Senato Romano. Et poi

Anni di fu mandato dal Papa Oratore al Concilio di Bafilea, done felicemenchristote effequi quanto gli fu imposso dal Papa . El ritornato alla patria, escriptivato di caussi Forensi, i pu quattro udule creato Construator di Roma, & Oratore al Papa, esiendo in Toscana per il popolo Romano. Fatto finalmente Conte, & Signor di Monterano, si morì l'anno 143: & di lui restarono

Celfo, eccellente huomo nelle dottrine : onde perciò fu creato dal Papa Canonico di S. Pietro. Referendario dell'una, & dell'altra fignatu-

ra, & Vefcono Feretrano.

Hieronimo, che lasciò Luca II. che su Vescono, Pietro Paolo, & Sano, che generò Sisto, ilquale su padre di Gian Battista, d'Adriano, &

d'Alessandro, morti tutti senza figliuoli.

Mario, fratello di Hieronimo, & parimente Signor di Monterano, & della Rota, fiperpetno Gancelliero di Roma, Quefit tofie per domen gineura Cibò nipote di Papa Innocessio Ottano, per la forella... o ande perviò diuenne parente dei Marchefi di Mafia, & di farrara, della faterina Duchefia di famerino, & della Garetina Duchefia di Camerino, & della Garetina della predetta famiglia di Mafia. Et di questi tebbe

(Afo Secondo, honorato afsai per lettere, em maniver nobili, em gentili, in tanto che fu in molte gratia di Papa Leone Decimo. (Oftu di eta di quindici anni, orò con tanta eloquenza alla preferza del Papa, em del popolo Remano, contra il Longolio, homonodottifimo di quei tempi, che lo comunife, em feccio di Roma, eftendoni espo prima stato raccolto con molto honore, em cretoni cittadino. La quade actifia l'anto accesso al longolio, ch'egli scripce in sua disfequelle tre orationi, che uenno attorno per le mani de gli homoni adetti. «Ma nisse poco tempo, percioche ottenuto un benessio per un sua mica dal Papa, mentre che espo corre la posta per allegrezza, cadato da cànallo in un piccolo rio, chera crescinto per le posse; sui perdèla nita. La cui morte su coi, chera crescinto per le posse; sui perdèla nita. La cui morte su coi dolente a Leone, che gli sece sare un pout di pietra in memoria sita, con due uerssi, compossi dal medessimo Papa in suo honoro.»

Pierro Scondo, fratello di (elfo, hebbe anco egli titolo di fancelliero perpetuo di Roma, & fu in molta stima. (onciofia the ripeino di tatte quelle ficienze, & mitri, che fi connengono a gentili buomo ben cossumato, attese alla lingua Greca, dando opera alle lettere humane, & alla Filosofia; onde noto ad ogu'uno, era ussistato da tutti i-malenti buomis di talia, esce capitanno a koma: & la sua cassi

frequen-

frequentata da lovo quassi come vua nuona Academia di Platone Fu lungamente al gouerno del Ducato di Camerino; doue espado stata pressa la Ducalessi , si come mella famiglia Cibò noi diemmo, sia
preso anchi egli da Matthias Varano: ma subornato vn suor nscite
con artisciosi industria, non solamente liberò la Duchessi, na si
medessimo ancora - Hebbe civando la gratia di diuers sontessi; ciò
fra gli altri di Clemente 7. col quale si saluò in castello nel tempo
del succo di Roma l'anno 1527, dal qual Clemente sia poi mandato
amettere si sicuro tutte le gioi del Regno della sede Apsilolicas
onde come benemerito di santa Chiesa, bebbe la Rocca & il gourno
di Norcia, & bebbe per donna Herssilia (sia rella, nobississima famia,
gliu Romana, & di liu nacque

Mario 2. marito di Hortensia l'acobacci, che sinssituola di un fratello del Cardinal Iacobacci. Questi nella gionenti sia si diedena dil'estrettio dell'armet onde nella querra di Papa Paolo 3. col Re Filippo, bebbe carico di Luogaenente di Giulio Orsino Generale delle fanterie Italiane del Papa. Et da Pro V. sis mandato in Autognone con Torquato (onti, Generale del suo stato d'Asignone, per Luogoenente. Et horache nos servicinamo le cose presenti, si trona Luogoenente di Iacono Bouncompagno Duca di Sona, de Gouernator generale di Santa Chiesa, nel gonerno di Borgo, de dell'uma, de dell'altra guardia di Papa Gregorio 13. de di questa nacque

Pietro 3. Giurisconsulto, & Canonico di S. Pietro ; il quale mandato dal predetto Gregorio in Germania con l'Arcinescono di Rossano suo con per accomodar le cose di Fiandra, ritornato a Roma nine in-

Settimio, Giouan Garzia, Paolo, Hieronimo, & Antonio tutti Mellini, & fuoi fratelli

#### Signori Tomasij.

S

E l'antica famiglia de Leopardi , detta al presente de Thomasii , passife da Roma a Cossautinopoli con l'imperador (glantino Magno: o se pure ui andasse depoi Cossautino: non è così agenol cosa il poterio asser-

mare, si come anco non si può sicuramente credere, che perche Vespasiano portasse un Leopardo in campo d'oro andando all'impresadi Hierusalem, i Leopardi sossero bonorati da

Anni di Christo. lui della sua medesima insegna. Bene è uero questo che la detta famiglia fu grande, & potente in quella città fino a tempi di Heracleo Imperadore, per la cui morte feguita guerra ciulle fra i Baroni, ella passò in Italia, fermandosi nella città d'Ancona. Conciosia che mancato Heracleo, gli successe Costantino Terzo che glinacque d' Eudoffia sua prima donna. La qual successione non piacendo a Martina Imperatrice matrigna di Costantino , anelenato il figliaftro, meße in sede Heracleona suo figliuolo, & fratello di Costantino, con tanto tranaglio della Corte, che in quelle rinolte nelle quali si presevo l'armi in mano, si partirono dinerse case : suggendosi dalla confusione della guerra ciuile. Pra queste una fu la famiglia de Leopardi : la quale l'anno 646. trouandosi potente, er gouernata da due fratelli nati in un parto , chiamato l'uno Arthemio , & l'altro Ginstino, Signori principali presso all'Imperadore, s'indirizzarono con le ricchezze loro in Italia : & postifi ad habitare in Ancona; parendo che quella città commoda per molti conti foße a proposito per i fatti loro: ui trasportarono quasi come pianta fertile in terreno più Leoparda, ma con noce greca Thomasia. Di questa trasmutatione di cognome si trouane tre opinioni ; fondate tutte sopra nere & apparenti ragioni. Conciofia che Giouanni Selino; fauellando di questa famiglia scrine queste parole:

Familia illustius de Thomassis estantiqua, & inter Picenos multar Audo ritatis, Nam Arthemius & Iustinis de Leopardis Illustius teces Imperatoris a dicedentes ex Confinatioopolitarius moueratacognito sclere-post sublatum Confinationopolitarius moueratacognito sclere-post sublatum Confinationium contra Heracilnoem Cefarem, & etias mattem, ueneturin Ancona, ubi acceptis vixoribus similiam plantatume dicta de Thomassis, quontam dicta fratres etant genelli. & adeo similis utab omnibus uccarentur Thomassis hoc est generalization.

mini,& fimiles in efligie & moribus, &c.

Adunque il Selino rende la ragione della prima opinione, cioè che effifoffero detti Thomafi, perche erano fompitanti cano all'aftro di coflumi & d'iffigie. La feconda e fecondo alcuni altri che ella fi cambiafie di Liopavda in Tonafia, perche nell'infigma loro fi uede un Leopardo rampante. Il qual Leopavdo è chiamato in lingua Aramea, come afferma Giouanni Lucido nel lib. de rerum Ethimologii. & l'ultima finalmente è di Monf. Bartolomeo Sirico Vescono di Caficllaveto huomo di molta dottrina, & diligente innefligatore delle

cose

nni di brifto. cose antiche de i Greci. Percioche egli tiene che'l mutamento si ficceffe, per questa noce Greca Thauma, che unel dire, cofa mirabile: الدينة إياه & proferendosi nel numero plurale Thaumasii, si dicesse poi dal uolgo Thomasy, o perche ne' detti fratelli fosse nalore, & nirtà canto singolare, che gli rendesse degni di cotanto cognome; onde però sono chiamati Heroi dal Selino , o perche nell'armi , o nelle leisere operafsero qualche maranigliofa proua, & attione. Mas'io debbo mettere in campo il parer mio, direi , che la denominatione suddeita projedefee dall'infegna del Leopardo, & infieme infieme dall'opere fegnalate de predetti fratelli, dando per aggiunta a questo parcre la fomiglianza, che baneuano insieme : poi che Thomas muol dir gemino , o gemello , come felegge nelle focre lettere alla dittione Tomafo. La qual cofa fi può tener per ferma : percioche l'arme, & l'infegne sono tre monti uerdi, fopra a' quali stà evetto un Leopardo do 13 717 roin campo azurre . Fu poi aggiunto all'arme il rastello rofeo co à we gigli d'oro, ne' tempi, che il buon Gottifredo Bielione fece l'impresa di Terra Santa : percioche essendo concorsi a quella guerra sacra dinerfi Canalieri, & Signori di famiglic chiave, & illustri, ni andarono due di questa famiglia, chiamata per ciò Catholica da Macftro Gionanni di Virgilio , nella fua Monarchia. A' quali il Re-Gottifredo, fecondo i meritilaro, done, come attefta Confalue Prese Costantiuopolitano, nella uita di Gottifredo, l'arme, & le insegne della sua casa . Ma il suo cimiero su poi tratto dall'arme propria . che è il Leopardo; percioche dipintolo eretto fopra il clipero co to scudo, con un breue nella branca finistra: ui fu inscritto questo mo: 10.

#### SPES MEAIN DOMINO EST.

Intendendos sisteme per tutta la casa: quasa un lando dire, che hauendo ella haunto nobil principio, ba sempre sperazo in Die di acresere in bonori, & in fatti egregi, & udoross. Pietro Baccarino da Orta, nella sua Cronica d'Italia, seritta già cento, & può anni, dice di quella simplica.

Ex qua prosapia Örti sunt semper viri Illustres, & osticiosi.
Onde apparifice lo splendore, & lachiarezza sua, essendo chiamave ueramente sullistri (ficone il seluno chiama questa faminiaillastris de Thomasiji) quelle che per armi, per lettere, o per dominio, risplenderono fras lature nelle città, o nelle provincie, doue
elle fecero il domicilio loro: percioche gli antichi nsarono a punto
la predetta parola d'Illustre, nella denominatione delle Famiglie

digran

Anni di di gran portata, come Tullio, nell'oratione pro Murena, dice : Ex familia veteri, & illuftri . Christo.

Et Propertio nell' Elegia 14. nel 11. libro.

Nec si qua illustres fœmina iactat auos .

Et Giustino nel 15. lib.

Lisimacus erat illustri Macedoniæ familia natus,

Et illustris sanguis presso a V alerio Massimo, al cap. 6. nel 4 libro Et Seneca Tragico nell'Ostania , dice : Genere illustris , si come anco Cornelio Taciso nel 18. lib. Inline Blafus genere illustri : Fra glistlustri adunque della famiglia Tomafia furono ne i tempi andati fotto Canno 715.

715 Flauio. Ne' tempi di Gregorio Papa Terzo, ilqual Papa su grande huomo, & di molto valore. Percioche oltre, che si difese da Leone Imperadore, che lo tolfe a perfeguitare, perche effo non volena che fe distruggessero l'imagini de Santi, si come bauena comandato l'Imperadore ; si difese anco da i Longobardi , iquali sotto il gonerno di Luitprando , erano grandemente molefti alla Chiefa . Di maniera , che l'buomo ottimo bisognoso di consiglio, & d'ainto per consernatione di Santa Chiefa; fece dinerfe ordinationi di buomini in quel tempo notabili per dottrina, & per valore, & per esperienza delle cose del mondo, fra le quali, ereò Cardinale il soprascritto Flauio, & Cardinal Diaceno, con titolo di San Giorgio in Velabro. L'anno poi 904. effendo all'hora Pontefice Sergio Terzo, viffe, si come si 904 legge ne i registri de Vesconi, & de i Patriarchi di Hiernsalem

Pietro Tomasy . Dopo ilquale crediamo, che fossero parimente diuerfi altri personaggi di qualità, i cui nomi sono estinti. Peresoche gli anni voraci delle attioni humane, trapaffando le più volte fenza ornamento di huomini letterati, o di memorie, che fi trafmettono a futuri , ricuoprono bene spesso l'operationi illustre de mortali , onde non pur si rimangono occulte nell'eterna dimenticanza le cose prinate, ma le publiche ancora, spegnendosi bene spesso affatto i ricordi loro .

L'anno poi 1094. fior?

1094 Pompeo. Concrofia , che questo darosi alle cose della militia , fu sotto L'infegne di Gottifredo Buglione all'impresa di terra Santa ; done fece honorate prone, con due galee , delte quali esso era Capitano, fi come arresta Macstro Vergilio nella Gronica del Regno Carolico della Chiefa Romana. In tanto, the apparendo illustre fra canto numero di

nni di perfonaggi, in questa guerra, Cottisfedo gli danò il rastello roso co il htisto, gigli d'oro, come benemento, se in eterna memoria del suo notabil mairre, e all'bora si aggiunto il rastello all'arme del Leopardo, e si si parimente

Mattheo, nella medesima impresa, nella quale si portò egregiamente per marc. & per terra. Survoua etiandio l'anno 1845.

Ridofo, neordato fimilmente dal predetto Trigilio i.u. quale come cattoli.o, pcfo in Afra contra i Turchi, concarico di Generale: sfe forigna da aquesta parola Dux, che cost lo intitoda Maestro Virgilio; prestoche Engenogi. hanendo promosfo Lodonico Re di Francia a prender l'armi contra inemici di Santacliesa, su mancò inficme con altri signosi d'Italia, il predetto Redofo. Indi a mon noto tempo

Vibiano, indipuné l'homore qui per langhi fecoli pretermého del Cardi-1159 nalato; concusta abe l'anno 1159, terato Pontesce Alefandro 3, frat Cardinali che esfosce in più noste, un fui i detro l'himo, Cardinale con titolo di S. Stefano, in Monte Celio, si come anco ferime l'acomo Gorello nel trattato de Cardinali, 30 osfro Pannino nell'Epizome de Pontesci, quantumque non n'hibbia posto il cognome, Et il medismo si conferma nel hiro de printlegi dell'artecusqua-1360 no si Monte Reale di Sicilia. E l'anno 1360 nosse m'altro.

Pietro Tomasi , il quale acquistò per la fantità sua , cognome di Roato to fu Vescono di Famagosta , si come sirine Pietro Galesino nelle annotationi fopra il Martirologio nel mefe di Genaio a car. 5. dicendo: In Cypto Infula Beatt Petri Thomalij Famaguitæ Epileopi, cuius res fanda gellas , ac uitam religiofa actam. Philippus Mazzerius Reg s Cypri Cancellarius, Ineris confignauit. Fu medesimamente Patriarca di Coffantinopoli , come attesta il medesimo Filippo in una sua donatione fatta del legno della fanta Croce, alla Fraterna, o Scuola di S. Gionanni Enangelifta in Venetia. Conciosia che ritrouandosi il detto Filippo in questa città l'anno 1369. accettato per fratello dalla Scuola, le appresentò la detta Croce miracolofa , & nello Stromento della donatione, confeßa ch'ella è del vero legno di quella Croce, fu la qual morì Giefu Christo nostro Signore: & afferma di bauerla riccunta in dono da Pietro Tomasio Patriarca di Costantinopoli , dandosi egli titolo di Canaliero, & gran Cancelliero di Hierufalem : si come in essa donatione bo veduto, & registrato nel libro 7. della mia Venetia : nel capitolo della predetta Fraterna. Dal qual tempo in

Anni di Christo. quà, chiara coja è che i successori sono stati sempre hicmini di molta riputatione, così ne maneggi delle cose di geetra, come di pace, or tuttania sono al presente con molta lande loro. Fra quala mon è punto inferiore a sioi antenati il Commendatore de Thomasi, dellacut utrib ey del cui nalore non pure il grandissimo Cardinal Farnese, ma tutta Roma, vero theatro del mondo, ne sa continouamente giuditio.

#### Signori Ottoni.

Attelica terra, o caftello affai nobile, posta sopra un colle ali un contro di tabriano per sei miglia disosso, come attesta il biondo da Forti nell'Italia illustrata, & Raffaello Volaterrano nel 8 della Geografia: su ediscata, secondo daestro Gionanni di Virgilio, da socco figline

lo di Rofo Re della città di Rofella , cento anni dopo la edificatione di Roma. Et connumerata da diversi ferittori per città fra le altre dell'Umbria di qualche-momento : seurse fotto i Romani, fino che nacque l'Imperio nella persona di Cesare: il quale Imperio continouato di mano in mano per molti fecoli, vemuto finalmente in declinatione, comincio Mattelica, fi come tutte l'altre città di Italia , a patir facchi , ronine & altri difagi da i barbari nemici , & destruttori del nome Romano. Ma le maggiori sue calamità , furono quelle che ella pati fotto Bezengario. Il quale guastando, & rouinando quasi i più bei luoghe d'Italia , & diftruggendo i gentilbuomini , & i Signori delle c'tià, che egli atterrana , disfece , & mando ancom precipitio Mattelica, come di molte altre terre banena fatto per tutta quella pronincia , & ciò ful'anno 946. Nel qual tempo trouandost Papa Agabito 2. impotente a far resistenza asi acerbo nemico di questa Provincia : & dispiacendoli grandemente l'infolentia di Berengario , fu aftretto a chiamar in Italia Ottone 1. Re di Germania, accioche con l'armi fue difendeffe l'nfelice lealia , & la Chiefa da cost potente , & sfrenato auerfario. Difcefo adunque Ottone in Italia: chiamo a fe tutti gliefuli, & feaceiati dalle patrie loro; & dato loro carsco fecondo i gradi , & la nobiltà di ciascuno , nalle che militaßero per lui contra il nemico di S. Chiefa . Onde bauendo Ottone , dopo molte fattioni , rotto & fuperato Berengario

946

nni di bristo. Berene ario con molt. a fue gloria, il Papa, consentendo a ciò tisti i l' Principi Italiani di quel tempo, diede l'insegne dell'Imperio Romano ad Ottone, ilquale coronato dal Papa Imperador de Romani, solle con augusta liberalità, rimunera tutti quei nobili, cò Signosi, faccitati da berengario, che baueuano aiutato ad acquislar così honorata uittoria in fauor levo. Tra i fauoriti adunque da Ottone per los alorc, cò per la fede loro uerso di lui, si trouarono due personaggi importanti di Mattellica, detti

Ledouico. er

Pietro da Ponte; iquali essendos portati coraggiosamente nella predetta disse contra Berengario: Ottone colconsos, con beneditione del Papa, doub lovo la terra di Mattelica così dissetta, accioche rislavata daloro, sosse prepuamente de lovo successori: si come attesta Pietro Buccarino nella sua bissoria di italia, per austorità di Giouanni Selino, dicendo:

Icann: S Clinus in libro de Mirabilibus mundi inquit. Ludouicus, & Petrus de Ponte, firenuisfimi viri de Martelica iam dituta, militarunt sub Othone Primo, qui cum fecifient multapro Ecclesia, & Imperio ab Imperatore Othone gratiose, & propeter corum merita, fuerunt adoptati in familiam Othonis, &
vocata suit familia corum, Othona; & dedit cum consensu papæ Mattelicam eis: & fecit cos perpetur s Vicarios cum prole
successiva ipsius Mattelica, ve patet in libro priui legiorum, &
ste cidi; Domini resultarunt Mattelicam.

Ilqual priuilegio essendoci perucnuto alle mani, lo habbiamo uoluto inscrire in questo luogo a più uera intelligentia, di quanto s'è detto.

IN NOMINE Sance, & individue Trinitatis. Otho primus, diuina fauente elementia Romanorum Imperator, & femper Augulus. Quoniam Imperator, & femper Augulus. Quoniam Imperator, & defiderijs benemeritum fua voluntate, atque affensu occutrete, & dignitate, ac bonorum cumulo munificenter sideles decorate confueuit, vt corum fidelitas in dues ad feruiendum Imperio animetur, & augeatur, hac consideratione inspecta, vt cognoscat tam præsens ætas, quam successura posteritas quod nos circumspectam sidem, ac sinceram dilectionem sidelitum nostrorum Ludouici, & Petri de Ponte, & grata secuitia que Ecclesiar Romana, & Imperat. intra, & extra Italiam exhibuerunt, considerantes cos vandequaque locupletati volumus, ac P.....

Anni di Chufto. Caftrum Mathelicæ reficiendum, & restaurandum, eildem Lus douico, & Petro, & corum successoribus assentiente etiam D. Papa Agapeto Secundo, concedimus & in perpetuum donamus, cum omne eius diffrictu, & honoribus tam intra, quam extra, & cum vniuerfis luftrejs, & rationibus corum Imperio attinentibus, & vt eorum actiones erga noftram maieflatem, aique imperio successorum nostrorum sub viroque tempore sem per parate fint, ex nostro propr o nomine, cognomine Othonis corum familiam nominare, & infignis Aquilam, liberalitate auguita superaddere constituimus. Statuentes, & firmiter præcipientes, ve nulla vnouam persona humilis, vel abiecta, Ecclefialtica fine fecularis, audear, memoratos Ludonicum, & Petrum Othones, aut ipiins haredes in hac nostra succeisione impedire, vel ipfis damoum al quem, feu grauamen irrogare. Et li quis aufo remerario facere præfumpferit, pro pæna, in vindi-Cam fui reatus, auri puriffimi libras centum quinquaginta dimidium Camera noffia, reliquum paffis inigriam perfoluenda componat, & verobur noftræ concessionis perp tuum sit, hanc paginam conferipiam, figillo noftro communiri iuffimus . Huius rei testes sunt Egenulfus Mangdeburgensis princeps, Guillelmus Mifniæ Pal. Ioannes Almæ vibis Præfectus. Marchio Edegarius, Vuota Comes, Encherius, & alii onamplures. Ada funt hac anno dominica Incarnationis nongentelimo fexagefimo fecundo: Indictione quinta, regenie Domino Othone primo, Romanotum Imperatore, gloriolo, Regni, & Imperij sui anno vigesimo sexto. Dat apud Viterbium, quarto idus Decembris.

2. Anno poi 1185. I predetti Ottoni finono riconfermati Signori di Mattelica da Federigo primo Imperadore, & l'anno 1199. da Ottone quarto. Et l'anno 1341. o poco dopo neunto alla fede. A possolica Clemente Sesto, Lodonico Banaro Imperadore, creò per ucadicarsi del Papa dinessi l'icarij nelle terre della Chiesa, & dinessi Signori ni conserno per l'imperio, sia quali un su Bulgarinetto Octobe in Mattelica; siccondolo sino Vicario, si come attessa il Platina nella nita di cso Clemente. Hebbe parimente l'honor del Cardinalato l'anno 1130. percioche

Gregorio Octone su creato Diacono Cardinale, col titolo di S. Maria in Aquino, da Papa Anacleto 2 al qual proposito il Baccavino scriue: nni di Suo Anaeleto II. Papa floruit Gregorius Othonius Diaconus htifto. Cardinalis S. Maria in Acquino, & fuit creatus ab ipfo Anaeleto in primo anno fui Pontificatus.

Et oltre al predetto, furono di tempo in tempo diuersi altri buomini valorosi, e letterati di questa famiglia i come attesta Alfonso Cecarello da Beuagnia dilugenssismo inuestitigatore delle cose antiche e, de quali per l'ingiuria de tempi auersi al patistico stato d'Italia, sono estiniti insieme co fitti inomi loro, essendo ridotta questa funcia ne tempi nostri in

Rinieri: molto deuoto alla Rep. Vinitiana: la quale hauendo egli fernica nell'armi con diuerfi carichi in diuerfi luoghi con molta fatif-

fattione della ! ep. viue al presente molto honorato.

#### Signori Boschetti.

Ra le famiglie chiare & illustri di Lombardia, per huomini singolari, così in pace, come in guerra; su molto famosa la Bossotta, ricordata in diuerse occasiona, non solamente dal Corio, dal Giouio, dal Pigna, & dal Guicciardini. ma. da diuersi altri scrittori antichi di

tempo in tempo per l'opere segnalate fatte da lei. Dicono alcuni, cli ella uenne di Germania in queste parti : portata da due fratelti , l'uno chiamato Alberto , & l'altro Boschetto, amendue Capitani dell'essercito dell'Imperadore . Il quale disceso in Italia, & fatta giernata co nemici a Monte Fiafcone, & rotto con perdita delle sue genti : Alberto ni restà morto , & Boschetto fu granemente ferito : perche effendosi egli condoto a Modona per ritornare in Germania, ni si fermò per la guerra che haucua all'hora quella citttà co Bologness. Done alla fine fatto Generale di quella impresa: & portatosi prudentemente, & felicemente, donato della civilità , & dell'infegna propria della Comunità per fegno di amore, & di honore, & flabilitofi come in fua patria, & toltaui donna, fondò la sua stirpe, che dal suo proprio nome fu poi cognominata Boschetta. Sono altri poi che scriuono altramente. Fra quali Gian Selino nel suo libro, delle cose notabili del mondo , narrando la pressura dell'Imperio Romano sotto Theodofio, & Arcadio Imperadori , racconta che in quel tempo si partirono molte famiglie nobili di Roma, & andando m narie città d'Isalia: fermandosi i principali di esse : ui pian-

Anni di Christo.

tanano le loro Stirpi . Scriuendo adunque l'origine di molte di loro, dice che la Cafa Boschetta hebbe origine da vn Barone Romano, chiamato Paolo, nel fettimo anno del Pontificato di Papa fundo centio Primo, che farebbe l'anno della nostra falute 410 dicendo : Anno 7. Pontificatus Innocentij primi. Papa, Paulus illustris Haros Romanus, de nobilibus de Monte Exquilino propè Lucos, qui Boschetti dicuntur, discedens ex urbe, petit Mutinam in qua familiam plantauit. Ex qua ftirpe femper prodiere uiri illustres & officioli. Et inter ceteros post tempus quidam Albertus Boschetus uir infignis, & potentiffimus dilcedens ex Mutina, iuit in Sardiniam, ubi familiam de Bo-Schetis instituit. Dalle quali parole si comprende la uerità : percioche fino al di di boggi fono i Boschetti in Sardigna principalissimi in quel regno : babitanti nella città di Largera alla costa de Corfica, & vi poffeggono castella , & giurisditioni , con molte riccherze. Et nine al presente Angelo Boschetto Barone delle Ville di Patria: & Baldaffar Boschetto : huomini di molta auttorità, & di molta grandezza. Ne fono parimente in Germania nella Terra di Morio , i quali confessano d'esserui andati da Modona per le guerre civili . Et in Bari parimente, apparentadi con le prime famiglie di Genoua , fi come attesta l'Arcinefcono di quella città disceso della predetta famiglia De quali i Boschetti, così in Italia, come in Germania, (oltre che si riconoscono d'un corpo medesimo ) hanno le insegne conforms . Percioch'ella hauena ne tempi più a dietro una grattugia con un motto che diceua NIT MER, in lingua Tedesca, che nella nostra vuol dire NON PIV, & per questo alcuni argomentarono che la casa discendesse di Germania : non considerando che cotale impresa può essere Stata donata da qualche Re , o Imper di Germania: a qualch' vno di questa famiglia per qualche suo fatto illustre. Ma poi fatti potenti in Modona , hebbero la Trinella. Finalmente Stabilirono l'arme à lifte : conciosia che di sopra nello seudo ni è un campo turchino, sotto alquale sono sei trauerfe fino infondo, di colore, una roßa, & una bianca, con l'impresa d'un Leone, c'ha in testa vn'elmo con la corona, fopra alla quale si legge DON AT omnia uirtus: & fopra alle dette parole, ft pofa un pie d'un' recello con tutta l'ala diftefa, & apporgiata fu la corona, con l'Aquila nera aggiunta da Maffimiliano Primo Imp. all'hora ch'egli diede primlegio alla famiglia, di crear Canalieri, di far notars, di legittimar naturali, & di fare altre cofe, confermato

Anni di Obristo. poi da Maffimiliano Secondo infleme con altri antichi primilegi di dinerfi Pontefict, Imperadori, Re, Principi, & Duchi, de qualita Cafaè copiofa perte fue nobili qualità. Ora quefi fontati in Modona l'amo 410. procrearono di mano in mano perfonaggi importanti, fra qualit

656 Fortio Boschetto, uisse l'anno 656. Dicono, che cossui su il quarto Arciuescouo di Milano, creato da Papa Eugenio 1. l'anno secondo del suo Pontificato, & sche tre anni, si come si contiene nella bissoria

Ecclefiastica di Milano. Et l'anno 803.

803 Guido fu l'uno di coloro che rifece insieme con tutta la sua progenie parse della sua patria . Percioche gli bistorici raccontano, che Modona fu rouinata del tutto : & ch'ella stette a quel modo fino a tempi di Carlo Magno. Il quale bauendo foggiogato i Longobardi, & ridotte le cofe d'Italia in ficuro, & pacifico ftato, & ordinato Re di Italia Pipino suo figlinolo, i figlinoli & discendenti de Modonesi ridotti all'intorno; fatta una dieta insieme, trattarono di ristaurar la patria loro di già roumata, ò fabricarne un'altra di mono. Concluso · adunque fra loro per configlio d'Antellano de Magnoni, fauto, & riputato buomo di rifarla da fondamenti, & confermato il modo da lui dinifato (percioche fu a dinersi nobili consegnata la parte sua del fabricare) i primi che cominciaßero l'edifitio furono i Boschetti:facendo Porta Saliceto, & tirando il palancato fino a Porta S. Pietro. Di questa edificatione fauella Fanisio Campano nel 4. libro delle famiglie Illuftri d'Italia, & dell'origine loro, al cap. 72. con quefle parole: In restauratione Munna plurimi nobiles conuenere, nam ex confilio Atellani de Magnonibus hac noua Ciuitas fuit condita præsertim a nobilibus de Boschetis cum eorum amicis, partim a nobilibus de Fredis. Frate Aleandro Alberti nell'Italia, fotto il titolo di Lombardia ferine .

Fu udiro uolentieti Ansellano, & con gran fauore pigliato il fuo configlio da tutti i cittadini. & così diedeto principio alla fabriea della nuona città. I primi che cominicarono l'editio futono i nobili Boschetticon gliamici. (osì dice l'Alberti. A questo se-

gui l'anno 950.

950 Alberto 1. & Boschetto, i quali surono Capitani in Germania di Ottone 1. Imp. come assessa il dosso Selino. Est'anno 1064.

1064 Paolo fu Diacono Cardinale col titolo di S. Adriano, creato fotto Papa Alessandro 2 come afferma Jacomo Corello nel libro de Cardinali, Gian Selino, nel luogo predetto, & Onofrio Panuinio nell'Epirome

Anni di de Pontefici aggingnendo di più, ch'egli fu Primicerio di Santa Chie-Christo. fa . Et l'aimo 1199

1099 Filippo, foldato ualorofo, mikio nella guerra contra gli Infraeli per l'aequifich di terra Santa, fono l'inferne nobilifime of Jamole di Gott-fredo Euglione, nella quale dice Giovanni di Pingilio, nella Cronica del Regno Casolico della Chiefa Romana, che fi poriò honoratamente fra gli altri Italiani. Si come anco attefla Tietro Baccarino, nel 1. Tomo delle Croniche d'Italia, per auttorirà d'Affonfo Ceccarello da Besagna. Ridotta poi Modona, con l'offempio dell'atre, in I bertà, de recando mogistari, non folo i medetti goneracono più uolte il confolato (degnità fuprema all'hora nelle città libere) ma furono nelle (ritture publiche honorati di titolo di fapienti, conobili citsadaii. De qualti liprimo Confole fu

1170 Bi schetto anno 1170, perciocke essendis i Modenist iriellati a Federizo Imperadore insteme con le città di Lombardia, cestarono pet le terre i Legati Imperiali, co in cambioloro, messe in ibbertal, sobritari rentrarono i Consoli. Boschetto adunque intento a construnte i potenti, dede giuramento a molti di loro, che in tempo di pace donessi si cui dede giuramento a molti di loro, che in tempo di pace adonessi si cui molto della mino si procioche ogni uno si ridaccia ad lle sice essendiale ma in tempo di guerra ustro l'amoninero donendo proslare ogni aiuto co fanore alla patria. Oltre aciò seca alcane cose santo unità a benessità del punto con la consolio un'altra ubota ne qual ma gili rato empe a consolio un'altra ubota ne qual ma gili rato empe a

nn airea musici nec qua magirraa met a mover.

I 180 Gherado figlinolo di Boschetto, entrò dopo il padre, mon folamente nella riputatione, ma ne gouerai e ne manieggi della città, come humon slimato non meno del padre per amorenolezza uerfo la Patria fina. Es fra l'altre eose per honor del commune, e per debito dell'amicitia che la città senena co Fervares, uelle chr sosse manidato loro aiuto contra a Blogones, che humono occupate, e teleto Argenta a Modoness, la quale essi vieuperarono. S'interpost pari men e en un accordo (estendo usito del Consolato) che si sece si fice si ubbodonesse e ma accordo (estendo usito del Consolato) che si fice si ubbodonesse della mue en un accordo (estendo usito del consolato) che si fice si ubbodonesse e ma colla di menta di manida aino contra i Reeggiani, co quali haucuano rotto la querra per cansa de consini. Ecce anco il med simo nella discordia, che bubbe Salingaerra Torello con Modonesse con la consola di Torello o bibedire, su da Modonesse vontato sino sule son uolendo il Torello o bibedire, su da Modonesse contra toro sul esta poi la querra fra i Modonesse, et la solognesse est per qui unta pui a querra fra i Modonesse, et la Dolognesse est per qui unta pui a querra fra i al Modonesse con la humo desta con del su recessi a carellia, su mandato (come humon destacros del la recessione con contra del para ce cessi en estre su con contra carellia, su mandato (come humon destacros del la recessione con contra carellia, su mandato (come humon destacros della con contra carellia, su mandato (come humon destacros della con contra carellia, su mandato (come humon destacros della con contra carellia, su mandato (come humon destacros della con contra carellia, su mandato (come humon destacros della con contra carellia, su mandato (come humon destacros della con contra carellia, su mandato con contra carellia, su mandato con contra carellia, su con contra con contra con contra con contra carellia con contra con carellia con contra con contra con contra con contra con contra con con

pace) Ambafisadore a Bologness, a quali proposte comucinenti couditioni, gli tronde contrari al suo desiderio in tanto che ne nacque una atroce guérra, per la quale i Bologness chiamarono in soccosso su federigo Secondo Imperatore, che si tronama all'bora in Italia, con se signirono tante sconsiste, co rouine de luoghi (fra quali sin all bora à atmitti da memici San Cesarco col monistero, che niera sche Papa Gregorio Nono, s'interpose con l'auttorità sina, con le pacificò infirme per otto, a none anni, per nia di tregua. In questi tempi susse un Roberto Bologo sull'atte protico Imperiade conciossa che si legge in un prinilezio della conferma delli Stati donati alla samissia Sanella da Ottone Imperadore fatta da F. derigo Secondo Imperadore cone testimone.

Robertus Boschetus Mutina Dapifer.

1234 Albertino detto anco Alberto fu figlinolo di Gherardo, & di Gilia, o Giglia di Podromo. Quefti , Canaliero honorato , & dotto huomo, prudente, & di fanta nita (come dicono le memorie antiche) esendo uenuto a morte Guglielmo Vescono di Modona, fu con gran confenfo, & defiderio così del popolo, come del elero, eletto a tre d Aprile in suoluogo, & confacrato a 13 di Gingno in Vescono di Modona . In questo anno medesimo i Bolognesi rotta la tregua assalirono il Modonefe, & prefero, et rouinarono affatto S. Cefareo, & s'impadronirono del Frignano, spianarono Castel Leone, quastarono il il Ponte di Nanicelle, & distrußero molte uille. Onde i Modonesi , banendo chiamato in ainto loro la militia di Piacenza , di Parma, di Cremona, & di Crema, & di Pontremoli, tagliarono il fiume Panaro addosso a nemici, & Federigo Secondo Imperadore pose l'aßedio in persona a Piumazzo, che era stato rifatto da Bolognesi: & bauendolo preso, fu rouinato di nuovo insteme con Crenalcore. Et uenuti i Modonesi a fatto d'arme con loro sotto Vignuola, Alberto Boschetto, nipote del Vescono ch'era Capitano della canalleria, & Paolo Pedrazzano, che era della fanteria, ruppero naloro-Samente i nemici , ancora che ui restaße morto il Pedrazano con un figlinolo. Et oltre a molti, che morirono nella battaglia, & che fuggendo fi affogarono nel fiume , furous prefi più di mille Bolognefi. Onde per questa uttoria, il Papa che l'hebbe a male, presa occasio. ne della nimicitia ch'egli haugua con l'Imperadore, scommunicò i Modonesi, che erano all'obbedienza d'esfo imperadore. Alberto adanque, uedendo, come Vescono, che la città era in disgratia del Papa, & ch'ella si mostrana contrarta al Pontefice suo capo, & Superiore,

Anni di Chrifto. superiore, & dal quale dipendena ogni suo bonore, se ne part? . Et la sua famiglia , con tutto che seguitasse la parte Guelfa: mostrandosi fedele all'Imperatore, si come anco fecero diuersi altri cittadini , rimase in Modona grata & ben neduta dall'Imp. & da Enzo Re Vicario del padre nella Lombardia . Ma partendosi poi i Boschetti alla scoperta dal seguito de predetti due Signori, & fanorendo la Chiefa, l'Imp. procacció che foffero scacciati da Ghibellini . Questi adunque ritiratisi a Bologna, furono raccolti amoreuolmente d.il Vescouo Boschetto, & da Bolognesi Guelfi ch'all'hora guerrezgiau.no co Modonefi. Ma effendo poi stato preso Enzo Re nel fatto d'arme fra questi due popoli a Fossalta da Bolognesi : fu fato accordo fra le due città alla presenza d'Ottaniano V baldini Cardinale, e Legato in fealia del Papa, che fiana all'bora in Anigno ne, & del Vescono Boschetto; il quale operò di modo che si lenò la fromunica della fua patria, nellaquale ritornato in uirtù dell'accordo con grand allegrezza del popolo, trattò & conchiuse la pace, come quello che erageloso dell'unione de suoi cittadini fra lacopino Rangone, & lafamiglia sua congiunta co i Rodeglia da una parte, & i Gorzani loro nemici dall'altra: la qual poi fu stabilita dal detto Cardinale in pieno configlio. Indi a non molto esento Papa Innocentio 4. andato a Genona, il Vescono su a nisitarlo, dal quale raccolto lietamente, auenne che nacque discordia fra il Commune di Modona & i Capitani del Frignano, i quali (essendo per auanti stata rimessa una differenza ch'era fra loro nel Commune di Parma o non ancora decifa ) non uoleuano intanto obbedire a Modonesi. Il Vescouo adunque interpostosi in questo negotio, operò di modo, che il Cardinale V baldino comandò a Frignanessi in sua assentia, che facessero i comandamenti di Modona, & così poi fu sententiato da Parmigiani l'anno 55. Venne poi il Papa a Modona, doue fu con solenne & gran pompa & realmente riceunto & alloggiato dal Vescono Albertino & fratelli, l'anno 1251. Nella qual uenuta il Vescono s'adoperò parimente in metter pace & concordia done ella non era , & secondo l'ofo suo in giouare alla patria. Percioche V go de Sanuitali da Parma , ch'era nipote del Tapa , trouandosi in Carpi, Gouernatore per il detto Papa, aiutato dall'Arciprete del luogo & da certi altri suoi fauoriti, si impadronì assolutamense della terra & del Castello di Monbaranzone, il quale fu già luogo della famofa Contessa Matelda, & essendo nenuto a morte il Papa suo zio, s'era fatto confermar Vicario Ecclesiastico da Papa Aleffandro

ib in sh

nni di brifto. Aleffandro a che era successo a suo zio. La qual cosa dispideendo molto a Modonesi ; percioche erano stati innestiti inanzi di quella terra, da Onorio 3. & da Gregorio 9. tolie l'armi in mano , feacciaroro di Stato il Sanuitali, il quale preparandosi alla ricuperatione, fece scomunicare i Modonesi. Il Boschetto adunque con l'autorità fua, con la quale banena ridotto a fine tant'altre difficoltà. interpostosi fra V go, & il Comune, che rimessero in lui questo negotio leud prima l'interdetto, & poi facendo sborfare vna certa quantità di danari da i Modonesi a V go , esso rinuntiò la terra di Carpi. con promessa di non dar più molestia alla Comunità di Modona, & per lui promesero al popolo, er consiglio della città, Simone Boschetto, fratello del Vescono, lacopino Rangone, Manfredo Pio, & altri nobili d'importanza, con molto contento del Vescono, 11 quale effendo affai grane di età , & banendo edificato , & riftaurato diversi luoghi facri , & donato al Comune proventi , vtili , & altre cofe di momento , uenne a morte l'anno 1264, con gran doloredella città, la quale egli baueua grandemente amata & con uigilante cura guardata', & lasciò la sede episcopale a Mattheo de Pij, buomo di santa uita, il quale doppo Albertino fu eletto, & confagrato Vescono della città anni

1264 Simone fratello del Vescono Albertino, dopo la morte del Vescono, rimafe il principale della famiglia, ma non pote però mantener la patria in quella pace, nella quale la lasciò il fratello morendo. Percioche l'anno medefinio i Guelfi, & i Ghibellini , wennero all'armi , & finalmente i Boschetti fratelli , & nipoti del Vescono , congiunti co Rangoni, & aiutati da Forese Adimari, & altri Guelfi fuorusciti Fiorentini, scacciarono di Modona i Pichi, i Montecuccoli, i Pij , quei di Gomola , & di Fredo , con dinerfi altri potenti , con morte d'alcuni dell'una parte, & dell'altra . Et sopragiunto il di fequente Azzo Quinto Signor di Ferrara con Lodonico da S. Bonifatio, con buon numero di fanteria Mantouana in fauor de Boschetti , andarono alle caftella de Ghibellini , & preso Gorzano , lo spia-"narono fino in terra". Intunto furono eletti dal configlio per lo -gonerno della cis: à fino a muoua eletta del reggimento, quattro buomini primati; de quali un fu'il predetto Simone; il quaje feguendo le vestigie de suoi passati con molto fauor dell'vni-- nerfale, mentre che procurana ogni bene alla città nacque granis. discordia fra medesimi cittadini Guelsi: percioche venuti a contesa - i Boschetti co Sauignani , si dinise la terra in due fattioni , tenendo

Anni di chi dall'una, & chi dall'altra parte, conciosa che erano per li Ba-Christo, scheri i Rangoni, i Guidoni, & i Pedrozani, & per li Saluignani, Tomasso, & Mansfredmo della Rosa, Signori di Sassiolo, i Garsoni, i Rodeglia, & quei di Ganaceto. Sembattendo adunque fra loro, fra quali era chian.

Nicolò Bolchetto figliucolo d'Albertino, che macque di Simone, Gualacro di Corredo, & huomo di molto nadore, & di riputatione, Thebia Rangone, che all'hora fi tronaua Podefià di Rheggio, tolsa luetra dalla Communità, menne al foccorfo de Bolchetti, i quali fatti fuperiosi, mandarono alla fine fuori di Modona la parte loro aunes fatta l'anno 1284. & restavono nincitori.

1284 Salinguerra frátello di Simone fu parimente in questi tempi ne predetti tranagli. Fu Canaliero di Corredo, & per autorità non punio in-

feriore ad alcuno de gli altri della famiglia .

Corado fratello di Salinguerra non micno amator della patria de gli altri fuoi cengiunti & parenti, diede parimente melle travbilentie del actità fia, facere & ainto alla parte fia : percio de fiveipitate homo animo fo e di nalore, & percio fiaeletto da Rheegiami per loro Capitano a noce di popolo, percioche effendo fi in Rheegiami per loro Capitano a noce di popolo, percioche effendo fi in Rheegio fasta pace fra i lapitini, Muti, & Stolfid da una parte, & Boiardi, Ruggieri, & Frondhelli dall'altra mon durò però long amente. Concofia e ch'i figlico di t' gelmo da Fegitamo ficaciaroma della città di Pepepolio di Carpineto, mila quale attione di Vodessià, & Capitano di Rheegio non ficero quella giufitta che fi comeniua : onde fu chiamato Corrado come atto a regger quello flavoin tempo coli turbo-lente. Il quale fentiti i mott di biodona & della fia famiglia mancolo la fiae militia in loro auto. In questo mezzo ucune a morte Mantho Prio Vifeno di Modona, & fu fatto in fueluogo

Bartelomeo Bofehetto figliuolo di Simone, bonorato & nalorofo Canalicro, & de principali, così della città, come della famiglia fua. Questi banendo fantamente gonernata la chiesa sua , nenuto a morte

gli successe nella medesima degnità ..

1187 Pilypo : fivo nipote, altri dicomo fivo frattllo, il quale craftrate di San
Francefo; them a diettere humane & dinine, & di buona nolonrd. CoBhi africa a quel grado, fi diede hivoni amento ud effinquer le
rffefra fivoi cittadimi coi fivilfi, como Obbiellint, & coi di adento
1188 como di fivoi, & dopo lumpo trattamento, l'anno 1188. Li combin-

fe fra sutte le parti, ancora che ella poi fosse da quei di fuori male offernata. Es còsatto, propose a cittadini nn'altro salutifero con-

figlio;

inni di hrifto.

figlio; Conciofia, che l'huomo ottimo uedendo ch'era impossibil cosa, che quella città si consernasse, nella quale i suoi non sapendo gouernarsi; haucuano tuttauia l'armi in mano, lacerandola per ogni nerfo, con perpetuo difturbo, & discontento dell'eninerfale, s'imagino di metter fine alle sue calamità . Chiama: i adunque a se i prin- a 3000 cipali del gouerno, mostrò loro, che per quiete di ogn'uno, era bene, che si consegnasse il gonerno di quella ad un Principe solo, & fuoi successori , accioche essi , & loro discendenti ninessero in perpetuo felice, & pacificamente. Alla qual cofa hauendo coloro acconfentito, discorfe che dopo molti Principi, non trovaua chi fosse più a proposito loro, che i Marchesi da Este Signori di Ferrara, iquali oltra l'effer Principi loro nicini , erano anco giustiffimi , si come sa poseua nedere per le cose di Ferrara, laquale di surbulente, inquieta, & piena di rise, & discordie ciuili, s'era già buon pezzo innanzi ridotta a somma pace, & felicissima tranquillità; & da quali Principi, effi più nolte bauenano ne' bisogni loro , banuto ainto , & foccorfo: Abbracciata per santo l'opinione del Vescono, come cosa piena di falute, andarono a tronare Obizo Terzo Marchefe da Efte, il Vescouo predetto, Lanfranco Rangone, & Guido Guidone, iguali a nome loro, & del popolo fecero la consegnatione, & il March fe all'incontro mandato incontanente il-Conte Cinello fuo parente, con cento e cinquanta caualli a prenderne il posesso, diede per moglie ad Aldobrandino suo figliuolo secondogenico, Alda figliuola di Tobia. Rangone, st per confederarfi meglio con li Modoneli ; er st per mostrarsi grato a quel popolo in qualche parte. Lodato adunque if Vescono per cost fatta opera , si nise in fanta pace , cost denero . come fuori (percioche erano ritornati in cafa i Saffuoli, i Sanigna, ni; i Garsoni, & altri loro adberenti, & ribanuti i beni dal Co. mune ) fino che uise Obizo predetto . Alquale uennio a morte fuceffe Azzo Sefo suo figliuolo. Sula qual mutatione di Signore, fi mutarono anco in Modona gli animi de principali; conciosia, che di nuovo uennero all'armi i Boschetti, i Rangoni, & i Guidoni, con li Sassnoli, Sanignani, & Garsoni, con liquali appiceais una fiera fearamuccia, i Bofeberni, & compagni restarono perdenti, & farano espulsi, or tanco pui che Aldobrandino fratello di Azzo, hauendo mosso guerra con l'ainto de Padonani al fratello Azzo insospetsito delle cofe di Modona per lo parentado con Rangoni, congiunti co Boscherti, & dubitando di loro, gli mandò fuori a dinersi confini. es tolfe del tutto ogni nigore aquella parte. Et oltre a ciò meffe in

Anni di prigione Bonadamo, & Simone Boschetti, iquali come huomini di Chtisto.

Chtisto. Chicfa, & non sospetti, essentiale i uno, & l'altro Canonici di Modona, erano stati lasciati mella cieta, sobne gli altri loro parenti, & fra-

tells si tronanano fuorusciti; ilquat.

1306 Bonadamo nipete di Simone per Oberardino fuo figliuolo, su fatto Vefeouo dopo lissipo, e Principe della città, che con lo chiamano l'amtiche scritture, o softo perche in quei tempi s'Ucfeoui (fi come ho
reduto per memorie antiche ; esfere flato osteruato in dinerse luogdi
della Dalmatia, d'Italia, e d'altre provintie) gouernauano comè
Signori, o perche così viercessis la degnial doro : perche esfento osseno
plati per santicà di costumi, i popoli si sottomettenano quast come
a padre, uclontariamente all'obedienza loro. Ora sisteoi predetio
l'estono autennero dinessi infortuni alla sua famiglia. Percioche
essendos la città sittratta dall'obedienza de Marchessi per opera così
della parte Cucsifi, come della ossibilina, e essendo is sossibienti sia
ti sinalmente mandati suori della città la terza nolta, per non banere postitoressi suori della città la terza nolta, per non banere postitoressi suori della città di pari parimente anno Bonaumo, sectionalo padroni di Madona i sisbiellimi.

1310 Ma venuto l'anno 1310 tentando i suoruscitt di ripatriare, & uedendo i Gibellini di non potersi mantenere, & tanto più che l'Imperacore impedito in al re guerre, mon potena attendere a Modo-

nesi , chiamarono per Signori

Tascrino, & Botirone Bonzossi Vicarij imperiali, & Signori di Mantoua, ignali tenendo da Guels siurvisciti, che di continou guerreggianano scorrendo sino alle porte della città; s'accordarono poco dopo con loro, & conuennero, che i nobili, senza esseri in cosa alcuna impediti, porespervitener le castella, & fortezze, & possessimiloro, non si accostando però alla citta più vicino di tre miglia. Na quale accordo su conecduto il ritorno a Buonadamo, ilguale restituto al suo Vesconado, non molto dopo se ne passò a miglior utta di 28. di Gennato, l'anno 1318.

1318 Alberto Secondo, figlinolo di Simone, fi trond anco egli in quell'itempi nell'averfità della fue patria, & ne gli inforami de finoi cittadini, & parenti. Perciobe fra l'altre coje, bauendo Pasfermo predeito ricuperata Modona la feconda nota, dalla quide era flato efpulpo, & bavendo tolo i casilcho di Montreeglua deloquesti, quel popolo messo i altroduce perricuperarlo con venti mila fanti, & due mila cauditi, fi neme a giornata con Pasferino a Zappolino, done combattuo d'all'una parte, & dall'atta con grand'arque, effindoi bodetta con dell'anna parte, de all'atta con grand'arque, effindoi bodetti con facili parte est dell'anna parte.

gnesi perdeuti, Albertino ch'era per loro, & che quel giorno mostrò quanto cso nalesse nella milicia, nellaquale s'era esfercitato sin dalla sua prima giouanezza, rimase prigione, alpri dicono mosto.

Barnabá, figliuolo di Lanfranco, clopo la ficacciata del Marchefi di Efle dalla cui Signoria il popolo Moonefe s'erra fistratio, rosfignato con diuerfi altri nobili, per riaffettar le cofe di quel comone, fio di unono con altri della famiglia, per rinconfermar delle cofe antiche, regyli a-

so ne publici libri della nobili à & cittadinanza.

Bartolome of a parimente chiaro nella militia & rella famiglia fua, il quale rimafo capo deffa, fu fempre fermo & costame uelle occorrenze della patria. Laqual ridotta come s'è detto, fotto Paffarino che uinfe i Bolognefi a Zappolino, fece accordo con Bologna, & furo. no rilaßati i prigioni fatti nella predetta giornata, da Saßnulo dil-La Rojain fuori, huomo di multa firma, che fu costretto a bere il ne. leno, con tanto sdegno de Sassuoli, che ricorfero (effendo prinati del l'aiuto de Bolognesi per l'accordo fatto co Modonesi ) a Beltramo del Poggetto, Cardinale & Legato in Italia per il Pontefice, dal quale ottenuto quanto essi desideranano, congiuntisi co Boschetti, Rangoni, Guidoni, Sauignani, & altri , fotto il Capitanato di Vergufio Lando Piacentino, uennero ful Modonefe, & ribaunto Safino. lo, & altre castella, mifero il campo a Modona , & preso per forza il borgo di porta Città nuona, vi flettero per spatio di 2 2. giorni Stringendo gagliardamente la città. Ma pedendo alla fine di non far profitto per la difesa che ini era; l'effercito occupò molte castella del Contado per nome della Chiefa. Et non molto dopo la città si diede al Legato, che hauena anco per auanti haunto Bologna. Ala efsendosi i Modonesi partiti due nolte in vu'anno dalla Chiefa,et datisi finalmente a Lodonico Bauaro Imper.deposto: & trouandos il Legato impedito nella ricuperation d'effa, & nella guerra de Rheggiani & de Parmigiani: & non potendo supplir con le sue genti per into. fu costretto a lenare i presidij ch'esso haucua per le castella del Modonese per ingroffar il suo campo, restituendole a medesimi Modonesi fuorusciti che le guardassero. Diede adung; a Boschetti, de quali ni era Bartolomeo, Emanuello, Pietro, & Dionigi, fig. d'Albertino, che fu morto a Zappolino, & Vgolino & Corrado figlinolo di Giouanni, che fu fratello del predetto Albertino, Marano d'Araldino , castello poffeduto per auanti da loro , & Marano da Campiglio tenuto da loro in compagnia di Iacopino Rangone (percioche 1 Boschetti, & Rangoni furono in ogni tempo, amici, parenti,

Anni di Christo.

& congiunti insieme con pari animo in ogni occasione) dalle quali castella Bartolomeo congli altri suoi , si come secero anco gli altri Guelfi dall'altre loro castella, non cessarono di far guerra a Ghibellini Modonesi in fauor della Chiesa, fin che dato Modona a Giouanni Re di Boemia da Manfredi & Guido Pij V scarij Imperiali: fi fece pace col Legato di Bologna. Dopo laqual abboccatofi il Re col detto Legato a Castel Franco sul Bolognese, i Boschetti, & altri con loro fuorufciti, andarono a incontrarlo, & inginocchiatiglifi dananti gli offerirono se medesimi con le loro castella. Ma il Re hauendo restituito alla patria i Pichi di volonta de Pii , lasciò fuori i Boschetti, & altri Guelfi . Et ancora che il Legato loro amico trattaffe la restitutione con Carlo figliuolo del Re Gionanni che s'era partito per Francia, non potendosi accordar l'una parte con l'altra, la cofa fu lafciata imperfetta , & effi Boschetti fe ne restarono di fuovi. Doue effendo, & digià apparecchiandofi Rinaldo Marchefe da Este, & Sig. di Ferrara: per far guerra a Modonesi & al Re Gionanni, con l'ainte della Lega fatta fra lui , & i Fioventini , Roberto Re di Puglia, & i Signori di Lombardia, Bartolomco, non meno valorofo, che desiderofo di farsi illustre nell'armi; & di servire a quei Principi che da suoi maggiori furono eletti per snoi Signori. fotto a quali donena come presago del futuro, riposar felicemente co suoi discendenti, fe ne passo a seruigi del detto Marchese, & banuta honorata condotta da lui & fratelli, fe n'andò all'assedio del castello di S. Felice sul territorio Medonese , & postoni il campo : combattendolo per 12. giorni continoui con mangani, con trabocchi, & con altre machine che s'ujauano al tempo suo, era per pigliarlo, quando fopragiunse al soccorso de gli affediati Manfredi Pio Vicario, & Signer di Modona con le genti del Re Carlo , & con quasi la maggior parte della nobiltà di Parma, & di Rheggio . Venuti adunque costoro aun gagliardo fatto d'arme con Bartolomeo che durò fino alla fera , effendofi egli fortemente, & per honor fuo, & per difefa de Marchefi , diportato , alla fine rotto dalle genti del Re Carlo, & del Pio, fu fatto prigione : & con lui furono prefi Gionanni da Campo S. Piero Capitan Generale de Ferrarefi, Guglielmo Canaccia, che conducena le genes Veronefi in fauor de gli Eftenfi, Tedaldo of Francefeo Costabili, Nicolò Signorello, il Conte Cofia da Panico, & altri. Dopo la presa di Bartolomeo, gli altri Boschetti diedere à Marchefi il Castello di Marano da Campiglio , & essi ricenuta gente , gli aintarono dal detto caftello contrai Modonefi. Andareno

Andarono parimente in aiuto del Marchefe Nicolò fotto Formigine. Alla fine hauendo Manfredo Pio, data Modona a Obizeto, Nicolò Eftenfi, i Boschetti dopo tanti anni, che erano Stati fuori, ritornarono con grande allegrezza dell' vninerfale alla patria, in quel di medesimo, che i Marchesi tolsero il possesso della città.

1404 Albertino Terzo, figlinolo di Bartolomeo, prestantissimo e valorosa huomo, diede anco egli in questi tempi, splendore & grandezza alla sua famiglia; percioche dopo la ritornata loro in Modona, all'hora ch'ella fu ribaunta da gli Estenfi , effendofi moli altri nobili ridotti alle loro castella, si ribellarono in dinersi tempi, da i Boschetti, er Rangoni in fuori: iquali s'adoperarono tuttania per quei Signori, si come s'adoperano fino a tempi presenti, o sia perche amassero, 🥶 amino la Signoria di quei Principi , iquali quasi sempre fauorirono . or prestarono aiuto a quella fattione, che fu da loro continouamente seguitata, & gagliardamente difesa, o pure perche certastero. of fin hora cerchino di mantenere in stato coloro, che electi la prima volta da loro per suoi veri, & perpetui Signori, furono posti nella Signoria della fua patria: er co' quali ancora l'una d'efse famiglie fi truoua congiunta di parentado, ma l'altra d'amore, & d'affettione (vincolo non punto minore del parentado.) Ora riternando all'historia : mentre che gli Estensi stauano in pacifico possesso de Modona, nacque guerra fra il Marchefe Obizo, e Filippino Gonzaga Sig. di Rheggio, per cagione de fuorusciti Rheggiani. Onde i Modonesi ribelli così Guelfi, come Ghibellini, accostatifi a Filippino : Albertino con li Boschetti ristrignendosi col Marchese gli prestarone sutta l'opera loro. Il medesimo secero anco ad Aldobrandino terzo suo figliuolo, & soccessore: percioche presel'armi in mano dall'Arcinescono Visconte Signor di Milano, contra Aldobrandino predetto, & hauendo afsediato Modona fotto il Capitanato di Francesco Castracane, figlinolo di Castruccio, i Boschetti secero di maniera, che liberata la città, la confernarono al Marchese loro Signore. Per questo il Marchese in segno di gratitudine, diede ad Albertino la Corte di Vilzaccara, posta sul contado Modonese, dall'Occidente, & Oriente, fra il fiume di Scoltenna, & il torrente della Muccia, chiamata per altro nome l'acqua del Capitano, ma dal Settentrione, & mezo di, fra la nia Clandia, & i castelli di Bazzano, Sanignano, & Castel vecchio. Laqual Corte fu già donata alla Chiefa di San Cefareo, & à suoi canonici, dalla famosa Contessa Matilde: o laqual Corte . Castello di San Cefareo con Caftel Broilo furono disfatti

Anni di Christo. per le guerre crudeli, che si trattarono lungo tempo fra i Bologness. O Modonessi onde essendo del tutto abbandonato quel pacíe, su conceduto al detto Albertino, ilguade per poter meglio guardare quella parte del contado Modones: positos fra quelle romine de luoghi guassi; religio si fostezza S. Cesseco, es cinto con le mune, che si ueggono sino al di dongsi, il circunto vecchio del castello con le sosse, e concernica e vivince, e mistrara toti tutto, lo vicumpie di abbitatoro. Da questio luogo ad inque sorvisca di nuono, Albertino desse di continouo le ragioni de Marchessi, coi ne' tempi delle guerre co' Principi estermi, come ano cuelle ribellioni de Modonessi; non meno fece

Gionanni fratello del detto Albertino , datofi anco egli alla militia, & partitofi da tranagli di Modona , fi conduße al servitio di Lucbino Visconte , sotto ilquale bauendo meritato molto , su con großa con-

dotta mandato contra i Manionani dall' Arcinescono Sig di Milano . Alberto figlinolo del predetto Albertino , non fece meno opera per le cofe dicafa fina, che si facessero i suoi maggiori. Costui, quando se Enppe la guerra fra Alberto Marchefe Estenfe, & collegati co' Bolognefi, autati da Fiorentini, iquali feorrendo ful Modonefe, & ful Perrarefe, & predando cost gli buomini, come gli animali occuparono diuerfe castella nel Frignano, postosi in S. Cesareo con le sue genti, difese, & ributto da quella parte i nemici da i confini del Modonese. Ma rappacificati poi insieme i detti popoli , & nata discordia civile in Bologna, percioche Carlo Gianbeccari h inena fcacciato fuori di Bologna Francesco Ramponi, Giouanni Bentiuogli, Vanni Gozadino, & altri tutti amici, & partigiani del Rampone; Alberto per effere i predetti fauoriti del Marchefe, diede ogni ainto, & cercò infieme co Ghifilieri, Scappi, Leazari, & altri di parte Guelfa, & fan. tori, & parenti de fuorufciti, di farli ripatriare . Et poco dopo effendosi il Conte Gionanni da Barbiano, che tenena il castello di Vignuola inimicato co Bolognesi, & di quindi facendo infiniti danni al paese di S.Cefareo, di Spillamberto, & altri luoghi circostanti , così del Bolognese, come del Modonese. Alberto diede grande aiuto in uincere, & prender con le sue genti il detto Barbiano. Il medesimo fece, poiche Giouanni Bentinogli s'impadroni di Bologna, lenandola dall'obedienza della Chiefa ; percioche defiderando il Papa di racquiftarla, mando Legato a quell'impresa Baldaffar Coscia Cardinale di S. Eustachio. Et hauendo creato Gonfaloniero di Santa Chiefa il Marchefe Nicolò, Sig.d. Ferrara. Alberto congiuntofi con lui fi portò di modo in quelle fattioni , che hauendo preso Cattel Piumazzo con altri circostanti .

& Scor-

لالتنائب

Anni di Christo.

& scorrendo continouamente da san Cesareo sopra il Bolognese teunto da nemici della Chiefa, ande per ciò il Papa ribebbe da Visconti Bologna, merito dal Legato che era flato fatto Covernator di essa dal Papa, la confermatione di quello che su dato ad Albertino suo padre dal Marchese Aldebraudino, donandoli in scudo il cafiello di S. Cefareo conle sue giurisditioni. Non molto poi venendo Papa Aleffandra Quinto a Bologna, & donendofi mandargli incontra i pracipali huomini che si trouavano all'hora in quella città, fu eletto Alberto infieme con Pietro de Roffi, & Stefano Sanuitali, amendue Parmigiani & buomini fegnalati . Ma foccesto ad Alesandro il Cardinal Coscia, che fu chiamato Gionanni 27. bauendo egli a memoria il nalore & l'affectione di Alberto nerfe la Chiefa, & tenendelo in pregio, non filamente lo honore con diucrse maniere, chiamandolo ne suoi Breni, Difensore, & protettor di Bologna, & dello State Ecclefiastico, & Domicello, cioè Barone (titolo dato da Pontefici folamente a gran personaggi, & di segnalata prosappia, & virtà ) magli confermo di nuovo come Pontefice , le giurifditioni del castello di S. Cefareo . Frale qua? li è notabile che i banditi dalle terre della Chiesa, sono sicuri, per quanto he intese da molti di quelle parti, & fra gli altri da Ottanio Castaldi gentilhuomo di honorate qualità, & degno di fede in qual-si uoglia cosa. Et nel qual luogo su dato campo franco ne tempi de Albertino 5, la prima nolta a Gimignano Saffomarino, & Andrea Pattino amendue Modonefi. La feconda à Nicoletto, & Sagurestone Bolognese. La terza per compiacere a Don Alfonfoda Este, a Hieronimo Tafone, G. Antonio della Freda . Il medesimo Alberto diede fauore di gran momento a Braccio da Montonc : il quale fu mandato da Par a Martino Quinto contra i Bolognefi che glis'erano ribellati, conciofia che baucodo esso per cagione d'Alberto, ridotte in poter suo le castella del Contado, Antonio Bentinoglio fu costretto a resituir Belogna, la quale ritolta di nnono alla Chiefa da i Cannetoli, che spinsero suori il Legato, & chiamarono alla difesa loro Lodonico Sansenerino: & banendo il Papa mandato di nuouo diuersi Capitant illustri alla ricuperatione, 12 il Boschetto si congiunse con loro, & col suo mezo fra gli altri luoghi s'acquistò Castel franco, importantissimo per la mittoria della guerra; percioche Alberto v'andò la prima volta con 100 buomini, perche gli era stata promeßa la Rocca da alcuni suoi amici ; che entratiui con aflutia, p'amazzarono Carlo Albergati, ma effendo Al-

Anni di berte Hato sentito, & leuasofi il romore da terrazzani, mon porembo cgli con poli i fostener l'impeto di molti, diede luogo alla suria: Matornato la seconda volta, & todio dentro da vu samigliare del nuo-mo su sulla come o fi attonimi del castello, prefe Tumaso, & Soustatio Giambeccari commessari del luogo. Per la qual cosa cominciato si artattar compositione fra il Pontesco, & i i slobo grassi, ritornarono sinalmente sotto la Civica. Si dice che sera la

Rep. Vinitiana con 200. canalli . 1430 Albertino 3 . figlimoto del predetto Alberto: fu medofimamente celebre & chiaro buomo nell'armi . Conciofia eb'egli militò per lungo tempo, nelle guerre che furono all'età fua. Et spetialmente fu al jermitio del Duca di Milano nell'impresa di Bologna : nella quale congiunto con Guido Antonio Manfredi , & con Luigi dal Verme, operà che per il Duca si presero le più importanti castella de Bologneso : Era le quali Albertino si pose in Seranalle , done combattuto da Bolognefi, & non fi nolendo arrendere, effi andarono alla distruttio-Mr. & rouina di S. Cefarea. All'incontro Albertino con Alberto Pio, che tenena Montebudello, danneggianano i Bolognefi, i quali finalmente diuentarono sudditi della Chiesa. Fu parimente affet tionatissimo alla casa da Este, per la quale essendost sedelmente & Valorojamente portato in duerse imprese & negot i per lei , benemes vito del Marchese Leonello di Ferrara , fu creato da lui l'anno 1 4462 Conte di S. Cefareo , di Caftet Broilo ; & di Vilzaceara , con mero & mifto Imperio, & con affoluta giurisditione nel Ducato de Modona , con tutti i fues discendenti. Onde benemerito anco di Santa Chiefa, gli furono riconfermate di nuono l'antiche auttorità, preminenze, & giurisditioni sue da Papa Nicola Quinto , Panno 1450. si come appare in vn brene del predetto Pontefice , scritto ad Albertino . Finalmente venuto a morte lascio di lui

Nicolò. Rinaldo

(arlo, o

Alberto Conte, & Caualiero & Ciurifconsulto celebre, che generó
1460 Albertino 9, memovabile nella famiglia, es che soprauanzò tutti i
suoi pastati di frana, e en di soitoi. Percioche stimato grandemente da i Principi Italiani & estenti, su reguale a gran Capitani del
tempo suo. Questi nella sua gionenti appircatosi alle cose belliche,
alle quali aspirana anidamento per lo splendor della casa, si singi

Sottola disciplina , & la custodia di Roberto Sanscuerino Capita -no in quel tempi di molto grido , l'amor de quali l'uno nerso l'altra fu tanto, che Albertino per memoria di ciò, messe nome all' v. no de suoi figliuoli Roberto, che poi rinsci grande come diremo più oltre. Ma però l'amor suo non fu tale che lo diniasse dallo bone. fto, & dal giusto: conciosia, che quantunque egli tenesse il Sanfeuerino come padre , non nolle però feguirlo contra Hercole Duca di Ferrara suo signor naturale, all'hora che i Venetiani gli mossevo l'armi contra, fotto il Generalato del predetto Sanfeuerino, anzi partitofi dal Sanfeuerino, passò alla difesa delle cose del Duca, adoperandofi per lui mentea quella fattione con fingolar valore, & fedelta, dopo laquale seguita la pace fra la Repub. & il Duca per le conditioni dellaquale Roberto restò Generale della Lega che fu fatta dalla detta Repub. con Ferdinando Re di Napoli, col Duca. di Milano, & con Fiorentini. Albertino, ritornò fotto il Sanfeuerino & hebbe dalla Signoria di Venetia condotta di 200. huomini d'arme. Rotta poi la guerra fra il Re Ferdinando, & Papa Innocenzo Ottano; difefe le parti di Santa Chiefa . Indi moffel armi da gli Imperiali contra i Vinitiani , passò per loro contra i Duchi d' Au-Stria per difefa , nelle cofe di Rouere presso a Trento , done i Sanseuerini hebbero in felice esito, percioche rotti da Tedeschi, o fatto prigione Antonio Maria figlinolo di Roberto, esfo Roberto ch'era di 70. anni ni lasciò la nita, perche Albertino vedutosi mancare quello buomo illustre dalquale esso banena riceunto splendore; partitos dal seruitio de Venitiani , passò sotto l'insegne del Re Ferdinando ; ilquale temendo che l'armata del Turco non facesse danno alla Puglia ( percioche pochi anni auanti baueua anco occupato Otranto con gran spanento d'Italia ) mandò Albertino alla guardia di quel paese, su la montagna di S. Angelo, nel castello di S. Gionanni Rotondo , con titolo di Vice Re & Luogotenente Generale di quella pronincia . Nelqual tempo tronandosi Roberto figlinolo d'Albertino presso al Re Gherardo Rangone figliuolo aVgo, cercò, introdotto dalui, d'entrar al foldo del Re, bauendoli mandate alcuni presenti, accioche per suo nome li donasse al predetto Re. Ilquale haunta grata da raccomandatione di Roberto, rimando a Cherardo un bellissimo corsier leardo: Ma essendo venuto a morte Ferdinando; & foccesso in suo luogo Alfonfo tenuto huomo crudele, & auaro, Albertino fe ne passo in Lombardia con Roberto fuo figlinglo. Nella quale non molto fleite; che effendo feguita

Anni di Christo. quita la paßata in Italia di Carlo 8. & in termine di t ; . giorni banendo occupato il Regno di Napoli : G. Baldo da Montefeltro Duca d'Orbino, condotto dalla Rep. Vinitiana con 300. huomini d'arme . mandatigli nuntij a posta, gli offert provisione, condotta, & governo della propria compagnia: ma non potendo, ne douendo mancare all'obligo suo, nacque indi a poco, che l'essercito de collegati ridotto sul Parmigiano per opporsi a Carlo, che ritornaua in Francia, Albertino si condaße a questa faccione, nella quale si venne a facto d'arme a Fornouo col Re, con tanta braura dall'una parte, & dall'altra, che si mise in dubbio se la nictoria fosse, o de Francesi, o de gli Italiani, gli Istorici parimente ne scrissero dinersamente. Nella quale importantissima giornata Albertino non mancò punto all'honore, & al ua lor firo . Conciofia, che fra l'altre cofe , il Marchefe di Mantona, che Sommamente amana Albertino, & i suoi, posto in pericolo della nita, perche i foldati s'erano messi a saccheggiar i Francest, su soccorso da lui, da Roberto, & da Sigifmondo fuot figlinoli, con fomma lode per tutto il campo d'huomo inaitto, & di perfetto, & intero amico; si come si uide indi a non molto tempo: perciò ch'essendosi uenuti a ragionamenti d'accordo per le cose di Nouara fra i collegati ,et il Refudalla Rep. Vinitiana, & dal Duca di Milano, eletto pareicolarmen te Albertino a questo negotio, riputato molto fauto, per lunga esperienza, & per maneggi haunti da lui di cose importanti, mentre flette nel Regno. Trattando adunque quella materia con ogni diligenza, & industria, la riduße a fine in 15. giorni ; percioche conclusa la pace fra Carlo , & Lodonico Sforza , il Duca ribebbe Nouara , ilquale per sicurtà delle cose del Re, deposito nelle mani del Duca di Ferrara. confidence d'amendue le parti, il castelletto di Genoua . Questo cost fatto accordo fu si grato al Re, desideroso fuor di modo di passare i monti, che conoscendo ciò esere anenuto per opera d'Albertino, not. le prima ch'egli partisse d'Italia , rimunerarlo delle sue fatiche, onde: egli donò, come legittimo Signor del Regno di Napoli, la vittà di Rodi, nella provincia della Puglia , posta ful mare fotto al monte San-1'Angelo, & oltre a ciò la città di Ciuità nel medefimo paefe, con altre terre, luoghi, & castella , con mero, & misto imperio ; fi come nello Stromento fatto in Vercelli, in presenza di Gian Iacomo Trimulci, & d'altri Signori, del mese d'Ottobre ; l'anno 1495 appare : Il qual Stato, difeso valorosamente da Don Giouanni di Lorena, mentre i Francesi tennero il dominio di quella parte, fu l'ultimo di titti. ad esser racquistato da gli Aragonesi. Dopo la passata del Re, men-

tre ch' Albertino ridotto a S. Cefweb, giouana a fuoi ambit con diner fe operations fuin un giorno medefimo richiefto del Duca Guido Balda , conducto dalla Lega ; con carico di dover paffare all'imprefa del Regno, & dalla Republica Fiorentina, che all'hora guerreggiana co Sanefi, per le cose di Montepulciano, & co Pisani, che col fauore di Carlo Ottano, ribellandosi a Fiorentini s'erano posti in liberta. Ma confiderando egli bene la richiesta dell'uno, & dell'alero Principe, et hauendo con Guido Baldo allogara Alberto suo figliuolo maggiore . er tronandofi al faccorfo de gli Aragonefi nel Rezno, lacomo, ce Roherra fratelli d'Alberto col Marchefe di Mantova ch'era stato mandato dalla Rep. a gli Aragonefi, accettò il parrito dalla Rep. Fiorenrentina, onde hauuta condutta di 50 huomini d'arme, di 100. bale-Arieri con mille scudi l'anno, & passato in Toscana contra a Giouanni Sauello, che era General de Sanesi; fu posto a campo al bastione del ponte a V alliano, fabricato da Fiorentini a difesa del ponte, come passo importante alla sicurtà del dominio loro, con auttorna di quella Rep. di comandare a tutti gli altri condottieri loro, che furono Aftor. Baglione, Bernardo, Lodonico, & Luigi da Marcianos. Ma hanendo il Sauello intefo l'animo del Boschetto, diffidandosi delle proprie forze firitirò in tempo di notte col campo . Di quindi Albertino cominciò ad oppugnare i Pefaru, al foccorfo de quali, uenuto poco tempo Mashimil Imp.in persona ad instanza del Duca di Milano, che l'haueua fac to nenire in Italia, i Fiorentini gli opposero Albertino, ilquale lo ribu tò sempre da confini di quella Rep. di maniera, che dopo l'hauere in ua no tentate molte imprese, fu finalmente costretto a ritornarsene con poca riputatione del nome fuo, & con minor proficto de Pifani in Lamagna. Meßo poi alle stanze in Campiglia a confini di Siena, da quali il Sig di Piombino molestana le cose de Fiorentini:liberò quel paese da Lincursioni, e dalle prede che facenano i nemici. Maritornato in Lom bardia incontanente Caterina Sforza madre, e gouernatrice d'Ottaniano Riario Sig. di Imola : et Gian lacomo Trinulci, lo ricercarono, l'una per lo gouerno del fuo Stato, et l'altro per condurlo con Lodonica 12. Re di Francia, ma non potendo egli disdire al Duca Hercole, ch' an co esto l'hauea chiamato, bebbe la cura, & il gouerno della persona di D.Ferdinando secodogenito del Duca, ilquale richiamato dalla corte del Re di Francia era codotto da V initiani con 100 huomini d'arme, perche andaße in soccorso de Pisani. Colqual D. Ferdinando risornato. in Toscana ui dimorò poco. Percioche uenuto in disparere co Proueditori V initiani, & giustificate le sue ragioni, si leud di Pisa con buona E. Leia gratia

Anni di Christo. gratia della Rep. Vinitiana, & del Duca che gli diedero ragione, & di quindi andato a trouar Caterina Sforza che gli haucua feritto; fu creato Gouernatore & Commessario generale delle genti d'armi , & dello Stato di Ottaviano , che era Stato tolto in protettione. da Fiorentini a richiesta del Duca di Milano , che mostraua d'esserloro amico, & poco amico de Vinitiani. Andato adunque Alberting a Fiorenza a trouare Ottaniano, & ricenuto da lui 1 50 huomini d'arme con tutte l'altre sue genti , su in marie & dinerse imprese, & fattions che auuennero fra i Fiorentini, & i Vinitiani protettori della libertà de Pisani , & Spetialmente nel Casentino ; ch'era flato quafi tutto tolto a Fiorentini, fin che successe la pace. Dopo la quale , hauendo Cefare Borgia con le genti della Chiefa & de Francefe c'haueuano occupato Milano , estinti & feacciati uia quafi tutti i Vicari & Signori della Romagna, Gio. Bentiuoglio che dominana Bologna , cominciando a dubitar di fe Stefeo, fi diede a far genti por fua difesa; ma uedendo Albertino il bisogno del Bentinoglio suo carissimo amico , adunati i fuoi amici, & fatto groffo numero di canalli a tutte fue fpefe , & tolto in compagnia Ruberto & Sigifmondo fuoi figlinoli, fu a Bologna in soccorfo del Bentiuoglio; non mancando punto all'officio che ricercava la fua molta affettione, fin ch'il Re di Francia comandò al Borgia che non molestaße Bologna. Hebbe il predetto Albertino per moglie Diamante della sobile famiglia Ca-Ralda, & genero di lei, Alberto, Cefare, Roberto, Sogifmondo, taco mo, Gian francesco, & Gian Galeazzo. 10 mg cuc co. hin 19

1470 Lodonico fictinolo di Rinaldo & engino di Albertino, condottiero di huomini di arme per la Republica Fiorentina, militò per Papa Pao-lo svere Sifto 4 & per Ferdinando Re di Napoli, chiamato nitimamente dal Duca di Milamo fi molto bonorardal ini.

1490 Sim Franceson festuolo d'Albertino; hebbe condotta di cento canalti nel Campo della lega sotto Parma; o caricht di fanteria; o si linogocenente di Gionanni de Medici nella guera di Milmon, delle bande nere. Es visornato a casa que gouernator della Orassignana per il Duca Alsonso I, o bebbe di Hercole dinersi carichi Eglicia esta to del Duca Lodonico Ssorza; o amindolo sominamente si rionà don lui quando su fatto prigione de est surgress. Fu parimente orasiva e l'ostrech; o alla Rep. Florentina per cosa importante. Sernà anco Papa Giulio 2. con carico di genti d'armi, quando si posso l'affedio a Padona per nigor della Lega di Cambrai.

Iacomo fratello di Gianfrancesco Canaliero ; & huomo honorato nella militia

militia, fu molto illustre; percioche hauendolo il padre accomodato nella giouentii sua con Francesco Gonzaga Marchese di Mantona fuo carissimo amico , s'acquisto di modo la gratia di quel Signore , che fu da lui non pur fatto illustre con titoli pieni di riputatione, ma su anco innestato nella famiglia Gonzaga. Et oltre a ciò hebbe in dono due ampie & fertilissime Corti sul Mantonano, cioè il Giogo, & Bondenaccio, doue egli hauendo fermato il suo domicilio in Mantona, edificò ricche fabriche & palazzi reali, posseduti al prefeme , da Gian Maria, Aleffandro, & Sigifmondo Gonzaghi, & Boschetti , nipoti di lacomo per Isabella sua figlinola , huomini di valore , come effi mostrarono per l'Imperadore ; & per Filippo Re di Spagna: & spetialmente Sigifmondo nell'affedio di Volpiano, & nella giornata del 71. per la Rep. Vinitiana, hauendo essi hauuti carichi di Canalleria, di gente d'arme, di colonnelli, & d'altri titoli illustri . Di lacomo predesto si donna Polisena Castigliona sorela la del famojo Come Baldaffare, & cugina del Marcheje di Mantona, & di lei hebbe Isabella, la qual prima fu maritata a Francesco Ronzone, & poi al Conte Filippo Torniello.

1513 Gan Galeazzo fractello di Lecono, datosi alle cose di Chiesa, come quello che era Dotrore, & di molta scienza, fatto ricco di diuerse prouenti, e escendo ne maneggi di stato molto accorto è prutente, e e per proporti della compania di compania di considera con con considera co

Cesare fratello di Gian Galeazzo: sotto la protestione de Marches de Mantona: bebbe carichi in dinersi maneggi, di santerie, con lode 😁

1514. Roberto fratello di Cefare, imitatore delle uestigie de fuoi maggiori, coemmo della grandezza d'Albertino suo padre, actrebe splendore all'antica giorda cafa con diures e attioni degne di memoria e
per le quali acquisità gradi es titoli di momento. Conciossa ede mel
suo si mini anni, ssiendo Albertino in Regno; si accommoda di feriàtio del Re Ferdinando d'Argona, dal que festo gentisbuoro della
sua persona; stebbe di maniera la gratia fina es bi spetto di paggio; ssi
montanente proneduto dal Re di bononassissa casa addobbata
con ornamenti reala, es di grossa pronissone per suo trastemmento,
con molti doni appresso di grande importanza. Es in questo tempe
commolistico i appresso di grande importanza.

Anni di Christo. (come s'è detto altroue ), introduffe nell'amicitia del Re, Gherardo Rangone suo Stretto amico & congiunto . Ma soccessa la morte del Re, & partitofi Albertino del Regno, anco Roberto ritornò con effo in Lombardia , done honorato come gionane di natore & di gran speranza, su chiamato & inuitato dal Marchese di Mantona alle giostre ch'egli preparana di fare , come famoso Canaliero in cost fatto effercitio . Col qual Marchefe che l'amana come padre per la domestichezzach'eßo seneua co Baschesti (percioche spessofu a eromarlo a San Cefarco, o per diporto, o in p. Suggio, done rarace colto da loro con gran dimostratione di beneuolenza & di reuerenza infieme ) & per la pratica c'hebbe con lui & con Sigifmondo fui fratello, mentre amendue furono con esto lui nel Regno; dal quale ritornavono insieme col Marchese, tenne strettissima connersatione Hauendo poi militato fotto Paolo Vitello Generale de Frorentini ? En tofto conosciuto non pur dalla Toscana, ma im particolare dal. la famiglia de Medici; della quale fu poi per l'auenire; amato; beporato, & efaltato . Conciolia che banendo Papa Leone vo: difpofto di leuar lo Stato di Vrbino a Francesco Maria, perche non gli baueua uoluto dare ainto contra Spagnuoli quando era Cardinale in Fiorenza, & perche effendo Capitano di S. Chiefa, non nolle andar con Giuliano fuo fratello all'imprefa di Parma & Piacenza tenute all'hora da i Francesi , ne meno con Lorenzino destinato a quela la imprefa , banendo esso Francesco, Maria toccato danari dal Papa : effettuato il suo disegno, creò Duca d'Urbino Lorenzo suo nipote: figlinolo di Pietro. fiqual Lorenzo hanendo conosciuto per molti maneggi il nalore di Roberto : nedendo ch'al suo nuono stato, bisognana preporte al gonerno persona che sapesse reggere & addoler eli animi dell'universale, mise suo Vice Duca, Luogogenente, & Gouernator Generale in quello ftato, il detto Roberto l'anno 15.17. dandoli il Papa titolo nelle feriteure di Domicello & Barone. Mandato poi al gonerno di Ancona per quel tempo, nel quale il Papa bauena sospetto che Francesco. Maria non occupasse col faccarfo de gli Spagnuoli quella città per commodo de nemici di S. Chiefa : fu così grata a quel popolo, che lo crearono infieme co suoi discendenti, loro nobile & perpetuo Antiano: contutte quelle esentioni, immunità , & prinilegi , che nella patente di questo fatto fe legge. Per le quali operationi cost di pace , come di guerra fece cotal profitto alle cofe de Medici , ebe honorato fommamente dal Papa, il Cardinal di S. Maria in Portico, scrinendoli, dice in una lettera queste (.ome

ib in: a

queste parole: Spendete Conte mio largamente in tutti i befogai vo-Stri : perche non è in questo effercito persona, che più di vo: meriti premio, & rimuneratione . Tanto più che meritamente vi ama Nostro Signore, come altro, che fia al fuo fernitio per lo vo-Aro valore, & per la prudenza. Et nella custodia de Pefaro, done s'era venuto in fospesto d'un trattato, che si teneua da alcuni per occupar la Rocca. Il Cardinale de Medici Vicecancelliero gli feriue: Pigliate quel falutifero espediente, come vi parerà, che nella fede, bonta, & prudenza vostra, N Sign. & tutti noi confidiamo, &c. la qual fede, & amorenolezza verfo le cofe Pontificie, & de Midici di Roberto, è auco attestata dal Cardinal Saluiari, ilqual trouandosi in Francia presso al Re gli scriuc: Non riscalderò con le mie efortationi altramente la Vostra Sign. alli foliti fini amorcuoli officii, & alla follecitudine delle cofe di Sua Santità; effento quella per fe medefima molto, & più pronta, & più inchinata a farlo, che io a esortarla, & ricordargliele. Ma venuto a morte il predetto Lorenze, Papa Leone l'anno 1519. lo confermò di nuono Luogo:enente, & gran Gouernatore dello stato d'V rbino, nel quale fa anco riconfermato dal Collegio de Cardinali dopo la morte del predetto Papa, pregandolo Strettamente, che lo tenesse a nome di S. Chiefa, per lo futuro Pontefice, che si donena creare, si come esso fece . Et poco, auanti la città di Fano chiamandosi eternamente obligata a tanto buomo, lo fece suo cittadino, & Senatore con tutta la posterità fua. Indi a non molto fu creato Vice Duca, & General Gouermatore per il Duca Alegandro de Medici, che fu poi Duca di Fiorenza, di tutto lo Stato di Penna, & di Campli, posto nella pronin. oia dell' Abruzzo, er poffeduto dal ditto AleBandro; nel qual carico fu poi riconfermato da Papa Clemente con un breue pieno di bonorate parole. Ilquale bauendolo poi mandato a Milano per cose importantissime, doue satisfece interamente a i suoi mandati, rotti gli Suizzeri dal Re di Francia, & temendo Clemente, che s Francesi non si inniascro alla nolta di Parma, & Piacenza vi ered Commeßario generale di Santa Chiefa, & gonernatore il detto Roberto reputato tanto dal Re Francesco, che effendo stato preso a Pania , gli dife. Conte Roberto , s'io hauessi creduto a' vofiri buoni configli: fon prigione, che non farci; maraccomandatemi al Papa caldamente. Venuto poi a morte Cionanni de Medici, che fu padre di Cofmo, Gran Duca di Tofcana, il Papa gli feriffe (trouandofi all'hora Ambasciadore in campo della lega) c'hauesse CHTA

Anni di Christo. cura delle genti del detto Gionanni, en prouedeffe loro, confidando tanto nel fuo valore, che se bene era morto Gionanni, non sarebbono punto meno sotto buona cultodia, quando offi fossero al suo gouerno.

Alla fine dopo tanti tranagli ridotto al suo stato, nel quale su adoperato in Legationi diuerse, en in altre operationi silussiri ad Duca Assons (a cui persona egli saluò da vina congiura hauendo ristutato das Papa, tonzano, en la serviti di quaranta anni, per faltaret i suo signore) venne a morte, en sigli dei de Sussana Pria dalla Mirandola, sigliuola del conte Gian Francesco il vecchio, Lodonico, et cerco. Ilqual Lodonico, datosi alla nita política, su cortessimo per quieto signore.

1540 (cfareo figlinolo di Roberto, famoso nell'armi, & prudente huomo, tiusciua non punto minore, de suoi antenati, se non fosse venuto a morte, quafi ful più bel fiore della fua giouentà. Egli esendo alla Mirandola la difese coraggiosamente da Hippolito da Correggio, che vi era fotto con l'esercito Imperiale per espugnarla. Ma paffato poi in Francia alla corte con Galeotto Pico suo parente, raccolto dal Re con molte dimostrationi d'amore , & d'honore , gli offeri 50. buomini d'arme , iquali ricufando egli modestamente , vifitata la Regina Caterina, fu riconosciuto da lei per figlinolo di Roberto; percioche Papa Leone, effendo Alefandro, Hippolito, & Caterina de Medici piccioli fanciulletti, gli diede în custodia di Roberto. Di quindi paßato nella Magna , doue l'Imperat. Carlo V. haueua moffe Parmi contra il Duca di Sassonia, & il Lantgrauio s'impiegò in quella guerra, feguendo il Cardinal Farnese, & il Duca Ottanio con compagnia di gentil'huomini , & a cauallo tanto illustre, quanta altra vi fosse di qual si voglia par suo. Nella qual guerra si fece conoscer tosto per naloroso guerriero , & per animoso ; percioche fra l'altre cofe, essendo difficile all'Imp. il fapere il progresso de suoi nemici per molti accidenti del tempo. Cefareo postofi a riconofcere l'effercito de protestanti, che per una foltiffima nebbia marchiana uerfo Inglistat , neriportò dopo l'hauer scaramucciato con molta braura co nemici, accorta, & uera relatione all'Imperat. Ilquale gli offeri canalleria, & altri carichi, ma non nolendo effo accettarli finalmente manco d'età di 29 anni, con vinuerfal dolore non pur del campo,ma de Signori, a cui era gratiffimo Hebbe per donna V solante della famiglia Sertoria, chiara per molti huomini graduati, laquale fu figlinola del Conte Gian Filippo , che militò fo to Pompeo , & Profoero Colonia, & forella di Ginlio Arcinefcono di S. Senerina, ilqua-

le fu Oratore di tre Pontessi; d'Antoniomaria Sertorio Vescouo di Trate hommo per diuerse nobilissime sue qualità molto essenzia rece di Servoio Conte di Casso, coi a manbilizzo con viessio so, coi casso di più. Pervicole amatore de uirtuos si nume do gamamente orituo ante su soni professore, come quello che disettandos della uirtà, fanorisce i belli ingegni; ende però carioso dell'antichità, ha fatto conserva nobilissima di medaglie rare, & singolari. Fu etiandio quella ualerso de singolari donna nipote di Gian Mattheo, che fanorito o amato da Tapa Giulio 1. Pu Vessono di Volterra, & Arciuescono di Severina, o flato Gonernator di Parma, & Piacenza, morì Orator di Ferrara presso di Resilippo. Di quella adunque lusciò Luigi, Paolo Emilio, de Baldassiare. Ma

Di Gian Francesco, che si disse di sopra furono figliuoli, Paolo, Rober-

to, & lacome, de quali

Roberto, applicatofi secondo il costume della casa, alle cosè dell'armi, funella guerra della Magna con Alessando Vitelli samoso er illustre Capitano de tempi nostri. Si tronò parimente a quella di Parma, er

Jacomo fuo fratello, datofi alle cofe della corte Rom. fauorito dal Cardinal Farnefe, & dal Duca Ottanio: per i quali fu diuerfe volte a diuerfi Principi per cofe di gran momento, diuentò eccellente homonelle cofe di stato, & effendo accorto, uiuace & di fingolare ingegno, operana con prudenza; & dicenai fuoi concetti con moltaco de la coloquenza. Hebbe per donna Antonia Pallanicina, della quale acquifiò Ferrante & Giulio Cefare.

Di Cefare, figlinolo d'Albertino c. uscirono

Lodouico, ilquale fu Cameriero fecreto di Papa Gregorio 13. per l'ostime qualità sue, &

Hieronimo, huomo d'assai quieta natura , & applicato alla uita ripo-

fata er civile. Ma di Cefareo,nacque come dicemmo

Luigi Dottore illustre, & di nome celebre nella professione delle leggi, al quale offerti in Roma disersi Gouerni Ecclesatichi, non uolle accettarli. Ma datosi allo Studio con tutto l'animo, per douer poi assendere a cose maggiori, si morì d'età di 22. anni. Fu etiandio sigliuolo di Cesarco.

Paolo Emilio. Questi d'età di 22. anni: su mandato dal Duca di Sauoia, come Caualiero di molto ardire, in Francia con 50. celate in seruitio di quella Corona, done stette quanto durò la guerra con mol-

te bonore

Anni di to honore. Onde benemerito di quel Re hebbe da lui l'ordine di San Christo. Michele, per le mani del Conte Lodouico dalla Mirandola suo parente. El l'anno 1771 statto ambassicatore de i Duchi di Sanoia & Ferrara, ui dimorò 4. anni, con piena sodisfattione di quei Principi. Alla fine ritornato a Perrara, hebbe il Couerno di Bressello.

1570 Baldassare figliuolo similmente di Cesareo, Capitano illustre, datosi ne primi anni alla militia, si trouò in diverse fattioni con molta lode. Conciosia che l'anno 1560. si condusse in Spagna, doue dimorato pn'anno a quella Corte con molta gratia di quei Principi , ritornato in Italia nel tempo che il Turco era all'affedio di Malta, bebbe una compagnia di fanti da Sigismondo Gonzaga figliuolo già d'Ifabella Boschetti. Indi fu posto nell'Ifola di Sardigna. Et l'anno fequente ritornato alle sue castella, non molto dopo se trasfert col Duca di Ferrara alla guerra di Zighet , hauendo con lui diuersi gentilhuomini & foldati bene a cauallo . Et a pena ridotto di nuono al fue flato, & suscitatasi in Francia la guerra de gli Ugonotti, ni andò con comando di Canalleria . Done giunto, Henrico q . lo fece gentilhuomo di Camera. Indi fu mandato in Linguadoca, done l'armata de gli V gonotti ingroßaua, & in aßentia del Mariscial di Anuilla fu fatto capo della Canalleria da Mons. di Gioiosa Generale di quella provincia, all'hora che si tolse Mompoliero a gli V gonotti. Franco creato Gouernatore di Marfiliaga nella sudetta Prouincia. Ma poi c'Henrico fu asunto alla corona di Polonia , Baldaffar fu creato suo Ciamberlano . Quindi poi l'anno 1570. s'accomodò al servitio della Rep. Vinitiana: La quale non essendo ancora ben certa della rottura con Selim Re di Turchi, lo mando con 300. fanti nel Regno di Candia. Ma rottasi la guerra apertamente, bebbe il grado di Colonello con 500 fanti con carica della canalleria di quel Regno Et ritornato in Italia gli fu aggiunto dalla Rep. il numero di 800. fanti per le cofe dell'armata, nella quale fu di gran gionamento fragli altri a Marco Quirino Proveditore, col quale andando in corfo, desideroso di esfere in aiuto di Famagosta, come quello che s'era offerto al Senato, prontissimo ad ogni seruitio fuo, quantunque in enidentiffimi & manifestiffimi pericoli, afpirana con tutto l'animo , a dimostrare in qualche difficile impresa, qual foffe l'affetto di riuerenza & d'amore ch'egli haucua alla. Repub. nero bonore & Splendore d'Italia . L'anno poi 1572. nenuto dall'armata, accresciuto il suo colonello fino a 1200. fanti, & fatta Gouernatore delle militie & Soldati di Sebenico , con 8. lancic

[pezzate

spezzate, & con mille dusati per la sua persona, s'acquistò infimiamente la gratia del Senato. Al quale nell'occassone della pesite pasata, offerì con pronto animo & fedele, non solamente gran quantità di viueri, tratti dalla sua Contea per commodo di Venetia, ma se medessimo di a sua gente per sicurezza in ogni occorrenza della cuttà, come diuotissimo a questo Stato. Et i anno 1581. mentre egli indisposto si curaua nel suo castello di S. Cefareo, gis soprauceme vana bolla del Papa: per la quale su creato & mandato Governator Generale del Contado d'Ausgnone in Francia: doue si trova al presente.

Fu, similmente in questa antica samiglia (tante volte bonorata), con diunsi immunità, concessioni, esciationi, es giuristitioni baunte, si come appare, da Pontessio, i Imperadori, es altri Principi, da quadi hebbero diunsis autorità, es preminenze solite dassi a gran personaggi) molte donne illustri date in altre case, es tolte da lorro: unite chiarissime, es grandi. Percioche Lucia Boschetta si construita de lemano de tempi suoi. Polisiena si diberardo Rangone notabile huomo de tempi suoi. Polisiena si collocata nella casa Castigliona di Mantona. La sigliuola di Isabella Boschetta si maritata a Carlo Conzaga Sig. di Gazzuolo, es diuerse altre. All'incontro essi hebbero, Costabili, Rangone, Piasche, Pallanicine, Sertorio, es altre nobulssime Signore che lungo sarebe a dire. Oltre a ciò in ogni tempo, es in ogni occassione; slapredetta samiglis su assettionata alla casa Estense; per la quale non pur pose le facoltà, ma le unite annora, come lovo obbedienti, es sedetti.

#### Signori Manfredi.

W

Anfredi Barone della Corte di Coflanzo che fu figliuclo di Coflantino Magno: diede origine (per quanto fi dice) alla famiglia de Manfredi che fignoreggiò per un tempo la città di Intola & di Faenza . Et dal medefimo dificero i Pichi Signori della Mirandola per Pico fir. ele

detto Manfredi, come s'è detto altrone. Solo mi refla in dubio cis io nue go che da Manfredi che fu intorno all'anno 300. di Christo fino a France(o Manfredi che fu l'anno 132 a paparife a per lo fiquito di 900. anni & più, cofa alcuna di questa famiglia. Ma accioche non pia che dubitando io metta in forfe, quello chè tenuto & creduto dato da molis, dico che l'anno 1322.

Francesco

Anni di Francesco Mansredi (i cui antecessori furono Vicarij di Santa Chiefa in Christo. Faenza, che tale era il titolo di tutti costoro) si sece Signor di 1222 Faenza.

1324 Alberghetto figliuolo di Francesco. Scacciato il padre, gonerna 2. anni. 1339 Ricciardo figliuolo di Alberghetto. Vescono di Faenza creato da Papa

Benedetto 12.

Gionanni figliuolo d'Alberghetto , infirme con Ricciardo tennero la Signoria di Imola & Faeuza per lo spatio di 16. anni .

Manfredi figliuolo d'Alberghetto foccesse a padre co predetti fratelli. 1374: Eustorgio ouero Astor figliuolo di Manfreds. Rende la città a Egidio Cardinale Spagnuolo, Legato in Italia del Papa. Fu decapitalo da

lui incolpato che riuelasse i secreti a nemici.

Astor o uero Eustorgio a con Gvido Astonio suo fratello figliuoli di Eustorgio 1. partito il Cardunale da Faenza, savono rimessi in Signoria: & Astor soccessi a fratello. Pinse i inemici. Nau tenuto in Romagna Baldassar Cossa Cardinale Legato del Papa, l'anno 1404. Assorbio gli consegnò per sorza la citrà di Faenza, & ne bebbe 25. mila ducati. Et l'anno 1406, su fatto decapitar dal detto Cardinale, pacologato che hausses tratato di leuraggi la mita.

1410 Gian Galeazzo figluolo di Astor 2 ricuperò lo stato paterno. Et per ciò ch'era Signore di qualità nobile, & nalorofo nell'armi, fu fatto

nobile Vinitiano dalla Rep. l'anno 1417.

1461 Guid Antonio figlinolo di Gian Galeazzo soccesse al padre . Et l'anno 1446 si morì a bagni di Siena .

After 3. fratello di Guido Antonio, foccesso al gouerno. Fu eccellente Capitano del tempo suo, mort l'anno 1468.

Taddeo fratello di Astor 3. su Signor d'Imola.

Carlosig, d.Asfor 3. successe al padre, & dominò 19. anni, & scaciato d.a Galco: to suo fratello, morì a Rimini. Delle sorelle l'una fu mogle d'Ostasso Polentano Segnor di Renenna confinato in Candia dalla Rep. Venitiana. L'altra di Francesco Ordelasso Signor di Forli che su morto da suo fratello.

Federigo fratello di Carlo, Vescono di Faenza.

Calcotto figlundo d'Aftor 3. fiacciato Carlo fuofratello, occupò lo sta-30. Fu buomo di lettere, & grandemente stimato da Principi d'Italia. Hebbo per moglie Francefica figlunda de Ciovanna Bentinogli Signor di Bologna. La quale l'anno 1488. Ingiuriata da lui di parole, lo fece ammazzare in una camera da alcuni che ui crano afcosi & moscarati.

estor

Anni di Aftor 4 figliuolo di Galcotto, fucceffe nel gonerno di 13 anni,escendo raccomandato dal padre alla Repub Vinitiana. Ma essendosi il Bor-Christo. gia impadronito di gran parte della Romagna; occupata la città di Facuza, prese Astor insieme con Gionanni Enangelista suo fratello: & dopo hauer fatiata la sua sfrenata libidine, fattili ammazzare amendue, fece gettare i corpi nel Teuere l'anno 1 500.

1510 Francescosigliuolo naturale di Galeotto; essendosi Faenza ribellata dal Borgia, & ritrouandosi in Bologna doue era infermo, fu richiamato dal popolo, & rimeffo in Stato, & fcambiatoli il nome, lo chiamarono Aftor 5. per memoria del 4. Lasciò lo stato a l'initiani per li trauagli d'Italia; & condottofi a Venetia, vi fi mort fenza heredi. La Re publica entrata in suo luogo tenne Faenza fino all'auno 1509. net qual tempo mossa loro la guerra da Papa Giulio 2. per l'occasione di Faenza, & guerra, che a lungo andare, fu la più graue, che ella baneße giamai, percioche ella perdè quasi tutto lo stato di terra ferma, La restitut alla Chiesa, che la possiede fino al presente.

#### Signori Polentani.

Antichissima Città di Rauenna, sede di tanti nobilissimi Re, Efarchi, & Imperadori ; & concorrente di Roma capo di tutto il mondo, cadde finalmente per la mutatione delle cofe humane , che vanno per l'ordinario variando sempre, & per la debolezza de Principi Italiani . prima fotto la Signoria de Trauerfari , & poi fotto quella de Po-

lentani, de quali

\$3.00 Oftafio, eftinti, & fcacciati i predetti Trauerfari fi fece Sig. affolnto. Bernardino figlinolo d'Oftafio, foccefe al padre. Guido figlinolo di Bernardino: fu fatto Vicario di Rauenna dal Papa, er diuentò pazzo.

1358 Bernardino 2 . figliuolo di Guido, foccefe nella Signoria .

Ostafio z. figliuolo di Guido tenne il padre pazzo ferrato; onde Bernardino entrò al gouerno. Et dopo Bernardino suo fratello, che non bebbe figliuoli, rese il dominio. Et di tre forelle, vna fu moglie di Francesco Gonzaga Marchese di Mantona; l'altra detta Samaritana, di Antonio Cansignorio dalla Scala; la terza chiamata Francesca fu donna di Lancilotto Malatesta, che l'occise colta in adulterio, ricordata da Dante nella Cantica dell'Inferno.

1405 Obizo figlinolo di Ostafio, fecondo Capitano della Republica Vinitiana, dalla

Anni di dalla quale fu messo nell'ordine di quei nobili, per la guerra ch'essa Christo. bebbe co Carraresi Signori di Padoua.

1441 Oslasio 3. figituolo d'Obizo. Dismesso dal popolo per la sua tirannide, & la città data a l'initiani, iquali vi mandarono al gonerno la como Marcello, & Oslasico na moglie condotto a l'entra si confo, nato in Candia, & così finì ul ui la famiglia sua, che haueua signoreggiato Ruenna per lo spatio di 140. anni. l'Itimamente l'anno 1530. la Repub. restitui da città al Papa.

#### Signori Gambacorti.



Llustre, & potente fu la famiglia de Gambacorti in Toseana: percioche essenti insignoriti della città di Psssa, secero diuerțe cose despen în memoria, fe a lungbezza del tempo, o la poca cura de gli Serttori, o per dir megliola.

loro, non haueste quast del tutto estituto non pur la famile, quanto che est operarono nel sione del loro dominio. Dinjud e, che non st truoua per quanto i lappia devigine sia. E ben vero, che est scrittori cominciano la grandezza da Pietro, ilquale su signore l'anno 1369. Con tutto questo io trono, per quanto service Bernardino Colombols o Vinitiano, che vin

1130 Pietro fu Genèrale de gli esferciti della Republica Umitiana, grado dato da lei folamente ad buomini grandi, e illustri di fangue, e fu contra i Padouani per conto del Polesne, della qual impresa fu vintitore.

1160 Eßendo Federigo Imperat. andato a Pifa, fu riceuuto, & alloggiato nel Palazzo de Gambacorti, come huomim principali.

1347 Andrea: nel farsi li Statuti della città di Pisa, bebbe il primo luogo, Gera capo della sua fattione, Geper la potenza sua scacciò i Respanti, Geresso solo.

1353 Lotto come potenie s'oppose alle forze di Gionami Visconte Signor di Milano, libuale era entrato in Toscana, con disegno d'occapar quel-la Provincia. Estesse discontenta principale di Provincia, de Visconti, con la contenta de  contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta del contenta de la cont

Mattheo V illani fauellando di costoro in più luoghi, dice, ch'essi mandarono ambasciadori all'Imperadore ad osferirgli la Città, & che esso hebbe sospetto, che non lo volessero sar prigione.

Guido figl. d'Andrea fu marito di Marata fi glinola del Re di Tunifi. Pietro Christo. 1369

Anni di Pietrofratello di Guido , maggior di tutti gli altri anteceffori , & dal qualegli bistorici fanno principio del dominio loro. Costui effen. do flato mandato in efilio con Guido fuo fratello, & co figliuoli , hauendo pagato a Carlo Quarto Imperadore dodici mila ducati, fu rimeffo nella patria, dalla quale fu riceunto con tanto honore che nul la più. Egli era Capitano generale delle Masnade, (che in quel tempo cost si chiamanano gli huomini d'arme) & a lui, & a Gherardo suo fratello su concesso dall'Imperadore per privilegio in feudo Imperiale la città di Scarlino: & che i discendenti loro fossero in perpetuo Caualieri a spron d'oro, degnità in quei tempi concessa folamente ad huomini grandi, & di gran sangue. Et da questi due discendono i Cambacorti , che si truonano boggi nel Regno di Napoli. Oltre a ciò il detto Pietro, come huomo importante, fu carez zato molto da Papa Gregorio 11. come per li suoi breui firitti al detto Pietro ft nede. Et la beata Caterina da Siena, gli scriue dinerse lettere, esortandolo (si come ella fa dinersi altri Signori d'Italia) a gouernar bene & Christianamente i popoli suoi. Egli fu grande amico de Fiorentini , a quali usò fempre ogni amoreuolezza, & cortesia, & essendo durato alcun tempo in Signoria , fu morto infieme con Lorenzo fuo figliuolo nato di Orietta Doria sua moglie a tradimento da lacomo Appiano suo Secretario, ministro , & consapeuole di tutti i suoi secreti , il quale , Raffaella Volaterrano chiama Secretario della Republica. Il qual Iacomo fattofi Signor di Pifa dopo quattro anni , lasciò il carico a Gherardo suo figlinolo. Costui vedendo di non poter difender la città, la uende a Gian Galeazzo Visconti l'anno terzo della sua Signoria, riferuandosi Piombino. Ma venuto a morte Galeazzo, lafcio Pifa per testamento a Gabriello fuo figlinolo naturale, il quale diffidandosi anco egli delle sue forze; la nende di nuouo a Fiorentini , che ui entrarono incontanente . Ma i Pifani fdegnati, richiamarono

Giouanni Gambacorta, figliuolo di Gherardo fratello di Pietro: il qua leera fuoruscito : sotto il quale fatta eruttione scacciarono i Fiorentini dalla città, misero a saccole robbe loro, & mettendosi in libertà richiamarono la fattione de gli Agnelli già ftati Signori, & fattili riconciliare insieme per più sicurezza loro si comunicarono dando all'altare la hostia all'uno , & all'altro capo di que-Ste due case. Ma poco dopo rotti i patti & l'accordo fra loro Gionanni amazzòl'Agnello a tradimento, & nende a Fiorentini che

Anni di baueuano afediata per alquanti mefe la cietà .

Christo. Gherardo 2. figlinolo di Gionanni , dopo la morte di Pietro , trasfert i suoi in Valdibagno loro flato. Si tronò poi, che costui nella guerra che moße Filippo Visconte a Fiorentini , fu affediato in una fuæ fortezza chiamata Gorzano, done si difese con tanto nalore & fece di modo, che hauendo ammazzato il General Zenone de nemisi, si liberò dall'assedio : & diede riposo al paese. Chiamato poi da Alfonso Re di Napoli nella guerra che esso Re bauena co Fiorentini pattul con lui di darli caftella, altri dicono quanto ch'esso possedeua in Toscana: ma ingannato da suoi propris Castellani che le diedero a Fiorentini, restò escluso d'ogni sua speranza di bauere il contracambio nel Regno, alcuni dicono che ciò auuenne per la morte del detto Re, il quale tenne in tanto conto il detto Gherardo, che bauendo Papa Nicola mandato vn Cardinale per conchiuder lega fra lui, il Re & i Fioremini, il Re non volle acconfentirui, se prima i Fiorentini non rendenano a Gambacorti lo Statoloro. Morto Afonfa, & focceduto Ferdinando che non teneua tanto conto di costoro : alla fine diede loro per moglie donne di fangue, & di Stato. Onde Gherardo fondò interamente la sua famiglia nel Regno l'anno 1 45 4. Percioche haunte due figlinole, di una figlinola di Rinaldo de gli Albizi Fiorentino , l'una chiamata Gineura ... dette prima al Conte Breccardo, & poi a Christoforo Caetano : l'altra detta Giouanna dette a vn Cincinello, i cui discendenti fe chiamarono della cafa Gambacorti . Hebbe parimente 5. figlinoli , cioè

Bartolomeo Commendator di S. Giouanni.

Andrea, eccellente & famolo huomo nell'armi .

Giouanni Sforza marito di Violante figlinola di Carlo Monforte dalla quale hebbe in dote Ripa & Loratina.

Pietro Signor di Campo chiaro , la cui moglie fu Seluaggia figliuola di Marcello Strozzi ·

Malatesta fratello di Marcello. Sig. di Campo chiaro, che hebbe Gian Bernardino, & Gian Battista, padre di Gian Pietro, di Gian Donato, di Gian Maria, di Gian Alfonfo, & di Annibale.

Ferrante frasello di Malatesta : che hebbe Gian Alfonfo, Pietro, Scipione maribo di coffanza di Montalto , la qual gli fece Cefare , Oratio, Afcanio, & Pompeo. Annibale figliuolo di Ferranie Sig della Toraca , fu padre di Gionanni Carrofti d'Arriana , di G. Anto-

nig

Anni di ni Christo- di

nio, di Ferrante, di Fabritio Baron della Torraca, & di Frasso, & di Porcia moglie di Vicenzo Caracciolo fratello del Marchese di Burchianico

Di Giouanni conforte di Margarita figliuola di Carlo Monforte (onte di Termoli, dalla quale bebbe in dore il castello di Cienza, & fratello di Sforza & di Pietro, come se detto di sopra generò cinque figliuoli, cicè Angelo (esare 1. (arlo 1. Francesco 3. Laura 4. & Beatrice 2.

Angelo Cefare 1. Commendator di S. Gionanni della Paluda, Carlo 1. Baron di Cilenza, bebbe per donna Dianora figlinola di Paolo Siscar Conte d'Agello.

Francesco 3 .La cui moglie fu Caterina della Ratta.

Laura 4 Donna di Antonio Guinazzo Signor di Mirabello .

Beatrice 5 . Conforte di Gian Battista (arraeciolo . Gian Paolo figliuolo di Carlo 2 . Baron di Cilenza . Fu fua donna Co-

Yuan Paolo Igiusolo di Carlo 3. Baron di Litenza. Fu fua donna Co-Ranza fa filculo di Girolamo Tutanila Conte di Sarno, e hebbe di lei Diavora, Olimpia, Giulia, Ifabella, & Carlo mariro di Vittoria figliuda di Iglie Caracciolo Surzzero, della qual Vittoria bebbe Gian Paolo.

Gian Baldassar figlinolo di Francesco 3. La cui moglie su Virginia siglinola di Marcello Coloma, probebe di di Morcello, Francesco Baron di Limatola, conforte di Topatia Agliati, eppo i d'Ighella figlinola di Gian Donato della Marra, ep Marc'antonio Baron di Limatola, marito d'Isabella figlinola di Stefano Colonna da Palestrina

Di Baldaßare, surono sorelle Giouanna donna d'Annibale Mastro Giudice, Margarisa d'Antonio Mosolino, & Anna, di Cesare d'Aragona, & poi d'Andrea Mastheo Aquavina.

# Signori Capoua.

Incerto quando questa nobilissima casa hauesse principio, si comincia in

Andrea.

Bartolomeo figliuolo d'Andrea Prothonotario del Regno; marito di Matthea di Franco, & poi di Margarita di Loria.

Gionanni figliuolo di Bartolomeo. La donna fu lacoma di Caianno. Andrea fratello di Gionanni Arciuescouo di Capona.

4 lacomo

Anni di Iacomo Roberto fratello d'Andrea, Prothonotario del Regno, tolse Christo. per moglie Roberta Gefualda.

Roberto figliuolo di Gionanni, Conte d'Altanilla.

Guglielmo figliuolo di Roberto, Arcinescono di Salerno, et Cardinale di Santa Chiefa, creato da Papa Vrbano Sefto.

Lodonico fratello di Guglielmo, Cardinale di Santa Chiefa, creato da Papa V rbano Seflo .

Bartolomeo fratello di Lodonico Conte d'Altanilla .

Iulio Cefare, fizliuolo di Bartolomeo , Marifcial del Regno : fu marito di Pippa d'Aquino .

· Luizi fratello di Iulio Cefare Conte d'Altanilla .

Fabritio fratello di Luigi: la cui donna fu Catella Gefualda .

Andrea figliuolo di Luigi Conte d'Altauilla, hebbe per donna Costanza Chiaramonte, laquale fu ripudiata da Ladistao Re di Napoli. Mattheo Francesco, primo Conte di Palena, Duca d'Asti : fu la moglie

Maria dal Balzo.

Gian Francesco, figliuolo di Mattheo, Commendator di Maruggio. Pietro Antonio, figlinolo di Annibale Arcinescono d'Otranto, prudente

buomo, pratico delle cofe di flato, & amabilissimo presso ad ogn'uno. Giouan Tomaso fratello di Pietro Antonio, Marchese della Torre: la cui donna fu Faustina Colonna.

Vincenzo fratello di Gian Tomaso Duca di Termoli .

Annibale figliuolo di Vincenzo, eletto Arcinefcono d'Otranto, Legato del Papa a Venetia, mentre scriniamo queste cose, fu creato e Arcinescono di Napoli .

Ferrante figliuolo di Vincenzo Duca di Termoli , marito di Vitta Sanfenerano, figlinola di Pier' Antonio, Principe di Bifignano. Luigi Martino, figliuolo di Bartolomeo Conte d'Altanilla, bebbe per,

donna Giouanna Orfina.

Fabritio figlinolo di Francesco, Arcinescono d'Otranto .

Andrea fratello di Fabritio , Duca di Termoli , Gonfaloniero di Santa Chiefa: bebbe per donna Maria Aierba, mort l'anno 15 31.

Ferrante figlinolo d'Andrea, soccesse al padre nel Ducato, & fu Principe di Molfetta: la donna fu Antonia del Balzo, della quale nacque Isabella moglie di Ferrante Gonzaga, Principe di Molfetta, & Maria donna di Vincenzo Capona Duca di Termoli .

#### Signori Aquini.

1000



truona feritto ch' Adenulfo cognominato Summucula Signor di Aquino, & Duca di Gaeta, bebbe tre fratelli, Pandolfo , Landolfo , & Landone . Dall' vno di costoro discese vn Tomaso, & vn Landolfo, che fu marito di Teodora, figliuola del Conte di Theati . Di costui nacque

San Tomafo d' Aquino Dottore Angelico, fantificato dalla Chiefa . Tomafo, nipote di Landolfo, per Tomafo suo fratello.

Adinolfo, figlinolo di Tomafo, Conte d'Acerra .

Christoforo fratello d'Adinolfo , Conte di Escoli nell'Abruzzo , la cui donna fu Clarice di Sangro.

Adinolfo, figlinolo di Christoforo, primo Signor di Castiglione, & di Marsiconetere, Ginstitiero in Calabria, General di canalleria, Castellano della Mantica . Fu fua donna Maria di Pipino .

Tomaso figliuolo di Adinolfor successe al padre nello stato: fu Camerario

del Re Lodonico , & della Regina Gionanna . Iacomo, figliuolo di Tomaso, accrebbe allo stato suo diuerse castella, per

via della moglie Isabella; della quale hebbe Isabella maritata al Sanfenerino Conte di Matera, &

Rinaldo, che successe al padre: Camerario del Re Ladislao, dal quale

l'anno 1 409. comprò lo Stato d'V mbriatico .

Iacomo, figlinolo di Rinaldo, marito d'Isabella, figlinola di Francesco · Sansenerino , General della Republica Vinitiana : dal quale discese bella posterità sino a Fabio, & Cesare .

Di Bernardo , figlinolo di Christoforo sopradetto , & fratello di Adinolfo nacque

Francesco Conte di Lorito .

Gionanni, figlinolo di Francesco.

Francesco , Tigliuolo di Gionanni Conte di Lorito , & di Satriano, gran Camarlingo del Re Alfonfo.

1530 Gasparo fratello di Francesco, gran Camerario del Regno: creato Marchefe di Pescara dal Re Alfonso.

Francesco figlinolo di Gasparo : Marchese & gran Camerario .

Gasparo figlinolo di Francesco.

Francesco Antonio, figlinolo di Gasparo, & Antonella sua sorella,maritata ad Ignico d'Analos : della qual nacque , vicendo il Marchejato della linea d'Aquino .

Alfonfo

Anni di Alfonfo Marchefe di Pefeara, occifo da vro (chiano a tradimento. Christo. Ferrante figlinolo di Alfonfo, maring di Kitoria, figlinola di Fabritio Glonna, eccliver per la billezza, & per la dottrina fua, & illustre nella Poofia, nella quale fu pari nel tempo nottro a qual si vogita feritore.

Roderigo figliuolo d'Antonello, Capitano di fanteria.

Ignico fratello di Roderigo , Gouernator d'Ischia .

Allonso figluolo d'ignico, soccesse a Fernante suo cugino nel Marchesato di Pescara, et sucreaso Marchese del Vasto, principe illustre nella milita, et sea principali del tempo suo o persoche militando per Culto V. Imperadore, glidiede molte vistorie. Fu la moglie Maria, stelunola di Ferrante d'Aragona Duca di Montealto.

Ignico figliuolo d'Alfonso, Cardinale di S.Chiesa. Gionanni fratello d'Ignico, marito di Maria, figliuola di Gianni Anto-

nio Orfino Duca di Gravina .

Carlo figliuolo d'Alfonfo. La cui donna fu Soeua Gefualda, figliuola del Principe di Venofa, & hebbe Carlo, Françesco, Ferrante, & Maria, Cesare figliuolo di Alfonso Marchese

Oltre a predetti Aquini, ci fono anco gli Aquini di Quarati. Questi i venner da Landolo Signo d'Alueto, ilquale vende lo flato fio nel tempo del Re Carlo II. & fi riferbò la Grostlamarina, com due altre picciole fastella. Laqual Grosta fio poffedura da lovo per concessione del Re Manfredi, che la speno da il Contado di Cestado, fino altrano di Chisto 1528. Ladiflao poi valerofo buomo, & Signor di que. 1 stosto, fis fatto Marcheje di Quarati, alquale foccessivo Don Antonio, & Don Francesco con la boro progenie.

#### Signori Carrafi.



I tiene per cosa ferma, ebe la famiglia Cariffa venisse.
d'Alemagna con gli imperadori, iquali disciero bene
spesso in Italia per trauagliarla... Si chiamana Sigiponda: eg. la prima volta, che si sermasse in Italia,
su in Pisa, done ella ritenne di continono il nome di Sigis-

mondi: fosto ilquale fu illustre in quella cistà, & vi possed mosti i beni con dinerse (astella... Ma per quale occassome ella andasse 1 poi a Napoli, non los giamai trouato sino all'anno 1290. mel quale (essendo imperadore Arrigo) vua parte di lovo resilò a Psia : & Latra

l'altra si ritirò in Sardigna sotto la guida di uno Stefano che n'era capo : il quale in breue tempo per la fua potenza, & per lo fuo molto ualore, s'infignori di quella Ifola . Ma non molto dopo : non fodiffacendo il suo gouerno ad ogn'uno, & essendo nata discordia fra principali, sdegnati con Stefano lo scacciarono con tutta la sua famiglia . Riziratofi adunque a Napoli, & raccolto dall'Imperadore Arrigo , perch'era peritissimo delle cose di mare : fu da lui preposto all'armata. Hebbe dall'imperadore che lo stimana assai, molsi poderi & casamenti con altri beni. Indi fatto nobile della citta, & contrasse diversi parentadi co principali , ritenendo tuttauia l'armi, & le insegne de Sigismondi. Ma indi a non molto prese altro cognome per consenso del popolo, percioche essendo uiua fua madre che hebbe nome Carra: era chiamato figlo di Carra, & Carrafi, quali fi, cioè figlinolo, Carra, di Carra, mettendo la fillaba fi, nel fine del nome Carra. Il qual cognome andando tuttania innanzi, & dimenticandosi ogn'uno: del primo i suoi figliuoli , meffero in ufo quest'altro acquistato dalla noce comune di tutto N apoli, & così di Pisani, diuentarono Napolitani, & di Sigismondi Carrafi. Il ramo che restò in Pifa, continouando nella razza di Sigifmondi, fiori per molte opere egregie, ritenendo tuttauta quelle infegne che hanno i Carrafi di Napoli, si come si può veder per l'armi loro che sono nel Domo di Pisa. Finalmente non molti anni da poi, i Sigismondi mancarono in Pifa. Questa ela più nera origine della cafa Carrafa che fi truoni , er era come più uera , così tenuta dal Cardinale Oliviero, buomo di grande autorità, di fommo giuditio, & prudenza nel tempo suo, & ne banena appresso lui , chiara memoria per antiche scritture trouate nell'archino delle sue cofe più importanti. Es perche de Carrafi alcuni fono chiamati della Spina : la cofa auenne in quella maniera . Nel tempo che il Regno d'Vngaria per soccessioni della madre, peruenne a Carlo Martello, figlinolo di Carlo z. Redi Napoli, & che esso chiamato da gli Vngars andò al possesso della beredità, menò con lus pr' Andrea Carrafa, che era il più vecchio della famiglia; & molto slimato dal detro Carlo. Costui hanuto in dono un certo castello, mandato dal Re à prenderne la tenuta, bebbe per contrasegno vna spina; la quale egli aggiunfe all'arme sua ponendola per trauerso, & cost fu mantenuta da suoi discendenti : & però furono chiamati Carrafi della spina, & quegli altri che restarono in Napoli furono detti semplicemente Carrafi della Stadera. Ma i discendenti di Andrea

Anni di

drea non dimorarono lungamente in l'ngaria. Percioche estendo il recebio mancato, & bauendo il Re Carlo, dato loro in Nepoli di molte ricchezze, tornarono d'asfa, con Andrea nipote del Re Carlo, il quale chiamato poi Andreas fistoli per donna la Regina Gionanna. Non voglio perolassivar a distro quello che si detto da molti, sioè chei Carrass, & i Canaccioli sono d'un medesmo sague, conciosa, che sistema en una desse si si si come si detto) sigsimonal, van Rosso de la consultata de la come de la consultata de la come de carresse. Con tutto questo el che come con coste come de la coste con come de la 
Da questa gente adunque, & da questo sangue distesti i Carassi, bebbero gli infrascritta Principi titolati. Li quali noi ricorderemo non per glocessione l' va dell'altro per essere cosà disficile, & fastidiosa, ma per capi

Gurello figliuolo di Giouannello, gran Marifcalco del Re Ladislao: hebbe in dono la loggia de Genouesi

Francesco sigliuolo del Malitia: marito di Maria Origlia. Soccesse per lei nello stato di Vico, & di Pantano. La seconda moglie su de Conti di Roma

Olimero figliuolo di Francesco detto, Arciuescono di Napoli, & Cardinale di S. Chiesa, creato da Papa Paolo 2. sotto titolo di S. Pietro er Marcellino.

Aloffandro fratello d'Oliniero Arcinescono di Napoli .

Hettore fratello di Aleffandro Conte di Rinio .

Carlo fratello d'Hettore Conte d'Ariola.

Fabricio fratello di Carlo Signor della Torre del Greco .

Gian Vincenzo figlinolo di Carlo, Marchefe di Montercole.

Gian Vincenzo figliuolo di Frabritio Arciuescono di Napoli, & Cardinale di S. Chosa, creato da Papa Clemente 7. sotto titolo di santa Pudentiana.

Antonio fratello di Vincentio Conte di Rubi. Francesso figliuolo d'Antonio : Arciuescouo di Napoli . Fabrito fratello di Francesco, Duca d'Andri . Lelio figliuolo di Fabio, Marchese d'Arienso .

Martio

Anni di Martio fratello di Belio , Duca di Mattalone & d'Arienfo.

Chrifto. Scipione, figliuolo d'Antonio , Conte di Morcone . Francesco figliuolo di Giulio, Marchese di Polignano .

Luigi figliuolo d'Antonio. Conte della Rocca di Mondragone. Antonio figliuolo di Luigi. Principe di Stigliano.

Federigo figlinolo di Federigo , Marchefe di S. Lucido .

Ferdinando figlinolo di Federigo, Marchefe di S. Lucido .

Mario figlinolo di Federigo. Arcinesco di Napoli.

Diomede figliuolo del Malitia . Primo (onte di Mattalone , & primo titolato della sua famiglia. La cui moglie su Habella Caracciola, berede della Baronia di S. Angelo.

Gian' Antonio figliuolo di Diomede, dal quale discendono i Conti di Matalone er di Cerreto.

Gian Tomaso nipote di Gie. Antonio per Diomede suo figlinolo occise la madre.

Diomede fig. di Gian Tomafo, Duca di Mattalone .

Gio. Antonio figlinolo di Gian Tomafo, decapitato dall'Imper. Carlo 5. Gian Pietro figliuolo di Giouanni Antonio Cardinale di S. Chiefa, fatto da Papa Paolo 3. & dopo la morte di Giulio Terzo, creato Papa & chiamato Paolo 4. Huomo integerrimo, di Santa vita : il qual prese la guerra con Filippo Re di Spagna, con molto cuore & ardire .

Gian Alfonfo fratello del Papa Conte di Montorio .

Carlo figlinolo di Gian Alfonfo. Cardinale di S. Chiefa, creato dal Papa suo zio & da lui confinato. Fatto gentilbuomo Vinitiano dalla Rep. Strangolato col Duca suo fratello l'anno 1561. per ordine di Papa Pio 4. incolpato di mala amministratione con altri delitti appreffo , commeffi fotto il Papa fue zio .

Antonio fratello di Carlo Cardinale, Marchefe di Montebello & Con-

te di Bagno .

Gionanni fratello d'Antonio. Duca di Palliano, bauendo scacciato Marc' Antonio Colonna , & Conte di Montorio , la cui moglie fu -Isabella forella di Ferrante Carlone Conte de Alife, morto da lui, mcolpata d'adulterio. Fu strangolato in Castello col Cardinale suo fratello .

Diomede figliuolo del Duca Giouanni. (onte di Montorio, hebbe per do-

na Cornelia, forella del Duca di Mattalone .

Alfonfo figliuolo d'Antonio fratello del Cardinal Carlo , fu creato Cardinale di S. Chiesa dal Papa suo zio . Hebbe l'Arcinesconado di Napoli

Anni di Napoli, morl di 28. anni .

Christo. Antonio figliuolo di Rinaldo. Cardinale di Santa Chiefa, creato da Papa Pio 5.

Papa Fio. .
Giouanni Antonio figliuolo di Thomaso Vescono di Venasri .
Alberigo sigliuolo di Thomaso, Duca d'Ariano .
Gion Butista figliuolo di Alberigo Prior di Napali

Gian Battista figliuolo di Alberigo Prior di Napoli . Alfonfo fratello di Gian Battista, Patriarca d'Alesfandria .

Bernardino fratello d'Alfonfo, Patriarca d'Aleffandria, Vefcono & Conte di Cinità di Chieti.

Francesco sigliuolo di Alberigo 2. Conte di Marigliano. Gian Francesco sigliuolo di Alberigo 1. Duca d'Ariano. Barodo sigliuolo di Gian Luigi Conte di Mosso. Berlinghieri sigliuolo di Gurello. Signor di Cuccato, & della Val di

Galcotto figliuolo di Berlinghieri , Conte di Terranoua .

Pier Luigi figlinolo di Galeotto. Gran Maestro de Canalieri di S. Lazero, i quali hora fono in protettione del Duca di Sauoia loro Gran Maestro.

Tiberio fratello di pier Luigi. Duca di Nocera.

Tiberio nipote del detto Tiberio, Vescono di Potenza.
Ferdinando figlinolo d'Alfonso, Duca di Nocera.

Cefare buomo di lettere, fautor de uirtuofi : & molto honorato da ogn'uno per le sue nobilissime qualità : dimorante bora in Venetia.

Ottauio fratello di Cefare.

#### Signori Triuulci.



Ntonio Tilefio Cosentino 1 nell'oratione ch'egli diste Ramno 1 y 18-per la monte di Giardacimo Tribulci 4 assemble che questa famiglia disfes di Bongona in Italia 4 a va castello 4 chiamato Tribulcio ne tempi di Diocletiano

imperadore. La qual denominatione alemi diconeche deriua da Tres vultus, e altri da Tres Vleus, ma in qualunque modo fi fia, il Volaterrano nel 4. della Ceografia la chiama nobile, & il Cionio, illustre, ma così in bene, come in male, dice egli, batendo l'occhio ad Acontio che ammazzò Giam Maria Primoipedi biliano. La Historia Monafica parimente la momina illustre. Percioche fermatisi costoro in Milano, e datisi parte all'armi, e parte alle cost di Chiefa, acquistarono dom nij e ginristitione

tioni , & bebbero finalmente i primi gradi di S. Chiefa , dal Papato in fuori . Percioche s'annouera in questa gente , un gran numero di Prefetti, Capitani, Condottieri, Colonelli, & Generals d'efferciti di diuersi Principi così fuori, come in Italia . Il medefimo diciamo di Vesconi , & d'Arcinesconi: fra quali furono quattro amplissimi, & illustrissimi Cardinali, & fenza i Senatori, i Ciurisconsulti, & gli altri titolati di Canalleria, & di Contadi . Di questi adunque il più vecchio (spercioche la rouina di quella citta estinse le memorie di questa casa) su Paolino l'anno 1128 di Christo, dal quale discesero tutti gli altri fino al tempo presente .? Ma percioche questa prole fu numerosa di huomini, lasciando i nomi loro da parte, nerremo a quei tempinicini, ne quali essi si fecero ninamente fentire . Adunque Gian Lufco figlinolo d'Ambrogio: che il Corio nel 4. libro chiama Francesco, accompagnato da Ambrogio , da Gabriello & da Ricciardo tutti della famiglia Trinulcia, & da molti altri nobili di Milano, a quali fommamente di Spiacena la tiranmide di quet crudelissimo Signore, l'occise, con santo piacere dell'universale, che egli s'acquistò il cognome, non d' Acontio, fecondo il Gionio, ma d'Acconcio, parola comune Italiana. Percioche parue ad ogn'uno, che con la morte del Duca ; egli hauesse affettato & acconcio il tutto . Ma d'altra parte Erasmo , feruendo preffo a Filippo fratello, & fucceßor del morto; ualarofamente & fedelmente, merito di baner, non pur gli illustri bonori della militia, percioche fu suo Generale, ma ancora per moglie una parente del Principe, con una ricca dote . Dopo il quale Erafmo, Antonio marito di Franceschina Visconte discesa da Luchino Signor di Milano, & Anibrogio furono sempre contrari a Francesco Sfor-Za,il quale domandana l'Imperio ; & la beredità del Duca Filippo suo suocero, onde però Antonio, fu dal predetto Francesco fatto Duca, confinato in perpetuo alla uilla, & Ambregio mandato in esilio A questi soccesse poi Gian Fermo 1. il quale su Gran Configliero Ducale, & efendo Penuso a morte l'anno 1401. lascio di Maghina V alpaga nobilissima gentildonna Astigiana sei figlinoli, cioè

Ciorgio , che fu Prefetto & Condottiero di canalli di Lodonico 12. Re di Francia, il qual morì l'anno 1512. & fu seppellito nel luogo di S Floriano sul Contado di Lodi.

Antonio, il quale fu ambafciadore del Re di Francia presso alla Signoria di Venetia, & fatta Vescono d'Asti da Papa Giulio 2, & Ar-

Anni di & Arciuescouo da Papa Leone Decimo , & su Senator Regio di Christo. Milano .

Alefandro: che fu Prefetto, & Condottiero di Francefo Primo Re di Francia, dal quale bebbe tordine di S. Michele: all'bora Himato molto da i Principi grandi, & fu (audiero & Senator di Milano) & Generale dell'armi della Rep. Fiorentina;& morì l'anno 15 a t d "Parma per un colpo di schioppo sotto le mura di Riveggio, & fuseppelluto nella Civeja di S. Alessando per donna Lodouca

Galerata, senza sigunosi.

Searanuccia siurrificinfuto, su Vescouo di Como, & Commendator della Badia del Corno sul Lodigiano: Fasto poi Cardinale da Papa Leone 10. l'anno 1517. col stolo di S. Ciriaco in Thermis sin Pretettor di Francia. Est rousandos sul lago Bi Garda, vi mori l'anno 1527. & sin seppelsiro nel castello di Maguzzano. Per quello Cardinale adunque & per li meriti suoi Francesco I. Daca di Milano creò Conte Gian Ferno I. con tusti si suoi sigliandi & discendenti, & gli dono il Castello di Melzo; si comper primisegio appare, fotto la data di 17. di Giugno, l'anno 1531. confermato, prima dall'Imperadore, & poi dal Re Filippo a 23. di Maggio, l'anno 1556. in Brusselle, &

Hieronimo, che su dell'ordine di S. Michele, & Prefetto del Re Francesco, & Canaliero & Senator di Milano, il quale morì l'anno 1524 & d'Antonia Balbiana sua donna lascrò

Catelano, creato Vescono di Piacenza da Papa Leone 10.

Antonio Cardinale Plimo .

Scaramuccia perpetuo Commendator della Badia del Corno sul Lodigiano.

Alessandro Colonello di Henrico 2. Re di Francia, all'impresa di Siena, doue si morì, & fu seppellito nel Domo.

Gian Iacomo suo fratello colonello del ReFilippo, ilquale bebbe per

moglie Laura Gonzaga.

Giorgio Colonello in V ngaria di Carlo V. Imp. & Prefetto de caualli , della Sig. di V enetia . La cui donna fu Deianira Connena , di famiglia Imperiale di Costantinopoli .

Fu parimente poco auanti un Pietro, fig. di Giouanni, che fu d'Antonio,

il quale bebbe 5. figliuoli, che furono

Theodoro 1. Marifeial in Francia di Lodonico 12. & di Francesco 1. Conce di Cauria, & Gouernator di Lione - Fuetiandio Generale de . i Re di Napoli, & Gouernator Generale dell'armi della Rep.Vinitia

na, in

nzini liogo di Bartolomeo d'Assiano ch'era morto. Passo all'altra: vit a l'anno 1531 « es fu seppellito in Lione in S. Marra di Conforto : bancudo lasciato Bou a Bendacqua succonsorte senza sigliudi

maticus (spirito bour devidenta par conjorte gora ngunati e-Attonio fratello di Focodoro (Defenodo Como, Grara Cardinal, da Papa Alefandro Sesso l'anno 1500, con tuolo di Preie; di S-Anfilafia, idpude resuto a morte sa Roma, fu feppellito in Siotaria del popolo.

Gioganni l'altro fratello genero sette figliuoli, de quali

Petro, fu creato - Archivs (vom da Rongio da Papa Leone 10. Anolo Camillo, Prefesto di Casalli del Re Francesco, dal quale bebbet or, dine di S. Aitchele, & fu mastro di campa; & bebbe per dosina Barlura Stanga (tronones); della quale procreò Gouanni, che fuconte di Proletto, & marito di Laura Gonzaga, parente del Duca.

Agoslimo fraiello di Paolo Camillo, ilquale fu fatto Cardinale da Pa e, pa Leone 10. & fu Diacono, con titolo di S. Adriano Martire. Et nul Tontificaso di Clemente 7 fu Legato dell'effercito di Santa Chiefa, —
Protestore di Francia. Venuto poi a morte, fu feppellito in S. Ma-

ria del popolo , l'anno 1548.

e . . k.

Filippo fino fratello, fu creato Arcinefe di Ragufi da Papa Leone 10. (orialano fu prefetto di canalli di Lodonico 12. Re di Francia : & (ofige etiandio, prefetto, di Francefeo Re di Francia , & condattiero dicanalli della Signoria di Venetra.

Ma da Antonio, fratello del detto Pietro, pfcirono

Gianiacomo, cognominato il grande, o per rispetto de gli altri Gian Ia-. comi, che nacquero dopo lui, o pur per rispetto ch'egli fuil maggiore nelle cofe della militia, c'hauesse quest a famiglia; percioche i coftui fatti furono descritti dal Guicciardini, dal Gionio, & da qualunque altro historico de tempi nostri: ilqual Gionio scriffe di lui un particolare Elegio, nel suo libro de gli luomini illustri di guerra. Passa. to per tanto alle parti di Francia : fu di gran profitto a quella corona, col cui mezo vide Lodonico Sforza fuo nemico roumato del tutto; & egli fu per ciò fatto Gouernatore diquello Stato. Si porià nalorosamente nella giornata del Taro, nel tempo di Carlo Ottano; il cui successore Lodonico lo messe al gonerno di Asti. Fatto poi Marifciallo, che appresso i Francesi vuol dire Maestro de Caualieri , ottenne due illustri vittorie. L'una quando senza ferita de fuoi , ruppe il Duca d'Vrbino , & il Baglione , che erano accampati alle mura di Bologna , laquale egli reffitul all'hora a i Bentiuogli : & l'altra quando le fanterie de gli Suizzeri, combattendo egli in serib in A

فرينه ،10.

Anni di Christo. tie del Re Francesco, surono domate & ninte, & Milano col conseglio di lui, contra la suria di Massimilano Imperadore. Con sutro quello, assimalo (astroca olle sine richezze, venuto quelli in disgratia del Re Francesco, il quale esso ando a tronare per scolparsi delle calannie dategli da suo nemici, tronato quel Remano o amorino de di quello che gli si recalante, tronato quel Remano o amorino del di quello che gli si recalante e tanto in malattia, si monò a Ciartres di più di 70. anni, l'anno 1518. Et portato in Milano, su possi in S. Nazaro, in bello der ricco spolero di marmo. Es si si inferito. lo, lacobus Triunlius Magnus Magbino Vigle. 1490 e expugnata Alexandcia, deleto exercitu, Ludouicum Sfortiam Mediolani Ducem expellit, true urium apud Novatriam sternic, para diolani Ducem expellit, true urium apud Novatriam sternic, para lebebe due mosti, s'una Margarita Colonna, e s'a l'atra Beatrice d'Anala, sorella di Don Alsonso d'Analo Marchesse del Vasto, em entre danna, de quali

Ambrofio fu Prefetto di caualli del Re Francesco, & Condottiero della Sig. di Venetia: & all'ultimo fu fatto Vescouo di Bobio , &

Nicolò (onte di Musocco, & Canaliero dell'ordine di S. Michele su Prefetto di canalli di Lodonico 12. Re di Francia, & hebbe

Fi ancesco Marchese di Vigeuene, Presetto di canalli del Re Francesco, il quale della moglie Giulia Trinultia, siglinola di Teodoro 1. generò Gianiacomo.

Ma Renato 1. fratello di Cianiacomo Magno, cognominato lo Suizzero, bebbe carico di Luogotenente di Roberto Malatefla da Rimini, & fu Generale di Lodonico Sforza Duca di Milano. Coffui fece la « firada in Milano, per laqual fi camina al Tempio della Pate Fu fuo fratello Gian Fermo primo, del quale fi è fauellato di fopra. Et fu fuo figliudo

Bartolomeo, Prefetto di canalli del Duca Lodonico Sforza.

Di Gian Fermo 2. figliuolo di Giorgio , che fu Prefetto di canalli del Re Francesco, & finalmente (clarco, & Regio Canaliere & Senatore di Milano, il qual morì l'anno 1556. vsci

Giorgio Giunisconfulto, Referendano dell'una & dell'altra segnatura di Pio 4 di Pio 5. Pomesici & Caualiere & Senatore di Milano, Come di Melzo.

Claud.o. Commendator di Calatrana,& Prefetto supremo della stalla di Rid.ljo Imp 2. che i Greci dicenano Protostatore,&

Oratio Capitano della guardia di Papa Pio 4.

Olere a predette furono illustri .

Ambro-

Anni di Ambrogio cognominato Negro Prefetto di caualli di Lodonico 13. Christo. Re di Francia

Boniforte figlinolo d'Erafmo, Prefetto di canalli di Filippo Maria Duca di Milano •

Spicofigliuolo d'Anselmo. Generale della Rep. di Milano, il quale aggiunse all'arme uecchia della famiglia, le spighe.

Galeazzo Prefetto di caualli di Lodonico 12. Re di Francia, & di Ferdinando 2. Re di Napoli

Pampeo fig. di Galeazzo Condosiero di canalli della Rep. Vinitiana. Cefarc fig di Giorgio, nuntio per Papa Leone, & per Papa Clemente 7. al Re di Francia. Referendario virus/qué Signatura, Vescono prima di Como, & poi d'Assi, & mori l'anno 1548. in Luca, & fa

feppellito nel Domo . Nicolò fig. di Monaco, Prefetto di caualli di Francesco Re di Francia.

Antonio, General di S.Chiefa per Papa Sisto 4.

#### Signori Monaldeschi.

Ntonio Manetti Fiorètino, che fu l'anno di Chrifto 1300 ferivendo della famiglia de Caualéanti, marra come ueu nero in Italia con Carlo Magno quattro fratelli mobili , & Signori di più callella & terre di Francia. De quali due fi fermarono in Fiorenza, & da laro dificfero i Ca-

nalcanti, es i Calui. Dal terzo che si serma, bebbero principio gli Orlandi Malenolti. Et il quarto sece si sa residentia in Ornicto, es da questo bebbero principio i Monaldeschi. Conforme ad Antonio si trona l'autorità di l'anutio Campano net 4. lib. cap. 12 delle famiglie d'Italia, done dice: Nobilissima progenies de Monaldis origineme babuni tempore Caroli Magni anno domini 809, hoc pacho. Et il medesimo nelle Croniche de Signori di Brinsorte, et ciò si conserma per la comune opinione, nella città di Ornicto, some anco si vede per molti nomi di questa famiglia, che sono Francessi, o Tedeschi, come Corrado, Ormanno, a Armanno, et simiglianti. Et secondo cotale opinione come vera, procedendo a friunce diri brenemente il principio, et si adescendita di parte di questi, attes che vi sono stati tanti buomini, et di gran nome che lungo sarebbe il parlar di tutti, oltre che ne ba seritto a pieno Afonso cecarello.

Non noglio lasciar di dire che alcuni hanno haunto opinione, che nel H 2 principio

Anni di Christo. principio della kietà di Ornicto, i Monaldeschi venissero di Grecia, de vi si fermassero quando Bellistro per lungo associa ci città per l'Imperio Romano, lenandola di mano de Goti, de anto sosse per ma al tempo de gli antichi Toscani. Bisla che nelle svitture di Ornicto publiche, de prinate, di datri luoghi, si truona fatta mentione di loro, dal tempo di Carlo Magno in que, de mentre che l'Imperio di Pomente di stato nella casa di Carlo Re di Frantia, de della casa de gli Ottoni, sono si tati sunotti. de principata i dalli Imperatori, de sin hora si truona va privilegio di Ottone Secondo, che conferna, de concede la stato, de il dominio di Bagnoreggio, boggi città di Vocana a Lodunio Monaldeschi.

Maguando foccessero nell'Imperio aleri, che farono d'altro fangue, et contrary, & nemici de Pontefici Romani , i Monaldeschi seguirono be parce della Chiefa ; & furono capi della parte Ghelfa , non folo di Orniero, città potente in quei temps , ma anco di molti luoghi all'intorno; & perciò per la potenza che haucuano nella città, & nello Anto di Orniero, & nequelle parti de l'ofrana, belbero molti prinilegy, & gratieda i Papi. Et dopo varij contrasti, & hattaglie, she i Monaldefebi bebbero con i Gibellini , per spatio di più di cento aum restarono Superiori, & principali di tutto quello flaco , intorno a gli anni de Chrifto 1 7 12 Dopo questo tempo, eftendo i Monaldefthe quafe padroni de Orniero, & fuoterricorio, & dominio ch'era molto, vennero tra loro fteffi in discordia, & partialità, & furono quattro varie fattioni, cioè della Ceruara, del Cane, della Vipera,et dell'Aquila, facendo per cimiero, & impresa sopra l'arme comune Monaldefea cotals animals : & quefto fucceffe l'anno 12 20 . Pigliando adunque il principio del 810 fegutto prima il colonello del Cerno. Dice adanque, che Rodories de Monaldo hebbe in Ornieto tre figlinoli famofi, & gran (analieri, cice Curlo, Tancredi, & Monaldo, ond gli fece tre raftrelli nell'arme fua turchina, nel campo d'oro, done prima ne facena va foto.

Months are Redories, di Redories Tel Lodonies; Monaldo, & Ottone. A Lodonies fu concesso confermato Bazorregio da Ottone Secondo, si come si vede nel sipo printigio, s' namo 975; con questo parole :: Attendentes sidelia seruma qua disestua fadela monter, az generos vir Ludonieus Monaldensis Imprito, ac nobis sidelia contulta & confert, & ipse, & cius haredes credimus in posterum exhibituros. Vel parimente di Monalde

6 11.74

# Flastri d'Italia: " T 50

Anni di Pietro, di Pictro Beleramo , Beleramo hebbe Agnolo , Cittadino, Christo. Trasmondo, & Boncoute.

Agnalo procecò coloro che hebbero per impresa sopra il cimiero l'esquila; o per caufa dell'Imperio, ouero della città d'Ornieto; et furono molti buomini potenti, & Signori di molte castella, de quali molti furono nominati, Nericula, Neri, Vanni, Ialachino, Seced, Catalano, Montanaro, Ciarfaglia, Maffeo , Monaldo , & Marciaglia . Ma lasciando costoro torneremo a quelli della Cernara originati da Cittadino, ilquale forfe fincost detto jo per habitare nella città di Ornieto, o per hauer gran maneg gio delle cose della città come si truoua nell'Archinio, & ne gli Annali di Ornicto! o fu Senator di Roma , & oltra altri dominii; & ricchezze, fu mor di Bagnorea, & bebbe due figliuoli, nominati & potenti, cice Monaldo, & Ormanno. Monaldo fu canonico dell'antica chiesa cathedrale, esepiscopale di S. Costanzo, & S. Maria della Stella, & firitronò alla edificatione della mona, & bella chiefa di S.Maria, al tempo di Papa Vrbano Quarto, & d'Adriano.

1260 Ormanno suofratello, fu grande in Ornieto, & fuora, & letterato, & di gran gouerno : hebbe dignita, & magistrati . Et l'anno 1266. eßendo Podestà di Fiorenza , riformò quello ftato , & pacificò aßai quei cittadini, come nell'historie, & ne gli annali Fiorentini si truoна. Fu anco Presidente , o Prefetto della Romagna , l'anno 1288. Et essendo visuto molti arini , tenne gran tempo in grandezza', & quiete la patria sua : & lascio di se tre figlinoli Corrado, Monaldo >

& Cittadino .

Monaldo fu Vescouo di Soana, & poi Arcinescono di Beneuento fatto da Papa Bonifatio Ottano , & fu in gran firma nella patria , & nella corte Romana. Edifico, o amplio va ricco palazzo meino al

pallazzo della Repub. in mercantia.

Corrado suo fratello bebbe per moglie Latina, dell'antica famiglia de Visconti di Campiglia : per laquale hebbero parte del dominio. & corte di Trininano , che era del Contado di quei Visconti. Et effendo capitan Generale della Republica, & del populo di Oruieto, in un fatto d'arme contrà i Gbibellint, presso a Radicofani , resto morto, & lasetò tre figlinoli , che su Hermanno, Berar-

1320 Hermano di Corrado, fu de gionanetto armigero, & bellicofo; & merito di effere chiamato il Grande : & hebbe il gouerno; & il principato di Ornieto, & di tutto il Suo Rato, & lo domino, . I

H 3 & rese

& refle in pace , & grandezza dopo molte guerre fatte dentro , & Anni di fuori , efendo di comun volere , & confenso de gli Ornetani , fatto Christo. Principe , come è detto , si come si legge nelle scritture publiche. & prinate di detta città, delle quali si trabe, ch'egli fusse buomo degno, & simile a grand'huomini antichi per cofe fatte in guerra, & in pace : & costni cominciò a portare il Cerno fopra il cimiero dell'arme Monaldesca. Hebbe per moglie Lucretia Gaetana, nipote di Papa Bonifacio Ottano.

Berardo suo fratello su grande huomo, & di gonerno, & da lui discefero i Monaldefi hi, che hebbero Signoria di molte castella nella Mon-

tagna della peglia verso Perugia, & Todi.

Tramo fratello di Hermanno, & Berardo, fu Vescono di Ornieto, & riparò affai , & raffrenò quanto potè le discordie , & partialvà de fuoi congiunti, & conforti : & fu accetto al Pontefice , & alla corze in Augnone, doue mort, lasciando fama di se, ne si curò d'hauere il dominio della patria sua , dopo la morte di Hermanno suo fratello maggiore, anzi per questo, & ger non poter raffrenare le partiaità tra fuoi nipo: 1, & gli altri della famiglia, & del famque fino medefimo, fi parit d'Oruieto, & andò alla corte del Papa in Auignone.

Hermanno suddetto lasciò dopo se tre figlinoli, cioè Benedetto, Mo-

naldo, & Corrado.

Monaldo di Hermanno co fuoi fratelli carnali, & cugini, dopo la morte di Hermanno, che fu del 1337- per inganno, & trattato de i descendenti di Bonconte , che farono poi detti Monaldeschi della vipera, & de i Conti della Corbara, che fuscitarono il popolo d'Ornieto contra di loro, fu mandato fuori della patria, come a confini : onde fureno chiamati co i loro difiendenti , er fequasi , beffati . Ma tofto fi vendicarono de loro nemici , banendo fatto più volte gran danno a quer di dentro della città, & di fuori . Et dopo molti auni effendo feguire molte fattioni, & guerre fral' vna parte, & l'altra, tra que-Elo Monaldo, & suoi del Colonello della Cernara per una parte, & quei Monaldefehi , che erano dette della Ripera , co det fane , fival-1350 mente del 1350 effendofi fatto tra lovo la pare, questo Monaldo mfieme con Monaldo di Berardo furono tradeti da Benederto di Boncon-

te, & occifi come attesta Matteo Villaninella fua istoria. Et allora i Monaldefi lu della Cernara, che restarono, & loro fignaci, furono detti Melcorini in luogo di Malcorini .....

Benedetto, fratetto del detto Monaldo, infieme con Corrado: l'altro frasella

tello fu capo della parte mustra a é sece gran rendette de i due Monaldi morti l'anno 1350. Et hebbe per moqdie l'ingara sigiuoda di Pepo, de Pietra Noncido de Monaldelos del Care Signor di Melonta de Bagui, ser la quale si sece una pace, benube duresse podebbe e figliuoli, sede, Pontio, Gulio, Tramo, de Monaldo.

Corrado di Ermanno bebbe per moglic lldibrandina, figliuola di Guido Orfino Conte di Pitigliano, della quale bebbe quattro figliuoli, ciol Berardo, Benedetto, Pietro & Manutio. Quello Corrado fu infleme co fratelli per molto tempo capo & principale di Oruitto, & quando era fiori della città, era nondimeno padrone della maggior parte di appetio flato. Et eficado vua notta affectationella Genara dalla parte Malcorina, che all'hora reggena cel fauore di Matteo di Pontello Orfino, cognato di Benedetto della Mipera, fi defe lango tempo, & finalmente diede con Pausto dei fino vara rotta all'affertito de gli Orustani di parte Malcorina, con morte di 400. huomini, & molti prigioni. Et tornato poi nella città fii fatto disciniore & molt i prigioni. Et tornato poi nella città fii fatto disciniore & capo.

Benedetto di Corrado di Hermanno fu più tempo padrone di Oruieto, mfieme con Berardo fuo fratello tenendo fuori la parte contraria. Et quando cififiua fuori faceua zuerra alla città banendo gran feguito di parenti, d'amici & di fernitori, in tanto che dominana fa maggior parte delle caftella della città, oltre a luoghi fuoi, che effo

tenena con giufto titolo.

Berardo di Corrado fratello del detto Benedetto fu Sig. d'Ornieto. et capo della parte Beffata, o Muffata. Et nel tempo ch'era fuori, tenne sempre in gran timore & spauento i fnoi nemici , & a quelli facena Speffo guerra. Et banendo l'aunto del Conte Nicola di Pitigliano fuo ftretto parente, & di Rinaldo Orfino & de Signori Parnefe or altri, in tanto che del 1380. dopo alcun tempo che era flato fueri della città , con l'ainto della gente della Regina Gionanna di Napoli prese Ornieto a 20. di Maggio contra la parte Malcorina che dominaua, & la città fu faccheggiata per auaritia , & infideltà de Brettoni che Stanano al feruttio di detta Reina . 69 erano uenuti in fauore di Berardo, rompendo la fede a lui promessa di non nuocere se non a i principali di parte Malcorina. Et fu in tal fatto abruciato quaft un quarto della città. Di Bevardo di Corrado restarono due figliuoli principali , Corrado C Luca. Et al tempo loro seguitando tuttania le parti in Oruieto, furono grandi & potenti, & bebbero grancontrary, cioè i discen-

Anni di Christo. i discendenti di Bonconte , & di Pictro del Colonello della Vipe? ra, & alcuni del Cane , & ancoi Conti della Corbara , pur tennero per molto tempo il principato in Oruieto . Et furono fauoriti & printegiari da molti Pontefici, come quelli che potenano in quello flato, & fempre tennero la parte della Chiefa, ancora che tutti i Monaldefchi faffero naturalmente Guelfi , & hebbero confermatione di vary luoghi & dominij da sommi Pontesici , & printlegij per loro , & descendenti . Et fra gli altri , Papa Martino Quinto , hauendo dato per moglie Aurelia Colonna sua nipote · a Paolpietro , figlinolo di questo Corrado , creò esto , & Luca fudetto Conti Palatini , hauendo cretto in Contado Bolfena , Onano , Ceruara, Meano, & Fichino, dando loro & a beredi, & fuecefori, printes di Conti. Corrado, bebbe per moglie Nicola de Rinieri di Oruicto, figlinola di Antonia, onde hereduò il Castel Vifiardo, & Monte Rubiaglio, & dieffa hebbe un figlinolo, detto Paolpietro .

Luca di Berardo, insieme col fratello Corrado, su più volte Sig. d'Orvicto, stivorito dalla parte, & dal popolo, & anco da duers s'Pontestici, quantunque bavulge grandi aversing i emerit, & confermato il dominio di Bolsena da Papa Bonisatio 9. & da Martino V. & altri, & ottenuto molti privulegi, de quantunque egli & molti steri di questa francia bavulgeno algorita & grand in governi civili, & militari suori della patria loro, nondimeno bavendo gran potenza nella citta, & escado questo gran stato, & pieno di nobili & potenti personaggi, stornoo occupati per la maggior parte del tempo nelle guerre & fattioni civili, & della patria propria. Questo luca bebbe per moglie Livia siglivola di Cataluccio di Galajio di Bisterzo.

1440 Paoliptico, di Corrado fugran Capitano de ualoroso (aualiero nella patria & fuori. Si vitrovò la noche di fanta Lucia i Lanno 1449 a pigliare la città di Oruicto che era tennta, è tiranneggiata dalla parte Malcorna, essendo capo di essa Genti Monaldeshi della Vipera, & Henricosso fuetello. Questo Paolpietro su uno de principali Capitani che baueste Franceso storza, datoli per suo gouerno da Macio, come attesta il Smoonetta. Et hebbe per moglie, Aurelia di casa Colonia nipote di Papa. Martino, dilla quale lassico no si figliundo detto Corrado. Et lasciogli molte ricchezze & granslato, percioche hebbe Cinitella di Agliano, Bolsena, Sucano, Perano, Torre di san Suero. Rocca di Ripeseno.

Transchy Const.

Anni di Ripefeno, luoghi del Patronato, & per causa della moglie lascid : Christo. Sastel Viscardo, & monte Rubiaglio.

Corrado di Paolpietro mort giovanetro G fenza figlivoli, G però il Papa; G La Camera Apostolica prefe il dominio di Bolfena, dicendo ch'era devoluto per manamento, o difetto di questa linea. Es così perderono il dominio di Cuitella. Questi bebbera tre sorelle, van fa Camulla, maritata a un Procomini mipote di Papa Pio 2. Le altredue di consesso di papa, & con le dipense, famono maritate a figlimoli di Gentile, cioè Alfonso & Gian Francesco, & Laura, a luca; & perciò questi beredutarono Monte Robusglio, & Gista Viscardo, marit dominio di Balsena, & Ciutella non poterono haner. Di luca sopradetto restò Centile, Luigi, & Brandalino, il quale su Protonotario Apostolico, & Abate, & gran Theoloro.

Gentile bebbe tre figlinoli, Gian Francesco, Luca, Berardo, & durando ancora le partialità, bebbe insieme con gli altri di sua sistione molto che sare per la potentia che bauena Gentile Monaldeschi della Vi-

pera della Sala, capo di Parte Malcorina . .

Luigi fuo fratello bebbe un figlunolo della feconda moglie, la qual fu
Battifia di Pompeo Vitozzi, chiamato Luca Terzo. Et della prima moglie che fi chiamò Adriana, figlinola del Tarteglia dell'
nello gran Capitano de fuoi tempi, bebbe una figlinola maritata a
lacomo de Valenti, con ila dote della mett di cafel Robello, ealeri beni. Quefio Luigi, con gli altri della (frenara, fi trovà aleuar la città di Ornieto di mano a Genile, e- Hemico della Vipera,
che molti anni fiancuano tiranneggiata, e- gli reilò il domino di
Torre Alfina, e- di Trininano con aleri beni in Aquapendente,
Balfana, e- Gittella.

Gias Francifeo di Centile fu Signore & Conte di Cattiglione della Teuerina, & fegulto l'armi i bebbe condotta di canalli fotto il Conte d'Erbino, & morendo lafrò una figliuola maritata a Giouanni Sauelli che heredirò il detto cattello , & le fue ragioni retlarono al Duca Pierlaigi Francé.

Luce fuo fratello Signor di Onano, & del Poggio, & d'altri luoghi, di Laura fua moglie, bebbe Corrado, Berardo, & Gentile. Corrado fu P ficuo di Alagni, & famigliare del Cardinale Aleffandro Farnefe che fu Paolo 3. difenato Cardinale. Et uenue, a morte nel principio del fuo Pontificato.

Berardo fratello di Corrado bebbe permoglie Isabella Ossina figlinola di

Anni di la di Renzo da Ceri, della quale hebbe Paolpietro .

Christo. Gentile l'altro fratello, bebbe per moglie Leonora Orfina, della quale eli nacque Luca che uive al presente con tranaglio, in tanto che è restato fenza il castello di Onano, antico fuo patrimonio, & di altri luoghi, quantunque tra suo padre Gentile , Berardo , & Corrado folse fatto un fidecomifso , o conuentione, che molte loro caftella & beni non fi poteffero alienare, ne dare in dote, ne donne poteffero succedere, fin che ui fuffero maschi legitimi, o naturali. Onde nacque granlite tra questo Luca & l'acomo figlinolo naturale, con le figlinole femine di Paolpietro di Berardo , il qual Paolpietro milito molco tempo , con carico di Canalle, fotto Gioan Paolo da Ceri fuo confobrino, nella guerra di Napoli & in Francia. Et hebbe per moglie Portia figliuola di Bartolomeo di Alusano Capitano de Venetiani , per le quali hebbe nella Teuerina più caftella , ma non lafei) figlinoli. Es della seconda moglie bebbe un mafebio chiamato ) Gan Paolo, il quale si morì fanciulletto sotto la cura & tutela di I elso Orfino, onde il dominio & la facoltà si liziga fra i figlincli sudetti,lacome, & Luca . .

Luca 3. di Aluigi , bebbe per donna Emilia figlinola del Conte Anfitrione de Ross di Parma, Conte di Tizano, che era rifuggito in Viterbo quando i Rossi surono handiti dal Duca di Milano , & di lei heb-

be un figlino o detro

Camillo 3 prese giouinetto, per moglie , Costanza di Gian Francesco di Aebille de Mondelesso, dettitella Montagna, benche siavo del medessimo Colnetto del Cerco, e duscio da Bereardo fratello di Exmanno. Di esa procreò sette massio, cioè Ssorza, Anniballe, Luca, Piervoiacomo Clemente, Mondelo, e Gian Francesco es nas semina detta Faulina maritata a Montino primogenito del Marchesco Civolamo del Monte Santa Marita.

Sforze de Gemillo, comminiò l'arse tella militia a canallo molto giousme, & fime del 1527. & 28. dopo il facco di Roma, militò col Conte
Dolce della Corbara fine parente, & con Girolamo Orfino, & fiu alla guerra di Florenza del 1530 fatta da Papa Clemente 7 & Carlof. Imprenatore. Es flando poi con Ther Luigi Farnefe, «findo
ercato Paolo 3. Pont-hebbe dal principio una compagnia di canalfi. Lapnole teme fino alla teratione di Papa Iulio 3. & con effa fu
alla querra de Camerino, di Perugia, & di Palliano, done hebbe auco il colonillo di fanti, & fin capo all'imprefa di altune castella
del Colonna. Hebbe poi la quardia di Rimin con finateria; & di

eune altre città di Romagna . Et parimente il gouerno, & la gi ardia di Parma, ananti che fotte Ducato ; & fu poi alla guerra di Germania di Carlo V. contra i ribelli , & Luterani , one fece molte proue da valoroso Capitano, & Canaliero: & fu de primi a riconoscere il campo de nemici, & pigliar lingua di loro. Alla ribellione che fece Siena dall'Imperadore, Sforza fu de primi Colonelli spediti dal Cardinal Parnese, & ritrouossi alla presa della città, & Cittadella. Fu poi Capitan Generale all'impresa di Orbesello; done si erano ritirati gli Spagnuoli psciti di Siena. . Dopo alla seconda querra di Siena fu a molte imprese con le sue compagnie di fantavia baunte da Pietro Strozzi, & da altri per il Re di Francia. Es molte volte in vn medesimo tempo, tenena il solonello per Francia nello stato Senefe, & la guardia, & gouerno dello stato di Castro con altre fanterie per il 'Duca Ottanio, per eser detto Sforza, creatura di cafa Farnese, di modo, che mai non volle servire, ne militare con altri, banendo esso banuno occasione di stare co Venetiani, con honorata condutta , col Duca Cosmo de Medici , & altri Principi grandi . Et quando fu la guerra di Parma , & della Mirandola; fatta da Giulio l'erzo, egli hauendo hanuto carico honorato per li Francesi , fu impedito dal Papa: & similmente quando fu la guerra tra Paolo Quarto, & il Re Filippo, in tanto che gli bisognò dar sicurtà di non pscire dello flato di Ornieto. Finalmente hauendo nella città di Ornicto, & nella Rocca di Torre Alfina; edificato nobili, & magnifiche babitationi, se ne viue con magnificentia in quiete, & ripofo.

Luca, amoora francialetto fu alle guerre in Oneferia, in Dalmatia, 
et poi in Prouenza con Francesi. Dopo andò alla guerra di Prengia con Girolimo Orfino fatta da Paclo Terzo, doue si mostrò motto generofo in motte scaramaccie fotto lemura della città, sin tanto, che ricenè vua archinistra presso la porta di San Pietro in vina gamba; et poi alla guerra di Palitano bauendo baunto dal Duca Pietr Luigi vina compagnia di santi si mossi bi in molte fattioni animoso, et bavio. Et a vino ghatio dato a Ceciliano bebe vina archinagiata sotto le mura, della quale dopo pochi giorni si morì, lasciando di se gran saggio di generoso Caualiero, con dolor de soldati, et dichi so comobe.

Clemente fu allieno di Guido Baldo Duca di Orbino amato dal Duca, & da tutta quella corte, & da quello stato. Done havendo fasto na compagnia di 300, fanti eletti per il Re di Francia con li-

Anni di Christo.

sentia di quel Principe , andò dentro alla Mirandola affediato dalle genti del Papa, done effendo spesso fuori alla scaramuccia cominciò dar gran faggio del fuo valore. Indi dopola renolutione di Siena , si ritrouò con la compagnia di fanti all'impresa di Orbetello, done crano ridotti gli Spagnuoli di Siena. Et un giorno andato folo a canallo nerso quel luogo, & vedendo vn Canal leggiero armato. con la lancia lo disfidò da lontano a combatter con lo flocco, quan: tunque egli solo hanesse il giacco. Et hauendo il Caual leggiero Spagnuolo buttata la lancia per honor in terra per affrontarsi con gla Stocchi, mentre vanno per ferirsi vn'archibugiero a piedi in vn macchione tirò di nascosto vn'archibusata a Clemente, che lo colse in una coscia: onde i Canalieri si ritirarono con maraniglia l' vno dell'altro. Dopo alla audata di Don Garzia per ricuperar Siena per l'Imperatore all'assedio di Montichielli : Clemente con parte della fua compagnia, che teneua a Sarteano entrò dentro dapoi, che era accampato intorno l'esercito Imperiale, & per veni'vn giorno, che durà l'assedio, si portò branamente combattendo da Capitano, & foldato , done resto finalmente prigione insieme con Adriano Baglione , & col Conte Gian Battifta Castelli di Bologna . Et effendo poi libe. rati, si ritronò in molte fattioni quando Pietro Strozzi fu alla guerra di Toscana. Et finalmente nella battaglia fatta appresso Marciano, douc i Francesi furono rotti, essendo nella prima fila della battaglia combatte valorofamente. Ma cBendo victoriofi gli Imperiali Clemente fu fatto prigione da gli Spagnuoli, hauendo haunto nella faccia, & nel perto, & nelle braccia molie ferite, delle quali venpe a morte in pochi giorni in Arezzo, lasciando sama di liberale, 11 magnifico, & valorofo canaliero con dolore di tutti, & del Marefeial Serozzi, che gli haucha promesso di farli hauere vna compagnia d'ordinanza, & di menarlo in Francia.

Annibale hauendo in Siena studiato lettere humane, su al servitio del Cardinal Farnese, & essendo ancor giouane venne a morte in Ornieto, doue su seppellito nel Domo nella capella di S. Britio

Pictroiscomo fu Capitano di vna Galera del Duca Pierluigi, al tempo di Paclo 3. ha per moglie Olinda di Braccio Baglione, di moni Alera.
Monaldo, hauendo utilo studio di Perugia attefo alla logica, & alla filofota, & dopo allo sindio delle leggi in Padona, & Bologna, dono reprefe il grado del dottore in civile, & canonico, effendo fatto Ca-

monico di S. Pietro di Roma, andò al fernitio del Cardinal Farnefe,

o datofi a gli studi delle belle lettere, & alle viriù, attendendo a

quelle

Anni di quelle er come di quelle amatore, ama er fauorisce i virtuosi, et les Christo. tera: i con honorata lode del suo celebre nome.

Gian Francesso d'Itimo de siglivols di Camullo, attes alla miluta sisto Monsse. Conte di Brue, poi di Camullo Orsino sotto la Mirandola, melle querre di Siena con condotta di santi, & anco longotenente de caudii d'ord nanza del conte Nicodo Orsino di Pirigliano per lo Re di Francia. Hora basuendo presse promossi Erstis, figliuola di Martino Simonochii, & di Christofana, che su siglinola di Baldouino dal Monte, fratello di Papa Giusto Terzo, ha basuto quattro siglianole, cio de Vermanno, Gamillo, Rebando, & Corrado.

Tornando bora a Berardo fratello di Hermanno di Corrado, dico, che lafiò più figliubil, & il principale fu Monaldo, che hebbe per moglie Hippolita de conti di Triiguano. E un molo bellicofo, & famoso nell'armi. Onde Matteo Villan: nel 1. lib. delle sue bistorica cap. 18. dice, che questo Monaldo; & quello di Hermanno in vna congunta fatta de quelli della Vipera, & del Cane, furomoccissi in Ornicio nel 1350-essento di guello di maggiori Gonernatori di quello stato, lascio

Berardo . . . fuo figliuolo: fu vn tempo Capitano generale de Todini, & firitrou o molte fattioni, & a far vendetta del padre, & del zio controi dielcori, o Malcorini , & lafeio fuo figliuolo vnico detto Monaldo, berede & flicesflore del fuodominio.

Monaldo di Berardo di Monaldo, bebbe la confermatione del dominio de fuoi estitili nella montrana, cioè (oblecione Ripaluella, & San Venanzo da Papa Bonfatto 9, come appare in vu breue. Est fa quello che edificò la civela, & il convento dello Spineso nel confino di Todiy di Tominio, & di Perragia, che vi silamno i Prasi goccolanti di S. Francefeo, vienno al cafiello Collelungo, come anco fi vede per le feritare, es vuella devea chiefa vi è la cappella, et la fapoltura di questi Monaldefici Isleio di este figlinoli, cioè .

Giàn Francife, che fu l'e(coule di Omièto , et poi di suffeiti della Mar-, ee, ilquale bebbe da i Pontefici il zouerno di Campagna, di Bologna, et di Romagna, et fu homo moito limato ancora, che s'applicaffe melle ciuili diforabe, et fattioni de fioi, et teneffe afreno la parte fua anuerfà McCorina, et Gentti della Scale app di quella. Edificò, et dicò de capella di S. Britio, pofta nel Domo di Orueto, et fece dipingere, et rillaurare la capella nuona del desto Domo, laquale è delle belle capille che fismo in Italia.

Mutio detto Buccio fratello del detto Vescono, bebbe vn figlinolo legissimo, che su Achille, et vno naturale detto Melebiozo

Anoi di Achille di Buccio, tolfe per donna Tradita, di Agabito Colonna nipa-Chrillo, te di Papa Martino 5. Et fu melto amato dalla città & dal popolo di Oruseto, in tanto che nel fuo test amento lafeiò la Comunità & il popolo protettore di Pictroiacomo fuo nipote & berede Ei instituti il Comune, nel dominio de fuoi casselle de tot Pictroiacomo morendo ferza figliuoli mafelòi; Essendo morto prima Gian Fruncesco fuo

figlinolo & padre del detto Pietro lacomo .

Gian Francesco di Achille, hibbe per moglie Imperia del conte Carlesto di Sorbara, della quale creò Pietroiacomo fudetto, uniuersalebertede, tr s (mine: la prima detta Coslanza, maritata a Camullo di Luca 3. della medesima famiglia, & del medesimo Colonello
della Ceruara: l'altra su Monica nel monastircio di Monteluci di Perugia: & la terza su moglie di Malastisa Baglione, chiamata Monaldesca & su madre di Ridosso, onde surono molte liti et contronersse, spra quello stato fra questi due forelle, & loro siglinola, & fra
la Comunica di Orusteo de detti Baglioni.

Pictroiacomo di Gian Francesco hebbe per donna la figlinola di Gian Paolo Baglione, & essendo gionane di grande aspectatione, ancò alla e querra col decto Gianpaolo, & in Lombardia nenne a morte di ma-

dattia o di ueneno co finì in lui questa linea .

Ba tornando di muouo a dietro, & ripigliando la linea de Monaldeshi detti della Vipera & del Cane: della quade à lungo ha trattato Alvigos carello da Benagan, nella bissoria sertita da lui di questa casa, ciremo alcune cose del ramo di Bonconte di Beltramo ebe lascio Monaldo, & Monaldo Bonconte Senator di Roma, il quale lubbe Veglino & Monaldo La questo Veglino uscirino qui edila Uipera ebe ne nacque mo altro Bonconte, che bebbe 3. siglinoli, cio Monaldo La Rendro, i quali surono grandi in Ornicto, & nemici di quelli della Ceruara.

Benedets i shebbe per moglie Violante di Napolione Orsino, & sorella di quel Marco Orsino, per il cui fauore e aiuto, Benedetto doppola morte di suoi fratelli, restio capo della sattome Malcovina e molto tempo Signore e Tiranno di Ornicto, ssendo uso gran valore e mosto cupido di signoreggiare, onde uso gran erudelta, e su quello che bauendo satta una congiura con suoi consorti, e coi Monadeschi del Cane, e alcuni dell'Aquila, o sisse Monadeschi del Cane, e alcuni dell'Aquila, o cisse Monadedo di Bernamo, e Monaded di Bernamo della Cernara, sotto la pace satta del 1350. ma esso colle critta, come a attella attella della certa si unendetta, su morto essendo tiranno uella citta, come a attella

attefla Matteo Villani nel primo lib. a cap.68. 👉 nel 2. a cap 6 t. bauendo per impre la la Vipera sopra il cimiero. Lasciò un soli seliunolo chiamaro Pietro Orsino, di Pietro Orsino restò Bonconte, Vegoluno, ep Monaldo.

Vgolino di Bonconte & fratello di Benedetto della Vipera , bebbe tre figliuoli ,cioè Benedetto ,Monaldo, & Giovanni , de quali

Benedetto reliò Signor in Ornieto dopo la morte di Benedetto fuo zio t ma anco effo fumorio per trattato di Petrucco di Pepo & de Monaldefebi del Cane l'anno 1331, penfando egli di restar padrone in Ornieto, come ferine Masteo Villani a cap. 70. del fecondo libro & altri ferittori.

Pietro Antonio principal figliuolo di Bonconte di Vgolino , hebbe per moglie Brigida della casa de Gasti di Viterbo, & da lui discesse Gen-

tile, Monaldo, & Henrico .

Genele di Pietro Antonio detto della Scala, fu gran Capitano di genti d'arme & molto magnifico & nalorofo, fenon che domino, & tiranneggiò Ornieto fina patria più di 14. anni continui, tenendo favoiti Monaldefibi della fernara & la parte Beffata. Et quantunque riconofesfe il Papa per fuperiore, nondimeno non fi faccua nella cella fenon quanto egli difponeua & uolcua. Et di lui restò un figliuolo detto Pietro Antonio.

Henrico fratello di Grutile, refiò al gouerno & dominio d'Ornicto mentre che Gentile eva al gouerno di Hola. Et del 1445 fu moto nella propria cafa dalle genti de «Monaldefibi della Gernara, la notte di S.Lucia, essendo entrati per la ripa con le scale di corda, & per sorza spezzata la porta. Et dopo, che la città fiv presa dadesti Monaldeschi della Ceruara & consegnata a Tapa Nicola 5. Gentile mon pote mai più tornare in Crusto. Di Hemico restatono Tere Ma-

naldo, Bonconte , & Henrico poflumo .

Pietro Antonio di Gentule, prese per donna Gionanna di Gentile Etcla Cervara a contemplatione della città & del Papa. Et da all'bova in pos sintono le partialut fra i Monalestessi di Crusteto che erano durate più di dugento anni. Et per spaino di cento anni. & più durarono le partialut à tra i Monales sinsseme uniti & i Filippessi & Gibellini, di modo che si raccogle che per lo spatio quasi di 350. anni i Monales sintono con potenza & domino di molti luoghi, & singran cost che non andessirono con potenza co domino di molti luoghi, & singran cost che non andessi con in total vocina, come bene si minacciò Dante nel 6. canto del Purgatorio, mettendo lo essempio de i Mon

Anni di Christo.

Montecchi, & Capelletti di Verona. E' ben vero, che i Monaldecho mancarono al fine di buomini, ed i potenza, tuttauta tengono il prinàcipal luogo nella patria loro, maffine quelli della Ceruara; ilche fo mostra effere fi.to per spatio continuo di 500. anni, & più: laqual cosa è auenuta a poche famiglie, & case di Italia.

Ma del Colonello del Cane, del quale furono molti huomini illustri per lettere,& per armi, prendiamo il principio da Pietro nouello di Mo naldo, di Bonconte, di Beltramo, che hebbe tre figliuoli, cioè, Napo-

luccio, Monaldo, & Pepo.

Monaldo, & Pepo, con loro canforti, & feguaci, furono discacciati della città, & fectero per imprese nel cimiero vin came con vin desto in bocca, che dete: Pur che vo possa. Et sin che cusse ettermanno nella Segnotta di Ornieto, stettero siori. Di biomaldo non si triuna che

restastero fizituoli .

Pepone bebbe quattro figlinoli, cioè, Monaldo Petruccio, Nerone, Ramecio, & Nicolò: iquali infeme con gli altri loro conginuti, do-po la morte di Hermanno, si vnirono con discadenti di Bonconte, dessi poi della Pipera, & coni conti di Corbara contra i figlinoli di Hermanno, & di Berardo, che tutti insteme surono detti Malcorini, & poi Melcorini, conte s'è detto: & quelli della Ceruara Bessatti, & Mussatti

Monaldo di Pepo , hebbe per moglie Contessa de Conti di Marsciano della casa de Bulgari, della quale hebbe tre siglinoli, de quali

Nerone il primo prese per mogle Europa Filippeschi, & hebbe cinque figlinosi, Monaldo, Tompeo, Cefare, Lionello, & Tervainceuzo. Di Monaldo discles Giantomaso, & Oratio, che fu lungo tempo tennie de caualli di Sforza della Cermana, & su valoroso Capitano, & di essenza in mando di disconsidadi.

Pompeo hebbe Nicolò gran dottor di leggi , che efercità più Gouerni ,

Anni di eroffici, or di efso refto Guido .

Christo. Cefare bebbe , Gianandrea Nerone , & Pietro Nouello dottor di legge, che fu nella Rota di Fiorenza, & in altri Offici, & hebbe figliuo-

li, Tiberio, Cefare, Girolamo, & Valeriano .

Pieruincenzo di Nerone, hebbe fette figliuoli mafchi, Antonio, Ilario, Girolamo, Pandolfo, Pierpado, Franceso, & Lorenzo, che su parimente Dottor di legge in mosti ossiti, & governi, & Iafoi va ns spituo lo solo, detto il Caualiero Agylto, che ha militato mosti anni con la Rep. di Venetia; & ha per mogle Oriensia sorella di Ranuccio de Baschi. Et questi Monaldeschi banno habitato in Oruieto, essendo re-stato solo il dominio di Molonta, & di Bazno, Casteluzo, & Lepio.

#### Signori di Castel Barco.



I doue babbia hauuto origine la famiglia di (aflel Barco, non fi ba cofa alcuna di certo, conciofia che alcuni di cono ch'ella uenne di Francia, & altri di Bocmia. Ma fi crede per traditione de loro pafiati, che una Regina di Bocmia, ficacciata del Regno fuo con quattro piccioli

Egliuoli, nemise in quel tempo ad habitar ful Trentino, nella uilla di Lagara , o Lagarina : & che fabrica se del suo proprio il prime castello, il quale clia dal sito, chiamasse Castel Barco: per lo cui nome la famiglia poi fosse detta di Castel Barco. Serue per argomento di ciò, che la famiglia ha sempre portato, et porta le medesime insegne che porta anco lo stesso Regno di Boemia, cioè un Leon bianco coronato in campo rosso. Et questi Sig. usarono in ogni tempo di sigillare in cera bianca , per auttorità di diuersi Imperadori, Re, & Principi, i cui prinilegii si sono in gran parte smarriti: & in particolare della cafa d'Austria: alla quale furono sempre gratissimi, o fedeli: o da quali fo en ano riconoscere assai fendi , o Signorie , così in Germania, come in Italia. Fabricarono gli antichi di que-Stafamiglia, oltre a Castel Barco, nella nalle di Lagara sul Trensino , molte altre castella ; cioè Nomi , Castellano , Castelnono , the solena chiamarsi Castel Barco nono , Predaia , Brentonico , Ani, Lizzana, Rouere, la Preda, Befeno, & altri, i quali fono al presente in parte disfatti , & in parte occupati da dinerse altre famiglie, & babitati & posseduti anco da i loro medefimi Signori . Et in fomma furono tanto potenti , che granzi parte

Anni dl parte de popoli di Val Lagara, l'anno 1243. & l'anno 1266. si die-Christo devo, & socioposero rosontariamente, senza aleuna sorte di conditione, & di patti, all'obbedienza, & dominio di

> Federigo, Azzo, Aldrighetto, & Guglielmo di Castel Barco tutti fratelli: & de discendenti loro. Onde furono per un gran tempo Signori assoluti, & potenti, di tutta la predetta Valle, senza ch'altri

vi baueffe dominio: &

Gugliclimo figlinolo del predetto Azzo, fu casì vicco, en podersofa, chi l'anno 13 19. ordinò per suo test'amento, che fossero dispensario per l'anor di Doppi di venti mila ducati: en fece fabricar del suo meza la Chirfi (atbedrade di San Vigilio di Trento: con vna cappellu: l'aqual si chiama, de Signoni di Caslel Barco, riccamente dottata, dune sono sepoli di questi Signori. Ne sece parimente edificar dell'altre, con diuersi Spedali nella detta Valle. Et dopo costi

Aldrigheto fuo nipote, & fuo berede per la quarta parte, fece in Vevona il monifero, & la Chiefa di San Fermo, & la donò a frati comuentuali di San Francesso, con la metà della Chiefa di S.A. Anglassa, la qual su poi data a frati Predicatori dell'ordune di San Domenica e si come per l'armi, & per l'insigne di Castle Barco, assissio in dette Chiefe si può vedere. In Trento poi nella Chiefa principale apparia

sce la memoria di

Azzo figlinolod'. Aldrighetto, ilquale oficendo di Rouerècon la lancia in refu, contra il Veficavo di Trento, che veniua con molta gente per torgli fo flato, l'ammazzò, conferuando la Signoria a fuoi difeendenti, della qual poi furono cipulfi dalla Republica Vinitiana. Ma l'amno 1331 e flendo pafila in Italia, Gionamii Re di Roemia, co di Pulonia: bibbe col mezo di quella cafa, la Cistà di Brefeia, col fuo

Territorio: & vi fece juo Vicario Generale

Federizo figliuolo di Aldrighetto foprascritto. Cossui ottenuta vna inuestitura per se, per Azzone, Guglielmo, & Marco Bruno suoi fratelli, & siscendire sono, obbose salò con sutta la Russiera Bressiera na, Gauardo, Manerbe, San Felice, Tortese, Gardone, Maderno, Tuscullano, Garignano, Tremosene, & Limone, con le sue ville, terre, 
& pertinenze in scudo honoristo ada protecto Re: upudi tutti sutrono per va tempo dominati da detti fratelli, & discendenti: & poi 
per le guerre peruennti sotto la protettion di San Marco. Et possedeuano medessimamente il cassello di Tesena nella Valle di Caurino 
del Veronese, con altri beni di motta importanza in Gardesana.

pur territorio de l'Veronese. Et il cassello di Poenede, col Contalo di Nego, & di Torbole, ne capo al lago di Garda, riconosciunto in quel tempo da laro infeudonobile, e egentile da Mainardo Duca della sarinthia, Principe, & Conte di Goritia & di Tirolo. Il qual Poenede, su poi col contado di Torbole, & di Nago, duto indote du na delle donne di questila cassi, moglie di un Conte di Arco: famiglia illustre: la quale perciò ancora possie di predetti sontadi. Inucliuano parimente quet di Cassel Barco in seudo, intre le decime del Pionanto d'Arco. Adla uilla d'To nello Issis Contada d'Arco. Et percioche questi Signari di Cassel Barco: dubitando de loro stati al Bora diusso in più parti delle mutationi delle cose che apportamo i tempi; l'anno 1389.

1389 Antonio & Marco Bruno amendue fratelli Signori di Gresta. Ottone fig. già di Armano di Castell' Albano, &

Azzone Francesco del quondam siouanni del castello di Brentonico, secro lega insteme & consederatione, con patto di sar guerra, pace, se tregua contra qual si uoglia persona, Principe, &
Comunità: suor che l'Arciduca d'Austria, & il Vescono di Trento, da quali viconosceuano in gran parte per cagione de seudi la
lavo castella; per consenuatione delle lor cosè. Et ancora che sosseto cenuti alla sedeltà de Vescoui predetti: però surono alcune volte costretti a desenders con l'armi da loro, per conservarsi in possesso. Et l'anno 1439, si consederarono

1 439 Francesco figlinolo di lacomo, &

lacomo già fig. di Carlo, nipote & zio, con Gian Francesco Marchese di Mantona parente loro per Tomasina Gonzaga, all'bora ana paterna del detto Conte Francesco. Et col Duca di Milano col mezo di Nicolò Piccinino , contra i Vinitiani & altri Principi : onde per ciò fi può nedere, che questi Contifurono padroni affoluti de loro ftati, & poteuano afai, poi che non si poteua guerreggiar fra i predetti Prin cipi grandi, senza il mezo di questi: ancora ch'essi per queste cagioni, babbiano di continono sopportati granis. danni, incendij & ronine, & perciò ne siano restati quasi destrutti, & prini de loro stati, & giurisdicioni. Et che il (once Francesco in ricompenso di tanti altri danni, non potesse hauere, se non 1600. fiorini d'entrata annuale sopra la terra di Burna, confegnati a Guglielmo suo zio da Filippo Maria Duca di Milano, & la terra di Cilanegna, con mero & misto Imperio in seudo nobile per se stesso & suoi discendenti : dellequal poifurono del tutto spogliati. Anenne poi che Pietro, Paris.

Annidi Christo.

ris, & Martino figliuoli del Conte Giorgio Loarone, affini, & parenti per dome, di questi di Caltel Barco, mossi, o dal desidero di dominare, o da particolar volont di vendetta, o da pregbi per compiacre ad altri: si collegaromo col Vescono di Trento a danni di quessi: & entrati con niolenza in Castel Nuovo, ui seccro prigione, sijonami, & Lamoglie, essendo all'bora in Germania

Giorgio suo primogenito: & gli tolsero Nomi, Castellano, Castelnono, & Corno: iquali hauendo essi di siste fra loro: i soni di Lodrone si ritennero Castellano, & Castelnono - Et cacciata la moglie di Gonanni di Castel Barco che era Tedesca la mandarono in Germania, done in Bertembergh terra d'Assista , promincia congiunta al sontado di

Tirolo, partori

Matthias fratello di Giorgio : ilquale rihebbe per opera d'alcuni Principi, il possesso di Nomi, & di Castelcorno da i detti Lodroni, che non nollono rilasciar mai Castellano, & Castelnono. Ma banendo il detto Matthias con Giorgio (all'hora Signori di Bertembergh , & Regij Gouernatori di Nellemburgh per l'Imp. Sigifmondo) intefo una uolta , che il Conte Pietro di Lodrone con altri suoi , si tronana a bagni di Borno, affaltatolo all'impronifo , lo fecero prigione . Ma interpostofi fra loro Sigismondo, pronuntio, come arbitro comune, che fossero buoni amici: & che i Lodroni pagassero effettualmente a Giorgio, & Matthias 16. mila fiorini per (astel Barco, & che Castellano, & Castelnouo restaffero liberi , & in podestà de i Lodroni : & che le loro persone con tutti i loro adherenti , fossero sprigionati . Giorgio adunque & il fratello poffederono in uita loro Nomi, & Castel Corno: i quali poi furono dati in feudo dal Cardinal Bernardo già Vescono di Trento, al Conte Paolo Liechtenstain, all'bora Capitan Generale di Massimiliano Primo Imperadore, & focceffinamente , a Christoforo Filippo fuo figlinolo , & difcendenti, i quali gli tengono, & poffeggono ancora a danno di Federigo Baron di Castel Barco, Signor di Gresta, solo al presente nino di que-Sta famiglia illustre di Castel Barco. In tante & così fatte persecutioni & rouine .

Antonio auo paterno del fudetto Baron Federigo; defiderofo di ricaperare il dominio de fuoi progentiori, fi accosso alla Republica VImitiana: laquale gli diede condotta di huomini d'arme: Ma ucdendo egli di non far quel profitto c'haurebbe voluto; fi fece Panno 1497, adberente di Maßundiano Imperadore, con patto che gli fosferefo il

suo stato , posseduto da persone aliene & ancora che

Nicelà

cho. /

Anni di Nicolò suo figlinolo, fosse restituito in Castel Barco, & in tutte le Christo. sue ragioni per specialissimo prinilegio; nondimeno su tanta la potenza, & il fauore de seguaci del Cardinal Bernardo, & poi del Cardinal Christoforo Madruccio Vescono di Trento , che non pote mai ottenere il possesso pacifico di Castel Barco, all'hora dal Conte Paolo predetto, & da suoi foldati abbruciato, & distructo. Di

maniera che Federigo figliuolo di Nicolò, non possiede altro (mentre scriviamo le cofe prefenti) che il caftello di Grifta , & Caftel Barco , & i Madrucci nipoti del Cardinale, i quattro Vicariati nella Val di Lagara, cioè, Mori , Brentonico, Alla , & Ani , dati all'bora dal Cardinale per inueftitura, ad Aliprando suo padre, & poi a Nicolò suo fratello. Furono etiandio questi Signori, congiunti, per parentela co Principi della Scala, & per amicitia confinando all'hora insieme alla chiusa di Verona, one si veggono ancora nel sasso vino del monte, l'armi, & l'insegne dell' vna , & dell'altra casa , & parimente fi imparentarono più volte con la cafa Gonzaga, con quella d'Arco, con la Lodrona , con la Correggia , della quale Isabetta moglie d'Antonio di Castel Barco Signor di Lizzana, fabricò, & docò il monisterio di Santa Maria, fuori delle mura di Rouere, donandolo a Carmelitani, con la Martinenga, con la Gambara, con l'Auogara di Brescia, con la Malaspina, con la Nogarola, con la Benilacqua, con la Sarega, con la Canoßa, con la Boldiera, con quella da Rina, con la Spoluerina, con la Guarienta, & con altre nobilissime famiglie di Verona. Et surono loro congiunti per sangue i Peppoli già Principi di Bologna, i Vinari, i Costanzi, i Conti da Porto, & da Thiene Vicentini . Et nella Germania i Conti di Amazzia , & d'Ensestoch, Conte in Cumfpergh, & Signori di Bertembergh, & altri ch'io pretermetto per breuità. Es nomameno tanta grandezza, & nobilià di prosapia, s'è ridotta in Federigo solo Barone illustre, & chiarissimo per bonorate qualità effendo venuto a morte, fenza discendenti legittimi

Antonio suo fratello prudente , & gravissimo Configliero di Ferdinando Arciduca d'Austria, Duca di Borgondia, Conte, & Principe de Tirolo.

Anni di Chufto Signori Rossi.

500

I tiene per cofa certa, che la famiglia de Rossi, sparsa poi per dinerse città d'Italia, uemsse di Bassilea l'anno di Christo 2000 et si fernasse in Bassilea l'anno dta, ma di quale stirpe, cor con qual Principe passasse

in queste parti è cola difficile a ritronare . Con tutto ciò dicono alcuni, che ella uenne in quel tempo, che Alboino Re de Longobardi, il quale chiamato da Narseie Eunuco in Italia, per l'offesa che gli su fatta da Sofia moglie dell'Imperadore, & discefo da confine della Pannonia in Lombardia con molti personaggi importanti, se ne fece assoluto Principe, fondando la sede del suo Regno in Pauia: & danno per fegno (quantunque debole & di poco momento) l'arme de Roffi , Laquale effi dicono che è fparfa per la Germania in dinerfe famiglie di chiariffimo fangue . Ma in qualunque modo fi fia , chiara cofa è, che effendos Roffi nobiliffimi & pozenti in Parma, come attefta il Volaterrano in più luoghi, ut hebbero in ogni tempo preminenza così auanti gli Imp. come poi, & così escendo ella suddita, come libera, & fosto i gonerni de Confoli. & poi de Podesta, secondo l'uso dell'altre. Nella qual famiglia cominciata gli anni predetti, fi dee credere che foßero dinerfi huomini . che di mano iu mano fostenendo la fua grandezza , foffero illustri secondo l'occorrenze de tempi. Ma percioche il tempo confuma ogni cofa, er i tranagli d'ttali , fono stati pur troppo grandi. non se ne potendo hauere alcuna notitia , s'e posto il primo de Ross nella persona d'Orlando, il quale uise l'anno 1180. & dal quale soccessivamente sono derinati per diffeta linea tutti gli altri . L'insegna della casa è un giglio bianco rampante in campo turchino , della quale si nede nella Germania copia abbondante in dinerse famiglie, come s'è detto . Ma in Italia si crede che i Roffi di Bologna, & di Rauenna fra gli altri, difcendino da un medefimo ecepo.

1180 Orlando adunque primo, fiorì intorno a gli anni di Chrifto 1150, percioche nel 1182 fu creato Podesilà di Parma, officio & magisti ato in questi empi sepremo nelle città; et ui fu consemnato per 10auni, quantunque non si dese per ordinario per pui spatto the per ui anno. Fu parimente ristito in quel luogo l'anno 1196, Ma

inanzi

inanzi a questi tempi reggendosi Parma a Consoli soli , Orlando fu Confelo tre nolte . Introdotto poi il Podesta col gonerno de i Consoli, trono che un Sigifredo figlinolo di Bernardo de Rossi fu Confole: del qual Sigifredo si ragionerà più oltre a suo luogo. Ne tempi adunque de Confolati d'Orlando, s'accrebbe gran nome et auttorità in Parma, conciosia che rompendosi guerra tra i Parmigiani, et Piacentini, che s'erano confederatico i Milanefi, Bresciani, Comasibi, Vercellesi, Nouaresi, Alegandrini, es con molte altre città uicine , Borgo fan Donino fu molto affretto da quella lega . Unde trouandofi Orlando Confole infieme con Guido Bogheti , fatto accordo co Cremonefi, Rheggiani , Mantouani , et Milanest, et tratto fuori il Carroccio con uno esercito molto potente, affaligli anuerfary, et combattuto con loro nalorofamente, non pur gli umse ammazzandone molti, ma liberò Borgo san Donino, ritornando nittoriofo a Parma con großa preda, et con più di 200. canalli, et altri fatti prigioni. Fece anco dinerfe altre operationi a benefitio della sua patria, mostrandosi partial difensore di S.Chiefa. Percioche effendo uenuto in Italia l'anno 1210. Ottone 4. Imperadore, che celebro una dieta in Parma, et tenne l'Imperio per 10. anni deposto da Papa Innocenzo 3. che in suo luozo eleße Federigo Secondo gran persecutor della Chiesa . Orlando fanort la parte del Papa, non solamente in Parma, ma in dinerse altre città di Lombardia, nelle quali haueua molto potere: onde si come prima fu di grande aiuto ad Ottone, così poi gli fu in ultimo grande auerfario. Lasciò anco ottimo nome di se per hancr l'anno 1128. nel quale fu vna incredibil carestia nella città di Pa ma , fo-Stentto quel popolo con le sue proprie sostanze. Fu parimente principale origine et motore nel 96. che si desse principio a fabricare in Parma il Battesimo degno d'esser comendato per la sua molta bellezza. Furono similmente a suo tempo causte le chiaviche di S. Croce, & fondata, et ampliata quella parte della città, che si chiama in Capo di Ponte. Visse in età decrepita, et fu pianto, et sepolto dalla città con infinito dolore. Ma quando moriffe, et chi foffe ftata la moglie non si ba certa memoria. Lasciò ben di se due figlinoli maschi, cioè V go, et Bernardo. Di V go non si trona ne fatto, ne progenie, masi bene di

Bernardo ilquale su grande huomo et non digenera punto dal padre nel disendere et mantenere la degnità della casa, et la liberta della patria. Percioche esendo con pessimo essempio (che su poi la

Anni di Chrifto Signori Rossi.



I tiene per cofa certa, che la famiglia de Ross, sparsa poi per diuerse città d'Italia, uentse di Bastea l'anno di Christo 500. et si sermasse in Parma nella Lombardia, ma di quale stirpe, & con qual Principe passasse in queste parti è cosa dispelle a ritrouvre. Con tutto

ciò dicono alcuni, che ella uenne in quel tempo, che Alboino Re de Longobardi, il quale chiamato da Narsete Eunuco in Italia, per l'offica che gli fu fatta da Sofia moglie dell'Imperadore, & discefo da confini della Pannonia in Lombardia con molti perfonaggi importanti, se ne sece assoluto Principe, fondando la sede del suo Regno in Paula: & danno per fegno (quantunque debole & di poco momento) l'arme de Roffi , laquale effi dicono che è foarfa per la Germania in dinerfe famiglie di chiariffimo fangue . Ma in qualunque modo fi fia , chiara cofa è, che effendo i Roffi nobiliffimi & pozenti in Parma, come attefta il Volaterrano in più luozhi, ui hebberom ogni tempo preminenza così auanti gli Imp come poi, & così escendo ella suddita, come libera, & sotto i gonerni de Consoli, & poi de Podesta, secondo l'uso dell'altre. Nella qual famiglia cominciata gli anni predetti , si dee credere che fosero dinersi huomini , che di mano iu mano fostenendo la fua grandezza , foffero illustri secondo l'occorrenze de tempi. Ma percioche il tempo confuma ogni cofa, & i tranagli d'ttali , sono stati pur troppo grandi, non le ne potendo hauere alcuna notitia, s'e posto il primo de Roffs nella persona d'Orlando, il quale uise l'anno 1180. & dal quale soccessivamente sono derinati per diretta linea tutci gli altri . L'insegna della cafa è un giglio bianco vampante in campo surchino, della quale si nede nella Germania copia abbondante in dinerfe famiglie, come s'e detto . Ma in Italia fi crede che i Roffi di Bologna, & di Rauenna fra gli alere, difcendino da un medefimo ecrpo.

1180 Orlando advinque primo , fiorì intorno a gli anni di Chrifto 1150, percioche nel 1182 fix creato Podelida i Parma, officio & magilitato in quei temp fi peremo nelle cital; et ui fix conferento per conanni , quantunque non fi desse per ordinario per più spatio che per un'anno. Fu parimente rifatto in quel luogo l'anno 1195. Ma inanzi

Convery Google

inanzi a questi tempi reggendosi Parma a Consoli soli . Orlando fu Confolo tre volte. Introdotto poi il Podesta col governo de i Consoli . trono che un Sigifredo figlinolo di Bernardo de Rossi fu Console: del qual Sigifredo si razionerà più oltre a suo luogo. Ne tempi adunque de Confolati d'Orlando, s'accrebbe gran nome et auttorità in Parma, conciosia che rompendosi guerra tra i Parmigiani, et Piacentini, che s'erano confederatico i Milancfi, Bresciani, Comasibi, Vercellesi, Nouaresi , Alessandrini , et con molte altre città uicine, Borgo fan Donino fu molto affretto da quella lega . Unde trouandofi Orlando Confole infieme con Guido Bozbeti , fatto accordo co Cremonesi, Rheggiani , Mantonani , et Milanest, et tratto fuori il Carroccio con uno esercito molto potente. affali gli anuerfary, et combattuto con loro nalorofamente, non pur gli unife ammazzandone molti, ma liberò Borgo fan Donino, ritornando nittoriofo a Parma con großa preda, et con più di 200. canalli, et altri fatti prigioni. Fece anco dinerfe altre operationi a benefitio della sua patria , mostrandosi partial difensore di S.Chiefa. Percioche effendo uenuto in Italia l'anno 1210. Ottone 4. Imperadore, che celebio una dieta in Parma, et tenne l'Imperio per 10. anni deposto da Papa Innocenzo 3. che in suo luozo eleße Federigo Secondo gran perfecutor della Chiefa . Orlando fauori la parte del Paga, non solamente in Parma, ma in dinerse altre città di Lombardia, nelle quali haueua molto potere: onde fi come prima fu di grande aiuto ad Ottone, così poi gli fu in ultimo grande auerfario. Lasciò anco ottimo nome di se per bance l'anno 1128. nel quale fu pna incredibil carestia nella città di Pa: ma , fo-Stereto quel popolo con le sue proprie sostanze. Fu parimente principale origine et motore nel 96. che si desse principio a fabricare in Parma il Battesimo degno d'esser comendato per la sua molta bellezza. Furono similmente a suo tempo causte le chiauiche di S. Croce, & fondata, et ampliata quella parte della città, che si chiama in Capo di Ponte. Viffe in età decrepita, et fu pianto, et sepolto dalla città con infinito dolore. Ma quando moriffe, et chi foffestata la moglie non si ba certa memoria. Lasciò ben di se due figlinoli maschi, cioè Vgo, et Bernardo. Di Vgo non si trona ne fatto, ne progenie, masi bene di

Bernardo ilquale fu grande huomo et non digenera punto dal padre nel difendere et mantenere la degnitàdella cafa, et la libertà della patria. Percioche essendo con pessimo essempio (che su poi la

Anni di Chufto.

rouina di tutta Italia) nata gara fra i Pon efici Romani, & gli Imperadori, sursero quelle diuisioni de Guelfi & Ghibellini, che affli ffero per lungo tempo questa provincia. Onde tronandosi quasi entte le città dinise: anco Parma non pote schifarsi da cost pestifero morbo . La quale effendo occupata da Federigo Primo , con l'aiuto di Vberto Pallauicino, era per sopportar infinite calamità. fe Bernardo che feguitaua la chiefa, non si foste, in gratia di Papa Gregorio Nono, opposto, & non hauesse conseruesa la città da Tirauni . Percioche auenne in quel tempo , che Federigo fu fcomnnicato da Onorio 3. & poi da Gregorio suo soccessore, percioche usurpandosila auttorità ecclesiastica s'era impadronito di quasi tutto il patrimomo & d'Italia , & per le citia acquistate metteua Gouernators fotto titolo di Vicarij Imperiali . Ma effendo di nuovo scommunicato da Innocenzo Quarto si incrudeli di maniera contra quelle città che crano ritornate a dinotione del Papa, che non lafe:ò in dietro a far cofa che fi potefe per farne nendetta . Et fea l'altre, la ribellione di Parma gli punse tanto il cuore, caufata per opera di Bernardo ( che all'hora co Lupi , & con quei di Correggio , & con altri feguaci fi truonana fuorufcito ) che egli giurò di non tornar mai in Germania , fe prima non castigaua i Parmigiani. Mal'efito della cofa auenne altramente di quello che egli si era pensaro. Conciosia che hauendo l'anno 1247. meffo insieme un großo efferciso di Tedeschi , & di Italiani , andò alla volta di Parma per espugnarla, ma trouatala ben munita di ripari , di gente , & di nettonaglia , ni pose l'assedio. Et hauendo preso Breffello, & Guastalla, castella, per le guali si potena somministrare a Parma i nineri per la nia di Modona. & del To , & postani buona guardia , s'accampò dall'altra parte nerfo Piacenza fra Parma, & Borgo San Donino, lontano due miglia dalla città uicino al Taro, in valuogo, che fe chiama Fragnano . Et quiui fattosi forte su la strada Romana con buone trincte, & allogato l'effercito, dispose di Strignerla tanto, che gli si desse : non restando però di non dare di continuo affalti : far correrie , rominare , or abbruciar tutto il finsado, & il suo campo era alloggiato in guisa, che non ui era differenza alcuna da una cietà; attento che era Stabilito di maniera di babitationi , d'argini , di fosti , & d'ogni altra commodità, che nominandolo Vittoria si haueua posto in animo (tanto si teneua per certola nistoria ) presa Parma , di spianarla fino in terra.

in terra , & laftiar questo luogo come nuova città , & nuova colonia. Ma Bernardo, capo, & Generale in Parma : ne. dendo che l'affedio era g'à durato due anni , & che b fognaua . ò tentar la fortuna , o morir di fame , o arrenderfi a discretione dello incrudelito & barbaro Imperadore, deliberò far proua contra i nemici. Apostata adunque vna mattina, che Federigo era andato col fior della corte nerso Ruseto alla caccia di fal. oni, de quali molto si dilettana, inuitatoni dal Marchese V berto Pallauicino su la ghiara del Taro, se ne usil di Parma con forse tre mila soldati , fra quelli che egli haucua seco , & quelli che gli haucua mandati Gregorio da Montelungo Legato del Papa, Azzo da Este, Marchefe di Ferrara, Ricciardo, ouero Tomaso di San Bonifatio , all'hora Signore di Mantona , Bolognesi , Romagnuoli , & altri confederati della Chiefa. Es all'improvisoil campo nemico, entrò con tal furia, & con tanto terrore nelle loro trincee, che gli ruppe , sconfise, & ammazzò gran parte di loro ; & mettendo ogni cofa a facco , abbruciò & distriße tutto il forte, & gli alloggiamenti. La qual nittoria fu grande, ma grandissima la lode chene acquistò Bernardo, hauendo col ualore, & con la prudenza liberata la patria da cost imminente pericolo. Fu anco incredibile la preda che egli ne riporto, faccheggiando le spoglie Imperiali, le quali secondo Pandolfo Collenuccio , peruennero alle mani di Giberto da Correggio . Andò anco a ruba tutta la sua cappella , & gli altri ornamenti , con dinerse reliquie , che furono poi riposte nel Domo , fra le quali ni è un sudario di Chrifto , er ciò anuenne l'anno 1248. L'imperadore intefa la nuova , & uedendo nell'uscir della ghiara del Taro il fumo dell'incendio , fi ritirò a Borgo , & di quindi a Cremona, di done poi passando in Toscana: & lasciato Enzo suo figlinolo in Lombardia , trattò infelicemente altre imprese . Restata Parma libera da così grane assedio per opera, & per niren di Bernardo , softenne di nuono l'impeto de fuorusciti Parmigiani , i quali fatto fra loro on corpo di effercito di più di 2000. perfone, gli tornarono addoßo due anni dopo la predetta nittoria . Es in questo conflicto quei di dentro rimasero uinti , de quali molti fuggendo si affogarono nelle fosse di fanto Ilario : & rompendoft il ponte che ut era , ui furono fatti molti prigioni , che furono condotti a Cremona, i quali poi furono riscattati per opera di Bernardo.

1248

Anni di Christo. Bernardo. Accordo anco per una parte, & V berte Pallanicino per l'altra, il castello di Me desano de Cornazzani col Legato del Papa, ilquale ui era andato col campo . Ma l'anno 54. Bernardo hebbe the fare affai per un tumulto the fu lenato in Parma contra lui & la famiglia sua da Baldachino Baldachini detto di Cattamezzi, nobile, & potente che all'hora habitaua fra San Tiburtio. & Santo Ambrofio , habitando gli altri Baldachini chiamati del Ferro al Malcantone, iquali tutti teneuano in Parma come capi , la parte Imperiale. Questi adunque lenatifi in arme in capo di Ponte contra i Guelfi fecero forza di abbruciare & gettare a terrale case de Rossi, ma Bernardo riparandoni col seguito, & con l'adherenze della chiefa, arfe quelle di Baldachino a San Tiburtio: facendo grande occisione de gli aunersary . Alla fine pofiss di mezo per beneficio della città , Giberto di Correggio , & lacomo Tancinieri gli pacificarono infieme, & creati amendui Podesla gouernarono poi la città per molti anni . Non era all'hora il castello di San Secondo della giurisditione de i Rossi, ma del Comune di Parma, però nel 66. effendo il predetto, con Soragna, Noceto, er aleri a dinotione dello Imperadore, tornarono a ob . bedienza di Parma col mezzo di Bernardo . Ilquale fece anco diucrfe alire operationi degne di memoria che si lasciano a dietro . Hebbe tre figliuoli maschi , lacomino , Sigifredo , et. Ugolino . De gli ultimi due non trono che hauessero moglie ne successori . V golino su Arcidiacono di Parma , & buomo di molte lettere. Ma di Sigifredo non si trona altro ricordo, suor che si come bo detto di sopra del 1180, su Consolo nella città. Iacomino poi fu persona che per l'auttorità, & per il ualor del padre che occupò in quei tempi la gloria di tutti gli altri di que-Sta famiglia non lasciò di lui ricordo a posteri, ma ben diede foccessione alla cafa, percioche bebbe tre maschi che surono illu-Bri; il primo de quali fu Guglielmo, l'altro Orlando, & il terzo Ugolino .

Cuglicino per grandezza d'animo, & di fipirito non reflò inferiore a persona dell'etàssica, & su intrepido, & costante contra i colpi auersis dalla sortuna sopportò molte persentioni, & se su pessive d'auando e come potette. Regnauano ali bora le crudeli, & pessive se fatto de Cuelsi, & Shibellimi in Parma, & i Correggesi teneuano la parte Imperiale a quali s'accostauano i Lupi, i Sanutali, & quasi tutti i nobili

nobili con la maggior parte della città, la quale era fomentata di dentro, & di fuori dal Marchefe V berto Pallaucino & dopo lui da Marfedio floo figliuola, & da el altri Pallaucini, da Scipione, & da Pellegrino: onde perciò i Rossi, & la parte Guelfa rimase molto debile & fiacca: & s'incominciarono fra loro disorde, & guerre ciuiti, de quali in sutto quel tempo che usificro i predetti re fratelli non bebbero mai fine alcuno, ma scacciando bor l'una parte, hor l'attra i loro auersari di Parma, s'impadroninano della città. Sì trouana all'homes

Ugolino fratello di Guglielmo effere flato per molti anni governatore & Podefta di Modona, done bauena manterato fempre le ragioni di S. Chiefa, onde chiamato a Roma per la ricompenfa delle fatiche durate da lui per li Papi, fu creato con confenso de Cardinali, de cittadini, & di tutto il gouerno, Senator di Roma. Ma poco vi si fermò, peretoche ritornato alla patria per honorarla, & farla partecipe de suo splendori, ui giunse a punto in quel tempo, che i Parmigiani s'erano affatto accostati alla parte Imperiale, & la trond in tante torbolentie & traungli , che nulla più . Percioche lenatofi incontanente contra i suoi fratelli Giberto di Correggio, si combatte oftinatamente per l'una parte, & per l'altra. Ma re-Stando uincitori i Ghibellini , Giberto l'anno 1303. il di di San Iacomo di Luglio, fu portato in palazzo, & gridato Signore, & Principe di Parma; & i Roffi furono scacciati con tutta la gente Ghelfa . Ma io non sò già dire fe V golino moriffe fuorufcito, o ritornafe più nella patria con gli altri . So bene ch'egli , con Guglielmo suo fratello passò a Roma, done furono con gran pompa creati Canalieri per le mani di Nicolò Fiesco, già fratello di Papa Innocenzo Quarto, & Guglielmo torno più nolie a Parma, & ne scacciò Giberto co Ghibellini , percioche estendosi pacificati infeme i Chelfi co i Chibellini per comandamento dell'Imperadore, & ritornati i Roffi a ripatriare, Giberto che tuttania dominana per no. me dell'Imperadore, ritornò a feacciar la parte contraria, con tutto ciò Guglielmo , & Orlando fecero di maniera , che l'anno 1308 ritornarono in Parma, & ne espulsero Giberto con tutti i Gibellini . Ma non ando molto , che l'anno stesso a 18. di Giugno fu combattuto a Enzola fra la parte didentro, er quella di Giberto. Nel qual conflitto hauendo ogn'uno adunato di moltagente, i Rossi & la parte di Parma restarono inferiori , & molei ne furono morti, & fatti prigioni. Et nel mefe medefimo il di di San Piero, Giber-

Anni di Christo. to ribebbe il dominio , & Orlando con Guglielmo furono costretti di nuono a partirsi . Ma pacificati i Ghelfi co Ghibellini la seconda nolta per ordine d'Henrico Imperadore: i Rossi & Giberto vennero di nuono a rottura , onde costretti a partire , Guglielmo con Orlando , & con Iacomino Cornazzano, messo insieme vn buon numero di perfone, s'accamparono, prima a Medefano all'hora fortiffimo castello. & poi a Borgo San Donino, & gli presero amendue : & trauagliando continouamente il paese con correrse, non lasciauano riposar la città, & essendo ordinato, che il giorno della Madonna d'Agosto, nel quale si correna va palio in Parma, Guglielmo si donesse apprefentar con le sue gentearmate, alla porta nuona di Santa Croce : percioche la città si leuerebbe a romore , & lo introdurebbe , non mancò di così fare : onde venuto secondo l'ordine, Giberto sentendo il tumulto, corfe la fua guardia per difender la porta, done combattendose virilmente da ogni parte, & interpollisi da ogni lato dinerse amici , & spetialmente il Marifciallo del Re Roberto , che quiui fi trovaua, si pacificarono insieme, & Giberto accettò d'accordo Guglielmo con tutti i Rossi, & la parte Ghelfa nella città, & acciò che questa vnione foffe più stabile , & ferma , Giberto tolfe per donna la Maddalena figliuola di Guglielmo, & nata di Donella Carrara, & furono celebrate folennissime nozze, con contentezza comune di tutta la terra. Ma non essendo ne gli animi ambitiosi, & cupidi di signoreggiare, vincolo di parentado, ne amicitia che tenga, anenne che questa parentela, & questa vnione durò per picciolo spatio di tempo: percioche l'anno seguente hauendo Giberto fatto adunanza di buomini suoi partiali , occupò la piazza all'improuifo, & scacciò di nuono tutti i Rossi di Parma. Ma poco dopo morendo Guglielmo fuoruscito: parue che la grandezza, & felicità fua stalle ofcurata. Ma quello che gli refe in qualche parte lo splendore fu, che dopo se lasciò vna descendenza de buomini, che tutti furono eccellenti , & Jalirono a sublimi gradi di honori: & che altamente vendicarono la ingiuria fatta a Guglielmo. Percioche egli hebbe della predetta Donella quattro maschi, cioè Orlando, Marfilio, & Vgolino, che fu Vescono di Parma, oltre a Galuano , che mort giouane, & Palamede , che fu naturale , & fu seppellito in Padona nella Chiefa di Santo Antonio . Ma prima che io paffi a' rami della progenie di Gugliclmo , tornerò a discendenti di Orlando, & d'V golino suoi fratelli , de quali s'è ragionato di sopra ; Orlando adunque hebbe

Anni di Jacomo che fu bnomo di guerra, & feguitò fempre la fortuna de fud Christo ungini. Tolse per donna. A quese Ruggiera nobile di Reggio, & ne bebbe Pietro, Orlando, & Marsilio: de quali non si fanno fatti particolari. L'altro fratello

Vgolinoche non fu punto minore di Gugliclmo, tolse per moglie Helena [aualcabuo figliuola del Sig. di Cremona, e bebbe di les Bernardo & Maleras [o, iquaule si martio in Vannina da Samutaili, ma nonbebbe heredi, ne successori e Bernardo all'incontro lasciò Vgolino, che
d'Alesia Ruggiera generò le conona, & la Gobba. La quale fu data
ad Orlando nato di Jacomo, acciache la facultà non usessifis della famiglia. Ma Orlando non banendo figliuoli uenne col tempo ad unirfi ogni cola insseme, acadere ne figliuoli, & disendui ad Orlando
do, che soccesso agustelmo il grande, del quale poco innamzi par-

lammo , & ilquale

Orlando rimase alla morte del padre insieme con gli altri fratelli suoruscito. Nondimeno tenne insieme co fratelli, così stretta & segreta prattica con Giouanni Quirico Sanuitali genero di Giberto, che amen due d'accordo fatta leuar la città a romore, ne cacciarono Giberto 1316 l'anno 1316. il di di San Iacomo Apostolo, in tanta uentura, che. non hauendo mai più potuto ritornarui , si morì in Castelnouo . Ea indi a due giorni, facendo la cistà instanza, che Orlando ne prendesse il gouerno, & la Signoria, non nolendo egli a nerun patto acconfentire ; fece sì che mettendola in libertà si gouerno per sei anni sotto Antiani a dinotione de Pontefici, & della Chiefa, percioche egli nedena che Azzo figlinolo di Galeazzo Visconti, hanendo occupaso Borgo S. Donino andana a nerso di nolersi insignorir di Piacen-Za, & di Parma, & senza alcun dubbio le harebbe ottenute se il Cardinal di S. Marco all'hora legato del Papa in Lombardia, & Orlando Capitano Generale dell'essercito della chiesa, non ni si fosfero opposti co l'armi. Si tronana Azzo in Borgo con disegno di hauer Parma, o con intendimento, o per forza, o per assedio. L'intendimento gli era andato fallito molt'anni innanzi, percioche Gian Quiri co,l'Abate di S. Giouanni ch'era di quei di Marano, Giouanino Sanuitali, & tutti gli altri di quella famiglia hauendo tenuto trattato con Azzo per caccciarne Orlando, & i Rossi, erano stati scoperti da un frate amico de Rossi, ond Orlando, et Paolo de gli Aldigieri fecero fare una fortifsima gabbia di legno nel palazzo del commune , & ni rinchiusero dentro Gian Quirico che ui stette lungo tempo, & l'anno 1316 1326, ne fu liberato dal Legato del Papa che lo confinò a Venetia.

1316, ne ju liberato dal Legato del Papa che lo compino a renet L'Abate

Anni di Christo. L'Abate di S. Gionanni , & Gionanni Sanuitali furono poffi nelle prigioni del palazzo, doue l'Abate mort, & Giouanni ne fiette tre anni & mezo, & in questi temps Orlando co Roffi dominarono quafi affolutamente la città di Parma per lo fpatio quafi di 14. anni. Ma ritornando ad Azzo che s'era fatto forte in Borgo & tenena Parma in fospetto , il Legato deliberò che Orlando andaße a tronarlo. Così fatto un corpo di un buon numero di foldati, lo tenne allediato con l'effercito più di due mesi. Ma nedendo Azzo che non haueua forze da poter contrastare : fe benc era forte a mantenerfi, abbandonò quell'imprefa, lasciando il castello: & Orlando fa molto comendato, & fi acquisto grand ffimo nome, & s'egli mancaua nulla per acquiftar gli animi de suoi cittadini er del popolo uenne àtanto che la città, come s'è detto, l'obbedì per 14. anni come Signore, con canta benignità nerfo ogni uno, che i Pontremolesi, hauendo prima esclusi del dominio loro Giberto che del 19. era flato fatto Sig. Chiamarono spontaneamente Orlando & fi diereno a lui , cauandone le genti & gli officiali di Lodonico Bane-70 Imperadore l'anno 29. il che fu seguito anco da diverse altre terre & castella. Et nel 1323. fece creare V golino suo fratello Vescono di Parma. Escendo adunque la casa de Russi salita in Parma & in Lombardia a tanta grandezza, auenne che l'anno 28. Orlando scacciò di Parma i ministri & gli officiali del Papa & del Legato, (che che se ne fosse la causa) che di ciò ne prese molta collora 👉 [degno. Tuttania scriuono alcum che questo accidente auenne pochianni dopo, & che farono i Parmigiani che si ribellarono per le granezze imposte loro dal Legato. Maritò parimente l'anno medesime Maddaluccia sua figlinola in un figlinolo di Cane della Scala Sig. di Verona: & lamando amarito con grand ssima pompa, & la Co-Ranza diede ad un figlinolo di Castruccio Signor di Lucca, & la terza al Marchese Oberto Pallanicino, quantunque alcuni dichino , che questa ultima fosse figlinola di Marsilio. Il Legato in tanto non potena sopportar che Orlando tenesse così poco conto della Chiefa & di lui , ma diffimulando & mostrando di hauere a trattar cose importanti con lui, & di noler che si pacificasse con figlivoli di Giberto da Correggio , lo riduße con faluocondotto, & fotto la fede , ad andare a Bologna aparlarli, done Orlando l'anno 29. quansunque fosse bene accompagnato, fu fatto prigione, & tutte le sue genti fualigiate , & egli mandato nella Rocca a Faenza, & fi credette c'e il Legato lo facesse ad inftantja di Gionanni Quirico de Sanuitali

Sanuitali per vendicarsi della sua prigionia, hanendo posto Orlando in molto fospetto al Legato . Main qualunque modo si sia . giun ta la nuona a Parma , i cittadini contriftandosi molto , sostituirono incontanente nel dominio della Città Marsilio suo fratello, che poi nell'istesso anno del mese di Nouembre vi su confermato, & lasciato per Vicario Imperiale, da Lodonico Banaro. Ilquale venuto a Parma, & raccoltoui con gran fausto, & pompa , baueua prefo il possesso, & la protettione della città. Ma partendo per andar perfo Trento, menò Marfilio con lui, & in fuo luozo lafciò per Vicario Pietro suo fratello, & confidando molto in questa famiglia , nel ritorno di Marsilio , lo creò Vicario Generale in tutta la Lombardia. In questo mezo Marfilio, Pictro, & il Vescono tentarono ogni via per liberare il fratello, ma stando il Legato pertinace nella sua durezza, opponendoli mille ingiurie fatte alla Chiesa, spedì da Bologna gente contra i Reggiani per leuar la terra dalla Signoria di Giberto Fogliano : ilquale messoni al gouerno dal Legato se la hauena vsurpata, ma non hauendo fatto nulla, se ne ritornò a Bologna. Giunto il campo a Formigine castello del Modonese a piè della città; & affaliti animofamente costoro, & combattuto per buon spatie di tempo , con molto valor dall' vna parte , & da!l'altra , all'oltimo cedendo le gensi del Papa , & rotte , & mal menate, vi furono fatti prigioni Galeazzo fratello del Re Roberto, Ramondo, & Beltramo dal Balzo Marifeiallo del Regno di Napoli, & Generale delle genti del Papa, & altri personaggi importanti. Laqual cofa vdendo Marfilio, & Pietro, Marfilio caualcò incontanente a Modona, & pagando groffa taglia riscosse i prigioni. & gli conduffe a Parma. Haueua anco nelle mani Paolo Aldigieri, che trouandosi in Borgo a nome del Legato, era stato preso, & con suo figlinolo dato a Pietro de Rossi insieme con la terra . Fu all'bora trattato di rifcattare Orlando con questi cambi, & mentre che si maneggianala pratica, si scoprì in Parma un trattato di tre capi, o podesta d'arri, cioè de pellicciari, de ferrainoli, & de calzolai, iquali intendeuano di dar la terra al Legato, & tutti furono fatti impiccar da Marsilio. Pure alla fine si conchinse la liberatione d'Orlando l'anno 3 1. contracambiandolo col fratello del Re Roberto , col Marifeiallo, & con altri di conto: pagando Pietro, & Marfilio oltre a ciò qualche somma d'oro. Liberato per tanto Orlando , & ritornato a casa con grande allegrezza d'ogn' uno il mese di Marzo seguente venne a Parmail Re di Boemia , al quale fu dato

Anni di dalla città il dominio , & subito ui introdusse quei di Correg-Christo.

gio con tutti i loro seguaci. L'anno medesimo surono inuestisi dal Re, con immunità & privilegi amplissimi, Orlando, Marfilio , & Pietro , di Borgo fan Donino , di Pontremoli , del paffo del Pò presso a Bressello , delle Valli de Canalieri , & dellas terra di Berceto, detto boggi Berce. Viffe anco in questi tem-

1432 pi un Rosso de Rossi, che nel 1432. tronandosi Podesta di Brefeia, ni fu ammazzato all'hora che i Breferani fi d'edero a Mastino della Scala. Ora tronandofi Orlando, & fratelli in Parma. doue era uenuto Carlo, ò secondo altri, Gismondo, figliuelo di Giouanni Re di Boemia , nolle anco egli andare in soccorso di Manfredi Pio Signor di Modona, contra il Marchese di Ferrara, Mastino dalla Scala, & Azzo Visconte, che affedianano San Felice: & hauendolo liberato, il Reche nidde nel combatter che si fece , qual fosse il nalor d'Vberto Pallanicino , di Marfilio , & Pietro de Roffi , di Giberto da Fogliano , di Manfredi Pio, o di Aldighieri della Senaza , gli creò tutti Caualieri: 1433

Si parti poi l'anno 1433. d'Italia il Re di Boemia, & lasciò libe-1135

ro con privilegi il dominio di Parma a Rossi, i quali lo tennero fino al 1435. nel quale anno non lo potendo mantenere, lo cederono a Mastino , er Alberto della Scala , i quali desiderosi di regnare , & fatti padront di una gran parte di Lombardia , s'erano messi in animo di scacciarli . Vedendosi adunque i Rossi non habili a potersi disendere, & non si consid ando molto ne gli amici , & temendo di alcuni , si partirono il giorno del Corpo di Christo, & cedendo alla fortuna , lasciarono Parma . La qual cosa toriò loro a doppia grandezza, & splendore nello esfercitio dell'armi. Pietro in questi tempi fi tronana Signor di Lucca, & al reggimento di quella città. Percioche celi co fratelli inficme, la comprarono dal Re Giouanni nel partir che gli fece di Italia per trentacinque mila fiorini : togliendolaad Alberigo figlinolo di Castruccio , il quale fenza fino confenfo, fe n'era infignorito, & toltala a Cherardino Spinola Genowefe. Haucuano i Rossi parimente Pontremoli con molte altre castella sul Parmigiano , & in Val di Taro lasciate loro da quei della Scala quando confegnarono Parma; con promessa di mantenerle : & che le loro persone potessero siare in Parma con prouifione del Comune di cinquanta mil a fiorini l'anno, et con diucrfi altri prinilegi, & immunità, che non furone punto offernate loro da Tiranni

Anni di Chufto. Tiranni incontanence che l'ebbero il dominio della città, anzi convenne loro andarfene co tutti i loro conforti de Roffi, & ritiratifi in Pon-Bremoli, vi si fecero forti contra Mastino, & ilberto che gli assediarono. Della qual cofa Orlando, & Marfilio fdegnati:parendo loro, che quella de predetti Sig foffe pur troppo grande ingratitudine, poiche in cabio di premio gli perseguitanano, tennero modo, che Borgo S. Donino per opera loro, venne in potere d'Azzo Visconte. Et se non fosse Stato che quando diedero Parma gli Scaligeri hauenano prefo Colornio: l'barebbono più tosto data ad Azzo che a Mastine. Ora i Roffi essendo Sig di Lucca, & banendo i Fiorentini lega con Mastino, con patto d'essere aintati da lui afar acquisto di Lucca, Mastino prima, che scoprisse, che quella città sarebhe loro leuata per forza, tanto fece & difse, che essi la depositarono in suo potere, promettendo loro, che non la darebbe a Fiorentini, se prima non gli rimborsassero il doppio, er d'altro lato daua pastura a Fiorétini, dicendo, che come la hauesse, gli metterebbe in possesso. Hauuta adunque la terra, & ingannando l'ona parte & l'altra con diverse cavillationi, menando in lun go la pratica co Fiorentini: auedutifi essi de suoi andamenti, si voltarono alla rouina di Mastino, or d'Alberto, ma non erano bastati per se soli percioche il poter de gli Scaligeri era grande: conciosi che possedendo Verona, Brescia, Padona, Treniso, Cinidal di Belluno, Cremona, Piacenza, Felere, Vicenza, Bergamo, Ceneda, Lucca, Modona, & altre città banenano di redita ordinaria più di 700 mila fiorini Ten tati adunque i Vinitiani, che per le saline di Chioggia, & per altri affari haueuano a sospetto la costoro potenza sicollegarono insieme con loro l'anno 36 contra Mastino. Erano questi tre fratelli in quei tépi i più floridi Capitani che foßero in Italia, & Specialmete Pietro. Fatta adunque la lega, & conoscendo i Fiorentini il valor di costoro, & la cagione, che haueuano d'esser nemici a Mastino : & tenendo anco fresca ne gli animi loro la memoria d'V golino de Rossi, che era Stato loro podestà nell'essercito alla battaglia di Certomondo, quando andarono contra gli Aretini, & vedendo che non potenano banere i più eccellenti Capitani di questi, condaffero Pierro per Generale, & incontinente lo mandarono con ottocento caualli, & con buon numero di fanti alla volta di Lucca , prima che fi fcoprife la lega , nella quale era anco incluso il Marche fe di Ferrara , & Pietro era Stato secretamente a Venetia a trattar di questa impresa, & a fermarci capitoli, vincendo molte difficultà nel camino: percioche trouandost assediato in Pontremoli co fratelli da Mastino, se ne era vicito, & passando per mezo il campo de nemici, & caualcando

Anni di Christo. tuttaula per pacse nemico, gli conuenne schiuar molte insidie, prima the arrivaße in Fiorenza. Giunto per tanto a Luca , diede vn gran guasto al suo territorio: ma nel volersi poi ritirare, diede in vn'imboscara di gran numero di fantaria dananti , & alle spalle di ser cento canalli di Mastino che erano alla guardia di Lucca. Ma Pietro redendo il difordine, & il tumulto de fuoi : fatta testa, temporeggiò santo che messa insieme la battaglia, & ordinate le schiere s'affront co nemici, & attaciò animofamente la guffa , laquale fu molto ostinata & fanguinofa. Et all' vitimo done prima parue che Mastino, & i Luchefi f fero vittoriofi , rimafero vinti & fracaffati . Sen ! tutta Fiorenza gran piacere di questa vittoria, & Pietro ne fu comendato per tutta Italia, perilche i Fiorentini per merito suo deliberarono di fo correr Pontremoli, & liberarlo dall'affedio . Dirizzatofi ad nque O.lando a quella volta con 1300. canalli de Fiorentini, & con tre mila fanti, fperana di romper Masimo anco da. quella banda. Ma ques foldasi ch'erano alla difefa di Pontremoli, non potendo più tenerfi ne afpettare il foccorfo , s'arrefero ananti , salue le robbe , & le persone, onde le donne . & la famiglia de Rossi che p'era, pfeiti fe ne vennero a Fiorenza, done fa ricennta a grande honore. Pietro intanto con 1500 : analli de Fiorentini, restando in suo luogo Orlando nella Toscana, pasio co fratelli a Chioggia, & di quindi a Venetia , done fu dalla Signoria l'anno 3 36. & dell'eta fua 22 creato Capitano Generale, & per le mani di Francefco Dandolo allora Doge, ricene il baftone con le confuete folennità, del qual Doge fi legge ancora vna oratione fatta da lui intorno a meriti, & al valore del detto Pietro. Generale adunque della lega, (nellaquale erano inclusi olive il Marchese di Este , & la Rep. Fiorentina , Bolognefi, & il Re di Boemia con altri popeli infieme) haunto da Vinitiani altri 4500.canalli & sei mula fanti , s'aniò a Padona com qualche intendimento d'Ubertino da Carrara suo parente, il quale vi era dentro, & era quello che la hauena data a Mastino , ma fe ne chiamana mal fodisfatto. Et accampatosi attorno, Alberto fratello di Maftino, che ne banena il gouerno, effendo il di medefimo che vi fu posta il campo, flato a Mestre, done roppe alcune genti Vinitiane, che con doppio trattato di hautr quella terra erano ftate ingannate , nell'entrare in Padoua bebbe alle falle Pietro & Marfilio , mg trouaudofi inferior di genti , & temendo molto il valor de Pierro effai conofemio da lui, non volle venire a battaglia . V sò por Pietro ogni opera, per farlo venire a giornata por che con fi trouaua part d'effereico, & lo fece fino sfidare a corpo a

torpo, ma non gli gionando nulla, & non lo potendo eauar di Padeua , s'accampò a Bouolenta, parendogli luogo assar buono per quest'impresa. Et fortificatolo a modo suo , se ne passò con l'altre sue genti che egli hancua lasciate a Chioggia, al castello delle Saline, er lo prefe. Prefe anco (apodargere, Bassano, Cittadella, Conigliano, Campo S. Piero con molte altre castella circonnicine che gli si arrefero. In questo mezo era tanto cresciutala insolenza de quattro mela Tedeschi ch'erano alla difesa di Padona, che Alberto dubitando di lero , ne mandò fuori vna parte , fotto colore d'andare alla difefa di Monselice : de quali Pietro che gli scontrò, ne occise più di 403. Ms-Stino all'incontro cercana tuttania la pace co Venetiani, & si trona scritto , che in gratia di Mastino , si tronarono in Venetia in on sempo medesimo più di sessanta ambasciarie di Prencipi , & di Communità per maneggiarta, ma effendo le conditioni che gli erano propofte affai dure , perche tutti l'odianano & temenano infieme , non si concluse nulla, onde riscaldandosi più le cose, Azzo Visconte, & Filippino Gonzaga entrarono nella Lega co Vinitiani, & Pietro suttania firignena Padona. Ma esendoni pna notte entrato denero vn buon numero di genti, Marsilio de Rossi, per la porta del Borgo di S. Marco, attendendo come gli era stato promesso che la terra si lenaße a romore , rimase ingannato , & vi perde alquanti canalli , potendosi la mattina ritirar al campo con gran fatica . Nondimeno mife fuoco nel borgo, & tenne la porta per molte bore , combattendo tuttania gagliardamente . In tanto Pietro banena prefo Mestre, & Seraualle: & Treuiso per opera de gli Auogari nobili di quella città s'era dato a Vinitiani : Onde era tutto dinenuto formidabile, & riverendo, per la qual cofa Mastino cercò di farlo ammazzare da certe compagnie di Tedeschi ch'erano nel campo de Venetiani,ma non bauendo essi potuto, posto fuoco ne gli alloggiaméti, si partirono con gra danno dell'efercito Vinitiano . Marfilio d'altro lato era Stato mandato con le genti di Luchino Viscoti ch'era soccesso ad Azzo nella Signoria di Milano, & con quelle di Filippino Gozaga a Verona, done haucua dato il guafto al contado, & affediata la città, ma pscito fuori Mastino, essendo in vna scaramuccia restato vincete haneua fatto molti prigioni, & esendo d'animo innitto deliberò con va giusto corpo d'essercito di foccorrer Padoua , & Alberto suo fratello , onde venuto a Bouolenta , vi affediò Pietro . Il quale quantunaue vi bauesse suo fratello Marsilio, non ardi vscir fuori, ne di venire a battaglia, conoscendosi men forte di lui, ma temporeggiando, diede campo a Luchino d'afaltar Brefcia. La qual cofa intendendo Maftino , dif-

Anni di Christo.

no, diffolto l'affedio corfe incontinente alla volta di Brefeia . Ma non fu si tosto partito , che Tietro , con l'aiuto di Marfilio da Carrara zio de Rolfi, il qual fece, che il popolo prefe l'armi, entrò in Padoua, & baunto nelle mani Alberto, lo mandò prigione a Venetia, done morì, & il gonerno della città fu confegnato al detto Marsilio.In questo tempo medesimo Orlando con l'esercito de Fiorentini tenena l'assedio a Lucca, & Pietro dopo l'acquisto di Padona, era passato all'affedio di Monfelice : douc nel combattere il castello, volendo egli smontare, fu ferito da vna lanciata che lo colse alla giuntura della corazza & gli passò per lo fianco, ma non si smarrendo punto, trattosi il troncone dal fianco, si gettò nel fosso, con animo che si pigliasse la fortezza. Ma non molto dopo assalito dallo spasmo per l'acqua. che gli era entrata nella ferita: portato in Padona, si morì la notte seguente a sette d'Agosto l'anno 1337.con incredibil dolore de Vini tiani, & de Fiorentini, & di tutta Italia . Percioche nella militia . & ne maneggi delle cofe del mondo non hebbe neffuno , ò pochi pari a suoi tempi . Fu di venerabil presenza, & di regale aspetto , onde gli bistorici che trattano i fatti di quell'età, ne fauellano con molto rispes to, e dignità, nominando questi tre fratelli per Capitani molto chiari & illustri. Et poco Stante, anco Marfilio fuo fratello, che s'era ridotto a Venetia per curarsi da vna febre, cagionata dalle sue molte vigilie. & fatiche, venne a morte 7. giorni dopo la perdita del fratello. & cost i Vinitiani in pochi giorni restarono prini di due Capitani importati, con grave dolore & danno loro: & massimamente di Pietro sopramo do stimato & riputato. Et allora la casa de Rossi hebbe vna gra percoffa et venue molto a declinare. Fu poi chiamato di Tofcana Orlando, & creato in luogo di Pietro, Generale da i Vinitiani. Il quale prese incontanente Monsclice per forza con gran Strage & occisione de nemici.Oltre a viò fece acquisto di dinerse altre terre. Cinse poi Vicenza con strettissimo assedio. Laquale harebbe senza alcun dubbio ottenuta se non soccedena la pace con Mastino . Percioche contentandosi à Vinitiani di Treuifo, di Baßano, di Caftel Baldo, e d'alcune altre ca-Rella, quell'impresa rimase imperfetta. Ora i Fiorentini che no furone molto contenti di questa pace, perche si vedeuano esclusi dall'acquisto di Lucca, laqual fola gli banena fatti intraprender la prefente guerra, cercarono fecretamente d'hauere Orlando a loro feruigi, ma egli ricufando fi rimafe contento co Vinitiani, & flette con loro per tutto quel tempo che visse, non si curando gran fatto delle cose di Parma. Laqual poi facendo molte mutationi, & cadendo in poter di molti che se ne impadronirono restò alla fine fotto i Vifcoti. E ben vero ch' Orlado fu rinte=

rintegrato di molte castella sul Parmigiano, & ne su di nuoue inuestito da Carlo Quarto Imperadore l'anno 13 41. con l'aggiunta di Belforte. Palò poi la uita siua fra l'enetta, & Padona che era slata da l'initiani rendura a l'hertino da Carrara; doue già fistro vecchio, se ne morì, & su seppellito con esquie degne del grado che esso che esso teneua a spese della Repub. nella chiefa del Santo, nella Capella sabricata da 180ss. « da lupi Marchess di Sontagna, in un sepolotro di marmo, ordinato da lui. Ma prima ch'io passi più oltre,

non è da lasciare a dietro il quarto loro fratello.

V golino ilquale essendo stato creato, come fu detto di sopra, Descono della patria da Papa Gionanni XXII.ad instanza del Cardinal di S. Marco, all'hora Legato in Italia, percioche Orlando effendofi opposto ad Azzo Visconte che aspirana alla Signoria di Parma , s'hancua acquistata la gratia del Cardinale, diede di se tanta consolatione a quella città, che nulla più. Ma caduta Parma nelle mani di Maslino, & estendone scacciati i Rossi, fu anco egli mandato in esilio. Nondimeno si adoperò per così fatto modo, che ritornato a Parma, ne nide scacciar fuori Mastino con gli altri aversari, & quando fece bisogno, non hebbe riguardo a prender l'armi in mano per difesa della sua patria . Vltimamente venuto a morte in Parma, fu seppellito nella sua chiesa. Di questi fratelli, altri che Orlando, che fu il primo Marchefe di S. Sccondo , non hebbe, ne lasciò fig. & heredi . Percioche generò, ma non sò già di qual moglie, oltre alle tre femine dette di sopra, Beltrando solo, che nell'ordine di questa famiglia lo diremo prima . Costui non uisse molto, & hauendo per moglie Laura di Camposane, dalla quale gli nacque Francesca, morendo lasciò la moglie gravida. Laquale partori Beltrando, che viene a essere il terzo Marchese di S. Secondo, er se costui non nascena era estinto il ceppo di questa famiglia.

Beltrando adunque 3. Marchefe, tolta moglie hebbe diucrsi sig. fra qua li due furono illustri & grandi . L'uno nelle cose di Chiefa , & che non tralignò punto da Dgolino, angi l'ananzò ne maneggi, & l'al-

tro nella militia, & nell'aggrandir la cafa.

Iacono figliuelo di Veltrando, essendo ancora giouanetto, su creato Vescuo di Luni, detto bora Serzana: Hebbe poi il Vescuodo di Verona: & essendo huomo di uniore, su adoperato da i Tontesse, de da i Legatidella Chiesa in diuessi maneggi, & conteni, di maniera che acquistatssi molti benemeriti con la sede Apoliolica, bebbe l'Acinescovado di Napoli. Et oltre alle ren

Anni di Christo.

1413

dite de gli offitij, & de benefici, fu molto ricco di patrimonio. Fu mandato nella Marca d'Ancona & nella Romagna ad acquetar le disforde di quei popoli, & a gouernati, & gli respecto tanta prudenza, gisfitta, & disfrezza, ches'acquistò presso a ciassuno perpetua lode. Fu buomo integerrimo, & di santi costumi, & di mode le terrere. Fu dottore in leggi ciusti & canoniche, instrutto nella filosofia, & periussimonell Astrologia, eloquente & splendido oratore. Et ancora et b'egli foste occupato di continuou ne jeruigi publici di S. chiefa, attes anco alle coste domestiche, & alla posterità della sua famiglia. Percioche l'anno 1413. operò che Sigismondo imperadore confermasse & insuffisse di nuono a lui, & al fratello Pierro, & a foccesso il municiliare di Ressistanti di fratello Pierro, & a foccesso il municiliare di Ressistanti al castrignano, Pignitola, Arzinoldo, Polesne, Ragazzuola, Ne-

Castrignano, Pignitola, Arzinoldo, Polsfene, Ragazzuola, Neuiano de Roffi, Valano de Melgari, fan Sccondo, & d'alvi luoghi. Morl uccchio laficando di fe nome celebre, & fu spellito in Parma 1418 nella chiefa maggiore l'anno 1418. in un spodero di marmo.

Pietro figlinolo di Beltrando, & fratello del detto Vescono, esendo buomo splendido, letterato, er humano, s'acquisto col nalore, er con la grandezza sua cognome di Magnifico, percioche egli come ottimo cittadino aiutò la città di Parma a liberarfi della tirannido di Ottobuon Terzo, che la tenena oppressa. La qual cosa essendoli felicemente soccessa, fu chiamato Magnifico da tutta la città. Il qual titolo gli restò sempre per eccellenza. Con tutto ciò tolto a sospetto per particolare odio de suoi nemici , che non hauese animo di farfi Principe della città, fu tenuto parlamento contra lui nel configlio : onderifaputo il tutto, ne prese tanto sdegno , che quantunque baneffe potuto, & faputo purgarfi & difenderfi con le parole & con l'armi, volle andarfene uclontariamente inefilio, per dar luo go all'inuidia . Et venuteli desiderio di veder qualche parte del mondo, se ne andò in Soria, & passato poi nella Francia, nella Spagna, & in altre pronincie, tenne retimamente compagnia al Marchefe di Ferrara nel niaggio di Ierufalem , done fu fatto Canalicro dal predetto Marcheje . Et confidando che i suoi cittadini ingrati doneffero a qualche tempo conoscere la perdita loro di buomo così meriterole , non s'ingannò punto . Conciosia che dorò la fua partita , Orlando Pallanicino affalì Parma; & l'oppresse di maniera , che i Parmigiani , fatti accorti , ma tardi , dell'error loro , defiderarono molte volte Pietro auttore della loro

libertà ; confessaudo di patir giustamente il castigo della ingrati-

sudine

1438

tudine loro. Ma hauendo Filippo Meria Duca di Milano scacciati i Pallauicini, & occupata Parma, Pietro ritornando alla patria: fi incontrato, & risistato da tutto il popolo, & cittadini, rimettendo egli ogni ingunta a Pallauicini, che eranossati suoi capitalissimi menici. Vilip po in Parma gratissimo a Filippo & atutti i sioi cittadini. Et cammando uerso gli anni, mori nel 1438. in età di 65. anni. Et su seppellito con gran pompa in un sepolero che egli sece sare nella chiesa di S. Antonio, & interuennero al suo mortorio tutti imagistrati, & il resante della citta. Hebbe di Maria (analcabuo)

Pietro Maria V. Marchese così detto da Pietro suo padre, & da Maria. Coffui fu tenuto huomo per natura di gran configlio, & di gran valore, & perche era letterato fu persona amabile, & trattabile co moderati & quieti , & terribile , & feuero con gli sfrenati , & senza ragione. Ma di grandezza d'animo, di generosità, & di splendidezza di uita , paßò tutti gli altri di cafa sua , & molti de suoi pari . & fu grande huomo di guerra . Hebbe cinque uolte titolo di Capitano di Filippo Maria Duca di Milano . Gouernò tutta la Ghiaradadda nel tempo che bolli la guerra fra il Duca, & la Rep. Vinitiana; & fece diverfe altre imprese in servigio del detto Filippo. Col quale bannto qualche volta alcun disparere gli fu da lui tolto Bercento, & poi rinenduto, facendogliene l'anno 1441 nuoua inueftitura Ma morto il Duca, Pietro Maria, trouandosi nella Ghiaradadda, o neduta la difensione de Milanesi , & la ribellione di molts città parte delle quali s'erano messe in libertà parte date a Vinitiani parte al Conte Francesco Sforza , & parte volenano i Milanesi, si ritirò anco egli a casa, & posto un poco d'essercito insieme in tanti romori, combatte tutte quelle fortezze, & luoghi che Othone de Terzi si haueua vsurpato con la tirannide, & che posedeuano i suoi heredi; & hauutele in mano se le attribut per se, & per i fuoi discendenti, & non cesso fino che hebbe ridotto in poter suo mezzo l'Apenino. Et hauendo poi munite le predette castella, scefoa baffo fondò , & edificò Torchiara poffeduto al prefente per nia . didonne, da Sforza de Conti di Santa Fiore, & fuoi heredi infieme con Felino fortiffimo , & abbondantissimo castello , alquale diede . poi fine con artifitio maranigliofo. Fra tanto Francesco Sforza incerto della sua fortuna, & da quella perseguitato si trouana a mal partito, & essendo ftato spogliato da Papa Eugenio del suo State nella Marca, & con poche genti , & Parma contraria al suo uole.

Anni di Christo.

re, & il camino mal sicuro per passare a Cremona città sua per la dote di Bianca Maria , domandò ainto , & passo a Pietro Maria che non gli mancò di nulla, si come anco fece Orlando Pallanicino: come dicemmo a suo luogo. Et hauendo Francesco haunto di gid della moglie, Galeazzo, & Hippolita, gli confidò, & lasciò nel castello di San Secondo. Le di quindi passò con Pietro a Cremona . Ma Pietro Maria nel tornare a dietro , entrato in Parma , fu fatto Capitano da cittadini , & andato a Guardasone Castello de Terzi , & sempre infesto a Parmigiani , lo prese per forza & messe a sacco. Prese anco Bressello, et operò destramente che egli andasse in mano de Signori di Correggio, ricuperando a Parmigiani tutte quelle sastella che s'erano ribellate. All'hora Francesco Sforza assediana Piacenza che cra de Uinitiani, ce difficil impresa era la sua. onde chiamato a fe Pier Maria , ilquale egli fapena che haucua molte amicitie, et parentele in quella città, lo pregò a darli aiuto, onde in on tratto Piacenza fu presa, et crudelmente saccheggiata. La guerva si faceua a nome de Milanesi co quali lo Sforza s'era vnito, es Pietro Maria dopo la presa di Piacenza su mandato a Caranaggio terra importante, et tenuta da Vinitiani. Ma combattuta gagliardamente fu presa da Pier Maria, et in quel conflitto fi guadagnarono intorno a undici mila caualli fra da fattione et ronzini . Es percioche lo Sforza per hauer Parma ui mife lo affedio, nolle che Pier Maria, nelquale confidana molto, hanese il carico di tutta Pimprefa. Il quale hauendo tenuti dinerfi trattati, non rinscirono. Vitimamente fatta una groffa scaramuccia alla porta di S. Barnaba ch'hanena per quei di dentro ad effer data a Pier Maria, egli restò ferito in vna gamba: Onde disloggiato il campo si tirò a Felino suo castello lontano otto miglia da Parma. Ma i Parmigiani credendo che egli foffe rotto, et che temeffe di loro, fecero intendere a lacomo Piccinino che guardana Fiorenzuola per nome de Milanesi, a qualiera uenuto in sospetto et nemico allo Sforza, che se gli aintana di genti , volenano una notte dare addoffo al campo di Pier Maria . Iacomo non mancò di ainto , et ni andò anco effo in persena , et pscito di Parma il Conte Carlo da Campobasso ch'era alla custodia di quella città, si spinse col Piccinino fino ad Oleggio, nillagio tre miglia discosto da Belino. Pier Maria haunto l'ausso della costoro uenuta, si mise a marchiare alla uolta loro, et incontratis Carignano, si combatte valorosamente dall'una parte, et dall'altra per buono spatio di tempo. Allafine i Parmigiani ecderono, et furo-

no uinti, et fatti prigioni per la maggior parte. Iquali perciò disperatidella falute loro fi conuennero con Pietro Maria di arrenderfs dopo dicidoto mesi che hauenano sopportato l'assedio al Conte Francefco Sforza. Finito questo negotio, Pietro Maria finoltò ann'altra impresa di non minore importanza , percioche spintosi a Piacenza che si tenena a dinotione de Milanesi, le diede un'assalto, onde ella che poco ananti hanena pronato il crudel facco, s'arrefe inconta. nente per non lasciarsi prender per forza, et fuggire il suror de foldati. In questo tempo a punto fini l'anno della lega fra i Venetiani et Francesco Sforza, onde essi richiamarono quei soldati che gli diedero per aintarlo, et collegati publicarono lo Sforza per loronemico, et bauendo di già posto l'assedio a Cremona nellaquale era Pietro Maria, lo Sforza si trouana in tranaglio. Mail Rosso difendendo la terra gagliardamente ui rimafe ferito. Fatto poi l'accordo fra Milanesi et lo Sforza che diuentò loro Duca, et per i confini dando fanor a Giberto da Correggio accioche occupaffe Parma: Pier Maria la difefe per il Duca. Ma conclusa finalmente la pace fra loro, Pur Maria hoggi mai stanco da gli anni, et da continoui, et lunghi eserciti della militia, si ritirò a uita quieta, et prinata. Et tronandost none fieliuoli di Antonia sua moglie, figliuola del Conte Guido Torello , provide a Bernardo de Vesconadi di Novara , et di Cremona ; et a gli altri figliuoli dispensò le sue compagnie de fanti , et di caualli , et gli messe al seruitio del Duca Francesco. Et delle figlinole maritò la Leonora a Bartolomeo Scotto Piacentino, et la Donella a Giberto de Sanuitali, al quale diede per dote il castello di Noceto. Finì poi compitamente il Castello di Torchiara; stato prima cominciato da lui, et fece piantar tutte le colline allo intorno di amenissime piante di frutti . Edificò parimente un'altro castello fra Parma , et Piacenza uicino al Pò, dalla parte di Cremona, et lo nominò Roccabianca per amor di una gentildonna Milanese che haueua nome Bianca, amata da lui grandemente. Ilqual poi peruenne per uia di donne insieme con Ghibello, Ragazola et altri luoghi a Palauicini , et da loro per la medesima ragione a Rangoni , et hoggidì sono in Giulio Rengone, et in Pallauicino suo fratello ananti che morisse . Fortificò questo luogo con tre cinte di muraglia , et lo fece incspugnabile , come poi si vide per proua. Fece anco il medefimo a dinerfe altre fue castella .

Arni di Chafto

1470

1475

castella , accommodandole tutte con grandissima spesa, & ne pofsedena fino a ventidue , & a Parmigiani hauena renduto tutti quelli che erano stati de Terzi, & l'anno 1449. hebbe la inuestitura. & conferma di molte terre dal Duca Francesco. Hquale uenuto a morte, Pier Maria fu incontanente richiefto da Papa Paolo II. Capitan Generale di S. Chiefa. Ma egli dubitando, che come si fosse partito di Lombardia, Bartolomeo Coglione General de Vinitiani non andasse all'impresa di Parma , non uolle accettare ; & si contentò più tofto difender le cofe del Duca Galcazzo Maria co manco dignità che con maggior riputatione, acquistandone biasmo, quel le del Papa Dal qual Duca l'anno 1470. prese innesticure & prinile gi de suoi feudi. Ma essendo l'anno 1475 flato ammazato Galeazzo Maria dal Lampognano, dall'Olgiato & del Visconte nella Chie-Ja di San Stefano, & dato il gonerno alla Duchissa Bona per effer Gian Galcazzo rimasto picciolo fancialletto , Pier Maria fu creato l'uno de tutori del Duca . Ma aspirando Lodouico Sforza alla Signoria di Milano, trouate uarie & false oppositioni alla Duchi Ba & a curatori & tutori, leuò il maneggio a tutti , & la uita alla maggior parte di loro Et Pier Maria che in questi frangenti si trouana in Milano, & faceua genti fecretamente per riparare a questi difordini , fu sistenuto ad instanza di Lodonico, & leuarali ogni amministratione, su poco dopo relasceato. Nondimeno ardendo l'animo di Lodouico contra di lui come troppo inclinato alla Duchessa Rona, & al fincinlletto, commesse a Costanzo Sforza Signor di Pesaro che mouefiel'armi contra a Roffi, & gli spogliasse di tutte le loro castella. Ma Pier Maria che cravicorso a Vinitiani, riccunto da loro foccorfo, si pose alla difesa co figlinoli, onde uenuto a San Secondo, Gian Francesco Pallauicino Capitano delle genti Sforzesche; Pier Maria, appiccata la zuffahebbe nittoria, & rotti gli Sforzeschi, il Pallauicino ui rimase prigione . In questo mezo i Vinitiani risoluti d'opporsi alla tirannia di Lodonico, conoscendo che per le cose di Lombardia non potenano haner huomo, ne per configlio, ne per maneggi di guerra & di cose di Stato , migliore di Pier Maria fattolo uenire à Venetia & riceuntolo à grande bonore, & creatolo ile Vinitiano con tutti i suoi discendenti , gli affegnarono per & fuoi posteri vna grossa prouisione , & lo crearono Genera-Et passato poi nella Lombardia, mentre che egli trauagliana le di Lodonico , soprapreso da una graussima infermità , & fatortar da San Secondo a Torchiara, crescendo ogni giorno pià ilmale

Anni di il male si morì l'anno 1482. & dell'età sua 69 & fu seppellito con Christo. Matonia sua moglie che era molti anni prima mancata.

Guido dopo la morte di Pietro Maria sue padre, si fece eccellente nella militia & nalorofo, con l'ainto de Vinitiani nel difender il proprio Stato, & ancora che i foccorfi gli fossero lontani, nondimeno si difese animosamente. Fu di bellissima presenza, & di reale afpetto, or gratissimo a dinersi Principi, or spetialmente a V initiani, ma fu molto trauagliato. Percioche effendogli morto il padre & tronandoli addolso una guerra con gli Sforzeschi, si riparò & man-Denne per alcun tempo con Iacomo suo fratello. Il quale uenuto a Castello Arqua sul Piacentino, & poi a Rustigazzo, & di quindi a Val di Taro, congiuntifi con Giouanni di Nicello, si fecero forti con fanti & canalli a Vigolzono, ma uenuto loro all'incontro Lodouico, & scacciatili, passò con le genti a Felino. Onde vedendo Guido la deliberatione di Lodonico, & diffidando di semedesimo, & delle sue deboli forze a tanto peso, munite prima le sue fortezze migliori, se n'andò a Venetia; done honoratamente riccunto, gli fu confermata la provisione, che la Republica dana a suo padre , & fu creato Capitano di 200. buomini d'arme, & di 200. caualli leggieri. Ma Lodonico non rimafe però di spogliarlo di tutto il suo Stato. Et benche lascrasse l'impresa de Rossi più d'una uelta, essendo costretto da Vinitiani, & da altri à rivolgersi altrone , nondimeno non cessò mai di molestarli fino che eli scacciò del tutto. Ma aspettando Guido, che le cose di Lombardia prendessero miglior forma, si adoperò in servigio della Republica Vinitiana in dinerse fattioni . Percioche si tronò in quella guerra che si sece l'anno 1486. con Sigifmondo Duca d'Austria, prima per le minere del ferro, che la Rep. haueua posseduto per gran tempo oltre alle alpi. or poi per lo facco, che l'Arciduca fece della fiera di Bolzano, fualigiando tutti i fudditi , & mercanti Vinitiani, & mandando a Rouere di Trento, terra posseduta da loro, un grosso numero di soldati . Per queste cagioni adunque , & per altre , & spetialmente per soccorrer Rouere, nel quale era a guardia Nicolò de Prioli, messero un grosso esercito in campagna, dubitando, che prendendofi Rouere, Sigismondo non passasse ful Vicentino , o nerso il Lago de Garda , che gli stana a mandritta . Si fecero dinerfe fcaramuccie, nelle quals (quantunque i Vinitiani ne haueßero qualche volta il peggio) Guido si portò sempre con segnalato valure. Et efsendo perduto , & ricuperato Rouere , l'effercito V initiano go-

tieralate

Anni di Christo.

uernato da Roberto Sanseuerino, si nolto a Trento, done fatto un ponte sopra l'Adice , & essendosi i soldati in gran parte posti a faccheggiare il paese, hebbero il nemico alle spalle. Perche i Vini-Biani posti in disordine . o non si trouando modo a fermarli o rompendosi il ponte per lo souerchio peso delle persone: gran parte s'affog arono, & molti altri furono per lo più morti, o presi . Guido solo. fra gli altri fu nisto far testa co suoi canalli, & combatter corragiofamente; percioche hauendo tagliato a pezzi un buon numero di nimici , scacciò il resto in fuga , & i V initiani di perdenti che erano , restarono quasi nincitori, quantunque Roberto morisse combattendo , ancora che alcuni uogliono che si affogasse. Et percioche fu incolpata la funtaria di questo disordine , mancato il Sanseuerino, & uedendo i Vinitiani che non ui era alcun pari a Guido, lo fostituiro. no Gouernator Generale ditutte le gentiloro. Ma feguita la pace fra Sigifmondo & la Republica Vinitiana, Guido , chiaro & Slimato per melte opere illustri, uenne a morte in Venetia assai uecchio: & fu seppellito con solenne pompa nella Chiefa della Carità, in una tomba di marmo in terra , fatta per tutti i Rossi del ceppo de Conti di Berceto , o Berce , nobili Vinitiani, con l'armi loro di rilieno l'anno 1490. & dall'effere stato fuorufcito in fuori, fu molto felice. Laseio di Ambruogia Borromea tre figlinoli di grandissima aspettatione. Derino anco da Guido, Hestore, & Gian Maria naturali. Dal qual Gian Maria nacque Enca & un'alro Beltrando. Maritò una figlinola fola che bebbe nome Gionanna al Marchese di Fosdenouo, & fu chiamato il secondo Conte di Cornello, per esfergli peruennto nelle dinisioni . Ma passando bora a gli altri fratelli di Guido .

Beltrando rimofe Conte di Berceto, & Signor di alcune altre Caflella che egli hebbe del padre. Et trouande i inquei tempi calamitosi che la casa sua era perseguitata, si accosto, per non perder lostato, con gli ssorzeschi, & Panno 1490. si inustitio dal Duca sionan Maria di Berceto, di Reccapebalza, di Corniana, di Bardone, di Roccastome, di Fornouo, & d'altre terre, & luoghi. Dal qual Duca, & da Lodonico ancora su sempre ben trattato & homorito. Fu la sua doma di casa Maslenna, an non hebbe figliuosi, & perced institut suo berede vniues sale Troito suo nipote, figliudo di Cionanni suo fratello. Morì in Berceto, & su sepplelito dinanzi all'altrar della Chiesa.

Gionanni fratello di Beltrando , lasciò di se essempio di gran costanza , &

24, & fortezza d'animo . Percioche essendo stato prinato dai padre della paterna heredità (che che fe ne fosse la causa) trauagliate quasi del continouo da Lodonico Sforza, ingannato dalla fortuna, & finalmente posto in on pelago d'affanni & d'angustie , non mostre mai baßezza d'animo addolorato, ma viuendo tuttania alla grande, mantenne sempre la riputatione, non pur sua, ma anco della famiglia. Et non ostante che foße pouero & fuor pscito si maritò nobilmen te in Angela Scotta Piacentina, ma non riposò ne stette mai fermo in on luogo. All vitimo effendo la sua mala fortuna venuta à fine, acco-Statofi a Carlo VIII. Re di Francia vittoriofo in Italia, fu da lui rimef Jo in poffesto delle castella paterne, dopo che n'hebbe scacciato il Duca Lodouico. Et tronandosi in età di 60. anni finì i suoi giorni felicemente in S. Secondo. Es tanto più felicemente quanto ch'egli lasciò Troilo, il qual diede la foccessione , & rimise la famiglia de Rossi quasi estinta, & che fu presso a quel liberalissimo Re di Francia in tanta Stima , & fauore .

Bernardo 4. fratello di Giouanni, giotane di ottima speranza, & molte bera difciplinate nelle lettere, essendo slato promosso al Oresouado di Nouara, & poi a quello di (remona, si dimostrò tale nell'opere sue, core si giudicato che dovesse sulle sa quei gradi speremi che può conceder la chieja y mas simon auanti al pader Pietro & Maria.

Iacomo fratello di Bernardo si dicde alle cose belliche, & militò co Umitiani. Ma perche la glori al Guido in quel servitio oscuro la famà de gli altri s non si fanno fatti particolari di questo buomo. Ma estendo noi giunti alla soccessione di Troilo, & del ceppo de Conti di S. Secondo, mi par conveneuol cosa di suir prima il ramo di Guido Conte di Cornello, che su persona chiara & illustre. Egli adunque fra gli altri sigliuoli bebbe

Bernardo, il quale estendo Archidiacono di Padoua, er Abate di San Grisogono di Zara, er poi Vesono di Cuidad di Belluno, sin stato Vistimamente Vesono di Treusso. Stette gran tempo in Roma, er su daoperato dalla Sede Apostolica in dinersi maneggi er gonerni, er come Vescono sali a quei gradi; che si connennero a lui. Percioche sin gonernatore della Romagna, della Marca, di Bologna, er di Roma in tempi torbolentissimi er strani, er ne quali tutte le città, er pronincie sottoposte alla Chiefa tumultuauno, er erano in discorda. Le quali esti acqueio tutte con si stata maniera. E quali esti acqueio tutte con si stata maniera. E discorda, Le quali esti acqueio tutte con si stata maniera. E discorda, che sino al di dhoggi dura la memoria viua ne, senori delle persone. Purgo parimente sutte le strade di Romagna, della

Anni di

della Marca, & di Campogna di Rema, da yn gran mmetro di stradaroli, & ladroni cambognama di Rema, da yn gran mmetro di stradaroli, & lece di moletale e altre opere buone, anda Papa i kemente Settimo, confeitui i meriti di tanto buomo, bauena di legnato di porto nel numero de Cardinali, & il los difegno era noto a tutta la Corte, ma sopranemuta la prefage il facto di Roma, comuenne al Papa penfare a creante di quedli che non survono prima in coussideratione aleuna per faluar se medismo Roma. Perebe Bernardo restando defrandato non pot vallegras si di quella degnità meritata da lui, concissa de poco dopò paso di questa vita, & su sepesito in Parma nella chiesa mag-

grore preßo all'altar grande .

Filippo fratello del Vescono fu il maggiore di tutti i figlinoli di Guido nella militia. Costui morto il padre fu creato dalla Rep. Vinitiana, Generale della Canalleria, & nel fernirla fu per lei più tofto fedele che fortunato Capitano . percioche ritrouatosi nella giornata del Taro contra Carlo Ottano , & combattendo coraggiojamente , non pote più che fi poteBere gli altri contra il vittoriofo Re, che fi fece sanguinosa strada, mandato poi con la canalleria in ainto di Ferdinando d'Aragona Re di Napoli , che allora assediana Atella, affalito nel paffo di Serzano da vna imbofcata di Gratiano Guerra come batte con tanto vigore, che si conduße in campo quantunque com perdita di parte de suoi caualli . Ma lenatosi poi dal sernitio de Venetiani, & accostatosi a Massimiliano Imperatore su nell'assedio di Padona creato da lui suo consigliero, & in quella impresa diede tanto faggio del suo valore, che si gouernana quasi ogni cosa a sua volontà . Nondimeno quella guerra che era stata cominciata infelicemente, bebbe anco più infelice fine . Perche Filippo vi fu fatto prigione, & Massimiliano, ritornando in Germania , je ne leno con poco bonore . Ma liberato , parue che las fortuna prima che egli moriße , gli voltaffe la faccia , & volesse ricompensarlo in parte di molte ingiurie che ella gli haue. na fatte indebitamente . Conciosia che tronandosi alla guardia, & al gouerno di Modona per Massimiliano, chiamato da vasfalli , ricuperò alcune terre , & castella che erano ftate del padre, & confiscati dal Duca Lodonico come beni di ribelli done se ne mort lasciando d'Antonia sua Consorte, Camillo, & Ma: silio. de quali

Camillo fatto huomo di chiefa , fu Abate di S. Grifogono di Zara , & Archidiacono di Padona, fi come era stato Bernardo suo Zeo, & in-

fieme con Marfilio fi diede a gli ftudi , viuendo ne loro primi anni in quella città fplendidamence, & in ottimo concerto di ogniuno . Ma eßendosi Marsilio partito di Padona, & tronaudosi la casa de Rolfi molto tranagliara per dinerfi accidenti soccessi, su costretto a Ipender molti anni a Venetia , in Roma , & alirove , oade non pore salire a quei gradi di militia che si sperana da molti. Nondimeno bauendo Cosmo de Medici Duca da Frorenza mosa guerras a Sanefi, Marfilio ch'era per parentado congiunto con quel Signore, fu fedito con pna compagnia di canalli, co quali ferni in tutta quella fattione con molta sua lode. Ma banendo il Duca fatto acquifto di Siena, Marfilio fe ne tornò a cafa per menar vita più ripofata. Mal'anno 1560 percofso da vna faetta celeste find i fuei giorni, lasciando Camillo soccessore & herede . Il qual rimasto Conte di Bercetto, & padrone d'altre caftella, e feudi paterni, bisognò che si leuaße di Padoua, & da quelli studi ch'erano molto conformi alla fua natura; & fi deffe al gouerno de fudditi, & fenza dubbio farebbe falito a degni bonori , fe i negorij famigliari non l'haucsero distracto d'altre cose maggiors. Di Camillo furono due figliuoli nasurali che foccessero, cioè Filippo, & Vespasiano. Et in questo termine fi trona il ceppo de Rofsi Conti di Bercetto, & derinati da Guido figliuolo di Pietro Maria Secondo. Ma quelli di S. Secondo, es che vennero da Giouanni; Troilo fu quello che diede loro la foccessione, ilquale

Troilo figliuolo di Giouanni disheredato dal padre, come s'è detto, nacque foruscito, ma rimaso dopo il padre che haueua ribauuio le fue Caftella , affat potente , efsendo per fe ftefso amabile , e molio fauorito da Principi, acrebbe di modo le fue facultà che effo fu de recchi, & potenti buomine & Signori che hauesse la Lombardia. Et se nuela gli mancana, la fortuna per fauorirlo compintamente fece che Papa Sisto Quarto gli diede per moglie nna fua nipote figliuola del Conte Hieronimo Riario Signor di Imola, & di For-11 , & di Bianca , figlinola di Caterina Sforza che fu madico d: Grouannino de Medici, dalla quale bebbe dinerfi figlinoli . Es Aford di modo la famiglia de Rossi di buomini, che non è dubbio the ella possa più mancare per lungo tempo, si come all'incon re era allora pericolofo che ella venifse meno: percioche non vi erano altri che egli & Gnido. Oltre a questa riftan è San Secondo, che era quafi tutto rouinato , & l'adorno de bellifsime habitationt , & to forni regalmente, ampliandelo di circuito, & di mura . Fu ance & Dillan

Anni di primo che nella casa de Rossi discendenti di lui sacesse primogens.

Chtisto. tura . Et venuto a morte, su seppellito in San Secondo . De suoi figliuoli .

Pier Maria ottano Marchese su il maggiore, & nelle divisioni co i fratelli gli toccò San Secondo come a primogenito. Fu buomo di querra, & attefe di continono alla militia con dinerfi, & supremi gradi di honori , dando alla cafa non picciolo nome & splendore . Effendo gionanetto militò con Gionanni de Medici suo ano materno sotto Pania, & poi fu all'impresa di Milano, done si mostrò di tanto animo , o valore , che diede speranza ad ogniuno che haueste a far col tempo nobile riuscita. Percioche combattendo in vna scaramuccia co Ted fehi, & fatto testa fotto Milano, hebbe otto archibufate & tenne tanto a bada & fostenne l'empito de nemici, che venendoli soccorso gli roppe, & pose in fuga. Fu alla guerra di Ticcardia to Carlo Quinto Imperatore done prefe Autipoli, & Taure:io due fort sime terre. Disese in Lembardia il castello di Treni per molei giorni, affediato da vn gran corpo di effercito di molte nation: barbare , & all'vizimo non fi potendo più tenere , s'arrefe con bono atissime conditioni , vicendone salue le robe, le monitioni, l'artiglierie, o le persone a bandiere spiegate. Inolire si tronò Colonello di fanti con Borbone, & con altre genti dell'Imperatore quando passò a Roma, effendo stato licentiato dal Papa, colquale s'era prima accommodato. Et ancora che fia stato riprefo da alcuni di quel fatto de Roma, non merita però d'effer biafinato del tutto, attento che effendo socceduta la sospensione dell'armi, & la tregua fra l'-Imperatore, & il Papa, & bauendo il Papa cassate le sue fantarie Pier Maria s'acconciò con l'Imperatore con intentione che fi haueffero a far nel Regno & altrone altre più giufte imprese che quella di Roma . Laqual cofa fi dec credere come ragioneuole, percioche egli fu fempre fedele, & suddito di Santa Chiefa, & tanto più che era congiunto di parentado con Papa Clemente, dal quale haneua preso muestitura. O a cui ferniti era anco il fratello Vescono di Pania. Si tronò parimente all'assedio di Fiorenza, con fanteria er canalleria done si portò cosi segnalatamente, che molte fattioni che sono state attribuite ad aleri, si converrebbono per sue proprie . fe baueffe baunto gli Sertttori più amici di quello che effo bebbe. Malo Imperatore, alquale elle non furono punto celate, eli pose tanta affettione, che lo volle al feruitio suo, & gli impose che lo seguitasse sempre in Vngaria, a Castelnono nella Dalma-

tia, or

tia , & in tutte l'imprese che mosse contra i Turchi . Nella quale si fece conoscere di maniera, che pochi gli misero il piede innanzi: & Specialmente nella presa di Castelnuono ; nella quale fu il primo a falir la muraglia, & con la spada in mano a far la strada a gli altri, onde l'Imperatore hebbe a dire, che se non fosse Stato Pier Maria , Castelnuono non si prendeua . Con tutto ciò non oftante le predette sue attioni , & altre degne di memoria che io lascio a dietro , non pote fuggir l'inuidia , & la malignità di alcuni . Percioche trouandosi a Vienna con l'Imperatore, che si oppose per opprimer la rabbia di Solimano con un fiorito effercito di diverfe nationi, & essendo egli col Cardinale de Medici , l'Imperatore nel licentiar dell'essercito, entrato in sospetto del Cardinale, lo fece pigliare insieme con Pier Maria, come principal capo del Cardinale, opponendo loro che foffero stati autori , che gran parte de foldati fi fossero abbottinati . Mail Cardinale scolpato, indi a poco fu licentiato al suo camino, & il Reso ritenuto con cattina intentione. La qual cosa parendo di molto suo carico al Cardinale, operò di maniera, che l'Imperatore conosciuta la innocenza di Pier Maria, lo lasciò andare, bauendo bonorato amendue. Ma il Rosso sopportò questa ingiuria con male animo ; & aggiugnendouist anco qualche altra mala sodisfattione, deliberò, tornato che fosse in Italia, di leuarsi da quella denotione, & serutto. Ma giunto tronò i fratelli in tranaglio . Percioche Gian Girolamo Vescono di Pania , era stato fatto mettere in castello da Para Paolo Terzo, & Giulio per ordine del medesimo Papa, erastato spogliato di quelle castella , che il padre gli hanena lasciate . Trouandosi per tanto in cosi fatti dispiaceri , si diede tutto ad aiutare i fratelli ; & col mezo di Federigo Duca di Mantoun, del quale egli baueua per moglie vna cugina germana, che fu Camilla Gonzaga , fece di modo col Papa , che la causa del Vescono su delegata & giudicata, & la guerra contra Giulio non passò più innanzi . Indi Pier Maria passato in Francia a ritronave il Re Francesco, su visto & raccolto da lui gratamente, & fattolo (aualiero di S. Mubele (grado allora molto Stimato) lo ercò Capitano Generale della fanteria Italiana, ricenendo per le mani del proprio Re la collana & il baffone. Si trattana allora la guerra fra l'Imperatore & il Re , la quale fu delle più celebri che fossero giamai per lo passato, si perche v'interuennero le

Anni di Christo

1547

ro le persone loro, & si perche vi soccederono fatti notabili, & degni di perpetaa memoria. Hauendo adunque l'Imperatorc affediato l'Andefananel Piemonte, & Landresi in Piccardia, è noto ad og nuno, & dura ancora nelle menti delle persone; quanto Pier Maria nel soccorrere, & vettouagliare queste due fortezze . si portasse valorosamente, & come fußero per lui conseruate le genti del Re Francesco, alle quali Cesare haueua appresentata la giornata, estendo egli stato messo per retroguarda nel ritirarle, non essendo a proposito del Re penire a battaglia , & mettere in arbitrio della fortuna l'essercito suo . dopo lo bauere ottenuco il suo intento. Et allora su tenuto eccellentissimo Capitano. Percioche hauendo alla coda l'Imperatore caminando tuttauta fenza punto disordinarsi , andò cosi trattenendo & scaramucciando col nemico , che tutto l'essercito del Re , si ritrasse a saluamento, ancora che bauese dietro continuamente la caualleria con molti archibufieri a cauallo. Et non folo fostenne il furor de nemici , ma ne ammazzò molti di luro , & faluò alcuni pezzi di artigliaria, che erano stati posti in abbandono. Fatta poscia la pace fra quei due Principi, il Rofso fu mandato col Delfino in Piccardia all'acquisto di Bologna, toltagli con inganno dal Re d'Inghilterra. Et la ricuperana al primo tratto, fe le pioggie non hauessero impedito a foldati gli archibusi contra a gli Inglesi che si valeuano dalla muraglia de gli archi con le saette. Ma essendosi non molto dopo acquetata quafi tutta l' Europa , Pier Maria ritornato a cafa , s'infermo grauemente per le molte fatiche durate , & per i difagi patiti : & non potendo foftenere il male , si mori l'anno 1547. & dell'età sua quarantacinque in San Secondo . Huomo nel vero affai fortunato & felice per molti gradi di militia , per efperienza di guerra, & per soccessione di figlinoli. Lasciò di Camilla Gonzaga sua donna , figliuola di Gionanni , fratello di Francesco Marchefe di Mantona, & di Laura figlinola di Gionanni Bentiunglio Signor di Bologna , tredici figlicoli fra femine & mafibi . Hebbe dinersi tranagli domestichi , & particolari , che gli apportorono non picciolo difturbo; & riparo a tutti con forte animo , & con marauigliofa prudenza. Passo di molte gare & nimicitie prinate con diuerfi Caualiere : & fu più volte per venire a duello, & Spetialmente col Conte Guido Rangone, & fratelli, & anco con Piciro Strozzi.

Giass

Anni di Gian Hieronimo fratello di Pier Maria : essendo buomo di valore, & Christo. di merito, su adoperato da Papa Clemente in diuerse cose importantige era viuscito per si fattomodo, che da nuti su andicato de

ti, & era riufcito per fi fatto modo, che da tutti fu gendicato degno di gradi maggiori. Il primo beneficio che haueffe fula Bad a di Chiaranalle ful Piacentino, laquale essendo di groffiffima entrata gli fu data da Raffaello Riario Cardinale di San Giorgio suo ano materno. Hebbe pos pa Chiericato di Camera , & il Vesconado di Pauia con molte aleri offici & benefici , de quali ne difpensò & fece parte con alcuni de suoi fratelli . Et elendo Stato per on tempo molto riguardenole nella Corte , & presso a Papas Clemente, & Paolo Terzo, delquale fu nel principio molio intrinsico amico, la malignica d'alcunt fece tanto, che venutto indisgratia del Papa fu posto prigione in Castello Sant' Agnolo, doue flette per lo spatio di sette anni , & connenne che si giustificasse & purgaffe di molte calunnie che gli furono opposte; per lequali i suoi nemici fecero ogni forza che gli fosse tolta la vita. Ma effendo egli stato sempre di animo forte & costante; & non si trouando in lui oppositione per la quale meritasse d'esser condannato : fu alla fine liberato dal Papa, ma non hebbe però la restitutione de suos beni . Spogliato adunque del suo, vietatogli che non potesse star nello stato de suoi fratelli per altri sette anni (che su quasi tutto il Pontificato di Paolo) menò la sua vita quasi come esule parte in Francia presso a Pier Maria suo fratello, & parte in Milano presso a Don Ferrante Gonzaga. Ma non molto dopo auuenne, che essendo stato ammazzato Pier Luigi Duca di Parma, & venuta la città di Piacenza in poter dell'Imperatore Don Ferrante Gonzaga , ricordeuole de benemeriti di Gian Hieronimo & della parentela fra loro gli rende la Badia di Chiaraualle. Et socceduta la morte del Papa, & creato Giulio Terzo de Monti, ribebbe il Vesconado di Pauia. onde passato a Roma per render gratie al Pontefice del beneficio ricenuto, non solamente fu ben veduto, & raccolto da lui amoreuolmente; ma conoscendolo per buomo eccellente , lo creò Gouernator di Roma . Del qualcarico entrò in tanta consideratione & stima del Papa, & de Cardinati , che era in predicamento d'esser promosso al Cardinalato; mas la morte s'oppose togliendo insperatamente la vita a Papa Giulio, si come anco s'oppose a Beruardo Vescono di Treniso, quando flaua in punto d'effer creato Cardinale da Papa Clemente . Rimasto adunque prino di così benigno , & grato Signore , & d'ogni

Annidi Christo.

fua speranza, & satio della Corte, deliberò di ritirarsi con qualche riposo a gli shadi & lontano dall'ambitioni. Et transferitosi a Fiorenza, y icomprò case, e poderi. Et essessi este di londa di perado in cose di molta importanza, & hauendo renunciato il Uescouado a Hippolito, che su siglinolo di Pietro Maria suo fratello, morì in gratia di ogniumo.

Giulio fratello del Vescono, su Conte di Caiazzo città posta nel Reame di Napoli . Questo su buomo molto terribile , & sensitino , ma buono & valoroso soldato , quantunque fosse tenuto più tofto precipitofo che temperato . Effendo gionanetto . si acquistò molta gratia & gran parte nella città di Parma. & vi hebbe maggior seguito d'alcun altro. Era splendido, liberale, di ingegno acuto, pronto di mano, amico de gli amici, & persecutore de suoi contrari. Et in somma possedeua oltre alla presenza, molte di quelle parti che fanno gli huomini amabili & grati ad ogniuno . Ma non essendo molto ricco . & hauendo l'animo grande , deliberò di non lasciare a dietro quelle occasioni che lo potenano aintare a sollenarsi . Ritronandosi per tanto a Murano, terra posta lontano da Venetia intorno ad vn miglio , due figlinole già di Roberto Sanfenerino Conte di Caiazzo, che hereditanano quello Stato, & Colornio con altre tre ginrisdittioni, & amendue belle, pose l'occhio a Maddalena ch'era la primogenita , & fermò nell'animo di prouar sua ventura, & di hauerla o con forza, o con amore, per moglie . Et comunicato questo suo pensiero con Giambattista Cybo Zio naturale per parte di madre della fanciulla, non folo ne hebbe da lui consiglio , ma anco ainto . Giunto adunque a Venetia l'anno 1 ?? 7. & leuatala di Murano la menò via . La madre ciò sentendo si lamentò con la Signoria , onde Giulio fu bandito di terre , & luoghi di quel dominio, con pena del capo, & con großa taglia. che fu poi cagione della sua morte. Sposata costei, se ne andò a Colornio . er vi entrò come in dote della moglie . La qual cosa esendo aunenuta in quei tempi che furono contrari a Rossi , & che il Vescono di Pania fu messo in Castello , & essendo andate le querele a Roma, il Papa gli leuo tutti quei beni, & quelle caftella che Troilo suo padre gli haueua lasciati, & cacciatolo di Colornio, gli tolse Pariano, & gli spiano Befsicanoua, nella qual terra fattosi forte, vi haueua aspettato l'efercito del Papa . Et perche Pietro Maria suo fratello gli

oli haueua mandato alcuni fanti in foccorfo , il Papa gli fecci bandir la guerra , nondimeno por che Giulio fu spogliato non feguì altro. Giulio adunque rimasto prino d'ogni suo hauere in Lombardia fecerisolutione d'andare a Napoli per passare a Caiazzo, er s'anenne di ritrouarfi in Napoli, allora che i fuorufiiti, & banditi del Regno, unitifi infieme, entrati nella città per forza in tempo di notte , hauenano preso Don Pietro di Toledo Vice Re . Nelqual tumulto Giulio s'adoperò di modo per seruitio della città , & del Vice Re , che ogniuno confessaua d'effergli fommamente tenuto , onde acquistato perciò seguito, & nome , & trouandosi una compagnia di caualli di ordinanza haunta da Don Ferrante Gonernator di Milano, fu accufato, da fuoi nemici al Vice Re, che baueße mano co fuorusciti in diseruitio dello Imperatore . Per la qual cofa posto in prigione & inquisito , trouatolo innocente fu liberato, & mandato in Lombardia a Don Ferrante, che in quel sempo aßediana Parma. Percioche hauendo Papa Giulio & Carlo U. fatta lega contra Henrico Re di Francia che haueua prefa la protettione del Duca Ottanio , banenano imposto il carico di tutta la guerra a Don Ferrante , colquale Giulio militò fino che i France-& rompendo la guerra & hauendo preso (hieri & San Damiano con altri luoghi in Tiamonte, Don Ferrante fu costretto a partirsi per opporsi a nemici . Et essendo rimasto allora Giouan Iacomo de Medics Marchefe di Marignano Luogotenente Generale di tutto lo effercito fotto Parma , Giulio fu lasciato Capitano della Canalleria, done fra la gloria, alla quale aspirana, & fra l'odio particolare che lo infiammana contro alla casa Farnese, & fra l'intereße proprio, trattandosi anco in commune il beneficio della famiglia de Rossi, & di se medesimo, fu di grand ssimo giouamento a gli amici, & di terror non piccolo a nemici. Et uenne tanto, che in quello esercito non si ragionana d'altro Capitano più che di lui . Fece quella fattione fra Rocca Bianca & San Secondo , quando hauendo i Francesi passato il Taro , fu loro addoffo, gli roppe, & fece prigione Mons' Andalot, Sipier, & dinersi altri Signori , Capitani Francesi , & persone di conto. Fuanco sua impresa, quando presso al castello di Sessa de Signori Terzi, uriò solo con la sua compagnia fra ottocento fanti, & rompendole ne prese molei, & molii ne occise, & il resto pofe in fuga , facendo prigione Spadonio lor Capuano. Fatta poi la tregua fra Don Ferrante & il Duca Ottauto, Ginliopassoin L Piemonte .

Anni di Christo.

Piemonte , douc hebbe on colonello di fanteria , & quini auenne, che Monfignor di Seni coraggiofo canalier Erancefe, sfidando a battaglia qual si voglia Capitano dell'essercito Imperiale, Giulio piglio l'assunto di combatter con lui. Et venuti amendue armati à canallo, il Francese rimase perdente, con molta lode di Giulio, & con bonor de gli Imperiali. Ma quando egli andana più pensando di acqui-Starsi fama, & lasciar nome perpetuo a suoi posteri, il suo fiero deftino interroppe ogni suo disegno. Percioche bauendo Cosmo de Medici moffe l'armi contra a Sanesi , & apparecchiandosi Giulio per andarui con honorate conditioni che gli furono offerte dal Duca, gius. to alla Badia di Chiaranalle, fu la notte affaltto, & si può dir. morto nel letto da persone mandate per cotale effetto, & cosi forni i giorni suoi di età di trentacinque anni . Huomo nel vero di gran cuore, ma quafi troppo in fe fteffo confidente, & non punto fimante, i possenti & grandi auersari suoi, il qual furore si sarebbe forse intepidito con gli anni , & rendutolo fenza emenda .

Beltrando figlinolo di Troilo, damdo di fibella speranza nel più bel fiore de gli anni suoi, futotto dal mondo con morte violente. Percioche andando lotrech dopo il sacco di Roma alla volta del Regno, & trouandos gali con l'estercito imperiale, condotto dal Principe. A d'Orange, Luogotenente di Pietro Maria suo fratello allo aflatto di Valmonte, preso, & facebeggiato, & rouinato da gli Imperiali, su firito da vna archibusata, che l'ammazzò incontamente, di età di 19. anni, & su seppelito in Palliano. Ma Gian theronimo suo fratello, hauendolo fatto portare d'Parma, so ripose in vna cappella della Chiesa della Nadonna della Steccata, sin vn sepolero di marmo di mosta spesa con sensore di marmo di mosta spesa, con sensore di marmo di mosta spesa, con sensore della con sensore di marmo di mosta spesa, con sensore di marmo di mosta spesa con sensore di contrato di marmo di mosta spesa con sensore di sen

gio elegante .

Hettore fratello di Bertrando, su huomo più atto à maneggiare armi, che cose di chiesa. Nella sia prima gionentà su innestito dal Riario Patriarca d'adquelca ssia ou omaterno, della Badata di San Pietro in ciel d'oro in Pauia, & sarebbe anco montato a gradi maggiori se egli vi haussis entre chi corso della sur vita da monti tranaghen so, su interrotto in tutto il corsò della sur vita da monti tranaghen si accidenti. Egli solo su quello che intesala retentione del Uescono suo fino fratello, se ne andà a Roma, & vidamo itano, che lo vida a libro assare. Ma ssistando vennto a monte Puetro Maria; & cosendo stato occiso Pier Luigi Duca di Parma, su chamato dalla cognata al gonerno di Troilo, & delle castella essendo altora le cose dello stato.

Stato di Parma , & di Piacenza, in molto pericolo & confusione. Egli adunque cominciò incontanente a dar fine alla muraglia, & Beluardi di fan Secondo, & non bauendo riguardo a spesa veruna, fattili tirar sù , gli empiè di terra con molta diligenza & industria, & riduße in termine la terra , & la rocca spendendoui anco del suo , che l'ona & l'altra fu tenuta inespugnabile nella guerra di Parma. Fu anco di non minor giouamento a gli Imperiali con la prudenza; & con l'ingegno, che si fossero coloro che maneggiarono l'armi per l'Imperatore : conciosia che ingannò i nemici con diuersi trattati, & gle tenne in speranza di voler dar loro quel luogo, poi dall'altro late quardo, & difefe cofi bene quella fortezza, che i Francesi non hebbero ardire d'andarui forto . V fcl cinque volte a fcaramucciare, & far loro imboscate, & vna volsa sola, che fu al l'aro, ne riportò il peggio , tutte l'altre gli vinfe , & ne ammazzo , & prefe de lore Capitani, occupando con Giulio suo fratello, il castello di Sessa. Fatta poi la tregua per cinque anni, er ritornando a cafa Troilo suo nipote, che era stato in seruitio della Chiesa con l'essercito Papalco allo aßedio della Mirandola con carico di canalleria , & di fanceria , gli refe il maneggio , & si tolse da quella cura . Indi ritiratosi alla sua Badia di Pania , si diede allo studio della facra scrietura, menando da religiofo, & da buomo bene edificato la fua vita fino alla morte. Delle forelle di costoro, che furono Angela & Camilla , l'vna fu maritata prima a Vitello Vitelli gran Capitano di guerra, & poirimasta vedoua fu data ad Alessandro Vitelli, che fu cosi illustre nella militia , & l'altra desta Camilla fu moglie di Hieronimo Marchese Pallauicino di Corte Maggiore. Ma delle figliuole di Giulio, & di Maddalena Sanseuerina, la Fuluia fu maritata nel Marchefedella Padula, la Sulpitia si fece monaca, & la Hippolita fu data ad Alberto figlinolo di Lionello Pio Signor di Meldola, & d'altri luoghi nella Romagna. Roberto di molta speranza & Ferrante tolse perdonna Polisena Gonzaga che fu figliuola di Carlo da Gazuolo .

Heroole fratello di Ferrante, hebbe per la primogenitura il Cont ado di Caiazzo, & tole per moglie Faullina (arrafa, & in tale Hato si tronano i due rami del cappo di Pere Maria Secondo de Rosse, ico de Conti de Cornelo, & de Conti di Caiazzo. Ma quello di San Secondo che derina da Pietro Maria Terzo, del quale s'edetto di sopra, produficimique femine, tre c'hebbero nome di Laura, yna Bianca, & faltra Lionora, & na naturale, che fu Hippolito. I legittimi de la la del de la maschi.

Anni di maschi surono , Troilo, Ferrando, Sigismondo, Hippolito , Federigo, Christo. Hercole , & Giouanni .

Sigifnondo fu alleuato a Fiorenza preso al Principe Don Francesco al presente Gran Duca di Toscana, en giounanetto alla guerra di Siena trebbe carico di caualleria, donce si secunolto bonore, en specialmente nella presa di Monte Carli stata commessa a lui dal Duca, en nella disse di Impara che su sostenta i Sanesi. Fu medessimamente in servizio del Duca alla guerra di Lombardia in ainto del Duca Ottanio, en di Piacenza, done si tronò anco in dinerse occassioni, en su frito in una oreccini adauna archibulata. Inoltre passò col Principe di Fiorenza alla Core di Spagna; en su su su su gratissimo al padre en a lui en rimmeta-to, en riconosciuto da loro, pigliò l'habito en la Crace di S. Stefanssi institutta da quel Duca, en ribebbe commenda en efficio. Tasse per instituta da quel Duca, en ribebbe commenda en efficio. Tasse per

moglie Barbara Trapani .

Hippolito , fratello di Sigismondo , alquale fu vinuntiato il Vescouada di Pauia da Gian Hieronimo suo zio , Stando alla sua residenza ; 💇 spogliato quasi di ogni humano & carnale affecto, diede di se non picciola speranza di doner salire a gradi maggiori. Huomo di molte lettere , & ftudiofo della facra ferittura , & delle leggi Canoniche , & molto dato all'opere pie , & agli offitij fpirituals . Es ba. nendo dirizzato & migliorato il suo Vesconado, cosi nella cura dell'. anime , come anco nella regolatione di molte licentie , può effer chia. mato buon pastore di quelle pecorelle alla eni guardia si trona posto. derigo fue fratello Abate di fan Pietro in ciel d'ero foccefe ad Heta tore suo zio, & attendendo in Fiorenza alla Corte del Cardinale de Medici , fu tenuto huomo tanto eleuato di spirito , obe pochi furono della età & profession sua che gli andassero pari . Percioche hauen. do cognitione di tutte le buone lettere, & essendo buono bistorieo, & bumanista, & pratico de maneggi del mondo , & d'animo splendido & generofo, fu quello solo che amorenole della sua famiglia, raccolse latinamente in elogij le uite di tutti i suoi antenati, dirizzande l'albero, & la discendenza loro, onde i presenti, & i posteri della sua casa , banno ad bauerli obligo infinito .

Troulo fratello di Federigo, nel quale lo debbo giustamente sermare al presente questa famiglia, instrutto da giouanesto nelle buone arti, apprese i primi principi della militia in Francia sotto la disciplina del padre, col quale essendo Stato anco in Fiandra, in Piccardia, en 
nellando del padre. Onde acquistato nome di ottimo & coraggioso foldato, & ritornando il padre in Italia debole & infermo, il Re Francesco, preponendo Troilo a tatti gli altri di maggiore età, lo creò (non passando ancora l'età di uenti anni) Luogotenente dell'z fanteria Italiana. Nel qual grado riusci così destramente, & con santo ingegno, che ogniuno senne per fermo che egli dour se riuscire non pure uguale, ma molto maggior di suo padre. Morto poi il Re-& Pietro Maria , bebbe nella guerra di Parma , & della Mirandola da gli Imperiali , una compagnia di cento caualli , & un Colonello di mille fanti . @ nell'assedio della Mirandola si tronò in dinerse fattioni: Ma soccessa la tregua, & rompendosi poi la guerra di Suena, fu spedito con tre compagnie di caualli , ma non pote andarui . Inde fattala pace, & bauendo il Re Filippo ridotta la sua caualleria in sei compagnie sole; non pur gli lasciò in piedi la sua, la quale era staza prima di Giulio Conte di Caiazzo, ma gli aggiunfe anco una promissone bonorata, da passar ne plinoli insieme con la compagnia facendolo juo Capitano di ordinanza. Andò ultimamente alla guerva di Fiandra contra i ribelli del Re Filippo, & condusse con lui Pietro Maria suo figlinolo, che cgli hebbe di Leonora Rangona, figlinoladel Conte Uguccione . Amplio molto le facoltà fue, & gouernandosi con molta prudenza & con ingegno, non degenerò punto da Troilo suo ano. Et hauendo fortificato con incredibile spesa la Rocca di San Secondo , con due grandissimi caualieri ; & fatta finire . parue al Dusa di Parma che si gettassero a terra tutte le fortezze del suo flato, onde per ciò i canalieri furono spianati, & le muraglie sfasciate. Forni la Rocca di San Secondo con bellissime Stalle con marmi , con pitture di tanta eccellenza , che ui si può più tosto babitar regalmente che da prinato Signore. Et mentre feriniamo queste cose, possiede, oltre a San Secondo. Braccelli, Corniglio, Fornono, Roccalanzone, la Corniana, Segalara, & il Bosco, che tutti banno Podeftarie, & è il nono Marchefe della famiglia.



#### Signori Rangoni.



i o IIII. Pontefice di felice memoria : fanellando della famiglia Rangona folcua dire, che non era Principe o Re (hriftiano di qual fi voglia grandezza, che non bauesto pouteo degnarsfi di far parentela con esta per la sua mota & antica nobilità, & per le singolar qualità in ogni

tempo de gli buomini d'effa cofi in pace, come in guerra. Quefta venne di Gresta in fralia . Et fra gli Scrittori che ne fanno memoria , Gionanno Schino, nel fuo libro, delle cofe norabili del mondo ferine, che l'anno di Christo 532. Theodoro Rangone, nobilissimo Signor Costan-532 einopolitano, & Condottiero del famofifsimo Bellifario, difceso in Italia contra i Gothi , & capitato a Modona città illustre di Lombardia, vi fermo la fua Stanza: ( prefaui donna quale al fuo ftato si connenina : veradicò la sua famiglia . La quale fu chiamata. Kangona dalla cochiglia o cappa fanta , ch'à posta fopra alle trancrse dell'arme in campo rosso: la qual cochigha si chiama nella lingua greca Renco, & corrottamente Rancone . Fanutio Campano nel fuo quarto libro a cap. 2 2 dà titolo a questa cafa di nobilifima fra l'altre di Modona, & dice ch'ella fiori grandemente l'anno 1213. & l'a anno 1280. & Maestro Giouanni Virgilio nella biftoria del Regno cattolico della Chiefa Romana : a cap. 25 la chiama Cattolica Mail Selino in conformità di lacomo Corello lasciò seritto che .

818 Olimpio Rangone l'anno 828. fu creato Cardinale di S. Chiefa da Papa Gregorio III. Et il medefimo Virgilio a car. 29. facendo mentione de gli Scrittori Cattolici, & delle feritture fatte da loro, ricorda vno

972 Atonio Rangone che viste l'anno 972. del quale, ma in lingua latina però, dice queste parole. Antonio Rangone biamo per dottrina & per esuditione di lettere molto chiero, fu terologo nohile & canonista: di storito ingegno, & grato per eloquenza. Scrisse sopra il Pentateuco di Mosse: sottissime questition; & Comenta: Compose parimente un libro della consolationes spor a suatro nonssimi forda il suoragionamento su quelle parole di Salomone. Memorata nonsissimata, di in attenum non peccasis. Es un'altro libro sece sopra l'Eunquelo di S.luca, dell'isvolatione del uero agnello Ce. Ee nel cap. 25. I ste silo Virgilio, sacendo menticne di

989 Roberto Rangone, scrine ch'egli serni egregiamente l'Imperatore

Osbon III.nell'impresa ch'egli fece contra i Fracesi che gli hauenano rotta la fede dicendo. In quo bello plurimum ualuit acerrimum judicium Roberti de Rangonibus Mutinensis . Nam repulsis Gallis, ualore buius Strenuissimi Ducis , Otho retinut Lothoringiam : & exinde eius familia , honoribus & prinilegijs Imperialibus ab Oshone multum infignita fuit &c. Et più oltre dice che

1094 Fabio &

Rinieri

Capitani eccellenti nell'età loro , guerreggiarono fotto Gottifreddo Buglione nell'impresa di Terra santa : nelle quali secero dinerse fat-

tioni illustri. & l'anno 1009

1009 Landolfo Rangone benemerito della Rep. Christiana fu creato Cardinale da Papa Pasqual II. con titolo di S. Lorenzo in Lucina, come atte-Ra il predetto Corello. Mutate poi le cose d'Italia per le renolutioni delle querre moße contra il Pontefice, & contra i Milanefi da Federigo Barbarossa Imp. le quali afstissero granemente la Lombardia; i Rangoni cominciarono in quelle fattioni a farsi fentir uiuamente . Concrosia che nariando Modona il suo zonerno bora fotto l'Imp. & bora fotto i Confoli , uendicandosi in libertà

1169 Cherardo potente, & valorofo huomofu fatto da Federigo Legato Imperiale in Modona con amplissima auttorità fotto'l cui gouerno si die de principio ò poco innanzi : alla chiefa cathedrale di San Gimignano protettor di quella città. Conciosia che si legge nelle memorie di quei tempi, ch'egli diede licenz a al Massaro della chiesa, di canar pietre & altro di fotto terra per la predetta fabrica. Ma non molto dopo : essendo le città della Lombardia collegate insieme & ribellase da Federigo , alle quali s'aderì anco Modona , la Comunità , conoscendo il valor di Gberardo, lo creò Podestà del gouerno. Nel quale portandosi egli valorosamente in benefitio della sua patria: procurò di fortificar la libertà con le forze quando che la libertà fenzail fostegno de cittadini non si può chiamar altramente che pn'anima fenza corpo . onde chiamato il general configlio : fece giurar ad ogniuno non pur la cittadinanza, ma la habitanza ancora. Conciofia ch'i potenti, & Signori allora di diverfe caftella ful contado, & spetialmente nel Frignano: se ne Hanano alle loro ginrisdittioni con danno della città, che a quel modo nenina a farsi debole, di popolo & di negotio. Et velle che in tempo di pace habitassero nella città almeno per un mefe: e en tempo di guerra due mefi: e fra colore che promessero l'effernanza dere a molte altre case nobili & di Signoria

Signoria: fu la Rangona de quali allora vinena oltre a Gherardo in Anni di Christo. molta riputatione.

Iacopino &

Rangoncino .

Ma di Gherardo, il Sigonio fauellando d'effo nel lib. 12. dell'Istoria del Regno d'Italia, scriue che hauendo i Modonesi in animo di tentar di nuono la fortuna dell'armi pronata altre volte contra i Bolognesi (loro auersari per l'ordinario) si ritrassero dal proponimento loro a persuasione del predetto Gherardo. Al qual segui nella ri*butatione* 

1230 Guicciardo: personaggio di eccellente portata, si nell'arte dell'arme, come ne gli Studij della pace , & nelle lettere cortigiane . Costui eletto Podestà di Verona da nemici di Ezzelino da Romano, che hauendola presa vi hauena creato Pretore Salmquerra Torello, infirutto dal Marchefe Azzo d'Este: per entrare al possesso della sua dienità , si trasfert a Padona , done aintato da quella Republica opougnata da Ezzelino , si presero l'armi in mano per lui . Ma non si effendo potuto far nulla, Guicciardo fu chiamato dal Marchefe. Il quale giudicandolo persona atta, si per la destra maniera, & efficace eloquenza fua, come per l'intrinfeca amicitia che tenena co capi del popolo Trinisano: lo mandò a quella città. La quale non volendo accettar per Pretore Alberico fratello d'Ezzelino: era con militia tumultuaria Stata affalita da Ezzelino. Gnicciardo dunque con un granissimo parlamento fatto al popolo: al qual promesse i presti aiuti del Marchese, non solamente lo mose da non far patto alcuno con Ezzelino , ma lo confermò saldamente nella divotione del Marchefe . Fu anco nel tempo medesimo di chiara fama

1240 Cherardo l'anno 1240. costui fu Podesta di Bologna , & effendo contratta nuona lega fra la maggior parte delle città di Lombardia a consernatione de gli stati loro, nolle con bell'ordine, che cento cittadini foßero Rettori della Lega , accioche un folo non potesse con qualche occulto difegno prenalersi di tanta auttorità come cofa agenole ad huomo d'intelletto, & ambitiofo, a rinoltarla più a benefitio di se medesimo , che del comune . Fu anco Podestà di Rauenna, doue operò, che Guido Polenta, figliuolo d'e Alberigo, Signori di quello Stato , hebbe a sua dinotione la terra di Comacchio : la qual mandò a giurar fedeltà nelle sue mani Bonfiletto Deredosso, & Gberardo Morando loro ambasciadori. Si trona nel-

Le Croniche Modonest, che egli fu Podesta in Bologna la seconda. volta: poi che hebbe finito il gouerno di Milano; percioche ritrouandosi il Papa in Milano, richiesto da Mulanesi che desse loro vn Podestà in luogo del morto: vi messe Gberardo. il quale gonernò fino a Calen. di Gennaio, & poi si fece vno de frati di San Francesco, dice il Corio, del tutto contrario alle Croniche sudette: poi che dopo quella di Milano : effercitò la Podestaria di Bologna . Nel cui tempo il Papa venuto a Modona a dieci d'Ottobre l'anno 1251. fu regiamente riceunto da Rangomi, da Boschetti, & aliri nobili nella città: con segni ripieni di riuerenza & di grandezza verso la sua persona. Dopo la cui partita occupati i Modonesi nelle discordie ciuili per le pe-Stifere fattioni de Ghelfi, & de Gibellini, i Rangoni, Boschetti, Saffueli & altri nobili Ghelfi : con l'aiuto d' Azzo Quinto Marchese d'Este, & Signor di Ferrara, non solamente scacciarono i Gibellini della città: ma affaltarono le loro castella per scacciarli anco de l territorio: & fra l'altre presero & spianarono del tutto Gorzano. Si leuò anco in quei medesimi tempi vi altro trauaglio di non piccio. lo momento per la città. Conciosia che essendo V go Sanuitali Par. migiano, nipote del sudetto Papa, cheera Innocenzo Quarto della famiglia Flisca di Genona, Vicario Ecclesiastico, & in conseguenza Signor di Carpi, & di Mombaranzone : & pretendendo i Modonesi giurisdittione in essi, nacque cosi fatto disparer fra costoro, che il Papa ad instanz a del nipote, scommunicò la città: la quale s'apparecchiqua all'armi, se col mezo d'alcuni desiderosi del ben commune non si veniua all'accordo. il qual fu, che V gorimuntiasse le sue ragioni & pretensioni alla communità, & che ella all'incontro gli pagaße vna certa somma di danari , & per fideiussore di cotale accordo fudato

Iacopino Raugene figliuolo di Cherardoilquale valorofo nell'armi, cone maneggi delle cofe del mondo fu Podestid della fua patria: co-Podellà poi di Cremona: done l'operationi fue nel gonerno co-nellomaniera di mantener la giustita, co-la pace surono cofi fatte, che
i Cremoness, gli allungarono il Magistrato per viraltro anno come a
benemerito di quella città. A equetate per tantole cose di Modona:
co-restata in poter de Rangoni, de Boschetti, co-d'altri chels: si
crearono per lo gonerno d'esta quattro Capitani, de quali vn su clerto dal popolo

1253 Guglielmo, illustre buomo, & di gran credito presso a suoi cittadini. Ilquale fu Podestà di Ornieto l'anno 1253. in compagnia di Pepo Visconte

Anni di ChristoLarfranso Rengone, & Guido Guidone, i quali a nome loro, & del 
prepolo Mcdonefe, gli confignarono con felice as fincio la Signoria 
della città. Ilquale Obizo accettata volentieri tanta offirta, mandò 
fishio con 150. caualliti (onte Cinello fuo parente a prenderne il 
prff. flo. Et per meglio confermarfi in quella, come anco per 
firasfi in qualche parte grato a Modonesfi, diede per meglio ed Mul-

branding fuo fecondogenito Alda, figlinola di

Tobia Rangone, della qual nacque Rinaldo, Nicolo, & Obizo 4. che bebbe la seconda volta il dominio di Modona che s'era leuata dalla il edienza del zio . Ma non passo molto , che Obizo venuto a morie & successo in suo luogo Azzo Sesto suo figliuolo : si rinono il recchio od o fra i Rangoni, Boschetti, & Guidoni da vna parte, & dall'altra Saßnolt, Sauignant , Garfoni & loro adberenti , onde prese l'armi, alla fine i Rangoni & compagni loro , restarono inferiori . In questo mezo nato disparere in Ferrara fra 4220 , & Aldobrandino suo fratello, Azzo dubitando che Aldobrandino col mezo de Rangoni suot parenti non s'impadronisse di Modona, mandò fuori alcuni di quella fattione, fauorendo all'incontro : Saffuoli & amici loro: tenendo fuor di Ferrara Aldobrandino, & fuori di Modona i Rangoni. Ma pacificati i Boschetti che erano fuori co Sanignani di Modona da Lanfranco Rangone figlinolo di Guglielmo huome di grande animo, & di vinaciffimo spirito, il Marchefe forte infospettito: mando fuori parte de Rangoni, de Boschetti, & de Sauignani nuoui amici de Boschetti: quastando le loro castella, & Lanfranco che hanendo rosti i confini s'era ritiAnni di

rato a Bologna, dopo hauer conclusa la predetta pace : si mort per Christo. grauissima infermità contratta per lo disagio preso per esa pace. Conciosia che andando di notte, & di giorno, & per ardentissimi Soli da Bologna alle castella de Sauignani , & di quindi a Bologna , stracco & molto affannato fi gettò in letto, & morendo lasciò

Cherardo

Marouello, &

Lucia: La qual fu data per donna ad Alberto Boschetto.

I Rangoni adunque, & amici, & parenti loro: haunte genti in fanor loro da Bolognesi: finalmente lenarono l'obbedienza di Modona al Marchese : & ritornata in liberta, vi furono richiamati gli Psciti cittadini cosi nobili come popolari . Ma poco stettero i Rangoni nella città. Perche bauendo l'Arciprete Guidotto de Guidoni co i suoi seguaci leuato il castello del Finale al Marchese : fi suscitarono di nuovo le parti: & i Rangoni surono da nemici lo-70 scacciati : & non molto dopo rimessi in casada Henrico settimo furono la terza volta fatti esali. Rimessi poi dopo molte rinolte, sotto Passerino Bonacolsi Signor di Modona : & cercando di ritornare in casa, dopo una fiera battaglia, nella quale restarono sbattuti cosi la parte auerfaria come essi, furono presi Aberto Boschesto, or

Iacopino Rangone, & Gherardo .

& Saffuolo della Rofa , Signor di Saffuolo , i quali tutti furono condotti a Modona . Ma liberati poi , da Saffuolo in fuori , & ritornata Modona alla diuotione de Principi di Ferrara i Rangoni, & Boschetti stettero sempre sermi nella città , & nella sede de Marchesi Estensi: adoprandosi, si come anco hoggi s'adoprano in seruigio , & difefa dello ftato loro. Ora baunto il Marchefe la città di Modona da i Pij, & venuta discordia fra Filippino Gonzaga, Signor di Reggio, & il Marchese per occasione de suorusciti Reggiani, così come quasi tutti gli altri tanto Ghelsi, quanto Gibellini, s'acco-Starono a Filippino , cosi i Rangoni , & Boschetti disesero il Marchefe, o

lacopino: do undo il Marchefe pigliare il possesso di Parma , datali da quei di Correggio: vi andò con molta gente per nome del Marchefe, o

1345 Guglielmino fatto Capitano delle genti Tedesche del Marchese, & del popolo di Modona di Porta San Piero, affalli il castello di Ru-

bitta

Anni di Christo.

biera sopra Secchia tenuta dal Gonzaga: & vi pose l'assedio. Mà poco obedito da Tedeschi , & parte impedito dalle gran pioggie che ingroffarono i vicini fiumi , fu costresto a lenare il campo , hanende Solamente dato il guasto al paese circonuicino. S'adoperarono parimente per Aldobrandino 3. figlinolo & soccessor d'Obizonella Signoria: ilquale fu raccomandato morendo il padre, a

Lanfranco: fatto poi Canaliero dal detto Obizo. Conciofia che guerreggiando Giouanni Visconte Arcinescono di Milano con Aldobrandino, & posto l'assedio a Modona, i Rangoni s'adoperarono di maniera che la città si conseruò per Aldobrandino . Il quale per così ri-

leuato scruigio donò ad

Aldobraudino Rangone figlinolo di Gherardo: che fra gli altri della. fua fimiglia s'era valorofamente diportato, Spillamberto castello già consegnato ad Obizo, da Giouanni figlinolo di Nicolò da Fredo. Et non mol:o Stante, Baldassar Coffa Legato del Papa in Bologna: hauendo fatto progreffo contra i nemici di Santa Chiefa, dowendo effo andare a Pifa per la creatione d'un vero Papa, effendo allora scisma fra Christiani , lasciò in suo luogo al Gouerno di Boloquail predetto lacopino Rangone. Il quale resta & gouernata ottimamente la città fino alla ritornata del Cardinale: venne a morte nel suo Castello di Spillamberto, & portato a Modona : su seppellito nella Chiefa di San Francesco. Furono poi i Rangoni prontissimi in aiuto de Bolognesi, allora che Battista Cannedolo, & Bartolonco Zombeccari mifero la città fosopra contra la Chiefa: conciofia che

Aldobrandino &

Guido Rangone,

posti insieme 200. canalli con molta fantaria, & tolio con loro Guerriero da Marciano & Rinaldo di Pronenza che con altrettanti canalli erano in Spillamberto: cagionarono nuono accordo. 11 qual Guido: bauendo fauorito Annibale Bentinoglio ch'era flate preso da Francesco Piccinino & mandato prigione in Varano & che poi n'era stato canatoda Taddeo & Galeazzo Marifcotti: configliatolo a ricuperar Bologna: & a confederarfi con la Rep. V initiana, & Fiorentina, si come effo fece; fu in soccorso de Bentiuogli con 600. caualli & 200 fanti de Venet. da quali Guido buomo eccellente nella militar disciplina era fauoritissimo condottiero con tanto fauore, che come benemerito: hebbe in dono da questa Signoria il castello de Cordignano nella Marca Trinifana: posseduto al presente da

te da Giulio Rangone Marchefe di Gibello . I fatti del quab Guido fi leggono bonoratamente in diuerfi firittori di quei tempi come di huomo chiarifimo nell'arte bellica & di valore . difeefo da quel

Gherardo Terzo, che fu figliuolo di Iacopino caualiero, ilquale era di tan ta riputatione, che essendo venuta competenza fra Benuenuto & Riputeri Pochepenne, con Bernardino & Oslassilo Potentani Siporoi di Rauenna, acquetate le loro discordie, gli congiunsi insteme con serma & stretta amicitia Ma con tutto che egli sossi ossi possibili mato, si morto ad Marfeedino da Salvuloo, che si era ribellato dal Marchose Estense. Il quale trouandosi a Parma contra i Visconi; leuatosi da quella impresa, se ne visornò a suoi stati, dubitando di qualche sollenatione per la morte di cosi satto buomo. Et nel medesimo tempo di Guido vissse

Vitíorio Rangone; (apitano famofo nell'armi, & molto amato da Fran cefeo Sforza fotto alquale egli militò lungamente, & visse etiandio Gian Francesco; la cui figliuola fu donna d'Alberto Boschetto, chiavissimo personaggio della città di Modona, come a suo luogo s'è detto . Ma molto spiendore apportò alla famiglia, uell'età medessma

Nicolò fig. del fudetto Guido, possente d'arme, & di consiglio, & illustre per dese di magnistenza. La cui grandezza congunta per fangue coi Bentinogli Principi di Bologna, su riguardevole non pure in Lombardia, ma nella Romagna ancora: per seguito di inomini; & per fatti civarissimo nella guerra. Dicono alcuna, ch'egli & non Guido, su inuestito dalla Signoria di Venetia di Gordignano. Es su medessimamente notabile huomo

1477 Gabriello l'efcono d'Agria l'anno 1477, percioche fin dalla fanciullezza ammadirato nella dicipline da huomini celeberrimi dell'ordine fuo de Minori, benemerito per molte opere fatte da lui in feruigio della Sede Apostolica, fu asunto alla degnità del Cardinalato, con titolo de SS. Sergio & Bacco, da Sisto Quarto.

Del predetto Conte Nicolò, c'hebbe per donna Bianca Bentiuoglia, figdi Giouanni ultimo Sig. di Bologna, usci prole cosi celebre, che ellainalzò la famiglia a supremi gradi d'honore. Percioche de sigliuoli, surono

Lodonico; per grandezza d'animo, & per peritia d'armi, » guale a... maggiori de fuio pafati·la cui donna fu Barbara figluola del Marchefe Pallauicno; per la quale venne in cafa lo stato di Roccabianca; & generò di lei due figliuoli, cioè

Anni di Tallauicino, ilquale desideroso suor di modo di giusta, & vera lode la Christo. quale viuendo gli sosse ornamento, y passasse qui ciscindentiti datosi alla militar disciplina, vi sece bonorate prone: essercitando the subclucoso ingegno nelle guerre prima d'Ungaria, & poi di Francia. Et l'anno 1570. nella guerra col Turco: si diportò di maniera per la Rep Vinitiana, che su fusto meritenole dell'importantissima dife adula città di Famagossa contra l'impensa essercia de gli insedeli, doue era per sarsi a pieno glorioso: se l'importuna morte assalendo do alta Cavea, non l'hanesse estino, sottentrando in suo luogo Associa. Et il primogenito

Giulio Marchese di Gibello, & di Roccabianca, d'animo veramente generoso & chiaso nella militare & ciuil disciplina. Il quale della

Sua donna di casa Scotta hebbe

Lodonico II. ilquale firiando gloria & honore per tutti i verfi, i'è acqui flato in tutto il negotio della guerra di Finadra, à Mastrich & in qualunque altro luogo, maraungliosa lode d'imifiato valore. ediquale il padre diede per donna, Bianca figliuola di Baldaffar Rangone Marchefe di Longano.

Hercole frasello del primo Lodonico: posto all'obsequio della Corte-Romana, dallaquale furenerito, & amato, come prelato essemblare, & d'autorità essendo Protonotario Apostolico, su creato Cardinale col titolo di S.—Agata da Papa Leone X. l'anno 1517. & morb

l'anno 1527.

Annibale fristello del Cardinale Hercole, essendo riuscito famoso per molte valoros prones: sun el tempo sou queriero bonorato, onde seguendo egil la fattien Bentinoglia, s'adoperò grandemente per lei accioche ella ritornosse mella unico dominio, er essenta, son sunte la querre dell'età sua riuscita a perfecto sine dall'arte militare, se non moriua fresso buomo, en nel colmo de suos più sermi peuseri.

Francesco fratello d'Annibale, sa marsto d'ana sig. del côte da Bagno. Gineura sovella di Francesco, donna prima d'ano de signoci di Correggio, bebbe poi Luigi Gonzaga da castel Zussirè, siglinolo di quel Ridosso, che merì nel satto d'arme al Taro, contra Carlo Ostano Re di Francia.

Costanza sorella di Gineura su maritata la prima volta al Conte Gian Tomaso Calcagni, & La seconda a Cesare Fregoso Capitano illusti de tempi nostri &

Guido 2. fratello de sopra detti figliuoli di Nicolò, il quale per gloria di fatti, & per grandezza d'animo, vinse senz'alcun dubbio, non pure

pure i progenitori suoi, ma anco quast tutti i capitani de suoi tempi conciosia che nessuno si paragonò a lui, o di gagliarda, & destra effercitatione of ferma di corpo,o di indomito vigor d'animo militare, o di desiderio di gran lode, percioche egli per concessione d'ogniuno : fra : valorofissimi (apitani di guerra quasi vnico: era fra i magnanimi il primo, & con inuitta mano sapena vincere in battaglia il nemico che gli veniua innanzi, & in disciplina d'accampais. & di mettere in ordinanza le schiere superana gli altri. & fra tutti gli buomini valorofi di guerra, sapena acquistarsi fama di vero bonore: & con lode di perpetua & finifurata liberalità non tenne talmente vita reale , che il suo nome fu celebre per tutta Europa. . Onde i Pontefici prevalendosi del suo valore in servitio di Santa Chiefane tranagli di Lombardia, ricenè come benemerito dinerfc preminenze, & giurisdictioni. Fu parimente capitan Generale in Italia di Francesco Primo di Francia nelle guerre che egli hebbe con Carlo Quinto Imperatore con titoli bonorati di dignità. All'oltimo bonorato, & pregiato dalla Republica Vinitiana, mentre ella trattana di crearlo suo Generale, venne a morte in Venetia con vninersal dolore de gli Italiani. Et seppellito con essequie publiche & veramente reali, nella chiesa di San Gionanni & Paolo, su il sepolero, in guisa di trofei, superbamente ornato di publici stendardi ricenuti da lui, da i primi Principi di Christianità. Hebbe per donna Argensina Pallanicina; Signora celeberrima per molte fue doti fingolari : percioche effendo di granissimo giuditio : & prudentissimo nel gouerno, fu anco molto eccellente nell'intelligenza delle cofe del mondo, con meraniglia dell'età fua. Onde per ciò fu efaltata da gli scrittori , come rarissima d'ingegno , & liberale a benemerenti . Et di questa procreò

Baldasare Marchese di Lonzano; ilquale figlinolo di cosi gran padre, tolse per moglie ciulia figliudol di Camillo Orsino da Lamentana-inuttissimo capitano de suoi tempi. Sotto la cui displina, mentre esso Camillo visso: sece progressi nobili, & virtuosi nell'armi essendo ne primi anni della sua giouenti comparito a romori della disendo ne primi anni della sua giouenti comparito a romori della disendo come emutivero; congrossi banda di nobili Modonesi & d'altre esta di Lombardia. Et nel Papato di Paolo Quarro nell'occossone della guerra che si tento contra il Regno di Napoli, chebe carico di caualleria leggiera.

Et in quello di Pio Quarro su spedito nel contado di Auginono. come considente a Francesi: con alcune compagnie di caualli, accome confidente a Francesi: con alcune compagnie di caualli, ac-

Anni di Christo. cloche restasse Luogotenenie Generale di santa Chiesa in quel Contado: si come segui con viniurial satisfattione del Papa, en del Re di Francia: Concissos che bauendo resco in quel gouerno prudenza & valore: sin riconosciuto dal Papa della terra di Pernes, della qual fu creato assoluto Sigmor. Et dal Ressimanto a servizió quella Corona: con carico di gente d'arme d'ordinanza, & creato Cavalliero dell'ordine, & aggregato a consiglio della guerra Ne quali servità bauendo passati alcuni anni: confermandoui la servità che vi bauendo passati alcuni sono proprie su condotto dalla Republica l'initiane. dalla quale sus simpre impiegato in diuersi principalis gouerni interra y en in mare: er vitimamente mandato Gouernator Generale dell'armi del Regno di Candia: nel qual carico si morì. Hebbe della predetta.

Gindo Terzo, giouane di ferocissimo ingegno, & d'animo inquieto, del quale si sperana col tempo bonorato progresso nella militia, quando nel sin della sia giouenti mon sosse poso dopo la morte del padre, venuto d sine: col sinirsi in lui la linea del Conte Guido & bebbe

Bianca forella di Guido Terzo, la quale herede del Marchefe suo padre ; fu donna di Lodouico sigliuolo di Giulio Marchefe di Gibello , come, noi dicemmo di sopra .

Fu etiandio notabile buomo il vecchio

Vguccione, il quale su Signor di Castelnuouo sul Modonese: peruenute poi in Giulio Rangone Marchese di Gibello. Hebbe vna sigliuolachiamata Leonora: consorte di Trollo de Rossi Conte di S. Secondos & simoni senza soccissori.

Discese anco d'on vecchie Cherardo, vn'altro ramo illustre per huomini

fegnalati . Conciofia che di costui fu figliuolo

Hervole (ouse: il quale mostro sempre tal granità di volto accompagnata da bella co-bonorata presenta, che ogniuno sacimente confessa accome era incomparabnie, non memo per grandeza d'anino,
che di corpo: Eccellente uella militia, co di si illustri maniere: co- sì
dolce nella conuersatione, come io gustiat anno 1543: in questa cità
d, che nulla pinà. Oltra ciò erudio di belle lettere, co- gradito dalla
Corte di Ferrara, dalla quale hebbe titoli degni del grado suo: si
se clebrato da gli buomini dotti de sino tempi, de qualera protettore, amatore, co- benefattore. Di questi nacquero tre siglinoli,
ciol

Aleßandro, che acquistò nome d'animoso, & di molto ardente & intrepide

pido guerriero. Percioche su in Ingaria col Duca di Ferrara, et poi alla guerra di Siena. Et in Francia Colonello del Duca di Sauopoi alla guerra di Siena di Sauoportantissima di Selmu Imp. de Turchi, con la Rep. Vinitiana: s'atto dalci Colonello di mille santi suentre che s'apparecchia per Leunese leunatos un tumulto militare in Chioggia, s'ra i soldati Francis del sonte Sciarra Martinenzo, s'u suentratamente ammazzato.

Vincilao: prelato di molta riputatione: & nobile nella Corte di Roma: fu da Pio Quarto mandato Nuntio al Re di Spagna: dalla qual legatione ritornato, si ridusse in Ferrara presso a Principi Estensi.

tione ritornato, fir tauffe in zerrara preso a zentespi escenti. Escapa vego, ilquale hebbe il colonello di mille fauti, che furono del fratello dalla predetta Rep. Signor di parte di Rauarino, Et la donna fu de Maffimi nobiliffima gentildonna Romana.

Ma di Alessandro , restarono

Gherardo, marito d' pna Boschetta,

Claudio, cameriero di Papa Gregorio Terzodecimo, & Oguccione, il quale si ritrono nella guerra di Fiandra .

Visse et iandio

Francesco Maria, caro & amato tanto dal Duca Lodonico Sforza, che lo mise nel Castelletto di Genova con 500. buomini, per sua sicurezza. Sostui procreò

Claudio, Signor d'animo generofo & ciuile, che fu padre di

Fuluio, huomo chiavo & illustre per perpetuo splendore di liberalità, & per grandezza d'animo: il quale ornato di nobilissima qualità, su per il Duca di Fernara in diuers (legationi a diuers) Frincipi, con mol ta sua lode, & con intera sodisfattione del Duca, che amandolo molto, lo seco Gouernator di Reggio, done gouernando quel popolo con sauio & maturo giudicio: & con singolar vigilanza, gode il premio del suo valore, & della Marchesa

Claudia sua forella vià raoghe di ciberto Correggio. Donna veramente mirabile, & dignissima dogni vinceraza & di honore, come è ben noto a ciassimo. Perciochè il ripiena di Fiosofia, & di
Theologia non pur nella lingua, ma nel petto ancora acquistatassi
viniuersalmente lode d'intera pietà christiana: & d'incomparabile
cortessa, & descipsima relat religione, e maranigliosamente ornata
di tutta quelle qualità che la fanno singolarmente ammirare non solamente da tutta Roma, ma da tutte le genti che hanno cognitione
di tanta donna. La quale Pro Quinto sommo Pontesice & di santamemoria: shaueudo in modia veneratione, non era cosa, che est

Anni di non facesse per gratisicarla: come degnissima er singolarissima fra.
Christo. tutte le doune regalmente qualificate ne tempi nostri.

#### Signori Colonnesi.



Affaello Volaterrano, fauellando nel libro 22 dell Antropologia della famiglia Golompefaite queste parole... Jo non ho cofa da dire al ficuro in questo luogo dell'origine de Colomn(s: nondimeno ho vno autrore che dice, che essi discerco del castello de Soloma, le reliquie del quale,

durando ancora il nome, si veggono nella via Latina di là dalla selna dell'aglio. Essi fra le cose dell'antichità loro si gloriano assai di vno Othone, the fu già sono 500 anni, ilquale appellano Gran foldato: & fu padrone di tutte le castella che essi posseggono. Da indi in poi la famiglia si divise in tre colonnelli. L'ono de quali è detto da Ghinazano, l'altro di Gallicano, il terzo della Colonna de quali tre rami, fono » sciti quasi ducento huomini illustri fino al tempo nostro. Et fra questi non si nomina nessun'altro con maggior rinerenza che vn Gio uanni, figliuolo d'Odoardo , ilquale effendo Cardinale di S. Praffed a, & Legato nell'impresa di terra Santa : fu quasi martirezato l'anno 1220 percioche messo fra due tauole da nemici per segarto nel me-20: saluò la vita per misericordia di Dio per la fede , & per la costantia che era in lui , la qual mose quei barbari a perdonarli. Et ritornando a Roma porto con lui quella Colonna, doue Christo fu flagellato : la quale hoggi si vede nella Chiesa di S Prasseda. Da questi buomini anco fu edificato lo spedale che è vicino alla Chiesa di S.Salnadore. Ma neßun di loro fu più audace di Sciarra, ilqual s'oppofe a Papa Bonifatio VIII.o di Pietro, che occupò il castello di Cario fotto Papa Pasquale II. o di Giouanni Capitano del Re Ladislao sotto Innocenzo VII o più contumace di Stefano, il quale, contra la volontà del Papa, coronò in Roma Lodonico Banaro imperadore : onde fu perciò aggiunto nell'arme loro sopra la colonna la corona. Et nessuno p ù benigno di Papa Martino, La fama della cui bontà, pofe fine a tante turbolentie, nelle quali era stata la [hicfa. I costiu fratelli, natid Azabito furono tre . Geordano il primo Daca di Venofa, & poi Principe di Salerno. Sciarra che mo i enza figliuoli, & Lorenzo, Conte di Alba, & Gran Camarlingo del Regno . Il qual lorenzo bebbe tre figlinoli Antonio Principe di Salerno , Marchefe di CrotoAnni di

ne,& Prefetto di Roma, Prospero (ardinal di 3 Giorgio,& OdoarChristo.

Christo.

Et di Antenio su sglivolo Giouanni cardinale, & Prospero, i quali
al presente sono in gratia di Papa Giulio, altertanto di quello, che
furono in distratia di Papa Alessandro. El Prospero & Fabritio
illustrissim Capitani, s'adoperarono con ogni valore nelle cose del
Regnod in Napoli, per li Spanoli. Cossi dice il Volacerrano. Il Platina tiene anco eso, che resissimo di Colonna, & il Biondo nella difirittione d'Italia asserma il medesimo. Ora alle cose predette dacosi eccellenti Scrittori s'aggiugne che

Paola figliuola d'Agabito fu moglie di Iacomo Appiano Signor di

Piombino .

1416 Luigi figliuolo di Lorenzo , Capitano del Re Alfonso

Anna figliuola di Giordano, fu donna di Giouanni Antonio dal Bal-

zo Principe vltimo di Taranto.

1417 Oddo freemolo di Agabito, prima Cardinale di San Giorgio creato da Innocenzo VII. er poi bauendo haunto il gouerno della legatione delle lebrim bria fotto Giovannii XXIII. con molto honovi foo, depolo i detto to Giovannii dal Papato nel Concilio di Coflanza, fu eletto in fuo luogo per confenfo de Cardinali, er de Prelati di cinque nationi. er vific Pontefice 13. anni, 3. mefi, er lo, giorni.

Ma ritornando noi adietro col tempo, e ragionando prima de Cardinali di questa famiglia, che furono di molto ornamento e fiplendorealla (biefa Romana, e alla Patria, diciamo che l'anno

1217 Giouanni fu Cardinale di S. Prasede, creato da Papa Onorio III. & fu fatto Legato nella Soria

1277 Jacomo Cardinale con titolo di Santa Maria in via Lata . creato da Nicolò III .

1300 Agabito Protonotario , Cardinale con titolo di S. Maria in via Latacreato da V rbano V I.

1305 Pietro Giouanni Cardinale contitolo di S. . . . . creato da Nicolò Quarto .

Questi due perseguitati da Bonifacio Ottauo, perche c'erano opposti alla sua elettione come stata con fraiudel, & con artissicio per l'ingama ordito da lui a Papa (elessimo, surono prinati della deguntà del sappello, de poderi paterni, delle castella & terre che banenano, sosto pretestio che haussisero rubato nella morte de Pontessi; i chesori della chissia: & che banessico duologati contra lui shelli famossi. La qual prinatione su ridotta in sorma di decreto, nel Sesso.

Annidi Et furono anco spogliati di Prenesse, di Zagaruolo & di Colonna, Chiisto cassella di Sciarra zioloro. il quale suggistosi ne hossibi d'Antio, peruenne nelle mani de Corsali, da quali dopo va tempo che esso sitte al temo, suberato dal Re di Francia, prese poi Somistato crudica auerfario della fattione Cibellina. Ma non molto dopo i predetsi Cardinali surono da soccessoria soloni, e ritornati alla sor degini d'.

1327 Giouanni Cardinale con titolo di S. Maria in via Lata. creato da Giouanni XXII.

Stefano Protonotario Cardinale con titolo di S. Maria in Aquiro creato dal detto Vibano V. in vna medefima promotione con Agabito.

1417 Prospero nipote di Papa Martino Cardinale di S. Giorgio, creato dal detto Martino.

1471 Gionanni Protonotario , Cardinale contitolo di S.Maria in Aquiro , creato da Sisto IIII.

1513 Pompeo Vefcono di Rieti, Cardinale con titolo di S. Apostoli, creato da Leone X. La cui discordia con Papa Clemente VII dicede occasione al facco di Roma l'anno 1517.

Di Antonio Principe di Salerno figliuolo di Lorenzo (fauellando bora de Secolari) fu figliuolo,

Tomaso, il quale su fatto morire da Papa Eugenio IIII. nelle discordie di Roma.

Gionanni Cardinale di S. Maria in Aquiro, come s'è detto ; alle cui proghiere i Colonnessi furono satti nobili della Rep. Vinitiana.

Hieronimo fiatello di Giouanni, il quale difendendo i nobili della Valle, fu ammazzato dalli S. Croce loro nemici.

Paola forella di Hieronimo , donna di Fabritio di Somma .

Prospero Signor di Palliano; samoso & illustre Capitano, le cui imprese furono descritte dal Gionio, dal Guicciardini, & da tutti gli altri più celebri de nostri tempi.

Era in costui molto vigor di consiglio militare, honorata bontad animo costante, & aumo temperato, & desderoso dello bonesto ed
el giusto. Fu sempre vistorioso contra i Frances; ma assistante
alla sproncetate da Monsignor d'Obegni, & Monsignor della Patis,
fa, fu fatto prigione a Ulasfranca castillo nel Premonte. Riscattato, scaccò di Lombardia Monsidi Lotrecco, & i Frances. & bauendo con l'opere sue sermata la Signoria de gli Sforzeschi in Milano,
bebbe

Anni di hebbe titolo di Capitano Generale in Italia da Carlo V. Imperatore.

Chiifto. Mori di più di 60. anni.

Vesposiano sig. di Prospero, la cui donna su Beatrice sigliuola del Sig. di Piombino; & dopo lei Giulia Conzaga, samosa per la sua mara-

uigliofa bellezza.

Ifabella fig. di Vespasiano, & di Beatrice: su maritata a Luigi Gonzaga: & dopo lui a Carlo di Lanoia Principe di Sermona

Di Hieronimo preditto nacque

Pompeo Cardinale, creato da Leone X. come s'è detto.

Pier Francesco fratello di Pompeo , che su Arciuescouo di Taranto : il quale hebbe Uittoria maritata a Camillo Colonna .

Ottaniano fratello di Pier Francesco; che hebbe Fabio Vescouo di Rieti. & Martio, che fumarito di Liuia figlinola di Marc' Antonio Colonna.

Giulio fratello di Ottaniano, il quale bebbe Tullia, Virginia, & Claudia, la quale fu maritata a Napoleone figliuolo di Giordano Orfano. Or Portia, donna del conte di Castro di cafa Gattinara, il quabe es era Gran Cancelliero del Re di Napoli, & dopo lui di Marco Antonio Tutavilla.

Marcello fratello di Giulio, buomo eccellente nell'armi fotto Carlo P.
Imp. il quale fu padre di Beatrice, che hebbe per marito Hieronimo
Tutauilla conte di Sarvo, & di Camillo marsto di Uittoria figliuola
di Pier Francesco Colonna.

Pompeo figliuolo di Camillo, hebbe per donna Orinthia figliuola di Martio Colonna

Marc' Antonio fratello di Pompeo , Cardinale , come s'è detto.

Di Pietro Antonio figluolo d'Antonio Principe di Salerno, fu figliuslo Marc' Antonio del quale niuno hebbe, ne più rari, ne può honorati doni, odi celeste gratti, o d'amorenole natura di lui. specioche, oltre all'este bellissimo di presenza, era ornato di vn bellissimo
concorso di virrà illustri, onde Papa Giulio Secondo, come al più
bonovato Baron di Roma diede per moglie la Lucretta sina rispote.
Disse Verona da Frances, en da Vinitiani, ma passato alle parti
del Re Francesco, satto da lui caualiero di San Bitibele, en bauuta
van condotta di caualli, mentre che s'accostana a Milamo per mesterus l'ascetto, firito da vna palla di colobrima insteme con Camillo
figluolo di Gian Iacomo Triunici, vsel di vita di etd di 50. anni
Lamo 132.

Beatrice figlin.l. di Marc' Antonio, fu donna di Monsignor di Berni Marche.

Marchefe di Quarata. Anni di

Christo. Ortensia sorella di Beatrice fu consorte di feronimo Pallanicino ? N. forella d'Ortenfia moglie di Bartolomeo Come di Villachiara.

Lucia forella di N. donna di Martio Colonna: la qual fu morta da Pom-

peo suo genero.

Di Odoardo Duca di Malfi, vfel Marcello, Lorenzo, Giordano, Giouanni & Fabritio Capitano illustre, il quale fu Gran Cancelliero del Reano & Signor di Marino. & hebbe per donna Agnesa Feltria.

Federigo, & Ferdinando figliuoli di Fabritio.

Vittoria forella di Federigo & Ferdinando , celebre per la virtu fua : percioche scriße nella nostra lingua dottamente dinerse Rime . Stimate dal Bembo, dal Guidiccione; & dal Cafa, & da tutti gli ingegni eccellenti oltre modo , fu donna del Marchefe di Pefcara .

Ascanio Ducadi Palliano figliuolo del predetto Fabritio, illustre nell'armi & huomo di gran configlio, & renerito da tutti i Principi d'Italia : dopo molie imprese fatte da lui, tolto in vrta da Paolo Terzo per conto de fali : perde tutto lo ftato che banena in Campagna . & gli fu smantellato Palliano & Rocca di Papa. Et non molto dopo glinacque contra per l'austerità fua : la guerra di Marc'e Intonio fino figlinolo. La quale vedendosi che sarebbe stata pernitiosa a tutta l'Italia , fu oppressa dal Re Filippo . percioche mentre Ascanio mettena in punto nell'Abruzzo vn groffo effercito contra il figlinolo: fu preso dal Gouernatore della Provincia per ordine del Vice Re di Napoli, & posto in vna honesta prigione : alla fine vi si mort. Prospero & Marcello figlinoli d' Ascamo.

Vittoria forella di Prospero fu maritata a Don Garzia di Toledo .

Fabricio fratello di Vittoria, bebbe per donna Ippolita figliuola di Don Ferrante Conzaga: & si mort di febbre alla guerra di Parma. Jeronima sorella di Fabritio , hebbe per marito Camillo Pignatello

Conte di Borello , & Duca di Montelione . Agnese sorella di Ieronima: maritata a Bonifacio Gaetano Signor di

Sermoneta, & fratello del Cardinale.

Marc' Antonio fratello d'Agnese , illustre nell'armi . Gran Contestabile del Regno, Duca di Tagliacozzo & di Palliano, & Caualier del Tofone. Questi pieno di vigor militare, come quello che haueua maneggiato fin da fanciullo tutte le guerre de tempi noftri & baunti in diverse occasioni quei carichi che si convengono ad buomo tale, fatto Generale da Papa Pio Quinto nella lega che si fece l'anno 1570. contra Selim Rede Turchi; ricordandofi dello fplendor antico

antico della sua nobilifima famiglia, operò di modo nella giornata; che si hebbe in mare l'anno 157 i col Turco: ch'esti i unonando l'antico vo de Romani internesso qui sono contenia d'anni merci d'entra in Roma trionfante : con gran contenio della sua patria, poi che no sito cittadino le rinfrescau nella memoria l'antica sua giornaquas distrito perduta . Em merito di tanto la gratia del Re Filippo, che lo fice l'iterè di sicilia . Era sua moglie Felice Orsina forella di Pado Ciordano Duca di Bracciano.

Fabritio figliuolo di Marc' Antonio Duca di Marfi, hebbe per donna la forella del Cardinal Borromeo nipote di Papa Pio Quarto . Giouanna forella di Fabritio, conforte d'Antonio Carrafa Duca di Mon-

dragone .

Ascanio Abate, & Prospero fratelli di Gionanna.

#### Signori Orfini.

E parebbe cosa più tosso sourchia che nò, quando noi ci distendessimo largamente in trattar di questi nobilissim Principi in questo luogo. Et però bauendone scritto & parlato ampiamente l'anno 1565, in vm volume diuso in 9 libri, nel qual si contiene l'origine & i fatti loro, trat-

ti dall'antichità, con quel myglior modo che fi ha potuto in tanta ofcurità di cofe, rimettiamo il Lettore al predetto volume, intitolato, Historia della famiglia Orsina.

#### Signori Cybò.



Antichissima famiglia Cybò venne di Grecia in stalia, & allora si chiamaua Cubea, da i Cubi o quadresti della sua insegna, perche facendo nello scudo un campo e oro vna fisica a tranerso di moltsi quadretti azzurri e> bianchi alternati & dissinico os spazi y vensi y prese la denomiale

Anni di Christo. discendenti l'innalzarono a grandi bonori in quella patria; si come si può ampiamente vedere ne gli ferittori delle cofe di Genoua, & in par ticolare, nel Senarega, nel Mirabello , er nel Fatio. Et in tanto diuentò ill-stre nell'armi, ch'ella acquistò cognome di Campioni, che cost furono i Cybò chiama'i per vn tempo. La qual voce di Campione. non vuol dir altro comunemente, che valorosi buomini o Caualieri: come quelli ch'erano stati difensori & propugnatori per la Patria, in qual si poglia occasione. Da questa casa derinarono venti altre famiglie, si come scriffe Hettor dal Fiesco Legista, tutte chiare & famose . Possede stati in diverse parti d'Italia, percioche i Cybò furono Signori in Toscana dell'Isole di Capraia, di Gorgona, di Fenegerolast di tutte l'altre all'intorno. Dominarono Celano, Vetralla, Montegione, l'Anguillara & Finizzano. Hobbero nel Regno il Principato di Monopoli & d' Altemura I Contadi di Sora, di Calui, di Somma,di Nocera,di Mineruino,di Montefiesoli, & nella Marca tennero dinersi luoghi . Al presente è patrona (nella persona d'Alberigo) del Principato di Massa & di Carrara nella Lunigiana . del Contado di Fiorentillo nell'Umbria, & del Marchefato d' fiello nella Calabria, tutte terre importanti . Uscirono di questa casa dui Pontefici , otto Cardinali, & 36. fra Vesconi & Arcinesconi. Capitani & buomini togati vn numero grande. Quanto poi alli Cybò di Genoua, & a Tomacelli di Napoli, non è dubbio alcuno che l'ona & l'altra cafa è l'isteßa percioche oltre all'argomento della insegna ch'è la medesima, & la fama continonata in tutti i fecoli, & la ricognitione più volte fatta fra loro del parentado: apparifce anco per antiche memorie . Conciofia ch'in Roma fi legge in vno elogio posto a piè della ftasua di Papa Bonifacio Nono, la qual fi truona nella Chiefa di San Paolo, che vennero di Grecia due fratelli , de quali l'ono si fermò in Genona & l'altro a Napoli. Ci è parimente chi scriue quanto alla mutatione della famiglia , ch' vn Tomacello , o Tomafello Cybò traf-, feritofi in quella città, diede col nome proprio, per i suoi fatti egregij, cognome a suoi discendenti . Ma di quei d'Vngaria chiamati Cybacchi non se n'ha molta certezza, se non quanto ch'essi medesimi hanno detto altre volte al Cardinal Innocenzo, testificando con l'arme medesima & con alcune scritture, ch'i loro antecessori partiti di Grecia, vennero per lo Danubio nell'Vngaria, donc acquistarono stati & grandezze fra i quali fu illustre Amerigo Vescono di Varadino, il quale per l'autorità sua con quella natione, gouernaua quel Regno, si come attesta il Giouio nella seconda parte della sua biftoria .

- Anni di Storia. Ora venendo noi a gli buomini particolari, secondo il nostro Christo. instituto, diciamo che
  - 385 Edoardo Barone della Grecia, & eccellente nella militia, discessi in statia, ne tempi delle guerre di Gratiano smperatore, pose il suo domicilio nella città di Genona, si come si legge in Fanutio Campano nel terzolibro.
  - 550 Giouanni disceso per linea retta dal predetto Giouanni in spatio di 165. anni: su cognominato Vitaliano: per esse Flato si glinolo di masso-rella di quel Vitalano che volla cocupar tirannicamente l'imperio. Costu accrebbe splendore alla sua progenie, perche venuto in Italia sotto Narstet con due mila caudil, per Gustiniano Imperatore, s'acquistò nell'impres che si bebero contra i quotin gradi est stioli segmenti sul su successo, dopo bawer molto meritato per l'imperio, si ridusse a Genona presso a suoi parenti Cubei, come accem-
  - \$28 Giouanni Secondo nel tempo medelimo, non fi sa però fe fratello o figliue
    lo, fu creato Duca dal predetto Giustiniano Imperatore.
    - Lodonico, dopo vn lungo ordine di fuccessioni, da predetti Signori, fatte genero di Bonssito (onte di Cossica & di Sardigna, assalaendo i Sardigna chi intelle Africa, per diuertir l'armata loro della Sicilia, donc elladanneggiana quell's lola con tunte le maremme, combatte valorosamente con loros sea Cartagine & Vica, & con la vistoria assirante di parte le loro incurssioni.
- 1000 Francesco, havendo savorito i Christiani in Ponente con diverse operationi illustri a benestito loro: & acquistata perciò non molta gratia
  co Greci nemici naturalmente de nossiri chiamati da loro Franchi, cae
  ciato, & privato de suoi stati da gli Insceldi, venne finalmente aGenova presso a parenti, si come si legge nelle Croniche de i Signori di Bruncsort: & in duerse scritture particulari di questafamiglia.
- 1030 Martino creato Cardinale di Santa chiefa da Papa Innocenzo Secondo, come scriue I acomo Corello di Colonia.
- 1061 Valdemaro Cardinale di Santa chiefa, creato da Papa Homoiro Scomdo.

  1092 Lamberto, difejo dal predetto Francefeo, difendendo la Sicilia da Morriche infestigamo custe le marine d'Italia, occupando molti luoghi
  di momento, tolfi loro l'Ifole della Capraia, della Gorgona, & del La Fenerorola, ficendofica adoluto Sanone ». Si dice cibregli fui

ri core, incisanano tutte e manta transa, compana mode di momento, tolfe loro l'Ifole della Capraia, della Gorgona, de dela Fenegerola, ficendofene affoluto Signore. Si dice ch'egli fu il primo a posseder Finizzano con altre castella in terra ferma; se come ricorda nelle sue Esimeridi d'Italia, Elemberio Mirabello.

Ar ni di & come e feritto nelle bytorie de Pifani , & in certe note nell'archi-

Chaifto. no di S. Giorgio di Genoua.

Aranito, detto Arano, & Aron, nel passaggio di Terra santa, sotto il capitanato di Cottifredo Buglion, conquentos condoctua lattr Baronidella scicia, si trasferì all'impresa d'infedeli, dove si porrò con l'opera & col consiglio di modo, che su silimato fra gli altri va de principali huemini in quel negotio, non si colamente dal Buglione, ma ano da tutti gli altri l'unicipi della Lega. Et Amicto Patriarca di Costantinopoli, dice nel libro delle sue bistorie di Terra santa, che escando costiui buomo di grande assare, persuase con va granissi mo partamento, che socio si con socio socio di theresialem., & che per l'autorità sua, & per la riputatione, nella quale era pusso a Trincipi Latini, Sottis codo ottane da gli Elettori il suo desiderio.

1144 Guido Cardinale di Santa Chiefa , creato da Papa Lucio Secondo .

1147 Francesco Secondo discesso da Lamberto, sacendos l'impresa della città d'Almeria dopo l'acquisto del Regno di Minorica, essendoni capitano di quattro nani, si acquisto nome di coraggioso guerriero. Et par che da costu i Cybò di Genona, ripiglino con bello & certo ordine; tutta la loro discendenza.

1188 Hermes cognominato nelle scritture, de Insulis, signoreggiò la Capraia con l'altre Hole circonuicine. il che si legge in vno stromento

d'una pace fatta fra Genouest & Pisani .

1216 Bailardo: ritrouandofi in Venetia, come si uede in alcune memorie autiche delle cose di quella Rep. conservate da Luigi Michele, amantissimo delle lettere, de gentilumom di valore de d'unegrità singolate, ossibilità delle compositatione de la signoria tutto il suo bauere. Nonsi vede però s'egli sosse del corpo della Repub. Ma mon essendo ancora stato servo il sossibilità da Pietro Gradenizo (percioche ciò auenne l'anno 1297) è quasi credibile ch'anco esso porticipasse di quel gouerno: poi che con tutte le sorze sue l'aintava ne suoi sossi pio principasse di quel gouerno: poi che con tutte le sorze sue l'aintava ne suoi sossi pio principasse de suoi proprio della Republica del signore suoi proprio della suoi pio principasse del proprio della suoi proprio dell

1218 Federigo, huomo scientiato nella sacra scrittura, & notabilmente

letterato nelle discipline fu Vescous di Sanona .

1241 Lanfranco, huomo di notabil prudenza & cognitione delle cose del mondo, fune suoi tempi, quasi sempre come principale fragli otto del Magistrato supremo di Genoua.

Guglichmo cognominato il Buono: fu in molto pregio preßo a Federigo Imperatore, dal quale fu creato caualiero con tutti i fuoi discendenti Anni di feendenti. Dicono gli Scrittori, ch'egli fu di profonda & veraCheilto.

mente Christiana humiltà, & di ardenissima carità & divocione.

onde stimato per questo, & per le lettre, nelle qualitera eccellente,
accompagnate da una notabile ruchetza e i huecho di traodinariamente gionato alla patria, gli fu per memoria eterna conceduto da
leinell'insegna, la croce rossi in campo bianto. Fin autore di rinouar
quasi da sundamenti la chesta, & il monastero di sustranesso di
Genona, humiliandosi in quella attione a chieder per Dio a cutadini,
grossi comma di dinari, & dandone egli de suoi gran quantità per
tale essetto.

Princiualle di molto seguito nella patria, con Mutio, Daniello & Mat-

theo, il qual militò honoratamente per S Chiefa.

Tonaso, come servue Papa Pio Secondo, su mandato per lo ualor se apitano di tre naui große, & due galee son 1500 fanti, in soccorso
dell'Isla di Seio contra i Vinitiani.

1389 Pietro (ybb, Tomactlo. Coffu creato Cardinale da Papa Vrbano VI.
espendo di et à di trenta anni, su creato Pontessie dopo la morte d'Vrbano, & detto Bonsfatio Nono. Dice il Platina, ch'egli su fastive
per consentimento di tutti i Cardinali, & che in cià cossi gionane &
in magistrato cossi supremo, si porto di modo, che non gli si poste rimpronevare alcun difetto, onde parne che letà sua gionante con questa degnità si commutasse in mecchiezza. Percuhe egli rish si con
la sua prudenza, senza alcunstrepno aurme, la insolvenza de Romani, & ditri vassalida chessa abbedienza. Vise 14. anni,
& 11 ms si in Pontistato, & croode suoi

Antonio Cardinale.

Leonardo Cardinale.

Agnolo Cardinale: secondo che serine il predetto Corello.

1413 Aramo nalorofo buumo. Seriuc il Montaldo, che sfendo Tomafo Fregefo Duce di Genoua, «Aramo governana con fui inito lo stato. Et
mandato Ambafisticor per la Republica all'appratore: effatato
da lui con priulegio di finantimportanza; fu poco apprifio fatto
Ammizzito dinan gross armava che fi destino per foccosfodi enato Re di Napoli. La cossu prudenza conoscuta da i Principi
fosessiri proprio, chi est si uccaso da Papa Calisto Ferzo Senaro
di Roma: grado filamone concedito a Principi grandi, «Poco dopo su stato vice Re di Napoli dal predesto Rena"o. Nel
quale efficio lopere sun formo di tal qualtà, che i Napoli tent
essenato stati soggiozati da Alfonso Re d'Aragona, lo domandaessenato si la superiori proprio de Re d'Aragona, lo domanda-

Anni di Christo. rono al detto Alfonfo, ilquale come Re generofo, amando anco les pirtù ne suoi nemici , non solamente lo riconfermò Vice Re , ma aggiungendo grado a grado , lo creò Presidente Generale della Sommaria; mazifirato conceduto solamente a Signori di grand importanza. Si crede che questi per le sue tante virtù singolari hauesse dalla Republica la croce roßa nell'arme della famiglia. altri dicono che las bebbe prima Guglielmo, come di sopra narrammo, & che ella fu riconfermata in Arano come degno di tanto honore .

1484 Gian Battifta fig. di Arano gionane di bell'afpetto & d'animo generofo nella prima eta ferul Alfonfo & Ferdinando suo figliuolo Rca di Napoli . & venuto poi a Roma presso al Cardinal di Bologna : fu fatto Vescouo di Sauona da Papa Paolo Secondo, poi Cardinale da Sisto Quarto, prima col titolo di Santa Balbina , & poi di Santa Ceeilia . All' pleime per l'ottime sue qualità, soccesse a Papa Sisto: & fu chiamato Innocentio Ottano . Egli vsando somma giustitia, & lontano da ogni ambitione, mantenne i sudditi in abbondanza di tutte le cose. Fauori le lettere: & perciò Hermolao Barbaro dottissimo fra tutti gli huomini del suo tempo , fu creato da lui Patriarca d Aquileia. Fu causa parimente della prima grandezza del dottissimo Card. Adriano. Et Polidoro Virgilio, & Angelo Politiano confessano di hauer hauuta da lui ogni lor buona fortuna. Il medesimo scrisse il Pontano, del quale il Papa su grande amico. Esaltò anco Marino Tomacello à gran prelature, come huomo di profonde lettere & di vita eßemplare. Creo in otto anni otto Cardinali; & riempie Roma di rarissimi edifici. Non si curò punto d'esaltare i suoi parenti, secondo l'oso de gli altri . Mise nel catalogo de Santi Leopoldo Duca d'Austria . Ribenedisse i Vinitiani che erano stati scommunicati da Papa Sifto, onde amato da ogn' vno per la sua bontà, & per l'opere fatte da lui , & per il buon'animo che eso mostrana di farne anco dell'altre, quando, & per la sua poca sanità, & per le spesse guerre d'Italia, & per la peste che era sparsa per tutto, non fosse stato impedito; venne a morte con grandissimo dispiacer dell' vniuersale, l'anno ottano del suo Papato.

Francesco, chiamato communemente Franceschetto figliuolo del Papa ; acquistato da lui mentre stette in Napoli nella Corte realc; huomo di gran cuore & desideroso di stati, su nobile & gran canaliero . A coftui , Lorenzo de Medici moderatore al suo tempo delle cose d'Italia, & che si hauena acquistata la gratia de gli Aragonesi , disegnò per acquistarsi quella del Papa , di dare vna figliuola

B FRGA

Charles.

Anni di Christo. figlinola chi amata Maddalena per moglie . percioche Francesco, bawendo comprato il Contado delle Anguillara, di Cerueteri, & altri luoghi all'intorno, dal vecchio Conte che era in difgratia del Papa crinfai buomo eccellente. Fatto adunque il predetto parentado , il Papa creò Cardinale Gionanni fratello della nuora: in cofe felice punto, che la cafa de Medici, fenz'alcun dubbio (fi come & ben noto a cutto il mondo) prese per quella cagione il principio della fua grandezza. Conciofia che effendo Gionanni diuentato Papa & desto Leone , fece strada al Papato di Clemente Settimo suo cugino . il quale s'apri poi la via all'alsoluto Principato di Thofcana : et meße in poßeßo de i Regni di Francia & di Spagna il suo seme. Il qual Leone accenno quanto fi è detto, allora che dando il suo proprio cappello ad Innocenzo suo nipote gli dise. Innocenzo Cybò me lo diede . & a Innocenzo (ybò lo restituisco. Volendo inferire. che escendo eso falico al Ponteficato per cagion di quel cappello che gli diede innocenzo Ostano: rendena il medefimo cappello a quest'altro funocenzo, con intention forfe ch'anco effo faliffe quando che fia al Papato ...

Theodorina surella di Francesco, nipote del Papa, fi data per donna a Gherardo V somare Genouese, principalissimo nella città, con grandiffima dote, & fi innefto nella famiglia del Papa, chiamandofi per l'anenire de Cybò. La quale gli partori Aranino bonoratissimo caualiero del suo tempo, cho hebbe fecondissima & honorata socces-

sione di illustri figlinoli.

Lorenzo figlinolo di un fratello di Papa Innocenzo: fu creato Cardinale dal zio con titolo di Santa Cicilia, & fatto Vescono Albano, Tufculano, all' pleimo bebbe il escolo di Preneftino . Cost ii fi mo ; và di dolore & di paura, percioche, come narra il Paniunio, essendo contrario a Papa Alessandro Sesto fu minacciato da lui che gli torrebbe il cappello, perche essendo naturale, il Papa suo zio non bauewa potuto farlo Cardinale contra l'ordine delle leggi. Fu seppellito in S. Maria del Popolo in vn sepolcro di marmo, in vna cappella fatta far da lui l'anno 1503.

1515 Innocentio figliuolo di Francesco, creato Cardinale da Papa Leone Decimo fratello carnale di Maddalena fua madre, fotto tuolo di S. Cosmo & Damiano, fu Camerlingo di S. Chiefa, & Prelato di somma auttorità & prudenza nella Corte Romana. Questo fi può dire, che foffe conservatore della (biefa nel tépo che per lo sacco di Roma. Papa Clemente Settimo fa fatto prigione in caftello con gran parte

Annidi Christo.

de Cardinali . percioche essendo egli Legato di Bologna, & della Romagna, conferuò in quella rinolutione dello Stato Ecclefiastico. molte città nell'obedienza del Papa . & ritenne che la fede Papale non foße trafportata in Francia . perche eßendosi ridotto in Parma vna congregatione d'alquanti Cardinali fuggiti da quella rouina, & trattando, cofi aftretti dal Re Francesco, di trasferirla in Auignone, egli quafi nuouo Scipione che fermò la nobiltà Romana tutta volta a partirfi d'Italia dopo la rotta di Canne, oppostofi alla vo loned del Re , & a quella de Cardinali , interroppe a viua forza cost dannofo difegno. Et poco dopo andato in persona a ritrouar Monf. Lotrech (che venuto in Italia per nome del Re di Francia con groffo effercito, s'era fermato in Lombardia, di done non curana o per particolare interesse à per proprio del suo Re, di partirsi ) lo costrinse a inuiarsi alla volta di Roma . per la quale operatione soccesse prosperamente asai più tosto la liberatione del Papa, & la partitada quella città dell'essercito Imperiale. Vltimamente fu anco confernatore dello flato della Thofcana per la cafa de Medici, allora che fu ammazzato il Duca Aleffandro da Lorenzino suo parente. La quale attione : percioch'ella fu di momento, mi è piacciuto di trattar largamente in questo luogo, di perpetua memoria a fatto tan to importante , dimostrativo in qualche parte della grandezza dell'animo, & della bonta di Innocentio . Morto per tanto il predetto Duca, & facto ciò sapere da Girolamo da Carpi & da Scipione V ngaro, al Campana Segretario molto fauorito del Duca, egli fe ne andò Subito al Cardinale ch'habitana in palazzo, & suegliata & scopertala cofa, il Cardinale incontanente mandò per Alessandro Vitelli che poco prima era andato a Città di Castello, er a Lorenzo Cybò Marchefe di Maffa suo fratello che si tronana in Pifa scrife, che haueffe cura a quella città, & à minifiri dell'Imperatore ordinà che fossero pronti bisognando con soccorso di genti . Si messe poi con ogni artificio a celare & diffimulare il cafo, & fatto certo che il corpo del Duca era in casadi Lorenzino, lo fece la sera portar con gran secretezza in San Lorenzo . La mattina seguente vsch fuori, secondo il suo costume, con faccia allegra, & ritornato mo-Strò di entrare in camera del Duca, facendo eseguir il tutto da Seeretari, come fe il Duca foffe vino. Et ritirato in camera, o confumato il giorno, fece la fera chiamare i magistrati a palazzo con altri amici & confidenti fuoi , & tenutili a cena : dopo vn grauifsimo parlamento fatto intorno a questo proposito, scopri loro l' vecifione

fione del Duca fatta dal predetto Lorenzo, & gli richiefe che doneffero pensare allo Stabilimento di quello stato : porgendoli quel prudente parere, quel saldo ainto, & quella subita risolutione che essi potenano in cosi fatto bisogno, accioche per negligenza loro la quiete d'Italia, non si guastaffe, & l'amicitia contratta con l'Imperatore non si rompese. Ma bauendo gli inuitati richiesto lo spatio di tutta quella notte a penfare a quanto esso chiedena, & essendo negato loro il differire & il partirfi di palazzo, finalmente fi lasciarono intendere, che poi che era morto quel Principe, non intendeuano di fottoporfi più ad altre giogo : & massime effendo tanto fresca. nella memoria loro la liberia, ol, e che il Duca non bauena lasciato berede, ne si paranaloro dananti persona atta a questo: & esorsarono il Cardinale a condescendere alla volontà loro, promettendo per tanto benefitio, di riconoscer la casa sua in ogni occasione. Ma opponendosi il Cardinale a costoro, su proposto dall'uno di loro Giulio figlinolo naturale del Buca morto: ma i pochi anni del fanciullo non atto al gouerno lo fecero ricufare, finalmente fi venne al più prossimo della famiglia che fu Cosmo sigliuolo di Giouanni, buomo degno d'eterna memoria per lo valore dell'armi, & della perfona. sua . La qual cosa parendo difficile, & da non sopportare a tutti,o alla maggior parte , per schifar cotal elettione , si ridusfero a pregare con ogni feruore il Cardinale, ch'accettaffe per fe ftesso d'effere in vita fua capo della Rep. la quale resterebbe fenz'alcun fallo fatisfatta, & contenta di cotale elettione : si per esfere egli per madre Fiorentino, & si per la pratica che »'hauena, essendo stati gouernati da lui Banto tempo per nome del Duca con sodisfattione universale. Ma egli con altro animo riguardando più all'otile della casa de Medici ch' alla sua propria, negò questa si grande offerta. Ma poi che la notte era in gran parte paffata in queste dispute & contradittioni : & vedendo i magistrati d'essere astretti alla risolutione, consenterono finalmente al voler del Cardinale Il quale incontanente mando per Cosmo che si tronana quindi poco lontano in vna sua villa. attendendo alle pescagione, & alle caccie. Il qual venuto contra il parer della madre, che stimana che non potesse cadere in lui st fatta grandezza senza suo gravissimo pericolo, & giunto in palazzo, il Cardinale gli disse l'elettione fatta di lui per quello stato , & le pregò che non si dimenticassi di gastigar l'homicida, di hauer a cuore la giuftitia, & d'effere offeguente a Carlo V. Imper. alle quai cofe Cosmo rispose & promise di far quanto gli era stato proposto , si co.

Anni di Christo.

me esso veramente fece,offernando tutti i tre predetti capi per la parola sua. Venutosi per tanto a eseguir l'elettione, fu per ordine dichiarato ch'egli foße folo capo della Rep. Fiorentina con dodici mila fendi di pronisione ggn'anno. Fatte poi le folite cerimonie ; & di-Holgatafila cofa per la città, concorfe al palazzo moltitud me di gen te chi per vedere, chi per intendere , chi per rallegrarfi di fuori , & chi per attriftarfi nell'animo , si come suole auenire in cosi fatte materie. Et il nuono Principe canalcò per la città, & si mosti o ne gli atti, nelle rifpofte , & ne gli affari importanti, estendo di età di 18. anni, si pronto, si prudente, & si graue, che si parena che fosse nato per ascendere a quell'altezza , nella qual poi visse , & mort prudentifftmo & fortunatiffimo fra tuttigli altri Principi dell'eta noftra . Et cosi intesi dal proprio Cardinale l'anno 50. in Roma ch'io fui Cameriero di Giulio Terzo. Il qual Cardinale si mort il predette anno, & fu seppellito nella cappella printipale della Minerua . Et di ciò fi leggono ancolettere, nel 3 lib. feritte a Principi.

Caterina forella di Innocenzo, donna di grande animo & di valore fu consorte di Gian Maria V arano Duca di Camerino. dopo ta morte del quale eßendo rimasta padrona di quella Ducea, & di Ginlia sua figlinola sola herede del padre, tranagliata da Matthias figlinolo di Hercole Varano, riusel valorosamente à selice fine percioche non potendo il detso Matthias comporture, che quello ftato posseduto tanti anni dalla sua cafa si trasferisse in m'altra col mezo di Ciulia, deliberò di vsar la forza & l'ingegno per tentar la fortuna. Et hauendo in sua compagnia alcunt di samerino con ultri del contado, entrò in tempo di notte nella città : & preso il palazzo, hebbe anco in suo poter la Duchessa, con la quale vià ogni termine di cortesia per indurla adargli per moglie la figlinolp . ma negando ella non meno con ragioni apparenti che prudenti, egli mostrò di sforzarla conducendola dinanzi al castello guardato da Aranino Cybò cugino della Ducheßa : & quiui minacciando d'occiderla se non gli dana la figlinola ch'era nel detto castel. lo in guardia di Aranino: ella con animo fermo & degno di eterna memoria, non folo gli contradiße, ma vedendo che egli le stana sopra con la spada nuda, & col braccio alzato per darle, postasi inginocchioni & alzatosi il velo, gli porse il collo, raccomandandos a Dio. Ma in quel tanto essendos la città sollenata, Matthias rimosso dal suo pensiero, si diede a ritirarsi conducendo con lui la Duchessa: laquale esendo già discosto dalla cistà forfe

forfe due miglia, fu soccorsa, cosi da alcuni de gli istessi di Camerino condotti dal detto Matthias, come anco da altri ch'erano co si al romore. & racquistata dalle sue mans, & ricondotta nella città, baunto in breue spatio di tempo nelle mani intorno a venti de ribelli complici di questo trastato, gli fece tutti impiccare alle mura. Et bauendo fra tanto dato intentione & parola, di maritar la figliuola a Guido Baldo Duca d'Urbino, dandogli in dote lo Stato, non ostante che il Collegio de Cardinali (à punto in quei giorni ch'era venuto a morte Papa Clemente Settimo) di consenso anco di Innocenzo Cybò Cardinale fratello di lei , mandasse Gian Battista Vescono di Marsilia, parimente suo fratello: a persuadere, a pregare, & a comandare che non metteße ad effetto cotal parentado, senza espres sa licentia del Papa : parendo che cosi sosse di ragione, per esser quello stato, feudo della Chiesa: & la fanciulla herede desiderabile per accomodarsi con ogni nipote di Papa: ella ferma nel suo proposito, volle mettere a fine, non curando ne questo, ne altro rispetto, il partito con la cafa d'Vibino, molto commodo & bonorato per la vicinità de due stati, & per l'antica nobilià di quei Signori. Ultimamente peruenuta la Ducea in casa Farnese, ella ridotta in Fiorenza, vi si morì l'anno 1557.

25, 911 mort canno 1577.

250 Lorenzo fratello di caterina, Primo Marchefe di Maffa in Thofcana, hebbe gradi illustri da Santa Chiefa, & fu Generale della guardia.

del Papa. Militò per i Fiorentini & per diuersi altri PrimepieSterni. Et fra le diuerse proue sue conaggiose, vnas su, la prese
per forza d'armi, della fortissima città di Monza, allora che' il
Papa con gli altri Principi collegati, rimesse in Milano Franceso
Sorza Secondo. Disses la Parisi da Monse di San Polo Generale.

dell'esserio Francese. Fu sua donna Ricciarda dell'antichssima & nobilissima famiglia Masalpina, per cagion della quale consegui il predetto Marchessa.

Giambattista fratello di Lorenzo, qualificata persona per molte sue doti su Vescouo di Marsilia.

Giulio figluulo del Marchese Lorenzo, ssimato & honorato Caualiero, perdè la vita per le riuolte delle cose di Genoua, quando su morto Giannettin Doria.

Leonora forella di Giulio: fu conforte prima del Conte dal Fiesco che tenue il trattato di Genoua, & poi di Chiappino Vitelli . celebre Capitano de tempi nostri.

Hippolita forella di Caterina conforte del Conte di Caiazzo.

N 3 Aberige

Anni di Alberigo figliuolo di Lorenzo Marchefe fecondo, & primo Principe Chtifto. di Massa, allargato il suo stato per le terre acquistate da lui nel Re-

gno di Napoli. & per i parentadi che egli tiene (oltre a primi Principi d'Italia) co i Re di Francia, di Polonia, & di Spagna : & honorato & riguardato da ogniuno, è celebre per le sue nobili qualità Onde su fatto Principe del Sacro Romano Imperio, titolo di somma eststimatione a grandi che sono elettori dello Imperio, & ad altri Prin cipi, vguali perciò a gli altissimi Re. & possedendo belle, & magnifiche città, battendo moneta , & amministrando giustitia a sudditi & Pafalli con tutte quelle giurifdittioni realine suoi stati, che a Prin cipe aßoluto si conuengono, fatto capo della famiglia sua, fiorisce con molto splendore . amato da popoli : fauorito da i gran Principi, & celebrato da gli huomini dotti. de quali essendo esso perpetuo pro tettore in ogni tempo, è stato, & è vero softegno della vireu , come è ben noto ad ogniuno. Egli ne tempi di Papa Giulio Terzo, & del suo soccessore, fu Luogotenente Generale del Duca d'Vrbino suo cognato. Ma molto amoreuole, & rifoluto si dimostrò vitimamente nella solleuatione della città di Genoua. percioche essendo ricorsa di lui gran parte della nobili à , alla quale con molto dispendio del suo .. diede liberamente ricetto, quasi come padre della sua patria, non solamente si interpose come suo cittadino per assettar le discordie, per cagion delle quali la Republica Genouese era in procinto di precipitare in misera servità , ma come protettore & ad vacerto modo consernatore, s'affatico di modo in quella rinolta, che addolciti, mitigati, & piegati gli animi de cittadini , fu anco egli principalissima: cagione dell'acconciamento di quello stato, con pniner fal fodisfattione, cosi del publico, come del prinato, & con perpetua lode del suo nome illustre. Hebbe due mogli, l'ona su sorella di Guido Baldo. Secondo Duca d'Urbino , l'altra fu sorella del Duca di Termoli di cafa Capua, & di Annibale al presente Arcinescono di Napoli. Dell' vna hebbe

Alderano Marchefe di Carrara, & marito di Marfifa Estenfe bellisfima fra l'altre del fuo tempo: & dell'altra Ferrante. Fu auco fua figluola Uittoria, la quale fu maritata a Hippolito Bentiuoglio sigliuolo di Cornelio Vice Duca di Ferrara: & Francesco Caualiero di Malta.

#### Signori della Rouere.

Hiara, & illustre fu sempre, la nobilissima & antichisfima samiglia della Rouere. La quale, si come artestano gli scrittori, hebbe principio in Turino da i Principi Longobardi. Di questi alcono, che l'anno di Christo settecento, vno Ermondo ne su l'auttore; cui discenden-

zi furono Signori di molte terre , & castella , & fra l'altre poffederono Viconouo , Cinciano , & Rinalba . & fatti celebri nella militia of di molta riputatione , pasarono alcum di loro nel Genouesato, or fermati in Sauona città nobile della Liguria, vi fondarono la loro Stgnoria , vicendo di mano in mano, di questa generofa profapia, huomini grandi in lettere , in armi , & in gouerni civili . di modo , che a lungo andare la cala peruenne nella persona di Leonardo, della cui grandezza,& eccellenza ne apparifiono bonorate memorie in quella città . Di costui vicirono due femine , & due mafchi . Della prima vidde tre fuoi nipo i Cardinali di Santa Chiefa, cioè, Hieronimo, vol sitolo di Santa Balbina , & Vefcono di Ricanati , Leonardo , & vn'altro il cui nome non mi founiene. Della feconda, che bebbe nome Violance, maritata nella cafa Riaria illustre in Sauona, vidde Pietro Cardinale , cofi liberale , & di tanto fplendore , che trapago di gran lunga, per grandezza d'animo, & per magnificenza in qual fi voglia cofa , tutti i Re del fuo tempe . onde amato & rinerito, non pur dalla città di Roma, ma da tutta l'Italia ancora , venuto a morte in eta giouanile, fu pianto da ogni vno. Ne meno fu illustre Raffuello Riario potentissimo & grandissimo Cardinale . del quale fu opera il belliffimo er magnifico palazzo presso a campo di Fiore. Il cui fratello Hieronimo fu Signor de Faenza, d'Imola, & di Forli, & procreò Ottaniano di Caterina Sforza , figlinola del Duca di Milano sua donna. Ma a sublime colmo di grandezza ridusse la cafadalla Rouere

Prancesco, ilquale datosi di gionanetto allo studio delle lettere & delle scienze, dineniò così samoso nelle dottrine, che era ammirato per angegno più tosso dinino che altramente, conciosia che su facondisi

Anni di Chufto

fimo & fottiliffimo disputante . onde Stimato molto dal mondo & grandemente renerito da Papa Paolo Secondo, fu da lui creato Cardinale col titolo di San Pietro in Vincola, l'anno 1467. Indi d quattro anni , esendo sempre viunto modestamente , & con grande eßempio alla forte Romana , di bonta , & fatto benemerito di Santa Chiefa per dinerfe fue operationi, & publicate alcune cofe composte da lui nella Scrittura facra ripiene di profonda en esquisita dottrina . venuto à morte Papa Paolo , fucreato in suo luogo l'anno 1471. & chiamate Sisto Quarto . Nel qual supremo grado si mostro di grand'animo , valoroso , & vide per Santa Chiefa. conciolia che fatta lega con la Republica Vinitiana, & poste insieme cento galee, le mando nell'e Arcipelago contra gli infedeli. done fi presero le Smirre. Si volto parimente nell' V mbria a scasciare i tiranni che vi poßedeuano le terre che erano della Chiefa. & forto il Generalato di Federigo da Montefeltro Conte d'Vibino (al quale egli diede, ouero confermò il titolo di Duca) ricuperò Todi er Spoleti . Fece poi l'impresa di Città di Caftello dominata das Nicolo Vitello Caualiero di feroce, & indomita natura, & dal quale sono discesi i Vitelli de nostri tempi, illustri nell'armi & nelle Prelature di Santa Chiefa, fi come à pieno fi tratta nella deferittione della cafa Vitella , nel secondo nostro Tomo delle famielie . Per cagion della qual guerra hauendo il Papa contratta ofora nemicitia con Lorenzo de Medici , allora primario gouernante della Republica Fiorentina , & difenfore del Vitello , fi riuoliò alla fua rouna . Et ne fegui , che effendo per via di congiura flato ammazzato Giuliano de Medici da fuoi nemici , Lorenzo che fi falue da quel pericolo, fi tronò intrincato nella guerra che gli moße il Papa , & il Re Ferdinando , fu l'occasione che hauese fatto impiccare in Fiorenza , l'e freinefeono di Pifa, capo di quella congiura . Ma fatta finalmente la pace , il Papa si rinoltò alle cose de gli infedeli , & foccorfe Scutari nell' Albania affalito da Turchi , & posto in pericolo di perdersi con gran danno della Christianità . Mando anco quindici galee armate da i Piorentini, alla ricuperatione d'Otranto che era stato occupato dal Turco. Indi ricuperata quella città, fi moße a favorire i Vinitiani, che guerreggianano con Hercole Duca di Ferrara , ma con difegno di far grande il Conte. Riario . Ma mutatofi poi di propofito : & fatta legacon alcuni Principi in Italia contra i Vinitiani, tolfe loro la vie-

Anni di toria delle cose di Ferrara, ne anco il Papa consegui il fine Christo. del suo desiderio : perche quando credeua di rouinare affatto quella Republica , Lodonico Sforza partitofi dalla Lega. , coffrinfe i confederati alla pace, per la qual cesata la guerra, rimase libera nell'esser suo . Riformata poscia la Corte Romana, si mostrò molto cortese, percioche mantenne con larga spesa dinersi Principi ch'erano andati a tronarlo per la sua liberalità . Perche alloggio in Roma Andrea Paleologo Despoto della Merea . Lionardo Tocco Dispotto dell'Albania , Carlotta Regina di Cipri , & Caterina Regina della Bofna , che erano sutti statà scacciati de gli Stati loro dall'armi del Turco dando loro cortese. er largo trattenimento . Spefe anco affai nella venuta del Re di Suetta, del Duca di Saffonia, & del Duca di Calabria che andarono a visitarlo . Il medesimo fece nel tempo che Ferdinando Re di Napoli fu a Roma al Giubileo con gran comitiua della fua corte. Fabricò molto, cofi in Roma, come fuori : percioche edificò il ponte sul Teuere, chiamato Sisto dal nome suo . Fece lo spedale, & la chiesa di San Spirito in Sasha, notabilisfimo fra tutti gli altri in Christianità, & tirò su da fondamenti Santa Maria del Popolo, & Santa Maria della Pace, nel mezo . della città . Reftauro San Pietro , & San Gionanni Laterano , rifarcendo l'antico suo palazzo, quasi tutto guasto & disfatto per la vecchiezza . Oltre ciò pose mano in San Pietro a Vincola, in Santa Sufanna , in fan Vitale , in Santa Balbina , in San Quirico , in San Vito , in San Saluadore , @ in molte altre chiefe per tutta Roma a fue spese, come dall'armi, & dall'inscrittioni sue si pud vedere . Racconciò le mura della città in molti luoghi , & conduffe l'acqua Vergine in Roma, rifacendo gli acquedotti per commodità della gente. di maniera che si può, con ragione & veramente affermare, ch'egh foße nuouo restauratore di quella città, hamendola , & rinouata & abbellita in tanti luoghi come s'è detto , onde meritò titolo di sommo Padre & pastore di quella Patria. Ripofe sula piazza di san Giouanni Laterano il bellissimo caualla di bronzo di Marco Aurelio Imperatore hanendolo lenato di luogo vile & abietto : il qual poi fu da Paolo Terzo fatto condurre in Campidoglio. Edifico Stanze commode per la guardia del Papa , la quale egli fu primo a ordinare per sua grandezza & mac-Rd. Meffe infieme la belliffima & celeberrima libreria di Vaticano :

& arricchitala di vary libri & fingolari, fatti venir da dinerfe parei del mondo con non piccola fpefa , vi ordinò con großa provisione Chaifle. un gouernatore che donesse bauerne la cura. Et esortando ance i Cardinali ad imitarlo , furono nel fuo tempo costrutte dinerfe chiefe & palazzi . Ridusse parimente il Giubileo da cinquanta anni a ventiumque, accioche i Christiani potefero participare agenolmente di catanto sesoro. Quelle cose adunque & mole altre at preso degne di tanto buomo, bauendo effo operato, inteso che i Vinitiani perle cofe di Ferrara banenano bannto la pace da phalericonfederati fenza fua faputa, & contra fua roglia, ne bebbe cofi fatto dispiacere, ch'aggiunto al fio affanno, il dolore delle podagre, fi mort in cinque giorni l'anno 1484 di età di fettanta anni, & altergodecimo del fue Pontificato, & fu feppellite in San Pietre in vna tomba di bronzo in terra , fatta fare da Giuliano Cardinale fue mpote con si groffa fpefa, che fino à quefti tempiè riputata per la più bella opera, che in simil genere fi facesse giamai .

Raffaello figlinolo di Leonardo , & fratello di Papa Sisto : diede con

tocond a profapia focceffione alla cafa , percioche bebbe

Inchma forclla di Pupa Giulio Secondo, la quale fu maritata in Lucca me afa Frauciotti (este libebe col primo marito Galcotto Franciotto Vescouo di Lucca, i qual fi po ci cartande, con titolo di S. Pietro di Vincola, & fatto Vicecancellario da Papa Giulio Secondo suo vio. Et col secondo marito di tasa Garabebbe Sisto, Vescouo di Padoua, & poi Cardinale di S. Pietro in Vincola, & Vicecancelliero, satto dal predetto Giusio, &

Iueretia, la qual fu maritata da Papa Giulio Secondo, à Marc' Anconio Colonna Barone & Capitano principale in Roma, de tempi

fuoi .

Leonardo figlinolo di Rossallo, fatto Presetto di Roma, & Duca di Sora da Papa Sisso suo zio: biebbe per donna una figliaoda naturale di Eredinando Re di Napoli, sod desto Ducato per dote: ma essendo venuto a morte sewza figliaodi, la dignità del Presetto, col Ducato di Sora & di Smig aglia pernenne in Giouanni suo fratello.

Bartolomeo fratello di Leonardo, estendo Vescouo di Perrara, & Patriarca di Antiochia: suda Papa Sisto satto Generale delle galee, nella seconda impresa che esso fec contra gli insedeli.

Giomanni

Anni di Gionanni fratello di Bartolomeo, fatto Prefetto di Roma lebbe Chtisto, per donna Gionanna figlinola di Federigo da Montefettio Duca d'-Prbino.

> Giuliano fratello di Giouanni , & fratello di Raffaello fu fatto Cardinale col titolo di San Pietro in Vincola da Papa Sisto suo zio, del quale non fu punto minore, percioche era modesto, eccelleme in ogni virtà, & cost piacenole & grane insteme, che era amato da ogn' vno . Si dilettò grandemente di fabricare, & mentre che fu Cardinale , rifece la Chiesa di S. Pietro in Vincola in quella manieta che si ritrona al presente. Rifece il Castello di Crottaferrata, & mife mano a finire il Palazzo già cominciato da Pietro Riario Cardinale. Ma estendo suo nemico Papa Alessandro Sesto, ritiratosi in Francia, vi dimorò quasi come in esilio, per lo spatio di venti anni . Venuto poi a morte Pio Terzo, successor di Alessandro, Giuliano fu assunto al Papato da trentasette Cardinali, l'anno 1503. di Nouem bre, & chiamato Giulio Secondo . Mostrò nel principio del suo Pontificato grand'animo nel difender le cofe della Chiefa , & hauendo affettata la Romagna posta in disordine per la tirannide di Cesare Borgia , crudelissimo carnefice del sangue de Principi d'Italia , si voltò a ricuperar quelle terre che erano state tolte ne tempi a dietro alla Chiefa. Fece adunque in persona l'impresa di Perugia tenuta da Gian Paolo Baglione, & effendogli felicemente rinscita, tolse Bologna a Giouanni Bentinogli che n'era Signore, si come altroue s'è detto. Operò che si collegassero insieme il Re di Francia con l'-Imperatore, & con altri Principi in Cambrai per mettere affatto in rouina la Republica Vinitiana: perche ella poffedena Arimini , & Faenza con dinerfi altri luoghi in Romagna . & hauendo ridotto i Vinitiani a cattiuo termine, commosso per esere stati spogliati dello stato di terra , & ricordandosi di effere Italiano , asoluti dalla scommunica, operò di modo che essi ritornarono nella loro primiera grandezza. Moße parimente guerra al Duca di Ferrara: & spogliato di Modona, espugno la Mirandola. & procedendo tuttania nella guerra, disegnò di scacciare i Francesi d'Italia, poi che trouando il Re Lodonico discorde dal suo volcre: uon potena punto disporne. Et estendost nalorosamente difeso dal Concilio publicato in Pifa da alcuni Cardinali suoi nemici , -icorfe all'aiuto de i Re d'Inghilterra, & di Spagna, da quali tolto in protettione, moße l'armi contra il Re di Prancia in più luoghi . Seguita porla giornata a Rauenna l'anno 1512, done effo co i collegati restò

Anni di Christo. restò perditore, ricuperate di nuovo le forze, cacciò finalmente i Francesi d'Italia con l'ainto degli Suizzeri, & messe Duca in Mitano, Massimiliano Sforza: & eso hebbe in virtù de capitoli della Lega , Parma & Piacenza; & i Vinitiani Crema & Brescia. i Fiorentini Stabilirono la Republica loro , fotto il gouerno di Pietro Soderini perpetuo Gonfaloniero . & t Genouest riceuerono la Signoria de Fregosi. Vltimamente confederatosi con l'Imperatore contra i Vinitiani, i quali s'erano vniti col Re Lodovico per difendersi dal Papa, temendo esso di qualche scisma (percioche era fomentato il Concilio de Cardinali ridotti in Francia ) essendo affai vecchio fa morì d'età di settanta anni l'anno 15 13.421 di Febraio: dopo none anni tre mesi & venticinque giorni del suo Pontificato, & fu seppel lito in vn ricco & ornato sepolero nella Chiefa di S. Pietro in Vincola.Il Guicciardini fauellando di questo huomo lo ritrahe col pennello della sua molta prudenza in più luoghi della sua historia, con queste. parole. E R A noutlimo lui effere di natura molto difficile & formidabile a ciascuno & inquietissimo in ogni tempo, & che haueua confumato l'età in continoui trauagli, & per necessità offeso molti, & effercitato odij & nemicitie con molti huomini grandi. & più oltre. CARDINALE molto potente, & per la magnificenza con la quale haueua sempre trapassato tutti gli altri, & per la grandezza rarissima dell'animo suo non solo haucua amici assai, ma autorità molto inueterata nella Corte, & otteneua nome d'esser precipuo difenfore della dignità & libertà Ecclefiastica. Et più di fotto aggiugne. A LESSANDRO Sesto inimico suo tanto acerbo, mordendolo nell'altre cofe, confessaua lui esfere huomo verace. Et più innanzi. PER natura fi mitigaua facilmente verso coloro, contra a quali era in podestà sua lo incrudelire. Et nel fettimo. TANTO spello poteua in lui più la contentione dell'animo, che la ragione. Et altrone. PER natura impatiente & precipitofo, & non implacabile a chi gli cedeua.

Felice figliuola di Papa Giulio, donna notabile per bellezza, & per altezza d'ingegno , fu maritata dal padre a Girolamo Orfino Barone

principaliffimo della fua famiglia.

Francesco Marja figliuolo di Giomanni che su fratello di Papa Giulio : su per opera del zio, addottato per figliuolo da Guido Baldo da Monte Feltro sigliuolo di Ecderigo Duca d'Vrbino . il quale bauendo per donna

donna la Lifabetta figliuola di Federigo Gonzaga Duca di Mantona non hautua figlinoli & in questo Francesco Maria, si trasfuse lo ft sto de Feltreschi, dinenendo della famiglia Rouere . Costui riputato al fuo tempo per giuditio , o per ferentia dell'arte militare, princi? palifsimo Canaliero dell'etdfia , pronò tuttele querre de tempi no: Stri con molta sua lode. Es fatto Prefetto di Roma, su Generale delle genti di Santa Chiefa per Papa Giulio suo zio . del quale venuto in diferatia (perch'egli ammazzò di fua mano il Cardinal di Pania per la perdita di Bologna) ribannta alla fine la pace, soccesse nello flato di Pefaro, er di Sinigaglia. Mane tempi di Papa Leo ne Decimo mostrò quanto egli valesse con la prudenza, percioche spogliato d'Vrbino & di tutto lo stato suo , nel quale entro Lorenzo de Medici, riparatofi da gli auerfi colpi della fortuna: scopri la congiura di Maldonato Spagnuolo , la quale estinta con grandezza di animo, faluò fe steffo & gli amici. Ricuperata poi la fua provincia: & assettate le cose secondo il suo desiderio , fin creato Generale della Republica Vinitiana, la quale seruendo (essendos in tanto difeso da Paolo Terzo, per le cose di Camerino) venne a morte, si dise per veleno datogli dal fuo barbiero con grandissimo dispiacere di tutta Italia , & della Signoria di Venetia: la quale deliberò di porgli mas flatua equestre di bronzo, fe gli accidenti delle guerre non la hameßero disturbata, & noi ne vedemmo il modello fatto gia da buon maestro. Hebbe per moglie Leonora Gonzaga forella di Federigo Marchefe di Mantona, donna singolarissima del suo tempo. La quale egli amò singolarmente.

Isabetta figlinola di Francesco Maria: consorte di Don Alfonso da Este fratello del Duca di Ferrara .

Giultà forella di Habetta, moglie del Marchese di Massa.

Guido Baldo figliuolo di Francesco Maria, ne suoi primi anni attese alle lettere nello studio di Padona . & datofi poi alla militia , andana imitando il padre. Egli nella prima entrata del suo Ducato dopo la morte del padre:affalito da Papa Paolo Terzo, il quale pretendena che Camerino fosse deuoluto alla Chiesa per la morte di Gionan Maria V arano fatto gia Duca da Papa Leone, non bauena lasciato figlinoli, considerato con maturo configlio, qual fossero le forze d'un tante Pontefice , gli relasciò quello stato sotto certe conditioni. Dopo alquanti anni fu creato Gonernatore dalla Republica-Vinitiana. Il qual fernitio finito, fu creato Capitano Generalco di S. Chiefa da Papa Giulio Terzo, & perla guerra de Francesi in To-

Anni di Christo.

in Toscana, fatti due mila fanti, fu alla guardia di Bologna per la paffata de Grifoni difcefi in Italia a fauor de Francesi . Alla morte di Papa Marcello, hebbe la cura del Sacro Collegio de Cardinali con due mila fanti. Ritornato poi a Vrbino nella creatione di Paolo Quarto fu creato Generale in Italia da Filippo Re di Spagna . Acquetò ne gli vltimi anni della sua vita vna solleuatione de suoi popoli, i quali hauendogli quasi tolto V rbino, s'erano a vn certo modo ammotinati da lui. Hebbe per donna, prima Giulia figliuola di Giouan Maria Varano Duca di Camerino; onde perciò pretendeua leggittima foccessione in quello stato : & poi Vittoria Farnese nipote di Papa Paolo Terzo.

Giulio fratello di Guido Baldo, Duca di Sora fu creato Cardinale col titolo di S. Piero a Vincola da Papa Paolo Terzo l'anno 1549. & l'anno 1578 si mortin Fosombrone hauendo lasciato di se Hippolito .

Francesco Maria figlinolo di Guido Baldo , vine al presente Duca di Urbino, la cui moglic è Lionora figlinola di Hercole Duca di Ferrara : & forella d'Alfonfo Quarto.

Virginia figliuola di Guido Baldo Secondo, & di Giulia Varana fu conforte del Conte Federigo Borromeo nipote di Papa Pio Quarto, & dopo lui del Duca Orfino di Granina.

Isabella forella di Virginia & figliuola di Vittoria , & di Guido Baldo, hebbe per marito Bernardino Sanseuerino Principe di Bisignano-Lauinia figliuola del detto Guido Baldo .

#### Signori Maluezzi.

A famiglia Maluezzi è ricordata fra le principali d'Italia per sangue illustre , per huomini honorati , & per nobilissimi fatti in dinersi tempi vsciti da loro. Si legge ne gli annali di Brefcia , che l'anno 7 1 . di Christo , vn Sigif-

mondo Maluezzi condusse cento caualli, con ducento fanti sotto Vespasiano Capitano Generale di Tiberio Imperatore nella rotta che si diede fotto Capona al Re di Brazamonte Greco, che era venuto a danni d'Italia. Il qual Sigismondo pasiò poi col detto carico sotto Vespasiano all'acquisto di Gierusalemme. Et si trona parimente nel sopra allegato luogo, che l'anno 120. Onofrio, & Francesino Maluezzi Bolognesi , furono morti per la fede di Christo in vn fatto d'arme con gli infedeli, de quali furono capi, Ferracino Gaetane,

& V guccione Magazzoni . Olere alle predette historie , funno ricordo de Maluezzi dinerfi altri nobilifsimi Scrittori , fra quali fono il Volaterrano, il Sabellico, il Biondo da Forlì, il Corio nella sesta parte della historia di Milano, Gian Simonetta nelle attioni del Duca Francesco Sforza, Pietro Bembo Cardinale, Gian Batti-Sta Pigna nella bistoria di Ferrara, il Guicciardini, il Giouio, & molti altri. Ma anco a questa stirpe, auanti à predetti scrittori, auenne quell'infortunio, fotto al quale fono cadute molte altre case chiare, & potenti, cioè dell'ingiuria del tempo, percioche nate in Italia dinerfe rinolutioni , & mutata quella prima forma di gouerno che le diedero i Romani, quando furono Signori del mondo, & diftratta dalla furia , & dall'odio , prima de Barbari , & poi de suoi cittadini, non solamente in pniuersale, ma in particolare ancora in qualunque sua città, si distrussero non pure i popoli, & gli edifici , ma si consumarono per i sacchi , per gli incendy , & per le rouine, le memorie, le seritture, & tutte l'altre cose per le quali si posono mantener viue le passare bonorificenze & grandez ze, che danno lume & splendore a futuri . onde per ciò non ho potuto inueftigar quanto è corfo dall'anno fopradetto 120. fino all'anno 1176. intorno a questa sterpe, trouando gli alberi in errotti, Tle memorie affatto perdute per le sopradette cagioni fino al tempo che nacquero le fattioni in Bologna fra i Geremei , & i Lambersacci, finalmente scacciati della città l'anno 1277. col seguito di quindici mila persone, non senza grauissimo danno di quel popolo, come attesta Fra Leandro Alberti nella sua Italia scriuendo della Sua patria, & come anco nota innanzi a lui Raffaello Volaterrano. Nella qual rivolutione gli scrittori che si trouarono di quel tempo, o nel vero non molto accurati, fanno pure qualche mentione delle famiglie nobili, potenti , & antiche di quei fecoli : fra le quali fauellano della presente. La quale bauendo per canti anni innanzi hauuto nome presso a gli Imperatori, & poi di mano in mano in diverfi luoghi d'Italia , come fi dee credere con ogni ragione , essendos solamente data all'essercitio dell'armi (onde per ciò non ba hauuto preminenze di prelature di Chiefa ) peruenne finalmeste la flirpe in

1176 Giouanni , del quale fu figlinolo

Jacomo, che generò

Giudiano: valorofo nell'arte della militia, secondo l'ordine de suoi maggiori . percioche egli su conduttiero delle genti d'arme di Bologna , & su

Arni di & fu parimente Capitano Generale della Rep, di Pifa, per la quale Chisto s'adopteò con molta lode del Palor Juo, cofi in Lombardia come anconella Tofeana, sffendo buomo illustre & de principali del sempo Juoe mort l'anno 1326.

1300 Faolo juo fratello: hauendo Passerino Bonacolsi Signor di Mantoua, occupata la città di Modona col unezo di Francescimo Pico Comte della Astrandala, de Venun alle manto e Bologuesti, i quali surono ratti dal detto Passerino, rimase anco esso prigione, mentre com battena per la conservatione della libertà della Patria, con dimersa delvi mobili Bologuesti,

Giuliano secondo, cognominato Vezzolo con Zanechino suo fratello, capi della parte Raspante, la mantennero lungamente in molta consi-

deratione .

1380 Acarchionne figliuolo di Giuliano detto Vezzolo, graue & honorato genilhi:omo & di molta auttorità uella patria ; hebbe sempre luo-

go fra i primi nel regger & gouernar la città .

1390 Minjotso fractilo di Murchionne: dopo le duerfe mutationi fatte ne...
gli anni di nanzi del gonerno per lo Cardinale Egidio Carillo, & per
lo Cardinale di Santo Agnolo, e b'effendofi fatti come affoldit padroni di Bologna, dill'inggenano con la levo andui e ambitione...
qui llofisto, fi fatto l'uno de primi 16. Senatori, & conferenci
della liberta, percioci era prudente cittadino, magnifico, & fifendido, & mito amato dall'univerfale, onde fu più volte ambafciatore a Roma per la Republica.

1428 Giouami fratello di Mufotto, & Marchiome infeme con Casparo figdi Mufotto, & altri della famiglia, leuatifi contra i Cannetol auersari del Legato del Papa, il quade esfi temarono di feacetar dal gouerro, Indobero cun adi conferuarlo. Et l'anno feguente, leuasoft romore contra la Chiefa, Ciouanni raccolta molta gente per mantener la patria in diuotione di santa Giefa, rasfreno il tamulto. & fu

creato de signori del Gouerno & di Balia.

1419 Gusparo su Senatore, & riputato molto da Papa Martino Quinto, dal quale su messo al governo di diverse estrà dello Hato di santa-chessa. Alle su messo e Nicolo Priceimo Generale del Duca di Milano occupata Bologna, vi muse per Gouernatore Francesco suo seguinolo. Il quale siagnato per diverse altre cagioni, & insospettuto dell'auterrità che baucano in quella patria (3sparo, & debille Canaliero di Rhodi, & sommendator di Bologna, con Annibal Bentunglio, gli conduste insisteme con altri sotto spette di andare a spasi-

Commercy Google

so a Castel San Giouanni discosto da Bologna dieci miglia. doue fatti prigioni i predetti tre personaggi , gli mandò separatamente sotto buona guardia in diverse rocche di Lombardia, lasciando ritornar liberi a Bologna , Romeo de Peppoli & Giouanni Fantuzzi . Del quale accidente dolendosi i Bolognesi per ambasciadori col Duca Filippo, & con Nicolò, che non diedero altro che buone parole, Virgilio Maluezzi figliuolo di Gasparo & Galcazzo Mariscotto sccero risolutione di liberare ad ogni modo i prigioni, onde col mezo d'alcune astutie traffero dalla Rocca di Varano de Marchesi Pallauicini . Annibale Bentinoglio , & condottisi a Bologna , sollenata la città , Francesco. Piccinino fu preso , & il suo presidio ch'era ritirato ful contado de Bolognesi fu rotto, fotto il gouerno de Bentiuogli, de Maluezzi, & de Cannetoli, che fecero lega co Vinitiani & co Fiorentini , ilquale Francesco fu poi contracambiato con Gasparo & con Achille suo figliuolo . effendosi per questo accidente , oltre allo rescatto de predetti Signori, liberata la città dalla seruità del Duca di Milano, la qual cofa attestando il Volaterrano nel Quar to libro della Geografia, fatta mentione di Nicolò Piccinino, dice queste parole. Is enim cum Annibalem Antonij nothum, authoritate pollentem iam patriam videret, simulata venatione atque conuiuio, eum cum primoribus in arcem San ti Ioannis ducit. Sed post epulas, cæteris dimissis cum Gaspare & Achille Maluitijs retinuit, ac in Arcem Varanensem adduxit. Vnde clam Galeatij Marefcotti & Virgilij Maluitij opera Annibal effugiens, Bononiam redit, ac libertate conclamata, Ratim Picininum comprehendit simulque arcem Bononiense, que a presidio Picinini tenebatur auxilijs Florentinorum, Venetorninque qui Simonetum de Castropetro miserant, expugnant. Exercitum insuper a Philippo missum vnà cum Ludonico Vermio duce profligat. Franciscum demum pro Maluitijs captis commutat, ac Zambecarijs expulsis, Cannitulos exules reuocat, Biptistam & Galeothum fratres, cum quibus simul & Maluinis communi auspicio Rempublicam rexit, cum Venetis ac Florentinis societate inita &c.

Il medessimo racconta F. Leandro Alberti nella sua Italia. Fu adunque il predetto Casparo notabile huomo, de de principali, il quale congiunto co Bentuogli, tenne la difesaloro contra i Cannetoli & altri, & ne romori della cistà & ne gli estili dell'una parte & dell'altra, disponena per la sua grandeza, & col sia

Anni di feguito fecondo il parer filo. Et bebb: il dominio di Todorano castel-Christo. lo in Romagna. Et ne motivi fatti da Cannesoli contra la Chiefa, ne tempi che Giouanni Maluezzo fece espercito a favor del Poniesice.

1446 Galparo fu (omraesfario del campo della Chiefa . L'anno poi 1446bauendo Francesco sforza che fu Duca di Milano , posto l'assedio a (arranaggio: fu condo: to à quel foccorfo dalla Repub. l'initiano 350. caualli si come asserma Gionanni Simonetta nella Hissoria del predetto Sforza. Et l'anno 1450. essendo i Peppoli, i Cannetoli,

o del predetto Sovza. Es l'anno 1450. essendo i Peppoli, i sametoli, & i Ghislieri savossiciti di Bogona, entrata i ella città con buon numero di gente per rinout au lumulti, cogiunto instrucco Bentivogli futta resistenza all'insulto loro, gli scacciò & sece singgire. Hebbeper donna Giovanna Bentivoglia, la quale era stata dispensara prima per moglie al primogenito di Francesco da Carrara Signor di Padoua, & genero di lei Asbille, Virgilio, Lodovico, Hercole, & Pirro. Venne sinalmente a morte l'anno 1451 & su su on sunrali so-

Pirro. Uenne finalmente a morte l'anno 1451 & fu confunerali folennissime portato a San Iacomo, accompagnato dalla Signoria di Bologna, con dolore & mestitta pniuerfale di tutta la.

città .

Carlo figlinolo di Gionanni, amantifimo della patria, fu fempre in arme per confernacia ne tumulti che furono ne fuoi tempi. Quelli fu ercato folconemente in San Tetronio, Caualiero, da Federigo 3. Imperatore, per le bosorate qualità fue. Et fu del numero de 16. Senatori, de quali era anco Virgilio predetto in vin medefimo tempo, con tutto che non fi permetteffe che ne fosfero due d'una istefa famiglia, fe non della Maluezza & Bentinoglia fole, le quali come principalissime della città houetano quella fuprema dignità per la grandezza, per la qualità, & per l'auttorità foro Hebbe per i molti meriti fuoi da Tapa falisto 3 la Contea della Selan ful Bolognefe, con amplissima giunifationo & podestila, come postedono anco, mentre fertui mo le prefenti cose, i fonti famillo & Hippolito Maluezzi, gentilbnomini di molto honore & valore. Et dopo Carlo soccesse nel la dignità Senatoria Battista suoi fratello.

Albille figliuolo di Jasparo, su Canaliero di San Gionanni di Rhodi, & benemerito della patria per haner mantennia sempre in sifa la protettione di Sana Chiefa, ottenne la Commenda della Magione, di Bubagna. & nella lega fatta da Papa Pio 2. co Principi Christiami per l'impresa contra i Turchi, bibbe carico di galee dal desto Pontesice. Et su parimente ambasciadore a Roma, & al Concilio di Masiona per la Repub. di Bologna. Plismamente renuto a morte: Anni di . a morte: fu accompagnato dalla Signoria al fepolero.

Christo, Virgilio figlinolo di Gasparo : persona famosa & illustre, soccesse al padre nel numero de fedici del Senato. Egli nella sua giouenezza sa tronò con gli altri fi atelli in ogni civil contesa, ardentissimo per la patria. & dopo l'occisione di Annibale Bentinoglio suo parente, perseguitò con tutti gli altri Maluezzi, & spense i Cannetoli occifori del desto Annibale . Restato poi dopo il padre, & mancati Annibale Bentinoglio, & Battista Cannetolo, procaccio la pace, & la libertà di Bologna, confernando l'ana cofa & l'altra con molia. sua gloria. onde gli surono inscritte intorno alle medaglie del suo ritratto queste parole. Virgilius Maluetius Bonon. Patria decus, & Libertatis Custos. come a quello che confernando la dignità sua , era perciò riputato primiero nella città , & come padre & confernatore della libertà, per la quale hauendo scacciato del Castel S. Gionanni sul Bolognese Manfredi Sig. di Faenza che lo banena occupato, riduße dinerfe altre castella all'obbedienza della città. Di modo ch'amato da suoi cittadini , & da Principi efterni , hebbe da Pio Secondo in Vicariato Castel San Pietro con altri luoghi, Castel Guelfo & suo Contado con titolo di Conti con mero & misto Imperio, & Federigo Terzo Imperatore lo creò insieme con altri fratelli, Conte Palatino & Barone del Sacro Imperio, con auttorità amplissima di legitimare, dottorare, & di cosi fatte altre preminenze. & la Rep. Fiorentina admettendolo nella sua cittadinanza gli fece tutti quegli honoriche ella folena dare a maggior Principi in quella ceremonia. Fu parimente flimato, amato, & esaltato dal Duca Borso di Ferrara, da Gionan Galeazzo Duca di Milano, & da Alfonso Re di Portogallo che lo visitana spesso con lettere. Et percioch'egli era magnanimo nelle sue cose, & generofo, alloggio per paffaggio nelle fue cafe Gionanni Duca di Calabria & di Lotoringia con numerosa gente, dal quale hebbe in dono co fratelli , l'armi & l'insegne dello Stato di Lotoringia . Alloggio parimente la Regina della Rossia ch'andana a marito, & banchetto il Duca di Milano, & Don Federigo d'Aragona figliuolo del Re di Napoli, che poi fu Re. Inoltre mostrò splendidezza ne gli edifici, conciosia che hauendo restaurato la sua antichissima casa capo di tutte l'altre della famiglia, & il palazzo di Castel Gbelfo, mosse con l'auttorità sua d uersi altri cittadini ad adornar con l'essempio suo molie fabriche a benefitio & ornamento della città . Venuto a morte lascio Estorre che dopo la morte d'Achille, escin-

do

Anni di do Caualiero di Rhodi, hebbe la Commenda della Magione, es pol Christo. fu creato Fesono di Perugia da Papa funocenzo Ottano. es laficio Encache lebbe, per vinuntia, da Ellorre fuo fratello Fesono commenda predetta. Laficò parimente Giulio, al quale diede per donna Camilla Sforza nipote per fratello, di Gian Galeazzo Duca di Milano.

1444 Lodouico figliuolo di Gasparo, parimente buomo illustre del tempo fuo si diede ne suoi primi amni all'arse della militia, nella quade bauendo appreso ottimi ammaestramenti, militò per la Rep. Vinitiana solto Micheletto Attendolo eccellente Capitano di quell'età perciobe essendo sossi nello stato di Misuo sin stoto le mura infence con Tiberto Brandolino, Dio ti slui Lupo, & Giberto di Orreggio gaerrieri bouoratissimi di quesi tempi, gli stendardi della scepublica Vinitiana, onde poi tutti surono dal Capitano, secondo il militar cossiume, creati Canalieri sale porte della nemica citetà, in tissumoni odel loro singolar valore, & Ledouico in pariticolare su lodato da Francesco Sorza per Capitano di animo veramente generos sono del la capitano del loro simpolar valore, & Ledouico in pariticolare su lodato da Francesco Sorza per Capitano di animo veramente generos sono del la capitano del loro di Bartolomeo Cossilone Capitano del Duca di Militano, il quale danneggiana il contado di Bergamo: venuto alla suna faquino da ogni parte, sellando esso con capitano da ogni parte, sellando esso prigio prigio-estele la vistoria, ma sanguino da ogni parte, sellando esso prigio prigio-estele la vistoria, ma sanguino da ogni parte, sellando esso prigio prigio-

ria. Ma l'anno 1453. tronandosi Gouernatore in Bergamo, vfcito per opporsi a Bartolomeo Coglione Capitano del Duca di Mitano, il quale danneggiana il contado di Bergamo: venuto alla zuffa con lui con fommo ardire, ma conforze dispari, gli conuenne ceder la vittoria , ma fanguinofa da ogni parte, restando esfo prigio ne con quattro huomini d'arme , si come racconta Pietro Spino nella vita di Bartolomeo , & il Simonetta nel predetto fuolibro . ma liberato non molto dopo, feruì per un pezzo la Republica in ogni fuo bisogno gagliardamente. Et l'anno sessanta finita la sua condotta, fe ne venne con ottocento caualli, & con großo numero di fanteria ful contado di Bologna , non fenza fospetto de suoi cittadini (ancora che non hauessero occasione di dubitare per la gran bontà & fede di Virgilio Maluezzi ) & postosi al servitio di Papa Pio Secondo, fu alla guardia della Romagna done era la persona del Papa per gelofia di Sigifmondo Malatefta Signor di Rimino , ilquale rotta la tregua & fatta großa raccolta di gente , bauena posto l'assedio a Castel Moro. dal quale Lodonico lo fece lenar con poco honor suo & con perdita di molti cariaggi. Et trouandosi nella Marca Capitano Generale della Chiesa, se n'andò da Iesi sino a Fano danneggiando granemente esso Malatesta . Mal'anno 61. venuto

Venuto a giornata con Sigifmondo fotto Castel Leone : farebbe fen-Z'alcun dubbio stato rotto , se con animoso & incredibil cuorce non haueffe fostenuto l'auerfa fortuna : percioche in combattendo , er nel maggior feruore della zuffa , Gionanni Piccinino condoit er di caualli, non volle seguirlo, & Monsig. Ormetto Comessario del capo del Papa, si fuggi a Rocca contrada con quattro squadre di huomini d'arme, di modo che Lodonico abbandonato da quei due, fattosi forte con quelle reliquie che gli auanz arono, quantunque fosse al disotto per effer più debile d'essercito del nemico, ond bebbe per ciò più danno , sostenne la riputatione della Chiesa. Percioche hamendo mantenuto in fede le città possedute da lei, & non essendo l'ono & l'altro esercito oscito più in campagna per quella State, non perde cofa alcuna, fe bene alcuni bistorici non bene informati del vero, hanno scritto ch'egli fu rotto. Inoltre l'anno 62. partitosi da quel seruitio, & entrato nel Regno con le sue genti, come Capitan venturiero, & poi paffato nell' Abruzzo , doue il Re Ferdinando guerreggiana con fosia d'Acquanina & altri ribelli fautori della parte Angioina, & congiontosi con Mattheo da Capona, scacciatili, s'insignori di buona parte de loro stati . Ma intendendo poi che il Conte della Mirandola con Sigismondo Malatesta passauano in Puglia in aiuto di lacomo Piccinino Generale de gli Angioini con più di mille caualli & con buon numero di fanteria, meso in abbandono le terre acquistate da lui, andò con l'essercito congiunto col predetto Mattheo, a incontrarli al fiume Tronto, & ributtati, gli fece tornare a dietro. onde il Rericonoscendo il suo segnalato servitio, gli diede vna delle prime sue condotte di buomini d'arme, con trattenimento ordinario di dodici mila seudi l'anno . & su fasto del suo gran consiglio di stato & di guerra. & fu assegnato per amministratore & Luozotenente Generale di Don Federigo figlinolo del Re, il quale oltre alle predette dignità gli diede le terre di Taranta & di Quadri con titolo di Contea & di Baronia, non solamente a lui, ma a suoi soccessori & discendenti, con mero & mitto Imperio, si come anco posseggono essi Maluezzi al tempo nostro , sotto il Re Filippo . Vliimamente, douendosi concluder lega fra il Re di Francia, il Duca di Milano , & i Fiorentini , & andando esso a stabilirla. per nome del Re suo , che gli offert nel ritorno accrescimenti di Stati & di honori, giunto in Ascoli, venne a morte in età affai florida & vigorofa, & lasciò di Theodosia sua donna figliuola di Mar-

Anni di Marco Carretti Marchese di Sauona dinersi figlinoli .

Christo. Hercole fratello di Lodouico, gli soccesso prisso al Re Ferdinando nella 1470 condotta di buomini d'arme. Ma possita poi per la soccessione al condotta di buomini d'arme. Ma possita poi per la securita della Republica i instituta as adoperò per lei bonoratamente in ogni occorrenza: Oper lei perdè la vita. Conciosia che essente in ogni occorrenza enella giornata che si securito al monte Pedagora, con Mahomet Secondo Imperator de Turchi, pressi in quella rotta che bebbero i nostri da gli inspedei, se se moni per viaggio, mentre era condotto a Costantinopoli, si come attesta Gian lacomo Caroldo, Maré Antonio Michele, o il Ramberti ne sommari, o e ne diari delle cose de Turchi.

Marc' Antonio figliuolo di Lodonico: partitofi Hercole dal feruitio del Re Ferdinando, hebbe carico da quel Re di huomini d'arme, & venuto a morte Pirro fratello di fuo padre, gli foccesse nella Contea. & Bavonia delle terre di Taranta & di Quadri, & essendia delle terre del Taranta & di Quadri, & essendia delle terre di Taranta & di Quadri, & essendia delle terre di Taranta & di Quadri, & essendia delle della 
mo giouane venne a morte .

1493 Gaspare secondo, huomo prudente hebbe da Federigo Re di Napoli il go-

иетно di Сарона, & d'altre terre nel Regno.

Lutio figlinolo di Iodonico, accrebbe gloria & plendore alla famiglia
fia a con discrife opere egregie, & degnedi memoria - perciochefistofi eccllente nell'efferettio della multita: fu l'apitano della Republica l'initiana, di buomini d'arme & di caua leggieri, nel tempo che Roberto Sanfenerno Principe di Salerno, eta Gouernator
Generale de gli esferciti di quello stato. Condotto poi da Lodonico

Sforza

1530

Sforza Duca di Milano , andò in soccorso de Pisani ch'erano stati mesti in liberta da Carlo Ottano Re di Francia. done difendendola ( come quello che hauena il primo carico fra legenti da guerra) dalle forze de Fiorentini , fece anco di grauissimi danni a nemici, si come auenne allora che scorrendo molta caualleria Fiorentina per la valle del fiume Serchio facendo gran preda, Lutio vícito di Pisa con molta gente d'arme, attacato co nemici vn'asprofatto d'arme nello stretto del monte Cappellesio, presso al fiume della Ferretta, gli pose, dopo va lungo combattimento in rotta, onde furono astretti a ritirarfi a Librafatta, non fenza pericolo di Hercole Bentiuoglio Capitano de Fiorentini , al quale fu morto fotto il cauallo, & non senza allegrezza delle genti Maluezziche fecero molti bottini, & presero molti prigioni. Et ritornato nella città, postofi all'ordine, ruppe vn'altra volta i nemici sul Serchio, per la qual seconda rotta il Bentinoglio saluatosi dalla furia : passato l'Arno , riduße le reliquie dell'effercito a gli alloggiamenti recchi . Indi a poco Lutio prese Librafatta , & hebbe vittoria alle Fornacelle di 200 fra huomini d'arme, cauai leggieri, & fanteria : con tanto spauento de nemici, che si posero in suga, ond egli diede loro la caccia fino al Pontadera, done, s'egli non si fosse d'ffidato del poco numero delle sue genti , ma fosse entrato co nemici nella porta del castello che fu aperta, prendena in quel giorno i Capitani Fioren tini col resto dell'essercito: cosi fatta era la trepidatione de gli auerfari. onde s'acquistò lode non folo di eccellentis. Capitano, mas anco di valoroso soldato, come attesta il Gionio. Ne molto dopo, desideroso di seguitar la sua buona fortuna, condottosi a Pontesacco. er appoggiate le scale alle mura, prese la terra prima che fosse scoperto dalle sentinelle, & vi fece prigione Lodouico da Marciano condottiero di cento caualli , con altri Capitani di fanteria. Per i quali foccessi, turbata molto la Rep. Fiorentina, & rinforzato l'eser cito, impose a suoi Capitani che assediasse la Verrucola, castello assai commodo per le cose di Lutio . & per spauentarlo, accioche non foccorresse la Verrucola, mandarono a Buti Francesco Secco, & il Bentiuoglio restato al Pontadera,il Montano & l'Albanefe, ectellentissimi Capitani, se n'andarono al monte con la fanteria per e-Spugnar la fortezza. Ma Lutio presentito il disegno, & passato Arno a guarzo in tempo di notte, & giunto a Buti su l'alba, roppe le genti del Secco, il quale vi fu grauemente ferito, & vi fu morto il Burla Capitan Generale de canalli. Onde spanentati il Mon-

4

Anni di Christo.

tano, & l'Albanese per cost coraggiosa impresa se ne tornarono, come shand iti, all'ifercito del Bentinoglio. Ma hanendo i Fiorentini rinforzato di nuovo l'effercito, & condotte al foldo lero, Ranuccio Farnese, il Dacad Vrbino, Pietro dal Monte, & il Signor di Piombino con vno efercito bellicofo, s'vnirono con Paolo Vitelli, & fe ne andarono all'impresa di Pisa. alla guardia della quale attendendo Lutio, non solamente dopo molte importanti scaramuccie. & fattioni , la difese con prudenza & ardire , ma la conseruò con gran contento dell' vniuerfale come fi vide : conciofia che mentre si curana delle ferite ricenute combattendo con molto cuore , visitato dal Gonfaloniero, & da gli Antiani, fulodato, ringratiato , & chiamato publicamente da loro conscruatore di quella Rep. et lo fecero Signor di Castel Lauaiana sul contado di Pisa. Ma non molto dopo hauendo i Vinitiani tolto a gouernar le cose di Pifa, & mandatoui Annibal Bentinogli con trecento fra huomini d'arme & canai leggieri, Lutio come contrario di fattion al Bentiuoglio, se ne parti con le gents Sforzesche, con gran dolore de Pifani , poiche erano prinati d'un Capitano , cosi prudente & di canto cuore che gli haueua in guerra tanto importante difesi & salnaticosi valorosamente. & giunto a Milano, fu dal Duca con molta gratitudine accolto , & fatto Signor di Borgo Lauizari con mero & misto Imperio . Ma scacciato poi il Duca di Stato dal Rco di Francia, Lutio l'anno 1509. condotto dalla Repub. Vinitiana con 150 huomini d'arme, & con großostipendio, & entrato sul Vicentino per dubbio dell'Imperatore : alla fine prese in letto Francesco Gonzaga Marchese di Mantona all'Isola della Scala, che come nemico de Vinitiani militana per l'Imperatore . Racquistò parimente Legnago & Seraualle alla Rep. & si troud alla difesa di Padona affediata dal detto Imperatore, essendo Generale del Senato il Conte Nicola da Pitigliano . nella qual difesa, vscito di Padoua. con 200 buomini d'arme, & con molea caualleria leggiera per bisogno di danari per l'essercito, condottosi d Mont' Albano a tor quaranta mila ducati, con tutto che gli Imperiali si fossero accorti del suo disegno, gli condusse nella città, essendo nel combatter con 200. canalli Tedeschi preso due volte, & due volte saluato da fuoi , si come afferma il Giouio & il Bembo . Ma l'anno 15 10. penuto a morte il Conte di Pitigliano, Lutio fu creato dalla Repub. Gouernator Generale dell'armi sue (grado principale dopo il Generalato) & bebbe l'infegne nel domo di Padoua per nome della. Signoria

Signoria da Lorenzo Orio, de da Pietro Morofini, mandati da Venetia à ciò col bastone & con lo stendardo di san Marco: le quali infegne si conseruano ancora in Bologna nella maggior casa de predetti Maluezzi. Della quale attione fauella il Bembo nel libro decimo della Historia . Indi fe n'andò con l'efercito all'imprefadi Verona, & bauendola battuta con molti tiri di cannoni, & conoscendo che lo Starc à quell'impresa era di poco veile per il Senato, se ne leud , quantunque fosse tassato di negligente in esserui prima andato affai tardi, poiche i nimici vi haueuano messo dentro il soccorfo. alla qual cosa fu altora, & da gli buomini di sano giuditiorisposto, che la cagion fu, che marchiando la fanteria non poteua andare a paro della canalleria, si come anco il Gionio accenna. dicendo, Non gli seguitando sollecitamente i Vinitiani perche allegauano i fanti non poter pareggiare la prestezza de caualli, &c. Prefe fra Legnago, & Montagnana il Luogotenente delle genti d'arme di Monsignor dalla Grotta. & ritiratosi a Padoua, mandò Guido Ringone ad affrontare il Conte Brunoro al Serego Capitano de nemici . & venuti all'armi , combattendos valorosamente dalla parte auerfa , Ianes Fregofo , & Federigo Contarini, sopragiunti per ordine di Lutio al Rangone, ruppero il Contco Binnoro, & fecero dinersi prigioni. Dopo la qualfattione Lutio ammalatosi grauemente si morì in Padoua, lasciando la moglico Gineura figliuola di Roberto Sanseuerino Principe di Salerno, senza figlinoli .

Giulio figliuolo del prenominato Virgilio : posto in esilio per la congiura contra i Bentinogli , operando con follecita cura , & con agni industria insieme con tutti gli altri della famiglia il ritorno alla patria, entrò con Papa Giulio Secondo, essendone espulsi gli auerfari, in Bologna. Et ancora che i Bentinogli vi ritornassero l'anno 15 1 t. però dimoratoui poco, Giulio, ribaunti sutti i suoi beni, fuil primo Senatore eletto del numero de Quaranta: bauendo sempre disposto in ogni occasione Lorenzo Maluezzi, il qualco per le qualità sue adottato dalla famiglia de Medici da Papa Leone Decimo, bebbe per donna Francesca della nobilissima famiglia Sauella.

1176 Peritheo figliuolo di Lodonico , escendo venuto a morte Marc'Antonio suo fratello soccesse nella Signoria di Taranta & di Quadri , la qual Contea & Baronia gli fu accrescinta & ampliata molto da Federigo Re di Napoli. dopo la cui morte, egli fauori sempre

con

Anni di con ogni cura gli Spagnuoli contra i Francesi ch'erano in Italia per Chiisto conservatione del Regno. & dopo la morte di Lutio crebbe in molta fama di valoroso, di prudente, & di honorato Signore: il quale heb-

be per donna Laodomia Petrucci Orfina.

Pirro 2 figliuolo di Pirro, Senatore principalissimo di Bologna, & huo mo di molio bonore & stima presso alle vniuersale, bibbe per donna Cornelia figliuola di Pompeo Colonna Cardinale, che si une suo sumpo, Birone illustre di Roma, & Capitano eccellentissimo, si come ampianente si legge nella sua vita scritta dal Gionio.

Alfonfo, perito nelle cofe belliche, corragiofo guerriero, di faldo & graue giuditio, fu nel tempo fuo riputato per ottimo foldato da ognuno, onde perció faluto in riputatione, fern la Rep di Siena con diuet fi honorati carichi di militia, estendo stato Colonnello & condottero di

caualleria, & Generale per lei di tutta la Maremma .

Hercole 2. fratello di Pirro 2. trafugato in fasce nelle rinolte delle cose de Bentinogli: fu creato di Marc'Antonio Colonna supremo Baron di Roma, & che pareggiaua gli antichi Heroi, come attesta il Gionio nel suo Elogio. Egli conosciuto per lo suo ardito valure (quantunque fosse ancora assas giouanetto ) da cotanto huomo , sufatto da lui capo delle sue lancie spezzate, & Luogotenente della sua compagnia di cento huomini d'arme . Ma accostatosi poi a Lutio Maluezzi suo zio Generale della Republica Vinitiana, fu con lui nell'assedio di Padona & in ogni altra operatione fino all'oltimo della vita. Ma esendo mancato Lutio , rimasto Hercole al servitio predetto , si tronò in Brescia con cento canai leggieri, allora che ella su pre-Sa da Francesi : & fatto prigione , affai mal concio & ferito : fuliberato per opera del Gritti che fu poi Principe della sua patria. Alla fine appoggiandosi tutto il peso della famiglia sua sopra le spalle del fratello & sue : & tronandosi per lo esilio di 18 anni in disordine di molti suoi beni occupati cosi in Bologna, come nel Regno : pose fine alla militia , per riparare a suoi grauissimi danni . Ritornato adunque alla patria, fu dopo la morte di Pirro suo fratello creato Senatore . Fu parimente fatto Gouernator di Parma da Papa Paolo Terzo , che hauena data quella città con Piacenza insieme à Pier Luigi suo figliuolo : & fu il primo che la gouernaße dopo che fie separata dal corpo della Chiefa. Percioche il Papa eccellente estimator dell'altrui viriù , gindicando che neffuno altro foffe meglior di lui di temperanza , di giuflitia, & di industria , volle che quello huomo illustre per nobilià & per esperienza delle co-

Dealer Google

delle cost del mondo i fondasse un pacifico stato al figliudo. Esti se Conte di Castel Guelso, & Barone di Taranta, & di Quadri. Ven ne a morte Samon 1563 di esti di settanzianque amis, con incredibil dolore della città & del Senato. Percioche oltre allo splendore della simiglia, & del rador spo, car homomo di bellisson assensi di statura assa già occobi altrui, ma dolcissimo, & desiderato per la sua assanzia veal consistentiare con le persone.

Marc' Antonio secondo, primogenito sigliuolo di Hercole, soccesse ne gli stati & Baronie del Regno, & reeme a parie con gli altri fratelli del La Conte ad Cossi to collo . Egli come gionane desilioro solo di gloria, anò alla guerra di Germania, conducendo grossa banda di gentil-biomini a tutte su se spece, al senitio di carto Quinto imp. dai quale accoli o con molto bionore, & a gussa di Principe, si per la magnificen za di lla succere, come anco per l'ardine e de ritucena in lus, sareb-be solito a gradi condegni della virtu sua, se nons soli eventuo a mor-

te d'età di 26 anni . Lasciò dopo se

1560 Peritheo secondo, giouane illustre, & soccessor ne suoi stati. Le cui quatità donosciute, non pur dalla patria fua, ma dalla maggior parte de Caustieri honorati d'Italia: lo rendono amabile & degno di riueverza. contossa che corrissondo con affabilità incredibite, alla grandezza dell'animo suo, & vsando moderatione & temperanza nelle sue nobilissime operationi, amato da gli huomini, & sauorito da Dio, non sidamente per le doti notabili del corpo, ma ancoper quelle dell'intelletto, è ripatato, mentre serviciamo, per vino de lumpratipali della sua città.

Lutio secondo, fratello di Marc' Antonio: il quale nella sua gioven à dando col valor suo gran speranza di douere apportare alla samiglia non minor gloria, che si hauessero situo i suoi passatti, senendo s'una o 1569, con carico di fanteria, Carlo Nono Re di Francia, per nome di Pio Quinto, che baueua mandato soccosso in Francia sotto il Conte di S. Fiore contra gli l'gonotti, ritrovacos mendina battaglia, di Moncontorno, su conosciuto per coraggios bouono nella minitia, ma infermatos, in pochi giorni, renne a morte in Totiers, con una sufermatos, in pochi giorni, renne a morte in Totiers, con una

credibil dolore d'ogniuno.

Emilo su notabile essempio di liberalità, & di cortesta, con la quale s'aprì la strada a maneggi i honorati. Perioche inuegintosi signimondo Re di Polonia, della sua fama, come quello che con ogni unancra di fauori, di doni, & di honori, haucua sempre accurezzata in Bolumento.

Anni di Chiillo. in Bologna la natione Polona, chiamatolo a fe , non pur la sua Mae-Stà , ma quasi tutti i gran Principi di quel potentissimo Regno , lo riceuerono a gara l'on dell'altro, con quelle dimostrationi di beneuolenza & di gratitudine ch' pfar si possa maggiore, a qual si voglia grande & bonorato Signore . onde dimorato affiduamente col Re in quella Corte per lo spatio di trentacinque giorni, ne quali hauendo egli presentato a sua Maestà ricchissimi & nobilissimi doni di gran prezzo & di singolar bellezza, & egli all'incontro riceuuto dal Re (oltre a dinerse altre cose reals) vna collana di dod ci libre d'oro, con prouisione di mille ongari l'anno & con un prinilegio amplissimo, per lo quale fu adottato & fatto da lui della sua famiglia. reale, & similmente presentato da tutti i Principi di Polonia, nel fuo ritorno in Italia accolto & accarezzato da Ferdinando Impera tore dal quale dopo alcun giorno partito, lasciando di se molto desiderio in quella Corte, fe ne tornò a Bologna. Ma indi ad vn tempo trasferitosta Roma, & bonorato da dinersi Cardinali, & particolarmente dal Vermiense: fu pltimamente eletto Attore & Nuntio Generale presso alla sede Spostolica, & per tutta fialia ne lero daffari , & spetialmente sopra le differenze & pretensioni nel Ducato di Bari, da Giouanni Terzo Re di Suetia & dalla Regina Caterina sua moglie, & figlinola di Sigismondo qua Re di Polonia. Et mentre ch'egli haunto il Concistoro publico, s'apparecchiana d'effercitar cofi fatte degnità, gli soprauenne la morte mancando l'anne 1578. con dispiacere estremo non pur della Polonia er di quei Re. che per l'ottimo suo giuditio, per la molta esperienza delle cose del mondo, & per la sua singelar prudenza, nelle cose loro importanti bauenano appoggiata la loro speranza a tanto buomo, ma anco di tutta Roma .

Pirro Terzo, figliuolo di Ilercole Secondo, esendo à pena di età di 28. anni: su eletto Capitano della cavalleria nell'esercito che Pro Quinto mando in ainto del le di Francia contra i Calainissii. Douc dopo molte proue fatte da lui non pur valorosamente, ma anto selicemente in quella impresa con diuensi altri condotteri Italiani: quel giorno che si secta sono divensi a consensi ingegnandos tredici squadre di loro di occupare va certo colle, egli con solo sessanta elettissimi cauali inclia vicina valle: gli assal per siano co si coraggio amento, che satta gazilara di impressiono co gli insiste notata, e in suga non senza gran pericolo della sua persona. Percioche scorrendo solo a cauallo nel mezo de nemici: mortoli fotto il cavallo: si

lo: fu costretto a sostener lungamente a pie l'impeto de gli auersari , fin che hauendo i nostri la fortuna seconda : & entrati in gran speranza difar bene i fatti loro: soprauenendo alcuni de suoi Cauzlieri:lo fecero incontanente rimontare sopra vn'altro cauallo: mettendofi a dar la caccia & à perfeguitare i nemici, che si suggiuano, con tanta animosità, che non restò, sin che fracassati, & morti quasi tutti i nemici, s'acquistarono le bandiere loro insieme con la vittoria. Prouocato pos per trombetta, da alcuni Condottieri de gli auerfari, à giostrar con loro : percioche baueuano intefo che effo finda. fanciullo s'era acquistato lode di valoroso buomo in cosi fatto essercitio, tolsi con licenza del Retauti compagni con lui quanti erano i pronocanti, vsci fuori per combattere: ma indarno. conclosia che quelli che prima l'haucuano prouocato con tanta brauura : vedendo la sua animosa prontezza, si ritirarono a dietro pergognosamente. Ritornato di Francia & creato dal Papa, l'ono de quattro capi della militia di fanta (biefa, fu fatto Capitano di tutte le genti della provincia dell'V mbra. Es non molto dopo: fatta la lega contra il Turco fra il Papa, il Re Filippo & la Republica Vinitiana: monto Venturiero in armata con buon numero di gentilhuomini & soldati: vella quale posto al soccorso della galea del Generale del Papa, combatte cosi fattamente, che Pio commoso dalla fama del suo valore, si lasseiò intendere, che quando l'Imperadore insieme con gli altri Principi Christiani, fossero andati ad asalire il Turco con esferciti per terra , si come quel santissimo Pontesice sommamente desideraua , lo barebbe creato Prefetto & Generale della caualleria di S. Chiefa. Machendoil Papa venuto pur troppo presto a morte, il Re Filippo non lasciò troppo lungamente Pirro in riposo. Conciosta che lo mise nel numero de suoi solonelli, & lo sece Capitano di tre mila fanci Italiani: dandoli in perpetuo pronisioni annuali. Et quando egli s'apparecchiqua di passare alla guerra di Fiandra per ordine di esso Re: fu eletto Generale da Papa Gregorio X 111. di tutto l'esfercito della Chiefa, nel contado d'Auignone, essendo di età di 39. anni 1579. at 19 di Settembre. Done leuato via con la sua indu-Stria vn certo Dinasta scelerato huomo & traditore, opera dinerse cose illustri contra i nemici della santa fede, mentre scriuiamo la presente historia.

1579

Signori

Anni di con ogni cura gli Spagnuoli contra i Francefi ch'erano in Italia per Chtilto. conferuatione del Regno. & dopo la morte di Lutio crebbe in molta fama di valorofo, di prudente, & di bonorato Signore. il quale beb-

be per donna Laodomia Petrucci Orfina.

Perro z figliuolo di Perro, Senatore principalissimo di Bologna, & hub mo di molto bonore & stima presso allo vainersale, lebbe per donna Cornelia si stinola di Pompeo Colonna Cardinale, c hefu nel suo tempo, E trone illustre di Roma, & Capitano eccellentissimo, si come ampiamente si legge nella sua vita scritta dal Giossio.

Aljonfo, perito nelle cofe belliche, corragiofo guerriero, di faldo & graue giuditio, fin nel tempo fuo riputato per ottimo foldato da ognuno, onde perciò falsto in riputatione, fernì la Rep. di Siena con diuer fi bonorati carichi di militia, eftendo Itato Colonnello & condotturo di

caualleria, & Generale per lei di tutta la Marcmma .

Hercole 2. fratello di Pirro 2. trafugato in fasce nelle rinolte delle cose de Bentinogli: fu creato di Marc' Antonio Colonna supremo Baron di Roma, & che pareggiaua gli antichi Heroi, come attesta il Gionio nel suo Elogio. Egli conosciuto per lo suo ardito valore (quantunque fosse ancora assat giouanetto ) da cotanto huomo , su satto da lui capo delle sue lancie spezzate, & Luogotenente della sua compagnia di cento huomini d'arme . Ma accostatosi poi a Lutio Maluez Zi suo zio Generale della Republica Vinitiana, fu con lui nell'assedio di Padona & in ogni altra operatione fino all'oltimo della vita. Ma essendo mancato Lutio , rimasto Hercole al servitio predetto , si tronò in Brescia con cento canai leggieri, allora che ella su presa da Francesi: & fatto prigione, assai mal concio & ferito: fuliberato per opera del Gritti che fu poi Principe della sua patria... Alla fine appoggiandosi tutto il peso della famiglia sua sopra le spalle del fratello & sue : & trouandoss per lo esilio di 18. anni in disordine di molti suoi beni occupati cosi in Bologna, come nel Regno : pose fine alla militia , per riparare a suoi granissimi danni . Ritornato adunque alla patria, fu dopo la morte di Pirro suo fratello creato Senatore . Fu parimente fatto Gouernator di Parma da Papa Paolo Terzo, che haueua data quella città con Piacenza insieme à Pier Luigi suo figliuolo : & fu il primo che la gouernaße dopo che fa separata dal corpo della Chiefa. Percioche il Papa eccellente estimator dell'altrui viriù , giudicando che nessuno altro foffe meglior di lui di temperanza , di giustitia, & di indu-Stria, volle che quello huomo illustre per nobiltà & per esperienza delle co-

Common Grayl

delle cost del mondo: fondasse un pacifico stato al figlinolo. Egli fa Conte di Caftel Guelfo , & Barone di Taranta, & di Quadri. Venne a morte l'anno 1563 di età di fettantacinque anni, con incredibil dolore della città, & del Senato . Percioche oltre allo fplendore della famiglia, & del valor suo, era huomo di bellissimo aspetto, di statura affai grande, & con ottima dispositione di corpo, & non pur grato a gli occchi altrui, ma dolcissimo, & desiderato per la sua affabile & real consuetudine con le perfone.

Marc' Antonio secondo, primogenito figliuolo di Hercole, soccesse ne gli Stati & Baronie del Regno, & venne a parte con gli altri fratelli del la Contea di Caftel Guelfo. Egli come gionane defiderofo di gloria. andò alla guerra di Germania, conducendo groffa banda di gentilbuomini a tutte sue spese, al servitio di Carlo Quinto Imp dal quale accolto con molto honore, & a quifa di Principe, sì per la magnificen za della sua corte, come anco per l'ardire che riluceua in lui , sarebbe salito a gradi condegni della virtù sua, se non fosse venuto a mor-

te d'età di 26. anni . Lasciò dopo se

1560 Peritheo secondo, gionane illustre, & soccessor ne suoi stati. Le cui qualità conosciute, non pur dalla patria sua , ma dalla maggior parte de Caualieri honorati d'Italia: lo rendono amabile & degno di riuerenza. conciosia che corrispondendo con affabilità incredibile, alla grandezza dell'animo suo , es plando moderatione es temperanza nelle sue nobilissime operationi, amato da gli buomini, & fauorito da Dio, non sulamente per le deti notabili del corpo, ma anco per quelle dell'intelletto, è riputato, mentre scriuiamo, per vno de lumi principali della sua città .

Lutio fecondo, fratello di Marc' Antonio: il quale nella sua gioueniù dando col valor suo gran speranza di douere apportare alla famiglia non minor gloria, che si hauestero fatto i suoi passati , scruendo l'anno 1569 con carico di fanteria, Carlo Nono Re di Francia, per nome di Pio Quinto, che hanena mandato soccorfo in Francia sotto il

Conte di S. Fiore contra gli l'gonotti, ritrouatofi nella battaglia. di Moncontorno, fu conosciuto per coraggioso buomo nella militia, ma infermatofi , in pochi giorni , venne a morte in Potiers , con incredibil dolore d'ogniuno .

Emilio fu notabile effempio di liberalità , & di cortesia , con la quale s'apri la strada a maneggi Lonorati. Percioche innoghitofi Sigif. mondo Re di Polonia, della fua fania, come quello che con ogni manicra di fanori, di doni , & di honori , banena sempre accarezzata in Bolo-

lo: fu costretto a sostener lungamente a pie l'impeto de gli auersari , fin che hauendo i nostri la fortuna seconda : & entrati in gran speranza difar bene i fatti loro: sopravenendo alcuni de suoi Cauzlieri:lo fecero incontanente rimontare sopra vn'altro cauallo: mettendofi a dar la caccia & a perfeguitare i nemici, che si fagginano, con tanta animosità, che non restò, sin che fracassati, & morti quasi tutti i nemici, s'acquistarono le bandiere loro insieme con la vittoria. Prouocato poi per trombetta, da alcuni Condottieri de gli auerfari, a giostrar con loro : percioche bauenano inteso che effo find . fanciullo s'era acquistato lode di valoroso huomo in cosi fatto estercitio, tolti con licenza del Retanti compagni con lui quanti erano i pronocanti, vsci fuori per combattere: ma in darno. conclosia che quelli che prima l'haueuano provocato con tanta brauura : vedendo la sua animosa prontezza, si ritirarono a dietro vergognosamente. Ritornato di Francia & creato dal Papa, l'ono de quattrocapi della militia di fanta (biefa, fu fatto Capitano di tutte le genti della provincia dell V mbra. Et non molto dopo: fatta la lega contra il Turco frail Papa, il Re Filippo & la Republica Vinitiana: montò Venturiero in armata con buon numero di gentilhuomini & soldati: nella quale posto al soccorso della galea del Generale del Papa, combatte cost fattamente, che Pio commoso dalla fama del suo valore, si lusciò intendere, che quando l'Imperadore insieme con gli altri Principi Christiani, fossero andati ad asalire il Turco con esferciti per terra, si come quel santissimo Pontesice sommamente desideraua , lo barebbe creato Prefetto & Generale della caualleria di S. Chiefa. MacBendo il Papa venuto pur troppo presto a morte, il Re Filippo non lasciò troppo lungamente Pirro in riposo Conciosia che lo mise nel numero de suoi Colonelli, & lo sece Capitano di tre mila fanci lealiani: dandoli in perpetuo pronisioni annuali. Et quando egli s'apparecchiana di paßare alla guerra di Fiandra per ordine di esso Re: fu elesto Generale da Papa Gregorio X III. di tutto l'effercito della Chiefa, nel contado d'Augnone, essendo di età di 29. anni 1579. al 19 di Settembre, Done lenato via con la sua indu-Stria vn certo Dinasta scelerato bnomo & traditore, opera diverse cose illustri contra i nemici della santa fede, mentre scriniamo la presente historia.

1579

Anni di Christo.

#### Signori Scotti.



Vando Carlo Magno fece l'impresa in Italia contra Desiderio Re de Longoberdi l'anno 779: hebbe per suo condottiero di huomini d'arme vn Guglielmo Scozzeste della famiglia de Conti de Duglass, connumerata fra le principali del Regno per la parentela che esta baueua colsan-

gue reale, & della quale ancora a di nostri, vno di esta casa fa tutore della Regina di Scatia fanciulla. Et hauendo assertate te cose di
talia, partendos i di Roma per tornarsene in Francia, Guglielmo,
granato da malattia, non potendo seguire il suo Re, se ne runale in
Piacenza, done rihanuta la santa, & disposto di volorsene puì vosto
restare in Piacenza, che mettendosi di nuovo a pericoli d' vu lungo
viaggio ritornare alla Patria, vi tosse per donna vna sigliuola di
e-Antonio Spettino di bonovatissima casa al presente estima. dalla
quale haunti diuersi sigliuoli (che survono comunemente detti gli
Scotti, per esservata di Piacenza ristretta da Umberto Locato si
secone mella Cronica di Piacenza ristretta da Umberto Locato si

legge, con queste parole.

PER hos dies, qui cum Carolo Magno ex Scotia in Italiam. contra Desiderium Longobardorum Regem venisse dicitur Gu glielmus Scotus aduerfa valetudine grauatus victoriofum Imperatorem, Gallias reuertentem segui cum nequiusset, Placentiz remanfit : fanitati autem restitutus, malens Placentiz quietius remanere, quam longiffimi inneris ad patriam reuertendo experiri pericula, quo fibi Placentinorum deuinciret animos, Antonij de Spectinis plusquam mediocris conditionis viri filiam fibi accepit vxorem, ex qua quamplures cum accepillet filios , tam nobiliffimz familiz ea in ciuitate fecit principium , &c. Giouanni Vescouo nella bistoria di Scotia stampata in Roma , dice a questo proposito , nell'ottano libro . Vinde certiffima coniedura allequimur illam perantiquam Comitum familiam (quibus Scoti cognomentum confirmauit iam vius lequendi ) Placentiz florentem ex nobiliffima nostrorum Duglasiorum Comitum (eademque namque vtriusque sunt infignia) profapia, oriundam fuille. Quam præter multos alios illustres Comites ornat hodie plurimum Christophorus Sco-

6.

tus, &cc. Il medesimo fauellando del predetto Guglielmo fondator della famiglia in Italia che venise con Carlo, dice in questa maniera nellibro 5. Achaius fratrem fuum Gulielmum quatuor alijs Clemenie, Ioanne, Rabano, & Alcuino (qui ingenij acumine præstantes multiplicem omnium terum cognitionem animis comprehenderant ) comitatum in Franciam allegauit, atque vt Achaius clariff, animi fui in Frances fignum fubftolleret, quatuor militum milia Carolo Migno bellum tunc temporiscum hostibus Christiani nominis acerrimis, genti Subsidio milit. Esendo stato capo Guglielmo di quei 4. mila. foldati, che di Scotia, vennero in aiuto di Carlo. Soggiugne poi . Rabanus, & Alcuinus legatione perada, in Scotiam reuertuntur, id quod dum Ioannes & Clemens feriò quoque cogitauit, Carolus Magnus Rex precibus effecit, vein Francia hæteret ad Academias , ille Papiam , hic Parisiensem ( quorum fundamenta non ita ptidem Carolus Magnus iecerat ) ve iuuentutem ibi literis disciplinisque imbuerent allegantur. Gulielmus in tetra loci strenuam Carolo Magno operam in bello nauat. Si conosce adunque dalle dette parole che due fratelli Scozzesi vennero in Italia, l'vno in arme, & l'altro in lettere eccellenti nel tempo di Carlo Magno. Oltre à ciò questa famiglia fu illustre fin da principio: Percioche l'anno 846. Donato Vescono di Bobio, edifico la Chiesa di S. Brigida in. Piacenza: & la donò a vn monistero di frati di Bobio di S. Colombano; non solamente per l'amor di Dio: ma anco perche san solombano fu di Ibernia Isola della Scotia . Quanto poi alla parentela de gli Spettini ne fanno testimonianza due insegne d'armi . che hanno congiunta insieme, l'insegna antica Scotta, uella Chiesa di S. Lorenzoin Piacenza. Et iestimonianza parimente ne fanno l'armi de Conti Duglasi di Scotia : le quali si confanno del tutto con l'arme Scotta di Piacenza, come attesta il medesimo Vescono Giowanni. L'attestano anco i privilegij di Carlo 4. Imp. al Conte Francescol'anno 1369 di Sigismondo Imp l'anno 1442. al Conte Alberto. Di Gian Maria Duca di Milano l'anno 1 404. al Conte Giouanni , ne quali banno titolo di Conti di Duglaso : con nome di Baroni & Signori di castella. Appreso ciò si comprende la nobiltà sua dilla classe, nella quale ella è pofta di coloro che diftribuiscono gli offici di quella citià, che sono quattro case, cioè Scotta, Landa, Anguisciola, & Fontana. Ora moltiplicando i suoi discendenti di tempo

Anni di Christo. di tempo in tempo, o surgendo della predetta prosapia buomini chia ri or illustri nelle lettere , e nell'armi , che fecero acquisti dinersi di dominy & di feudi : vennero finalmente ad affoluta grandezza. di Principato. Il quale hauendo effi perduto per gli accidenti del mondo, fotto diuerfi Signori (fi come fu allora , ch' Alberto il pecchio affediato dal Duca di Milano , & aftretto a lafciargibil dominio: tolfe in quel cambio alquante castella , fenza superiorità alcuna per lui , & fuoi descendenti) reflarono all' pl:imo con diuerfe giurisditioni, & con ricchezza affai condecente, percinche in questi tempi la famiglia Scotta paßa più di cinquanta mila scudi d'entrata, o possiede Fombio, Gazano, Guardameglio, Castel del Bosco, Granagno, Carpaneto, Sarmeto, Gragnano, Vigoleno, Riolo, Vigo Marino, & Fontana, tutte castella honorate, & con privilegi i maggiori, che più si possa desiderare. Da gli Scotti , che furono Principi di Piacenza, processero i Conti di Vigolino, d'Agazano, or di Sarmete, i quali tre rami & colonelli hanno esentioni , priuilegi , & immunità notabilissime fra gli altri della città , con tutto che essi ne perdessero (come s'è detto) buona parte per violenza de Principi di Milano. S'allargarono parimente in ogni secolo in case illustri co parentadi, percioche furono congiunti co Rangoni, co i Fielchi, co i Rossi, co i Pallanicini, co i Lodroni, con gli Strozza, coi Conti d'Arco, di fan Secondo, & con cofi fatti altri Signori . Di questa flirpe adunque principiata in Italia da Guglielmo , & Guelfa per fattione, nacque

840 Giouanni figliuolo del detto Guglielmo, il quale fu buomo singolare nel-

le dottrine , & viffe fino all'anno 898.

848 Donato Vescowa di Schoi ford nel medessimo tempo. Costui edisicò il monassero Vescowa di Santa Brigida sivori delle mun ad Placenza es dotanta do del suo duers successi socio scopio co sopolo, es frenente nella disses, es propagatione della fede, s'acquisiò nome di gran bontà, es su molto amato da suoi cittadini. Da indi in poi, si sossi per inguiria del tempo, sino all'anno 1121. nel quale gouernandosi la città di Piacenza per Pretori (conciossa, che pochi ami imnanzi erano cessi ti Consoli, sotto à qualt surono nella città molte discordic civil) visse

1222 Lanfranco, fotto al quale sa victato a Pallauicini, che non fabricasfero nel cassello d'Angulhano. La cui samiglia, aiutando inseme coi Mancasoli, Filippo Fulgolo Pesono di Pracenza, scació Alberto Fontana, & misc Podesid in suo luogo il predetto Fulgoso. Anni di Rinaldo fu fatto dal Legato del Papa , che era uenuto da Cremona a Piacenza per fedare i tumulti & le discordie de cittadini , Podestà Christo. di Piacenza in luogo d'V berto Pallanicino , indotto da lui a cedere 1263

al Principaro.

1270 Orlando , Podesta di Panie , & poi di Milano .

1280 Alberto cognominato Magno trapassò tutti gli altri per fatti cgregij & per grandezza di stato . percioche riuscito illustre & di gran cnore . acquistò il Principato della sua Patria . Onde si truouano di lui nelle memorie antiche di Pracenza l'infraferitte cofe , registrate danoi , accioche fi comprenda con verità , qual foffero i suoi maneggi in quel tempo: & con quanto valore sostenesse la.

grandezza della fua cafa. L'anno adunque 1283. effendosi il po-1282

polo di Piacenza follenato contra la famiglia de Landi poiente & illustre in quella patria, & distrutte armata mano alcune Caftella , Aiberto , la cui auttorità era grande presso a suoi cittadini , trapostofi fra la Communità & i Landi contrage la pace fraloro. Indi a non molto i Piacentini congiunti co Cremonesi disegnando de dar el guasto al contado di Pania, & perciò andati a Bardoruzzo picciolo fiumicello, che diuide il territorio di Pa-. nia da quello di Piacenza , & compreso che non si potena far nulla licentiaci i Cremonesi, & tornati alla patria, elessero unitamente (confentendo a ciò Alberto Fontana fuo Suocero) Alberto Scotto per perpetuo Protettore et Signore affoluto. La onde egli nel suo primo anno se muse a fabricar le mura del castello di San. Giouanni presso alla Piene di Olubra. Et con tutto che hauef. se comunciato a incrudelir co suoi Cittadini , riscotendo da loro grofsa somma di danari con qualche seuerità, nondimeno era fauori-1303

to & amato: & in questo tempo comprò dalla Communità il ca-Stello di Fombio. Ma l'anno 1303, bauendo i Piacentini, i Cremonesi, i Pauesi, & altri popoli delle castella circonucine a Milano , fatta lega fra loro contra Maffeo Visconte Signor di Milano, eleßero per Generale Alberto; il quale raccolto l'eßercito & congiuntofi co Torriani fuorufciti , entrò ful contado Milanefe , doue datoil guafto , costrinfe i cittadini quasi assediati , a chieder la pace & a darfi alla fua dinotione. Percitche Maffeo non si confidando punto de suoi , vicito con le genti di Mila-. no , ricerco d'abboccarfi con Alberto , col quale tronandofi , & tenendolo per la man destra, gli porse la bacchetta della Signoria di Milano dicendo: Kfala come si piace. Onde il di feguence

Anni di Christo.

1307

3310

entrato Alberto in Milano pacificamente, mentre trattana le conditioni della pace, il modo del tronar asettamento alla Signo. ria di Maffeo, & la via di rimettere in cafa i fuorufciti; alcuni Cittadini per tradimento dettero la città a Torriani , perche A. berto per mostrarfi innocente di questo fatto , lasciato Bernardino Scotto per Podesta di Milano , rinuntiò quel Principato , & fe ne ritornò a Piacenza. Ma l'anno seguente collegatist insieme i Paues. co Milanefi , co Vercellani , & co Nonarefi , entrati ful Piacentino; vi fecero molti danni à Fontana; & dall'altra parte il Vifconte Pallanicino occupata la fortezza di Bardo , costrinfe gli . buomini di Bobio a darfi : di modo che alla fine dell'anno, Alberto infleme con Francesco suo figlinolo, fi ritirarono a Parma. Onde i l'orriani entrati in Piacenza , occuparono il Principato . Venuto poi l'anno 1307. Alberto congiunto coi Fontana, ricuperata Piacenza, fcacciò il Pallauicino, Lancilotto Angoffuola. & i Landi. & polle che Guido dalla Torre fofe eletto Rettore & Protettor della città per due anni . Ma il popolo impatiente . Binei fuori i Torriani, chiamò di nuono Alberto per Signore. Il quale convenutosi con Vbertino Lando, con Lionardo d'Arcello & con gli altri fuorusciti gli rimesse in casa con grandissima. allegrezza, & concesse loro la metà de gli honori . ma il giorno seguente lenato il popolo in arme, Alberto scacciato con la parte Quelfa fu coftretto aritirarfi nel castello d'e Arquato. Ma effendo poi l'anno 13 10. venuto per Uccario dell'Imperadore in Piacenza Lamberto Cipriano Fiorentino : & fcacciato da Guelfi . Alberto, a persuasione de Ghibellini, giunto a Piacenza mando fnori i Ghelfi , & tenne la città per l'Imperadore. Et nella finc dell'anno crescendo la fama della vennta d'Arrigo in Italia . Alberto costrinse V bertino Lando con tutti i Ghibellini a partirsi della città . Ma scacciato anco esso come capo de Guelfi , i Piacentini ricenerono per Vicario Imperiale Atberto Crinello Milanefe, il quale statoni per venticinque giorni , & venuto in suo luogo Galeazzo Visconie, furono mandati in esilio quatordici personaggi, fra quali furano Alberto , Francesco suo figlinolo , & Bernardo Scotti. Mal'anno 13 1 4- convenitifi infieme i Cremonefi co i Parmigiani , con gli AteBandrini , co Nonarefi , & co Vercellefi , & creato Generale Alberto Scotto , andarono all'affedio di Piacenza . doue nata discordia fra loro si d folse il campo. Onde Galeazzoch'era Stato gridato Signor di Piacenza, fdegnato contra A-

berto.

A ani di Christo.

berto, andò à campo al castello d'Arquato, & fattoui dinersi danni in più volte, meso a ferro & a fuoco il paese, vltimamente lo prefe , & bandi Alberto , il quale alla fine fi mort a Crema. Il Corio fauellando di Alberto dice, che Mattheo Visconte, mouendo l'armi contra il Marchese di Monferrato, lo condusse per fuo Generale con mille canalls & due mila fanti, oltre a mille al. tri con lancie lunghe : & che Alberto conduße a sua dinotione Castruccio Castracani, che fu poi Signor di Lucca, con 400 caualli, & con 1500. fanti per muouer la guerra a Milano. Fabricò il castello di San Giouanni , & lo fece forte . bauendo baunto vittoria di Mattheo prello a Como , ritornato alla patria , difesa da lui tre volte da gli eserciti Milanesi, venne finalmente a

morte l'anno 1218. 1318

Francesco figluolo d'e Alberto , imitator della viriù paterna , mandò in esilio i Landi con tutta la parte loro. Si truoua nelle scritsure di Piacenza , che hauendo costui raccolto pna grossa banda. di gionani Piacentini, per vendicarsi d'Orlando Scotto, allora-Podestà di Pania, scorrendo & predando di qua da To tutto il contado Pauele , vi viò di molte crudeltà . er che ritornato poi a Piacenza , congiuntofi con Pietro Moncafola , affall le cafe de Confalonieri , nella qual confusione su morto Bernaba de Gonfalonieri buomo di auttorità. Coftui mandato in efilio: hauendo l'anno 1335. scacciato di Piacenza il presidio del Papa, ricuperò la città, & con l'aiuto de suoi Scotti , mandò fuori i Fontanesi & i Fulgosi. ma havendo Azzo Visconte Sig. di Milano postol affedio a Piacenza, Francesco convenutosi con lui dopò 7. mesi, gli cesse il dominio della città, ritenendofi il castello di Fiorenzuola, fi come per questa capitolatione appare, fattafra il detto Visconte, & Francefco. Item quod iple D. Franciscus habeat , teneat , & possideat Castrum Florentiolæ Placentinum , cum omnibus redditibus & obuentionibus fuis, & cum omnibus pedagijs & gabellis costuetis &c.le qual poi ragioni egli rinuntiò l'anno 1338. al detto Azzo, contentandosi per ricompensa di vna certa quantità di danari su le saline del Comune. Et l'anno medesimo il castello d'Arquato per suo giuramento s'obligò a deuotione di S. Chiesa. Et non molto dopo per la morte di Beltramo Lando che hauena fatto lite con lui per certe giare, fu confinato, & gli fu spianata la casa. Lafeiò di lui Chriftoforo . .

Dauit , valoroso nell'armi , difese il monastero di Quarticcipola contra 17-

Anni di tra Azzo Vifconte Signor di Milano.

Chtillo. Orlando, congiuntosi co Piacentini, prese per sorza con l'aiuto delle genti ecclesistiche ch'erano su la ripa del Pò, per l'impresa di Cremona, il castello di Malamorte con occisione di 300. Soldati de nemici. Et su Gouernator di Milano.

Onofrio & Rinaldo fratelli furono Signori di Gragnano di fotto. Essendo questi adunque notabili per le qualità doro i furono bonorati dadiuessi in media divessi financia de Arrigo VI. & da Giouanni Re di Boernia, & ornati per i meriti loro di diuessi titoli & dengnità. Onde Carlo IIII. Imperadore creò suo Consigliero & com-

menfale

Francesco secondo figlinolo del predetto Christoforo, il quale fu prudente & sauio huomo. Sotto costui, essendo venuto a morte Gian Galeazzo Duca di Milano, gli Scotti ristretti insieme co i Landi, co i Fontanesi , & co i Fulgosi , mandarono ambasciadori al nuouo Duca , pregandolo che scacciati gli Angossuoli di Piacenza con tutta la loro progenie : fife commefo loro il gonerno della città. La onde ottenute da loro altre domande, dalle cofe in fuori checoncerneuano il caso delli Angosfuoli, ritornati a Pracenza, gli Angoffuoli si ritirarono incont anente alle loro castella . Ma gli Scotti con Galuagno Lando , laferati alla guardia della città trecento caualli, si misero ad espugnar i castelli, per la qual cagione il Duca di Milano, mandata la sua caualleria a Piacenza, la quale se ne fece beffe , fatto di nuovo esercito , & presala , fu miseramentco posta a sacco. L'anno poi 1404. Francesco fu creato dal Duca Gian 1404 Maria Conte di Vigolino in feudo perpetuo con mero & misto Impe rio, & auttorità di far fangue , tanto per fe quanto per i figliuoli le-

gitimi & naturali. Gionami fratello di Francesco su parimente creato dal detto Duca Conte di Agazano con la medesima auttorità. Et hebbero parimente in scudo, il castello d'Aquato con le sue giuristitioni, il quale era Stato de Boromei. La cui figliuola chiamata Caterina, su donna d'-

Orlando de Rossi, cognominato il Magnifico.

1414 Aberto secondo & Petero suo fratello, nominati d'Arquato, per decreto di Sigismondo Imperadore, surono inuestiti del Castello di Finenzuola con le sue ville. Er l'anno medessimo Alberto su creato dall'ssesso imperadore Conte di Dugleso, e di Vigolino. E fatto suo Consigliero, meritò csentione e immunità di tutti i suo boni. Meritò parimente l'inuestitura del Castello Arquato

Anni di Christo. con Vall Arda, & Val di Chiauenna, dal proprio fiume di Chiauenna fino a Vigolino, & Caftel nuouo de gli Scotti, fi come fi legge nella bolla Imperiale data in fremona fotto di 12. di Febraiol'anno 1414. Ilquale Alberto fu preso da Filippo Arcelli, che sdegnato con Filippo Maria Duca di Milano , perche non hauena voluto prender per donna sua sorella, s'era impadronito di Piacenza, & hauena occupato & roninato le castella di Sermeto del Monto de Zilij , & di Gragnano a gli Scotti . Hebbe poi l'anno 1441. dal Duca Filippo Maria in fendo nobile & perpetuo con mero & misto Imperio , Carpaneto , Sermeto , Carrio , Fontana fredda con le loro pertinentie & giurifdicioni in perpetuo , & l'anno feguente gli aggiunfe la villa di Vicomarino. Ma l'anno 1447. tolta la città di Piacenza dalle mani de Milanefi, la diede alla Rep. Vinitiana, ancora che Francesco Sforza, che fu poi Duca di Milano dopo vuo assedio la prendesse per forza. Alla fine venuto a morte l'anno 1 46 1. fu sepellito in vn'arca di marmo, collocata sopra quattro colonne.

Troilo, Hettore, & Alberto 3.

Bortolomeo fig d'Alberto 2, di autorità presso al Duca di Milano. Francesco Terzo , figliuolo di Bartolomeo : su arbitro & compositor

rancejor erzo, jujuwoo ai bartosomeo; ju aroitro gr. compitor perpetuo, per la defirezza, & per la mirabile intelligenza che bauena delle cofe del mondo, di tutte le differenze che nafcenano fra i Ghelfi, & l'Obibillini di quella etd, efercitando cotale officio mentre vific.

1469 Tristano & Giouanni bebbero dal Duca Gian Galeazzo, Varsio in seu-

do nobile perpetuo.

Antonio Maria riputato grandemente nella sua patria, per le honorate qualità sue, es per la molta prudenza su ambassiadore a Papa Gusto 2 per rendregsi obedienza per la città, Pentra a duotione di Santa Chiesa. Et essendo fatti quattro Conservatori, accioche
tensservatori i territorio libero & sienno l'uno di loro su Antonio Maria predetto.

1513 Pietro, cognominato Busio, slegnatos di un nessere stato fatto Capo della parte Ghelfa (percioche era Ghelfa) accostatos a Ghibellinis funsi antica perseguatura i Ghelfa per sutta la citta de Et autora che gli Scotti di contraria fattione, se ne stessero neloro palagi beneraturati speciale però gran consissone, percioche i cittadini erano entrati in anta inslana, che si ferminano de campanili, in luogo di bassioni es di forti. Ma mentre che Thomaso Compesso sofficio.

Anni di Christo.

ticaua in metter concordia fra loro , il Papa mandò a Piacenza buon numero di fanteria , onde presi alcuni , & molti altri fuggendo , s'acquistò la città. Ma Pietro impatiente , messo insieme buon numero di foldati occupò dinei fi luogbi ful Piacentino, & prefe ca-Stel Ferreto che era di Bartolino Nicello: ma richiamato in Piacen-Za dalle minaccie del Papa , fu costretto , à consentire alla pace conchiusa da cittadini: perch'egli dicena insieme con Claudio Lando che elli non hancuano la guerra se non contra i Maluicini , i Nicelli, & Gifello Malaspina. Ma hauendo Carlo fatto lega con Papa Leone Decimo per scacciare i Francesi d'fealia, mentre che me tono l'aßedio a Parma, Pietro fuorufeito di Piacenza, con Iacomo Angosuola scorrendo per lo Contado de Piacenza, facena paura di fuori à contadini , & di dentro a cutadini & a Piacen-Ta. Onde tenendo pratica con vn Trinifano cuftode d'vna porta per entrare in Piacenza , scopertofi il trattato , Hieronimo Triuulci con Cesare Scotto furono mandati da Milano alla guardia della città. I quali affaltando Pietro nel Caftello di Stato, banendolo circondato. Pietro si saluò in tempo di notte con tutti i suoi da 20. in faori che furono ammazzati, & ridotto in Monte Chiaro, & a Vegiano si mise a far gente: perche il Trinulcio dubitando di qualche disturbo, lenate le guardie dalle porte, dude in custodia a Pavis, a Guglielmo, ad Alberto, & a Gasparo Scotti quella di San Rimondo, & quella di San Lazaro a Cesare della medessima famiglia. Intanto Pietro ch'era ftato ferito d'archibufo in vn ginocchio . & che s'era tirato a Parma per medicarfi , trattando lungamente con Prospero Colonna General dell'Imperadore, la materia di Piacenza, ritornò non ancora ben guarito, con l'Angosuola, con lacomo dal Verme, con Mattheo Beccaria, & con Burtolomeo da Villa chiara ful Piacentino, & affaltata la città alla porta di San Rimondo, tentarono per una noticintera di hauerla, ma ritiratifi all'alba & leuatifi con danno loro della impresa, ottenuto per forza il caficlod Agazzano, mentre sono infieme per diuider la preda . Tietro fu morto, con grand'allegrezza de Francefi, a quali egli era non folamense co fatti, ma anco col nome folo tremendo.

Antonio Signor del Castello di Nebiano.

Paris Canaliero ilinstre nelle cose beltiche : fu al suo tempo de coraggiosi condoctieri che hauesse l'Italia.

1520 Paolo, huomo di autorità, di prudenza, & valorofo condottiero frui i Francesi nella guerra di Pauta sotto Francesco I. Re di Francesa. una sate Anni di ma fatto indisposto della vita si ritorò dalla guerra essendo tuttania Christo, prossisonato dalla Republica Vinutana, & mise in suo luogo co Francess

Cosare Maria suo nipo'e con vn Colonello di fanti Italiani, il qualca trasferitosinel Regno con Alonsiguor Lotrecco, morì sotto Napo-

li: bauendo con lui Alfonfo Scotto.

Nicolò fratello di Puolo: si molto amato dalla predetta Republica. Questi, essendo crema & Bergamo assediati dal Duca di Milano, mandana spelso (come capo della fattione de Guesti) vittouaglia a Crema guardata allora da Renzo da Cert. & Secorrendo infirme, con Alberto de con Pais Socott Conti di Fombio, dou'era il bilgo, no, bauendo vitinamente socott Conti di Fombio, dou'era il bilgo, no, bauendo vitinamente socotto georgamo & Crema, nel ritorno rotto o presso da ducento Suizzeri, & condotto a bilano, si fatto decapitar dal Duca in castello di Milano, si disse reconsiglio di Iasmo Manno Giurisonipileo, perioche quel Duca sidegnato per la troppate del di du quell'homom valocoso verso il Senato, non potena soportar tri egli sossi tanno impedimento alle sue attioni. La qual cofa si come non su razgionevole, n'e condecente al Duca, costi futano grane a Vivittani, che oltre all'homer consolato con rua amorevolifima lettera Paulo suo fratello, gli donarono in vita la metà della sera di Crema.

Troilo disceso della linea di Paris, fu condottiero d'huomini d'arme del-

la Republica Vinitiana , & Gouernator di Crema.

Nicolò ficondo figliusolo di Paolo, a flai gionanetto, fiu în Francia con Pietro Strozzi con Pna compagnia, doue fu alla guerra di Bologna. Tornato a Parma col detro fi Colonello, al foccorfo di Siena. Creato poi Generale delle fanterie di Lombardia: ferito grauemente d'archibulo d'a bipieca, il Reg lu donò come benemerito fue o 1200 franchibulo d'apieca, il Reg lu donò come benemerito fue o 1200 franchibi anno. Es nella guerra di Ferrara, fatto Generale della Canalleria, hebbe in quardi il fort fatto a Montecchio. Onde conofciuto per coraggiolo, il Re di Spagna che lo baneua bandito per lo fermutto fatto da lui al Duca Ottanio, de al Red i Francia, gli rende la fua gratia. Condotto finalmente dal Duca di Sanoia, dal quale fia amato; onde perciò lo free del Configlio fino della guerra, con estibuomo di Camera, con auttorità, in cafò di fpeditioni, di far Colonnelli fotto di fe, venne a morte.

Federico, eccellente es illustre Giurisconsulto, ilquale ba dottamente scritto nella sua prosessione.

Lucretto,il quale per lunga & fedel feruitù riconosciuto dalla Rep Vi-P 4 nittana:

nitiana : tonfeguì vna condotta di genti d'arme . Anni di

6

Chtisto, Honorio, hauendo lungamente effercitate l'armi in Piemonte & in Francia, chiamato l'anno 1570. a Venetia dalla Rep. fu mandato in Candia per doner poi di quindi andare in Cipri al foccorfo di Fama gofta, quando non foße flato impedito da dinerfi accidenti, done acquistò la gratia de gli Isolani per i suoi honorati portamenti con gli Sfacchiotti . Inoltre diede due volte aiuto all'Ifola di Thine . Et bauendo armato del suo proprio una fusta , & una fregata , combatte & prefe fette groffi nautli Turchefehi carichi di monitioni & di grani. Vltimamente spedito dal Senato per Gouernator Generale in Albania, baunti cinquecento fanti per Olderigo suo figlinolo, soprauenne la pace col Turco.

Christoforo Dottore in legge, figlinolo di Paolo Vescono di Canaglione in Francia, non folamente religiofo nelle cose che si conuengono al grado suo, ma valoroso con l'armi. Percioche nelle rinolutioni de gli Ugonotti , trouatosi in campo sotto Minerbo sua diocesi, racquistato il luogo, ba difeso insieme con la sua Chiesa, la religion Chri-

ftiana contra la perfidia loro .

Carlo fratello del Vescono , ne suoi primi anni fu alla guerra di Parma & di Siena con trecento fanti . Ma l'anno 1565. essendo l'armata del Turco a Malta, vi fa mandato per Colonnello al foccorfo dal Duca Ottavio Farnese , presso al quale , honorato di titoli, di provi-

fioni , & di fauori , è posto in buona gratia .

Paolo Emilio fratello di Carlo, ne suoi primi anni fermato al seruitio della Republica con provisione, er trasferitosi con sua buona gratia in Piemonte, militò col Duca d'Alba mentre flette in Italia. Indi nata la guerra in Fiandra vi si trasfert poco prima che si facesse la pace fra gli Spagnuoli & Francesi. Ma in Italia ne trauagli di Ferrara, serul il Duca Ottanio suo Signore che era Generale. Heb. be appresso ordine dalla Signoria di far fanteria per Cipri. Inoltre mandato al gouerno di Zara, mentre ch'egli dopo quattre mesi s'apparecchiana di ritornare, entrati sul territorio dodici mila Turchi (percioche in quei giorni Selim Secondo haueua mosse l'armi contra il Senato) & ardendo & predando fin fotto le mura, mostrò gran cuore con fegnalato valore . conciofia che essendo i nemici scorsi fin nel Borgo, onde harebbono potuto ageuolmente occupare il forte, perche non vi era se non vn rastello, con molti luoghi aperti per il terreno che vi si portana con le carra, & 150 fanti con quattro bombardieri , egli in tanta confusion di cose & in periAnni di Christo. colo cosi enidente, soccorrendo a tanta rouina, s'oppose con la persona & con alquanti fanti a nemici scaramucciando con loro, per dar tempo da metter fnoril'artigliaria & per distribuir l'arme al popole. Alla fine sopra fatto dal großo numero de barbari, cacciò fuoco nel borgo, scruendolo in ciò vn gagliardo vento che portana la fiamma verso i nemici , onde auanzatosi tempo di vna notte , nella quale il forte fu proneduto di botti, di fassi, & di guardie, faluò la città, con molto contento della Signoria. La quale (mandatoui poi per foccorfo Giulio Sauorgnano Condottiero illustre de tempi nostri) lo ringratiò dell'opera fua coraggiofa & fedele per lettere feritte a fuoi Rettori di Zara. Et nel corfo della predetta guerra, nella quale fu morto Bernardo Malipiero Proueditore della Canalleria, bebbe da Rettori & dal Sanorgnano il carico de detti canalli, co quali fece dinerfe opere egregie fino alla venuta di Fabio da Canale, creato dalla Republica in luogo del morto. Fra le quali opere ne furono duc. degne di memoria. L'una allora che hauendo alcuni pochi Turchi con affaltar la guardia di Zara, tirati i nostri con accorto artificio in vna imboscata, dalla quale surono rotti & posti in suga con grandissimo spauento & danno & spetialmente de gli V ngari: lo Scotto paratofi loro dauanti per fermar l'empito de nemici & riuolgere i nostri a dietro , & aßaltato vn Turco a cauallo, morto & gettatolo a terra , rimase (essendo si può dir mezo ignudo , percioche era in camiscis & senza arme di dosso nel mezo er circondato da barbari,dalla furia de quali si difendena coraggiosamente, quando il Pallanicino & il Canale accorti del fatto, dandogli aiuto : fecero alla fine far test a foldati. & ributtarono : Turchi . Della qual valorosa & honorata pruova oltre alle lodi militari riceunte dal Generale condecenti a così nobile attione, bebbe anco in dono il canallo del morto, in perpetuo segno del suo memorabile valore. L'altra fu quando in vna großa scaramuccia, doue era stato ammazzato il canallo sotto al Conte Brandolino di Val di Marino onde era in manifesto pericolo di presura o di morte , spintofi nella folca , & combattendo con gli auerfari : fece di modo che il Conte si saluò illeso & fenza alcun danno, meritando molto più che la corona di Quercia Psata a darsi da Romani a chi hauesse saluato vn semplice Cittadino , poi che hauena consernata la vita a vn (analiero cosi nobile, & bonerato come era il Conte .

Anni di Christo.

#### Signori Landriani.



El Seminario illustre della nobilia Milanese: fu posta la fain glia Landrians, codottavi di Germania più di 1200. anni fono : con tanta fua riputatione , come attestano l'antiche feritture, che ella riceunta nel cerchio, & nel numero delle principali di quel tempo, vi fice dinerfi &

bonorati progressi : le memorie de quali, spente in gran parte dallas lunghezza degli anni , & das tranagli di quella citi à , non hanno potuto paffare a nostri tempi. Conciofia che le cafe de grandi declinando & salendo, si come fanno anco per ordine della natura tutte l'altre cose del mondo : se non hanno chi le mantenga viue nella lor felice fortuna , col vigor principalmente della penna , fi estinguono affatto. Questi adunque si come tutte l'altre di Lombardia, chiarifimi per fatti illustri, cosi in tempo di pace, come d guerra, softenendo le percoße comuni della patria loro, si fecero sentire in dinerse attioni di quel gouerno: & esaltarono la famiglia per qualunque verso. Et fra gli altri si ricorda a grandezza sua da gli antichi, ch'essi hebbero Licerio Landriano, il quale eletto Arcinescono di Milano, su riposto nel

numero de Santi , le cui reliquie si serbano ancora nella chiesa di San Nazaro . Questo huomo eccellente nella legge Christiana , institut molte cofe in quella Chiefa a benefitto del culto diuino. & hauendo d'Stribuite tutte le sue ricchezze a poueri di Christo: oppostosi all'empia heresia Arriana: ne riportò honorata vittoria, Erigendo al Signore, eterno trofeo, per hauer vinto i pestiferi nemici della cat-

tolica fede. Ne gran tempo dopo, visse

V berto Landriano, che seguendo i vestiny del suo parente & antecesfore, fu di manuera chiariffimo per fantità di vita, & per miracoli, che fu annouerato fra gli spiriti beati: & reueriti amendue dalla città, furono & sono tuttania protettori d'essa dananti al cospetto di sua Dinina Maestà. Da indi in poi , si leggono per les feritture l'operationi di diner si altri di questa famiglia. Conciosia, che l'anno 1601. essendo la città in riuolta per la discordia nata. frail popolo & la nobilià fu l'occasione del matrimonio de preti, i quali per vna certa loro corrottione prendendo moglie volenano infistere contra i precetti del Papa nella loro osimata operatione .

1061

Gugliel.

Anni di Gaglielmo capo de nobili , contra Ertembaldo d fenfor del popolo , fi portò di maniera , che alla fine fattofi vn Concilio nationale à Fon-Christo. tane ful Nouarese dall' Arcinescono Guidone, si diffini la controuerfia fecondo il voler del Pontefice, con poca fatifattione del clero, come si legge nella bistoria di Tristano Calco. L'anno poi

1119 IIIg. Vberto Landriano annouerato per lo secondo huomo di Milano, nel-

la celebratione che si fece dell'efentione della Chiesa di San Iacomo in Pontida nella Diocesi di Milano. Et l'anno 1159. fiorì il valore 1159 de gli buomini di questa profapia per l'aspre guerre di Federigo Imperadore fatte nella Lombardia contra i Milanesi in fauore de Lodigiani. Nella quale banendo Federigo con granisimo danno di quella pronincia fatto dinerfi danni, distruggendo il paese, & defolando le città: & commesse diverse battaglie, & zuffe in diuersi luoghi: fra l'altre rotti i Milanesi che tornauano a casa con la vittoria hanuta contra i Pauesi: furono presi di loro più di

300 de quali restarono prigioni

Guido . or Henrico amendue fratelli. Et non molto dopo . asediando l'Imperadore i Cremafihi, & hauendo loro opposto un castello di legno, dal quale la città potena ricener notabile offesa. trahendo i terazzani grossissime pietre per rominarlo, l'imperador vi fece metter sopra i prigioni Milanest & gli bostaggi, accioche i nemici temendo d'offendere il proprio fangue, si rimanessero di più trarre. Ma essi per l'artifitio del nemico maggiormente indurati & incrudeliti : ftimando più la libertà che i propri amici & parenti , continuamente trabendo ammazzarono framolti altri, Henrico predetto. Ma la defesa loro non andò troppo alla lunga: percioche alla fine, crescendo tuttania le forze Imperiali, furono astretti a darsi col mezo d'alcuni accordi al potentissimo nemico. Il quale dopo molio tempo, anco egli finalmente rotto da Vinitiani: connenne pacificarfi con Papa Aleffandro Terzo, col quale haueua lungamente conteso per mantenere in scde Innocenzo Autipapa. onde dopo molti soccessi ritornato da Venetiad Roma, & collocato Aleffandro nel Pontificato: & pacificatofi con l'Italia , ridotto alla fine in Germania , Di celebro on Concilio nella città di Costanza, nel quale furono approuais gli atti fatti da lui, & confermata la pace : con l'interuente di tutti gli ambasciadori de Principi del mondo, tra quali vi in-Berucunco

Guido .

Anni di Guido, per la Rep. di Milano, a fermar la predetta pace . V n'altra simil Christo. pace fra i Milanesi & Comaschi consermò

1196 Corradino Landriano Consolo de Milaness l'anno 1196. Indi a tre

anni

Tellino su creato è vno de (onsoli di Milano: & essendos consermata vnalega à commune dissa con l'altre città della Lombardia, la giund publicamente per tutto il popolo di Milano. Il qual però non cistana di dentro di tumultuare: percioche ordinatass per la (redenza (magistrato vecchio nella città) la congregatione, chiamata de Gagliardi, à danno della contraria parte, i nobili col mezo di

Lantelmo Landriano di somma stima & auttorità fra suoi, s'accordaro no con quei della Credenza. I quali tutti insieme, stimando Lantelmo ottimo & fortiffimo, & più sufficiente di tutti gli altri à regolare & mantener la pace ciuile, si compromisero, & rimesfero in lui, accioche prouedesse al reggimento comune. Onde egli raffermato l'ordine de Consoli, ordinò il terzodecimo Consolato che fu poi l'oltimo della città. Percioche da indi in poi Milano pose il gouerno sotto la cura d'un podestà eletto di fuori . col qual titolo alungo andare, molti convertirono l'auttorità loro in Tirannide & in Principato affoluto del loro gouerno. Nacquero in tanto grauissime seditioni fra i cittadini : per le quali, dopo moltcu contese, fu scacciato di Milano Henrico de Settara Arcinescono di Milano con la parte de nobili, & mandati in esilio. Il quale Arcinescono co suoi adherenti vnitosi con l'Imperadore, fece lega con tutti i potentati di Lombardia ch' obbedinano all'Imperadore . Onde nato nella città gran confusione, & tumulto fostencua la pace, & la fattione de nobili

Guido Landriano, contra al quale era Ardighetto Marcellino, per la plobe. Ma Tapa Gregorio l'anno 123, rinolto tutto ad Girparle discoute, mandato or ne legato di Milanog li imposo, che citasse di finanzi al Podesia l'Arcinescouo per la pace de nobul suorusciti, & Guido lor protettore, & Ardighetto per la plebe. Onde peruenuti a Roma, done era l'imperadore, y si conchinsse per l'auttorità del Tapa la pace fra i Milanssi, & l'Imperadore, per vigor della quale, i nobili con mota aletitia di Guido che era allora Tretore del Capitani & Valuossori, savono restituiti alla patria, & l'Arcinescouo riposto nella sua sede. En patimente di grande auttorità, come attesti, il Corio

Castello

Anni di Castello Landriano, mandato come uno de principali per la Rep. di Christo. Milano ambasciadore a Papa Innocenzo ch'era andato a Genoual l'anno 1251. Et non punto minor di costui fu

Abiatico: il quale con altri Milamesi d'autorità: trapostissi fra le contese graussime che eranos ca i Torriani & Otho Visconte Arciues contese graussime che eranos ca i Torriani & Otho Visconte Arciues con gossi eferciti in campagna) c'ingegnò di trattar la pace fra queste parti ,
della quale pochi, o nessuno haueua ardimento di ragionare, tanto
erano incrudestiti Visconti & I Torrianis fra loro, accetati da immensa passione di sporastar l'uno all'atro. Ma essena di prevaluto il Viscon
te a Torriani: s'uno nod a lui consinati duversi partiguiani & amicide
Torriani. Onde il popolo prese l'armi in mano , & corso al palagio
del Capitano del popolo, surono estandio consinati diversi altri, tra
quali va fu

Beltramo: che fumandato a Landriano: & india poco da Landriano voltono che andaffe a Bobio. Da quella bora in poi, mutato lo stato di Milano & la liberta in fermitu: & finalmente pernento I Imperio affoliato della città nella famiglia Vifonta, della quale era capo Galtzzo: nasque la querra fra i Milaneff & I Papa: pel la quale effendo molto afflitte le cofe de Milanefi, Galeazzo defiderana fom mamente la pace col Papa, ma non fapena con qual mezo trattati: «Alla fine difegnando di prevalent fai ».

Bellace Landriano suo fidatissimo Cameriero : & scopertoli il suo desiderio: Bellace incontanente lo mife in esecutione . percioche hauendo eso la cara insieme con Febo del Conte di custodire in prigione Raimondo di Cardona buomo sagacissimo, & di accortissimo ingegno, della cui opera Galeazzo voleua preualersi col Papa, tenne modo che il Cardona rotte le prigioni si fuggisse, & anch'egli con Febo gli tenne compagnia nella fuga. Perche Galeazzo mo-Strando gran dispiacere bandi Bellace , & Febo , accioche il popolo credeße, che col mezo di Bellace corrotto dal Cardona, fosse scampato. Il Cardona adunque trasferitosi dal Legato del Papa, & indi al Papa medesimo, trattò l'accordo secondo il desiderio di Galcazzo. Dopo il quale Bellace ritornato occultamente a Milano, il Principe volle, che egli addomandato dalle persone come foffe affolto dal bando, diceffe d'effer rimefo, non per gratia , ma che raccontaffe la verità del fatto come era anenuto , accioche questo huomo tanto fedele, non restaße macchiato con · brutta infamia di tradimento, in vece di premio per l'opera dili-

Anni di gente pressata da lui al suo Signore. Fiori ne medessini tempi
Chisso. di laconno, detto anto laconno da gli Seritori, sigluodo gui di Verto,
di tanta grande gra es viriti d'animo, che Lodonno Banaro Imperadoic ne stice signalata slima. Onde tronandosi in Pauta gli dond
Castel Borga, detto anto Sundigussio situato fra Pauta, es Milano,
con nevo es misso limperio, es con tutte quelle prenimenze e giutinstitioni che a detto Cassellos appartenenano, si come in esso princidigio sotto la data dell'anno 1329-si contiene. Visse etiandio moltobonovato

Jacon, o l'anno 1391 il quale bebbe in gouerno la città di Pauia , & Antonio chiariffimo per virtù di guerra . Percioche essendosi ne tranagli del Duca Filippo Maria di Milano pori ato egregiamente d' pro del Principe suo : fu da lui posto alla guardia della città di Brefia. per la quale guerreggiando i Umitiani col Duca, vifiriduffe tutta la fomma della guerra di Lombardia . done essendo Francesco Sforza, Nicolò Piccinino, il Carmignuola, Nicolò Mauritio da Tolensino con altri principalissimi Condottieri per l'una parte & per l'altra : finalmente i Vinitiani ottennero quella città . Maimportando il tutto la Rocca che era fula fommità, alla cui quardia era Antonio: si affaticarono vn'anno, er vn mese per hauer la . Nel qual tempo non fi può agenolmente efflicare con quanta. vigilanza, & con quanto ardire & valore egli la manteneffe con-- tra cost numeroso efferento del nemico. Nel fin del quale anno, non comparendo soccorso aleuno, s'arrese a Vinitiani, con sodisfat-· tione del suo Signore; poi che era stato cosi ostinatamente fedele. & con immensa gloria di quella famiglia , della quale in quel medesimo rempo, crano alla custodia, di Vercelli, di Crema, di Erescia, di Bellinzone , di Cassano , di Monza, & di Cremona: tutti buomini & Capitani della famiglia Landriana , tanto erano allora in concetto gli buomini Landriani di esser di fede incorrotta, & valoro si nella militia. Onde si tenena per ogniuno, che quel potentissimo Imperto fotto Filippo Muria , fesse resto folamente da i Landriani . L'anno seguente, o poco prima

Lanto (guerne, o poco prima berando, venerabile per chiara o pinione di fantità, e- per dottrina, venuto a morte Ciouanni Barbauara Vescouo di Cono si creato in fuol luogo. E Froco dopo, benementio di Santa sincipale bebbe la dignità del sardinalato da Papa Fugento, e col titolo di S. Mariain Trasteuere. Della cui opera il Papa si valse molto, perciocheegli sul vuo di quei 18 personaggi, che esso mandò (dopo quel Anni di Christo.

Concilio, nel quale si disputo co Greci in Fiorenza) a debilitur leragioni del Concilio instituto in Bassica. Hebbe dinerse legationi per Santa Chiefa rulle quali acquista non mel lustre di valoroso, coprindento, si morti in Vicerbo l'anno settimo del suo Gurdinalato i Or su seponditto nella Chiefa di San Francesco. Et gli-soccesco del Pessonado

Bernardo suo zio Arciprete allora di S. Maria del Monte : allora assai vecebio : buomo non punto pomposo, & perciò contento di poco : &

1451 molto limofiniero; il qual fi mort l'anno 1451.

Francesco parimente seguendo le vestigie de suoi maggiori , si era acquistato in ogni attione , cosi publica come prinata , nome di honoratissima lode. Onde per ciò fatto consapenole de gli occulti secreti del Duca Filippo Maria, era da lui molto stimato. Ma egli eraperciò contrario a gli Sforzeschi, de quali allora Francesco Sforza aspirana intrinsicamente a impadronirsi di Milano: nella morte del Duca. Onde venuto il cafo, il Landriano che era capo della parte Braccesca, & il Birago della Sforzesca, inuestigando l'intention del moriente Duca , lo perfuadena che egli poltafe la beredita Sua ad Alfonso d' Aragona Re di Napoli : & il Birago allo Sforza. fuo figlinolo adottino. m.: il Duca rido to nelle vitime difficultà della morte fu fentito dire, che harebbe voluto volentieri, che dopo la morte fua rouinaße ogni cofa : si come quasi auenne. Percioche quello stato cosi grande andò tutto fozzopra, ribellandos la maggior parte delle cistà fieldite alla cafa Vifconte . Et i Milanesi ridottisi in liberta, nella quale non erano auezzi, aggirati: dal Piccinino, da Carlo Gonzaga, che tentò di farsene Signore, & da dinerfi altri loro capitani, vacillando nel gouerno, non fapenano prender alcun partito che buon fosse alla falute loro . Onde lo Sforza entrato ful Milanefe , & postofi quattro miglia preffe alle Stanze del Piccinino: molti de Braccefelu l'andarono a ritronare: fra quali furono

Andrea con vna squadra di gente armata, &

Antonio suo fratello tornò a Milano conducento caualli, con an mo dilafciare il Piccinino, il quale si mise in spauento: poi che ucdutosi abbandonar da Landriani, temeua d'esse ancolasciato solo daz gli altri, & in preda del nemico, che gli era si presso. Es non molao dopo

Fermo, Castellano della Roccaminore di Trezzo oltre Adda, fattaper guardia del ponte, passò alla parte del Conte Francesco. Il

Anni di Christo.

1477

quale finalmente diventato Duca di Milano per vigor del fio moltonalore: fu costretto a guerreggiar co Uinitiani: & malersi oltre a gli altri d'Antonio Landriano sudetto, che instrue col sonte a Pierro Maria de Ressi, comandana a mille cavalli. L'anno poi 1477-cs sendo soccio con giura di Andrea Lampognano, di sarlo Visconte, & di Hieronimo Olgiata; per la quale fu tolta la viia d'Galeazzo Maria, fissinolo del Duca Francesco: & rimasso di lui Gio Galeazzo posceolo fanciuletto; sighabito nel Principato: dopo moltecontentioni, & provissoni faste da i capi del governo per sicurezza & tranquillità dello Stato, si ordinarono due Senati. L'anno che bauesse la cura delle cose ciniti: & l'altro secreto nel castello, che procurasse cosse di Stato. Et il governo del Duca giovannetto so fu dato

Pictro Landriano, a Giacomo Trinulci, & a Roberto da Sanfenerino, principalissimi Canalieri in quel tempo di Lombardia & famosi per la memoria de fatti loro illustri nelle guerre passate. Et non molto dopo il detto Pietro fatto General Sinifcalco della Duchesa Bona, che hauena scacciato di Milano Lodonico Sforza, unitosi con Antonio suo fratello, che era allora Prefetto dell'Erario Ducale, & con altri della fattion Ghibellina: opero che la Duche Ba si riconciliasse con Lodonico. Ne quali tranagli esendo Ascanio Maria, che fu poi Cardmale, in discordia col Duca, finalmente, Pietro fudetto, Senator Ducale, fu mandato a Trezzo per accordarlo col Duca.Il che effendo seguito secondo il desiderio di Lodonico: nacque poi la guerra de Vinitiani col Duca di Ferrara . per la cui dinerfione adoperandosi il Duca di Milano, & giudicando che fosse bene di rom -. per la guerra a Vinitiani in Lombardia, Pietro con altri Signori insieme, richiesto del suo consiglio, discorso felicemente intorno alla predetta rottura, difinadendola fe fi poteffe: ma quando pure foffe necessario per faluar Ferrara, ridur l'armi in Lombardia, ricordò cose utili al Duca per essa guerra, accioche la lega de Principi confederati contra i Vinitiani, caminaße di buon paßo in quella impresa. Dopo la quale, Lodonico Sforza zio del Duca, che se affrettana d'occupar quel grandissimo Imperio togliendolo a Giouan Galeazzo legittimo Duca suo nipote : entrato come Gouernatore all'amministratione delle facende per nome del nipote: fu finalmente creato Duca da Massimiliano Imperadore: fauorendo quest'attione

Antonio Landriano, che era come noi dicemmo di sopra, General Presetto

### Flustri d'Italia. 12

Anni di Christo. Prefetto dell'Brario Ducale . Perche egli configliana bauendo bisogno lo Stato di Lombardia d'un Principe matino in tanto tranaglio di guerre, che erano in Italia, che si esaltasso a tanto grado Lodonico attissimo in ogni tempo a sostenere il pondo di cofi gran dominio. Fatto per tanto Principe di Milano con molto fauore dell'universale, . c. chiamato da lut in Italia Carlo Ottano contra gli Aragonesi, che gli scacciò in quindici giorni del Regno: infospettitosi della grandezza del Rc. Geollego col Papa, er co Vinitiani, con Ferrara, con Maniona, G con aleri Signori per difesa delle cose d'Italia, Onde farlo irritato contra di lui, er toltagli Nouara, il Duca venne in tanta difi fidenza per le difficultà delle cose, che penso di ritirarsi in Spagna: fe il predetto Antonio non l'hauese efficacemente persuaso, a confi darfi di poter difender con l'ainto de collegati le cofe sue. Si come anco lo persuase che non accettasse le conditioni pergognose del. la pace, che gli erano proposte da Lodouicon Duodecimo Re di Francia ; che era focceffo a Carlo Octano. & obe hauena moßo Larmi infieme col Papa , & col initiani contra lo Sforza . Mas tutta questa affettione di Anionio & le sue fedel ssime operationi con gli Sforzefchi, furono cagione della fua rouina. Percioche had uendo la Lega fatto progresso nello Stato di Milano : 6 essendo la città di Aleffandria venuta in mano de Francest, & follenatofi il popolo di Mitano, mentre che Lodonico penfana di fuzgire in Germania, Simon Rigione credendo de far cofa grata al popolo , & d'acconciare anco i fatti fuoi y come fastorico dal Re di Francia: pensò d'ammazzare Antonio: il quale, buomo di molta pratica , & d'acutiffimo ingegno , ricchiffimo ; & riputato 1.4 fra tutti i Milanesi per principale, hauendo insieme co suoi collega riscosto in Milano, & in alire città & luoghi del suo Impe-in rio grandissimi sussidy & nuone gabelle ; s'era concitato contraci l'odio dell' pninerfale . Tolti Simone adunque con seco dodici canai ...... leggieri pagati del fio: affall Antonie , poco di fopra al palazio, del Carm'gnuola, & gettato'o in terra da cauallo con trefente: lo 9 lafeiò quini per morto. Peruenuta la novua al lanca, girmando incon ... tanente a cafa Federigo & Afcanio Cardinalisi quali tronata che le ferite non erano punto mortali, lo fecero condurre in castellos done do la fra due giorni, o per la paura ch'esso hebbe, o per alero sinistro accidente, passò all'altra vita. La cui morte spanéto di maniera il Duca ch'egli sinza lui si tenne del cutto spacciato. Et allora fu detto: che

16.1

:10

che la morte d'Antonio fu la prima cagione della rouina del Duca Anni di poi che gli fu tolto huomo tanto fedele , & prudente . Il quale per-Christo. duta la fperanza di poterfi più mantenere in fato , mandò a Cofmo i figlinoli, & molte delle fue ricchezze per ritirarfi in Germania. Et donato a diversi de suoi Baroni diverse Castella , & messo nella. fortezza di Milano Bernardino da Corte, elesse quattro principalissi-,

mi, fra quali vn fu

Hieronimo Landriano Generale dell'ordine Humiliato accioche fra lore ne eleggeffero otto altri per gouerno della Republica, menere egli ftaua lontano : & cosi cedendo al nemico, porto finalmente le debite pene della sua troppa ambitiosa voglia di signoreggiare. Atterate adunque l'Imperio di Lodonico, poi che condotto in Francia, vi finì la vita in ofcura prigione, i Landriani (restandone anco in Milano) se sparfera molti di loro per dinerse occasioni in dinersi luogbi d'Italia .. De quali fu illustre

Tomafo , diuenuto famofo per lo Etudio dell'armi , & per molti valorofi fuoi fatti . Conciofia , che costui militò per quattro Re di Napoli, per Papa Aleßandro Sefto per la Republica Umitiana, & Fiorentina, con sì gran fede, & con sì felice prudenza, che ne riportò titoli & gradi honorati conformi all'antica nobiltà della fua chiara

famiglia. Del quale furono figlinoli

Francesco, dotato di granità d'ingegno nella sua gionenti. Il quale applicatofi allo fludio delle lettere, done fece bonorato profitto, prefe il grado del Dottorato con molta fua tode. Percioche era amato & riverito da ogniuno per nome di bonta di vita, & dico-Stumi .

Fabio, postosi al servitio di Guidobaldo Duca d'Vrbino, dal quale su som:

mamente amato, si mord in eta giouanile, &

Vn'altro, che fu Vefcono di S.Marco, città posta nel principato di Bisignano.Ma di Francesco nacquero

Marsilio:buomo di Chiesa, & bebbe le Badie di S. Antonio di Milano. & di Piacenza . & Protonotario Apostolico , fu Referendario di giuftitia, & digratia.

Oratio fra : principali della fua città, per riputatione, & per virtà, &:

di animo generofo & cinile. &

Fabio: la cui feruità di molti anni con la cafa d'Vibino, meritò che oltre allo hauer per moglie vna mpote del Duca, egli foffe anco bonorato da lui del castello di Montefelicino , fi come fu parimense bonorato dal Re Filippo dell'habito di S. lacomo di Spagna, illifire,

Anni di fire, in tanto che lo vestono anco diuersi Principi d'importanza...
Christo. Ne lascierò in dietro di questa stirpe

Né laficirò in dictro di questa flirpe
Ambrogio, il cui valore s'acquistò bonorati premi di singolar virsi
& di sedel servitio gid più di sessanta anni sono, col Duca Francesco Maria: sotto le cui insegne militando egli, su dai s'apitami grandi riputato accorto di consiglio, & mosto valoroso di mano,
mostrando del continouo bonorati segni di savio & giusto buomo.
Perche il Duca ottimo estimatore dell'altrivivivi giudicando il
Coate per hommo singolare, gil donò come a benemerito suo. San
Costanzo, Ripe, & la Tomba, tre ricche & popolose castella, con
altre cost appresso di molta importanza. Furono suoi fissivoli,
cioè,

Gio. Battista padre del Conte Gian Francesco, che nacque muto, & del Conte Antonio grato molto, & amato dal Duca Guidobaldo, del quale bebbe vna figliuola per moglie, colcastello d'Orciano in

dono . Or

losef Francesco, la gloria del quale per le cose fatte da lu , non si può cofi ageuolmente riftrignere , ne piccioli fpatij di coloro che diritamente scriuono. Perche egli tronandosi con Carlo Quinto nelle guerre di Lamagna contra il Langranio, & i Principi congiurati a danni dell'Imperial corona : Carlo per la viviù di quefto buomo eccellente, & per la fua militar vigilanza, octenne vittoria d'una brauissima battaglia. Conciosia che hauendo Francesco trouato il guado d' un groffifimo fiume , & chendo flato il primo a pasarlo: & feguito dall'effercito Imperiale , diede occasione all'acquisto della predetta vittoria . onde l'Imperadore riputando questo buomo grande & di efficacissima viren & di industria, degno di ogni bonore , lo ornò di illustri titoli di preminenze militari , & l'affunfe nel suo Consiglio, con altri carichi di momento. Il medesimo secc il Re Filippo, donandogli la terra di Pandino affai principale ful Milanefe, & creandolo del fuo configlio di Stato, & di guerra. Indi fatto Stratico in Messina , bebbe vitimamente il grado di Ma-Stro di campo Generale, della Lega che fu fatta l'anno 1570. da i Principi Christiani contra Selim Imperador de Turchi.

'Anni di Christo.

#### 



I è detto nel principio de Carrofi, che i Caraccioli nfeirono del medefimo fangue, ese che alcuni al dero fomo detti Pilquiti, o Suizzeri & aleri Roffi, ma però procedenti enti d'un medofimo ceppo. S'amoutramo dunque de predetti, l'unno 1228 i

Gionanni, il quale guardando il castello d'Ischia per Federigo I t. Imp. juo Signore:uolle più tosto morire & lasciarsi abbrucciare, che man-

care all'obligo , & alla fede fua nerfo l'7mp.

Berardino Arcinescono di Napoli l'anno 1257. Li cui memoria in una eppella dell' Areinescondo, due in questa maniera: Hieracce, corpus vonerabion Christo patris D. & Domini nostri Berardina Caraccioli Rubei de Neapoli, Dei Gratta Archiepiscopi Neapoli, & vettifque luris Dostorisac medicina, scientua periti. Qui obti canno D. M CCLXII. tertuo nonas O Robr. lo-annos Caracciolus Rubeus nepos sieti secti.

Landalfo Guffittaro di Principate oltre,

Heyrico, cognominato Vicola conte primo di Hieraci, valorofo & bello di copo fiumolto amato dalla Regna Gionama Prima, & fu Gran Camarlingo, del Regno, & fuo Maftro di cafa. Spogliato alla fine di tetti i fuo beni dal Re Lodovico, lafciò

Antonio, al guale la Regina hannto il cirado di Hierate da Nicola Ae
zjainoli cite di Melfiyche glie le havena rimuntiato, lo ridonò, co quel
leginzi flutation sche have a hanne fino padre Emrico Hebbe anco Mosfuto, a (suppri enono, Elefu ereato Crambrel ano della Regina, la quale
gli dono la Teopoira d'Anogiach fu signale la Baronia della Crottena, et d's, cinergeo Pretuno pos fosto carlo 3 il tiesdo di Hierati, lo
ritoprò da Alberigo da Barbiano cost ed Cunio. Laferò 4 femine, en

ricoprò da Alberigo da Barbiano côte di Cunio. Lafetò 4 femine, & Giovanni conte 3 di Hieraei. Segal costui le parti di Ladislao: aggiunfe alla Baronia d'Anogia, la Motea di Candiamii. Et hebbe in dono

dal Re la Rocebetta in Calauria.

Battista suo fratello gli soccedà» Seruè Lodonico Terzo», & da luifa creato Conte di Terranona. Tristano Caracciolo nel suo lubro dellanarieta della fortuna: scriue di cossui, ch'egli teneua honoratissima coriet nella quale promisonava samosi Capitani, & Dottori, & era splend dissimo fra tutti i Baroni.

Tomaso s.o soccessore, diuentato di conte Marchese di Hieraci, accu-

Anni di <u>fato di ribellione, er confinato in prigone perdè tutti gli stati .</u> Christo. Ossino valoroso buomo : su amato da Ladista o , dal quale bebbe Maida

stino valorofo buomo: fu amato da Ladiflo, dal quale bebbe Maida.

Ladiflao da Lodonico d'e-Angiò, rimafe prigione. Morto Ladiflao, liberò animo famente la Regina Giouanna, dalla fernità, nella quale
berò animo famente la Regina Giouanna, dalla fernità, nella quale
berò animo famente la Regina Giouanna, dalla fernità, nella quale
berò animo famente dalla Marcia fio marito Fa Gran (ancelliero del Regno. ma non fi contentando di ciò, fdegnatofi con la
Regina, che s'era data tutta a Sergianni Caracciolo: favorò occultamente Sforza ful e legra che auemento fis forza de lei, aquale per
riconciliarlo gli donò Nucafiro con titolo di (oute. Si feoprì poi contra la Regina in favor d'e-Monfo d'Aragona. Ma ritornato di nueno in gratta, bebebe la riconferma di Nicafiro dal Re Lodonico. Non
molto dopo, dicono che fu primo mouitore della congura fatta conta Sergianni, che l'anno 143. 3, fu ammazzato. Per laqual cofaOttino venne in fomma riputatione, onde morta la Regna fauori le

parti di Renato contra Alfonfo. Hebbe per donna (aterina Ruffa. Zuigi gli focceffe, & fu x. (onte di Nicaffro. Coffus fu inguistamente priuato di Nicaffro, di Maida, di Laconia, di Calauico, decastelli di Eerolito & di Monte Sora, da Ferdinando il vecchio.

Alfonfo fuo fig. le ricupera da Ferrante giouane. Ma di nuono è prinato da Ferdinado che ricuperò il Regno valorofaméte, et donato a Marc'Antonio Caracciolo , i cui foccestori posseggon hoggi quello stato.

Ramondo fratello d'Ottino, generò

1433

Gian Tomafo che fu padre di Camillo , di Jacomo , de d'Ottimo che morirono fanciulletti di Annibale, de di Scipione , di Marcello, de di Ramondo. De quali Marcello ferul Ottanio Farnefe Duce di Camerino, de tirò con esso Ramondo. de essendo stati in tutte le guerre de tempi loro, morirono amendue de Scipione viue al presente. de Anmibale d'essono dell'solat.

Gualtiero Viola, hebbe da Maria Ducheßa di Durazzo, il Cafale di Carbonara, & Picdimonte in Capitanata, & Roberto Imp. di Costantinopoli li donò la metà del Cafale di Cagnano. Fu cossii Ciam-

berlano . & hebbe per donna Regale Barrile .

Filippo d'Vngot, fu quello che alla presenza del Re Lodonico serì a morte il Gran Siniscalco Acciainole. Hebbe in dono dalla Regina Giouanna il castel di Ciampello

Nicola suo sig. hebbe il Casal di Nazzaro in terra di Lauoro. da Lode-

uico di Durazzo. Fu fatto Capitan Generale sopra tutti i malfattori & ribaldi del Regno di Sicilia. & Maestro Rationale della. O 2 Gran

Anni di Gran Corte di Carlo Terzo generò di Siginolfa

Christo, Gicaltieri, che sotto Ladislao gouernò molte città & fu suo Ciamberlano. Ma in tempo della Regina Gionanna fu fasto Maestro rationale della sua gran Corte. Giustitiario di Tauerna, & di Forleto. & Capitano di Catanzano . Capitano a guerra di Gaeta . Morta poila Regina, segui le parti di Renato, si come fecero anco tutti i Caraccioli Rossi che fu la rouina loro .

Colantonio fuo figlinolo, bebbe da Renato, tutti i beni feudali & burgenfatici , che furono di Cola di Giordano . Fu Signor della villa di

Cafapulla nel territorio di Capua.

Galeazzo nato di Gualtieri : per la feienza dell'arte della guerra, rimesse in piedi la riputatione della famiglia , & acquistò Vico , terra posta nel monte Sant' Angelo . Militò nella guerra d'Otranto con bonorato carico. Hebbe per donna Camilla della Leoneffa . et diede principio alla Cappella de Caraccioli in San Gionanni a Carbo-

nara.

Colantonio Marchese primo di Vico con più ardito fato apri la via alla. grandezza della faa cafa . Percioche bauendo esso rapito Giulia primogenica di Luigi , & di Beatrice Carrafa che fu forella di Paolo Quarto Papa, la qual douena foccedere nelli ftati di Tilefia, Feniculo , Palazzo , Iano , & Vitulemo : con tutto che foße suo ftrettiffimo parente, la tolfe per donna fenz'altra dispensa. Et tiratos in parte ficura, finalmente s'acquetarono i romori & celi ritornò a . Napoli, done fini la incominciata cappella : & fece vn belliffimo & notabil giardino lungo le mura di Napoli. & gli foccesse

Colantonio suo nipote per Galeazzo suo fizliuolo secondo Marchese di Vico , Signor di molta Splendidezza in tutte l'opere sue onde ammirato or amato in Napoli , venuto in odio per la fua libertà a D.Perafan di Rinera Vice Re di Napoli, cadde in on pelago di tranagli. Onde fotto titolo di religione, stetie lungo tempo prigione in Castello. di done pfcito, fu per altre cagioni tormentaro lungamente nel regno dalla fortuna. Con tutto ciò fu sempre honorato & reuerito da ogniuno fe bene era in prigione, contanta grandezza, che'l predetto Vice Re più sdegnato: gli diede più tribolationi desideroso di leuarlo di terra . ma egli forte & costante, finalmente vide la morte del Vice Re. Ma perseguitato anco da soccessori, dopo vari accidenti fi conduße a Venetta . done vinendo con pompa & grandezza più tosto da Signor fortunato & ricco, che da efule: fu molio previato er bonorato dalla nobilia Vinitiana. All'pliimo pinta ogni diffi-

difficultà, si tornò pochi anni sono alla patria. Hebbe dall'anolo ol-Anni di tre a Vico, Montefujculo, Terracufo, Castelpoto , la città di Tilefia, Christo. la Pilofa, & la Motta.

Ferrante Conte II. di Biccari, & di Airola: l'anno 1556. foccorfc con 2. milafanti la riviera di Capitanata contra l'armata del Turco. Hebbe poi Barletta in presidio : done si portò sì fattamente , che la città li dono una catena d'oro con una medaglia del Re, nel cui rouescio si leggena, Ferdinando Caracciolo & prudentiam, & benignitatem in tuenda bis vrbe . S. P. Q. Barolitanus . Fu poi sempre con la persona di D. Giouanni d' Austria su l'armata nella guerra col Turco, & ne riportò lode cosi per lettere di D Giouanni. come del Re Filippo. Accrebbe il fino dominio con la Baronia di Valle maggiore confistente in Castellaccio, Faito, & Celle, & con Airola ornata di titolo di Conce. Rizzò la sepoltura a Conti di Hieraci. Hebbe di Camilla figlinola di Ferrante Loffredo Marchesco di Triuico, Emilio & Antonio.

Ciarletta fu Castellano della sortezza di Castello a mare di Stabbia. & Capitano non folo della città, ma di Lettere, di Gragnano, di Piemonte, & del luogo delle Franche della prouincia Principato. Maestro Portulano di Puglia Sotto Renato, Castellano di S. Ermo con altre preminenze, presso al dominio di Atonteleone. Ma scacciato Renato del Regno con graussimo danno de Caraccioli Ciarletta, dopo molte perdice, vien favorito dal Re Alfonfo, del quale era

Configliero & si muore l'anno 1450.

Marino, datofi alla corte, & fernendo il Cardinale Afcanio Sforza, 1518 l'anno 15 18. è mandato Nuntio da Papa Leone à Carlo V. paffato poi al fernitio dell'Imp. è mandato da lui ambasciadore a Venetia. Quindi fu ambasciadore al Duca Francesco Sforza. Et tornato di miono a Venetia, vi concluse la pace fra l'Imp & la Repub Fu pol à Milano, & non molto dopo fu creato Cardinale da Papa Paolo Terzo. Manata la guerra fra l'imp. & il Re di Francia: fu mandato all'Imp. per acquetarlo. Venne in tanto a morte il Duca Francefco: onde l'Imp fasto Signore affoluso de Milano, vi mandò al go-1538 werno il Cardinale che l'anno 1538. vi fi mori con dulore princifale

di tutta la Lombardia.

Gio. Battista fratello del Cardinale, Conte fecondo di Galera, bebbe più fig. de quali Luigi, & Cola Maria, furono Vescous di Catania Ascamo fu al fernitio di Filippo : & del Gran Duca di Tofcana : & naloroso buomo. il quale creò Scipione che si mort gionane, Victoria, 9...

Anni di Christo. che fu donna di Francesco della Leonessa, Dianora che fu di Felice della Marra, & Beatrice donna di Hieronimo della Marra. Carlo parimente sp. di Gio. Battissa, generò di Beatrice Caracciola, Achille & Oratio. Hebbe il gouerno di Puglia, & Lanno 1568. il gonerno della Promincia di Principato, nel qual si morì

Domitio primogenito del detto Giouan Bastifia, penduto il Contado di Galera, comprò la Torella, fopra la quale bebbe titolo di Conte. Gonerol la promincia d'Abrazzi con molta fua lode. Comprò parimente la Tripalda già illufire per titolo di Marchefato: della qual terra bebbe finalmente tivolo di Duca dal Re Filippo. Hebbe per donna Lucretia Arcella, della qual fece Marino, Diana doma di Blave'. Antonio Caracciolo Sig. della Saluia, & (aterina maritata a Scivione di Somma.

Marino Duca della Tripalda, internenne nella battaglia nanale con Don Gionanni d'Austria. Et bebbe molti figlinoli.

Antonio Baron della Saluia. nel cui ramo è anco la Signoria della Sala, di Atano, di Petrafeffa & di Brienza comertita in Marchefato. Paolo ne tempi de i Re Aragonefi: Cafiellano del cafiello dell'Vouo. Ettore fuo fig. fu Sig. di Panarara, & generò

Gio. Andrea, c'hebbe titolo di Marchefe fopra la terra di Mosuraca . &

Paolo, occifo da vaffali, nella venuta di Lotrecco nel Regno.

Landolfo, lanno 1348. Arciuescouo d'Amalfi, creato dal Re Lodouico. Nicolò Generale de Predicatori, creato (ardinale l'anno 1278. da Papa Urbano Sesto, con titolo di S. Ciriaco nelle Terme.

Corrado Ucscou di Mileto, Patriarca di Grado, Arcinescou di Nicosia, creato Cardinale da Innocenzo Settimo l'anno 1405, su camarlingo di S.Chicsa: & Legato in Lombardia sotto Alessandro Quitato, & morì l'anno 141 in Bologna sotto Giouanni XXIII. Papa

Ricciardo Gram MacSi o di Rhodi, zio d'Ostino sporadetto Nella predetta famiglia adunque sono gli infrascritti stati nel Regno: il Ducato di Martina, il Marchesato di Bacchianico & di Vico. I Contadi di Nicastro, d'Oppido, di S. Angiolo, di Lombardi, & della Torella. Le Baronie d'Anighano, di Costra, di Castelfranco, di Casalalbore, di Lucciano, di Sicignano, di Laurito, d'Isla, di Pandarone, di Pisiglione, di Tosco, di Postiglione, di Pierdssumo, di Ravolano, di Ellorissurano, di Ellorissurano, di Ballorissurano, di Sallorissurano, di Sal

#### Signori Medici.



I troua la famiglia de Medici, non pure in Fiorenza, doue ella domina la Tofcana, ma in Milano, dalla quale »fil Papa Pio Quarto, in Ferrara, in Breficia, in Verona, or in altri luogòn d'Italia. Si sparse anco per la Grecia, nel Regno di Cipri, es in Rodi, si come è noto ad ogniuno.

Ma se ella sia tutta d' vn sangue, & divisa in più rami , o pur diversa d'origine, et di principi, et se d'Italia andasse nella Grecia, o pur dalla Grecia paffaße in Italia, non ho faputo, ne potuto trouare. So bene io questo, che i Medici di Fiorenza, banno signoreggiato, gid molti & molti anni sono, diverse città nella Grecia: come s'è inteso ne tempi nostri per legitime, antiche, & approuate scritture, portate. gid al Gran Duca Cofino , da alcuni gentilhuomini Greci della medesima famiglia , che furono largamente premiati . Onde per ciò si vede , che chi diffe , o feriffe , che ella è cafa nuoua , in quella città , & originata in Mugello , si mose , o per inuidia , o per ignoranza, o per malignità. Gionanni Villani (ronista, che visfe già 300 anni sono: fauellando del Ducad'Athene, che fu fatto Signor di Fiorenza, nel libro 12. d cap. 2. scriue. Appresso all'entrat d'Agosto, fece pigliare M. Giouanni de Medici, stato per lo nostro Comune, Podestà in Luca; & secegli tagliare il capo : apponendogli &c. Et a cap. 8. pur del medefino libro: & del medefimo foggetto. Fece pigliare vn Matteo di Morozzo & fu vn carro attanagliare, & poi tranare fenz'alle & impiecare, perche haueua riuelato vn trattato de Medici , & d'altri. & d cap. 15. Della terza era capo Antonio di Baldinaccio de gli Adimari , & Medici, & Bordoni, Oricellai, & Luigi di Lippo Aldobrandini. & a cap. 16. Gli Adimari, & Medici, & Donati principali, Sabato sonata nona, vsciti i lauoranti delle botteghe, a di 26. il di di S. Anna, anni domini 1343. ordinarono in mercato vecchio, & in Porta S. Piero, che certi ribaldi & fattori fettiziamente s'azzuffallero infieme, & gridallero all'arme. Baccio Baldini , scriuendo la vita del gran Duca Cosmo dice , che questa casa è pnadi quelle del primo cerchio delle mura di Fiorenza, la quale fu col tempo ampliata nella forma. ebe si vede al presente. Et che questo apparisce assai chia-

Anni di Chufto.

ramente, perche lo dimostrano le sue case antiche, le quali altre volte erano, done è bora la piazza della Malnagia, & la loggia de Medici, la quale era già, done al presente è posta la tanerna del porco. Et fogziugne che egli crede, che per il paffato foffe nominata. cent altro cognome the di Medici. Et racconta che fotto questo nome ha baunto 62. Priori (Magistrato supremo in quei tempi della Republica) 28. Gonfalomeri di Giustinia, con dinerfi altri titoli di Principato, cofinello flato Ecclefiastico, come nel temporale. Et certo che noi sippiamo, che inninzia tempi di sosmoil vecchio, Grouanni della med fima cafa, con insutto animo, & con fingolar prudenza s'oppule a i Visconti di Milano, che assaltarono con tutta la forzaloro lo stato di Fiorenza, & Vieri Cavaliero splendidissimo, capo & moderatore di tutta la città, la mantenne sempre in grandissima tranquillità & pace. Et Silvestro Canaliero illu-Sire di gran maneggio & splendore, i enifatti si leggono melle bisto. vie Fiorentine, ma

Cosmo figlinolo di Gionanni, moderatore & rettore della Republica & cittadino come gli altri in parità dell'esteriore, ma dispari in potenza, diede gran chiarezza alla cafa, percioche fu primo fondatore della grandezza sua . Conciosia che ricchissimo oli re a tutti gli altri buomini d'Italia : per baner egli bereditato ( come fi crede per molti)! davari di Papa Giouanni XXIII. che fu deposto nel Concilio di Coffanza, & fortunatiffino nelle cofe fue, da lui gouernate con grandezza d'animo, & con fingelar prudenza : fi aprì la viafra fuoi di farfi luogo principale in quella Republica , più tofto appaffionata, che ben regolata. Egli fa il più riputato & nominato cittadino, per huomo difarmato, che haucke mai, non fo-Lamente Fiorenza, ma qualinque alera città di che si babbia memoria - perche non folo superò ogni altro de tempi suoi , di autorità & direcipezza, ma ancora de liberalità & di prudenza. Conciofix cin f a tutte l'altre qualità che lo fecero Principe nella fua patria, the l'efter sopra tucti gli buomini magnifico & liberale. Appart la jea liberalisà moito più dopo la norte fua, allora che Piecro suo figunado vode viconafeere le sue softanze. perche non era cittadino che banesse nella cutà alcuna qualità, a chi egli non hauefe großa wanna frestata, eg mole pole fenza elser richiefto, quando intendena la necesfica de pno buomo nobele, lo fonenina. Appari nella copia de gli edifici da lui fabricati. perche edificò da fondamenti San Marco, San Lorenzo, Santa Verdiana:

Anni di Christo.

diana : & ne monti di Fuscle San Girolamo & la Budia: & in Mugello un Tempio de frati minori. Oltre a queflo fice fare Altari, & Cappelle Splendidiffime in Santa Croce, ne Serus, ne gli Agnoli & in San Miniato, i quali Tempiy & Cappelle oltre ad ed ficarle, riempie di paramenti & d'ogni cofa neceffaria al culto dinino. A quefli facriedifici s'agginnfero le prinate fue cafe , le quali fono , vna cella nella cietà preffo San Lorenzo in Via larga, di quello effere ch'à tanto cittadino fi conneuna . Quattro di fuori a Careggi, a Fiefole, a Cafagginolo & al Trebbio, tutti palagi non da prinati cittadini maregij. Et perche nella magnificenza de gli ed fici non li baftaua effer conosciuto in Italia, fabrico anco in Gierusalem, vino spedale per i pouert & informi pellegrini , & in Venetia nel monistero di San Giorgio Maggiore vna copiofa & ricca libreria, quando vi fletse confinato dalla fua patria per uno anno, alla quale restituito con applauso vniuerfale, venuto a morte, bebbe da les per publico decreto, come benemento titolo di PA DR E della patria, come fi legge nel fuo sepolero in San Lorenzo. Fu fua conforte Contessina de Bardi de Conte di Verma, della quale gli nacquero Giouanni, che fa marico de Cornelia de gli Aleßandre &

Pietro , il quale rimafo berede delle fostanze & dello flato del padre , mal diposts della persona, perch'era in modo contratto, che d'altro che della lingua non si potena valere sostenne dinersi tranagli da suoi cittadini, de quali i principali foito spetic di mantenerlo nella sua. antica riputatione, gli feccro vna congiura contra per rouinarlo. Ma riparatofi quanto pote con l'ingegno fi morì d'età di cinquantatre anni la eni virtit & bonta non fu compiutamente potuta conofeere dalla fili patria: per efter fopraniunto poco a suo padre: @ quel poro nelle contentioni ciuili, & nell'infermità confumato. La

moglie fu Lucretia de Tornabuoni che gli partoil

Giuliano gratioso & nobilissimo giovane per le sue qualità. Fu morto in Santa Maria del Fiore, mentre i Salutati, con occulta congiura, affalendo Lorenzo fuo fratello, & lui , cercarono di liberar la Pa-

tria , come effi dicenano , dalla tirannide loro .

Giulio fig. del predetto Giuliano, Caualiero di Rhodi, fu creato Cardinale da Papa Lione fuo cugino, por Papa, or detto Clemente Settimo. Al Guicciardino dipignendo questo buomo col penuello del fuo grauffimo giuditio, lo ritrabe in questa maniera. IN lui eras quafi fempre ripugnanza grande dalla dispositione alla essecutione. conciofiache alienissimo per sua natura dal conceder qualunque gratia

Anni di Christo. gratia domandatagli, non spena anco difficultarle ò megarle coèfiantemente, ma lasciando spesso vicer la volontà sua dall'importunità di quelli che domandanano, & in modo che parena il
più delle volte che concedesse pie pe paura che per gratia Orete eltrone. Nellecosse su procede s'empretando er sosso. Et in
altroluogo soggiagne. Di naturagrane, deligente, assistante la
prateta grane or ostinato enle su deligente, assistante la
prateta grane or ostinato enle su deligention orginicasa. Era riputata grane or ostinato enle su deliberationi or su fictimpio maranigitos della varietà della furtuna. Nel suo Pontescato Roma
fu lacobeggiata dall'esservi in periale or essi siete quattro messi
assistante no castello. Alla sine desideros di innettere in casa la
sua fina famiglia essile, partiscatos con Carlo Quinto, miss l'assendo
suo practica a Fiorenza il aquale baunta per accordo, vi ordinò per
capo or Duea della Republica Alessando de Medici, con sua

grandissima contentezza.

Lorenzo fratello di Giuliano. Huomo eccellentissimo in tutte le parti, che si conuengono a Principe Heroico : & primo che fosse fondator del fuo Imperio effendo prudentifimo, accortifimo, & virtuofifsimo , bilanciò per un tempo come dice il Guicciardino , i Principi e'r le cose d'Italia, di modo che vi mantenne vna lunga pace, onde moffe altamente le radici al suo Principato. Precipitò quasi per la congiura de Saluiati, ma saluatosi dall'insidie, & poi dalla guerra moßali da Papa Sifto Quarto & dal Re di Napoli, gouernò per vn tempo la Republica felicemente . Amana maranigliofamente qualunque huomo che foße eccellente in un'arte. Fauoriua i letterati , de quali nutri il Politiano , Christoforo Landino , Demetrio Greco & altri illustri de tempi suoi . onde Giouanni Pico della Mirandola , huomo quasi che dinino , lasciate tutte l'altre parti d'Europa che egli banena peragrato, moßo dalla magnificenza di Lorenzo, posela sua babitatione in Fiorenza. Fu amico dell'Architettura, della Scoltura, della Pittura, & della Mufica. Scrife & compose dinersi Comenti & Poesie nella sua lingua. Et accioche la gionentù dinentaße uirtuofa, aprì in Pifa un bellissimo studio, done condusse i primi Lettori che allora fossero in Italia. Fu da Principi non folo d'Italia , ma da lontani ancora ammirato & flimato, & però Matthia Cornino Re d'Vngaria, mostrò molti fegni dell'amore che gli portana. & il Soldano d'Egisto, lo presentò & donò per suoi oratori. Et il Turco gli diede nelle mani Bernardo Bandini che haueua occiso Giuliano. Egli era nel discorrer le coseeloquente

Anni di Christo.

eloquente & arguto, nel rifoluerle fauio, nell'esteguirle presso e animos, nel s'possono addor di lui viri, che lo macchiasseo, advoca che sossono con este ence aravaustios, mune ciuvoto, & che si dilettasse di buomini fiaceti & mordaci l'iste ne gli vitimi tempi pieon d'asfanni, cavsati dalla malattia che lo teneua assitisto, perebcera oppresso di vitilerabili doglie di siomaco, le quali lo striustro tanto che si mort d'eta di 44, anni. Hebbe per moglie Clarice Osfana, della quale gli nacquero duers si spelinole maritatcl'vna a lacomo Salviati, l'altra a Pietro Ridolsi, la terza detta-Maddalena a Franceschetto Cybò sigliuolo di Papa Innocenzo Ottauo, & la quarta a Gouamus de Medici.

Pietro secondo siglinolo di Lorenzo: bebbe per donna Assonis na Orsina sig. di Roberto il Canaliero. Cossini estendo stati votti s'irancesi nel satto d'arme a Mola di Gaeta, seguitando il campo loro salito nella lenata dell'esfercito dal Garigliano sopra matarca co quattro pezzi d'artigliaria per condurli a Genona, andata la barca sotto per troppo peso, es percho bebbe i venti contrari alla soce del ssime...

s'affogò con alquanti ch'erano insieme con lui .

Gínliano fratello di Pietro , cognominato Magnifico . Fu Gonfaloniero di Santa Chiefa , creato da Papa Leone fuo fratello . Fu fuamoglie Filiberta forella di Carlo Duca di Sauoia , & zia materna del

Re di Francia.

1514 Giouanni fratello di Giuliano, non punto dissimile a suo padre Lorenzo, del quale fu secondo fiz. bebbe la degnità del Cardinalato da fnnocenzo Ottano. Il che tanto più fu notabile, quanto fuori d'ogni paf · fato essempio non bauendo ancora quatordici anni, fu affunto a tanto grado. Rel quale ninendo con quello splendore ch'erano usati di unuere i suoi maggiori : amato da ogn'uno , & egli ad ogn'uno grato, liberale, & amico, fu fatto Papa d'erd di trentafette anni , & thiamato Leone X. l'anno 15 13. Fauellando il Guicciardino di que-· fto Pontefice dice queste parole. LEON E che porto la prima gradez -Za ecclefiaftica nella cafa de Medici, & con l'auttorirà del Cardinalato foftenne tanto se , & quella famiglia caduta di luogo escelso in fomma declivatione, che poterono aspettar il ritorno della prospera fortuna, fu huomo di fomma liberalità, se però si coniene questo nome a quello spendere eccessiuo che passa ogni misura. In costui asunto al Pontificato appart tanta magnificeza & spledore, & animo neramete reale, che farebbe flato maranigliofo eriadio in uno che foffe per luza foccessione disceso di Re,o di Imp.ne jolo profusissimo di danari, ma di

Anni di Christo,

ma di tutte le gratie che fono in podefid d'on Pontefice , le quali concedena fi smisuratamente, che facena vile l'autorna spirimale , difordinana lo Stile della Corte, & per lo fpender troppo, fi mettena in necessità di baner sempre a cercar danari per vie strafirdimarie, A questa tanta facilità era aggiunta rna profond sima simulatione, con la quale aggirana ogn' puo nel principio del fuo l'ontificato & lo fece parer l'rincipe ottimo, non dico di bonta apoilolica , ma era riputato clemente , cupido di beneficare ogn'ono , &alienissimo da tutte le cose che potessero offendere aliuno esc. Grand'amator delle lettere & della musica. Liberalissimo oltre a tutti gli altri Principi , non pur del fuo tempo , ma de gli antichi ancora come s'è detto . & felicifs. rende felue la citrà di Roma, mainfelicissimo in questo che sotto lui nacque la b resia del persido Luspero, la quale ha travagliato gran parte del mondo. Guerreggio per mantener le giurifdittioni di Santa [ biefa : & l'anendo ricuperate le città di Parma & Piacenza, ne hibbe cofi fatta allegiezza, che per l'alteratione gli venne vn poco di fibricina @ moriffi, si disse però di veleno datogli da Bernabò Malaspina sio coppuro. con dolor di tutta Roma & d'Italia, fu feppellito, con questi due versi sopra il sepolero.

Delitia humani generis Leo Maxime tecum

Ve smul illuxere, interiere simul.

Lorenzo siglinolo di Pietro secondo, fratello del Papa, esculo di somo di spirito sua suo messo in dunes coperationa de concentra. Seacciato pos Francesco Maria Duna d'Prinno, se treato Ducain su hou sogo nel qual tempo Lorenzo si preuasse moto dell'upera & del consiglio del Conte Roberto Boschetto da Modona, il quale egsi per lo valor suo constitui Luogotenente. Victane di quals sussioni 700 constitui Luogotenente. Victane di quals sussioni 700 constitui Luogotenente. Victane di quals sussioni 700 constitui nel si cui su nun a Maddalena del nobil sangue di casa di Bologna, con vina entrata di dieci mila scudi l'anno. Mort aggravato da infermita quassi continona, da poiche conssismato con infestici appici si martimonio, ritornò di Francia. Per se pocibissimi giorni innanzi alla, morte sua, la moglic hauendo partorito, gli hauena morendo preparata la struda.

Caterina figlinol: di Lorenzo Duca: fu posta picciola d'età di ducann net monifico delle diurate in Fiorenza, done allenata in fanta vità sino a gli anni da marito: hauendo corso pericolo nel tempo di la affedio della città, di non capitar male per la furia del poAnni di Christo. polo slegnato con la casa de Medici, su da Papa slemente Settimo maritata ad Arigo terzogenito di Franciso Re di Francis, in cossi felice punto: che essendino morti due primi fratelli, e foccedendo Arrigo al gouerno della Corona: diuentò Regina di Francia: macerto con maggiori felicità che non si credeus, poi che dopo quastordici anni di sterilità, riguardata da Dio con pietoso occhio, partori quattro si spiunoli maschi che sono si tutti Re, da Mons di Lanson in siovi, e delle semine l'una su Regina di Spagna. La quale per valore es per grandezza d'animo diuenuta ammirabile si a tutte le donne de tempi nossi; che siuvgamente gouernato dopo la morto del Re suo marito quel siovidismo Regno, e tuttania gonerna in parte col consigiio, mentre Arrigo Terzo suo siglinola viuerisse e commanda del su su consigiio, mentre Arrigo Terzo suo siglinola aviuerisse con consigiio, mentre Arrigo Terzo suo suo suo suo consigiio, mentre Arrigo Terzo suo suo suo consigiio, mentre Arrigo Terzo suo suo con 
Alessandro sigliuolo naturale del desto Lorenzo, quantunque altri dica di l'Emente Settimo, giouane di gran speranza, 25 di bellissimo giuditio di suggeno, ricupertals si da Medicia Tatria, si bereato Duca di Fiorenza con l'aiuto di Carlo Quinto, la cui sigliuola diargarita di Antistia egli sebbe per moglie. Ma preposto ad ma Republica ricordeuole della sua libertà perduta zi vuendo non punto cautamente come si comueniua fra tanti nemici, alla sine, quantunque schinassife diuers si instituto di la superio di diargini ma contenti dello stato presente, si musicamente morto a tradimento da Lorenzi mo de Medici si suo congiuntissimo, sotto pretesso di libera la patria. Ma il delinquente portò poi meritamente la penedel suo crudel delitro. Lasciò di sciulo piccio s'ancimiletto acqui-

stato da vna nobilissima gentildonna.

Hippolito figlinolo di Giuliano fratello di Papa Leone, & di vna gentidonna vedona d'Orbino, quando fuo padre essendo fuoruscito habito in ella Corte del Puca Guido, ventuo di tre anna Roma fu tolio in gratia da Papa Leone, llquale bauendolo fatto alleuare, riusii fingolarissimo in tutti gli stromenti mussii, eccellentissimo mile tettee, & forpa del feo forze dell'etal fuadi maraunglio o vogore di spirito Poetico, ande legislaramente tradusse in lungua Toscana il scondo Libro di Virgitto, & con piacenolissima concorrenza trasporto anco i prologua di Hippoerate dall'arte della medicina, nell'uso della disciplina di guerra e Fatto poi Cardinale da Papa. Clemente Settimo & Stimundo poco quella somma deguità, come, quello che non vi tra punto inchinato, si diede con animo borioso à giuochi de teatri, alle giostre, a torneamenti, di alle cacce, si diettandos

Anni di Christo. gratia domandatagli, non spena anco dificultarle è negarle coifiantemente, ma lastiando spesso vicer la volontà sua dalt'importunità di quelli che domandanano, vi in modo che parena il
più delle volte che concedesse più per paura che per gratia vic.
Et eltrone. Nelle cossi su procede s'empre tando ve sosso. Et el notaliano de priceri, ordinato vi disgente, assistante altro luogo soggiugne. Di natura grane, disgente, assistante la cende, alteno da priceri, ordinato vi disgente na giu casa. Era riputato grane vi ostimato colle su deliberationi vi sussistante promonaranigloso della varietà della surtuna. Nel suo Pontescato Roma
fu sacobeggiata dall'esserio imperiale vi essi siette quattro messi
affedato in Castello. Alla sine desideroso di innettere in casa lasia simiglia essile, pastificatos con Carlo Quinto, missi l'asserio di
suo braccio a Fiorenza il aquale baunta per accordo, vi ordinò per
capo vi per Duca della Republica Alessando de Medici, con sua

grandissima contentezza.

Lorenzo fratello di Giuliano. Huomo eccellentissimo in tutte le parti. che si conuengono a Principe Heroico : & primo che fosse fondator del suo Imperio effendo prudentissimo , accortissimo , & virtuosissimo , bilanciò per un tempo come dice il Guicciardino , i Principi e'r le cose d'Italia, di modo che vi mantenne vna lunga pace, onde m-ffe altamente le radici al suo Principato. Precipitò quasi per la congiura de Saluiati, ma faluatofi dall'infidie, & poi dalla guerra moßali da Papa Sifto Quarto & dal Re di Napoli, gouernò per vn tempo la Republica felicemente . Amaua marauigliosamente qualunque huomo che fosse eccellente in un'arte. Fauorina i letterati , de quali nutri il Politiano , Christoforo Landino , Demetrio Greco & altri illustri de tempi fuoi . onde Giouanni Pico della Mirandola , huomo quasi che divino , lasciate tutte l'altre parti d'Europa che egli haueua peragrato, moßo dalla magnificenza di Loren-20, posela sua habitatione in Fiorenza. Fu amico dell'Architettura, della Scoltura, della Pittura, & della Musica. Scrife & compose diversi Comenti & Poesie nella sua lingua. Et accioche la giouentà diuentaße uirtuofa, aprì in Pifa un bellifsimo studio, done condusse i primi Lettori che allora fossero in Italia. Fu da Principi non folo d'Italia, ma da lontani ancora ammirato & flimato, & però Matthia Cornino Re d'Vngaria, mostrò molti segni dell'amore che gli portana . & il Soldano d'Egitto , lo presentò & donò per suoi oratori. Et il Turco gli diede nelle mani Bernardo Bandini che bauena occifo Giuliano. Egli era nel discorrer le cosco eloquente

Anni di Christo. cioquente & arguno, nel rifoluerle fauio, nell'eseguirle presso e animos, nel s'possono addur di lui vizi, che lo macchiassero, aucorache fosso enco ese encere maraugisosamene: involto, « che si dilectasse di buomini faceti & mordaci Visse ne gli vitimi tempi pieno d'assimi, causat dalla malattia che lo teneua assitivo, percheera oppresso da intollerabili doglie di simunco, le quali lo strinsero tanto che si morì deta di 44. anni. Hebbe per moglie Clarice Orsena, della quale gli narquero dimessi spisulosi & siglinose e maritate.

l'una a lacomo Salviati, l'altra a Pietro Rudols', la terça detta-Madalena a Franceschetto Cybō siglinoso di Papa Invocenzo Ottano, & la quarta a Giouanna de Medici.

Pietro fecondo figlinolo di Lorenzo: bebbe per donna Affonfina Orfina fig. di Roberto il Canaliero. Costiu effendo stati rotti Francefi nel fatto d'arme a Mola di Gaeta, feguitando il campo loro falto nella lenata dell'effercito dal Garigliano fopra ma barca co quattro pezzi d'artigliaria per condunti a Genona, andata la barca foto per troppo pefo, & perche bebbe i venti contrari alla foce del fiumo.

s'affogò con alquanti ch'erano insieme con lui .

Gíuliano fratello di Pietro , cognominato Magnifico . Fu Gonfaloniero di Santa Chiefa , creato da Papa Leone fuo fratello . Fu fua moglie Filiberta forella di Carlo Duca di Sauoia , & zia materna del

Re di Francia.

1514 Giouanni fratello di Giuliano, non punto dissimile a suo padre Loren-1 20 del quale fu secondo fig. bebbe la degnità del Cardinal ato da fnnocenzo Ottano. Il che tanto più fu notabile, quanto fuori d'ogni paf · fato effempio non bauendo ancora quatordici anni, fu affunto a tanto grado. Rel quale ninendo con quello Splendore ch'erano usati di muere i fuoi maggiori : amato da ogn'uno, & egli ad ogn'uno grato, liberale, & amico, fu fatto Papa d'erà di trentafette anni, & chiamato Leone X. l'anno 1513. Fauellando il Guicciardino di quefo Pontefice dice queste parole. LEON E che porto la prima gradez -Za ecclefiaftica nella cafa de Medici, & con l'auttorirà del Cardinalato fostenne tanto se , & quella famiglia caduta di luozo escelfo in "fomma declinatione, che poterono aspettar il ritorno della prospera fortuna, fu huomo di fomma liberalità, se però si coniene questo nome a quelto fpendere ecceffino che pasa ogni mifura. In coftui asunto al Pontificato apparl tanta magnificeza & Spledore, & animo ueramete reale, che farebbe flato maranigliofo etiadio in uno che foffe per luga focceffione discefo di Re,o di Imp.ne folo profusifimo di danari,

Anni di Christo. polo sagnato con la casa de Medici, su da Papa samente Sestimo maritata ad Arrigo terregognito di Franceso Re di Francesa, in cossi felice punto: che esse since i due primi fratelli, er Soccedando Arrigo al gouerno della Corona: diuentò Regina di Francia ma errico om maggio resletici de tono si credena, posi che dopo quastrodici anni di sierilità, riguardata da Dio con pietoso occio, partori quattro sigliuoli maschi che sono si credena sono di Lanson in stori, er delle femine l'una si Regina di Sagna. La quale per valore er per grandezza d'animo diuenuta ammirabile fra tutte ed donne de tempi nostri, che dungamente gomerato dopo la morte, del Re sico marito quel slovidissimo Regno. Entravia gouerna, in pate col consiglio, mentre Arrigo Terzo suo sigliuolo la riverife er ammira.

Alesandro siglinolo naturale del detto Lorenzo, quantunque altri dica di Cimente Settimo, giouane di gran speranza, go di bellissimo giuditio de ingegno, ricuperatas si advisi a Patria, spi eveato Duca di Fiorenza con l'aiuto di Carlo Quinto, la cui siglituola Margarita d'a Mastria egli hebbe per moglie. Ma preposto ad ma Repubica ricordouole della siu libertà perduta: viuendo non punto cautamente come si couneniua fra tanti nemici, alla sine, quantunque sebinasficialmens sindica della siu libera di minascontenti dello stato presente, si umiseramente morto a traditima di contenti dello stato presente, si umiseramente morto a traditima si contenti dello stato presente, si umiseramente morto a traditimato contenti dello della si perata si della que morto atta della si della della si contenti dello si del solico si piccio soli antiletto acquisità del socio si piccio soli antiletto acquisità del socio si piccio si solicitato a contenti della contenti della si contenti della si della della si si coli di si successi piccio si sentinetto acquisita del solico. Alesso della si si colici di si si si piccio si si cui litetto acquisita della si contenti della della si colicità di si si si piccio si si cui lutiletto acquisita della si contenti della si colicita della della si colicita della si colici

stato da vna nobilissima gentildonna.

Hippolite figliuole di Giuliano fratello di Papa Leone, & di vna gentidonna veidua d'Urbino, quando fuo padre efendo fuorufcite babtò nella Corte del Puca Guido, rennes ditre anna a Roma fie tolto in gratia da Papa Leone, llquale bauendolo fatto allenare, riufi fingolarifimo in tutti gli stromenti mufici, eccellentifimo nelle lettere, & fopra le forze dell'eta finadi maraugilolo vigore di fipriro Poetico, onde leggiadramente tradafie in lungua Tofiana I fecondo Libro di Virgelto, & con piacenolifima concorrenza. traffortò anco i proloqui di Hippocrate dall'arte della medicina., nell' vfo della dificiplina di guerra. Fatto poi Cardinale da Papa. Clemente Settimo & filmundo poto quella fomma deguità, come, quello che non vi era punto inchinato, fi diede con animo bortofo a giuschi de teatti, alle giofire, a torneamenti, & alle caccue, dell'ettendoffi

Anni di Christo. dilettandoli di tenere con gravissima spesa grandissima copia di cani er di canalli di prezzo, con tanto splendor di vita che in brene. acquifto nome illustre per tutta Italia . Ma venuto a morte Clemente , Hippolito , fatto col fawor fuo Pontefice Aleffandro Farnefe, & caduto dalla speranza della Legatione d'Ancona che gli cra stata promefa , cominciò a inuidiar & infieme a infidiar alla. mita del Duca este Bandro, e Bendo a ciò fpinto da fuorufciti Fioren-. tini, credendo, morto Aleffandro de poterfi far Principe di Fiorenza col mezo de fuorufciti. Ma fcoperti i fuoi trattati dal Duca Alefandro che anisò del tutto Papa Paolo Terzo, Hippolito poftofi in paura, fi figgt a T moli & di quindi, fatto penfiero di pacificarfe cel Duca, & di imperrar gratia preffo a Carlo V.che allora fi tronana in Africa, partite fi per andar a Napoli per nauigare all'Imperadone fermatefi ad Itri luogo poco lontano da Fondi: ammala di febbre mortale, & moriffi di quella, aucora che alcuni dicefiero per veleno fattogli dare dali Duca AleBandro & lofciò di fe Afdrubale. honoratishmo Caualiero.

Di Lorenzofratello carnale di Cosmo che noi dicemmo di sopra, discese Ticr Francsco, il quale bebbe Gouanni, che sa marito di Caterina. Ssonza siglinola di Galeazzo Duca di Milano già moglie di Hicronmo Riario Sogno di Benti, en gli nacque

Gouanni. Coffui ne fuoi primi cuni fu tranagliato da gran tempesta di centraria fortuna. Ma inchinato con grande aspettatione alle cole: della guerra , s'accoftò dopo la cacciata di Pietra Soderini perpetuo Confaloniero di Fiorenza a Papa Leone capo della famiglia. fotto il quale fece la fua prima militia nell'I mbria hakendo affoldato del ino rna groff a banda di canalli. con la quale fattofi firada in molti. 13 pericols alla gloria, dinenne poi tremendo nelle cofe belliche come colui ch'era d'animo inuitto, di feroce ingegno, er di grandiff. cuore. percioche egli vinfe infinite battaglie i prefe per forza dinerfe terre. Palo a canallo il fiume Adda fu gli occhi de nemici , spanentando ; con l'ardir suo & mettendo in fuga le genti d'arme Francesi. Ributto. er roppe animofamente nel contado di Bergamo le Schiere de Gris. gioni. & al Corfotaglio a pezzi grefo numero di Suzzeri . Gan Sligo & raffreno l'ardire de gli Spagnneli , prima a Paula , & poi molte rolte fu le porte di Milano . Ma mentre ch'egli feguita i Tedeschi che andanano per rominar Roma , & gli trattiene a paffe scaramucciando con gran mortalità loro su pergli argini del Pò . ferito d' en moschetto scaricato a ventura dall'altra ripa del Mincio, fu

# flustri d'Italia. 129

Anni di oid, fu morto detadi ey anni, & lafeid di Maria figlinola di faco-Chrifto. mo Salniati fuadouna

Cosmo Secondo figliuolo de Giouanni, che escendo stato occiso Alessandro primo Duca, fu creato in suo luogo, Secondo Duca di Fiorenza, dalli Quarant'otto della Balia gouernatori della città , & approuato dal popolo , er confermato dall'Imperadore d'età di 18. anni, mentre che attendendo alla caccia, della quale si diletto grandemente ne suoi primi anni, era lontano da cosi satti pensieri. Principe prudentissimo & fortunatissimo . Percioche hauendo superato & schiuato l'insidie & le difficultà quasi innumerabili, mosseli cosi da Prin cipi alieni, come teseli da suoi proprij cittadini & congiunti alla vita, vinti i nemici, prima a Monte Murlo l'anno 1537 hauendo nelle mani Filippo Strozzi, Baccio V alori, & altri loro feguaci adherenti, & poi nel contado di Siena l'anno 1552 rompendo Piero Strozzi fiel. di Filippo, accrescinto lo flato con l'aggiunta del dominio di Siena, r formata Fiorenza così ne gli bumori, come ne modi della giustitia , instituito in Pifa vn' arfenale, con l'ordine della Caualleria di San Stefano con 60. honorate commende, honorato di nuono titolo di Gran Duca della Toscana, & di parentado Imp. nella persona del figliuolo, fermato da lui con saldo piede in cosi ampio gouerno, & fatto padre di abbondantissima & bellissima prole, fi mort a pieno fortunato & contento l'anno 1574. Era questo buomo seuero per natura co maluagi, ma dolcissimo & cortese co buoni. Volena fra tutte l'altre cose , che la giustitia banesse suo luogo , della quale fu grande oßeruatore , onde per ciò ridusse il suo stato in grandissima sicurtà d'ogni cosa. Amò le lettere, & tutte l'arti nobili, secondo l'ofo de suos maggiori . perche auenne ch'egli abbelli la città con dinersi edifici sontnosi, facendola ricca d'ornamenti di statuco antiche, & di pitture con molto gusto dell' vninersale. Si diletto delle distillationi mirabilméte, ing egnadosi di trouar rimedi salutiseri per i corpi humani . Hebbe per donna Leonora fig.di D. Pietro di Toledo Vice Re di Napoli, con la quale viuendo congiontissimo & in amore eßemplare, hebbe dinersi figlinoli, & venuta a morte, tolse quasi verso in fine della sua vita Camilla Martelli nobilissima gentidonna Fiorentina, ma però come prinata, della quale gli nacque Gio- 1 uannino.

Francesco figlinolo di Cosmo Duca Terzo di Fiorenza, & Gran Duca Secondo di Toscana i imitando le vestigu paterne nell'amministrar gustitia & manuenere in somma pace i popoli, si va intiani-R. R. conser1. r A

.u. . )

Anni di Christo.

il confernando con ottimo nome di Principe singolare, productive Hebbe per donna la Regina Giovanna d'Austria sessioni di Perdinando Imperadore, & sovella di Massimistano II. Imperadore di di Augusta quale generata Leonora & diucese altre segliuole approsso d'alta quale generata Leonora & diucese altre segliuole approsso finicipalitato, anno 1581. a 30. di Marzo. Hebbe parimente dopo la Regina Giovanna che si mori di parto. Biancas (apello segliuola di Briolamo Senatore Vinitiane. La quale se stata segliuola adostiva dilla Signoria di Venetia, con lo estempio di Caterina Comara Regina di Cipro: Son laqual Bianca sece Don astannio al prefente Marchele, de deta puerite, ma di nobulssimo, er viussimo in presenta di copo de dei puerite, ma di nobulssimo, er viussimo in presentali di Prancesco, per grandezza d'animo, per belissi presenta di copo de per immensa liberalità gratissi. all'universales su creato Cardinale da Po 1111. E si mori gionantio.

Garzia fratello di Giouanni: riuscito gratioso, & corresissimo canaliero venne a morte in età fanciullesca.

Ferdinando fratello di Garzia, gionane illustre per vn maranigliso concorso nell'animo sino generos di bonorata virtà fiu dat medesimo Ponestice creato Cardande, in lavogo di suo fratello. Il qualetrasferitosi a Roma: pareggia al presente, si come è ben noto adoginuno, qual si voglia altro, non solo di bospitalità veale, et di babito bonorato di sutta la Corte, ma anco d'ornamenti di sutte le cosse, et magniscenza di fatti, et

Pietro fratello di Fernando.

Furono etiandio procreate da Cosmo, della predetta Leonora,

Lucretia che su Duchessa di Eerrara per Alsonso presente, suomarito, laqual venne a morte senza sigliuoli

Maria che mancò fancinlletta, &

Ifabella che fu moglic di Paolo Giordano Orfino Duca di Bracciano, alqual generò due figlinoli, & morì d'affai gionane esd &

Giouanni fratello delle predette, giouanetto, di spirito illustre & molto cortese.

Ma venendo hora a Medici di Brescia: surono potenti nel tempo loro in Lombardia. Percieche della lor discendenza, visse

Francesco sigluodo di Bertolino", che possedè, terre, castella", & ville , col titolo di Contado di Gauardo: come per prindegio di Roberto Imperadore fatto nella persona del detto Francesco. & peri suo discendenti, & beredi sovo la data in Asprugh a 16 di Giugno l'anno 1403, apparisce. Et riconsermato poi per la cessione

er per

& per lo possesso che vien dato ad esso Conte , da Pandolfo Malatesta Signor di Brescia l'anno 1405. a ventidue di Decembre, come si legge nel suo prinilegio , approbati l' vno & l'altro da Marino de Garzoni Podesta per la Signoria di Venetia in Verona , l'anno 1489. Fu adunque lo stato di costui Gauardo, terra principal della casa, Sopraponte, Villanona, Souerzocco, Lond, Calcinato, Monte Chiaro, Calufano. Le Valli . Prendallio , Pregatio , la riniera d -Ifeo, del territorio, & distretto di Brefcia, Ulzan, Salò, le fquadre , Valtinefa , & Campagna , del territorio del Lago di Garda. . Stouolo, S. Felice, la Raffa, Manerua, Moniga, Pinenig nago, Polponazo, Soiano, Pantigolo, Defenzan, Riuoltella, Pozzolingo, Bedegolo, Garzago, Diogolo, Caluazifio, Burago, Castrafone, Moscolini , Gardon , Maderno , Tusculano , Gargnano , Trimosigno , & Tignato , del distretto della Riviera del Lago di Garda. Et soggiugne lo Stromento Imperiale. Item lacus, & dominium Lacus Garda Brixia, a ripis a mane parte víque ad ripas, a fero parte & a ripis a meridie parte víque ad ripas a monte parte cum Rocha de Manerua, terris & abjs fortilicijs , bonis,& rebus, existentibus in didis, Squadris, Communibus tetris, & locis &c. con mero & mifto imperio nel predetto dominio , & con suprema. autorità. Et con tutto che la famiglia per le guerre & mutationi de Principati babbia perdutoil suo primo stato; non è però venutatanto baffa, che hoggidì non habbia honorato luogo nelle città di Brescia , & di Verona , done andò vn ramo di quei di Brescia, & che non habbia hanuto & habbia persone per lo flato & per la qualità della patria : honorenoli & di molta stima. Et tralasciando i più antichi de quali non è seruata molta memoria , a di noftri fu,

Giorgio &

personaggi importanti, &

Cosmo Canonico di Brestia, con

Federigo suo fratello, figlinoti del detto Giorgio. Ilqual Federigo valoroso nella militia, bebbe carico di molte gensi fotto Pto Quarto, che lo pose anco alla gnardia, en al gonerno della città di Fano, in tempo di sospetto dell'armata Turchese. Vine anco.

Christoforo, tutto applicato al seruitio di Dio. Percioche ritirato nella terra di Gauardo, antica giurisdittione di questa famiglia, della cui chiesa honestamente ricca, è prelato, spende il tépo in seruitio

Anni di di Dio, de poueri, & di detta Chiefa : con benefitio immenso dell'ac.
Christo. nime sortoposte alla sua cura.

In Verona poi, questa stessa famiglia, si vede tener grado molto honoreuole appresso l'altre: per ricchezze, es per honori, come sempre ha fatto. Percioche tralasciando molti altri più vecchi, vi su

non molti anni sono

Nicolò Caualiero, che fu ne suoi giorni,il maggior ricco della sua patria; & era paffato in pronerbio , che quando fi vedena alcun giouane che fuffe prodigo, & facefte vanamente di molte fpefe, si dicena nel riprenderlo : Bastarebbe, che costui foße figlinolo, o hauesse le facultà, di Nicolo de Medici. Questo Canaliere; per altro folendidiffimo , hebbe vna certa nobile , & generofa emulatione alla grandezza di Cosmo de Medici Fiorentino, & fe indu-Striana di imitar l'opere di quell buomo cofi celebre, de illustre in Italia , quantunque lo facefe con minor fortuna, non potendo con le forze moderate, agguagliar la fegnalata grandezza di Cofmo , & maffime nell'edificare . Con tutto ciò fece in Verona il più bel palazzo, che in quel tempo fuffe in quella città, onde erano condoitt tutti i forestieri a vederlo come cosa singolare '. Et se bene non era ancora passata la buona architettura in quelle parti, si vede però che è d'una grandezza, & nobiled di edificio fingolare. Et hoggidì lo habita Giorgio vno de fuoi difcendenti . Ed ficò parimente un'altro palazzo per fito , er per fabrica molto honorato nicino alla citta , chiamato la Villa; il quale egli poi moso da pieta & religione conuerti in un Monastero di Monache, che furono per maggior loro gonerno trafferite nella città . Fabrito, & ornò una bellissima cappella. in San Bernardino , luogo di frati Zoccolanti nella città . dedicandola a Sant'Antonio di Padona , & la fece tutta dipingere . & mettere a oro , a i più nalenti pittori di quella citrà , nella quale allora fiorina molto la pittura . Edifico & ornò il secondo chiostro del Conuento di Santa Anastasia de frati di San Domenico. Et il secondo chiostro ancora di Santa Eufemia. . Conuento di frati Heremitani di Sant' Agostino . Fece il pontile , & il Coro delle Monache di San Gioseppe . Edificò la chiesa di San Gionanni della Benerara pur di Monache, & anco il pontile, il coro , & l'organo de i frati Heremiti di San Pietro di Pifa, nella chiefa loro, detta la Vittoria : cofa che uenne in quei tempi , Stimata molto bella ; & fece altre opere

pie in dinerfi luogbi, in questo nobilmente fempre emulando con af-Anni di fetto Christiano & pio la grandezza dell'opere del predetto gran Christo. Colmo. I fuoi pofteri poi , offernarono & fernano hoggidi fato

bonorenole in quella città . Percioche

Francesco suo figlinolo maritò le figlinole in famiglie illustri : conciosia che l'una, che fu la maggiore, la hebbe il Marchese Hieronimo Mala foina l'altra il Cote Amonio Benilacqua, & la terza il Cote Hiero nimo d' Arco, uno de Sig. di quello stato. Dell'altro figlinolo, cioè di Bagano, nacque Lodonico, del quale pscirono cinque figlinoli, & fra

questi

Marco dell'ordine di S. Domenico , perfona di gran lettere in varie professioni, & di molta bonta, che molti anni ha letto Filosofia, & Theologia nella sua Religione , & per il suo valore fatto da Pio V. che molto lo amana, Inquisitore di Verona, & da Papa Gregorio XIII. Inquissore Generale di Venetia , & di tutto quel Dominio . Et appresso dallo stesso Pontefice, fu creato Vescono di Coioggia, one boggi vine, attendendo, come si conviene con ogni diligenza alla cura del suo gregge . Viue anco

Giorgio fratello del detto Vescono, gentilhuomo di molta bontà, er ua-. lore nella patria di Verona, & sempre adoperato ne i maggiori officij, & carichi di quella , ne i quali s'è portato suttauia con molta. diligentia , & integrità , amato universalmente da tutti . Vinono

ancora due altri fratelli di questi, cioè

Nicolò, &

Francesco, ricchi & bonorati , & congiunti per parentela , & benci imparentati con le maggiori famiglie della città.

## Signori Brandolini.

I legge in alcuni antichi fragmenti d'I:alia, già serbati in Pauia, doue erano pochi anni sono, che la famiglia Brandolina discese da quello stipite medesimo che uenne la casa de Signori di Brandburgh. Percioche l'anno 540. di Christo, un Brando Capitano illustre di Canalle-

ria , paßato in Italia con Bellifario contra i Gothi , hebbe da lui. come benemerito dell'Imperio un luogo nell'Emilia, chiamato prima Magna, & poi Bagnacauallo. Nel quale hauendo costui dato principio a signoreggiare, i suoi discendenti continouarono per lun-

goordine

Anni di Christo,

go ordine fino a quel tempo che i Principi Eftensi dinentati padroni di Ferrara cominciarono a fottometterfi i loro vicini . Et occupato Bagnacanallo. vollono che questi chiamati fino a quella bora Brandi , & Brandoli , come feriue il Volaterano , il Biondo , & il Rossi nella historia di Rauenna, fossero per l'auenire detti Brandolini: o per scemar forse con questo cognome diminutivo la loro grandezza, ò per qual si voglia altra cagione. Di questi Brandolini adunque, contentandosi alcuni della fortuna loro, restarono in Bagnacauallo , & alcuni non piacendo loro il paese, ne la seruità di un superiore, & aspirando a maggior gradi di bonore: fe n'andarono chi a Forti , & chi in altre parte d'Italia . & di qui è, che alcuni fanno l'origine loro in Forli, & alcuni altri in Bagnacavallo : percioche la maggior parte di loro , si mise nell'ana . etnell'altra terra . Raffaello Volaterano nel quarto della Geografia. sotto il titolo: De Gallia Togata , ricorda i Brandolini fra le famiglie della città di Forli con quefte parole. Floruere in ca cinicate viri letterati . Et più fotto . Militares veto , Brandolinus, Tibertus, Branduli, Mostarda &c. La qual città di Forli fu l' vno de i quattro Fori , o mercati , o luoghi publichi done si rendena ragione a popoli dell'Emilia , detta boggi Romagna, come attesta Plinio , & chiamata cofi dal nome di Linio Salinatore . Percioche estendo Confole insieme con Claudio Nerone, occiso Adrubale Cartaginese & disfatto il suo effercito: Lucio Ermio già fatto vecchio: fermatouis con alquanti soldati, vi edisco con licenza di Liuio, vn castello presso al fiume Metro, vicino a quel luogo che hoggi fi chiama (astelluccio , difcofto va miglio & mezo da Forli e & lo appellò Linio . Da questo poi si fece la città detta Forum Liwij , & corrottamente dal volgo Forli . Il Biondo nella Romandiola, fauellando di Forli sua patria dice. Rei autem bellica gnaros, in commune claros habuit patria nostra, Ioannem Ordelaffum, Brandolinum & Tiberium Brandulos, che boggi diciamo Brandolini . Et F. Leandro Alberti ricorda nella sua Italia fra s militari di Forli Tiberto, Hettore, & Brandolino . di maniera, che si vede apertamente che essi furono habitatori di Porli, & di Bagnacanallo. Ma quali fossero dal primo Brands fino al vecchio Tiberto, i discendenti, o gli ascendenti di questa famiglia: non è agenol cofa il poterlo esplicare, per la lunghezza del tempo, & per i disconci anenuti tante nolte in Italia.

L'insegne della famiglia ordinarie furono instituite da gli antichi con

due campi diftinti in fei sbarre , o trauerfe , & colorate tre bianche & tre rosse. & nelle bianche furono posti tre scorpioni per sbarra . Ma poi in processo di tempo: fatti due campi : furono in quel di sopra collocate tre treccie intorte in forma di ghirlanda : con l'arme antica fotto : & questa alteratione credo io che fosse fatta allora , che Gattamelata Generale della Republica Vinitiana fi fecca fratello giurato di Brandolino . S'aggiunse poi la corona reale sopra all'infegna : per fauore & gratia del Re di Cipro : il quale volle che da lati d'essa arme , fossero effigiate due spade ignude , in segno del valore militare di quefta famiglia , con quefto breue . Pour licalià mantener.

Fu etiandio questa famiglia illustre, prinilegiata da i Re di Francia, da i Duchi di Milano , & da quei di Ferrara in dinersi tempi , nelle persone di Tiberto, di Brandolino , di Sigismondo , di Piero Antonio, di Guido, & d'altri valorosi Capitani, di dinerse gratie , immunita, preminenze, titoli , & honori, si come in essi privilegi , & scitture bo ampiamente veduto . Et possederono parimente città & caffella nella Lombardia, conciofia che Guido, cognominate Buentempo fu Signor di Aleßandria, & Tortona . & Tiberto poffede Arquato , Castelnouo , & Saliceto , con dinerfe possessioni sul Piacentino: poi giurisditioni, & Stati di Bartolomeo Coglione Generale dell'armi della Republica Vinitiana, & Sigifmondo bebbe da Duchi di Milano, lo ftato di Calpignano , posto nel contado di Nouara, con tutte le sue giurisditioni, & al presente possegono il Contado di Val di Marino con la giurisditione della Castaldia di Soligheto , posti nella Marca Trinifana . & Brandolino fu padrone di Zemello con tutte le castella, & villaggi all'intorno. Di maniera che essendo molto potenti & di autorità presso a Principi, maneggia Othone Imp. Quarto di questo nome , ritornato a Roma contra Crescentio Tiranno c'haueua scacciato Gregorio V. & creato Antipapa

1001

rono lungamente l'armi. conciosia che fino all'anno 1001. essendo Gionanni, pn Tiberto Brandelino hebbe il carico del Generalato in Italia delle genti Imperiali. dal quale per lungo ordine di successione discese vn'altro

Tiberto che fu padre di

Guido da alcuni cognominato Buontempo : il quale apertasi la Strada col valor militare a cofe maggiori : fu illustre fra i fuot antecessori : percioche maneggiando l'armi per i Principi di Milano : fu fatto da loro Signor d'Aleffandria , & di Nouara nella Lom-

Anni di Christo. bardia. Le quali dominando este, si roppe co Genouesti, perche non vol. le assentir con loro in vna leza contra la Reo. Pintiana. onde moste l'arminissime con buon numero di Francesi, contra al Brandolino, la prima volta furono rotti da lui, ma la secoda bauendo visatta testa, e venuti a constitto, Guido rimasso perdente, vi lasciò la vita et ol Stato: conciossa che gli surono volte Alessandria e Nonaï ra. Di questi vset.

Tiberto, cognominato il vecchio, i cui antecessori bauendo militata fotto l'insegne della Repub. l'initiana, su adoperato dalla medesima nelle querre dell' elbania: conciosa che vendua gran parte della sua faculta; con associato del vendo quarocento caudli, su offert coraggiosamente à Padri da quali bonoramente abbracciato, hobo grado in «Albania; done vilimente operando, aquissi dune si lungli dunersi luoghi alla Republica con molia sua lode. E morendo lascio

Cecco, che militò similmente co Vinitiani. il quale fu padre di

Guido Secondo, Capitano simato & amato molto da Giovanni Aucuto Inglese, il quale su tanto celebre ne suoi tempi che bebbe il Generalato di tutti i Principi Italiani, cod quale militando Guido, Plinglese bebbe in dono dal Papa 5. große castella della Romagna. onde trasferitosi con Guido a sirendere il possesso elle , fra le quali vino era Bagnacauallo, Guido si riusse altora col suo domicisio nellacità di Forsi, done si fermarono i suoi discendenti, & questa forfe sul a prima volta che esi sondarono la famiglia in quella cistà. Di cossii in acquero

Brandolino 1 · &

Brandolino 2. (apitano Generale di Gian Galeazzo Visconte Duca di Milano. dal quale bebbe lo stato di Gimello, en fu creato fonte. Hebbe etiandio titolo di Capitano di S. Chiefa, si come prinferittime del suosepolero si può vedere. Percioche tronandos in Treuso, venne a morte, en su seppellito nella Chiefa di San Francesco Panno

1396. done fi legge.

Hic iacet Strenuus vir Brandulinus de Brandulinis de Bagna cauallo Comes Gemellarum, San æ Rom. Ecclefiæ Capitaneus. quiobijt Anno Domini 1396. die 28.0 Pobris, cuius anima requescat in pace. Et vi sono intagliati gli infrascritti versi.

Consilio pollens vir Brandolinus & ense De Brandolinis iacet bic, quem Bagnacauallum Edidis, Ecclesse (apitaneus, acque Gemelli

E merita virtute Comes fuit, acta per omnes
· Fortia laturus insignis nemine terras

Ni properante colo rupissent fila sorores.

Restarono di questo Conte, due figliuoli, percioche l' vno fu

Tiberto V. condottiero di huomini d'arme della Rep. di Venetia il quale, nell'acquisto fatto la prima volta della città di Brescia per la Signoria, vi mort con l'armi in mano. &

Brandolino 3. suo fratello fu parimente condottiero di huomini d'arme della predetta Rep. del qual Brandolino fu figliuolo

Giouanni , cognominato dalla Lancia : Capitano della Rep. di huomini d'arme , del qual nacquero

Brandolino 4.

Guido 3. & Pier Leone. Di Brandolino restò

Pier antonio condottiero del Duca di Milano, es poi del Re di Francia: a feruitij del quale fi adoperò valorofamente: essendo privilegiato da lui cosi nella città di Milano, come nel suo stato. Et

Brandolino V. Di Pier Leone nacque.

Gionanni 2. che habitò in Pefaro : percioche Giouanni Sforza Signor di quella città fu fuo figliastro. Et di Guido Pset

questatting in grante. The statement of the properties of the prop

Anni di Christo Sforza . Dice il Gionio che hauendo Sforza facilmente potuto & fenza odio alcuno, ammazzar questo suo publico & prinato nemico in quel tumulto, tanto cortefemente appreso fe lo tenne, che bauendo egli vna grandissima paura per la conscienza sua, Sforzalo lodò grandemente a tauola, & lo liberò affatto d'ogni paura. Glorioffi anco in questo, che in tanta iniquità di fortuna non da vn prinato & vil foldato , ma da vn nobile , & fortiffimo Capitano foffe stato ferito. Que Sti adunque ferui lungamente la Repub. Vinitiana : & contraffe di modo amicitia con Gattamelata , che si fecero infieme fratelli giurati con tanta firettezza, & vincolo d'affettione, che l'ono & l'altro quasi che fußero ona Resa persona. s'effercitanano ne gradi dell' vno & dell'altro, fenza differenza o difperare alcuno , di maniera che si può dire che quando Gattamelata fu Generale dell'armi di questo stato: anco Brandolino foffe il medesimo, tale fu il profitto che traße la Rep. dall' vno & dall'altro . di maniera che essendo amendue in gran concetto presso al Senato, dono loro l'anno 1437. a 18. di Febraio il Contado di Val di Marino con la giurisditione della Castaldia di Soligheto posti . nel territorio di Ceneda , ob res praclare gestas turbulentiffimis his bellorum temporibus, maximaque in Remp. nostram merita dice il prinilegio della innestitura nel Conte Guido il quale Contado fu poi per la parte sua , concesso al predetto Brandolino suo fratello giurato & suoi discendenti , si come in quello appare . Scriue il Simoneta nel 1. libro, ch'egli fu anco al servitio del Duca di Milano tra i principali condottieri dell'armi fue. Et più oltre dice, che Braccio trouandosi in pna Stretta , fece penire il Conte Brandolino , Gattamelata , & due altri Capitani con otto fquadre , & con molti fanti , i quali per vltimo foccorfo haueua riferbati , Slimando con quefti di far l'oltima prona : & voltare in fuga i nemici . Et più oltre , foggiugne . Era tra Bracceschi il Conte Brandelino , buomo primo per virtà , & vedendo Francesco Sforza , sempre douunque si volgena innanzi a gli occhi con la sanguigna spada combattere, domando chi era quello, che col nero pennacchio. femore innanzi a gli altri , cofi vivilmente & fenza alcun ripofo combattena , & sempre intorno se gli volgena. Et inteso lui effer Francesco Sforza, diffe, che certamente dimostrana esser figlinolo di Sforza. Di questi furono figlinoli Tiberto V 1. Cecco 11. @ Hettore. de quali

Tiberto V I. fu di gran lunga bonorato fra tutti gli altri condottie-

ridel tempo suo. Questi hebbe primo dalla Republica Vinitiana. l'anno 1450, sottoil Doge Francesco Voscari 350, lancie 56 130, stanti, con espersa autorita che nessimo altro postelle cassignar le dette genti se non egli. Fu parimente condottiero della medesima di ottocento canalli, come attessa Pietro Spino nel quarro libro della mita di Bartolomes Covilone, quote aggingen queste prospensione.

Vn de Capi del Vinitiano effercito Tiberto Brandolino, condottiero di ottocento caualli, huomo veramente ardito & fagace . Ma finito il feruitio, & condotto dal Duca Francesco Sforza , hebbe carica di feicento huomini d'arme , si come nel quinto libro del detto apparisce. Dal qual Duca su poi creato Generale delle fue genti , come feriue il Corio , & il Simonetta . Onde l'attioni di questo huomo furono tante & tali , che oltre a dinersi fauori & honori haunti da i Duchi di Milano , fu adottato da loro nella famiglia Visconte, conciosia che su Stimato per buomo di gran cuore, & molto sagace nelle sue imprese, come quello che nelle fattioni cra aueduto, presto & prudente insieme : fi come fi vede scruendo esso la Republica Vinitiana per le cose che egli fece in suo fauore, cofi in Romagna, come in Lombardia: & per quelle che egli operò poi che si parsi dalla Republica per la casa Visconte : con tanta fedelta, con quanta fernife giamai qual fi noglia altro Capitano de tempi andati. Scrine il Gionio, che egli mantenne sempre il medesimo animo contra gli Sforzeschi, per non partirs dalla disciplina paterna : onde però , ne acquistò poi la morte . Percioche effendo doppo Filippo Maria, foccesso al Ducato Francefco Sforza marito della Bianca, & però genero & figlinolo adostimo del predetto Filippo Maria, Tiberto restò nel medesimo grado col nuono Duca , col quale era prima . Onde ne fegul , che egli s'adoperò lungamente per lui ne daffari che auennero fra il Duca . il Re di Napoli, la Republica Fiorentina, et altri Signori d'Italia. Mal'anno 1461. effendosi il Duca ammalato : si sparse incontanense la fama per sutta fialia che egliera morto, perche i villani del Piacentino buomini feditiofi & cupidi di cofe mone : posti insieme in gran numero affalirono il Goncrnatore, & corfero alla città . Ma tanta fu la prudenza di Corrado Fogliano, mandato quini con celerità , dalla Bianca Maria , che acquetò il sucto . Questa mossa di costoro fu la cagione della rouina di Tiberto, percioche incolpato da gli emoli suor preso al Duca, che era guarito, che egli ritenendo ostinatamente nell'animo l'odio antico contra gli Sforzefchi:

Anni di Chiillo. refehi: hauesse promesse a villani, per ssogai la rabbia che egli haueua, per l'issemino, nel quale rac adulta la setta Braccessa: di
adare in aiuto lono con le genti del Piccisimo, il Duca; sentenda
ch'egli vicleva insteme con ssorza sigluod bastardo suggissi, per sospetto che bamenano, a Sionanni d'Angiò: gli sece ricenere amenane nella Rocca di Porta Vercelima. Doue stando Tiberto in sosse
della lua vita, per la potenza de suoi amessari, a quali egli spena
molto bene quanto il Duca desse con esta seguinde con cos indegna di los la miseria, nella qual si tronana sotto quel Principe, col
quale banena lungemente militato, e mentato non il presente
fortunio, ma la gratia non per sua, ma di autto ilso suoi coriori
dandosi della grandezza dell'animo di Catone Uticense, deliberò di
novire: e non banendo altro mezo, s'occise col manico d'una.
lucerna.

Hestore fratello di Tiberto predetto, servi parimente quesso Senato con carseo di cinquanta l'uncie del quale fauellando il Simonette nel 21. lib dice. Et in quesse bassaghe Hestor fratello di Tiberto Brandolino, giouane eccellente & gagliardo, d'uno scontro

di lancia perì.

Cecco secondo, terzo fratello: fu etiandio sotto l'insegne della Republica in dinerse imprese. Ma rottostla guerra dal Turco nella Morea contra la Signoria : Cecco, non meno affettionato al fuo Principe di quello che erano stati per l'adietro i fuoi maggiori, fi dispose di trasferirsi nella Morea. Vendute adunque le possessioni ch'egli banena sul Vicentino & Sul Trinisano, & la casa in Venetia, che al presente è tenuta dalla famiglia Cornara a S. Polo , & il Castello di Montorio, & fatto buon numero di foldati a fue fpefe, passo in quelle parti. Nelle quali effendo Sigifmondo Malatefla General delle genti da terra, & postofi all'impresa di Lacedemone, chiamata hoggi Misira, o non gli riuscendo il poterla occupare, ridottoss a Napoli di Romania, si ritornò in Italia per sue cose importanti . La onde Secco con altri suoi Sapitani affalito on castello presoa Misitra, mentre che lo combatte, facendo ogniuno a gara l'on con l'altro per effere il vincitore, Amarbei Sangiacco affalendels con dodicimila canalli furono tutti morti con le loro compagnie, per inuidia & per ambitione fra loro, dice pu Secretario del predetto Malatesta, che scriffe questa fattione . Ma il Sabellico nell'ottano libro delle cose Venere scrine il fatto in questa maniera. Cecco Brandolino, & altri condottiers Vinitiani con tre mila buomini.

haueuans fortificatii campi al castel di Mantinea. I nemici erano a Pithimo, cinqueceno casalli de quati foosfa Talamatta, il quati castello era ne luezo tra lunco de latro caso, eccitarono con grandifimo grido alla pugna i Kinitiani. Et essi disprezzanto il poco numero de l'urchi, shibito aslativono la loro squadra ma mentre che il Turchi fossimento l'empito de Vinitiani, l'esso de lora casalli chia mati dal cimpo oppresso con presissimi messi sappresentarono. Altora per lo soprauent di coloro, i l'eneti essendo curtati nel perico-si ferza ordina calcuno, serva quida, es fenza insigne survono entimori. Si dece, che in quel giorno ne survono tagliati a pezzi 1500. fra quali sue siso Brandolino, es Giovanni dall'Antella esc. Lascidicostiu di se

Guido 4. & Hettore 2. & Gian Conte, de quali fauelleremo più oltre: conciosia che ritornando al sopradetto Tiberto 6. diciamo che di lui rimasero Sigismondo & Leonello. di questi

Leonello fu al gonerno della militia del Duca Francesco Sforza: & poi

, passò alle parti della Rep. Vinitiana . & ...

Sigifmondo parimente ferui il predetto Francesco Sforza Duca di Milano, tanto celebre, che la Duchessa Bona gli donò lo stato di Calpignano l'ano 1475. Passato poi fotto le bandiere della Repub. V initiana, su tra i capitani principali del suo tempo, come attessa il Bugato. Di costui nacque

Tiberto 7.cbe fu Europeienente Generale di Francesco Maria primo Due ca d'Vrbino. Indisfatto Configliero di Carlo V. Imp. acquistò il sitolo

della Baronia nella famiglia. Et di lui rimafe

Gian Francesco, possence riputato buomo nella Romagna, il qual morendo di età di 28. anni, lasciò Ottaniano padre di Gian Francesco. Cecco 3. che si padre d'a Intonio Maria, dal qual nacque Cecco 4. Ora tornando a Guido 4. G. Gian Conte, & a Hettore, dico che su

Gian Conte condottivo di molto nome, & militò fotto l'infegn della -Rep.V initiana. & fra molte attioni memorande fatte da lui, fu no-tabile quella ebe esso fece a Rouerè, allora che ardena la guerra fra gli Anstriaci, & la Signoria: Percioche essentiale in nostri stati votti in un conflictivo, nel quale à fispo Roberto Sanseurini: & abbandonato il bastione & il ponte che attrauersa l'Adice, il Brandolino folo, facendo animo a gli altri, ricuperò il bastione. & il ponte, che di già l'era perduto. Ridotto poi l'essevito a Mestre, & essentiale che l'estre importantissi.

Anni di Christo. mi lagghi del Senato : offertifi animofamente di ricupptar Serandibore combattuto ton quella impresa, & hauendo per spatio di dicci
bore combattuto ton quel di dentro che erano intorno ad ottocente
fanti, finalmente superando ogni discolta, ribebbe la terra, senza
artigliaris, mas solamente a forza di braccia, con infinita fuelode.
Indi buttatos a Feltre, & a Ciustale, mell'una delle qualicittà si trounua «Massimilano Imp. & nell'altra il suo Generale, con se imilas a l'uno & l'altro i le ricaperò coraggiosamente amendue. Ma
riperdate di mono, mentre esso si tronava nella Patria del Frioli;
rimandato vi altra volta i ne seccio i nomici, & inseme racquisso
il Conolo, & il Scala che erano sani occupati da christosoro con
prino. & accioche apparisse così fatta vittoria, & quanto ella sosse
importante, mando a Padri due barche di cuoso tolte a gli aurisarii le quali sino a di presenti, si reggono riposte nell'assisnata
prepetua memoria di quel bellismo fatto. Ma

Guido quarto, fuo frasello, anco egli prestante & illustre huomo nellamilitia maneggiò l'armi per il Senato. & il medefimo fece tlestore, amendue fraselli di Gian (onte, & condostieri infene con Gian Conte di cento lancie. i quali fi trouarono nel fatto d'arme del Taro, come attesfa il Corio. Es Guido predetto morì nel colmo delle fuc-

speranze. Ma Hettore predetto fu padre di

Antonio Maria, il quale postofi al fernitio dell'armi di Lodonico Sforza Duca di Milano, vi operò lungamente cofe bonorate per quel Trincipe, ma aggranato crudelmente dalle podagre, fu costretto

a ritornarsene a casa. & fu suo fratello

Cecco Quinto, che fix condottiere d'hononini d'arme della Repub. Fioremtina, er restato folo della famiglia: er perciò ridotto fi us l'al di Masino, a pena di cia di venti anni s bebbe vna banda di hononini d'arme dalla Signoria di l'enetia, er fernì il Senato fino all'erà di trentadue anni, nella quale venuto a morte lafcio Hettore, che morì di dicel anni.

Guido quinto. [os lui posto al feruitio della canalleria di Francesco Maria Duca d'Vrbino, Generale della Rep. Vimistana, militò con lui fino alla morte del Duca. Indi fu spedito dal Senato per le cos fed Corfu Colonello di quattrocemo fanti. Haunta poi la comdotta di buomini d'arme, l'amo 1570. su prontifimo per la guerra di Selim mossa alla Rep. per conto del Regno di Cipro, ma non volendo il Senato che il sonte Guido s'allonanasse da lui, comandò che

Brandolino 7 suo figliuolo con feßanta caualli leggieri armati alla Ferraruola

raruola si trasferisse nella Dalmatia, alla custodia di Zara. done si portò di maniera, che Giulio Sanorgnano gravissimo & prudentissimo Signore, & Gouernator Generale della Dalmatia, attestando alla Repub. il valor d'esso Brandolino, dimostrato nelle fattioni di Zara, dice in scrittura. Di modo che ha dimostrato cul fuo valore, d'effer di quella buona razza di foldati, che tanto bene seruirono questo Illustriss. Statonelle guerre vecchie : & fi mostra prontissimo a mettersi in ogni pericolo & fatica per

honore, & per ben seruire V. Serenità.

Di che ne fice amplissima testimoniaza quel di che in vna grossissima fattione contra à Turchi, gli fu morto il cauallo sotto di vn colpo di lancia, mentre egli sostenena l'impeto per saluare i suoi. Onde venuta la morte del Conte Guido suo padre, fu volontariamente bonorato dalla Rep. della condotta di buomini d'arme. Laqual gonernò cosi bene, che ne passaggi di Hemico 3. Re di Francia, & dell'... Imperatrice Maria: fu eletto per pno de condottieri che accompagnaßero le Maesta loro. Et di più fu poi eletto Gouernator della militta di Bergamo, doue stette 3. anni continoni con molta satisfattione del Senato. dal quale glifu affegnato di più 20. huomini d'arme nella sua licenza . Oli nacquero d'Isabella fig. di Roberto Malatesta de Signori di Rimini

Francesco Maria: il quale primo d'età de gli altri, su sull'armata nella.

guerra col Turco, con buon numero di faldati a fue fpefe,

Giulio samillo il 2. non punto meno desideroso di honore milità contra i Turchi, al seruitio di Carlo Arciduca d'Austria su confini con bella & fiorita gente pagata da lui. Appreso hebbe Fabio, Cornelio, Carlo, Tiberto 8. Marc' Antonio , & Paolo Emilio, che fu posto sotto la disciplina di Sforza Pallauicino Gouernator Generale dell'armi di questo flato De quali tutti si spera a tempo & luogo non minor frut to da loro à grandezza di questa famiglia, di quello che fu prodotta da loro maggiori. Hebbe parimente

Emilia, conforte prima di Christoforo de Signori di Polcenigo, & poi

del Canalier Benedetto Trinifano: er

Augusta, moglie del Conte Giulio Cesare da Coltalto, de Signori di Collalto & de San Saluadore. Fiort anco non molti anni fono in que-Aa cafa:

Lippo Brandolino dottifsimo nelle scienze: & poeta elegante nelle lingua Latina & ne suoi tempi lodato molto da gli Scrittoriepercio che egli viffe fotto Paolo 2. & fu molto famigliare del Platina che Scriße

Anni di ferisse le vite de Pontesie intella eni morte Lippo lo pianse lungamena
Clissilo te con altissimi e endatssimi vers, pregiati grandemente da glà
intendenti. E amenione di questi bumon Martino Benenco Transiluano, il quale mando suori vn Dialogo del detto Lippo, servito al Re
Mattha d'Vngaria; del quale si suori produce e ponenti per seccelenza del

suo nobilistimo ingegno. Oltre a predetti buomini di cosi chiara & illustre famiglia, vi furono anco diverfe donne di valore , date a diverfe Cafe illustri d'Italia fi come ancoeffi beblero Donne all'incontro nobiliffime in cafa loro. Percioche Brandelino padre del famoso Tiberto , hebbe per moglie prima vna delle figliuole de i Signori dalla Tella: & poi la. Lippa Alidofia , i cui maggiori furono Principi d'imola & di For-1). Cecco fu marito di Filippa Dreffena belliffima fra tutte le donne del tempo fuo, ende per cio fi contrafe parentela con quel Gian. Giorgio Dreffino, il quale celebre per tutta Italia per letteratura, fu tanto amato & honorato da Papa Leone per le fue gran qualità cosi di dottrina, come di maneggi di cose di stato. Tiberto figliuolo del detto Brandolino hebbe Romagnuola figlinola di Gattanielata Generale della Repub Vinitiana: & da que sti, per quanto si dice discendono i Brandolini di Bognacauallo. Hettore figlinolo di Cecco tolfe per moglic I beodora de Comi da Collalto. & Gian Conte, Helena de Gabrielli Conte di S. Paolo, & d'Aniano. La cui figliuola Filippa , tociò prima a Piero Lion, & poi a Vittorio Malipiero , amendue gentilbuomini & Senatori V mittani .

Antonio Maria figlinolo di Hettore fu conforte di Catenuzza Venică ra, & Cecco fuo fratello di Crenfa Dieda: & Cornelialoro forella fu donna del Conte Francefo da San Bomfacio. Di Guado fu conforte Violante Celialta, la cui figlinola Bianca fu maritata a Vifardo de Signon di Colordo. Esta profente e donna di Francefo Ma-

ria, Cornelia Ceffa, de Signori di Caftela aldo.

## Signori San Bonifatij.

E bene la famiglia de Conti di S. Benifacio , per rispetto dell'antica sua nobilià, per i molti suo domiris & giuristitioni che ha hautoin diuen si resi, et per lo gran numero delle persone che l'hanno illustrata , è da tutti riconosciuta per vina.

delle più chiare d'Italia, nondimeno quanto all'origine sua, se voglia-

mo da quell'alto principlo, ond'è verisimile ch'ella venga, mostrar la fua discendenza, non postiamo produrre più ferma auttorità ch' pua ragioneuole & inuecchiata credenza, paßata di mano in mano dalle genti de secoli andati , fino a tempi dell'erà nostra . Percioche fra molti incommodi che hanno arreccato all'Italia, le spesse reuolutioni dell'Imperio Romano (come più volte s'è detto) grandissimo è stato questo, che prinandoci affatto de buoni scrittori, hanno in tan-La oscurità sepolio le memorie delle cose antiche, che per intenderne qualche poco è necessario ricorrere più tosto all'ainto della traditione , ch'alla fede d'historico alcuno. Si crede adunque da molti & si tiene per fermo che i detti Consi discendano insieme con gli Estensi da vn certo Principe Troiano, il quale venuto in Italia con Antenore, può escre che si fermasse nelle parti di Lombardia, done poi per molio tempo signoreggiarono i posteri suoi. La qual cosa mostra di credere Fra l'acomo Filippo nel supplemento delle Croniche, allegando in testimonio di ciò un libro di Paolo Mario. Et si troua in mano di questi Conti di questa famiglia un privilegio molto antico che fauorisce si fatta opinione. Mail Pigna nelle sue Historie della Cafa da Esteunole, che l'origine de gli Estensi fosse un certo Atio disceso da Marco Atio ano materno d'Augusto, & da uno Atio Neo che fu da Romolo honorato con vna flatua. Et dice che quanto a Cones di San Bonifacionon si proua che uengano dal medesimo ceppo. Al cui parere nondimeno ripuena, oltre a Fra lacomo, etiandio Bernardino Corio historico di molta fede nel suo libro delle cofe di Milano, done scrine, che gli Estensi, i Conti di San Bonifatio, i Sorelini er i Friapani fono, come appare per antichissime scritture, discesi da quattro fratelli, i quali nello stato di Milano diedero il nome alla Martefana . Il che effendo probabilifsimo, è anco uerisimile che non sia falsa quella opinione, la qual unole che i detti fonti fiano di ftirpe Troiana , poi che gli Ain da quali diduce il Pigna gli Estensi , uennero , come si crede , ancora essi da Troia. Ma comunque si sia del principio di questa famiglia, certissima cosa è ch'ella per lo spatio di molte centinata d'anni è stata. illustrissma in Italia, di che fanno fede i domini, le parentelle . & il conto che d'essa tennero sempre gli Imperadori, & i sommi Pontefici. Et quanto al dominio, oltre alle molte castella che bebbero nel Veronese, & nel Vicentino, furono anco padroni un tempo di Verona. Onde Fra Iacomo Filippo nel predetto supplemento dicco queste parole. Bonifatius Sancti Bonifatii Comes Verona & multo-

Anni di Christo.

& multorum oppidorum nobiliffimus Princeps . Et appreffo . Riccardinus Comes iplius Bonifatij gnatus patri succedens regnauit annes viginti . Et Mario Equicola nel primo libro della-Cronica di Mantona dice . Carlo hauendo ad effeguire detta impresa, essendo già Papa Clemente Quarto si confederò con Mantoua, con Obizo da Este, con Lodouico Conte di Verona. Il medesimo afferma Terello Saraina, nel libro quarto fotto il titolo. De his qui potiti funt dominio Ciustatis Verona . Furono anco padroni di Mantoua , come dimostra il Corio con queste parole. A Gazzuolo nel Mantouano doue csendo l'Imperadore fece la pace con Mantouani in modoche'l Conte di San Bonifatio Principe di Mantoua concesse a Federigo tutti i foldati, & baleftrien fuoi, &c. La qual cofa parimente afferma Giorgio Merula nelle historie Milanefi, & la cronica Marchiana , la qual dice , che essendo Federigo Imperadore passato di là dal Mincio, il Conte di San Bonifatio gli mandò suoi ambasciadori da Mantoua , i quali l'Imperadore riceue lietamente, & si offeri prontissimo al Conte . Si legge anco nella discrittione d'Italia di Fra Leandro Bolognese, ch'un Pietro Trauersaro Conte di San Bonifatio fu Signor di Rauenna, del qual Pietro ne fa anco memoria il Bugatto nella sua bistoria Vniuersale . & il Corio . Con questi domini è ragioneuole che hauessero grandishme ricchezze, or parentudi nobilissimi con molei Signori principali cose Italiani come forestieri , & ne fa fede Pietro Gherardo nel principio della vita di Azzolino , col quale Azzolino furono congiunti di parentado. Et Giouan Battista Pigna scrine, che Lodonico Conte di San Bouifatio diede ad Azzo Marchefe di Este, Elifa sua figliuola per moglie. Quanto poi alla riputatione nella quale erano presso ad ogniuno è cosa maranigliosa a dire . Percioche ne tempi maffimamente che le fattioni Guelfa & Ghibellina, metteuano ogni cofa fozzopra, niuna delle più importanti imprese paffana senza l'anttorità di alcuno di questa famiglia, anzi erano i detti Conti capi nella Lombardia della parte Guelfa come attesta Carlo Sigonio nella fua historia de Regno Italia, & Gasparo Bugatto, & il Pigna, dicendo che la gente Guelfa fi vidi fe al Ca-Stello di San Bonifatio , & questa parte difereto con tanto valore, che come scriuono il Biondo, Mario Equicola, & il Corio, diedero fpeffo tale ainto a Santa Chiefa, che furono baunti grandemente in pregio da i Ponsefici , come si vede per dinersi breui Papali .

Papali , nell'uno de quali scriuendo Gregorio Nono a detti Conti , gliringratia che deffero paffo alle genti che andauano in foccorso al Papa, come diletti figliuoli di Santa Chiesa, dicendo. Gratum gerimus & acceptum deuotionem tuam dignis in Domino laudibus commendantes ac profequentes actionibus gratiarum pro co, qui Romana Ecclesia matri tua promprum compassionis affectum , tanquam filius gratia, & benedi aionis impendens, per dileaum filium Magiffrum Joannem Capellanum noftrum quem ad te transmismus benigne recipiens, & honeste pertractans ad communicionem noltram, & requisitionem ipsius liberum vententibus in succurlum Ecclesia transitum concessisti. Il medesimo Papa hauendo scommunicato l'Imper. auisandone il Conte di San Bonifatio l'esorta & prega con quefte parole, a non effer in fuo favore. Nobilitatem tuam rogamus, monemus, & hortamur attenta pro Apostolica tibi scripta mandantes quarenus ipsum imperatorem excommunicatum a nobis, & Icparatum ab Ecclesia vnitate cures in omnibus euitare, nullum fibi præffans auxilium vel fauorem,ita quod affectum quem habes ad Ecclesiam marrem tuam poffimus cognoscere per effe Clum. Et Papa Aleffandro Quarto. promette al Conte Lodonico ogni ainto perche ricuperi il suo stato dicendo . Pro turtione libertatis Ecclesiastica etiam pro fuis iuribus defendendis claræ memoriæ Riccardus paier tuus multa dispendia pertulisse dignoscitur, & bona eriam sua amilite . Nes iraque affectantes quod circa recuperationem taliter amillorum poffis , suffragante providentia Sedis Apostolica prosperari, scire re volumus quo ad recuperandum præmiffa ubi libenter dabimus auxilium & fauoiem , &c. Furono anco quefti Conti in molta stima presso a dinersi Imperadori . di che fanno ampia fede & testimonianza molti prinilegi importantissimi concessi alla detta famiglia. La qual stima G riputatione chiaramente dimoftra lo feritiore delle Cento nowelle antiche, dicendo in certo suo proposito, che il prù vicino che si cronafte appresso l'Imperadore Federigo erail Conte di San Bomfatio. Non è adunque marauiglia fe Ricciardo Conte San Bourfatio, che due volte fu fatto prigione, l' vna da Salinguerra, l'altra da Azzolino, hebbe prima la lega de Sig. di Lombardia, & poi il Papa col mezo de suoi Legati che procurarono la sua liberatione . Percioche è verissimo quello che scrine Pierro Cherardo nella vui

Anni di Christo. d'Azzolino, & conferma vna Cronica antica di Padoua, ch'i Conti di San Bon:fatio fino del 1100. furono vna di quelle famiglie che potentissime, & illustri nella Marca Trinisana per le loro ricchezze, per antichità, per huomini valorosi, & per esterni parentadi, superanano tutte l'altre. Il che confermano il Biondo , la Cronica antica delle famiglie di Padona , & vi altra Cronica di Verona più antica. Et questa preminenza molto ben fu conosciuta nelle occasioni di molti mouimenti notabili. Percioche leggiamo in molte historie, & spetialmente in Pietro Gherardo, che volendo il Papa cagistar la tirannide di Azzolino, vno de capi principali che lo mossero a mandare un legato in Lombardia , & a far gridare la cruciata , fuil Conte di San Bonifatio . Et a quella famosissima pace che trai San Bonifaty, come capo de Ghelfi, & Azzolino tra i Ghibellini fu conchinfa in Verona. da Fra Gionanni da Vicenza, concorfero come scriue la Cronica. di Verona , oltre alle donne , & i fanciulli più di 500. mila persone. Et nella Cronica Marchiana parlandosi della impresa che si douena fare per gli Estensi a Ferrara, sono i Conti di San Bonifatio nominati subito dopo il Principe di Venetia con queste parole. Placuit domino Iacobo de Teupolis Duci Venetiarum . Comiti de Sancto Bonifatio . Alberico de Romano , &c. Ma da cosi notabile grandezza cadendo questa famiglia per dinerse disauenture in stato molto ineguale alla sua nobilsà, venne in progresso di tempo a perdere il seguito grande, & le molte giuridittioni che haucua. Percioche eßendo i Monticoli contrarii a Conti, ricorfi all'aunto di Azzolino & chiamatolo in Verona, la fattione di San Bonifatii fu atterata, & le loro Castella, & fortezze fpianate : con la qual occasione Azzolino essendo dal popolo chiamato Capitano di Verena, come buomo crudele, & Tiranno, chiamati i Monticoli suoi amici in Palazzo, & fattoli morire con tutti i feguattloro , si fece Signore assoluto di Verona , & leuata viala nobilià fece in ru giorno ammazzare due mila Cittadini, & fe bene i Conti imparentandosi con Marchesi da Este, ricondussero AZZO IN Verona, done prima era Stato Podesta facendolo ricuperarela Podestaria , & fecero prigione Azzolino , non però poterono in quello lungo tempo durare per la potenza dell'-Imperadore Octone Quarto , il quale venuso in Italia , restisul in Signoria Azzolino , dopo la cui morte la Città ritorno al goneino popolare, tolti via i nobili, fotto l'ombra di Santa

Santa Chiefa, & trouandosi allora nella città la famiglia della Scala, Mastino fu eletto Podesta dal popolo. Maritornati i Conti di S. Bonifacio fecero ammazzare il detto Mastino, onde scacciati di nuono dal popolo, Alberto fratello di Mastino su fatto Capitano, & Signor della città, la cui successione continouò fin'all'anno 1405. nel quale la Republica Vinitiana diuentò legistima padrona di quello stato. I Conti intanto ritiratifi per cosi fattomutamento di cose, si ridussero in diversi luoghi, & massimamente, nel Polesine di Rouigo, done essi possedenano amplissimi feudi, & giurisdittioni . Ma partitisi anco di quindi per vary accidenti , & abbandonati iluoghiloro, & le castella, & spetialmente Lendinara (done si vedono l'armi, & le sepolture della famiglia) se ne vennero a Padoua, & a Verona . nella quale essendo flati sino al tempo che Massimiliano Imperadore mosse guerra alla Republica Vinitiana, furono saccheggiati, prinati delle facoltà, & banditi dal predetto Imperadore, come fino a questo tempo si vede nella Camera di Verona, perche baueu ano con ogni diligenza & fedeltà difese le cose di essa Rep. Di questa famiglia adunque sono vsciti in diversi tempi huomini di riputatione , & di valore grandissimi, de quali ricorderemo breuemente alcuni che ci verrano alla memoria: tralasciando lo scriuere di molti con diligenza, perche se ne farebbe lunghissima bistoria.

Englerico dunque vno de gli Auoli di questi Conti visse sino dell'anno quattrocento settani adue, & da gli Imperadori de suoi tempi hebbe per lo suo valore autorità & preminenze importanti.

Troilo suo successore ne gli stati su arricchito del Dominio di diuerse castella da Giustiniano imp.

Federigo visse a tempo di Berengario, & su da lui riconosciuto con molti sauori & gradi, aggunti a quelli de suoi maggiori.

Bonifatio da Federgo primo Imperadore mentre li tronana nella città di Spoleto, confegui prinilegi & innelliune d'importanza grandiffima, come appare vn prinilegio, il quale ricorda anco molte gratie concesse da Carlo Magno, a Conti di S. Bonifatio.

Bonifatio 2 honorato dal medesimo imperadore poco tempo dopo , di singolari presogative , su à suoi di instima di valorosissimo Cavaliere.

ne in minor pregio fu intorno a quei tempi

Sauro famoso & potente nell'armi, il quale congiuntosi in parentado co Monticoli, su tradito da loro, onde si leuarono, dopo la morto sua in Verona diuerse famiglie per i Monticoli, & altre per i Conti,

Anni di & si venne a grandissima divisione & contesa.

Christo, Bonifatio III. figltuolo di Sauro. Questo scacciò i Monticoli con la fattione loro Gibellina della città di Uerona, en talmente attervollapotenza e grandezza loro, che a pena poterono saluaria alcuni
pochi nelle Castella di Farda: en di Peschiera, en di quindi andarono prizioni nel Castella di Eta doue stettero sino alla venutadi Ottone Imperadore a Verona, il quale composte cose, volte che
i Monticoli, en enzadore a verona, il quale composte cose, volte che
i telensi, le quali due famiglie egli stimana molto più che l'resto
di Lombardia.

Bonifatio 4 fig. di Maregolato 3 ssette Signore di Verona lungamente, giusto, psudente, & valoroso huomo, soccorse in ogni impresa i Pontesici, & sossene con le sue sorze il Marchese di Este rimettendolo

nella Podestaria di Verona, & scaccandone i contrarij .

Ricciardo figlinolo di Bonifatio 4 fu Principe di Verona per lo fpatio di venti anni , si come attesta Fra Iacomo Filippo nel supplemento. Di questo scriuono gli bistorici , & specialmente Pietro Gherardo, & il Guazzo , ilquale anco vuole che foße figlinolo di Lodonico non di Bonifatio che nel 1221. andaße con effercito Veronese insieme con facomo da Carrara, & con Mantonani in fanore de Azzo Marchefe di Efte , contra Salinguerra Goramonti . il quale spauentato dalla moltitudine delle genti che si vedeua interno simolando di voler accordo, domando parlamento : onde entrò il " Conse Ricciardo con 50. caualli folamente per trattarlo, Ma Salinguerra lo fece prigione co suoi: onde fu leuato l'assedio da Ferrara. Faliberato poi desto Conte per volere della Lega di Lombardia, & l'anno seguente pigliò a forza d'armi il Castello della Fratta guardato dalle genti di Salinguerra. Poi a danno de Veronefi che troppo " apertamente fauorinano in pregindicio suo la parte Chibellina 10ninò le Castella di Bonanico, della Mota, di Rinalta, di Legnagno, & della Tomba , onde segnita grossa scaramuccia , fra Azzolino & lui , continouando pur di danneggiar questi due nimici l'on l'altro, vi s'interpose Fra Giouanni di Vicenza buomo di infinita. auttorità in quei tempi , il quale fatti venire tutti i confederati del Conte da Ferrara, da Mantona, da Padona, da Trimgi, & da Brefeia , & ordinata vna granfesta ad vnluogo detto la Toba vicino a Verona vn miglio, fatto vn ponte sopra il fiume dello Adice ,fece fare la pace fra Azzolino. & fioi adherenti, col detto Conte, & co fuoi, & quini vogliono gli scrittori che si tronassero più

di dugento mila persone come seriue Pietro Gherardo, & il Guazzo se bene la Cronica Veronese vuole, che sofiere cinquecento mila oltre se la Cronica Veronese vuole, che sofiere cinquecento mila oltre se la conne & putti : sa quale para curo alcuni anni poi che si nionata per comandamento di Papa Gregorio Nono, il quale per questo man do due legati a Verona. Lasciando poi, che manto durò questa se-conda pace, or vennedo a quel che importa più de fatti di questo Conte, diremo che del 1240. come vnole il Gherardi, la Cronica. Oteronese, de il Pigna, satta lega col Legato del Papa col Tippolo Doge di Venetta, col Martolese Azzo da Este, ando di alfasto di Ferrara, la quale acquistarono. Prese poi il Conte co Mantonani San Michele & Herbeto, & Truenzuolo Questo medessimo Rucciar do diede grande auto alla cuttà di Parma quando su alfasta da. Federigo Imp. onde ella simantenne. Et tronessi al fatto de Parmegiani quando cacciorono Cesare della città detra Vittoria da lui edificata. Lasciò due sigluoli Bonifatto & Lodonico.

Bonsfatio Quinso vinendo il padre disfes il (astel suo di San Bonisatio dall'impeto di a Azgolino, se bene la seconda volta, non hamendo sorze vyuali sircia patti, slanda voba, esc persone eper vendetta il Conte Ricciardo distrusse Ostiglia luogo sortissimo
sopra vo. Altri vogliono che sosse los escusso in otto di questi conti che disfes il Castello, esc di questa opinione è Pietro Gherardo, ma il Ganzzo asseviete per vero essere stato Bonisatio, il quale non secordatosi dell'ingiunra vicenuta da Azzolino, lo
perseguitò di maniera, che con i confederati volle tronassi allamorte, alla quale strouò anco Lodonico suo fratello, come scriuc-

il Guazzo.

Lodonico fratello del detto Bonifacio, & figlinolo di Ricciardo fu quello che pregò Papa Alessandro Quarto a mandare il legato a reprimere la tiramide di Azzolno, se bene Pietro Cherardo vnole che fosse il Conte Ricciardo, ilquale gidra movio nell'anno 1153, diec il Guazzo, & nel 1156. venne il legato, col quale il Conte sempre mito si trovo alla presa di Padona tolta di mano d'Ansedsso, che la guardana, & conducendo Mantonani a Brescia, ainto il legato ad acquissarla come servico mono Mario Equicola nel primo della sua Cronica di Mantona, & Pietro Gherardo. Questo medesso volunto di Perona, non lo lascio acquetare giamai sin che come immico, & come occupatore del suo Dominio paterno, lo sece per i suoi occuliamente ammazzana, sperando pure d'escre riconosciuto per Signore da Veroness, i quali clessor Morto.

Anni di della Scala per loro fignore, onde Lodonico trasferì il suo domicilio
Christo. a Padona, doue era ben visto, & haueua molti che lo seguitauano, & da indi in qua dura ancora la famiglia de i Conti in detta-

Vinciguerra figliuolo di Lodonico, aspirando pur alle cose di Verona anche egli vi andò con le genti Padouane, o non potendo entrare, espu gnò Cologna, & fece grandissimi danni a luoghi delli Scaligeri, & finalmente a Quartigiolo az zuffatofi co nemici li fugò, & ne rapportò l'insegne Imperiali, & quelle della Scala , come si legge nel Pigna, & nell'historia scritta a penna d'Albertino Musatto, & di questo è da credere, che parli il Landino nel suo commento sopra Dante quando dice, che il Conte di S. Bonifacio fu fatto General de Veronesi, & Vicentini contra Cane General della Lega Ghibellina. Pietro Paolo Vergerio nella sua opera, de gestis Carrarienfium dice , che'l Conte Vinciguerra fu mandato Generale da Padouani per prender Vicenza di mano di Cane della Scala, dentro alla quale hauendo intendimento effo Conte, non gli esendo seruata la fede da chi glie l'haueua promessa preso in battaglia, & grauemente ferito , mort . Particolarmente tratta questo fatto la Cronica di Verona, & il Corio . Quefto Conte lasciò di se Manfredi, Ricciardo 2. & Bonifatio 6. i quali insieme con Sauro figliuolo d'Antonio bebbero da Carlo Quarto Imperadore diversi titoli, giurisdittioni, er immunità, con la confermatione delle gratie riceuute da gli Imperadori passati, come nel privilegio del detto Carlo, che allora si tronana in Mantona si contiene.

Ricciardo che alcuni tengono che foste figlinolo del detto Vinciguerra, altri di Ricciardo nato di Vinciguerra, su Podessa de Padouani per spatio di edici & più anni. nel quas governo se fisse prudente & giu sto, so dimostra de quantità de gli anni che resse quella città, & nel libro delli Hatuti di Padoua si reggono silattiti da lui ordinati, & che sono sin mai a tempo di boggi in ossermanza. Lassione gli edisci publici da lui sabricati memoria di se, & su ricconosciuto dalla communià di Padoua in moste cose dandosi visite & bonove-visite in tan ti beni che uttauia possegono quelli della famissita. bonove havendo haunto l'insegna dell'issessa che esse che conservato di neura-tico conte bebbe diversi carichi di Generale in guerra. Hebbe vn sessiono con chi chiamò

Lodonico, il quale seguendo le restigie de suoi maggiori attese honoreuolmente al mestiero dell'armi, & quato sosse coraggioso nel maneggiarle

giarle lo dimostra il Digna, il quale narrando la guerra de Uinislani co Carrareli, dice essere siletto preso da Francesco da Carrara il Sanello Generale de l'initiani, & il Conte Lodonico, & altri principali, i quali per l'ainto di Galeazzo Conzaga, si liberarono, & ridustre le genti del Carraresse amal partito. Di questo nacque Marezgolato, ch: volle metter casa in l'erona, & da lui sono disceste famiglie, che sono al presente in quella città. Hebbe per moglie Margherita siglinola di Ottobuono de Terzi Signor di Parma, di Modona, & di Reggio, hebbe tre figlinoli Ottone, (arlo, & Giulio.

Ottone su condottiero della Signoria di Venetia. d'Ottone nacque Lodouico. Questi stette a servigi della detta Republica, es militàcontra Massimiliano Imperadore nel tempo d'Andrea Gritti Generale di detta Republica, es si tronò alla ricuperatione di Padona col predetto Gritti, onde su bandito con Ottone suo fratellodallo sup. Si trouò questo medessimo all'impresa di Lendenara per la Republica, es morì nell'esservicio si pesse.

Bonifaio 8. fraiello di Lodouico, hauendo la connerfatione & la gratia di molt: Principi d'Italia, da quali era tenuto in molto conto fu filmato anco afiai dalla Rep. Unitiana, & adoperato per raffet tamento di alcune differenze appartenenti a confini fra il Duca di Mantoua, & lei.

Federigo figlinolo di Giulio ricordato di fopra, non manco valorofo nell'armi di quello che erano stati i suoi progenitori, si adoperò, come portauano i tempi in seruigio della Republica, alla qualco fece hauere a man salua , il castello di Legnago , fortezza di qualche importanza posta nel Veronese, che era prima dell'Imperadore: onde incorfe nel bando Imperiale con Ottone suo zio, il che appare ne registri della Camera di Verona. Di questa istessa famiglia vi sono a tempi nostri quattro case, due in l'adona, & due in Verona, nelle quali sono stati poco ananti Signori di molto valore, & grati a Papi & Principi , i quali hanno mantenuto nell'altrui memoria la grandezza de loro passati . de quali & de viuenti non poglio particolarmente ragionare per non offendere la modestia. loro. Solo dirò che bora vi fono huomini di questa cafa, che per la nobiltà lore, & per l'autorità & fedeltà sono stimati non solo dal Principe di Venetia, ma da altri ancora, vsando essi di continous cortefie & hospitalità a molti. Il che tante più postono, comme damente fare , quanto ch e poffedono nell' vna & nell'altra città & territo-

Anni di Christo.

territorio habitationi, & palazzi honorati & luoghi che rendono buona fimma d'entrate cosi temporali come di Chiesa, ritrouandost nella Cathedrale di Padona due canonici, et vno in quella di Verona . Vi fono anco foggetti che imitando i loro progenitori antichi non banno mancato in molte occasioni di feruire questa Republica, & altri Principi nell'arme. si come particolarmente fece andando a sue spese con molti soldati, il Conte Ricciardo da Padona in V ngberia, o in Francia, o nella vitima guerra contra il Turco, fatta dalla. Signoria l'anno 1 5 6 9 nella quale confelice successo tolse dalle mani de Turchi molte anime che per fortuna erano capitate nel luogo del Prodano da Turchi, & stanano per perdersi , por sostenne valorosamente vn'affalto fattogli da Carracofa (orfaro . & il Conte Vinciguerra da V erona esso ancora seruendo il Principe di Venetia nell'isteßa guerra con buon numero di foldati a fpefe fue,@ effendo anco and ato in feruigio del Re di Francia contra gli V gonotti più di vna polta, & del Duca di Sanoia, si ritrona bora con titolo di Colonnello, & consultore della guerra all'obedienza & sotto la protettione di quel Duca ben veduto & honorato in quella Corte .

#### Signori Adorni.

N

Ella città di Genoua nobilissima per lo suo sondatore, & per la sua gui antica potenza cosi in Leuante come in Pounte: sson diuesse sample ellustri state le qualis si seco grande l'Adorna:per ricchezze & per huomini chiariss.

ofthe Porteine fina non ho io già ritronato. Onde non volendo trapaffalla, come degnissima di memoria, ricercando l'attoni dessami despunsiona di memoria, ricercando l'attoni dessami dessami dessami desta casame gli annali di Genoua d'Aspositivo Gussimono Cescovo di Rebbio. Li sci n questo caso sato brene es non harò detto a bastanza quanto è il merito sico: sarò siato trene es non havendo altre informationi el la predetta. Dice adunque il Rebbio che l'anno 1346

1346 Meliadus Adorno fu Capitano d'una di quelle galee che s'armarono: per difenderfi dell'armata fatta da quelli da Monaco contra la Rep. Genouese.

1363 Gabriello Gibellino , esfendo venuto a morte il Duce su fatta elettione dal popolo di venti cittadim che elestero 80, che elestero 40, che celestero

elestro 31. che elestro 10. che elestro in Doge della Republicagabriello, huomo pieno di bontà & fauto. (ostiui espugno il Safello, done erano viatosti lodra; a menici dello stato, & mandò contra i Marchesi del Carretto großo estretto: perche estendo chiamati hueuano riculato di venne. & estinsi el matino lunto da.
teonardo di Montaldo: per metter forzopa la liberta! Mossa
poi la guerra contra la città di Genoua da i Visconti a soggestione.
de Flishi, & del Montaldo suorusciti; si compose co Vissonti
in danari. «Alla sire venuto mo dio dell' minerfale per molte gramezze che s'erano poste: & essentia de siatità della città :
Fregos, & da s'ussilielmo Ermirio ruo de Vicarij della città: &
meljo suoca alle porte del padazzo: non paerdo egli resistere,
mesto del poste del padazzo: non percado egli resistere,
abbandonato dal popolo alla furia corso, & su creato in suo luogo
i s'eredesto Domenico: il quade mandò prigione Gabriello a Voltaggio.

Antoniotto: esendosi leuato dal gouerno il Duca Domenico: su fatto Duce dalla plebe minuta: Es stette in quel grado per lo spatio di cinque bore. dopole quadi gli slocesse su vivole di cinaro, omde venuto in sossetto e il Snarco non gli leuasse lo stato su costretto a partirsi di Genova. Ma venuto a morte Liomardo Montaldo Duce di Genova l'anno 13 48. Antoniotto si si stato su conde hanuto in mano Nicolò di Guarco già Duce, lo mise in prigionein Levice. Operò parimente che Papa l'Ibano Sesso asseduato in Nocera, andasse a Genome per visite della Repub. Es come humo di granssirio assiria and hauer la cura da Principi del mondo per essinguer la scisma che era nella cistà. Fece anco armata contra il Red I Tunis, es si General d'essa.

Raffaello fratello del Duca, buomo di molte lettere, & prudente. il quale paffato in Africa, per l'Ifola delle Gerbe. Fattafi anco nuona armata fi pafsò alli mupefa di Barbaria, done fui Duca, di Borbone con altri Trincipi Francefi follenati a ciò per lettere, de per ortaroir mandati dal Duce. Ruo molto dono la imprefacontra Saracini fi feoperfe vua conguna fatta da Fregofi es altri cittadini contra il Duce, onde prefo Pietro Fregofo fivono mandati in efilio duerfi cittadini. Et bauendo il Duca composito da paccifica Gian Geleazge Signor di Milano da rua parte, e Florentini, Bolognefi, e Padonani dall'altra, reduto il fuo Ducato efferedodo, fi deliberò di dar luogo: e fasto villa di andare di finifo a rua fua villa falito fopra vua galca fen'andò a Leonano. Pretholipa

'Anni di Christo. il popolo leuato in arme, fece fenza sirepito però, in fuo luogo la como Fregolo. Era Antonuotto huomo fagace, & afluto, fobrio nel visure, al puoco fonno, & di molto situolo, & prudentiffimo rettor nel gonerno del fuo sitato. El fece acquisto di molte castella com diuerfi mezi per la Repub. Ma l'anno 1393: esfendo Ducc Antonio di Montaldo, Antoniotto andato a Voltri, venne armata mano fino alle porte della citta, ma gli fu fatta resistenza, onde ritornato a Voltri, un tritirarsi

Christoforo suo figliuolo fu fatto prigione, ma non molto dopo fu liberato, er Antoniotto si riduße da Francesco del Carretto. Ma ritornate le cofe di Genona in confusione, & creato Duce per vno anno Francesco Iustiniano, Antoniotto venne nella Valle di Voltri.onde la città si lcuò in arme, dicendosi ch' Antoniotto . & Antonio di Montaldo erano uniti, & si credena che Antoniotto fosse contrario all' vtile del Comune. Ma hauendosi leuate l'armi contra i feguaci dell'Adorno, & del Montaldo, & effendo stati rotti, Antoniotto entrato in Genoua per la parte di Carbonara con 5. mila ottimi foldati & con due mila armati della terra , si ridusce alla propria casa . Ma essendos Antonio di Montaldo opposto ad Antoniotto con 500, buomini della terra: er venuti alle mani . l'-Adorno restò rotto, & si fuggi alle ville di Carbonara: & furono pre si molti huomini d'arme, & molti pedoni, & il Montaldo su fatto Duce. Contra il quale sollenatisi più volte cosi dentro come fuori dinerfi romori per casarlo, & mettere in suo luogo l'Adorno, alla fine ceffe, & fu in suo luogo fatto Nicolò di Zoaglio, alquale Antoniotto richiefe di far parte con lui, & col reggimento della città, & l'ottene. Ma leuatofi romore nella città Antoniotto entrò nel porto con pna galea, la quale trouandosi in pericolo di sommergersi per vna fortuna che fi lend, i Guarchi, & i Montaldi vi faltarono Sopra: & l'Adorno s'arrese al Montaldo: & fu posto in vna delle torri della porta de i Vacca . & s'accordarono insieme , & l'Adorno hauendo promesso al Montaldo cose asai , rilassato , se n'andò a Voltri. Ma il giorno seguente richiamato da suoi amici , venne in castello riceuuto da suos seguaci con molta letitia. Perche essendosi il Duce fuggito, le genti dell'Adorno che erano nel castelletto discesero nella città , onde il Montaldo & l'Adorno vennero à braccio à braccio in San Francesco. Doue mentre parlando alli cittadini adunati in gran numero chiedena perdono delle offese fatte loro fu da altra parte create Duce da coloro che erano

nella

Anni di nella facrestia, & fu dalla gente minuta condotto al palazzo, non Chusto, estendo i primari contenti di cotalelectione. Ma indi a poco mosfa querra dal fuarco contra al Duce, occupio la fortezza estata far dal Duce nella villa di S. Plesso, alla cui ricuperatione su dal Duce.

mandato Raffaello suo fratello, & Adornino suo sigliuolo; ma non secero nulla. Et poco dopo il Guarco venuto con 500 huomini d'arme, & con due mila fanti fatti con l'aiuto del Duca di M.l ano venne all'Arco, & l'altro giorno fi parti in ordinanza. Et l'Ado no forniti alquanti luogbi cosi di dentro, come di fuori nelle tre valli, mise a ordine tre mila fanti & due mila canalli, & nelle terre del distretto hanena mille fanti. & confinò da 200. cittadini, che egli bauena a sospetto. con la qual gente ributò il Guarco, & il Montaldo, che l'affalirono per scacciarlo. Ilche vedendo egli : & considerato che gli animi di ogniuno erano disposti alle discordie & alle guerre, & che per la eccessine spese la Repub. era efausta & ciascuno era stracco & temendo del suo stato, stimò che foßebene a darsi à qualche principe forestiero. & mando Oratori a Carlo Sesto Re di Francia à offerirglila città, & hauendola il Re accettata, l'Adorno praticò la cofa co i cittadini, prima co Ghelfi, & poi co Ghibellini , & poi con tutti insieme, & ia vitimo col Cardinal Flisco, onde tutti d'accordo delibe rarono di fottometterfi al Re. Et cofi l'Adorno confegnò le chiani & il gouerno a mandati Regij: & egli fa fatto Governator per lo Re, fino che veniua di Francia il Gouernator Francese, & di Duce rimase Gouerna: or di Genoua . Indi a pocosi Guarco, & Montal do moffero Parmi contra l'Adorno per leuarlo di gouerno, ma esendo rotti furo no presi, et liberati, poco dopo se ne tornarono a Gaui. Alla sine si mo ri di peste nel Castel Franco di Finaro, &

Raffaello con 700 huomini d'arme, & con due mila fanti, si mosse contra le terre de gli Spinoli, & occupò per la Rep Buz alla, il Borgo

de Fornari & Ronco.

brio

76\$-

nto-

m4-

714-

.08-

io di

174-

fe-

10-

ot-

w

4n-

, [-

pre

110

2078

al-

111-

id,

nel

eersi

rono

1-

n-

75-

u

64-

en-

Anni di Christo.

dorni preso animo, assaliarono la piazza, ma in darno. Et hauendo gli «Idorni occupato il piano del castelletto, combatterono co Guarchi, a quali Adorni fi orgunsfroi fratelli d'Orlando Fregoso, & andarono insteme al palazzo. Et mentre che scorreuano per lacittà gridando «Adorni & Fregoso, Pad Montaldo cos fratelli si leud da loro, estaccos solo al Guarco, est siglundi di lacomo Frego lassiarono gli Adorni, accossando il Guarco est Montaldo, perche ssendo si va parte est latera ossociato, mella sine gli Adorni survono vinti es superati da Guarchi, esta Montaldi. Indi a non moltos presono del presono

Adornino per haner straparlato: perche volendo il Lusardo Capitano di Genona punislo scondo le leggio non hanendo seguito in questos fu liberato. Et poco dopo leuati alcuni tumuli gli Otto della Balia crea ti peravanti deposero il Capitano Battista de Franchi Lusardo, co

crearono per gonernar la cietà

Giorgio Adorno con Antonio lustiniano, primati della città, i quali rescro fino alla venuta del nuono Conernator di Francia.

Raffaello Dottor di leggi: haneudo Tomafo Fregofo lafciato il Ducato fu fatto l'mo de gli otto Capitam della libertà. Ma non esfendo lacitità durata troppo fotto i predetti capitami fu letto in Ducat detto Resfaello figliuolo di Giorgio. Il quale fece la pace col Re Alfonfo & gli bucommi di Portonenere giurarono fedeltà alla Repub. El l'anno 1,47 esfortato a cò da gli amici che diceuano che ristitato do la città recuperarebbe la città, risutò il Ducato. & fu in suo luogo sistema.

Bernabà, & si disse che su trama de gli Adorni che non si contentauano di Ressallo, ma Bernabà durò poco percioche assalta da lanus Fregoso siu spogliato della degnità, che su data al detto Ianus. Et sanno 1453.

Nicol o

Gudiano fratelli furono ritenuti in Scio Ifola per ordine del Duca Pietro Fregoso, il quale gli haueua per nemici. Il qual Ducc era molestato da.

Raffaello, &

Bainala, che erano ful Tarmata del Re Alfonfo, mandata contra Genonefi per lenare i Fregeli di Blato. Et espendofi la cirid data al Re di Francia, gil Ados mi bebbero anco esperito per terra: ma venuto a morte Alfonfo & focusifo Ferrando gil Ados mi lenarono l'asfedio della città di mida spocomori Rasfiello Barnaba.

Paolo

Anni di Paolo, essendo la citi à sotto il Re di Francia: & in tumulto per met-Chtisto. terfi in libertà. entrò per ordine di Gionanni Goneruator France sein porto con vua galea: per opporsi alla furi one Fregosa. Ma essendos Gionanni alla sine ridotto nel casselli esto per la suria del popolo che s'era selleuato vu'atra volta per liberarsi del tutto,

Paolo Arcinescono de Genona &

Prospero, entrarono nella città con una compagnia di villani, onde i Francesi farono scacciati, & ridorti nel castelletto. & gli Adorni co Fregoli si miscro a combattere insteme, contendendo del Principato della città, & la mifina fu in più luoghi, sforzandofi ogniunadelle parti di baner la fortezza. Mala parte Adorna pattul fecretamente col Conernatore che Profpero da vna parte, & i Fran cefe dall'altra affalifero l'Arcinefeono, & feacciatolo della citta, fi deffe lo flato di nuono al Gonernator Regio. Ma hauendo il popolo prefe di nuono l'armi in mano, si tratto accordo fra gli Adorni & Fregofi, & l'Arciuescono con Prospero, ritornarono nella città & conuocato il configlio fu eletto col fauor di Paolo in Duce il detto Prospero. Il quale vedendo che bisognana espugnar la fortezza, & far guerra con vn potentissimo Re, domando ainto al Duca di Milano, & ottenne mille fanti fotto la cura di Tomafo Raitino, & quantità di danari . Et meffo l'affedio alla fortezza, Paolo venne in contesa con Prospero, ma incontanente Paolo fu chiamato a Milano dal Duca. Es Prospero se mise con ogni deligenza alla difefa del fuo stato: percioche hanendo il Re di Francia intefu la ribellione . mandò il foccorfo della for:ezza per mare & per terra. La qual cofa meffe gran confusione iu Genoua non parendo al popolo di essere atto a poter resistere a tante forze. Mail Duca rimando a Genova Paolo & lo riconcilio con Profpero. i quali fi convennero infieme , cioè, che Paolo co foldati Sforzefchi . G conta giouentà & col fiore del popolo steffe nelle proffime montagne che fono dal castello al monistero di S. Benigno & di quindi guardaffe che'l nemico non offendeffe la città, o non entrafe nel ca-Stelletto . & che Prospero contalera parte del popolo attendesco alla guardia & difefa della città , accioche non naferfie qualche tumulto, o che quelli del castello non rscissero faori. Ma venuti i nemici alla villa di Cornigliano, andato Paolo & Prospero a incontrar li, non hebbero ardire di venire alle mani, & ritornarono nella citta , feguitt da nemici che occuparono S Bentono . St renne pot alle mani. & i Francest furono rotti & fracabati .

Anni di Ottenuta la vittoria, nacque discordia fragli Adorni . Percioche hauendo Prospero fatto intendere a Fregosi, che non entrassero nella città , & chiamati a fe i foldati Sforzeschi , & gli altri suoi

fautori

Pandolfo fratello di Paolo, entrò nella città: & il medesimo fece Paolo , o fi congiunse col fratello: o all'oltimo attaccata la mischia, Prospero si suggi con alcuni pochi della città: & in suo luogo fu fatto Duce per consenso di Paolo, Spinetta Fregoso sue confobrino .

1462 Paolo l'anno 1462. scacciato Lodonico Pregoso, fu fatto Duce, madurò vn mefe.

1464 Mal'anno 1464. hanendo il Duca di Milano posto ogni studio per impadronirsi di Genoua , & fatte offerte col Duce Fregoso , tirò dalla Jua Prospero Adorno, alquale donò la terra di Vuada: & ottenuto il dominio foccesse Gian Galeazzo, ilqual venute poi in disparer co Genouesi: fra molte ambasciarie che i Genouesi mandarono ogni

anno, fu l'anno 1477. mandato 1477

Gionanni buomo di molto credito. Ma risolutosi il Duca al tutto di sottometter Genoua con tutta la Liguria, & fatto trenta mila fanti perciò tenne modo, che i capi delle fattioni si dilungassero dal paesc , & restando solamente Prospero , che era in V nada sua terra, lo chiamò a se, & senza volerlo vdire, & senza alcuna sua colpa lo fece prigione nella fortezza di Cremona, ma con molto odio de Genouesi , i quali fentita la cestui intentione stimarono che con la perdita di Prospero, si donesse perdersi ogni giurisditione de Genouesi. Ma venuto a morie Galcazzo per la congiura del Lampognano: & fuscitati in Genoua nuoui moti per la ricuperatione della liberia.

Carlo fratello di Prospero delendosi della calamità di Prospero prigione in Cremona, solo fra gli aliri non liberato: quantunque fose innocente , venne nella valle di Pozzeuera per congiugnere all'armi la fattion sua : effendosi d'altra parte mossi anco i Flischi . Et banendo nella città il popolo, fatto fuggir nella fortezza il Gouerna-

tor Francese, vennero anco con Carlo

Gionanni, &

Agoftino figliveli di Roffaello Adorno. Percioche vedendo i Signori di Milano le cose di Genoua in cattina piega, deliberarono conogni sforzo di souenire alle cose loro. & sapendo che co Genouesi bisogna reprimerli con le loro medesime partialità, tratto di prigione Pro-

me Prospero, & lo fecero andare a Milano & sattoli ogni sorte di cortessa con donarii, caualli & altri arnessi lo proposero alle cossi di Genoua & lo cossituirono Gouernator della città con promesse grandi. Ond'egli che era cossantissi no nell'ostervat le promesse, ecttò l'impresa. & congregato i 10. Squadre di soldati vecchi & 4. bande di canalli, venme a Buzalla, accompagnato da Roberto San Seuerino General di tutto il campo, da fravilli del Duca Galeazzo, da Guan Iacomo Tinuscio, de di Pier si nero Fisonii con gran parse della nobili di Lombardia con bell'arme, canalli, & compagnie, & entrato per la valle di Pozzenera erano tutti insieme giunti ad mare, &

Carlo era stato nel castelletto, al quale andarono a parlar molti plebei: & egli diede ordine alle cose eli era venuto a fare. Et poi checonobbe che s'essercito i era appressato alla città, si mise a ordineper logiorno seguente. «Il vitimo si venne al constitto & ottenuta la vittoria gli surono aperte le porte.

Proservo per tanto entrato nella città sece bandire che si perdonaua ad opniumo che baues le leuate l'armi sino a quel giorno. Et il di sguente adunato il Senato, surono lette le lettere de i Principi di Milano per le quali si dichiaraua che Prospero susse Gonzatore.

Si fere poi a sua instantia nuona Balia , dalla qual fu donato 6 mila ducati a capitani che fecero quella impresa. Intendendo poi che era a sospetto al Gouernatore dello stato di Milano Lodonico Moro, & che cercana con inganno di lenarlo dal gonerno , suscitò il popolo in arme per vendicarfi in liberta. & bauena costetto il prefidio di Milanefi col nuono Prefidente mandato da Milano, a ritirarfi nelle fortezze della città, & cominciò a trattar celatamente col Re Ferdinando , configli & difegni a diffruttione dello Stato di Milano . La qual cosa piacendo al Re, sendoli offerta occasion di persurbar le cose di Genoua in danno del Duca di Milano, mandò a Pro spero 2. galee con buona somma di danari Lequai cose saputesi a Milano, mandarono i Milanesi il Vescono di Como a Genoua a rimoucrlo dal gouerno Ilqual Vescono entrato di notte & tranestito, chiam) il Senato in S. Siro : & già la città & la plebe insieme con Prospero faceuano qualche tumulto, & col Vescono furono molti de primati della terra: o la più parte nobili, o filefero le lettere del Duca del la cassation di Prospero, in cui luogo entraua il Vesc. Ma bauendo costoro defferito d'ese quir la cassatione, & di prender'il palazzo allo ra & di farlo per forza, & effendofi la plebe leuata in armi per mes ser [i

Christo.

Anni di terfi in liberta, Prospero di Gouernat. Ducale, su fatto Gouernator de Genoues , & chiamato Roberto di S. Seucrino, lo fecero Capitano di entra questa guerra, & bebbero aiuto dal Re di Napoli . Ma non molto dopo follenatafila città di nuono & entrato Battifta Pregofo per scacciar l'Adorno, Prospero tenendosi in Palazzo con alquante compagnie di foldati forestieri , & opposti a nemici

Agostino, &

Giouanni

I quali combatterono co Fregosi nella strada dritta dalla porta de i Vacca fino al foffatello: & bauendo gli Adorni vinto, & fcacciati i Fregosi, ne furono condotti 13. di loro a Prospero, il quale gli fece incontanente impiccare, la qual cofa gli acquiftò odio nell' vniuerfale.Ma indi a pochi dì Prospero abbandonato quasi da tutti, i Fregosi occuparono la città, & Prospero cedendo il palazzo, & andando verfo la Porta di S. Thomaso fu affalito, & messo in fuga a pena se pore faluare nello febifo di vna delle galee regie, & fu coffretto a faltar nell'acqua coft vestito come era.

Mal'anno 1488. essendo Genoua fotto il Cardinal Fregoso Duce, & mosti nuoni tranagli da Obietto Flisco alla Rep.

Gionanni. er

Agostino Adorni vennero anco essi, siceunti con granfauore dalla lorofattione , la quale era per lungo tempo stata oppresa. Questi pniti con gli altri capi crearono capitano della guerra Gian Luigi Flisco, & poi si diede principio all'assedio del Castelletto. Ma effendos di nuono in risolutione di dar la città al Duca di Milano, er aspettandos anco la risposta del Re di Francia a quali s'era scritto per il medesimo effetto, fis cercato di concordare i Fregosi con gli Adorni, dandofi a gli Adorni Sauona con la riviera di Ponente, & restando i Fregosi al gouerno della città. La qual cosa non barebbe Spiacinto a Lodonico Moro, il quale barebbe banuto caro che i Flischi fossero stati scacciati della città, ma non piacena a gli Adorni confederati co Flifchi. alla fine gli Adorni diedero la città al Duca. &

Agostino fu dichiarito Gouernator Ducale per 10. anni & il Sansenerino entrò nella terra con le genti per continuar l'assedio della. fortezza. Ma vsundosi per la fattione Adorna dinerse insolenze in Genoua, & bauendo la Rep. perduto il Castello di Pietra lata. aßediato dalla Contessa di Tenda suocera d'Agostino, al qualco non rolendo i cittadini dispiacere , & lasciata correre la predetta per---

uennou Data ul mano viennou a fe il rinata evenou a fi per un consono ficulari de Roberto San Seuerino: & fi fecero le nozze folennifime, percioche fi fecero giostre nella piazza di sarzano. & giuochi, di molte maniere in palazzo, & ti Senato (cofa hono fatta più per auanti) prefettò a Giomanni diversi vasi d'argento. Il fimile fecero tutte l'arti della città, ciafiano secondo la faculta fina di qualche vafo d'argento, &
cossi fecero tutte le terre dell'una & dell'alira riviera, in tanto che
quelle nozze farono giudicate Regali.

Gianbattista Adorno su mandato l'anno 1492. oratore ad Alegandro Sesto con altri tre a rallegrarsi della sua asuntione al Papato.

Gionanni intanto con Gian Maria Sanseuerino sall su le galee fatte in favor di Carlo Ottano per ricapera il Regno di Mapoli, ando di Porto Penere, ma l'armata del Re, si riurò a Luorno. Guidò poi Possere, ma l'armata del Re, si riurò a Luorno. Guidò poi Possere, ma l'armata de liro, có pericolo di Giomanni che volcua saria glienere dalli los barbara serità. La qual cosa bauendo per compassione de Rapallini fatto sidegnare i Cenoues, mancò poce che non leunstero l'arma signorani mitrigò la sebe e. La qual con tutto ciò occise alcuni Surzzeri in Genoua, onde il podolo serrate le botteghe e cercando gli Surzzeri, siouanni acquesto anco questi di troro como e con gana fatta e. Si sece poi lega da Principi contra sallo Ottano per leuarli il passo del suo ritorno. onde si dispanto fra gli altri co Genoues, Antono Maria Fisso con vina parte able genti del Re, occupò Trebiano, e feacciò

Bernardino Adorno, & si fece Signor del paese, ilche intendendo

Giouanni &

Agossimo, temestero assai redendo la città partiale, & il Re poventissimo. & essendo a gli amici esortati ad accodassi col Re, & Issiare il Duca di Milano; sitettero come fedeli sempre fermi, & consta ti, & trattauamo egni cosa insteme con gli spinoli virilmente: & tutta la notte con la lovo fattiones slaunavio i arme, o'il nerdesimo gli spinoli, onde si crede che sossero in tutto intorno a dicci milapersone. Ma basendo il Re di Francia alla sine ottenuta la ci.id desiderosi di leuarsi dad gonerno de gli Adorni, de qual

Giouanni era (apitanodi tutte le genti a pie del Duca di Milano, & hauuta il Re Genoua, Giouanni, & il fratello, quantunque trattaf, fero compositione col Re, se n' rscirono, & Giouanni naugo) verso T 2 Napoli

Anni di Napoli, & Agollino andò alle sue castella. Con tutto ciò non Chisto. cessinano gli Adorni, & i Fregost di calunniarsi l'una parte, & l'alira, preso al Re: conciosia che i Fregost desiderauano di restar essi Signori della città.

Domenico, assunto al Papato Giulio Secondo, fu con molti altri manda-

to Oratore dalla città , a render la folita obbedienza .

Ma l'anno 1506. leuatasi la città a romore contra il Re di Francia, & renuto il gouerno i chiamana delle capette, & pariitosi il gouerno tror vegio, & la plebe fattasi più insolente, comunciò a entrar qualche gelosia fra gli Adorni, & Fregos: ma congregatis amendue le parti in S. Domenico, conuennero insieme & giuarono di far per l'auenire ogni cosa di consensommune, &

Domenico fu mandato Oratore al Papa per hauer ainti da lui .

Giuliano hebbe per donna Catarinetta figlia di Iacomo Flisco Vice Re

di Napoli per il Re Renato.

L'anno 15 x0. essendo gli Adorni esuli con i Filibi, cercarono di scacciar di Genoua i Fregos & Frances, & bebero sette galee da Napoli & due dal Papa comandate da Paolo Vittori : con le qualt gli «Adorni serrarono le vie per mare, & per terra con santa diligenza, che in Genoua non si baueua nuova alcuna, & venne anco con noue galee.

Ieronimo Adorno, alquale discosto da terra per non effer veduto. &

preso Chianari, giunse

Aatoniotto con cinquecento fanti fatti a Pietrafanta, & hauendosi accostati verso la città, fuloro opposta da Fregosi la gente loro. onde gli Adorni, ritornati a Chianari dissolero le forze loro. Ma non mosto dopo

Ieronimo beber in Fisudra da Carlo Quinto carico di far l'imprefadi Genosa, la qual l'Imp, haueua molto a cuore, paremdogli, non
toglicudo Oenona a Francess, di non houer leuato la Lombardia al
Re. Et conciste a Prospero Colonna er ad ogni altro che l'obbedisscripero, percento l'inper. Simuana ossini più di qualunque altro aquidar er condur quessa facenda, o sia perche era vinacissimo er
eccellente d'ingegno, o perche era cos statello capo della stationa.
Adorna, laqual conteneua la maggior parte della città. Quessi
adunque con venti mila santi s'accosso alla città la quale s'erapreparta alla dissa. Ma mentre che si trattaun accordo,
la città su presa dal Marchesse di Pescara er messa a sacco,
la città su presa dal Marchesse di Pescara er messa a facco.
Es indi

Christia.

Anni di Et indi a poco fu fatto Duce

Christo. Antonio, er tenendosi ancora la fortezza del castelletto, da Francesi , gli Adorni fecero ogni diligenza per espagnarla . Et ancora che il Ducato sosse nella persona d'Antoniotto nondimeno

Hieronimo suo fratello minore saceua l'esecutione di tutte le cose importanti per esse d'ingegno più vuace, & della persona più hobile. Onde fasta venir da Pissa quantici d'artigliaria, preservo sotezza, & il castellano del sasselletto, si rese salua la visa & la volue.

1527 Mal'anno 1527, hauendo Cesare Fregoso hauuto Genoua per lo Re di Francia

Antoniotto Duce, montato a cavallo si ritirò in castello. & fu la sine del gonerno della Rep. percioche venut a la città nelle mani del
Re, & ordinato il reggimento secondo la volontà sua, venne al gonerno d'esta, Teodoro Triundei, doue siette sino che la città solleutassa di nuovo, ricuperò la libertà con l'aiuto d'Andrea Doria. nella quale dura ancora sotto quelle riforme che surono satte per la sua
liberatione l'anno 1 y 18.

## Signori Nogaroli,



Vando Carlo Magno liberò l'Italia da i Longobardi, venne con lui la famiglia Nogarola: potente allora nel Contado d'Armignach per diuerfe terre & castella delle... quali la principale era chianata Nogarola, & potente parimente a tempi nostri, si come in satti vide pochi an-

ni Jono Ottawio figlinolo del Conte Francesco. Il quale raccolto corsessemente da Signori di quella provincia, vi riconobbe l'armi, & Pin figne proprie che sono in Verona, in Vicerza & in altre parti d'Italia, le quali sono altuni trouchi d'oro attraversati in campo azurro, col cimiero in forma di dragodi color verde, & fishiante, con l'aliaperte: si come si vede m Perona in più bioghi, & spetialmente in S. Cecilia chiesa vecchissima, & venevanda, dove è scolpita in vn Espoletro d'Italia anno 1120. In vn altro spopetro d'Italiano 1200. In vn altro spopetro d'Italiano 1200. In vn altro spopetro d'Italia antiqua, presso a specifica si su vode anconella chiesa di S. Akaria antiqua, presso a specifica si su della Scale, vna sepostura di questi, simiglia fabricata l'anno 1210. Questa origine in Italia trovo io che su approvata per vecchie, & antiche seritture: insteme con amplissime qui giuridi.

Anni di Christo.

giurisditioni di terre & castella con mero & misto Imperio fi come in dinerfi prinilegi filegge, baunti cofi ne tempi fotto Carlo Magno , come anco da Aberto & Mastino dalla Scala Signori di Verona l'anno 1340. nella persona di Cagnuolo Nogarola, & confermati poi da Federigo Terzo, da Massimiliano Primo, & da Carlo Quinto Imperadori , conducendosi sempre la famiglia in ogni tempo, da personaggi notabili & importanti, fino a nostri anni. con chiariffimo & fermo argomento, che non pure ella fu nobiliffima da Carlo in qua: ma anco antichissima auanti al predetto Carlo per molte centinaia d'anni . onde è credibile, che vi fossero persone illustriffime & chiare per operationi , cofi militari , come ciuili fino a Galeotto, che fu il primo fondatore di questa prosapia in Italia. Dopo il quale si trouano le memorie di molti altri suoi discendenti fino ad Antonio. Conciosia che (quantunque le romne & gli incendij tante volte seguiti per le guerre civili & esterne babbiano quasi del tutto spento le operationi, de gli huomini di questa flirpe, raccomandate alle fertiture de i pasati) si tronano i nomi di Bonauentura , di Pietro , di Gianfredino , di Gioffredo , d'Ifnardo che mort combattendo per la patria con l'armi in mano, & d'altri tali , con titoli honorati , & con preminenze della famiglia. Mas ritornando noi al predetto.

942 Galeotto, primo nominato di questa famiglia ne gli antichi suoi monumenti, diciamo, che bauendo effo, o per meriti, o per altra strada ettenuto pr'ampio terreno ful Veronese, vi fabricò un castello, & in memoria de suoi progenitori lo chiamò Nogarola. Et ridottosi finalmente col suo principal domicilio in Verona città nobiliffima & grande , vi tolle per donna , Panfilia Scacca : di fangue illustre & antico in quella etd , con tanto piacere dell' vninersale. che i nobili , & il popolo infieme celebrarono a 24. di Maggio l'anno 942. vn folenne torneo in fuo bonore, & rapprefentarono altre dinerfe dimostrationi d'allegrezza nello Anfiteatro. Da cofini adunque che fondò la cala Nogarola col castello del medefimo nome , difcefero poi tutti gli altri , fotto il medefimo cognome . onde per ciò si può vedere il manifesto errore del Volaterano nel quarto libro della Geografia , done egli ferine , che questa famiglia prese la denominatione dal castello Nogarola, dicendo, Hostilia & Nugarolum, Veronensium adificia vnde Nugarola familia Verona, &c. effendo tutto il contrario, come s'è detto . Ora dopo pua lunga serie di buomini segnalati di questo ∫angue

Anni di fangue, foccesse vno

: 3

Christo. Antonio figliuolo di Pietro vindicato per sentenza nobilissimo fra tut i gli altri di Uerona. Giciossa che essendo sizzo crezzo V sciouo della città etala esta ve suo della calca esta suo esta ve suo esta velevo esta controlo controlo del vertica della controlo del vertico 
Bailardino , chiamato dal Vergerio nella historia de Carraresi Balardino. Costui fra gli eltri apportò molto splendore al sangne suo col suo valore. Percioche essendo potente, di ricchezze, di seguito, & riguardevole per molte altre fue qualità, Alberto dalla Scala Signor di Verona, & padre di Can Grande, gli diede per donna , con l'affenso del figliuolo , Caterina sua figliuola stata prima moglie di Nicolò da Fogliano Signor di Modena & di Reggio : bauendo anco Bailardino haunta per conforte pas figlinola di Giberto di Correggio Signor di Parma. & Caltra sua figliuola sorella di Caterina , marità a Obizo Eftenfe Marchefe di Ferrara . Et per ciò auenne, che hauendo Can Grande conosciuto la fedeltà, & la grandezza dell'animo di Bailardino : si fernt di lui in molte cose importanti, fra le quali una fa la compositione & i patti che fecerale communità di Venetia, & di Verona fra loro: fotto il predetto Can Grande. Percioche douendone perciò feguire gran bene all'ona , & all'altra città per diversi rispetti , Can Grande mandò in suo luogo & con pienissima autorità, a questa Republica Bailardino , ch' allora era Podefta di Padoua , onde conchiuse bonoratamenteil negotio con fuo molto bonore. Oltre a ciò Can Grande lo elefico per capo principale fra tutti i suoi parenti & amici , insieme con Marfilio da Carrara . Et posta in costoro ogni sua speranza, volle auco , che si come in vita riceue da questi due , ogni configlio in tutte le gran cose che egli operò ( come in diuersi historici si può vedere) cosi in morte fossero suoi commissari, hauendo lasciati heredi Alberto & Maftino figlinoli già di Alboino, d'un grandifimo Imperio in Italia. Sotto il quale Alboino, Henrico 7. Imperadore, creò commessario Bailardino: à riceuere il giuramento di fe-

delta.

Anni di Christo.

del: à , da Alboino, che egli fece alla Camera Imperiale. Indi fu fatto Vicario pe: l'Imperio della città di Bergamo : et hebbe in dono la terra di Lonà nel Contado di Brescia. Hebbe etiandio la Pretura di Vicenza, oltra a quella di Padona, come s'è detto (divnita principali in quel tempo, come altrone bo già feritto ) con facultà di batter moneta d'oro, d'argento, & d'ogni altro metallo, col fuo impronto da vn lato, & col fegno della Scala dall'altro. Poffedena parimente il Castello di Ciano sul Veronese con mero & misto Imperio: si come anco possedono i detti Conti Noz iroli fino al prefente . Azzano con tutte le fue giurifdittioni, comprato per Pietro & Corrado fratelli de Nozaroli , da Alberto & Mastino predetti. Teneua finilmente Colognola, Roueredo di fiume novo, Caftagnano, Nogarola, l'veilissime montagne di Lessini sul Veronese, co aleri luoghi & castilli di momento, & tutto con mero & mifto Imperio come habbiam de to : si come apparisce per le inuestiture fatte l'ana no 1273. & l'anno 1340. dall'Imperadore Henrico, & da predet. ti Signori della Scala Fra Leandro Alberti nella fua fealia, ragionando di questo Bailardino dice .

Sono viciti di questa famiglia anco altri huomini di grande affare, si come Baltardino, che piglio giuramento da Alboino & Can Grande della Scala, in nome dell'imperadore, instituendoli Vicari del Sacro Impetio, nel 1375. appare per vna antica feritura, quale ho veduto. Onde si dimostra, di quanta autorità fosse detto Baltardino appetso l'Imperadore. Coss servize i Uberti. Del medessimo Bailardino ragionano il Corio, il Vergerio, il Bondo, il Sabellico, en altri instorci: come dibnomo di grande stato. De quati, Albertino Mission nella fun bisioni adle tartino il Henrico Settimo servizio nella fun bisioni adle tartino il Henrico Settimo feriue, che oltre a dimerse altre fattioni fatte da lui: prese per forza d'arme Casil Maggiore. «Alquale finalmente venuto a morte, se speptilio con pompa regia nella Chiefa de Ciano, su posi oi pre-

sente Epitafio.

Bailaidinus Nogarola eques, Zufredi Equitis Clariff. viri fiélus 5 maximo & patrix, & fainilar fuit otrammento. Hic nobilitate & duiuit fitonens , Vincentus , & Pataui pratura fundus, Catherinam Alberti Scaligeri filiam, & Canis Grandis primi, forotem, vxotem duxit. Cuius quidem Catherina, Coftantia foror natu maior, Obizoni Eftenfi Ferraria: Marchioni, nupri tradita fuit. Bailardini opera, Anni di . & auxilio , Scaligeros Veronz Imperio potitos fuille omnes Christo. -annales testantur, ac Henrici 7. Imp. nomine ipsos Vicarios inflituiffe, ac iuramentum præflitiffe illes Rom. Imp. fideles semper fore. Pluribus Castris sibi a maioribus pramanibus traditis, in quibus vita, necifque poiestatem exercebat. Dominatus est Castro de Nogarolis, cum tota Curia Grezano, Bagnolo, Predeilis, Saleto, Pagis, Diui Zenonis ad Modium, & Mozzacanarom, Tormeno, Castro, Villa France, Lexinorum Pratura, Valli Paltena, Lauagno, Marcellifo, Mezzanis ; Coloniolæ, Rouereto, Castagnaro, Villæ Bone,& Bagnolo. Agri Vincentini Castro. Hunc postca Henricus 7. in Italiam profectus, genium illius & prudentiam admiratus Vicarium Bergomi præfecie: & Lonatum agri Brixiani, et dono dedit. Hie tandem moriens, omnibus ferè Italia Principibus sui deliderium reliquit, annum suz ztatis agens 68. 1210 Di coffui nacque

Caginolo: il quale focceduto al padre nella grandezza & riputatione, fuconfermato nel possessi delle castella da Alberto fuoano, e da Nassimol anno 1340. a 30 di Dicembre. Et di questo parimente serimendo il prederio Aleandro dice. Ti asse anco origine di questancho le casa Cagnuolo, quale era ricco, che passe so, sulla ducati di entera per anno, ecc. (he in quel tempo rascumo per cento mila, del nostro Fu nipote di Baliardino per An-

tonio suo fratello ,

Dinadano, che accrebbe lo stato alla sua famiglia. Conciosa che baucudo totto per donna saterina sig. del Conte Bernardo Beroardo grande & potecar buomon culta città di Vicenza, bebbe in dote lavia del desconti, col suspensa di Montesommano, & di Sant'Orso. Et oltre a cissi si stato sissono del viceo popolos castello di Schio, del quale hebbe titolo di Conte, con mero & misto simperio, & con amplissima autorità. Oude honovato & baunto in pregio da Massimo, & con Grande fu stato da loro suo Vicario Generale con grandifisma podessa. Evenuto a morte li su posso il presente epitasto, con la sun status.

Anni di Christo.

Qain Nogarolij, Coloniola, Ciani, Scledi & S. Vrlij Calltis, & eius multis antea laculis maiores, ynà cum Caniolo Nogacola Canis Grandis Scaligerum Principis nepote, y ita necifque potellatem exercui. Ma allo filendor della cafa aggiunfe molia chiarezza, & degnità

Lemardo, il quale applicarofi alle cose di Roma: su creato Prothomotarioi Et essendo Tivologo, & Filosofo eccellente, Iasivà aleume opere su peime diotettira: le quali egsti constarò a nomi di Lorazgo, &Giuliano de Medici, capi allora, & Tiracipi (se bene in vesti lunghe)
della Republica Fuorantina Serisse anco vin trattato. D.: Conceptio
ne Beaux Maiux, cossi catolico & pio, che si registrato an Benuiari
da Santa Chiesa, del quale huomo fauellando il Volaterano nel adella Geografia dice. Nugarola familia Vectora, ex quo Leonatdum Prothonotarium; il ummum Theologum olim Ferratiz,
magna facuncia adisferentem vidi &c.- Percicohe si trodò nel
(oncilo che vis sifice da Papa; per vini a Chiesa di Costantinopoli con quella di Roma: done orando & disputando si acquisso no
me celebre di gran Massiro nella sacra & diuna serittura. Et risusfe medessimamente

Antonio 1. Lodonico, & Leonardo 2. l'anno 1452 : i quali benemeristi di Federigo 3. Imperadote, furono printiegiati da lui del Contado di Bagnolo, & di Colognola: & confermati poi l'anno 1507, a gli 8. di Luclio dall'Imperadore Maliimiliano I. Et vi fu anco

Hieronimo cultifimo & elegante Poeta, & di tanta cognitione di buo ne & belle lettere bumane, che Maffimiliano predetto, fauvendo molio la viritifua, lo fece fuo fecretario, onde bomorato da lui di ricchezze & di gradi, fu rimefio nel fuo Contado di Schio. Et foceffe poi a tanto humo

Lenardo Terzo, sho figlinolo, dottissimo nelle lingue Greca, & Latina, oltre che era persto ne gli idiomi, Francese, Tedeso, Sepanolo,
Ingaro, Tucksso, & Schlauone. Et pratico delle coste del mondo,
& di stato: si ambesitadore a Leone X. a Clemente V.I. sommi Vontrsei, a Missimuliano & a Carlo V. Imperadori: & ai Redi Sarmatia, & di Mossonia. & al gran Turco per importantissimi affari.
Da quali Principi riccue fanori, titoli. & amplissime faculta. & sinalimente abbracato da settolando Redi Roman, che pos sir linp.
& da lui adoperato singolarmente nelle discrenze che hebbe con Solimano imp. come i attesta nel Sophime sio aggiunto al lib. 15. delEmnied del Sabellico con quesse parole.

Ferdi-

Ferdinandus vbi fit certior Solymanum prima aginina per Thraciam extendiffe , ad eum cum muneribus ac aquilsie" mis de pace fondereque matidates tres Legatos mittit. quotum princeps crat Leonardus Nugarola Nobilis Veronenfis literarum, & multarum linguarum periria infignis &cc. Del medefimo Leonardo seriuendo anco l'Alberti nella Italia dice . Et de mascoli fu Leonardo dignissimo Filosofo, & eccellente Theologo, & non meno eloquentissimo Oratore, come dall'opere da lui lasciare si può conoscere. Quale essendo molto dalla fortuna (come si dice dal volgo) trauagliato, ouunque pallaua però era honorato, portando feco tutti i fun beni, come faccua Bapte Prianco. Ora essendo fuori della Pattia, gratiofamente fu ricenuto da Clemente Seitimo Papa, & poi da Massimiliano Imperadore, & mandato ambasciadore a diuersi Principi & à diucrse nationi , che (oltre alla dottrina che haueua ) era perito nell'idioma Francese., Alenianno, Spagouolo, Vngaro, Turchesco, & Schiauone. Onde era tenuto che non fosse quasi lingua alcuna a lui nascosta, tanta era la eccellenza del suo ingegno. Mancò tanto buomo. gloria non solamente di Verona, madi Italia, questi anni pasfati in Trielle, one era Capitano, Signor di Belforte, Consigliero dello Imperadore, Conte, & Caualiero di San Iacomo, qual conobbi a Napoli, rinouandomi con Iacomo Sanazarro, & con molu huomini letterati. Non potrei scriuere tanto di questo huomo quanto le sue degnissime virtù ricercano. Coss ferine l'Alberti.

Lodonico: Canaliero di Federigo Tenzo Imperadore: gratifimo all' uninerfiele della fua patria. Persioche esfendo larghistimo dispensatore a poneri della fua facultà: era predicato per religioso fingolare amatore de fuoi cittadini. Consossa ese esse segli non potena.

sopportave fra l'alire cosè, che i poneri patistero la gabella del
unete. perche fatto ogni ssorzo per lenare il datio di comprare il
uno a minuto, & redindo che la cuttà non attendeua conquella.

cura a quisso negotio, ci ese il nerebbe reluto; tutto acceso di carrità: Di memore dell'obblo ch'egli tenena per la canalaria, d'esse
protettore de poneri: il cosse a sue spese al Senato Uenero; dal
quale ascoliato volentiri ero intenna l'esentone del dato minuto
sino ad un secchio a grande ville della ponertà, acquistò così fatto
grido, che sino a questi tempo è verde la memoria nelle mentidagrido, che sino a questi tempo è verde la memoria nelle mentida-

Veronesi ,

Anni di Veronesi , del suo chiarissimo nome .

Christo. Galeotto 2 su anco illustire all'età sua: & amato dalla sua patria: su perche su pronssisimo in ogni occasione a feruirla: & si perche si solieme liberalmente con larga & pietosa mano, motti affistit de perspessiva dalla aduersi fortuna: onde honorato & reuerito lassio di se chiara & bella prote, percicobe hebbe Lodouico, «lessando q. & Francesco, a quali tutti & discundenti loro, Carlo se vicordenole della loro antichità, & dei survivi riceusti dai loro anteccisori, diede titolo di illustri, con auttorità di legittimar bassardi, di sar Notari, d'assoluer d'insimia. & di crear quattro Canadieri Italian, & quattro Dottori in qual si roglia facultà. La quad creatione dei quattro Caulieri: su poi ampliata l'anno 1540. & transfisa il quattro Caulieri; su poi ampliata l'anno 1540. & transfisa il madesimo Carlo, ne loro discendenti legittimi & na-

turali. De predetti adunque quattro figliuoli

Lodonico fecondo, s'acquisto tosto honorata lode di gran letterato conciofia ch'estendofi nell'erà fua giouanile applicato allo studio delle feienze, & perciò dinenuto Theologo & filosofo acutissimo, prenalse motto nelle sottilissime questioni alle quali era inuitato, accioche le riso uesse come esso faceua, con singolari & inaudite interpretationi. Tradusse felicemente di Greco in Latino l'opere di Damafceno. & fcrife dell'incremento del Nilo, intitolando quel trattato il Timotheo. Fece le traditioni de gli Apostoli. & compose va configlio sopra l'impossibilità del dinortio di Henrico Ottano Red -Inghilterra con Caterina zia di Carlo Quinto , ilquale Carlo l'hebbe cosi caro, che gli scrisse di sua propria mano, rendendoli molte gratie di cosi bella & dotta, & vera difesa. Traduse finalmente le que-Stioni di Plutarco, in lingua Latina, & le mandò a Giulio Terzo non lasciando però punto il gouerno delle cose ciuili della sua patria, fra le fatiche de suoi grauisimi fludi. Dalla quale era di continono adoperato in maneggi di momento presso alla Republica Vinitiana che lo honorana & vedena gratamente: & con molta dimostratione di amore. Et di questo similmente l'Alberti facendo mentione dice. Etiandio non vi mancano hora gli alti ingegni, come Lodonico ornato di Filosofia & di Theologia, come souente nelle disputationi ha dimostrato &c. Questi fu cofi famigliare & intrinsico di Francesco Maria & di Guido Baldo suo figliuolo Duchi d'Urbino: ch'effendo effo affente: lo richiamanano con lettere loro tanto affettuofe & dimoftrative di verifsimo amore che nulla più . percioche nelle cose loro di somma importan-

Anni di za,si valcuano del parere & del suo consiglio come retto & fede-Christo. le. Il medesimo facenano Ottavio & Emanuello, l'ono Duca di Sauoia , & l'altro di Parma : con altri Principi d'Italia, valendofi

nell'occafioni del suo valore.

AleBandro l'altro fratello, persona di ottimo consiglio, & di tanta autorità, ch'era anco rispettato da suoi contrart, passò nella Fiandra , done tolse per donna Lucretia de Canalli nobile Vinitiana : la. quale allora era la prima & Gran Cameriera di Maria d'Austria Regina d'Ingaria. Et effendo di bella prefenza & ben creato, acquiftò incontanente la gratia dell'Imperadore , il quale vedendo la splendidezza di questo suo bonoratissimo vassallo, non solo gli confermò & accrebbe gli antiquissimi suoi prinilegi, ma gli assegnò anco nella Camera di Milano provisione di quattrocento scudi l'anno, cofi alui, come a suoi discendenti. Et percioche oltre alla bellezza del corpo , era dotato di qualità d'animo & di lettere veramente nobili & belle, scrife la vera Institutione del Caualiero, done dipignena con bell'artificio fe ftefo, a fembianza dell'Oratore di Cicerone, & del Cortigiano del Conte Baldaßar Castiglione : ma foprauenuto dalla morte con grave dolore, non folo di chi lo conobbe ma di tutta la Corte ancora , non pote dar fine all'impresa , degnissima per lo soggetto & per lo stile. Percioche egli, scriuendo & parlando era graue, & tanto eloquente, che persuadendo, & difuadendo: ottenena agenolmente cofi nelle cofe prinate, come nelle publiche: per le quali era spesso mandato Oratore alla Republica V initiana, ciò che effo volena. Conciofia che egli fu di tanta magnificenza & grandezza d'animo : di coftumi cosi nobili , & di conversatione tanto dolce, grata, & piena di modestia & bumanità : che per queste & altre sue virth & qualità singolari : & per l'ottimo suo consiglio, cosi nel particolare, come nel publico, s'era acquistato ogni amore & ogni autorità nella patria: in tanto che le istesse fattioni diverse fra loro in quella città, come sogliono in. molte, le riveriuano & rispettanano quasi come per debito loro bonorando il valore, & lo splendore di buomo tanto eccellente per ogni forte di cose nobili & memorande . Et di questo etiandio l'Alberti fauellando dice. Anco Alessandro suo fratello non meno letterato che fauio & pratico di trattar le cofe delle Signo rie, hora honoratamente dimora con la Regina Maria di Vagaria, maneggiando le cose di quella con gran prudenza & lode, &c.

Leonardo

Christo.

Anni di Le onardo 4. suo fratello non minor de predetti, viste anco egli molto bonorato: percioche ricco d'amici cosi nella patria , come fuori? vsò gran felendidezza gionando ad ogniuno. Et fu cofi grato ad Andrea Critti Principe fempre memorando della Republica di Venetta , che hebbe ogni fauore da quello huomo tanto fingolare: dal quale era sommamente pregiato per le qualità sue . Et se las morte non interrompeua il corfo de fuoi più verdi anni : farebbe faluo a gran carichi di gradi & di honori con la Republica, & con aleri Principi efterni . Percioche poco mangi al fin fuo: hauendo el Conve Aleffandro suo frasello, col fanor della Regina Maria, negoriato col Re di Francia per Leonardo , bebbe dal Re predetto . bo. norauffima condotta di cinquanta buomini d'arme per effo Lconardo per lo qual Leonardo, giurando egli fedeltà nelle mani del Re, forgiunfe, che suo fratello si riferbana anco fernità er fedeltà alla Rep. Vinitiana, in occasione che egli fosse richiesto da lei, stimando cofa bone stiffima & giusta : che essendo egli con la fua famiglia fuddito ad esa Rep. non douese mancarle, quando fosse ricercato dell'opera sua . Et medisimamente hauendogli il Redomandato se Leonardo haueße proussione dalla Rep. oesso, o la casa sua, & effo risposto di no, fu non solo accarezzato, ma abbracciato dal Re. il quale ammirando cosi bello & sincero animo in buomini di tanto valore, gli replicò : che effi procedeuano da veri gentilhuomini, nell'amare i suoi Principi , & nel seruirli senza alcun premio . & che però molto maggiormente speraua, & si prometteua (poi che era provisionato da quella corona ) della fedele & bonorata servità

di Leonardo. Francesco 4. de predetti fratelli , & Caualiero Cesareo , non deuiando punto dallo Stile de suoi maggiori : & hauendo appreso ne primi anni lettere bumane, si diede a gli studi della Filosofia, & di continouo attefe alla Poesia, nella quale fu giudicato di molia eccellenza . Et al presentemenando vita modesta, non cessa mai di gionare ad ogniuno. & si come fu sempre & etuttania gratioso allo minerfale , coft ancoè renerito nella fua città . Et s'acquistò continonamente lods d'amorenole presso a suoi cittadini, & de sauio nelle cofe civili , private, & in diverfe publiche presso al Senato Veneto. Et nelle domestiche fu prudentishmo. Percioche hauendo haunto mol: figlinoli mafchi & femine, di Caterina Pellegrina, nobilissima di sangue , eleuatissima di spirito , & essemplare per bumanità, cioè, Galeotto, Hieronimo, Cesare, Ottauto, & Marc' Anto-

nio ( che amendue giouani d'alta speranza, bebbero bonoratissime provisioni dal Re di Francia) Fabritio & Leonardo di maschi : & di femine Caffandra, Laura, & Gineura hora monaca, accioche i predetti non tralignaßero dalla loro nobiltà per male conversationi : passata a pena la loro infantia, gli distribul, per tuttele più famose Corti de Prencipi Christiani , nelle quali facenano tanto frutto, che rendeuano la sua famiglia grandemente illustre. Et anco egli paßò nella Frandra, done fu raccolto con tanta bumanità dalla Regina predetta, che agenolmente concluse con lei, senza intercessione d'altra persona , il matrimonio del detto Alessandro suo fratello : al quale egli diede Galeotto sue figliuolo condotto coneso in Fiandra, come in adottione, & prese per moglie nobilissima. donna. Quindi passato Galeotto in Spagna al ferussio del Re Filippo : diuenne in breue tanto suo fanorito, che si degno di tenerli va suo figliuelo a battesimo, & lo mandò in diverse & importansissime sue ambasciarie. Et mentre che questo con selice corse andana aggiugnendo honori a tanti altri della fua cafa : passò, in erà molto fresca, di questa vita, con vniuerful dispiacere della. Corte & della fua patria . Refiftendo adunque Francesco con fomma prudenza a questi humani accidenti & cosi continoui che in poco tempo lo prinarono, della moglie & de gli altri figlinoli: efsendo rimasti solamente Hieronimo & Leonardo, & due figliuoli di Galeotto per conservatione del suo ceppo illustre come si spera, voltata la sua speranza altrone, & pronedendo alla pace de posteri fuoi: diede per moglie al Conse Giouan Francesco Benilaqua, Laura faa figlinola , con fi falutifero configlio , & in cofi felice punto : che estendo ella Signora di fingolar bonia, di gentilissimi costumi, & di ottima prudenza, che leuato ogni disparere fra queste famiglie già contaminate per le fattioni ciudi, delle quali quefti erano principalifimi capi. Onde con questo honorato mezo, viuono al prefense, amendue queste cafe, con vn fulo amore : & con fingular contentezza . Dato per tanto , felice fine a cofi bella imprefa , Francesco per ricompenso di molti tranagli passati, vine per gratia di Die , dispostissimo della persona : per lo bello & composto ordinco del fuo vinere , cofi fuori dell'ofato fenza luffo alcuno , che è impossibile a poterio credere. Delle virin del quale. si come de gli altri, mentre fermiamo le cofe prefenti, Matteo Toccoli eccellente Iurisconsidto, Nob di Verona, & buomo di molto giudicio : famigliare & intrinfico di quefto Conte Francesco . & della sua famiglia:

Anni di glia: & molto amico mio, fino da primi anni nostri, quando tranaChiisto, mo nello studio di Padona, mi auisò con sue diuerse lettere gratiofe & cortess, & mi fauori in molte altre cose conuenienti alla pioria di questi signori. Et di questo anco il predetto Alberti: facendo
bonorata mentione, seriue queste parole. Et il suo fratello Francesco anco esso dato grande opera alle lettere; quali in sui
triplendono, tal che ove si dimostra è bonorato; si come tichiedono le sue buone qualità. auenga che habbia esperimentato
anco esso i giucchi di fortuna, & in questi sempre constantemente si sia diportato; come tichiede ad huomo saggio & pru-

dente. (of due l'Alberti.

Ma non meno sono ammirabili & memorande in questa prosapia le
donne illustri & samoje nelle lettete & nelle scienze, di quello che
si sissipio gli buomini, perchio non so in qual'altra, non dico samiglia, o città, ma Provinicia in qualunque parte del mondo posta,
siano salate donne di tanto Valore in vue sola Casa ceme in questa.

Conciosia che si esalta il nome di

Antonia, dottissima & veneranda Signora, la quale su moglie di Saluatico Bonacossi inpote di Passerino Principe di Mantona l'anno 13 28. Coste bella di persona, ma vie più bella d'anno de d'intelletto, quassa gara de i più letterati dell'età sua volle prosondarsi nel sapere : onde divenuta in breve tempo eccellente, cominciò il suo nome a volare per le bocche de dotti de ad esper tenuta da loro in pregio : con tanta sua gioria, ti'e la su' piutata ornamento, non olo di b'erona, ma di Mantona ancora. Et non melto dopo visse

Nostra, chiarissima nelle dottrine, maritata nella famiglia Martinen-

ga di Brescia. Ma di gran lunga superò le predette

«Ingela ficileula d'Antonio, & conforte del Conte Antonio d'Arco, la quale vifie nel tempo de Tro Secondo Pontefice, percioche coftei fu per letteratura apprezzata da sutta Italia. Dicono gli Scrittori , che ella fu henigna , modessa, d'inca di santi & buoni cossimi ; & sopratura tutto ornata di singolar pudicitia . Et soggiungono che ne suoi ragionamenti mostrana vn sapere infinito. perche citando diuerfe autorità & essenzia vn sapere infinito, perche citando diuerfe autorità & essenzia vn sapere sono delle cos, di bauere internolto. Et nel render regione delle cos, di bauere internolto. Et nel render regione delle cos, di bauere internolto della facra Scrittura . i esi misserie ella spiegò più velte in versi Latini, & versi di ogni maniera, con gran maraungita de gli intendenti. Onde hauendo ella composso diurse esso globe & Cantoni, meri-

tòd effer paragonata a Co nificia Romana, ricordata come degnad d'eterna memoria da San Hierommo nell'opore fue. Fu etiandio illuftre.

Ginèvra, figliuola di Leonardo, confente del Conte Brunoro da Gambarasgrande & potente buomo nella città di Breficia: la quale fi dottif fima nelle lettere burmane, fi come attefiano ampiamente l'Epistole fesitte da les piene di fugo & di fentenze, con flile cofi grane, puro, & foane, che eccede il creder d'ogniumo. En anco chiariffima per bonorata lode.

Laura forella di Gineura, & moglie di Nicolò Trono nobilifimo gentilbinomo Vinitiano. percueche di vinacifimo fiprito, sipritua con
affiduo fitudio, a foprianarza la gloria delle forelle, come colec che
riputana per rero ornamenio dell'animo nostro, le bellissime lettere, quando da quelle se ne trabe quel vero frutto, che ne conduce
ton sicinezza a la nostro vitumo siaco noda accompagnamado la dolerza dello scriuere, col prositto della siera scrittura: eccitana se
medesima ad bonorate & christiane opere. Conciosa che oltre
alla dottrina, dicono che bebbe grandemente a cuore, sopered
foreiodia, & ristando spesso gli infermi, & porgendo sonegno a poueri, non la sio mai cosa a dietro che s'appartenesse a religiosa
pia gentiladora. M.

Ifotta non fu punto minore di Gineura & di Laura fue forelle, & dell'alire predette , perche dedicatafi del tutto alla virginità , fece tanto profitto nella lingua latina , che fu giudicato che ella la ritornasse in pregio, & le accrescesse non piccola dignità. Onde honorata per l'ingegno nobile, per la molta fapienza, per lo splendore, & chiavezza del viner suo , & per i frutti che vicinano dalla sua fertilissima penna, fu tenuta maravigliosa non pure da i mediocremente intendenti : ma da i più famosi nelle scienze dell'età sua: da quali fu nelle cose loro ricordata con ogni termine di esquisi. to honore. Et di ciò ne fanno ampia fede diuerse orationi , & epiftole scritte , cosi ad Hermolao Barbaro dottiffimo & singolarissimo buomo del tempo suo , come anco a diuersi altri gran personaggi, & specialmente a Nicola 5. & a Pio 2. sommi Ponte. fici : persuadendoli & confortandoli con fortissimi argomenti , all'impresa contra i Turchi . & scritte parimente a diuersi Cardinali in particolare : & al Collegio loro , & quasi a tutti i Principi Christiani, con tanto feruore di religione, & con tanta maniera. & esplicatione di nobili , & nuoni concetti , che il Cardinale Niceno

Anni di Christo. Niceno celeberrimo fra tueti gli huomini dell'età fua, & vero ofscruatore de marauigliosi ingegni, veduti gli scritti di costei , ftupì di modo, che gli nacque desiderio di conoscerla presentialmente. onde trasferitosi cosi vecchio a Verona, & vditala più volte, confesso che ella era cola più tosto dinina che humana. Conciosia che oltra alle lettere eleganti & culte , fu profonda nella Theologia , & nella Filosofia : si come oltre a dinersi altri trattati , mostrò attimamente in vn dialogo che ella scriffc. done introducendosi a fanellare con Luigi Foscari dotto Senatore, er Capitano allora di Verona: propone, se Adamo peccasse molto più d'Eua preuaricando il comandamento di Dio, & difendendo il Foscari Adamo , & ella Ena , adduce cose bellissime di Theologia per l'ona parte, & per l'altra, con si bella & purgata maniera, che nulla più . S'affaticò etiandio nel testamento vecchio, & nuono, trabendo sottilifimi sensi da loro. Et bebbe molio famigliare San Hieronimo, & Santo Agostino: fopra i quali fece molto studio : con sì fatta affiduità, che confumando lo spirito posto in corpo cosi delicato, si morì d'età di 28 anni nel 1466. lasciando dinerse fatiche. Delle quali ne habbiamo alcune scritte, (come attefta chi le ha vedute ) di sua propria mano . Fiori final-

1466 mente di questa famiglia,

Ciulia, con molti ornamenti di Filosofia, & di Scrittura sacra, de quali preualendosi a benesitio dell'anima sua , si rende monaca in Santa Chiara: doue fint il corso della vita cosi santamente, che fu tenuta,

or è chiamata Beata.

Delle predette donne di tanta eccellenza fanno memoria diuersi Scrittori. Conciosia che il Politiano loda grandemente Isotta, & Gineura . Egnatio l'efalta con honorate parole . Battiffa Fulzoso, nell'ottano libro a cap. 3. fauellando della medesima. dice. Isota Nouarola Veronensi, cum philosophiæ studia non verbo tantum, verum re quoque profiteretur ,literarum fludijs ac perpetuz virginitati fe dicauit. Orationes permultas ad Nicolaum Quintum, & Pium Secundum Pontifices viros d'Aislimes scriplit. Theologiz atque Philosophia studiofa, Dialogum confecit, in quo disputatum est, qui prius ac magis Adam ne, an Eua peccauerit. Fra Leandro nell'Italia celebra Angela, Isotta, & Gineura . Andrea Tiraquello Giurisconfulso famosissimo nella 1. XI. connubi, fotto il numero 30. ricorda. fra le donne ulluftri, Angela, Gineura, Laura, & Ifotta. Giouani Rauifio

Anni di uisio Testore parla di Gineura, & d'Isotta il medesimo fanno il Be-Christo tussi, nell'aggiunta delle donne del Boccaccio, & Corrado Tedesco, nel Theatro della vita humana nel 1. libro del terzo volume.

#### Signori dell'Anguillara.



I dice comunemente, che due fratelli Romani, coraggiofi, & valorofi nell'armi, ammazzarono a Malagrotta non molto discosto da Roma, vn sero crudet serpente ce occidena dinerse persone. Et che vnod storo armato di taglientissimi rasso, l'assala animosamente: &

l'altro percotendol lo cflinsse del tutto, ma che però anco egli vi rimasse morto. Questa così fatta fama; passata ne loro discendenti per traditione, su confermata dagli binomini della medesima famiglia per vera, poi che esti fecto dipiente in duesse castella dello stato loro la predetta bistoria. Per questio fatto adunque gratissimo al Papa di quel tempo, & a tutto il popolo di Roma, colui de fratelli che resto vino, bebbe tanto paese all'intorno di Malargotta, quanto egli post caminare in va giorno: del qual paese cra capo allora, la terra dell'Anguillara & Sutri, con buon numero di cestella. I cossi discustenti i fatti poi per diuerso cocasioni di paece dei giuerra Baroni di Roma, bebbero diuerse dignicia, preminenze, & honori, da i Pontessici, da gli Imperadori, & da diuersi altri Principi, acquistati col mezo del valore. Di questa famiglia, il più antico che si rivioui, il que del valore.

Raimone, dal qual discese Guastipane, che produse

Pandolfo.

1063 Trouo nell'historie d'Oruieto, che l'anno 1063, questi Contierano molto potenti. Conciosia che essi fecero ribellare alla chiesa, Sutri, Ne-1067 pi, Ciuita con altre terre appresso. Et l'anno 1607, il Conte

1099 Oberardo mosse guerra alla Chiesa Et l'anno 1099, questi Conti, essen do chiesa vacante per la morte di Papa Vrbano Secondo, andarono co i Presetti di Vico in sauo: de Romani che eravo per la parte della

1108 Chiefa, contra i Romani Imperiali. Et l'anno 1108. Papa Pafqua-1132 le fauorì molto questi Conti. Et l'anno 1132. il conte

Giordano, collegatofi co i Cornetani, co Tofcanofi, & co i Vetrallefi, fu a danni di Viterbo, dando il guafto intorno alla guardia del pa-V 2 trimo-

Anni di Christo.

1466

Niceno celeberrimo fra tutti gli huomini dell'età fua , & vero offernatore de maranigliofi ingegni , veduti gli feritti di costei , finpì di modo, che gli nacque desiderio di conoscerla presentialmente. onde trasferitosi cosi vecchio a Verona, er vditala più volte, confesso che ella era cosa più tosto dinina che humana. Conciosia che oltra alle lettere eleganti & culte , su profonda. nella Theologia, & nella Filosofia : si come oltre a dinersi altri trattati , mostrò attimamente in vn dialogo che ella scriffe. done introducendoss a fanellare con Luigi Foscari dotto Senatore, & Capitano allora di Verona: propone, se Adamo peccasse molto più d'Eua preuaricando il comandamento di Dio, & difendendo il Foscari Adamo , & ella Ena , adduce cose bellissime di Theologia per l'ona parte, & per l'altra, con si bella & purgata maniera, che nulla più . S'affaticò etiandio nel testamento vecchio, & nuono, trabendo sottilifimi sensi da loro. Et bebbe molto famigliare San Hieronimo, & Santo Agostino: fopra i quali fece molto studio : con sì fatta affiduità, che confumando lo fpirito posto in corpo cosi delicato, si morì d'età di 38 anni nel 1466. lasciando dinerse fatiche. Delle quali ne habbiamo alcune scritte, (come attesta chi le ha vedute) di sua propria mano . Fiori finalmente di questa famiglia,

Giulia, con molti ornamenti di Filofofia, & di Scrittura facra, de quali preualendofi a benefitio dell'anima fua, fi rendè monaca in Santa Chiara: doue finì il corfo della vita cofi fantamente, che fu tenuta,

& e chiamata Beata.

Delle predette donne di tanta eccellença fanno memoria diuersi Scrittori. Conciosi che il Politianoloda grandemente Ijosta. 3. 

6 Ginzura Egnazio l'esalta con bonorate parole Battista, Fulgos, nell'ottano libro a cap. 3. fauellando della medesimadice. Istoa Nouarola Veronensi, cum philolotopha: sudia non verbo tantum, vetum se quoque prosirecetur, sitectarum studis ac perpetura virginitari sedicanit. Octationes permultas ad Nicolaum Quintum, & Pium Secundum Pontifices viros di Attismas seripsit. Theologia aque Philosophia studio fa, Dial-gum confectis, in quo disputatum est, qui prius a cmagis Adam ne an Eua peccauett. Fra Leandro nell'Italia celebra Angela, Isotta, & Gineura Andrea Tiraquello Giurisconfulo famossismo nella 1. XI. commbi, sotto il numero 30. ricordafia fa donne illustri, Angela, Gineura, Lanra, & Isotta. Cinuam sais

•

uifio Teftore parla di Gineura , & d'Ifotta. Il medefimo fanno il Betuffi , nell'aggiunta delle donne del Boccaccio, & Corrado Tedefco , nel Theatro della vita humana nel 1. libro del terzo volume .

### Signori dell'AnguilIara.



I dice comunemente, che due fratelli Romani, coraggiofi, & valorofi nell'armi, ammazzarono a Malagrotta non molto discosto da Roma, vn sero crudet serpente ceto eccidena diuerse persone. Et che vno di loro armato di taglientissimi rassoi, l'assala animosamente: &

l'altro percetendol lo estinse del tutto, ma che però anco egli vi rimase morto. Questa così fatta fama; passata ne loro disendenti per traditione, su confermata da gli buomini della medesima famiglia per vera, poi che esti fector dipiente in duerse castella dello stato loro la predetta bistoria. Per questio fatto adunque gratissmo al Tapa di quel tempo, & ditutto il popolo di Roma, colui de fratelli che resto vino, bebbe tanto paese all'intorno di Malagrotta, quanto egli post caminare in va giorno: del qual paese era capo allora, la terra dell'Anguillara & Surri, con buon numero di castella. I cossi discendenti: fatti poi per diuerse occasioni di paese dei giverra Baroni di Roma, bebbero diuerse digini, preminenze, & honori, da i Pontessici, da gli Imperadori, & da diuersi altri Principi, acquistati col mecco del valore. Di questa famiglia, il più antico che si rivioui, se qual si più antico che si rivioui, se qual si più antico che si rivioui, se si più antico che si più antico che si rivioui, se si più che si più che si più che si più con con con con con con con con con

Raimone, dal qual discese Guastipane, che produse

Pandolfo.

1063 Trouo nell'historie d'Oruieto, che l'anno 1063, questi Conti erano molto potenti. Conciosia che essi fecero ribellare alla chiesa, Sutri, Nepi, Ciuità con altre terre appresso. Et l'anno 1607, il Conte

1009 Oberardo mosse surre terre apprepor e el canno 1007, in Conte 1099 Oberardo mosse surre terre alla Chiesa. El l'anno 1099, questi Conti, essendo chiesa vacante per la morte di Papa Vrbano Secondo, andarono co i Prefetti di Vico in suno: de Romani che erano per la parte della

1108 Chiefa, contra i Romani Imperiali. Et l'anno 1108. Papa Pafqua-1132 le fauorì molto questi Conti. Et l'anno 1132. il conte

Giordano, collegatofi co i Cornetani, co Tofcanefi, & co i Vetrallefi, fua danni di Viterbo, dando il guafto intorno alla guardia del pa-V 2 trimo-

Anni di trimonio per la Chiefa che Slaua in Montefiasconi con gli Oruetani.
Christo, Et l'anno 1140, il Conte

1140 Giouanui, prese Survi, & Nepi, che crano del Papa, mentre che era grauissima dissensione fra gli Ecclesiassici & i Romani. Bia ne tempi dil Petrarca vissero

Orfo &

Rosso, da quali, egli persuaso a ciò dal Re Roberto, l'anno 1741. fu coronato di lauro in Campidoglio : con pompa regale, in Oratore & Poeta celeberrimo dell'età sua si come nel prinilegio del Petrarca intorno a questo fatto si legge. Del qual Roso scrine il Volaterano nel duo lecimo libro delle cose Vrbane, che egli militò sotto Carlo primo Redi N apoli : & che fu morto nell'affedio d'Vrbino fotto Guido da Montefeltro . & che Orfo fu Confole & Senttor Romano, amministrando egli solo quasi tutto il gouerno di Roma: le cui parole fono . Roscius Anguillaria Comes qui Catolo primo Regi Nesp. militauit, ac in obseditione Vibini , sub Guidone Duce Fereirano extinctus est . Visus item Anguillarix Comes Conf. Romanus, qui omnia ferè adminiftrabat , Petrarchamque laurea poetica redimiuit . nel qual luozo si vede l'error manifesto del Volaterano, poi che egli crede the questa gente fosse Orsina, si come hanno parimente creduto molti altri , che la famiglia Anguillara & l'Orfina fia la medefima : mon fapendo effi la diverfità del fangue , dell'origine , & dell'infegna , cofe del tutto differenti da quelle dell'Orfina . Aunenne poi che la cafa per le diutsioni ch'essi fecero fra loro de gli stati , si riduffe in tre rami . dell' vno de quali fuilluftre & molto celebre nella militia, il conte

Dulce, ilquale fer l' lungamente Francesco Sforza che poi su fatto Duca di Milano: si come il Simonetta, & il (oriolargamen: eraccontano ne fatti del detto Francesco. Nel cui tempo su anco

Antifo, animofo, & coraggiofo huomo, & in quell cta di molto nome. & v.lore, ma tematograndemente dalla corte Romana, per
la fina braunta: Percioche cessivitibile & inquieto, possedendo
assa binono stato, cercava di fursi illustive per attioni generose, o
ard te, guerreggiando secondo secasioni senza rispetto a leuno della chiesa, si come auenne sotto Nicola Quinto. (oncossa che
essenza in convesa le città di Sposetti & di Norta per i conse
un, suerso associato da gli sposetti fenza licenza del Papa,,
r.osse la guerra a Norcia. Ma il Papa futte geni le mandò soto -spoo-

...)

Anni di Christo.

to Agnolo Roncone, accioche togließero il passo ad Auerso, onde egli non potesse ritornare ab suo stato dell'enquillara. Ma eßendosi il Roncone inteso col Conte : & hauendo il P.s. pa risaputo che i soldati del Roncone hanendo potuto prendere il Conte, lo lasciarono andare, chiamato il Roncone, lo . fece in Castel Sant' Angelo decapitare. Fu antica & capital nemicitia fra questo Conte & Napoleone Orfino, & fra loro vennero infinite volte a battaglia . Et erano fautori, & adherenti del Conte i Colonnesi . onde auuenne spesso che per occasione di questi due, Roma pati grandemente, invigilando del continouo a rouinarsi l'un l'altro , & spesso nascendo cagioni , & le più volte leggieri : per le quali prendeuano l'armi in mano : misero fozzopra il Pontificato. Scrine il Platina che nella coronatione di Califto Terzo, nacque tumulto per quifis due. Percioche facendosi quella ceremonia in San Giouanni Laterano, due soldati, l'uno del Conte, & l'altro di Napoleone, venuti a contesa insieme & po-Slo mano all'arme, si ammazzarono l'un l'altro, perche Napoleone chamata all'arme la fattione Orfina, corfo a casa di Auerso che non vi era , la messe a sacco. Et aniatosi a San Giouanni, done intese che era Auerso : fu ritenuto a gran fatica da Latino suo fratello, & da vn Cameriero del Papa; che s'egli vi andaua non poteua nascer se non gran rouina: & calamità : esendosi già messa in arme tutta la fattion Colonnele. Et il Papa mandato all'pno er all'altro di loro Giouanni Baroncello, & Lelio dalla Valle auocati (oncistoriali, gli miße in pace. Indi a non molto surse nuova occasione di nuovi travagli sotto il medesimo Papa : percioche essendo morto il sonte di Tagliacozzo, che il Papal'anno auanti haucua fatto Gouernator di Roma:nacque subito dissensione fra il Conte Auerso, & Napoleone. Conciosia che Auerso incontanente occupò Monticelli, terra non molto discosto da Tiuoli; laquale egli dicena che appartencua a lui per eser di sua nuora, che era figliuola del sonte di Tagliacozzo. All'inconiro Napolcone pretendeua che era sua perragione bereditaria, attento che il Conte morto era del sangue della famiglia Orfina , dalla qual contesa il popolo di Roma nesenti grau: simi danni. Ma esendo anco questa contesa sopita: per pn'ordine rigoroso che su imposto loro, per loquale messero giù l'armi, il Papa, creò Gouernator di Roma, & General di Santa Chie . la pn suo nipote Borgia: per tener questi Baroni più a freno. Vltima.

Anni di Virginio,

Christo. Giambattista maritato in vna nobilissima gentildonna Romanada Serlupi , Signore di Calcata , di Stabbio , & di Mazzana . Viffe

Giuliano , che si morì in età di 9. anni , &

Virginia.

Flaminio fratello del predetto Giambattista padre d'Anerso, Capitano illustre de tempi nostri. Il quale tronatosi in dinerse guerro in Italia & fuori, & hauendo difeso Palliano nella guerra di Campagna fatta da Papa Paolo Quarto l'anno 1556. & 57. mort finalmente nell'impresa delle Gerbe. Et lasciò di Maddalena sorella di Pietro Strozzi Mariscial di Francia, vna figliuola che fu maritata a Giordano Orfino , che mort General delle fanterie della Rep. Vinitiana . Reslò parimente il terzo ramo, cognominato da Ceri, per lo castello di Ceri che gli toccò nella prefata dinisione . Del quale fu illustre

Renzo, cognominato da Ceri, il quale arriud a tal frutto di disciplina . & a tanta riputatione di nome inuitto fenza intralafciar mai la militia, che la sua honorata, & in ogni luogo conosciuta virtù, fu di grande aiuto a gli amici , & di gran spauento a nemici . Onde bebbe suppremi titoli di bonori militari dai Pontefici, & dalla Rep. Vinitiana ; i quali egli serul ne tempi calamitosi d'Italia , quando tranagliata dall'armi oltramontane, vide occisioni, incendii , & rouine , non pur dalla morte d'Aleffandro Sesto fino a Giulio Secondo, ma da Giulio fin quafi a principij di Clemente Settimo, & fotto il suo Pontificato, nel quale Roma su miseramente posta a sacco da gli Imperiali . Lafciò dopo lui

Giampaolo, padre di Portia consorte di Paolo Emilio Cesi Marchesco d'Ariano .

#### Signori Beccaria.

Aro Imperadore diede origine alla famiglia Beccaria . percioche costui (come attestano l'antiche memoric) lascid dopo se nell'Imperio Numeriano suo figliuolo . Di costui nacque dopo la morte sua Beccario: il qualco fu allenato da fua madre vedona in Germania. Et fatto grande ? milità

Anni di Christo. militò sotto sottantino Magno, in fauor del quale hebbe tredici vittoric contra i nemici. In memoria del qual fatto i suoi ficliuoli, bebbero per infegna l'arme con tredici monti di color fanguigno, in campodoro, per lo scudod'oro, che si dedicato a saro, & a Numeriano Imper, si come si foleua dedicare dal Senato Romano, a gli Imperadori che sossi pro stati valorosi, ponendo gli sendi in Campuloglio. I predetti sigliuoli di Beccario surono due;

Vitcherio, che diede origine alla stirpe de Beccari in Germania, & Beccarino, che piantò la stirpe sua in Italia nella città di Pauia. il-

quale lasciò dopo lui,

Beccarino, il quale prefe il cognome della famiglii, dai predetti nomi Caro, (arino, Beccaro, Beccarino, & Beccardo. Et da quessa gente su fabricato un Castello, al presente sul territorio Genoucle, non molto disosso dal porto della spetie, & da Pontremoli, chiamato da loro Castel Caro. Et Breccaro, Beccarino, & Beccardo predetto, signoregetarono nella Galba Cissipina, parte comprati ; & parte baunti in dono dall'Imperio, Poghera, Chiastregio, iltubio, Poutecorone, & Castelnouo con altre cassella appriso. Arqui esto Beccaro, sa fatro Presento De Capitano sopra i consini di Lombarda dal medessimo Costavino timp. Si come per antiche scritture che sono in questa casia; si può ampumente vodere. Manzata danque la predetta famiglia: & satta Christiana siorirono in essa diversi personaggi notabuli nella religione, fra qualin nella religione, fra qualin nella cassi.

800 Lanfranco, nato l'anno 800, nel castello di Groppello, allora posseduto con diverse altre castella dalla predetta famiglia . Costui diuenuto eccellente nelle scienze : & di fanta vita , consegui in Parigi con la sua dottrina , molta gloria . Ritornato poi alla Patria: diede tutta la sua faculta per l'amor di Dio, & entrato in vn monistero, che poi fu cognominato dal suo nome, vi su incontinente per la sua integrità, & sapientia fatto Abate. Coftretto poi da gli Inglesi a riccuere il Vesconado Cantuariense: edificò quella chiesa mezo disfatta da fondamenti: facendola più bella & più larga : & vi ripofe i corpi de Beati Vesconi Dunstano , & Alfego . Ma incontanente Othone Conte di Cancia , alquale il Re Guglielmo suo fratello haueua promesso gran somma di danari , conuenutofi col Vescono Boiocense fece Pna dieta in Cantuaria di buomini eccellenti in ogni forte di dottrina , chiamati a ciò, di tutto il Regno, & d'altre Prouincie, accioche accufaßero il Vescono Cantuarienfe, or.

Congle

Anni di fe, & gli instituti & ordini suoi . Ma auisato Lanfranco in sogno Christo. dal Beato Dunstano, che harebbe vittoria, comparendo nel Concilio, & difendendo la causa sua con animo inuitto, vinti i nemici Othone fi parti bruttamente vergognato co fuoi feguaci. Il fanto huomo adunque dopo alcun tempo, pregato da i Paucsi non poté fare di non riceuer quel Vescouado : nel quale esendo il sesto per ordine . visse santamente per lo spatio di 40. anni. & acquistato il cognome di elemofinario, fece cotale officio in Italia per Carlo Magno. Ma nata poi conicsa fra lui & lacittà, trasferitosi a Roma alla Corte, flatoni alquanti giorni, fu coffretto dalle preghiere de Paueli, a ritornare al suo Vescouado. il quale rinuntiato di sua volonta l'anno 89 5. ritornò al suo monistero da suoi compagni, doue finì il re-Stodella sua vita . La festiuità di questo Santo si celebra ogni anno in Pauia a 2 1. di Giugno. La cui vita & miracoli furono deferitti fra gli altri da Bernardo Balbo Vescono, suo successore, & dal Lipomano. Et ne trattò parimente Guallo da Pauia nella sua Cronica. Dopo coftui

940 Corrado fu Vescouo di Pania l'anno 940. al qual soccesse

Othone, electi amendue dal popolo, dal cui nome fu chiamato il monte

Othone , ch'era di suo patrimonio .

Iacomo Quallo Beccaria, detto Beccherio, Iurisconsulto, nato in Vercelli : fu di questa famiglia. Fu Legato in Toscana, nella Marca d'Ancona, nella Romagna, nel Regno di Francia, & d'Inghilterra, done ridutti gli beretici alla fede catholica, vi coronò il Re, dopo la morte del padre, & lo liberò da gli insulti di Lodonico Re di Francia. Coftut fabricò in Vercelli la Chiefa di Sant' Andrea de Canonici Lateranensi, & la fece di marmo a sue spese, l'anno 1209. Ei lasciò la sua entrata; ch'era di sei mila ducati allo Spedal grande di Vercelli . Costui disceso da Caro Beccaria Coppiero di Lothavio Secondo Imperadore: al quale bauendo effo scoperto in va conuito il veleno apparecchiatoli da suoi nemici in alcuni bicchieri di vino , l'Imperador donò un castello , al quale fu posto nome Bicchiero , posto nel territorio di Vercelli fra Mortara , & Scutirano . del quale il Corio fa mentione fotto l'anno 1213. & infieme col castello gli donò l'arme di tre bicchieri pieni di vino negro, con vna fascia roßa a trauerso, che dinide due bicchieri, di sopra dall'ono che è di fotto in campo d'argento. Et i discendenti del detto Caro furono Signori di Castel Bicchiero : & acquistarono il cognome di Bicchieri , ancora che foffero della cafa Beccaria , & che il Cardinale

Anni di dinale I acomo confistafe d'efter di questa ftirpe , fi come per lo pri-

Christo. wilegio concesso a Carlo l'anno 1134. apparisce.

Theforo Abate di Vall'Ombrefa, & Generale di tutto l'ordine, Legato di Alegandro Quarto a Fiorentini per affettare i tumulti & te fattioni : & disegnato Cardinale : fu fatto morire dalla fattion Chelfa, alla quale dispiacena che i Ghibellini foßerorichiamati ~ cafa , & questo buomo fanto & martire di Christo fu decapitato l'anno 1258. fi come Gian Villant nel lib. 6. a cap. 66. dice conqueste parole. Et poi del mese regnente di Settembre il pepolo fece pigliar l'Abate di Vall'Ombrofa, il quale era gentilhuomo de S gnori di Beccheria di Pama di Lembardia, essendogli apposto, che a petitione de Ghibellini viciti di Firenze trattava tradimento. Onde fu messo a molti marting: & per le pene sofferte il confessò . per la qual cosa sceleratamente, & a furor di popolo gli fu tagliata la testa, non guardando a dignità che hauesse, nè a ordine facro. Onde sentendo il Papa si fatta cosa, incontanente scomunicò la città di Firenze con tutto il comune. Eil comune di Pauia ond'era nato il detto Abate & i suoi parenti, quanti Fiorentini passanano per quei paesi, li riienenano con gran danno & molestia, & di vero si dife che il detto Abate non era colpenole di quelle cose, con tutto che sosse di legnaggio Ghibellino &c. Ma Dante lo mette nell'Inferno, & lo lacera molto con le parole, come appassionato: percioch'egli era acerrimonemico delle famiglie di fattion Ghibellina, si come per tutta l'opera sua si comprende. Il suo corpo fu portato a Vall'Ombrosa : done è tenuto con molta. veneratione . Dall'anno poi 1380. fino al 1430 questa casa bebbe Abati , Leodrifino di San Maiolo di Pauia, Lodouico di San Piero in ciel d'oro, Christoforo di Sant' Antonio, & Antonio del medesimo San Piero. & Commendatary ricchi, & di vita esemplari . Et dall'anno 1500. fino al 1540. Gian Giorgio, Mecenate de gli buomini dotti , peritiffimo della Filofofia & della Poefia , gratiffimo a tutti i Principi d'Italia , il quale bauendo soccorso in tempo di care-Stiail popolo di Pauia con gran quantità di grani : fu chiamato Padre della patria .

Francesco Condottiero della caualleria, hora di Filippo Maria Ducadi Milano, bora del Re di Francia, ma fattos frate dell'ordinede Minori, diuentò beato, befece diuersi miracoli, come scrisse Fra-Cian Battista da Turino. Et su seppellito nel monssero di Spoleto.

Vincentio Prothonotario Aposiolico & Giurisconsulto celebre, il quale espo-

le espose & lesse per molti anni ragion Canonica nello studio di Pauia, con molta frequeza di scolari, & sa pos sustrazioni Mantoua: & in Paula del Vescono. & visimamente Uscarso del Cardinal di Paula.

Antomo Urstone di Scutari, nato in Ferrata. Fu gran Teologo, Filosso, & Predicatore: & compose molie opere piene di determa... Mori l'anno 1543: & ne sa mentione Fra Leandro nella fus Italia: & nel4-libro de gli buomini allastri espositori della sacra-Scrittura.

Filippo Prochonotario Appllolico & Giurifionfulto: diffe în Romadimerfe caufe & andato în Turgliz vi fu Vicelegato nel tempo di Tao lo 4. Ritornato poi a Roma, fu Auditor di Rota per molti anni. & imimo fonfigliero, & poi Vicario Generale di Tier Francefo Cardimal Fererio, & poi di Guido Cardinale fio nipote. Esfinalmente fu Referend vivo in Roma, & basendo renfato duerfi buomi Vifonadi, & apparecchisadofi per commeffione di Papa Gregorio X111. a marsio retali & Gouerni, senue a morte.

Gioaccibino kilofofo, & professor di leggi Canoniche, & dottore in Theologia & in legge: dell'ordine de Predicatori, fivorator famoso ne polipti delle prime etità d'Italia, in tanto che per l'eloquenzasia, era desiderato da i popole, da Trincipi, & dalle Rep. All'ultimo l'anno 15.21. fur l'estro della Corte Espesopale di Pausa. Et chiamato a Roma addolvento gli animi discordi de Trincipi pronti allaguerra i gli pacsiscò insicme con molto amore. Et indi a poco passò
all'altra vira.

Furono parimente in quella famiglia bromini & Done notabili.

1170 per pietà & per culto dianno. Conciofia che intorno all'umo i 170.

Beccaria vergine , & primaria donna della fattione Giobellina , si maruiò in Ferrara , nel Conte Petronio «Adilardo capo della fattione Guelfa: per trattare & far far la pace frat'uma & l'altrafattione: con l'auto di simili altre nozze. La qual donna, dopo la morte del mario , lastrò per l'anima sua molte possificon alla Chesa (attedrale di Ferrara: si come nelle scritture d'essa chesa si legge.

ll medesimo secero molti altri in Pauia della medesima Casa, così buomini come donne con diuerse Chiefe & Spedali, de quali non voglio al presente dire altro per breuttà. Dirò bene di vu Maurito, che fabricò vna Capella di San Pietro nella Chiefa di S. Theodoro l'anno 1470.con dote di 400.ducati l'anno, & d'vno Augusto Ecc-

Anni di caria, il quale non havendo figlinoli, lafciò l'anno 1471. al Gran Chille.

Spedale di Pauia la heredità fiuadi 4, mila ducati l'anno. & renaFranceschina, gionò molto co suo grossi legati, a diuersi luoghi pi, collegi, chrisc, & monisteri, & settiamente alle monache di Santa (hiara. Dità anco questo, che ancora resta de Conti di Becaria così detti dalla Dea Cerere, & d'altri Signori del Cassello di Santa luleta della medesima famiglia, il tempio di San Nicolò della Moneta, nel quale esa samiglia, signora altre volte di Pauia batteua moneta: non esseno esseno piò nel chissa. Estinto poi il Regno de Longobardi: gli huomin di questa Cassa surventa

10 poi il Regno de Longobardi: gli incomini di quella Cala furo-923 no Vicari di Pauia per Carlo Magno. & l'anno 923. essendo Vefecno di Pauia Guglielmo del (anneto), Ecccaria Principi di Pauia,

1121 gli fi oppofero per i fuoi non buoni portamenti. Et l'anno 1121 - jecondo il Corio, Pagano Beccaria figinolo d'Yogne: combatter-do valorofamente per i Milanefi, mosì nella guerra di Como. i quali padre & figluolo furono Principi di Pausa, & illoro epitaffio che fi rede antora fpezzato, nella cinefa di S.-Apollinare dice a que-flo modo.

Vir Maior Papia iacet bic è Beccaria prole Vicheria Comes Ygo, prudens arbiter Vrbis, Paganufque filius caput eius, milefque tremendus, Mille centum bis deuis, & pro fub annis, In bello Cumenfi fortiter pugnans extinctus.

1159 Hettore figliuolo del predetto Pagano, afficiliando l'anno 1159. lacittà di Crema nell'effercito di Federigo Barbarofla, fi portò con molto ardire. Et finita quella gnerra, ricenè a obedienza i Piaceatini fotto certe conditioni per nome del detto Imperadore.

Muro signoreggo in Tania sotto nome di Gran Cancelliero. Et gouernando con valore, & conservando col sue splendor la degnità di Pania, & acquetando con autorità les situtos de cittasmi: era appellato padre della Tavia. Et ristretto in amicitia & parentado per la magniscenza fua co Principi circonnicini, oppresse la guerra mosa da i Milaness, con prudenza. Et su auttore della pacc. Et sec vendetta de Fiorentini che ammarzarono Thesavo Beccaria santo humo. Socresse la costini en Principato siconami: deteto dal volgo Zunone, per la grandenza del copo, & per la beroica sua somma, il quale diede ainto a Genouessi che acquistarono a Michele Palcologo l'imperio della Grecia, & per loro Pera, & diede ainto al Re di Boemia che roppe l'esserio d'Ingaria, & il quale diede ainto al Re di Boemia che roppe l'esserio d'Ingaria, & vil quale

4

1290

quale foccesse nel principato a suo padre Murro, quantunque Viasfestimente il titolo di presore & Rettore. si oppose per conseruar Pauia a Corradino non legitimo i Imperadore: & su peri Sallancie col Carroccio contra i Torrani, & diede impedimento alla Lega contra il Papa: & spesso combattè coi Lanzuschi. Es dopo lai su

Manfredo , Signor di Pania , di Vigeuene , di Mortara , di Valenza , di Voghera, della città d'Aqui, di Casal Santo Euasio & l'anno del Signore 1290. scacciati i Torriani, Signor di Bologna. il quale vna volta escluso dal dominio de Pania, per inganno del Marchese di Monferrato: & poco dopo richiamato da i Pauesi, scacciò il Marchefe, & fatta poi lega co i Marchefi di Monferrato, di Saluzzo, er di Ferrara , & con molie altre città di Lombardia contra Mattheo Visconie, cognominato Magno, al qual diede non poca rotta, hauendo tolio afar guerra ftrenuamente, o con fomma faa gloria, fece pace per fei mesi col Senato Veneto. Ma scacciato poi dalla città per fraude di Mattheo , & finalmente riconciliato con cffo Martheo per lo parentado nuono fatto con lui : & per l'ainto datoli: dizzato a nuona guerra da i Languschi, & dal Marchesco di Monferrato, da lui messi in suga, suggi le forze loro. & ottenne il Principato di Pania con fingalar lode di giuftitia, di clementia, di beneficenza, & di liberalità . Alla fine foprafatto da vna mortifera f.bbre , passò di questa vita con incredibil dulore di ogniuno . Et fu suo soccessore

Giomanni ». (oʻlini trattandoʻl armi nel Principato di Pauia, & amando inficmemiute la pace, non permeffe che il fio popolo fosse offico i da alcuno, anzi fu tenno arbitro giunfo edle disfondie. Il qualcsessaurate le mura della città, & lafciati dopo lui Murro , Caro, & Mansfredo siglinoli legitimi , & non indegni di tanto padre, passo all'alga vi; 1.

De predetti tre fratelli: fu trouata vna tauola di marmo nel tempio di S. Maria del copolo, altre volte annesso alla (biesa maggiore, con questi versi intagliati.

Tres successive cines genniste refereur Roma secunda sibi claros, quos protulis orbi Ordine que mque so, Murrion, Carumque secundo, Tertio Manfredum, quos sonues de Beccaria Stirps vna produxe; spontu totiu a homorem Semper gerentes, populo namque semper barebant

Anni di Christo. Et populus gratos dominos hos semper habebat, Quos tribus his sumuli noscatis esse sepultos. MCCCXXII. die Luna XXII. Mensis Martij obije Dominus Mansredus de Beccaria.

Mansicolo secondo grato non pure all'Imperadore Henrico Settimo, ma anco al Re Roberto della contraria sattione: sece rendetta de suoi nemici, & ticuperò il Principato di Paula perduto, & loriscocon somma prudenza: & mutil la gionemià sua nell'armi. «

costui soccesse.

i-sio primo, il qual maritò la figlinola detta da alcuni Verde, & daalcuni altri (amilla, a Guido Gonzaga, primogenito di Luigi Principe di Mantoua, come firme il Volattenno, al Gorio, & Alario Equicola. Costui ornato di somma prudenza, & grandezza di animo, storido per l'amicitia, & per i parentadi de Re, & d'altri Principi, dopo molte colo fiute splendiadmente in casa & fuori, & accresciuto l'Imperio: su richiamato alla sede celeste con gran. dolore di tatto il pepolo di Pania, sanno 1343. & bebbe in suo luogo,

Caffellino primo che battezò, secondo il Corio, la figlinola di Luchino Visconte. Egli acquistata la militar dispipina dalla giouentà lununelle guerre del Re Roberto: & fatto Principe di Paulia, dopolamorte di suo padre: si mostrò a tutti grato & formidabile. Conferdò si retta consederatione coi Visconti signor di Milano. I quali non volendo, dicele possia anno a Carlo Quarto nel coronarsi: & superiore pesso de futuri mali. & dedito grandemente in tempo di

1354

pace a fabritare, sind la vita sua l'anno 1354.

Muso scondo su ses substituto del predetto Castellino. Cossui reduta la lega di Casto Outrico del Marches di Monsfersto parenti fia loro, suta contra di lui: & reduta accrescer la potenza & grandezza de l'isonit: & reduto cheera vana cosa il metter geranza
nel dominio di Pania, lasciatala in pace, resto con gran podessa, «
con mosta giurifatione di dinesse castella & sortezze.

1 A questo Castellino & Muffo , feguirono

Lastellum secondo & Milano Beccaria, dequali fauella Mattheo Villani che toto il dominio di Pauia a Airfio fecondo fig. di Cassellino primo da Carlo Quarto, & dato a Giovami Marchefe di Monferrato lo fecero proprio loro con occasione. I quali non dubitarono di preder forsilo l'armi contra i Visconti Signori di Milano per la maessa dell'limperio: per la gete Flisca congunta con loro per parentado, & per ritenere

ritenere in loro il Principato di Pania, del quale non poterono spogliarlo giamai, se non dell'anno 1359, per le parole faconde d'on certo scelerato che predicana al popolo. Il quale finalmente ammazzato a Vercelli portò la pena della sua sceleratezza. Milano, manca to Castellino rimase Signore sul territorio di Pauia di Bosnasco, di Celauegna , di Trumello , di Confluenzia , di Rozasco, di Palestra , di Redobio, di Castel Novello, di S. Angelo, di Grangia, di Scoarda, & di Arena. nel quale castello d' Arena fece vna Rocca non punto inferiore a quella di Pausa: & la fortificò di doppio muro, cioè di fasso di terra. Le qualitutte cose gli furono confermate, prima da Lodonico Banaro, al quale diede ainto nell'impresa di Pisa, & poi da Carlo a per molti fauori fattili quando prese la corona dell'Imperio. Fece etiandio fuggire Fredolo Piacentino che eßendo Generale dell'essercito, s'era posto all'espugnatione del castello d'Arena. Et insieme col Castellino, che su teritorii di Dertona, & di Alesfandita posedena non minor numero & giurifditione di castella, gioud grandemente a Visconti per ridurre in podesta loro la città di Pauia: & per tener da lei lontano & scacciare il Marchese di Monferrato.

Dopo la perdita della Signoria di Pauia: molti de principali di questa casa hebbero prouisione del publico per decreto del popolo, in segno di bonore. Et i medesimi ritennero in quel medesimo tempo priulegio & preminenza di mominare i Magistrati, i Cancellieri, i Ragionati, & i Presidenti della Grascia, il qual priuilegio durò loro simo all'anno 1412.

L'anno 1371.a3, di Maggio, Galcarzo Visconte Vicario General del-Elmperso leui doro ogni preminenza, & confermò i privilegi dell... i immunità dello sindio, de dostrori, de gli scolari, de sorestire i obbitati in Pavia, & de gli beredi del quondam (assilino, & de gli beredi del quovdam Milano, de des si beredi del quondam Corradino, & de gli beredi del quondam Musso, & de gli beredi del quondam Fiorello, & de gli beredi del quondam Rinaldo tutti della samglia Beccaria & di scieradino de Contra il Langusco.

Hebbe anco questa casa buomini valorosi nell'armi, & Curiali d'importanza, percioche si troua che

Béccaredo Generale dell'armata di Carlo Magno, il quale bebbe vittoria de Mori all'Ifola di Sardigna: & gli feacciò della Corfica: fu di quefla Ifola: Tra quali ve ne fu vuo che fi chiamò Becazio, ancora che da alcuni fia stato corrotto il vocabolo: & detto Betavio.

Anni di Betario, o Bertario. Il quale infieme con Bonifatio fuo fratello Conte Christo di Corfica, occife gran numero di nemici in quattro fatti d'arme, come scrine il Sabellico nel lib 9 dell'ottaua Enneade.

857 Ridolfo l'anno 857. andato in ainto di Papa Leone 4. contra i Saratini, si portò vidiorosamente nel fatto d'arme che si fece presso a Ostia, nel quale il Papa rimase vinutione. percioche con buon numero di seldati condotti da lui, ne occise melti di loro: & sece vinagrosa preda...

1090 Achille, Sforza, & Palamede tutti fistelli, l'anno 1090 chiamati da Pepa l'Ibano 1. andavero all'imprefa di terra Santa i loficando a cofi Tibaldo quarto fratello, secseche fesse in fausc di Corrado pri megenito di Henrico 4.1mp il quale tentana com l'auto della Contes

fa Matilde, di ottenere il Regno d'Italia .

Marfredo: superò tutti i suoi pari del suo tempo ne torneamenti, nella magnificenza, & nella l beralità & nella Corte di Odoardo Re d'Inghilterra, done fu allenato nella gioneniù: fpesso roppe la potenza de suoi nemici. Es nen fi schikando punto di spendere & a'affaticarfi per la Signoria de Carrarefi es de gli altri fuoi parenti, confegul cognome di Manfredo Magno, & di gran soldato. Co-Stuifu Signore, di S. Iuleta, di Torre, di Clarcano, di Villa, d'Ottabiano, di Borneo, di San Giorgio, di Petrofa, di Belgioiofo, di Valleggio, di Lattarella , di Gropello , di Lumello, di Garlasco , di Ponto corone , di Filismaria , di Santo Alesso , di Perolo , di Buzano , di Carpignano, & di Zerbolato . Egli fu detto per bellica virtù Gran Soldato, & a Leodrifino fuo figlinolo splendor della guerra, @ a Alanfiedo suo nipote , Gouernatore, & Configl ero di Filippo Maria Duca di Milano, & ad Anfione , a Manfiedo , & a Leodrifio prestantifimo per Signoria di castella , & per studio , & degnità militare, vi alivo Leodrifio Canaliero instaurò il tumulo voninato a foi maggiori, l'anno della falute 1558-ai 9 di Settembre. 'Nel quale fi ripofano l'offa di Giouanni strenuo Capitano di fanteria Inofratello.

Antonio figliuolo di Lanfranco Signor di Gambolato, di Trumello, del Borgo di S.Srio, & di Sforza, Generale di due mila caualli di Filippo Maria Duca di Milano, prefe la Val camonica & la Val telluna: come ferine di Biondo nel lob. 9, della 3. Deca, & vi'altro ferittore nella Vita di Bartolomeo Coglune.

Castellino & Lancilotto fratelli , Condottieri & Capitani di ralore & illustri per magnificenza , Capi & Presetti nella maggior parto Anni di

della Lombardia, delle cofe de i Chibellini : deliberarono nel princi-Christo. pio di difendere & maniener la giurisditione di Giouan Maria, & Filippo fratelli Vifconti . Et Castellino acquetò il popolo Mila-

1404

vese discorde fra se stesso, & leuato in arme con gran pericolo de Principi Visconti, & lo refe congiuntissimo, con concorde amicitia , a Gian Maria l'anno 1404. del mese di Marzo. & L'anno seguente, sposò per nome del Marchese di Monferrato la figlinola di esso Marchese , a Filippo Maria Visconte , quantunque poi esso Filippo riensasse di menarla a casa. Lancilotto poscia l'altro fratello debellò spesso co suoi soldati i nemici di Gian Maria Duca di Milano. Et questi due fraselli nel battesimo di due loro figliuoli: chiamati 200. compari, parte Principi di gran pronincie, & parte buomini primari delle cutà, con gran numero di Comari , & quasi infinito altronumero di parenti & d'amicifecero on connito con splendidissimo apparato & con spesa reale, quast in forma di trionfo nella città di Pauta. & Castellino riceue nelle sue case Emanuello Paleologo Imperador di Costantinopoli, facendoli del suo proprio danaro le spese, con solenni & esquifite viuande. & donatoli largamente dinerfi doni , mando diuerfi Oratori a Pari Principi del suo proprio danaro, per impetrare ainto al medesimo Imperadore, con tanto piacere & sodisfattione di esso Imperadore, che restandoli sommamente obligato; gli diede l'insegne dell'Imperio della Grecia : & l'honorò con dinersi altri titoli & prinilegij di grande importanza . I quali due fratelli : moleftati da molte noie date loro da alcuni principali della fattion Ghelfa, che gouernauano i Principi Visconti allora gionanesti, in quel tempo a punto che bollinano le fattioni in quella città, inuidiando essi la fortuna d'essa famiglia Beccaria, ne fecero honoratamente vendetta . Alla fine essi fratelli venuti in odio adessi Principi per molte cal anne & falsità opposte loro (che spesso prouocati per configlio de loro buomini principali mosero loro la guerra ) furono costretti & sforzati a far lega con Facino Cane , & coi Signori di Piacenza , & di Brefcia, & con altri Capi & condottieri della famiglia Beccaria, a metter genti insieme, a ristaurar le vecchie forcezze, a fabricar delle nuoue, @. resistendo con l'armi , torre ad essi Principi villaggi & castella, & far loro diversi danni : difendendo le terre & fortezze loro , & le ragioni del Sacro Imperio, fotto la cui protettione effi viuenano, onde fu con varia fortuna combattu: o molte volte fra lovo, & spoffo. fatte

Anni di Chrifto,

fatte capitolationi di pace , hora da gli Oratori Cefarei , & bora da gli Oratori Vinitiani Ma venuto a morte Gian Maria: & fatto Filippo Maria, militando Castellino per lui come Generale della maggior parte del suo essercito , scacciati & rotti i nemici , lo rimeffe in flato , dal quale scacciato : facendo altre cofe importanti per quell'Imperio, si come anco per auanti haueua fatto Lancilotto nella guerra Bolognese per Gian Galeazzo padre di Filippo Maria, Filippo Maria male affetto nel suo merinsico a i detti fratelli debilitò molto le forze loro con nuone guerre : co quali poi riconciliato, leud Lancilotto dal Capitanato done effo era, delle genti di Papa. Aleffandro Quinto, er lo inalzò insieme con Castellino suo fratello, in quelle maggiori degnità che egli porè, nel suo dominio: con la quale arce , gli riduße a poco a poco a nulla. Quefti fignoreggiando, Vozhera, Rebecco, Pezale, Oriolo, Cernicina, fafelle, Bastita, Valleda, Siluano, Basignana, Piceto, Seranutle, Stazano, Zauattarello, Ruino, San Paolo & parte di S.Iuleta: tenendo la cafa aperta ad ogniuno che ricorrena da loro : cortefemente & liberalmente .

Franceschino di Santa Iuleta, figlinolo di Leodrissio, su di tanta vivtà, che hebbe vn gran seguito d'amici & di suoi partigiani. Aessendamato con grossis premis da duncsi Principi, sono pode mai partirsi da Filippo Maria, del quale era Gran Cameriero & Legato, nella cui corte, acquistati dinersi altri bonori, venne a morte.

Gomanni, flendo Cameriero di Carlo 8 Re di Francia & fatto (analie ro dal medelimo, nella spedatione della guerra d'Orliens, percisohe vi s'era portato con molto valore : domandata licenza di nonesse contra Massimiliano imperadore del quale era molto affectionato, si parti di Corte, & attendendo nella Patria assiduamente a commodi della Rep is mori assigni veccho.

Hieronimo Conte di Monte Bello, et di Monte Caluo, Barone di Litubio, O Signor de S. Alesso, de Carpignano, di Perolo, et di molti altri villeggi: su molto vule con l'opera su in allettari Panes, i Picacentini, i Nonares, i Dertones, gli Alessandrini, i Parmigiani, e i Extinacti, che si desconditimerio e alla dinoctione del Conte Francesco Sforza. Et mentre che lo esercito Sforzeso si rivene l'Asanchi e vonge il Marches di Monferrato, gli giono molto conte sue genit cosi da piez, come da cauallo. onde poi non solamente su Cameriero. Secreto di contenta del c

Anni di to die Christo. rande

to dießo Sforza fatto Duca, ma Luogotenente & Configliero, operando per lui cose grandi con molta sua lode. Et sinalmente morl l'anno 1500.

Et nella chiefa maggior di Pania , si legge il suo Epitafio .

Leodrifio Caualiero preclarifsimo , merito ftipendio per molti foldati, & con gran gloria da i Re. & da i Duchi , & morì l'anno 1521. a

30. di Decembre

Leadrifio figlinolo del detto aintò Ferdinando Re Cattolico nel difcacciare i Mori di Spagna, & Lodonico Re di Francia nell'oppugnatione di Rip'edita , & nel celeberrimo fatto d'arme in Ghiarad Adda , mentre che fece prigioni Bartolomeo Liuiano Gonernator dell'effercito Vinitiano & Brunoro Rodelafio Condottiero di canalli, & altri fortissimi guerrieri, & che fu auttore che fossero tolte a nemici le maggiori artigliarie, fu di molto gionamento alla vittoria con la fua caualleria & fantaria. Per la qual, agenolmente vennero in podesid del vincitore, Bergamo, Caranaggio , fremona , Brefcia , Verona , Vicenza & Padona, ornato per ciò con sua gran gloria della degnità Equestre dal predetto Re. & per sua volontà fatto Prefetto , & Gouernatore della militia & del Marchefato di Saluzzo , confegui lode immortale . Es poi libero dal sacramento della militia Francese, fatta vna ambasciaria presso a gli Suizzeri per Massimiliano Sforza Ducadi Milano , gli congiunfe in lega con eso Duca . Et fugati i Francesi allova che Francesco Sforza secondo su ordinato Duca su sempre prefente. Et all'vitimo creato Gonernatore della fortezza & della città di Cremona : passò all'altra vita.

In Maria Beccaria stato Podestà & Capitano di Siena, giovò non poco combonn numero di caualteria a Massimiliano Re de Romaninel ricuperar parte dell' Austria. Podestà etiandio di Martona, & poi di Lucca, & ritimamente di Bologua, gli si un ogni luogo de predetti per le cosè ostimamente satte da lui, donato infegne & refasti: & dal Principe di Mantona si si stato di alciato tutore per sessamento de suoi sigliuoli. Et dall'anno 1496. sino all'anno 1593. Ambolciadore per si medessimo Massimiliano, bora presso ad lassimo all'anno 1593. mobiliadore per si medessimo Massimiliano, bora presso ad lassimo antico de la Roma con la composita de la composita

Anni di Christo.

fuo Consigliero, et apparecchiandosi di farla guerra a Genoua, gli si dato quel carico: il qual poi per diuersi accidenti gli si interroretto. Trudo inclu regiou l'enteta molt intealli: spetialmente quantità di oro. onde su gratissimo a questa Rep. grandemente. Fatto poi Consigliero di Massimiliano storza Druca di Milano, operò per lui si sattamente, che merito in dono il Contado di Candia, di Gerola, di Guarera, di Villata, et di Casselle. Il quale essendi il medessimo Duca affectato in Rouara, ostenne da gli Surgeri donce era ambasciadore, così presto soccoso, che disfatto con gran celevità l'escrito nemico, et leuato l'assedo, il Duca restò libero eraluo.

Giouan Francesco, Signor di Monte Ottone, stato due volte ambasciadore a Massimilano Imperadore per Lodonico Sorza, diede al medestroso soccosos con luo homanin d'arme nella oppugnatione di como, di Figuence, & di Nouara: & finalmente su presson sida compagnia da Frances nell'istra di Nouara: ma surgutos si strasseri alla titipendi di Massimiliano. Et dapoi combastendo valorosamente conferno a Carlo Quinto con buon numero di caualli, & di fanti, molete terre poste un periodo manifesso.

Lodonico figlinolo di Jian Francesto, Signor di Monte Ottone gouerno per Carlo Quinto la città di Astestandra col territorio, & con la giuristirione di Islandra. Es su condottiero di buon numero di buomini d'arme. & Presetto, a Capitano d'una sortezza, & di alquante galec, & poi sipitano di tutta la fantera di Genona. Fsiendo condotto il Re di Francia satto pregione, in Spagna.: sprezzati i tesori che gli furono osferti, se lo lasciasse suggente la custodi se delle delle propositione cossiliativi in pace & in guerza i onde bebbe in dono i castelli con l'entrate loro, di Galtaula, & di Schimanola.

Mattheo, Signor di San Gandentio, & di diuerfe altre cafiella, ,
datof da gionane all'arte militare: fu fempre pronto ne gli
efferciti di «Arlifimilano Primo imperadore, cofi nella guerra
di Borgogna, come delli Suizzeri, & cofi del fonte Palatino, & poi
del Daca di Oheldre: & finalmente nella guerra moßa das I'urchi
ai Red Urgarna, & di Boemia. Es puid vina volta diffe conl'armi fue l'imperadore circondato da fuoi nemici. & in vu'altro fixto d'arme, ricuperò lo Stendardo imperiade dalle mani de i nemici: & fefto all'argò i confini dello Imperio co-

gli

gli affalti & con l'incursioni : & gli giono molto, nella deditione di dinerfe città in Italia. Nutri nella Romagna & interno a Rhega 11. gio . done fu Maestro di Campo Supremo della militia Italiana, ducento caualli a sue spefe, per molei mesi. Et resse & custodi Aleffandria con tutto il paefe di là da Pò con l'effercito che vi era , per Carlo Quinto: & offendendo i nemici vicini gla tenne in gran paura , fpogliandoli bene spesso de forti loro . Et conferno salvo , con ducento cauai leggieri & con fessanta buomini d'arme, de quali era condottiero & con mille fanti , Mattheo Cardinal Sedunen [ conductor di trentacinque mila Suizzeri , in quello infelice fatto d'arme che si fece a Melignano . Et mentre che i Francesi occuparono lo flato di Milano: non folamente tolse esilio volontario dalla sua patria, & sprezzo il danno della sua facultà, ma vicuso dinerse conditionier offerte che i Francefi gli fecero più volte, anzi era ogni di sollecito a procurar espedicione contra di loro: & gionò maranigliofamente all'oppugnatione di Milano . Ricene Paura a dinotione er la mantenne agenolmente in offitio. & non diede picciolo soccorso alla ricuperatione di Lodi. Et occise nel fatto d'arme della Bicocca ; Ciamonte & Prinormo capitani Francest .. S'affaticò molto: per cacciar i Francesi di Cremona; & debello nella Lomellina sub contado di Pania Marone affettionato molto a Francesi, & condottiero dell'effercito . Et aintato dalle genti di Iacomo dal Verme , fconfiße Beinaho Malaspina della medesima fattione & l'essercito suo. Onde hebbe in dono, oltre a wna honorata pensione, il Marchesato di Mortara, & le castella di Gambolato, di Ripa, di Nazano, di Siluano & di custel Verde , sul contado di Pauia', di Gammelerio ; ful territorio Alessandrino , & di Turano fu quello di Lodi, con altre appreso . Il medesimo sostenne al Ponte del fiume di Pania sua patria assediata , l'impeto improniso, con molta fortezza d'animo & di corpo seguito poi dalla militia Pauefe , & i medefimi Francesi praltro giorno entrati in Pania, costrinse a tornare a dietro & faluarsi ne loro alloggiamenti, Et fa più voter veduto difendere armata mano i bastioni , & riportò vittoria con Antonio da Liena di quattro fquadre di Giovanni de. Medici . Et fece offiti importanti a Carlo Imp. et a fior ministri; a quali fu molto cortese non solamente con le forze ma col suo proprio danaro. Et mentre che si fece quella giornata, nella qualca il Re Francesco fu preso da gli Imperiali foito Paula, bebbe in custodia quella città Et venuso amorte fucon pompareale fippellito nella -V. 1. "

nella chiefa di San Francesco .

Christo. Lancilotto, figliuolo di Mattheo, gratissimo gentilbuomo della corte di Ferdinando Re de Romani , giouane di grande speranza & di molta espettatione : er valorofo foldato , mentre che fatto Condottiero di mille caualli contra i Turchi fi apparecchia con großa fua spefa, si mort gionane l'anno 1542. 1542

Gian Francesco, de Signori di Castel Mozano, creato Cavaliero da Carlo Quinto : mentre che andaua per via di farsi chiaro nell'armi veni

ne a morte.

Giouxuni, de Signori di Santa Iuleta, foldato di chiara fama, condottioro di trecento nobiliffimi fanti di Francesco Sforza 2. Duca di Milano, meritò lode, di valor bellico, & di molta fede ma la gionenti fua fu tofto intervotta dalla morte .: .

Hieronimo il gionane , Conte , col prefidio fuo di canalli elettà y fin molto vtile nel ricuperar dalle mani de Francesi Lodi, Cremona , ep als tre foreissime terre , & Genoua parimente per Carlo Imperadore , hora estendo con Prospero Colonna , & hora esfendo col Marchefe di Pefcara. Et fatto vna volta prigione: fatto impeto contra due capitani che lo tenenano si liberò dalle loro mani : hauendo ammazzato con la spada l'eno di loro . Et sottomesso per forza d'arme alla giurisditione di Genoua, mentre che vi era al gouerno della milicia Lodonico Beccaria , molte ville & caftella , & fata to Prefetto da Francesco Secondo Sforza Duca di Milano di ducento caualli, or di alcune fquadre di fanti, confernò da ogni offefa caftel Nuono del territorio di Dertona danneggiando bene spesso i nemici. Mandato poi alla guardia d'effi la conferud intatta . Et trasferito alla ripa di Nazano, fi portò valorofamente alle Cafelle con Cerbellione famosiffimo capitano . Il medefimo diede la fuga fin fule porte di Piacenza a Lodonico Balbiano, ammazzando molti de fuoi . Fece di groffe prede , & di buomini & d'altro fra Innorio & Belgiofo , rompendo capitani & genti de nemici in buon numero , onde per ciò costrinfe ad arrenderfe , le castella de Chignole , & di Belriguardo con altre terre appresto . Fu ne gli ftratagemi eccellente , & Spetialmente nel finger euoni & rimbombi d'artiglieria , co quali più volte di vinto dinentò vincitore . A Caranaggio fasta vna imboscata ruppe groffo numero di canalli , & di fanti , @ atterrò con la lancia alcuni capitani di pregio. A Lodi fecco pruone mirabili difendendola da nemici , di maniera che la famasola del suo nome gli metteua spanento; onde liberò dalla oppugnatioChristo.

1522

Anni di - anatione diuerfe terre, & spetialmente S. Allessio, Alla fine aci compagnatoficon Lodonico Vistarino Capitano illustre, & Goner - Chial's patore di tutta la pronincia di la da Pò, operò dinerfe cose a profitta del Duca di Milano, combattendo bene spesso vitoriosamente a corpo a corpo co primi condottieri, & co piu valorofi perfonaggi che faßero tra i nemici: & ricufando l'offerte che gli furono facte di gran momento dal Re Francesco. Entrato in Paula co Francesi, i quali erano in lega con Francesco Sforza, allora che Lotrecco espugnò quella città: si sforzò con ogni opera di confernar salui , i monisteri delle monache, & altre donzelle & gentildonne, dalla rabbia & dalla furia de vincitori.

Alegandro Conte, condottiero di caualli & di fanti, ricco di molico castella, fu secondo l'ordinario de suoi maggiori in seruitto di Carlo Quinto Imperadore, non solamente con l'armi, ma con la faculta, & con la persona propria , in diuerse disficulissime imprese : & spetialmente l'anno 1522. quando procurò di fostener fotto Federigo Marchese di Mantona l'ofsidione di Pania : & mantenne in sede i popoli di là da Pò , & combattendo tolse di fortissime serre & cafiella di mano a Francesi . Morto Francesco Secondo senza figliuoli .

diede grande ainto ad Antonio da Lena ful Milanefe per Carlo Imperadore. Alla fine fatto vecchio, fi mori l'anno 1579. a trenta di 1579 Luglio . Fu Sig. del castello della Pieue, di Monte Ottone , di Monte acuto, di Mebiolo, di Capo di Villa, di S. Antonino, di Morizafco, di Torraccia, di Tor Bronolese, & di Petrosa.

Gentile , condottiero , fotto Alfonso d'Analo , & fotto Ferrante Gonzaga che guerreggianano per Carlo V. Imp fu valorofo guerriero . & sustodi da nemici San Germano con altre castella all'intorno. delle quali era Gouernatore, & tolfe a difender Piacenza. In pace

fumolto fludiofo dell'arti liberali.

Galeazzo Conte, spesso ributtò i nemici dalle mura di Pauia posta in assedio. Gratissimo per le qualità sue a Massimiliano primo, & Francesco Sforza Secondo Duchi di Milano . onde impetrò da loro molte gran cofe difficili & importanti , cofi publiche come prinate. Et compose dinerse liti, & dispareri del popolo di Pania, ricenendo sempre molta auttorità & degnità , cosi in casa , come fuori .

Francesco Conte su notabile per l'amor ch'egli partò alla patria, &. per l'armi. nelle quali valfe molto. Desideroso di gionare ud ogniuno onde percio bebbe nome di Patrisio integerrimo & beneficentif. et . J. . .

Anni di Galeazzo 2. Conte inuigilando sempre per la sua patria Pauia, & Christo. per Carlo U.S Filippo Residente, bora comandando a soldari, & bora trattando le cosé della Rep. su mirabilmente grato allaspatria, aiutando la con l'opera, col consiglio, & con la facoltà propria in ogni occasione.

Hieronimo 3. Conte. Meritò molto nella guerra del Piemonte per lucustodia fatta da luiper Filippo Re di Spana, in Nouara, in Aleffandria, in Valenza, in S. Germano, in Cremona, & in Valiniera:
& nella oppugnatione doue fu Capitano di fanteria di S. Theato, &
di Vulpiano, fortificando Racche, leuando assedif, & danneggiando zalongiamente i memici, & bene spesso mantenendo col suo proprio in casa & fiori, i soldati in tempo di carestu di danari per lupaebe, smort l'anno 15,88.

15.78 paghe, fi mori l'anno 15,78.
Carlo Conte: Nella guerra del Piemonte, bebbe carico di fanteria per il Re Filippo: Et venua la pefte in Paula: futro Capitano alla Santi d: fi obligò quel popolocon gli effici amorcnoli & liberali farti.

da lui con ogni gentilezza, & cortefia .

1542 Cefare Conse, nella guerra di Vingaria contra i Turchi l'anno 1443 diede nella fua adolefecuza gran speranza di bulla & sploendada viuscieta a Ferdinando Re de Romani. Ma pericio in quella guerra, fu seppellico in Dienna, nella chiefa di Stefano.

Annibale, datosi alla militia, fotto la disciplina di Nauareto Luogotenente de gli Spagnuoli, & MacStro di Campo, combattendo a S.

1557 Quintino per glt Austriaci l'anno 1557. vi restò morto.

1574 Rodomonte, valorofo nell'asmi, mentre che l'anno 1574 fi facchèggia dall'espercito de Christian l'amste, con mola strage de memiri, monstre l'estre granememe, es preso con tutsa la sebiera de suoi soldati.

Estricariato per chona somma di danari, da suoi parenti, gli suodinata proussone annuale es honorato dal Re Filippo.

Ledonico June, figluodo del più vecchio Galeazzo ricordato di fopra,
Profesto, fosto Ecdorigo Gonzaga Marchefe di Manoina della canalleria del Papaco condossero della famerica di Francesco 3: Sorza, eserò cos lo homorate solo, co accompagnato col come Hieronimo
Beccaria per il mèdossimo Duena, Dopo la chi morte, seguendo luparte Imperiale morà, benementi odolobi sua patria, s'agno 1575 de

1579 parte Imperiale mort, benemerito della fua parria, l'anno 1579 a 21. di Ottobre.

Pietro Secondo de Signori d'Arena, Colonnello di Fanteria, soral lungamète la Rep. Vinitana per mare & perterra, si medesimo foccor se con le sue gensi Massimiliano Duca di dillano. Si morè recebo. Alessa-

Limitely Coopl

Anni di Alessadrino de Signori d'Arena, serul per tre anni continoni Clemea
Chtisto. te 7 poi ch'egli fece lega con Carlo V. Imp. per Colonnello di fanti.

-Fatto poi condottiero di canalli nelle querre d'Ungaria contra i Turcichi, & in altre provincie per Carlo V. mostrandosi valoroso per

tutto.

Bartolomeo Sig. di Ghiarofa miluò con Federigo di Toledo Duea d'Alua, y nella Lombardia duedenon volgari esfempi del suo valore, "contra i nemici. & fu di profisto a Cherasco gouernato da lui, a "Valenza, a s'remona, y a Pauia.

Giouanni della stirpe di Sig di Ghiarofa, guerrezgiò capo di fanteriaper Filippo Re di Spagna. En poi Cameriero di Emanuello Filiberto Duca di Sauota, & Luogotenenie della fua fanteria. & morì nellapatria molto giouane.

Learnifio de Signori di S. Iuleta , chiarissi mone gli offici della pace: & fplandida, & prudente: fu molto relizioso, & ricco d'amici & prepo-

1580 - mendo l'Imperio del Re Elippo a tutte le cofe si morì l'anno 1 (500. Bernardo cognominato Preposito, peritissimo nelle cose della guerra.:

fu coraggiofo Cipitano di fanteria, con la quale s'oppose a nemuci di Francesco Sforza 2. Duca di Milano, & conservo intrepidamente la storo sul patria Pauia morì l'anno 1570.

Alberto della surpe di Robecco, mentre che scacciato il Duca d'Vrbino s'aggiunse quello stato a Papa Leone, es mentre che tolse ad Alsonso Duca di Ferrara Modona, es Rhoggios su Colonnello samoso di fanceria: All vitimo Oratore per Federizo Principe di Mantona a s'arlo V. sinita l'ambasciaria si morì incontavente.

Mieronimo, di quei di Petrofa: fu parimente buomo militare .

Annibale dellastirpe d'Arena, altieuo di Çsare da Napoli, lo ferul in mole cose importanti con santeria valurosamente. Fu poi a gli slipë di del Senato Ueneto contra Selino Ottomano, & per lo Re silippo a Tunisi. Preso finalmente nella spurgnatione della sortezza di Tunisi. & donato a Sclino, si morì di insermità pestilentiale, mentre si tratteua di contracambiario.

Pabrisio d'Arena fu morto nella difesa della Rocca di Tunisi da i Turebi l'anno 1574

Aleßandro da Vireto: fu Configliero & Camarlingo di Theodoro Triuultio Gouernator General dell'armi della Rep. Vinitiana. & mort di 24 anni.

( mille , fu condottiero di fanteria & di caualleria di Henrico Re di Francia con molto bonore , & lo ferul nella guerra della Mirando-

Anni di la , er di Parmas er bebbe da lui honorata pensione, la quale sino Christo. beggi possica.

Aurelio Conte , letterato molto : & pratico delle cose del mondo, serul per Gameriero tra i principali Emanuello Filiberto Duca di Sauoia

1565 L'anno 1565, & fu creato Caualiero da Massimiliano a Imp. Richia mato pod a casa dal suo vecchio padre: si diede tutto alla lettere sar-ce est qual padre venuto a morte, su Oratore per il predetto Ducapresso da Sig. di Venetia, alla quale fu molto accetto per le sue rare qualità. Fin fisico del Conte. Alessandro, ricordato poco sa disopra, se si signor delle sue cassiella.

Furono medesimamente di questa famiglia molti Gouernatori & Retto

ri di città & di provincie ne tempi andati . percioche

1018 Carlo l'anno 1018. fu Confolo d'Orvieto, & Guido l'anno 1045. & "n'altro Guido l'anno 1112. & Lorenzo l'anno 1500. & Simbal-1

1242 do l'anno 1242. fotto nome di Pretore. & Veglino l'anno 1321.
tutti della famiglia Beccaria, & cittadini d'Oruieto. Et nella medefima città Buccio Capisano illustre su allo stipendio di Henrico 7.

1311 Imp.l'anno 1311 infirme con vu'altro Capitano detto Bindo, i quali combattendo per l'Imperio, vi morirono amendue, si come nellabistoria di Cipriano Manenti si legge.

1280 Vberto 1280: fu Pretore, o Todesta di Milano, & poi di Bologna del 1281. del qualene fauella il Corio, & il Giomio nella vita d'Otbone Visconte.

1287 Ruggiero Damiano Beccaria fu Pretor di Milano l'anuo 1287. & an-

co di Bologna, come fi legge nel Corio. 1330 Fiorello Pretor di Nouara l'anno 1330. & l'anno 1358. fi sforzò di leuar dalle mani del Marchefe di Monferrato la città di Pania per. nome di Galeanzo Vifconte : con l'armata apparecchiata a Piacenza della quale era capo . & roppe il detto Marchese , & disfece & parte prefe, & parte mife in fuga l'armata del Marchofe. Per la qual vittoria il medesimo Galeazzo prese con minor fatica. l'anno seguente Pauia, si come si contiene nella Cronica di Piacenza scritta a mano. Ma auanti a questo tempo, Fiorello segut. nella guerra Alberto I. Imperadore contra Ataulfo, fegui parimente Lodonico Imp. fino che effo Lodonico prefe Federigo, che contendena con lui per l'Imperio. Et su partecipe con a galee di quella gran vittoria che hebbero i Genouesi contra i Vinitiani. Conciofia che effo diede aiuto a Genomesi , perche era parente di Paganino Doria Generale di quell'armata : come desideroso di glaria. Costui

Collui fu molto ricco; & poßedd, Pietra, Petraino, Petralno, Rauche, Maghemo, Zerbolato, Fialono, Copiano, Fixturino, Pixturino, Pi

no coversione an once.

Reccario, su casaliero imperiale « Siurisfonsulto di tanto nome. ,
che egli su Retrore è Podessi di Sauona « di Como due volte. ,
di Bergamo, di Lucca es di Mantona quattro rolte:
Es due volte Capitano di Pisa di Parmi, es di Eermo. Et resuto parimente diversi altri souerni delle più nobuli es gran città di
Lombardia. Si trona per li statuti di Verecci di tre su l'estrore di quella città anno 1322. es da gli annali di Genoua, Pretor di Genona
l'anno 1335. come serine. Agostino Giussimano. Et da vu marmo
in Bergamo che su Pretore di Bergamo l'anno 1320. El da vu marmo
in Bergamo che su Pretore di Bergamo l'anno 1320. El de moto lodato, il suo modo es cossume di reggere, es di gonernar da Nicelò
Beetio velle suc dicissimi a hum: 163. es di Symorole Homodoi nel
suo consiste a num: 21 ve da Alberico mella i dinus in ti. si di
ossificio Tressidis. es viene addotto in essempio come buomo di grande
contenii.

Lanfranco fa Pretore di Bergamo, non molto dapoi -

Furono etiandio caualieri di religione.

Mussino caualiero Hierosolimisuno: & famoso nelle battaglie di mare l'anno 1390 sino all'anno 1420. & acquistò per i suoi meriti la Commenda di Modona, & di Parma.

Gian Martino, caualiero Hierofolimitano, dall'anno 1427, fino al 1461 eccellenie,& coraggiofo nella militia onde bebbe beneficij in Frioli & a Collifata, & finalmente vna commenda a Cafale.

Francesco de Signovi di Santa Iuleta, caualiero Elierofolimitano & di Mattal'anno 1556, preselvo babiso: & dopo molte vittoria aquifitte, ricevute di molte serito per la fede di Christo in quella crudel Zussa che se se successo de la Santonia de Santo Angua y ritoro homo essendo ancora ben guarito, alla zussa pen su voloci sec si mar angulo che mai; & più voloci sece si rage de nemici. El Goueronio dell'Isla di Nassaria, esperito del partico del

Giulio d'Arena caualiero Hicrofolimitano , fostenne più volte molte fatiche in guerra per la sua religione . Multo per i Veneti con squa-

Anni di dre di fanti a Theßalonica contra i Turchi: & feecialmente nell'Christo. oppugnatione di Scardona, done fu il primo a falta fule mura, combattendo corraggiosamente, Fasto poi Prefetto del Galeone, Ma.)

chim

battendo correggiofamente. Fatto poi Prefetto del Galeone gida...
[Ofino de Medici Gran Ducad i P(Gana Canno 1573, prefe ver) be:
parti di Luante davene gaite de neutici con preda di ducento miladucati: & fece prigioni molti infedeli, & fi renduò di quei foldati che effendo fotto de lui, & audid el quelle froglie, gli haucundo
apparecchiato tradimento. Et fi millo delirachimo Gran Ducamel numero de fuoi condottieri & legati con lo flipendio ordinario:
& fatto Colonello di mile fanti dal Duca, & anco dal Gran Macfiro. & mi altrà volta quando i Turchi minacciavano rouma all'Ifola di Alata, hebbe il medefimo carico dal Cran MacFiro, peraiuto della religione, & ottenne dal medefimo la Commenda dil
Perzato:

Lodonico d'Arcna cavaliero & Commendatario di S. Stefano in Toficana: fi portò molto bene melle guerre donc esfo internenne, mas si morì giouane l'anno 1579. lafetando nome & desiderto di lui aquell'ordine Equestre. Et altri Cavalieri vi suono & sono, i quali

pretermetto per bora per nonesser più lungo.

Alfonso (onte figlinolo di Lodonico e di Paola Ulfonte, riluce parimene in questa famiglia, per lettere, per spindor di vita, per sitoli bonoratta legationi per amicitie di Principi gradii, e per diuerse altre attioni degnissime del suo valore, e del suo nobile ingegno. Col qual sostenendo la degnità della sua cosa con gloria de suoi
postati benesce a tutti gli amici, gratto o aparenti, e gratisimo
adonimo, aggiugne grandezza operando nobilmente all'antica.
grandezza della samissima.

Hebbero anco in cafa dinerfi Ginrifconfulti & dottori di molta dottri-

. na & di Stima , fra quali furono , 19 ... 1 5 ...

Pietro Beccaria Ferrarefe, chrelesse nello studio della sua patria per lungo spatio di tempo in Canonico, stipendiato nel primo lungo da Hercole Duca di Ferrara. & per 22 anni continoui refe ragioue. al popolo: & fu Oratorea Massimilano 1. Imp. alla Rep. Kenera, & a Papa Giulio 11. per essi Duchi

Pietro de Signori di Castel Mecano, caualiero & Senatore su Ambasciadore per Filippo Maria Ducadi Milano a Ferdinando Re di Napoli, & operò molte cose importanti per esso Duca & per la sua:

patria .

1579

1502 Tietro d'Arena, lettor publico di leggi in Pania l'anno 1502: fia gratisi-

Design By Cottyl

Anni di gratissimo a Principi, & alle Rep. con le quali hebbe da fare .

Christo. Andrea fig. di Rinaldo de Signori di Castel Piene, fu Giurisconfulto
1497 Senator di Mil vio l'anno 1497, es per la sua sufficienza es prareica delle cose di Fiato, es ul mondo su honorato da i Duchi di molte gratie es primises.

Andrea fig.di Marfredino , Gurifeonfulto & Senator di Milano l'an-1515 no 1'5 15 fu Pretore per molto tempo in eutte le città di Lombardia

con molta fua lode .

Gian Iacomo della stirpe di Mezano Giurifconsulto lesse per molti anni 18. Paula: chiamato poi alla Podestaria di Alantoua: finito 
l'ossitio suo, su siste per gli ottimi suoi portamenti Senatore dal 
Duca Goglicimo. Dal qual partitosi per le molessie di diuerse 
ebe gli erano date a casa, & dissinimente baunta licenza: bebbe 
in Pania la lettura della mattina:bonoratamente leggendo & conspeliando.

Goranni, disesso de gli antichi Signori di Seraualle, & di Statiano, dottore prima dell'arti, & della medicina, & poi di leggi, basendo publicamente letto così nellossidio di Pauia, come anto nell'Accademia de gli Assidi, & assidiatio si negotij di gran momento per lo Re Filippo presso a Vinitiani; & bora, quantunque giouane, Anoato si ficile, & bora Pretore, venne morte l'anno 1578.

1578

Antonio Beccaria Ferrarefe Filosofo & Medico di assai chiavo nome, dottissimo nella Poetica, nella Retorica, et nelle Mithematiche, fin co suo versi Toscani, mosto grato a Francesco Petrarea del qual si troua la risposta ad vu suo sonetto per le medisimerime, et gratissimo a dinersi altri buomini etlebri, et compose in lingua latina moste cose degne di laude. Fauella di costi il Fileso, Antonio V ento, et Saspara Sardo.

Antonio Beccaria Veronefe filosofo et humanista di molto nome: merio stipeudio da Papa Rivola Quinto et su amato da tusto il follegio de fardinali per la uren sua: et di costni ne sa memoria il Fileso.

Si può anco in questo luogo far mentione di diversi altri Dottori honorati, di molta fama, et degni d'estere annoucrati fra i predetti di sopra, de quali surono,

1442 Lodonico et Gionanni Antonio l'anno 1442.

Gian Agostino figliuolo di Mattheo, et Andrea figliuolo di Luchino.

1475 l'anno 1475.

1481 Milano et Luchino fratelli d'Arena l'anno 1481.

Anni di Corrado figliuolo di Giouanni Ardengo l'anne 1498. & Bartolomeo Christo. d'Aqui , tutti della famiglia Beccaria . Et fra i foldati & Curiali

poffo ricordare

Antonio Cameriero di Filippo Maria Duca di Milano, & Baron di Sub:ßa, Gouernator di Borgondo in Francia, di Siena, & di Montalcino per lo Re di Francia,l'auno 1556. & 1557.

Alessandro della Prousneia Rhetica , Luogotenente per lo medesimo di fanteria

Caro, Coppiero di Lothario secondo Imperadore.

Bernard no di Monte reale, Prefetto di canalleria nelle guerre di Emanuello Filiberto Duca di Sauota.

Florio & Giouanni , & Lodrifio amendue fratelli .

Franceschino Conte, & altri che banno in diuersi tempi conuersato con molta riputatione & degnità loro nella Corte de Duchi Estensi di Ferrara

#### Signori Farnesi.

A prolopia de Farness, secondo alemi vscl di Germania, & venne in Ilalia con gli Imperadori Tedeschi più di fettecento anni seno. Es sermatassi nelle terre di Roma, esferciando l'armi, free acquisto di duvesse castella fu quel di Bolsenassi secondo un suntanta di espo in tempo bomorati pro

grefsi. Ma secondo certi altri sono antichi Toscani, percioche dicono che trastero il cognome loro da Farneto villaggio della Toscana:
il quale estendo pieno di sanni: che è certa spette di quercia, furomo
detti Farneti. La quale opinione par ch'esi medessimi appronino come vera, perche nelle loro scritture antiche si chiamano a Farneto Giouanni Annio da Fiterbo nel Commento sopra s'interario ad
Antonin Pio la chiama Farnacia, con queste parole. Varentanum
nomé tetinet, citca Lacum Vossiniensensen, & specta ta domum
Phatnaciam vulgo Phatnesiam. Oltre a ciò si vede che il principal
fondimento loro, sos si di stato come a' altro ne tempi andati: su per la
maggior parte in Toscana. Et i lero posseri nelle dissensio che pasfaronos si Tonicsico gli Imperadori, giouarono spisse volte con
incredibil valore & sclutta alle cose di Schessa, tenendo la parti.
Guessa si di institu a come di Bato, & conesso con dimerse altre case illustri
cosi di militua come di Bato, & conesso con dimerse altre case illustri

Anni di per vie di donne notabili & chiare; fatta grande, è peruenuta a Chiilto. di nostri: fra l'altre in fommo pregio. Et con tutto chio mi fiamo note officiali per trovar più alto principio dell'anno 1037. fapendo io molto bene che ci fono fritture più antiche, nom ni è però remuso fatto quanto io desfiderana. Cominiciando adanque dall'anno predesto, trovo che gonernandosi la cistà di Orniero sotto la cura de Consoli.

1027 Pietro Farnese fu Gonsolo in compagnia di Bartolomeo Ildibrandino.
Nel qual tempo bauendo corrado Imperadore prisulegiato molicose famiglie in Tossana, e mel partimonio : la casa Farnese su micronoficinta da lui, come benemerita della corona Imperiale Ma venuto
l'anno 1080. E bauendo l'envico sum, insoltate l'armicontra la
Chiesa, i Farnes si vinone in soccosò con molta genecia si Schiest, o
se se se se se su l'anno en soccosò con molta genecia si Schiest, o
suri, e di Nespissipendiati dall'imperadore: e con molte altrocittà es castella, posso l'assensi da Momesta, e dato il quasso
al paese all'intorno, se guttarono a danni dello stato maritimo de
Farnesi, i questi conguntico i conti Ildibrandini, e col Signor di
Bisanto, e con quesi di Montorio, si disservalorgamente.

1099 Pietro z. Capitano della canalleria della Chiefa, viniti inemici con felicissimo fatto d'arme nelle maremme di Toscana, restitul, & fece babitare sotto nome di Orbetello, Costa, colonia anticississima de Ro-

mani. L'anno poi 1164.

164 Prudentio fig. di Pietro fu (onfolo d'Ornieto, & confernatore della liberià della Chiefa. Per la cui parte egli era in dife la nelle turbulentie di quei tempi, con gli aitri l'arnefi, percioche esfendo i fuorniciti d'Oruleto fomentati da Federigo Barbarossa, entrati in compagnia de Seness, de Lucchess, & de Pujani in Vallorcia, i Farness, coi contid Soama, & coi Visconsi di Campiglia: s'opposero alle forze loro. Ma l'anno 1174.

1174 Pietro 3. figlivolo di Prudenzo, su fatto Consolo d'Ornieto, onde egli rimesse in Siena i Tolomei suorusciti : & ricuperò Montepulciano cò-

era stato tolco a gli Ornietani.

1177 Pepo fig. di Pietro Capitano della militia d'Ornieto sec impresa contra i Toduni, perche erana andati a danni di Lagnano & della Tenerina, in fanor d'Amelini contra sponanni Prefetto di Vico. Fu 1183 poi satto Consolo della città canno 1183, nel qual tempo casa

1183 poi fatto Confolo della città l'anno 1183. nel qual tempo accettò Papa Celeftino che viera andato con la Corte, to ottenne da lui dimerfe cofe in fanore d'Ornieto. India non molto effendogli mofia. guerra.

Anni di Chufle.

querra , da Viterbefi collegati con quei di Tofcanella & di Corneto per la parte Imperiale, aiutato dalle sue genti proprie & con la caualleria d'Ornicto , si mise a dannegiar Toscanella, onde i collegati temendo ogn' vno di se medesimo, condiscesero alla pace promosa loro dal Legato del Papa. Fu poi creato Podestà d'Ornieto:il quale officio bauendo finito , comprò Sala castello in maremma da Rimeri de Gatti di Toscanella, al quale bauendo messo mano per restau rarlo & fortificarlo, i Viterbesi l'assaltrono, onde mosa la cauallevia del somune in suo aiuto: finalmente restò padrone del predetto castello.

1191 Ranuccio fratello di Pepo , fu creato Confolo d'Ornieto . Costni , effendo il Re Giouanni con la Regina d'Inghilterra venuto in Ornicto per andar a Napoli: fu mandato dal Comune ad accompagnarli con cento caualli, honoratamente adobbati & guerniti. Creato poi Papa Innocenzo ful' pno de tre condottieri & Capitani che il Papa meße alla cuftodia di quelle città con 100. canalli per vno : co quali andò da Roma a Napoli ad accompagnar il predetto Re, il quale lo trattenne con molto bonore nella fua corte. Fece olire a ciò l'impresa di Toscanella, della Tolfa, di Corneto, & d'altri luoghi, i quali tutti fottopose a S.Chiefa. Inoltre l'anno 1250. fu fat-1250 to Capitano in compagnia di Ruffino de Bandelli Milanese ch'era-

Podesta. percioche fi creauano due Rettori della città , cioè Podestà & Capitano. Fu parimente Generale della caualleria in fauor della parte Ghelfa Fiorentina, contra i Ghibellini, i quali col fanor del Re Manfredi, facendo massa in Siena, disegnanano di muoner la guerra a Fiorenza.

Ranuccio 2. figliuolo di Ranuccio Primo , fu Podesid d'Ornieto. Et hanendo Papa V rbano 4. ridotta la corte in Ornieto, & tronata la canalleria della città in male affetto, per la famosa rotta che si hebbe a Monte Aperti, & sospettando della forza del Re Manfredi , dalla quale cgli fuggina , restaurata la predetta militia , volle fra gli altri, che egli foße alla quardia non pur della città, ma della persona sua. Venuto poi Corradino in Italia con grosso essercito, Ranuccio fu General delle genti del patrimonio per il Papa in fanor del Re Carlo, al quale Corradino disegnana di torre il Regno di Napoli. Moße poi l'armi contra Tancredo di Bisenzo , il quale bauendo gran seguito di Ghibellini , bauena tolto a Farnesi , Sala nella maremma: & asediatolo in Corneto, gli tolfe Bifenzo & fu morto nella giornata che fi fece col fapitan

Anni di pitan Soccino da Siena, & Tolomei, co Bianchi di Tofcana nella Gara Chrifto, querra de Arettolica con la langa contra con la contra con la contra con la contra contra con la contra con la contra co

1252 Senfo, valorofo buomo nella militia, trouandofi nel fatto d'arme che fectro, il Todini, gli Amelini, il Pubignati coi i Ternàni Imperiali ful fiume del Tenere, con gli Ornictani, diportandofi egiegramente, quantmuque l'efercita fuo ni fosfevotto, restò morto per difica di schiefa.

1265 Nicolo fratello di Ranuccio a venuto il Re. Carla d'Angio di Francia in Italia con grofia armata, penerasferiri nel Regno, Ocnerala della caudleria del Patrimono di Santa fibilesi funi fio ainto. Fa parimente in aiuto de Chella a Montchifone, a Caliel di Biferzo, C. d'Viterbo, facendo diuerfi acquili per la Chefa. El Panno 1274, rimefa i Obelfa in Toscanella. «Appreso fece l'imprefa di Viterbo contra Soccino I domei per vendicar la morte di Ranuccio.

1310 Pietro quarto General della caualleria, assediò Arezzo in ainto de Fiorensimi, done distrutta Terra nona: sece opere honorate de coreggiose. Es essendo remue in Italia, a-Arrigo Imp., che si coronò a Milano,
fu creato de conservatori ce disensori di Ornieto contra l'Imperadore. Ma nella giornata che si fece in Ornieto si a Ohesse, del chibellimi per la predetta venute dell'Imp. vimi i Ohibellimi, su creato
Podessa, predetta venute dell'Imp. vimi i Ohibellimi, fu creato
Podessa, predetta venute dell'Imp. vimi i Ohibellimi, fu creato
Podessa, con quale officio, regolò di maniera quel popolo, che i Filippesci che renno Sibeluini, da indi in poi non poterono mai per alcun
tempo ripigliar sorza es vigora.

1319 Guido, Pescou d'Oruicto: su saptano di Papa Gionanni XXI del Patrimonio di S. Spiesa. Si dice che costui su satto Principe d'Oruieto dal comun consenso di unte di popolo l'anno 1323. E acquetò le discordie cinili in quei tempi granissime in quella città, E gonernò selicemente per molti anni.

1460 Pietro quinto Generale della Republica Fioretina, su all'impresa di Pisa, co acquistata vna solenne vittoria, entrò l'anno medesimo in Fiorenza, trionsante; co estendo venuto a morte, su fatto Generale in suo luogo, Ranuccio suo fraeslo.

Pietro di Nicolò, difenfor di S.Chiefa con Oaleotto Malatesta, estendo alla difesa di Bologna, assassi in il campo de Visconti, ostenne con Galeotto vna gloriosa vistoria, con morte di cinque mula persone de gli auessari, per la quale si liberò Bologna.

Pietro Bertoldo , il quale bebbe Mario , Fabio , et

Ferrante fratello di Fabio , Vescono prima di Montesiascone , & poi di Parma

di Parma al presente. Anni di

Christo, Galeazzo fratello di Ferrante , il quale fu morto da Orfo Orfino Conte di Pitigliano .

Ieronima forella di Galeazzo, donna del Conte Alfonfo San Vitali di Fontanella.

Battista forella di leronima, conforte di Matthias V arano in Ferrara. Giulia, già maritata a Vicino Orfino, il quale amando quella prudentifsima & magnanima donna , le confacto a Bomarzo vn bellissimo Tempio , edificato dalui da fondamenti , nel quale hanendo conflituiti facerdoti , fi prega Noftro Signor di continouo per l'anima sua -

Violante, donna già di Torquato Conte nobilissimo Romano.

Ranuccio terzo figlinolo di Pietro , celebre nella militia , fu Generale di Santa (biefa , fotto Papa Eugenio Quarto, dul quale bebbe in dono la rofa d'oro: fauore vfato a farfi da Pontefici ad haomini principali di nobilift fangne : & illuftri per grandezza, il quale fu de primi baroni d'Italia nel fuo tempo-

Pietro Luigi fig. di Ranuccio; bebbe per donna Gionannella Gaetana di Sermoneta del nobilissimo sangue di Papa Bonisatio Ottano .

Aleffandro figlinolo di Pier Luigi : fu creato Cardinale da Papa Aleffandro Sefto, nella qual dignità , portatofi come buomo prodentifsimo in tutti gli affari di Santa Chiefa, & con incredibil giuditio in. tanti tranagli che bebbe ne tempi fuoi lo stato di Roma, di non pendere , più da i Francest , che da gli Spagnuolt , acquistatos nome di fanio & eccellente huomo , fu creato Pontefice , dopo Clemente Settimo, & chiamato Paolo Terzo degnissimo di memoria fra tuttà gli antecefori fuoi : percioche effendo riverito, flimato, ammirato, O temuto per la fua maranigliofa prudenza, & profonda intelligenza delle cofe del mondo, con la quale conduffe a fine dinerfe imprefe & negotij importanti a grandez za di Santa Chiefa , mantenne la riputatione Apostolica , & fatto con artificio veramente memorabile, implicar nelle guerre della Germania Carlo Quinto Imperadore ch'aspirana al dominio d'Italia, la confernò in pace er la mantenne libera con ogni sua industria percinche ricordandosi d'esfere Italiano, & moderando bora l'Imperadore, & bora Francefco Re di Francia perpetuo auerfario di Carlo, fi porto di modo per beneficio della Rep. Christiana , che meritò ftatua publica , & 10me perpetuo di padre Ottimo Massimo in ogni secolo. Egli era eradieiffimo nelle fcientie , gran flimator dell'altrui virtà , liberale & correfe

cortefe co buoni , & follenando con innumerabili provisioni data a infinite perfone, l'altrni o pouertà o degnità , cercana di gionare ad ogniuno. Gratiffimo nell'audientie, restana ciascuno, quantunque non ottenesse satisfattissimo della sua volontà. Amana le lettere , per amor delle quali promofe in on tempo medefimo al Cardinalato i primi buomini scientiati che hauessero i tempi suoi , fra quali furono Gafparo Contarini , Pietro Bembo , & Iacomo Sadoletto. Abbelli Roma di ricchi & pomposi edisci, fra quali apparifice marquipliofo il Palazzo Farnefe. Viffe in Pontificato 1 5. anni & 28 giorni. Scrine il Guicciardini di lui quefte parole . Morto lui ( cioè Clemente ) i Cardinali la notte medelima che li ferrarono nel conclane, eleffero tutti concordi in Sommo Pontefice Aleffandro della famiglia da Farnefe, di natione Romano, Cardinale più antico della Corte, conformandoli i voti loro col giudicio, & quali inflanza che ne haucua fatto Clemen te, come di persona degna di essere a tanto grado proposto a tutti gli altri. Huomo ornato di lettere, & di coftumi, & concorsero i Cardinali più volentieri ad eleggetlo, perche essendo già nell'anno 67. della fua età, & riputato di complessione debole, & non ben fano [ la quale opinione fu aiutata da lui con qualche arte ) sperarono che hauesse ad etter brene Pontificato. Cofe dice il Guicciardino. Non voglio reftar di dire ch'affunto al Pontificato: prese nome di Honorio Quinto, indi a pochi giorni, se chiamo Paolo 2.

1537 Pier Luigi figlinolo naturale di Paolo 3. Duca di Caftro & poi Prime Duca di Parma & Piacenza, fu per vna congiura de principali della città , per configlio de gli imperiali , dentro in cafa fua fleffa tagliato a pezzi . Et fu en quel medefimo sumulto con incredibile difpiacere del Papa occupata Piacenza da gli Imperiali, er a pena da

gli Ecclefiaftici confernata & quardata Parma .

1550 Aleßandro figlinolo di Pierluigi fu creato Cardinale dal Papa fue ano; fotto titolo di Sam' Agnolo, & poi di San Lorenzo in Damafo, Vicecancelliero di Santa Chiefa, & Legato d'Anignone. Notabilissimo fra tutti gli altri del Collegio per valore, per prudenza, & per grandezza d'animo . non punto dissimile per splendor de vita a qual fi voglia gran Principe, percioche fautor della nobiltà , delle lettere , dell'armi, & di tutte l'arri più nobili , potente per opere, per ricebezza, per eloquenza, per parentadi, & per amici: fi è fatto honoratifima firada ad ogni suprema grandezza, con lode

Anni di di Parma al presente.

Christo, Galeazzo fratello di Ferrante , il quale fu morto da Orfo Orfino Conte di Pirigliano .

Ieronima forella di Galeazzo, donna del Conte Alfonfo San Vitali di Fontanella.

Battisia forella di leronima, conforte di Matthias l'aramo in Ferrara-Ginlia, gid maritata a l'icino Orfino, il quade amando quella pradentissima ch magnamina donna e leconfacrò a Bomarzo va beltissimo Tempio, ediscato dalui da fondamenti, nel quale hanendo constituiti faccedoti, si prega Rostro Signor di continono per l'anima sua:

Violante, donna già di Torquate Conte nobilissimo Romano .

Ranuccio terzo figliuolo di Pietro, celebre nella militia, fu Cenerale di Santa (Diefa, fatto Papa Engenio Quarto, dal quale bebbe in dono la rofa d'oro: fauore rfato a farfi da Pontefici ad huomini principali di nobilif. fangue: & illuftri per grandezza, il quale fu des primi baroni d'Italia nel fuo tempo.

Pietro Luigi fig. di Ranuccio ; bebbe per donna Gionannella Gaetana di Sermoneta del nobilissimo sangue di Papa Bonisatio Ottauo ,

Aleffandro figlinolo di Pier Luigi : fu creato Cardinale da Papa A. lessandro Sefto, nella qual dignità, portatosi come buome prudentiffimo in tutti gli affari di Santa Chiefa, & con incredibil giuditio in. tanti tranagli che bebbe ne tempi fuoi lo stato di Roma, di non pendere , più da i Francess , che da gli Spagnuols , acquistatos nome di fanio & eccellente buomo , fu creato Pontefice , dopo Clemente Settimo, & chiamato Paolo Terzo degnissimo di memoria fra tutti gli antecessori fuoi : percioche esfendo rinerito, stimato, ammirato, & temuto per la fua maranigliofa prudenza, & profonda intelligenza delle cofe del mondo, con la quale conduffe a fine diverfe imprefe & negotij importanti a grandezza di Santa Chiefa, mantenme la riputatione Apostolica, & fatto con artificio veramente memorabile, implicar nelle guerre della Germania Carlo Quinto Imperadore ch'aspirana al dominio d'Italia, La conferno in pace & la mantenne libera con ogni fua induferta, percinche ricordandofi d'effere Italiano , & moderando bora l'Imperadore , & bora Francesco Re di Francia perpetuo auersario di Carlo, si porto di modo per benefitio della Rep. Christiana , che meritò statua publica , & nome perpetuo di padre Ottimo Maffinro in ogni fecolo. Egli era eraditifimo nelle fcientie , gran Stimator dell'altrui virtà , liberale & correfe

Delivery City

cortese co buoni, & follenando con innumerabili provisioni date a infinite persone, l'altrui o pouertà o degnità , cercana di giouare ad ogniuno. Gratiffimo nell'audientie, reftaua ciascuno, quantunque non ettenesse satisfattissimo della sua volontà. Amaua lo lettere, per amor delle quali promoße in vn tempo medesimo al Cardinalato i primi buomini scientiati che hauessero i tempi suoi . fra quali furono Gafparo Contarini , Pietro Bembo , & Iacomo Sadoletto. Abbelli Roma di ricchi & pomposi edisici , fra quali apparifice marauigliofo il Palazzo Farnefe . Viffe in Pontificato 1 5 . anni & 28 giorni. Serine il Guicciardini di lui quefte parole . Morto lui ( cioè Clemente ) i Cardinali la notte medelima che li serrarono nel conclane, elessero tutti concordi in Sommo Pontefice Aleffandro della famiglia da Farnese, di natione Romano, Cardinale più antico della Cotte, conformandofi i voti loro col giuditio, & quali inflanza che ne haucua fatto Clemen te, come di persona degna di essere a tanto grado proposto a tutti gli altri. Huomo ornato di lettere, & di costumi, & concorsero i Cardinali più volentieri ad eleggetlo, perche essendo già nell'anno 67. della fua età, & riputato di compleffione debole-& non ben sano ( la quate opinione fu aiutata da lui con qualche arte ) sperarono che hauesse ad etter brene Pontificato. Coff dice il Guicciardino. Non voglio reftar di dire ch'assunto al Pontificato: prese nome di Honorio Quinto , indi a pochi giorni , fi chiamò Paolo 3.

1537 Pier Luigi figlinolo naturale di Paolo 3. Duca di Castro & poi Primo Duca di Parma & Piacenza, fu per vna conginra de principali della città , per configlio de gli Imperiali , dentro in cafa fua fleffa tagliato a pezzi . Et fu en quel medefimo tumulto con incredibile dispiacere del Papa occupata Piacenza da gli Imperiali, & a pena da

gli Ecclefiaftici confernata & guardata Parma.

1550 Alegandro figlinolo di Pierluigi fu creato Cardinale dal Papa fuo ano; fotto sitolo di Sant'Agnolo, & poi di San Lorenzo in Damafo, Vicecancelliero di Santa Chiefa, & Legato d'Auignone. Notabiliffimo fra tutti gli altri del Collegio per valore, per prudenza, & per grandezza d'animo. non punto dissimile per splendor di vita a qual si voglia gran Principe, percioche fautor della nobiltà , delle lettere , dell'armi, & di tutte l'arri più nobili, potente per opere , per ricebezza, per eloquenza, per paremadi, & per annicio fi è fatto honoratifima firada ad ogni suprema grandezza, con lode fenza

Anni di Christo. fenz' alcun dubio, d'elevatifimo, di generofific or di nobilifi foirito onde effendo tenuto le delitie , & l'ornamento', von pur della nobili à Romana, ma dell'Italiana ansora, gli è da ogn' puo augurato con caldifimo affetto ogni bene ; come quello che nelliossima fun intentione , non aspira ad altro (quando hamese le forze & l'autorità pari al merito & al suo desiderio ) che all'esaltatione & augumento della religion christiana , & all'oppressione & rouina degli infedeli, fi come è ben noto ad ogniuno non folamente della fua dispositione, ma aneo delle sue qualità , le quali per altro sarebbono credute pure adulationi , quando ib merito fuo parfoße a pieno conosciuto dalla Rep. Christiana) i ( 938959: 1919 ) . 101 07

Rannecto 4 figlinolo del Duca Pien Luigi, Canaliero di Malea, nobilifimo gionane: di ottimi costumi, amato & renerito da tutta la Correper le sue singular doti cosi deanimo , come di corpo: fu creata Cardinale dal Papa fuo auo . fotto titolo di Sco Ignolo Penitena tiero di Santa Chiefa , & Arcinefcono de Rauenna : Nella qual degnità diportandofi con fodisfattione dell' minerfale, andana alla: via del Papato, fe la morte non baueffe interrotto cotanto foctes and were the states of the same

Oratio fratello d'Aleffandro , Duca 2 di Castro, eccellente nell'armi hebbe per donna la foretta d'Arrigo a Re di Francia. & mort valorofamente in fattione di guerra a Edino . ....

Ottauio fratello di Oratio , prima Duca di Castro, poi di Camerino , & pltimamente di Parma & Piacenza , Principe per dono di nasura di bella prefenza & di bel volto, era ornato, da eccellente valor di guerra , da Rabil fede nelle promeße, & da incorrotti coftumi . Onde findalla fua prima fanciullezza ammaestrato nelle buone arti lo risueglianano grandemente ad acquistar fama y l'illuftre nome della famiglia, & gli antichi ornamenti de fuoi mage giori. perche ritronatofi alle guerre de fuoi tempi in Vngaria , &: altrone , fece acquifto di honorata lode . Ma dopo la morte del padre, tranagliato per un pezzo, fostenne con animo inuitto ogni. ingiuria dell'aduersa fortuna . Percioche perduta Piacenza , @ tentando di ribaner Parma dopo dinerfe fatiche, alla fine fu rimeffe in stato , dopo l'impresa della Mirandola , & confermato da Papa Giulio Terzo. Operando di maniera , che fu riputato degno del fuo nome, & di maggiore Imperio, come quello che con maraniglioso giuditio era vsato di mescolar la clemenza, & la senerità lungi dall'inuidia & dall'odio , offernar la bontà fenza fittio-

ne, & mantener la degnit d'enz : superbia, su dopo la movec del padre trauagliato per vn pezzo. Percische perduta Piacenza, come s'è detto, & tentandoù sirbauer Parama, doue et a alla guardia Camillo Orsino sotto Giulio Terzo trasferito alle parti Francssi, per la qual cagione seguitono molit trauagli di guerra per la dette città, alla sine si vimiglio in Staro, dopo l'impersia della - Merandola, & confermato da Papa Gullo. Hebbe per donna Margarita d'e-deltria sigliuola di Carlo V sup. & sovella del Re Edispoo prudentissima de graussima donna, della quale bebbe

Alessandro Principe al presente di Parma. Inomo canto illustre nella militia: che satto Capitam Generale del Re suo zio nella Fiandra. con ra gli Stati, s'acquista con viuo spirito eterna fama, non pur d'esser innitto nell'armi, ma di grandezza d'animo, & di mara-uiglioso concorso de ture ele virus sosseno di grande pondo d'impre-

la cofi difficile & grande.

Vittoria parimente sorella d'Ottanio su donna di Guido Baldo Secondo Duca d'Vrbino: della qual nacque Francesco Maria Secondo Duca

d'Vibino. Fu etiandio figliuola di Paolo Terzo.

(ostanza , la quale maritata a Buoso Sforza z. fece bonorata proledifigluoli chiarissimi nell'armi, & due di essi Cardinali di Santa Chiesa.

#### Signori Bentiuogli.



'O igine della famiglia Bentiuoglia , è stata posta diuersa da gli scrittori secondo l'affetto dell'animo loro . Perj cioche essendo ne secoli andut le partialità, & le controuersie ciuili , in gran colmo in quella città, fu scritto

diut samente, & bene & male. Di qui è, che si tronano due principi della casa: amendue sorticati con scritture, a quantunque di gran lunga disferenti l'mon dall'altro 1, quala noi riseritemo puntalmente: rimettendo per bora al giuditto delletcore la teninatione della verità. Dicono adunque alcun chei Bentiuogli sono discessi da Enzo Re di Sardigna. Percioche Federigo Secondo Imp. il qual sa Duca di Socuia, Re di Sicilia, & di Hicvias demonstrati. I legietumi survo et enque se la lunta, tre legietum, & du entarta: 1 legietumi survo et envico, che sur sa survo dal padre tanno 1316. perche adberina alla Chesa, & perche era suo munico in secreto,

Anni di Christo. fenz'alcundubios, delenatifimo, di generofifi er di nobilifi spiritos onde essento le delitie, e e bonamento i un pun pun della nombilia homana, ma dell'atama ancroa e etit da agor mon augurato con caldifimo inferto agui bene e come quella che nellocitima, incinitentione, mon aspira ad elero (quando hambe le forze e l'autorità pari al merito de difu desidero) ebe all'estatione et l'autorità pari al merito de di do desidero) ebe all'estatione et l'autorità pari al merito de di do desidero) ebe all'estatione et l'autorità pari al merito dei difunda non sono folamente della religion controlla non sono folamente della destinatione, maranto delle sue quelità, le quali per altro se rebovo credute pura adulationi, quando di merito suo sono folamente della se suo considerate pura adulationi, quando de merito suo profise a given consciento della Rec l'Ostribiana).

Ranucco 4, figliuolo del Duca Pierilingi, fanaliero di Multa, nobilifimo gionane: di ottiviti coltumi, amato 6, revertie da vitta lu. 5 Cortepri le fingulari dosi cofi delamino, come di corpo: fu eveata Carifimale dul Papa fuo ano i fotto vitolo di 30 segnolo gleniteratiero di Santa Chiefa, 6, se Arcuefondo di Ranunna: Nella mate degnità diportando fi cun fodusfattione dell'universale, andania allatra del Papata, fe la morte non baseffe interrotto cotanto foccesso.

Orașio fratello d'Alessandro , Duca z di Castro, eccellente nell'armi ,
bebbe per donna la forella d'Arrigo z Re di Francia o mort valorosamente in fattione di guerra a Edino . 1971

Ottauio fratello di Oratio , prima Duca di Castro, poi di Camerino , & pltimamente di Parma & Piacenza , Principe per dono di nasura di bella prefenza & di bel volto, era ornato, da eccellente valor di guerra , da Rabil fede nelle promeße, & da incorrotti coffumi. Onde fin dalla fua prima fanciullezza ammaestrato nelle buone arti lo risueglianano grandemente ad acquistar fama y l'il? lustre nome della famiglia, & gli antichi ornamenti de suoi maggiori. perche ritronatofi alle guerre de fuoi tempi in Vngaria, & altrone, fece acquifto di bonorata lode. Ma dopo la morte del padre, tranagliato per va pezzo, sostenne con animo inuitto ogni ingiuria dell'aduersa fortuna . Percioche perduta Piacenza , & tentando di ribaner Parma dopo dinerfe fatiche, alla fine fu rimeffe in stato , dopo l'impresa della Mirandola , & confermato da Papa Giulio Terzo. Operando di maniera , che fu riputato degno del suo nome, & di maggiore Imperio , come quello che con marauigliofo giuditio era vfato di mescolar la clemenza, & la seuerità lungi dall'inuidia & dall'odio, offeruar la bontà fenza fittio-

ne, & mantener la degnit d'enza superbià, su dopo la morte del padre transgliato per ru pezzo. Percinche perduta Piacenza, como s'è detto, de tentando vinhaver Parama, doue era alla guardia Camillo Orsino fosto Ginlio Terzo trasferito alle parti Francesi, per la qual cagione segui ono molti tranagli di guerra per le dette città, alla sive su rimpesio sella zi Mramdola, de confermato de Papa Giulio. Hebbe per donna Margarita d'e-fostiria sigliuola di Carlo I mp. De sovella del Re Eslippo: prudentissima de granssisma donna, della quale bebbe

Alessandro Trincipe al presente di Parma. buomo tanto illustre nella militia: che satto Capitan Generale del Re suo zionella Fiandra, con ra gli Stati, s'acquista con viuo spiritaterna sama, non pur desser miutto nell'armi, ma di grandezza d'animo, & di maraniglioso concosso di ture le virus sostenon si grane pondo d'impre-

la coli difficile & grande .

Vittoria parimente forella d'Ottauio fu donna di Guido Baldo Secondo Duca d'Vrbino: della qual nacque Francesco Maria Secondo Duca

d'Vrbino. Fu etiandio figlinola di Paolo Terzo.

(ostanza , la quale maritara a Buoso Sforza z. fece bonorata proledifigluoli chiarissimi nell'armi, & due di essi Cardinali di Santa Chiesa.

#### Signori Bentiuogli.

126

O igine della famiglia Bentiuoglia , è stata posta diuersa da gli scrittori secondo l'assesto dell'animo loro . Per di cioche ssendo ne secto i and us le partiali d. « le controuersie ciusli , in gran colmo in quella città, fu scritto

diutes amente, & bene & male. Diquiè, che si tronano due principi della casa: amendue sorticaticon scritturu, a quantunque di gran lunga discrenti è mo dall'altro. I quala noi riscrivemo puntalmente: rimettendo per bora al giuditio dellectore la terminatione della verità. Dicono admange alcuni chetore la terminatione della verità. Dicono admange alcuni chei Bentinagli sono discsi da Enzo Re di Sardigna. Percioche Federigo Secondo Imp. il qual sa Duca di Soenia, Re di Sicilia, & di Hicrussalme bebbe cinque siglinoli, tre legitetim, & due naturali. I legittimi sirvono stenzico, che si fatto monico da padre lamo 13 26. perche adberina alla Chusa, & perche era suo menico in secreto,

# Flustri d'Italia. 176

Anni di Christo. lo di Federigo Secondo, & fece teltamento, lafciò a San Domenico 300- ducati. Lafciò per maridare donzelle, & fate limofine 600. Lafcio vn fuo figliuolo chiamato Bentuoglio fuo herede, il quale haucua anni 18. & medi fette, timaflogli fra argento, tapezarie, & caualli per trecento mila ducati. Stette prefo anni 22. meli 9. giorni 15.

Et aggiungono parimente, che Jacomo d'Antonio dal Poggio conferma il medefimo nella bistoria di Bologna. Il quale raccontanda i fluo finerale, dice che fuepellici in San Domenica agranda bonore, & tutto alle spese del Comune di Bologna, ancora ch'egli lasciafse ampilsime facolità, godendo in tutto il tempo della sua prigionia gran parte delle sue entrate. Nella quale essendo tentando egli spesso di fuggirs, auenne vna volta, che entrato in vna brentadi vino, il portatore ch'era quass' psicio di palazzo; su ritentuco percioche ananzana di fuori della brentala capigliara sh'esso portana assi lunga secondo! spo della et di u, « fu scoperto, « ristretto

con più diligenza, er più guardia.

Da altra parte altri scriuono altrimente . Percioche dicono , che Enzo non ha che fare in questa materia. Conciosia che sono per le mani di dinersi gentilbuomini & cittadini Bolognesi dinerse Croniche, delle quali con tutto che siano scritte molto alla großa, & da persone idiote, se ne caua però molta verità, & confrontate tutte insieme, si tronano poco differenti l' una dall'altra Et perche referiscono con molta sincerità quello che di giorno in giorno è auenuto, non si può credere, che trouandosi scritto minutamente da cotali autori, tutte le conditioni della prigionia, della vita . della morte, & della sepoltura d' Enzo, non si tronasse ancora fat. tamemoria del figlinolo fe lo haneffe haunto, & della fina focceffione, con tante ricchezze, che si dice che gli lasciò, & che senza dubbio lo harebbono messo iu consideratione: essendo esti scrittori osernatori di ogni picciola cosa , non che di questa , che era importante, se ciò fosse stato vero. Ch'egli poi non sapesse parlarco in Italiano: mostrano il contrario per vna canzone ch'esso Recompose, stampata in compagnia delle rime autiche di Dante, di Guitton d'Arezzo di Cino , & d'altri poeti di quei tempi , da Bernardo Giunta l'anno 1526 . & citata dal Bembo nelle fue profe. Et quanto al testamento dicono ( si con e anco io bo veduto per la copia mandatami da Giouan Filippo Magnanius gentilbuomo d'ingegno nobile, di bell'animo , & di molto gindicio, & pratico delle

Anni di Christo. cose del mondo , & che si diletta al si di lettere . & della verità ) che non fa mentione alcuna di Bentinoglio, nè di Lucia, ma nel principio assolue & libera il Comune di Bologna di tutti i granami & offefe fatteli : & poi dice . Supplicantes Comune Bononia , quod paupertatis noftre mifertum , grania expensarum onera non expaueat , quatenus viros discretos Magistrum Paulum, &c. Medicos nostros fui laboris, decenti remuneracione latificet. Et poi faun legato in questa maniera. Et pro salute anima nostra, es in peccatorum nostrorum remedium 400. Pacias auri dimittimus per illustriffimum D. Alphonfum Dei gratia Regem Castella charifs. confanguineum nostrum & D. Fridericum Lanthgrauium Turingia charif. nepotem nostrum, pus locis, citra fepulturam nostram, & personis miferabilibus, ipsorum arbitrio erozandas & c. Ne fa similmente diversi altri, commettendo tuttaviala cura a \$ predetti Re & Langrauio: & per pno Henrico , & Ugolino fuoi nipoti, onde per ciò si vede, ch'egli non hebbe figliuoli dopo la sua. prigionia : fe perauentura non fu fua figlinola pna Helena, dellaquale egle parla nell'infrascritto legato. Insuper Helenam filiam. Fraschie, nobis heredem instituimus in 200. lib. Bononeorum, mandantes infrascriptis Henrico , & Vgolino nostris barcdibus , quod eidem iam dictam quantitatem perfuluant , quotiens religionis habitum duxerit subeundum. Gli heredi poi del testamento fono instituiti da lui a questo modo. Item Henricum, & Vgolinum charif. nepotes noftros ex excellenti filia noftra Helena, & viro Magnifice Guelpho de Donnoratico genero nostro natos , & esteros masculos nascituros ex ea , dum tamen in lucem perueniant, nobis beredes aqualibus portionibus inflituimus in regno nostro Sardinia, & in omnibus iuribus ad nos tam in dicto Regno, quam in Caftro Sassoni spectantibus . Item in tota Lunisana, Grafagnana, Verfilia, & tota terra que Varefium dicitur, & in omnibus iuribus ad nos spectantibus in Castro Tribiani districtus lanua. Item quod Magdalenam, & Constantiam filias nostras ad Regem Caftelle deftinent maritandas &c. Et quefto testamento lo fece a 6. di Marzo 1271. a 7. del medesimo ricordatosi di alcuni pochi debiti che gli restanano : fece un codicillo , ordinando che i suoi debiti foffero pagati dal Re Alfonso, & dal Langravio suoi beredi. Et a 13. nefece vn'altro, nel quale lasciò, che il suo corpo fosse sepolto in San Domenico. Et di più lasciò, che i predetti Alfonfo, & Langrauio, pagafero per ragion di legato 600. oncie d'oro

al Conuento. Nel qual testamento è scritto di fuori , crederò da qualch' ono de frati principali in questa maniera. Testamentum. Henrici Regis Sardinia, que captiuns obije Bononia. & 600. vncias auri reliquit connentui 1271: Et duo codicilli, in quibus retiquit Conuentui nostro 6 marcas auri , dandas & foluendas per Regem Caftella, & per quofdam alsos Barones confanguineos, & nepotes dieti testatoris . Nel habitum est, nec etiam speratur . Onde che per questa nota , & per le parole del testamento della funponertà si può far giuduio che egli vinesse abbandonato da i parenti , & che dopo morte , teneffero anco poca cura di lui , & dell'anima fua. Concludono per tanto, che i fragmenti del Frignano non dicono il vero, & che il Poggio Secretario di Gionanni Bentino glio, fu il primo che scriuesse l'origine della famiglia pscita dal detto Re per adularli: il quale fu poi feguito da dinersi . Et soggiungono che i Bentiuogli sono ricordati più di 100 anni auanti al detto Re. Conciosia che nella Cronica di Floriano Vbaldini, che si troua in mano di Salustio Guidotti fi legge, che l'anno 1 274 onero 80. (che sono 26. anni dopo la morte del desto Re) quando cominciaronole guerre civili fra i Bolognesi , sono nominati i Bentinogli nel catalogo delle famiglie che seguitanano le parti Ghelse, o de i Gieromei . onde non par verisimile , fe non vi fosse stato altora altri che Bentiuoglio figlinolo del Re (& effo ancora giouanetto) che foffco stato nominato per una famiglia. Ne meno par ragioneuole, se Bentikoglio fosse nato di padre Ghibellino come era Enzo, che egli haueße poi figuitato la parte Ghelfa , & foffe Stato annouerato , come fu quella famiglia, fra Ghelfi. Si legge parimente il medefimo nella Cronica di Marc'Antonio Fautuzzi, & nella istoria di Fra Leandro confernata in San Domenico. Et Gionauni Garzoni in na Cronica che è presso a Fuluio Bolognini, nella qual si tratta la guerra che hebbero i Bolognesi l'anno 1170. co Faentini & con Christiano Cancelliero di Federigo Barbaroßa 7mp. dice. Igitur babitis Comitis, creati funt Confules Franciscus Malga, & Entius Bentinolus . Franciscus iusin patrum , belli negotium suscepit ? bomo ad omne confilium, vel excogitandum vel explicandum. prudentiffimus &c. Il medefimo afferma pn'altra Cronica che fe conserua nella Casa de Grassi, con altre appresso. Oltre a ciò si trona in altre Croniche & scritture, che quando i Bolognesi combatterono con Enzo Revotto & presoda loro , Giannuccio Bentinogli Confolo della fua parochia, mostrò nella strage dell'effercito Anni di

1324

pio dießa famiglia fino a tempi di Federigo Barbarossa, ne quali i Bolognesi ridottisi fotto il gouerno di fette Consoli con un Pode-Sta, foggiogarono, Imola, Faenza, Forll, Ciruia, & altri lucghi, cofi di Romagna , come de Modonesi , co quali venuti a giorna a or prefo Enzo figlinolo dell'Imperadore , costrinfero a dar loco obbedienza, & s'insignorirono di tutte le castella del Modonesco. Ma leuate nella città, le parti de Lambertacci, & de leremei , per le quali si sparse molto sangue fra cittadini, & la città venne alla sua declinatione, vedendo i feremei, che banenano scacciato i Lambertacci fparfi per dinerfi luogbi della Romagna, che non harebbeno potnto difendersi dalle loro insidie, si raccomandarono al Papa: & gli si sottoposero con patto; che fossero salue le giurisditioni che hancua il Senato di Bologna, & il popolo nella Romagna. & cofi passando essi in liberta, peruennero fino all'anno 1214. nel quale venuto al gouerno per lo Pontefice, Beltrando Cardinale suo legato in Italia, mutando la forma del reggimento, volle che il Podestà baue Be titolo di Rettore, & che fi creaffero dodici Antiani , cioè tre per quartiero . Conciosia che la città diuisa in quattro quartieri contenena tutti gli babitanti fotto nome di Porta nuona di Porta Stieri, di Porta S. Procolo, & di Porta Ranignana . & oltre a ciò fece vua fortissima Rocca presso alla porta di Galiera, disponen do di tutta Bologna come je fiße stato affolito Signore: Ma banendo posto mano nel sangue de cittadini , de quali ne occise & ne mando molti in esilio, con gran spauento d'ogniuno, il popolo prese l'armi in mano lo scacciò diftato: & rifolutifi tutti d'accordo di lewarfi dall'obbedienza del Papa, furono eletti venti gentiliuomini, de quali fatta eletta di quatro per quartiero & chiamandoli Antiani, diedero loro la cura del gonerno: fra quali en fu del quartiero di S. Pierro Francesco Bentinoglio siglinolo di Federigo, ch'era già Stato farto Canaliero da Carlo fenza terra fratello del Re di Francia. Il quale poco dopo, riformatofi lo stato dal Configlio di 56 1. G lenati gli Antiani & ridotto il reggimento al numero di dodici chiamati Saui : fu pofto l'vno de detti dodici. Et l'anno 1336. Filippo suo fratello fu creato Capitano della libertà: officio allora principalissimo: percioche banena carico di difender la libertà di quella Rep. di modo ch'effendo i Beutinogli in molta riputatione per lo valore de due predetti fratelli , crano a vn cerio modo riguardati da fuoi , come buomini d'importanza , desferendo la maggior parse di efs: le loro attioni a predetti Bentinogli . Et continonando in

1336

questa

Anni di

questa maniera, auenne che i Peppoli aspirando alla Signoria, si haucuano acquissato il sanore de Bentinogli, col braccio de quali, come buommi di potere & di signito, speravano di riussiria di sine del disigno loro. Ma vn picciolo accidente partori distarbo di qualebe... importanza, percioche essendo venuto a pavele Bosolino Gozzadinicon Verione de Sassoni amico de Peppoli, & de Bentinogli, so seri nel viso, onde suscitato romore Francesco Bentinoglio con Vezzolo de Maluezzi fauorendo alla sopersa gli Antiani, & Taddeo Veppoli, surono amendue banditi della patria, perche haneuano fauori-

sals parte de Peppoli . Non molto dopo segui , che

Michele che era (apitano della libertà (& fu coffui figlinolo di Bente Bentinoglio ) fu scacciato di piazza da partigiani di l'addeo che si era fatto Signore, perche non tutti i Bentinogli erano in suo aiuto, ma accordandosi chi alla libertà della Rep. & chi alla parte de Peppoli, gareggiauano insieme per l'intero dominio della città . peste allora introdotta non pure in Bologna, ma per tutte le terre di Italia , ridotta infelicemente in fernità per la sfrenata roglia ch'era in quel tempo ne gli buomini , per la maggior parte fanguinary , desiderosi di sottometter per la libidine loro la patria à loro appetiti. Quasi in questi tempi medesimi si fece vna impresa contra i Turchi, i quali hauendo per 45 anni inanzi dato forma al gouerno loro fotto Othomano valorofis. Re di quella gente, dal cui principio quell'Imperio è diuentato tremendo a tutto il mondo : poi che ogni di penetra inanzi , & fa progressi importanti, si destarono i Greci per opporsi a cosi rozza gente. Et percioche vi andarono diuersi Canalieri d'?talia , & di quasi tutta Christianità

Jacomo sigliucio di Francesco: satta vua bonorata compagnia, sotto due bundiere a cavallo di 120. persone della città, altri dicono di 600 si con loro alle Sinine, & chi dice a Tunsis contra gli infedeli, & espugnò la città di Damiata. Et questa fa la prima voltache il Bentinogli especiatoro il amilitia ne passi socialiri. Maindi a potò nami le cose di Bologna presso nomo soma: percioche essendo soccesso avadene per positione in signio di non sociali prima voltache sociali al padre, & vedendo che non potenano sosseno i figlinoli, non punto simili al padre, & vedendo che non potenano lostener quella signoria che le padre baueva tenuta con tunio bonor per lo spatio di 12. anni, diedero la città a signo-Arcius con Visconte sig, di Milano, il quale vi mandò per nome suo signaami da Oleggio nato del la samiglia loro, ma naturale; il quale in breue tempo se ne fece sig, associato con peresse su mando con la samiglia de Bentinogli. Coaciosta.

# Flustri d'Italia. 175

#### Anni di Christo.

ciofia, che in quei trauagli della perduta libertà, trouandola contraria alle voglie sue, n'estinse dinersi di loro, i quali la sostennero langamente in piedi . ma potendo piu le forze dell'Oleggio , che la loro , fuscitati dinersi tumulei cosi da gli amici & fantori de Bentiwogh come dalla parce contraria che mantenena l'Oleggio, & effendo per ciò seguita la cacciata di parte de Bentinogli della città : fuvono chiamati & citati dinersi di loro dall'Oleggio fra quali

Antonio fig.di Francesco non volle comparire, onde l'Oleggio infospettito di vatti loro, fatto metter le mani addoso a diversi nobili de principali imputandoli che teneffero le mani con gli averfari per ven dicarfi in libertà ; ne fece detapitare alcuni, de quali pu fu

Iacomo figlinolo di Voglinolo Bentinoglio, & l'altro

Michele di Bente, pur Bentinoglio, ch'era stato Capitano della libertà. Et ciò fatto, bandì tutta la famiglia, credendo di afficurarfi a quel modo. Ma percioche it più delle volte l'ambitione che è fiero veleno de gli animi nostri, ne guida bene spesso in precipitio, mentre che notcrediamo d'allontanarci dalla rouina, la fignoria dell'Oleggio venne al suo fine . Percioche vedendo il Papa (ch'allora stana in. Auignone) che lo ftato della Chiefa era afflitto & Pfurpato da dinerfi Tiranni, mandò in Italia Egidio Albernotio Spagnuolo, coraggiojo & prudente huomo nelle cofedel mondo; & per la fua molta vireù fatto Cardinale, accioche con l'armi ricuperafte le terre perdute di S. Chiefa. Coftui adunque hauendo con dinerfe maniere debellato molti di coloro che psurpanano i beni di S.Pietro, mise tan to spanento all'Oleggio, che gli mandò per suoi Oratori a dire, che era pronto a darli la città di Bologna con gran confenso di tutti i vittadini, ma volena che gli fossero pagati i suoi soldati ch'erano Ratilungamente al foldo suo senza paghe. & che a lui fosse conceduto un gonerno perpetuo in qualch' una delle città della Marca. Alle quali domande hauendo Egidio assentito, & concesso Fermo all'Oleggio , bebbe la città, & vi mandò al gouerno, & per Capitano Blasco Marchese di Romagna. Il quale essendo molto inchinato alla parte de Bentiuogli , gli richiamò dall'esilio, & dando loro il fanor suo, gli mise inanzi, fra quali Antonio tenena il principal luogo di riputatione : perche interuenina in tutti i maneggi importanti. Onde hauendo V rbano V. trasportata la sede Papale dalla città di Auignone a Roma,

Antonio fu mandato dalla patria a rallegrarfi col Papa della fua felice arrivata. Ma venuto alla fine in fospetto del Cardinal predetto 17.153

Anni di Christo. 1371

fu fatto andare a Roma, done purgatofi delle colpe che gli erano opposite vitornato in gratia, fu poi fatto Oratore a Papa Gregorio Fraccione or a ralicyranji della fua effontione al Papato I anno 137 t. In questo mezo il Cardinale Egidio mandò in fuo luogo a Bologua il Cardinal di Santo Angelo, la cui durezza e alprezza diffacendo molto a Bologuefi, come quelliche erano mal tratati dal fio Reggimento, e che afpettanano che egli volesse vender la città a Fiorentini, follenarifi in arme alquante (afe, fra le queli era la Bentinoglio, i icentiarono il Cardinale, e de banendo hanti da lui comprafegni delle fortezza, misero nel Castello della Porta di S. Felice. La Herrole Beninoglio, accioche la guardasse, e fecero vno de 4. Confalonieri di porta S. Piero

Andalò figliuolo di Filippo Bentiuoglio. Oltre a ciò crearono 12. Antia

ni fra quali tutti buomini illuftri, vn fu

Francesco siglinolo di Federigo già molto recebio. Ma non però essarono i tumulti nella città: perche homendo i siglinoli di Taddeo, immutiata come si disse la Sig. a Visonti, & vitonati di muono in dessaro di dinanta la con l'auto della parte lovo in Bologna, i principali della città che si opponenano alla lovo tornata, erano i Bentinossi, i Gozadmi con la maggior parte del popolo, ma instando già Aligudit. È i Malanditi che sanommola parte Seachossi (così detta la fattione de Peppeli da gli Seacho i che sono mell'arme & insegna lovo) che i si siglinoli vibanessiene la perduta Signoria della patria. Lionardo Bentinoglio siglinolo di bitichele, così in piazza, e gridare la come se sentencia sono della patria.

do viua il popolo, & muoiono i traditori, il Podefià con Tomiolo Tovelli, e con Francefoo Zentinogli ebe erano de gli Antiani andaromoson gran moleitudine d'armati a cafa di Polino de Baldounia capo della parte Scacebefe per pigliarlo, ma essendo egli fuggito, e appicciasa la mifibia co just diensori, alla sine bauendo il Podellà co Bentinoghi e altri abbevati vinta la pagna i favono mandati in essilio molti della fattione de Peppoli, e bauendo gli Antiani fatto chiamare i Principali della parte de Raspanti vitennero in palazzo.

Salunzzo figlinolo di Toglinolo Bentinoglio, il quale era Giudice, o Detratore, & per vigor dell'offisio fuo di tanta autovità che erazquafi come Signore, & Lionardo, del quale noi facellammo di fopra. Oltre a ciò vimessero nella patria alfoluendoli dall'estito, molti che presiaziono buona fomma di danari al Comune, fra quali

furano

Anni di Andrea figlinolo di Michele Bentinegli , Roberto Saliceto, & Pe-Christo. truccio de Bianchi . & nel desto tempo fi attefe alla edificatione delle mura della città . Ma accordanfi finalmente i Restori col Papa: fecero lega co Fiorentini , co Perugini , & con molti aleri popoli contra la compagnia di San Giorgio: della quale estendo capo Framoriale inuenter di esta compagnia, bancado posto insieme vn groffo numero di foldati vagabondi & che erano fenza foldo, Laglieggiana tutte le città di Italia impotenti a resistert alle sue forge. Dalle quali estendosi effi difesi, ottennero l'anno seguente licenza da Papa V rbano di gonernarfi in libered. & in quefti giormi fecero Arcelle, Medicina, Caftel Bolognese fra Imola & Facura, caftel di Samoggia, & molti altri luoghi, & acquistarono diverfe altre castella & fpetialmente nel Frignano . Nata. poi la guerra col Conte di Virtà Signor di Milano che trauaglià molto lo flato loro, & al quale mandarono finalmente per trattar Pace

Andalò Bentinoglio, & Tomafo da S. Gionanni, scorfero assai pacificamente sino all'anno 1393, nel quale la parte de gli Scacchessi che tenena con Francesso Ramponi eccellente botto de sino iempi estupo di parte Guelfa, al quale adbertinano i Restinogli, i Gundosti, i Bianchi, & i Gozzadini, deliberò che si facesse o correctoria lor modo, propomendo che sossimo del a partino

Andrea Bentinoglio, & Andrea di Ginliano de Cambi. Prefa poi la piazza & rifoluti che fi eleggefiero i Signori del Reggimento a roglia love: fi accollarono al palazzo: & difmissi vecchi Signori dell'Aficio lovo, e fatti altri milor luogo, fu creato Gonfaloniero di Cississa di predesso.

1399 Andalò, col qual gouerno si peruenne siuo all'anno 1399, tranugliose molto per la casa de Bemimogli, ma da altra parte principio
della loro futura grandezza. Conciossa che nel predetto anno
Carlo Giambeccari potette cittadino di Bologna, seccio con antri
suoi amici il Rampone, & dopo lui Giouanni di Antonio Bentimogli, Andrea & Bente sino figliundo della medesma samiglia, al
qual

Gionanni Primo, difpostofi di difuettere il Giambeccare che figuereggiana la citta fecondo la voglia fua , & non gli eficudo foccoffo , fu perciò confinato a Zara . & furono parimenec confinati «Andrea» Bentivogli a Carpi , & Benne , fuo fectuolo a Pasigi. Ma venuro a morte il Giàbeccaro per vua granifama pestidenza che affific par-

ticelarmente

Anni di Christo.

ticolarmente quella città , Gionanni fu richiamato dal popolo , & gli altri suoi parenti & amici furono parimente reuocati da loro confini . Et mentre che Nanni, detto Vanni da gli ferittori , che non vuol dire altro che Gionanni secondo l'vso de Toscani, della famiglia de Gozzadini tenta di farsi Principe di Bologna, il Bentiuoglio oppostosi al suo disegno, ne acquistò perciò dal popolo tanta. gratia , che andato esso popolo in palazzo , & adunato vn consiglio di feicento, si muje il partito a faue negre, & bianche, difar Signor di Bologna Gionanni Bentinoglio & fu preso & confermate Principe della città con tutto il suo territorio. Il qual carico banendo egli accettato, & dato ordine al gouerno, creò dinersi parenti , & amici fuoi , Caualieri, fra quali furono Andrea, & Battista Bentinogli . Et fatto poi di nuono adunare il Configlio Generale, doue furono quattro mila cittadini, fu confermato il primo partito; tanta era la beneuolenza dell'oninerfale per la fua magnanimità 🗇 piaceuolezza. Ma altri feriuono che volendo effo feacciar Nanni , hanuta sccreta intelligenza con Cian Galeazzo Duca di Milano , trattò con lui di dargli il dominio della città: ma poi mutato proposito disegnando di far Principe se medesimo, & non il Duca. condotti molti amici & foldati in Bologna, occupò lo stato, & fu fat to Signore . Ma hauendo il Duca , & i Fiorentini confederati infieme, auisati dal Gozzadino, mandato Oratori a Giouanni, gli propofero dinerfi partiti , accioche feguiffe l'effetto della fua prima promcßa fatta al Duca: ma il Bentiuoglio pertinace nella sua dispositione gli tenne più giorni in parole. Intanto confederatosi occultamente co Fiorentini che non amauano punto che il Duca s'infianorisse di quella potentissima er loro vicina città, bebbe da loro ducento buomini d'arme fotto il gouerno di Sforza da Cotignuola: 🐛 quali introdotti in Bologna , rifiutò con arte d'accettar le genti che gli erano state mandate dal Duca : percioche simolando di volere offeruar la promessa, fece che Nicolò da Este Marchese di Ferrara, gli mantenne sul Rheggiano trecento lancie. Ma conoscendo finalmente il Duca le sue fintioni, & non potendo sopportar la costui grãdezza, gli mose l'armi contra. Perche Giouanni andato in perfona contra il Duca , roppe il fuo effercito , & fece prigioni , oltre a cento de nemici, & ducento canalli, Alberto Pio da Carpi, Marco da Pifa, & Gherardo Boiardo famofi condottieri del Duca . Et vedendo che la cofa non haueua a finire in questo, mando Oratoria Venetia a chieder foccorfo, quantunque il Poggio dica , che fose mandato

# Allustri d'Italia. 177

Anni di Christo. mandato a Genoua Bente Bentinoglio, & Bafetto d'Argello, ma Bente fdegnato fone passo à Milano, & dequindi venne poi con le genti del Duca contra Gionanni . Percioche il Duca dopo la perdita delle sue genti , deliberato del tutto di spiantar Giouanni del suo Stato, facto pno essercito di dodici mila caualli, & di otto milá fanti lo mandò a Bologna . D'altra parte Gionanni non punto Smarrito, percioche hauena fatto lega co Piorentini, co Prand cesco da Carrara, con Atorgio Manfredi & con altri potenti, bebbe da Fiorentini tre mila caualli, or 200. lancie con 500. fanti fotto la condotta di Masino Crinello, & oltre a ciò la compagnia della Rosa che era di 300. lancie, tutti huomini valorosi. & dal Signor di Carrara ricene fotto la condotta di lacomo suo figliwolo 500 lancie con 300 fanti. Con questo esercito adunque venuto agiornata con le genti del Duca a Casalecchio; & effendofi volorofamente portato, fu rotto & vinto: & restarono prigioni dinersi capi delle sue genti. Ma volendo egli difender la città, verfo la quale s'erano incaminate le genti del Duca, gli li scopil contra un trattato. Perche ridottosi in piazza con dinerfi suot amici, & con 50. lancie della compagnia della Rosa, combatte con gli averfavi con grand'animo : & con tutto che gli foßero ammazzati fotto due caualli, occife otto huomini di fua mano. Ma entrato finalmente nella città l'essercito del Duca : fu preso & morto in piazza da suoi nemici, & fu seppellito nella Chiesa di San lacomo. Huomo dotato di molte virtà , & che superò sutti gli altri del tempo suo secondo che reseriscono gli scrittori. Laferd due figlinols , Hercole & Antonio . Hercole fu condottiero della Republica Fiorentina . & mort in quel feruitio l'anno 1452. & fece in Poppi, caftello de Fiorentini, vn figlinolo naturale chiamato Santi. Morto adunque Giouanni, come s'è detto, & Bologna peruenuta in Signoria del Duca di Milano col mezo di Bente Bentiworli, & di Taddeo Ofellani, si Stette fotto i Visconti fino all'anno 1405 - percioche venuto a fine Gian Galeazzo, gli focceffe Gian Maria Sotto il quale i Bolognesi scacciati i suoi presidii ; si ridustero fotto l'ombra del Papa. per nome del qualo venuto Baldasar. Cofeia Cardinale a prenderne il possisso, incontrato da cittadini, Gr gentulhuomini della città , Bente portò il pennone della Chiefa , Or, indi a non molto fu il detto Bente creato Senatore di Roma, degnità suprema & vsata a darsi ad buomini di nobilistima, & regia profapia. Ma cosi fatto gonerno non fu molto lungo . conciosia . . . . .

0161

. anA

Chrilia,

1405

Anni di Christo.

1413

ebefollenandofi, alquanti artefici vili, & gridando liberta, seascitarano il Cardinule; & fatti padroni della città, creamono ella città, creamono ella cartini do Confalonicro di Giustitici, inferme co Tribuni della plebe. Et questo governo su chiamato de Ciompi, & de gli Arlottit per esfere per la maggior parte di huomini villsimi, di poca riputacione, & memici della nobiltà. Et hauendo dissatta la fortezza di Caliera, & perseguitato molti nobili facendo infinitimali, duraromo in Signoria sino all'amno 1412 nel quale son potendo la nobil-di opportar più l'insolentia di stato così plebeo, scacciati costora di palazzo, & renduta la città di Pontefice, si fecero i dodici del

Configlio, fra quali & de primi fu creato
Battifi. Bentiuoglio, che fu poco dopo eletto a richiesta del Papa del
Conssiglio del 6. che ssi institut di nuovo, per ordine del Papa, il quale
ferisse al Legato suo che si consigliasse del tutto co predetti sedicio, de de per questi savori tornurono alla patria co loro amici, de al gouer-

no della liberta

Antonio figliuolo di Giouanni primo , Dottor di leggi : chiamato anco Antonio Galeazzo. Costui per la prima accordo Braccio da Montone con la città. Percioche essendo venuto a Bologna per saccheggiarla, volena ester pagato del credito che egli bauena col Papa : per lo qual credito gli erano State confegnate alcune castella sul Bolognese. Fattasi poi dall'universales deliberatione di elegger 16. gentilhuomini & cittadini che haueffero cura del gouerno & della liberta , & si chiamassero Riformatori dello Stato, fu creato Antonio del predetto corpo. & il Marzofegnente fu fatto l'ono de dieci Confernatori della libertà dal Configlio Generale. Alla fine confiderando che suo padre eras morto per hauer voluto difender quella città : dispostofi di guardary la da Tiranni , fe ne fece affoluto capo & Signore : & bauendo vinto i Cannetoli, & confinati, volle che fi creaßero 16. Riformatori dello stato della libertà , fra quali on fu Battifta predetto,che poco appresso fu fatto de i dieci della Balia. Ma intendendo Antonio , da Bratcio da Montone suo compare & Capitano del Papa, strattatiche gli erano fatti contra da suoi nemici : tornò la città all'obbedienza di S. Chiefa , dalla quale hebbe in dono Castel Bolognese con dieci mila ducati, si come appare nell'inuestieura fatta d'efo caftello, con parole molto honorate, & con voci & titoli che fid anno da Pontefici a Principi : percioche nella manfione , & nel corpo d'effe bolle , fi dice, Nobili Viro Antonio de Bentinolis &c.

# Flastri d'Italia. 178

Anni di Christo.

Et bauendo indi a poco tolta per donna vna figliuola di Gozzadino de Gozadini, si riduse al suo castello con Hercole suo francilo, & con altri suoi amici. Done menando la vita sua assai lietamente. ma con groffiffima fpefa , percioche concorreuano a vifitarlo gran numero di suoi partigiani & beneuoglienti: su costretto a impegnar la Rocca del castello a Bartolomeo Fregoso da Genoua per tre mila ducati. In questo mentre, esendosi i cittadini di Bologna accordati con Papa Martino Quinto che fosse in liberta loro d'elegger gli Antiani & gli altri magiftrati fecondo il costume loro , & che egli all'incontro non potesse far fortezza alcuna in Bologna: gli diedero la città, alla quale il Papa mandò per Legato Alfonfo Spagnuolo Cardinale di S. Eustachio. Costui l'anno feguente costrinfe Antonio a lasciare il castello, sotto pretesto che bauesse mosso l'armi contra gli Imolesi, & lo confinò fuori della città con 120. altri cittadini . Partitofi adunque Antonio, fu con Hercule fuo fratello condotto dalla Republica Fiorentina , il quale Hercole morì poi nella rotta che il Duca diede a Fiorentini ful contado di Faenza. Ma bauendo Antonio finito il tempo co Fiorentini, ridotto a Roma fu cortesemente riceunto dal Papa, dal quale accarezzato molto fu creato Conte di Campagna con provisione & con Stipendio bonorato si ch'egli potena sostenere la sua Corte piena di molti suoi amici, i quali seguendolo per tutto, non lo vollono per qual si voglia cagione abbandonare . Mentre adunque ch'egli dimorana in Roma , i Cannetoli, co Peppoli, co Lambertacci, co Gozzadini , & con molti altri nobili cittadini, pigliando l'armi, si misero in libertà, & condus fero il Cardinal di S. Cecilia che vi era Legato, a cafa de Confoli, & crearono gli Antiani col Gonfalonier di Giustitia, & elessero 16. Ri formatori dello flato della libertà, del corpo de nobili, i più faui, prudenti, & d'auttorità, accioche riformaßero lo Stato , & gouernaße-To il popolo per vn'anno, & fra questi fu eletto Lodouico fig. d'Andrea. Ora ne predetti trauagli col Papa i Cannetoli chiamarono da Roma Antonio: promettendogli d'hauerlo per compagno nel gouerno, & d honorarlo come si conueniua: alla qual domanda non volendo egli affentire, il Papa fatto pi'effercito affai potente per ricuperare il dominio di quella città , creò suo Luogotenente & Commesfario Generale del campo il predetto Antonio, il qual giunto fu quel di Bologna, gli amici suoi si disposero d'accestarlo: ma scoperto il trattato, fu mandata fuori la Gionanna che fu figliuola di Gionanni primo Bentinoglio, maritata a Gasparo de Maluezzi. Non ostante questo

Anni di Christo.

questo Antonio ricuperò la città, & richiamò dall'efilio Lodonico the era pur innanzi stato mandato a i confini. & Lucio de Conti Cardinale fece fedici Riformatori per vno anno. Ma hauendo esso veduto che si facena ogni cosa secondo il volere di Battista Cannetolo come fe fosse Signor di Bologna, & parendoli che l'auttorità fua non vi hauesse luogo, si parti di Bologna , & se n'andò a Cento . & Antonio co figliuoli , & con Lodouico predetto & loro amici fu bandito come ribello, imputando costoro con testimoni sedutti c'haneßero baunto maneggio di far tornare in Bologna i ribelli. Sottrattafi adunque pn'altra volta la città dalla Chiefa, perche il Legato trattana occultamente di introdurre in Bologna Gattamelata con l'essercito del Papa, vi mandò vu nuono esercito con-Antonio la feconda volsa Commeßario Generale, al quale fi arrefe Montenegli , done mife per Gouernatore Giouanni Bianchetti. ma tentando egli di entrar col detto Gattamelata, non bebbe ventura . L'anno feguente 1435. i cietadini ritornatono di nuono fotto Papa Eugenio Quarto, il quale vi mandò per Couernatorcio Daniello Vescono di Concordia, & per Podesia Baldassar da Offida Marchigiano , & per offic ale alle hollette Gasparo da Todi , per configlio de quali due il predetto Vescono fece dinersi mali nel fuo reggimento . Et nell'anno medefimo quafi nel fine , Antonio per ordine del Papa, tornò a Bologna . Alla cui tornata. l'allegrezza dell'universale fu tanta , che gli usci incontratutta la città , & gli fu incontanente formio il palazzo di tutse le cofe a gran doutia dal publico. la qual cofa riempie gli anersari suoi di tanto veleno , che non cessando alcuni de Legnani , de gli Ofelani , & de Gozzadini di opporgli diwerfi misfatti prefig al detto Couernatore & Podesta , fu finalmente vicendo egli di palazzo fenza bauer feco alcuno de fuoi , prefo a tradimento : & incontanente fatto decapitare, nel qual atto, restando attonito non diffe altro che , lo adunque merito questo dalla Chiefa per la mia fedelta & ferni'n? & tale fuil fine d'Antonio , riputato nel tempo suo per il più forte huomo che haucse Bologna, & oltre a ciò gratissimo nella conuersatione, liberale & di gran cuore. La cui morte dispiacque estremamente ad ogninno . Lascio di lui dunibale , Francesca , & Costanza : delle quali Francesca fu moglie del Conte Romeo de Peppoli , & Costanza del Conte Gherardo Benilacqua , da cui discesero i Conti della predetta. famiglia che sono boggi in Ferrara. Ora la predetta morte cagionò 04.14

giono,ebe gli vificiali del Papa diuemuti ogni giorno più infolenti, & aggrauando i cuttadini fuort di modo, furono feacciati dal Popolo, il qual prefe l'armi in mano, & vendicatost in liberta creò i Dicci di Balia, de quali vn su

Taddeo Bentiuogli, & preso il castello di Galiera, si diede al Duca di Milano, per lo quale venne in Bologna Nicolò Piccinino. Il mede-

simo popolo chiamò anco a casa

Annibale, di età di venticinque anni, quando fu morto il padre, er era allora al foldo di Michele Attendolo eccellentissimo Capitano per lo Re di Napoli . Et fu riceunto dalla città con maranigliofa letitia. Indi fatti i dieci di Balia, fra quali fu eletto Lodonico figlinolo di Andrea Bentinoglio , riccuerono Battista da Cannetolo per ordine del Duca di Milano. La costui venuta hauendo apportato ad Annibale gran sospetto, & dubitando di lui, fece raccolta di molti suoi amici . ma pacificatosi all' vltimo con Battista per opera di Sagromoro Visconie Capitano del Duca: nacquero altri accidenti pieni di trauagli & disturbi. Era Raffaello Foscararo gran gentilbuomo nella città, molto ricco, & di gran seguito. Costui disegno di maritare vna sua figlinola ad Annibale, manon bauendo egli (che che se ne fosse la cagione) voluto accettarla. Raffaello pieno di sdegno, cominciò a dirne male, & à solleuargli contra dinerfe nemici . & detrabendo tuttania allo bonor fuo ; la cofa. venne a tanto che Annibale lo fece mandare in esilio: per non ver nire à più grane effetto contra la sua persona. In questo mezo vanuto a Bologna Nicelò Piccinino con fei mila persone, & lenatol'officio della Balia, creò fedici Riformatori delloftato , & meßo fras quefti il prederto Lodonico che era de dieci , ricerco il Comune che gli rendesse le porte della città , & le forsezze , che operasse che Annibale defe la forella per moglie al Conte lacomo fuo figlinolo, & che il detto Comune sborfaffe al detto Nicolò tre mila ducati, ma tutto fu vano . Percioche effendo Annibale andata a Milano a ritrouare il Duca , dal quale fu lietamente raccolto , vi solse per moglie Donnina figlinola di Lancilotto Visconte, fratella del Duca , con dote d'alcune castella . Et l'anno 1441 . condottala a Bologna : si fecero belle & honorate feste, alle quali vennero dia uersi forestieri di parti lontane, con gran piacere di tutto il popolo, dell'arti & del Contado , conciosia che il Comune & tutti i predetti gli presentarono in dono, cosi a lui, come alla nuona sposa, diuerfe robe. Et l'Ottobre seguente marsto la sorella già richier the sail Z

Anni di Christo.

Sta dal Piccinino a Romeo de Peppoli. Il qual Piccinino grauemente sdegnato, si per la grandezza d'esso Annibale, come anco per lo rifiuto fatto da lui del suo parentado, inuitato anco a ciò da gli incitamenti d'alcuni de principali della città che haueuano inuidia allo stato del Bentinogli , ordinò a Francesco suo figlinolo , ch'allora gouernaua Bologna, che le facesse pigliare. Costui adunque chiamati a fe Annibale, & Gasparo & Achille Maluezzi gli conduße insieme con altri fotto spetie d'andare a spaso , a Castel S. Gionanni , discosto da Bologna dieci miglia . done fatti prigioni i tre perfonaggi , glimandò fotto buona guardia nella Rocca di Varano ful contado di Parma. Dispiacque al Reggimento quest'atto indegno del Piccinino, onde mandati Oratori per la liberatione al dette Piccinino, & al Duca, da quali non traffero altro che promese. & vane parole , si disposero alcuni amici , & parenti di Annibale di trarlo di prigione, quantunque foße in luogo forte, & lontano. Partitofi per tanto Virgilio Maluezzi, & Galeazzo Mariscotto da Bologna, canarono il detto Annibale della Rocca col mezo d'vn magnano, & con la morte del Castellano, & delle guardie . Il quale entrato in Bologna in tempo di notte , & messa voce del suo ritorno , il popolo leuatosi in arme & corso a trouarlo, Annibale condottofi in palazzo , fece prigione Francesco Piccinino , & menatolo a cafa fua lo mife in ceppi . & leuata del tutto la città dall'obedienza del Duca di Milano, fattifi i dieci della Balia , crearono Annibale Principe & Conernator della città . Questa perdita di Bologna dispiacendo sommamente al Duca, tento per Oratovi diuersi accordi con la città, ma non volendo il popolo vdirlo, fatto großo effercito fotto il Capitanato del Conte Luigi dal Verme, lo mandò all'impresa della città di Bologna . All'incontro de l quale pfcito Annibale col popolo armato & con Simonetto dall'-Aquila condottiero de Fiorentini con le sue genti d'armi, venuti a facto d'arme, il Duca fu rotto dal Bentinoglio, il quale prefe intorno a due mila canalli de nemici : & ne occife da trecento , & hanendo ricuperato quasi tutte le castella perauanti perdute, andatofene a Castel San Pietro, fualigio & tagliò a pezzi 200. buomini d'arme. Per la qual famoja, & illustre vittoria fattosi celebre & gran de, riscattò Achille & Gasparo Maluezzi tol cambio di Francefeo Piccinino , & indi a pochi giorni , come magnanimo , fi pacificò con Galeotto , con Lodonico , & con Baldaßare Cannetoli . Et fen-11to poi che gli huomini del Caffello di San Gionanni in Perficheso trattana-

trattanano di darfi al Duca , canalcatoni con genti , & prefolo per forza, & spianate le fosse, condusse molti de gli habitatori a Bologna . La città adunque tutta rivolta alle costui operationi , & vedendo che per sua cagione s'era tolta dalla seruitù di Milano, deliberò di far qualche segno della gratitudine sua verso lui. Ridotto pertanto il Configlio de 600. gli si dono il datio delle carticelle. Et oltre a ciò parendo loro che lo hauergli dato titolo di Principco della Republica non esprimesse a pieno la somma del gouerno . lo crearono Gonfaloniero perpetuo di giustitia, con suo molto bonore, & con immensa letitia di ogniuno. Et crearono fra i venti eletti per farfi vna imboffolatione per cinque anni , de gli offici da ville & da bonore, Lodonico d'Andrea Bentiuoglio. Auenne poi che Annibale promesse la Costanza sua sorella a Gasparo di Mattheo Cannetolo; ma non essendo seguito il matrimonio, la diede al Conte Gherardo Benilacqua. Mando parimente 400. canalli a fare vna correria verso Imola per pigliarla : ma il disegno non hebbe luoyo . In questo medefimo tempo fauorendo esto i Marifcotti , fi fcopri vn trattato de Cannetoli nemici de Marifcotti , contra la perfona d'Annibale. Percioche Lodonico & Baldaßar Cannetoli, ordinarono che Nicolò Baroncino con un'altro da Piacenza eli toglieffero la vita. Ma prefi costoro, & posti in prigione co ferri a piedi , & per ciò molso più esacerbati gli animi de Cannetoli , fecero nuono proponimento di darli la morte. Apostato adunque va giorno ch'egli andò a spasso con Francesco Ghisilieri suo compare. nel voltar d'un cantone fu affalito da 25. armati, i quali, non bauendo egli altro che alcuni suoi servidori , l'occisero crudelmente Panno 1445 . Et ancora che alle prime ferite che gli diede Baldaffar Cannetolo metteße mano alla spada per difendersi ; asalito da gli altri che gli furono addoffo : restò morto con due feruitori. Alla nuoua di eccesso cosi nefundo, la moglie & la sorella correndo alla piazza, follenarono il popolo, & i Signori del Reggimento, armatifi in fauore de Bentiuogli, & fatta deliberatione di efterminare i Cannetoli , chiamarono incontanente Pietro Nanarino Capitano del popolo con 300. canalli , Tiberto Brandolino , & il Conte Guido Rangone condottiero de Vinitiani , dato addollo a Cannetoli , & loro adberenti & feguaci , & fattone grandiffimu occifione, spianarono intorno a 60 delle lor case, con tantofernore, che ad alcuni di loro fu canato il fegato , & portato a quelle cotonne doue era stato occife Annibale : gertande poi i corpiloro ful

1445

fuoco:

Anni di Christo. faoco: er altri diedero di perzi della carne loro a cani , tanto era il dolore della perdita di cosi fatto huomo, celebrato dall' vninerfale per affabile, per offitiofo, & per buono. Saccheggiarono oltre a ciò le botteghe de Cannetoli. & trassero il cuore a Nicolò di Bestino Beccaro, che fu l'ono di quelli che ferirono Annibale, & fattone mille stratij lo impiccarono all'oltimo per la gola, imputan do molto il Duca di Milano, di confenso del quale su fama che sa facesse il detto homicidio : Percioche si diste , che Baldassar Cannetolo ne hebbe da lui 700. ducati cosa anco affermata da Nicolò bistorico Fiorentino . Appreßo ciò creato vn Magistrato di 9. cittadini che dispensasero le robe de malfattori, & per tutte le vie cercaßero di hauergli nelle mani. onde ne furono perciò impiccati dinerfi . Refto di Annibale un piccolo fanciulletto d'età di due anni , & s. mesi , & vna fanciulla , detta Antonia , che fu data per moglic al Conte Sigismondo Brandolino figliuolo di Tiberto. che fu Generale de gli efterciti del Duca di Milano . Ora il popolo perseguitando gli anersari della famiglia Bentinoglia, & parendo lor male di non esser gouernati da qualch' uno della predetta cafa., venne loro a notitia, per via del Conte di Poppi che si trouana allora in Bologna che in Fiorenza era vn giouanetto de Bentiuogli: percioche trouandosi 20. anni pasati a Poppi Hercole cugino d'annibale, bebbe conofcenza con pna gionane di quel castello, della quale gli nacque un figliuolo chiamato Santi . Prestando per tanto i Bolognesi fede alle parole del Conte, non differirono di mandare a Fiorenza a riconoscere il giouane, & operar con Cosmo de Medici, & con Neri Capponi, che foße loro mandato. Era venuto a morte colui che si riputana padre di Santi, onde il gionane vinena forto la sustodia d'un suo zio chiamato Antonio Cascese: ricco buomo, o fenza figliuoli & amico di Neri però intefafi questa cofa, Neri giudicò che non foffe, ne da sprezzarla, ne d'accettarla temera riamente, & volle che

Anni, alla prefenza di Cofno, parlesse con coloro cherano siati mamdati da Bologna. Costioro conuennero insieme, & Santi su da Bodeguessi non solamente honorato, ma quasi adorato, tanto potenaue gli anius loro l'amor delle parti, ma per allora nons si conchinse nulla. Ma bauendo Cosmo chiamato Santi in disparte si diccoche gli sece questo ragionamento. Numo in questo caso ti può meglio consigliare che tu medessimo: perche tu hai a pissura quel partito che l'animo ti inchina. perche setu sara inse. di Hercola Ben-

tinogli, tu ti volgerai a quelle imprese che furono degne di tuo padre & della Cafa. ma fe farai figlinolo d'a Ignolo da Cafcefe, ti resterai in Fiorenza a consumar ad vn'arte di lana la vita tua vilmente . Queste parole cosi dette commosfero il gionane di maniera. che done prima egli hanena quasi che negato di pigliar simili partito, diffe che si rimettena in tutto a quello che Cosmo ne deliberaffe : tanto che rimasti d'accordo co mandati Bologness su di vesti, di canalli & di fernitori honorato , & poco dopo accompagnato das molti condotto a Bologna , done fu con incredibile allegrezza di ogniuno riceunto, & fatto incontanente Caualiero da M. Iacomo da Lauaglino Podesid : & andatofene a cafa di Giouanni Bentinoglio, prefentato da gli amici di dinersi & ricchi doni, entrò al gouerno della città di Bologna, essendo d'età di 22. anni, ma molto sauio & prudente. Questi adunque per la prima fatto ridurre il numero de i 16. Riformatori a fei , fu eletto da loro Principe & capo . Mandò poco dopo 6. ambasciadori, fra quali vn fu Lodouico d'Andrea , a rallegrarfi con Tomafo da Sarzana Vefcono di Bologna, ch'era stato eletto a Sommo Pontefice & chiamato Nicola Quinto. In tanto venuto nelle mani d'Astor Manfredi Signor di Faenza, Baldaßar Cannetolo cognominato Bettozzo, & sborsati da gli amici de Bentinogli 3. mila ducati ch'esso Astor domandana, Santi con 300. canalli lo conduße a Bologna done decapitato, fu poi per i piedi appiccato nel luogo done occise Annibale. Il qual Santi riceve dal Cardinal Spatinfaccia, il Gonfalone della città, percioche effendosi dopo la venuta sua da Fiorenza afficurato faldamente nello stato con lo bauere a poco a poco deposto i Peppoli, i Fantuzzi & altri potenti di gran seguito, era diventato reverendo presso ad ogniuno. Con tutto questo non mancarono gli auerfari di tentare di leuarli il dominio. percioche l'anno 145 1. tenendo effi mano col Signor di Carpi, l'introduffero, pna notte nella città con 600. persone fra caualli & fanti. & riuscina loro il disegno se Santi fosse stato di manco valore & corraggio di quello ch'egli era ; & o meno amato & reuerito dal suo popolo percioche armatosi incontanente insieme con Lodonico di Andrea Benzinoglio, & oppostofi alla sopranenente furia , non pur scacciò il nemico fuori della città, ma fra gli altri occife anco vn figlinolo del Signor di Carpi . La qual fattione si come gli confernò la Signoria, cofi gli diede tanto credito & riputatione per tutta Italia, che diuersi Principi tennero pratica di maritarlo. Alla qual cosa affentendo

1451

Anni di Christo.

tendo il Comune, tolse finalmente per donna la Gineura, figlinola di AleBandro Sforza Signor di Pefaro, fratello di Francesco Duca di Milano . & alla folennità della festa delle sue nozze furono publi camente inuitati la Signoria di Venetia , il Duca di Milano, la Rep. di Fiorenza , il Marchese di Ferrara , il Signor di Faenza, la Rep. di Siena con altri Signori & Baroni d'Italia. La qual festa fu maranigliofamente celebrata, & senuta per quei tempi per l'abbondanza delle robe , per i ricchi vestimenti che vi furono , & per i doni che si fecero da tutte l'arti della città , dalle caffella , & da gran personaggi , più tosto regia , che altramente . Conciosia che vi si fecero , oltre a prefenti detti dinerfi apparati di gioftre, di torneamenti, o di rappresentationi ricche & superbe , con sommo diletto de riguardanti che vi erano concorsi di Romagna, di Toscana, del Re-

gno , & di quasi tutta Italia.

L'anno seguente venuti i Bolognesi in sospetto che Papa Nicola U. non mandaffe lacomo Piccinino , per occuparla : mandarono oratore al Papa , Lodonico Bentinoglio , allora dopo Santo: primo buomo della città , per valore & per integrità di vita. Il quale con la sua accorta destrezza si adoperò di maniera col Papa, che non solamente ottenne la pace, ma bibbe a benefitio della sua patrici sutto quello ch'egli li seppe addomandare . in tanto che il Papa : bonorandolo molto lo criò Caualiero & Conie Palatino , & volle che questo titolo pasasse in tutti i suoi discendenti. & gli dond lo Stocco ch'egli benedifce ogni anno la notte di Natale, & che fuol mandare a i Re , & a Principi grandi . Il quale Stocco banendo Lodonico ricenuto solennemente da lui , su accompagnato al suo alloggiamento da gran numero di Vesconi, & di Prelati della Corte. Et ritornato à Bologna : il popolo gli andò incontro ad bonorarlo . onde egli cofi accompagnato : facendofi portar dinanzi lo Stocco: andò a palazzo à far renerenza al Cardinal Beffarione Legato. il quale accoltolo caramente fece vna oratione al popolo , raccontando molte lodi , & molti meriti del Conte Lodouico, & dichiarando i misteri dello stocco. Al quale hauendo il Contco breuemente riffosto, passò a Santo, & al Senato, dal quale honorato molto fu ricenuto al bacio della pace. & ringratiatolo del buono officio fatto cel Papa, gli donarono pna giola di molto prezzo. & vno ftendardo con l'arme del popolo in fegno di gratitudine, & di honore. Ma poiche noi siamo a questo ragionamento, hebbe quello buomo, di Helena sua donna, siglinola già di Gasparo

Anni di Maluerro & di Oiouanna sua moglie nata di Gionanni Bentiuo-Christo. glio primo Signor di Bologna, Lacomo, Andrea, & Hercole... 1469 Et essendo de sedeci Risormatori creato a vita da Tapa Paolo Secondo, venuto a morte l'anno 1469, entrò nel luogo della sua de-

gnita

1491 Andrea suo figliuolo . il quale mancato l'anno 1491.

Hertole fratello d'Andrea, ottennel officio di fuo fratello. Et di più
1506 l'anno 1506, fu posto da Papa Guino Secondo nel numero de i Sig.
Quaranta primari della citta i et bebbe in dono dal detto Papa con
tutti i fuoi discendenti, le giande d'oro nell'arme: et in luogo della
Seg., le siamme, et fu inestato nella samiglia della Rouere. et mor1513 10 anno 1523.

Lodonico figliuolo del predetto Hercole: entrò Quaranta in luogo del

padre. Dopo il quale soccesse

Antonio suo figlinolo anco esto Quaranta, & soccesse

Hercole parimente de Signori Quaranta, Senatore integerrimo, di vita eßemplare & molto bonorato & filmato al prefente dalla città di Bologna, padre di Afeanio, di Hieronimo, & di Alberto: & fratello di Aleßandro, del quale è figliuolo Fracesco, Marc' Antonio, & Uliße genero della Gran Duebessa di Toscana, del quale è nato France so Romolo, & Gurgia Antonio Ma di Lecomo figliuolo di Lodonico primo Conte, nacque andalò che bebbe noue figliuoli, fra quali

Andrea honoratifs. personaggio, fu padre di

Costante: nobilistimo, affabile, & correse Signore & amabile per diuerfe sue singolari qualità. Di cui nacquero

Battista, che ha per donna Hippolita figliuola di Rinieri de Marchese

dal Monte, & Conte di Monte Barocci,

Andalò:marito di Virginia figliuola della detta Hippolita, & del Conze Prospero Oliua in primo matrimonio .

Lodonico, che applicatofi alle cofe di S. Chiefa, fu Referendario di giustitia & di gratia fotto Pio V. & Gregorio XIII. sommi Pontefici, & Vestono prima di Policastro, & bora di Città di Castello.

Andrea Dottore, & Giulio, tutti gionani di molto valore, & di gran

speranza di nobile rinscita.

Ora tornando noi alle cofe di Santi, havendo egli meglio che neffun altro de gli antecessori suoi sermati gli bumori stravagarti de gli antesari mantenendo con degnuta la riputatione dellasua famiglia, venue a morte assar goname & su seppellito in-San facomo del 1463, il primo di Ottobre. Restarono di lui let-

cole che fu Generale de Fiorentini nella guerra di Pifa . Costanza Anni di che fu donna d'Antonio Maria Conte della Murandola . Un'al-Christo. tra Costanza, moglie prima del Conte Lorenzo Strozza, & poi del Conte Filippo Torniello: & Gineura che fu maritata a Manfredi Pallauicino padre di Sforza Generale al presente de gli efferciti Vinitiani .

> Giouanni secondo figliuolo di Annibale, essendo d'età di venti anni, & ... di otto mesi, entrò di sedici in luogo di Santi, del quale era stato per ananti in gonerno. Questi nella sua prima fanciullezza tenne sempre luogo honorato fra gli altri nobili, o era fra loro principale, come quello che doueua soccedere a suoi maggiori nel gouerno della città . Onde fatto Canaliero da Federigo Terzo Imperadore che andando a Roma, paíso per Bologna: fu di quindici anni creato l'ono de fei della Balia, che haucuano auttorità di prouedere alle cofe oportune per la venuta di Papa Pio Secondo che volena trasferir il Concilio da Mantona a Bologna: & andana parimente in Consiglio quantunque non mettesse il suo voto. Et internenina in dinerse attioni importanti se bene era fanciullo. Fra le quali su mandato da Santi a ricever tre mila fanti . & cinquecento canalle a Caffel Franco che, gli vennero in aiuto da Milano fotto la cura di Galeazzo Maria figliuolo del Duca. Mancato adunque Santi, Giouanni incontanente fu creato Gonfalonier di Giustitia, & Principe del Gouerno, & della Republica Bolognefe: & prefoil poffeffo del palazzo, creò Caualiero Domenico Garganelli. Indi a poco ottenuta dispensa dal Papa , tolfe per donna la Gineura , che era Stata conforte di Santi . Et l'anno seguente fatta vna nobilissima compagnia di cento & quindici gentilbuomini riccamente con oro & con feta addobbati , fua-Milano a visitar il Duca, il quale amando, & Stimandolo molto lo haucua chiamato a se, onde incontrato al Panaco da Sigismondo da Este, & poi alla Lenza da Polidoro fratello del Duca, fu . da lui riccuuto con gratissima accoglienza , & bonorato di vna carica di fei cento huomini d'arme en di trecento balestrieri con fette mila ducati l'anno di pronisione : & nel partirsi fu donato ... di ricchiffimi arnefi & presenti cosi dal Duca, come da Aleffandro Sforza & da altri Signori di quello ftato , Ritornato a Bologna, ancora che Paolo Secondo l'anno 1466. vi hauesse ordinato vn (on figlio di 21 cittadini che steffero in vita sedendo di sei mesi in sei mesiala metà d'essi di mano in mano, & morendo alcuno, soccedessero i primogeniti da 3 o anni in fuset che infieme co Legatiset co Governatori

22.94

¥ 477

tori donesse regger quella città volle che Gionanni fosse capo & Principe di tutti , & del Gonerno , & che egli fedeffe nel primo luogo in Senato, & che hauesse preminenza come a suo arbitrio & che gli foße refa omnimoda & intera obedienza come per ampli privilegi apparisce, la quale egli tenne sempre sotto il predetto Paolo , futto Sisto Quarto, Innocenzo Octano, Alesandro Sesto, & Pio Terzo. Dal qual Sisto: hauendo Gionanni mandato vo Oratore a condolerfi della morte del Cardinal di San Sisto suo nipote , ottenne privilegio, che alla morte fua Annibale fecondo fuo primogenico; d'erà allora di cinque anni , doueBe focceder nel Principato adella Republica & del Gouerno & la confermatione del Datio delle cartelle. Il quale Annibale fu creato Caualiero da Christierno Redi Datia, alla presenza di Roberto Sanscuerino & di Antonio Fantuzzi che gli calzarono gli sproni d'oro. L'anno poi 1477 fecco l'impresa di Faenza per ordine del Duca di Milano, & la restitut a Galeazzo Manfredi che n'era Rato fcacciato da Carlo fuo fratello. Soccorfe la cafa de Medici allora che Giuliano & Lorenzo furono affaliti dalla congiura de Pazzi . onde i Fiorentini veduta la fua grandezza, flaturono volontariamente di darli pronifione di tre mila ducati l'anno . Nel qual tempo Giouanni hauendo hauuto per Annibale fuo figlinolo, la Lucretia figlinola del Duca Hercole Estense, su con bellissima compagnia di ottanta canalli a visitar la nuora a Ferrara. Et il seguente Dicembre si trasferì a Milano con centotrenta caualli a far reuerenza alla Duchessa & al Duca suo fi-Plinolo picciolo fanciulletto, done festeggiato affai, bebbe in dono dal Duca, Cono & Antignate große Castella nella Lombardia, & il Ponte di Pizzigattone . Et quasi nel medesimo tempo riceue per le mani di Filippo Saliruolorator fuo al Re Ferrante di Napoli, priulegio, per lo quale il detto Re lo hauena fatto di fafa Aragona, co suoi figliuoli & discendenti in perpetuo , donandoli l'arme & le dinife Regali con provisione di quattro mila ducati d'oro l'anno & con alquanti corficri in dono. In questo mezo i Vinitiani mosfero l'armi contra il Duca di Ferrara perche Gionanni partitofi di Bologna con mille caualli & con tre mila fanti per aintare il Duca, s'incamino alla volta di Roberto Sanseuerino Capitano de Vinitiani , ilquale bauendo fatto vna fascinata per le paludi, a fin di passar con le genti a Melara & di quindi a Ferrara, fu impedito dal detto Giouanni, che per 10. giorni continoui gli s'oppose gagliardamente. Ma giunto Federigo Duca d'Vrbino in fauor di Ferrara, & continouandofi' · Sec . 1

Democra Grayle

Anni di Christo

uandosi tuttania la guerra: & essendo stato rotto il Duca di Calabria da Roberto Malatesta Generale di Santa Chiesa, la lega già fatta contra il Papa & la Republica Vinitiana, nella quale erano il Re di Napoli, il Duca di Milano, il Duca di Ferrara, il Marchefe di Mantona, il Principe di Bologna, & la Republica Fiorentina, mandò il predetto Giouanni Capitano Generale della lega all'impresa di Forlì , contra il Conte Hieronimo Riario . Ma spiccatosi & Papa da Vinitiani, & adherito alla Lega, hauendo il negotio della guerra mutato forma, Papa Sisto constitui cinque miladucati l'anno di provisione a Giouanni, accioche tenesse quarantaquattro buomini d'arme. Il quale, poi che il Duca di Milano roppe la guerra a Vinitiani che non haueuano voluto pacificarfi con la Lega , si mife a campo ad Afola contra la Republica, facendo dinerfe correrie, & infestando molto i nemici da quella banda . Ma fattasi vitimamente la pace fra la Republica, & gli aleri Signori, Giouanni incorse in assai importante pericolo della persona. Percioche hauendo alcuni congiurati ammazzato Galeotto Manfredi Signor di Faenza, genero di Giouanni, volenano mettersi in libertà. La qual cofa bauendo Giouanni intefa, fu incontanente a Faenza con le sue genti d'arme, o con la fanteria. O occupata la terra, o fatto giurare a cittadini fedeltain mano d'e stor p imogenito di Galeotto . picciolo fanciulletto, mentre che andana penfando qual persona donesse deputare al gouerno del nipote fanciulletto, & dellamadre, i Fiorentini dubitando che quello stato, non ricadesse, col me-20 del Bentinoglio, nelle mani del Duca di Milano: perfuafero i cittadini, & a gli huomini di Val di Lamona, che Gionanni haueßc. fatto ammazzar Galcotto . Perche il popolo che per ordinario non vede più inanzi che l'apparente delle cofe: & crede agenolmente a falfi romori,lenato in arme , fecero prigione Gionanni , & lo condussero nella Rocca di Modiana nelle forze de Fiorentini . Ma peruenuta la nuova di questo fatto a Bologna, si mossero incontanente intorno a quindici mila persone fra gentilhuomini & popolari per andare a Faenza a dare il guasto al contado, & ribauer per forza il Principe loro, madubitando la Gineura fua conforte, donna di molto giuditio & prudente , che questo motto , sdegnando i Faentini non foffe forfe cagione della morte del marito , non volle assentire, onde spediti subito dal reggimento oratori a Fiorenza, al Re di Napoli , a Duchi di Milano , & di Ferrara, & denuntiata da predetts Principi la guerra a Fiorentini : fu rilasciato di prigione, O 46-

& accompagnato a Bologna , dalla quale fu con incredibil letitia. riceunto. Percioche per tre sere continone se ne secero publiche allegrezze, difuochi, di lumiere, di suoni di campane, & di tiri' di artiglierie. Nella dieta poi che si fece a Parma , done s'abboccarono insieme il Duca di Milano, di Ferrara, il Marchese di Mantona, Lodonico Sforza & egli, fu dal detto Duca di Milano creato Gouernator Generale delle sue genti d'arme con provisione di 18. mila ducati l'anno, & data anco carica particolare ad Annibalco suo figlinolo di 300. canalli. Quasi in questi tempi medesimi effendofi finito il palazzo cominciato da Santi , il quale baucua 370. ftanze tutte in volto , con giardini , fontane , & pefchiere notabili diede principio a fare una torre vicina al detto palazzo. nelle cui fondamenta banendo esfo con solennità messo insieme co figliuoli, la prima pietra, Bartolomeo de Roffi l'ono de fuoi fecretari, pofc ne quattro cantoni di effa torre quattro vafi , con medaglie d'oro , d'argento, & di metallo con l'imagine di Giouanni : & ne due cantoni dinanzi fopra i vafi , pofe due piaftre di piombo , doue fi leggenano queste parole. Nell' vna

Anno Salutis 1490. Joann Bentiuolus I I. Reip. Bonon Princeps & columen, Mediolanenfique Generalis Dullor militia Turrem hane extruxis, annum agens atais duodequinquagefimum, in matrimonum habens decus matronarum Junperam Sforiam ex ea liberos numero XI faminas septem, mares vero quatuor. Hamibalem Equi Eem auratum primogenitum, Antonium Galeotum Protbonotariis.

Apostolicum, Alexandrum & ipfum equefiri dignitate decoratum

wouishmum Hermetem.

Nell'altra piastra posta fu l'altro cantone era fcolpito,

Memoria apud posseros dinunrisioris ergò movumentum boc conditum a lounne Bentiuslo II. Patria Reclore Quarto, cui virus & fortuna, cuncia que optari possuma insuanta la città di diuerso. Oltre al predetto edificio i bauendo adornata la città di diuerso. Jale, & di camere comodissime & ricche, posse in fortezza il palazzo del sino lungo obiamato il Bentiuoglio, & quello delle Tom be. & fece tifar le mura al castello di Medgina, & construsse montre di prodestaria di Casaleminese, principio vano ecca cassilla della podestaria di Casaleminese, principio vano reca Cassilgione: e oltrea questi bomissi on gran pagse di paludi & di valli fra San Giovanni, Creualcore, & Santa Agata, onde da gli valli fra San Giovanni, Creualcore, & Santa Agata, onde da gli

Anni di Christo. 1494 buomini di San Giouanni gli furono donate otto poßeffioni , alle quali pofe nome la Gionannina . Et fece venir da Milano vno ingegniero per dar principio al Nauiglio di Bologna, ilquale. fifini l'anno 1494. con gran piacere dell'oniuerfale, & del predetto Giouanni . Ilquale , mostrandone molta allegrezza , ca-Halco col Conte Nicolo Rangone, & con Giberto de Pin accompagnato da diuerfi altri gentilbuomini a Corticella, done prima folenano approdarfi le barche. & quini entrato in vn Bucintoro riccamente adornato di bandiere & d'altri arnesi , venne per acqua perfola città, allaquale era afpettato alla porta di Galiera done s'era fatto il nnono porto: dal Vescouo che sedena sopra vn Catafalco ful Canale in habito Pontificale, da gli Antiani, da Signori del. Collegio, da tutte le compagnie dell'arti & dalla Chieresia, & int giunto, il Vescono benedì il Bucentoro, & l'acqua & diede la benedittione a tutto il popolo. Parena adunque ad ogniuno che il suo stato fose sicuro da tutte le parti & veramente confermato fino a fuoi discendenti, poi che egli estinse perauanti pna congiura de Maluezzi, per laquale effendo spinto dalla terribil natura della sua inquietissima donna ad animazzare & mandare a confini,i cittadini suoi anersari, si era scoperto affatto Signore assoluto della città prendendo l'intero possesso. Nel qual tempo gli nacquero , diuerse occasioni di guerreggiar con molta sua riputatione: percioche. effendo disceso l'anno 1593. Carlo 8. Re di Francia in Italia, & banendo in spatio di pochi giorni occupato felicemente il Regno di Napoli non senza gran timor del Papa , de Vinitiani & del Duca di Milano che lo haucua chiamato, fatta lega fra loro per asalirlo si come fecero al Taro, ottennero dopo varie difficultà, che Giouanni prendendo stipendio da loro, adherisse insieme con la città di Bologna alla Lega . Fu parimente adoperato contra i Fiorentini dalla medesima Lega in aiuto di Pietro de Medui , ilquale essendo fuoruscito tentò con l'ainto di Virginio Orsino suo parente & d'altri Principi Italiani, di ritornare alla patria. Nellequali attioni accomodandosi Giouanni a gli accideti, & all'occasioni della fortuna, s'ingegnaua di mantenere, & d'allargar l'acquistata riputatione, ba uendo sempre l'occhio intento alla conservatione del suo stato , fi come auenne nell'octasione del predetto Carlo che volena tornarca la seconda volta in Italia. Conciosia che dubitando la legache i Fiorencini che erano dalla parte del Ro, non facessero qualthe moto nelle riviere di Genoua, ricercato che affalisse con 200.bno

nni di brifto.

mîni d'arme i Fiorentini da suoi consini, offerendo anco di farli mole ftar da Sanefi , & da Pifani . b bbe promeffa, acquiftando Piftoia; d'eßer mantenuto da loro in dominio . ma trattenendo eßo costoro . 👉 mandati occultamente huomini al Re , del quale effo temeua , si feusò con lui del passato , & chiedendoli venia , promise di non molestar più la Toscana. Ma non molto dopo toltosi dalla sua diuo. tione, & trattandosi da Vinitiani & dal Duca di Milano la guerra di Pisa, condotto a loro Ripendij in comune, il Duca che inganna: ua i l'initiani , operò di modo , che fattolo suo partigiano , gli diede honorata condotta. Et i Fiorentini per confermarlo molto più, condußero al foldo loro Alegandro fuo terzo figliuolo. In quel mezo venuto Beumonte verso Bologna per ordine del Re di Francia che haueua occupato il Ducato di Milano , & preso Lodouico Sforza: & andando imponendo grossissin e taglie a quei Principi c'hauessero dato fauore a Lodonico, si voltò contra Giouanni , il quale per non incorrere in peggio, venuto a gli accordi, si com. pose con lui in quaranta mila ducatt: & il Rel'accettò di nuono con la città nella sua protettione, ma con espressalimitatione, di non. pregindicare alle ragioni che la Chiefa hauena nella detta città . La qual limitatione fu poi quasi la sua rouina per l'attacco ch'ella diede,a Cefare Borgia, fig. di Papa Alessandro Sesto, ilquale deliberato d'occupar la Romagna, & bauendo per ciò col fauor del padre ottenuto in Concistoro titolo di Duca di quella provincia, & hauutane anco l'inuestitura, s'era messo per la prima, ad espugnar Faenza Ma eßendofi i Paentini difefi valorofamente , aintari anco dalla Stagione, & veduto il Papa l'ostinarione di quel popolo, moße accordo con loro, col mezo di Gionanni zio del Sig. di Faenza. Es bauendo promesso al derto Sig di farlo Cardinale, & di fare anco Cardinale il Pro thonotario figlinolodi Giouanni; con questo che Faenza gli foste consegnata libera, che Gionanni pagasse una certa quantità di danari al Papa, & che gli concedesse Castel Bolognese: la pratica. non bebbe effecto Percioche ritornato il Borgia focto Faenza l'hebbe a patti, & fcorfo por ful Bolognefe , afsalto & prefe Caftel S. Pievo bauendo disegnato di mutar lo stato in Bologna . Ma essendose Gionanni assicurato de sospetti con la morte d'alcuni, fra quali on fu Agamennone Mariscotto huomo di seguito & di auttorità, ricorse visimamente al Re. Onde mentre che il Borgia procedeua gagliardamente nel suo desiderio, il giorno medesimo ch'egli prese Castel San Piero posto quasi ne confini fra Imola & Bologna,

Anni di Christo. gli fu fatto intendere per nome del Re di Francia, che non passasse più inanzi contra Gionauni, perche s'era obligato alla difefa della fua per fona, & della città inficme. Per la qual cofa il Borgia con mol to suo dispiacere, & del Papa ebe ricordana al Re la limitatione po-Sta nella protettione del Bentinoglio, ma interpretata per allora a modo del Re che dicena, che quella eccettione espresa di non pregindicare alla Chiefa, s'intendeua di quelle ragioni, o preminenze ch'al lora la Chiefa vi possedeua: percioche intendendo indistintamente, er non secondo il suon delle parole, come pretendeuano i Curiali di Roma, sarebbe stata cosa vana a Bologness, & a Bentiuogli l'hauerli ricenuti nella sua protettione, leuato l'animo da quella impresa, si conuenne, col mezo di Paolo Orfino, con lui, che gli deffe paffo & vet tonaglia per il contado, che li pagasse ogni anno noue mila ducati, che lo seruisse di cento huomini d'arme pagati, & mille fanti per an dar a voltar lo stato di Fiorenza, & che di più li consegnasse Castel Bolognese . Con tutto ciò non ando molto, che aspirando il Borgia all'Imperio della Toscana, & dubitando Giouanni, ch'egli non machinaße contra il suostato, si riduße ad babitar nel palazzo publico. Es gli Orfini, i Vitelli, & i Baglioni, vedendo i progreffi del Borgia, fecero vna dieta alla Magione su quel di Perugia, doue trouatosi Annibale Bentinoglio per nome di Gionanni suo padre, s'accordarono insieme per la salute comune, disegnando fra tutti loro 700. huomini d'arme, 400 balefirieri, & 4. in 5. mila fanti, con penfiero di romper prima nello flato d'Urbino , che'l Borgia hauena tolto a Guido Baldo da Montefeltro. Nel qual tempo il Borgia, dopo la partita del Re di Francia di Lombardia, bauendo banuto promessa dal Re di 400. lancie, se ne tornò di nuouo per far l'impresa di Bologna, sapendo molto bene che gli Orfini non vi concorrerebbono , per effer pareti di Giouani. Et poftofi in Imola andana teporeggiado per riordinarfs di gente d'arme, o per aspettar le genti Francesi Ma Gionanni scorfeggiando con buon numero di fanti verso castel S. Piero & predado el paese, Giulio Orfino trattò la pace, fra i Sig. collegati, & il Papa. Laquale coclufa (che fu poi la morte di Paolo Orfino , di Vitellozzo Viselli, di Oliverot: o da Fermo, & del Duca di Granna che perderono la vita a Sinigaglia tolta loro dal Borgia) Gionani che n'era esclu for percioche da collegati furono rimeffe le cofe di Bologna liberamen se nel Borgia, nel Card. Orfino, & in Pandolfo Petrucci Sig di Siena? sdegnato per veder ferme le cose d'altri & le sue lasciate in copromes fo , fece col Borgia vn'altro accordo da parte , nel quale s'obligò a darli

darli to.mila ducati l'anno: & il Borgia all'incontro promisse di no molestarlo in conto alc uno. Et oltre a ciò fu conuenuto, che Costanzo primogenito d'Annibale, piglia se per moglie come fosse in etd, vna nipote del Papa, fig. del Borgia: & che fra S. (biefa, & cafa Bentino . glia, & il Duca Borgia fosse pace, & confederatione perpetua. La qual compositione su tato cara al Pontesice, che per Carlo Grato ora tor di Giouanni a Roma gli mandò a Bologna la confermatione, con bolle d'assolutione, caso che Giouanni, & i figlinoli fossero incorsi in qualche indegnatione, & censura, & con la riconferma de privilegi, & della innestitura di Principe della Rep. di Bologna. Fatto questo accordo, & venuto a morte il Pontefice, dopo il quale focceffo Pio 2. che viße pochissimi giorni, fu assunto al Papato Giulio 2.da Sauona: forto ilquale lo stato de Bentinogli (quantung; foffe con varie difficul ta principiato & mantenuto con tutti quei mezi che si conuengono ) non poté più lungamente durare, si che essendo cominciato da vn Gio uanni, non finisse anco in Giouanni . Conciosia che'l predesto Papa ch'era huomo d'animo terribile, & tutto volso, per mal destino allora d'Italia, all'accrescimento degli stati di S. Chiesa, consumò tutto il Pontificato nell'armi. onde desideroso oltre modo (per honore, & per veile)di liberar Perugia, & Bologna dalle mani de Baglioni, & de Bentiuogli, hauendo insperatamente hauuta Perugia da Gian Pao lo, si voltò all'impresa di Bologna , & volle andarui in persona . Et con tutto ch'el Re di Francia gli haucse negato l'aiuto suo per hauere in prottesione(come s'è detto)il Bésiuogli, nodimeno sforzato dal l'impero del Papa che volcua ad ogni modo quella città, gli concesse Ciamonte con 500. lancie. Questa concessione non creduta mai dal Bentinoglio fu l'esterminio suo. Et hauendo pensato d'andare insieme in persona co fig. a piedi del Papa, si come haueua già satto il Baglione, sperado di trouare in lui qualche pietà fu dalla contradittione del la moglie impedito. onde sentendo la mossa del Papa, dubitò di quello che gli auenne. fonciofia che'l Papa giunto a Cefena, gli fece intendere sotto granis. pene spirituali & temporali che si donesse partir di Bologna . All'incontro Giouanni fatta la mostra delle sue genti . 👉 diuisa la città in 4. parti consegnandole in guardia a suoi 4 figliuoli, & proueduto di terrapieni, & d'ognialtra cosa interno alle mura, speraua se non esser difeso, almeno di non essere offeso da Francesi: attento che'l Re ricercato da lus d'aiuto, secondo gli oblighi della protettione, gli baueua risposto che non potena opporsi con l'armi all'impresa del Papa: ma che però non gli darebbe nè danari, nè genti. 14 3

Onde

Anni di Christo.

Ande Gionanni su queste parole si considana di poter resistere al Papa. Ma fentito poi che Ciamonte venina, dolendofi della poca fede del Ke, & perduta ogni speranza , mandò à Ciamonte a fargli intender la sua volonta. Il quale arrivato a Castelfranco, ausò Giouanni, che il Re non volendo mancare all'obligo suo intendeua di con feruali I suoi beni, & d'operar si fattamente col Papa, che lasciando eßo Bologna alla Chiefa, vi potrebbe habitar sicuramente con la roba, & co figlinoli, quando però obbediffe a mandati del Papa in termine di 3. giorni. Abbandonatosi adunque del tutto, & risposto di volersi rimettere all'arbitrio del Re, supplicandolo che operasse col Papa quanto hauena detto, fu conchinfo che a Gionani, alla moglie, & a figliuoli foffe lecito di partirfi ficuramente della città, & di fer marfi in qualunque luogo voleßero fu quel di Milano. (be poteffco vendere & canar di Bologna tutti i fuoi mobili & che non foße molestato de beni immobili cli esso possedena legitimamente. Ottenuto adunque pn (aluocondotto da Ciamonte con 12000 ducati, li parti di Bologna del 1506 a 2 di Nouembre la notte seguéte co figliuoli, & co fautori (lasciandoui la Gineura, accioche potessefar danari di quel che restaua, ch'era gran fomma di grascie d'ogni ragione) alla somma di 600. caualli , & passando per lo campo de Francesi, si con duffe a Ferrara, & di quindi a Milano con Aleffandro fuo figliuolo ricenuto da Monfig. d'Allegri, & da Galeazzo Pallanicino, & Annibale con Hermes prefero la via di Ferrara. Dopo la coftui partita i Bolognesi mandarouo al Papa , a concederli la città , la qual riceunta con infinita allegrezza, vi fece vna folenniffima entrata. a o del mefe nel qual giorno la Gineura se n'osci con le nuove per la via di Ferrara . Et il popolo in gratia del Papa , roninò il bellissimo palazzo del Bentiuoglio, ordinato già dal juo primo auttore a ornamento di Bologna, & d'Italia . Altri dicono che il Papa pieno di vna ignobile & perciò vergognosa collora, comandò che soffe disfatto allora ch' Annibale venne dopo la morte del padre a Bologna per ribauerla . Ora Gionanni ridotto a Buffeto castel del territorio di Parma, fu alloggiato da Pallanicini suoi parenti. Quini penfando continouamente come potesse ritornare in cafa , gli manco la moglie morta da subitano dolore : percioche l'era venuta nuoua. che affrettandosi troppo volontarosamente di tornare alla patria. fopragiunti dal Cardinale da Este, & da Lodonico Conte della Mirandola che fauoriuano il Papa, erano Stati rotti per via, & vergognosamente sbandati, per la qual cosa il Papa sdegnato bauca fatto

imbiccare i cagnotti de Bentiuogli. Giouanni poi disperato anco egli dell'aiuto de Francesi , bauendo consumato i suai tesori , venne a morte in Milano l'anno 1508. del mefe di Febraio di età di feffantafei anni , bauendone signoreggiato quaranta a punto , & fu feppellito nel monistero dell'Oßernanz a nella predetta città. Fu questo buomo riputato molto felice , il quale (dice il Guicciardino) morì di dolor d'animo, non assueto, inanzi che fosse scacciato di Bologna, a fentir l'acerbità della fortuna effendo prima stato lungo tempo felieiffimo di tutti i Principi d'Italia, & estempio di prospera fortuna . perche in spatio di quaranta anni, ne quali dominò Bologna ad arbitrio fuo , nel qual tempo non che altro non fenti mai morte d'alcuno de suoi , haueua sempre hauuto per se , & per i figliuoli condotte , prouisioni , & grandissimi honori da tutti i Principi d'Italia, & liberatosi sempre con grandissima facilità da tutte le cose che gli si erano dimostrate pericolose . Fece Giouanni edificare in San Iacomo di Bologna vna ricca & bonorata cappella . nella quale fu posta. la Statua equestre di Annibale suo padre. done dalla parte destra fi legge .

Quid cog itas ? quid instaris ? datum est desuper .

& dalla finistra é fcritto ,

Respice er bumiliaberis .

& più di fotto fono intagliati gli infrascritti versi 1458. Quo nemo veilior patria, nec pace, nec armis

Bentiuola gentis Hannibal bic situs est Expulit is dudum postessa ex vrbe Tyrannum.

Et profugos ciues reftituit patria.

. A quibus ingrata , scelerata morte peremptus , Sed meritum sumpsit factio supplicium,

Nam sceleris tanti affinis quicunque fuißet . Hic ferro aut flamma premia digna tulit .

Vi si vede parimente vn quadro, done è ritratto il detto Giouanni. con la moglie, & co figliuoli cost femine, come maschi, & di sotte è feritto.

Me patria & duces cara cum coniuge natos Commendo precibus, virgo beata tuis.

MCCCCLXXXVIII Augusti.

Lascio di seil predetto Principe, quattro maschi & sette femine . I maschi furono Annibale primogenito, Antonio Galeazzo, Ales-Sandro & Hermete.

Anni di Chiifto.

Ande Gionanni su queste parole si considana di poter resistere al Papa. Ma fentito poi che Ciamonte venina, dolendofi della poca fede del Re, & perduta ogni speranza , mando a Ciamonte a fargli intender la sua volonta. Il quale arrivato a Castelfranco, auisò Giouanni, che il Re non volendo mancare all'obligo suo, intendena di con fernali ! fuoi beni, & d'operar si fattamente col Papa, che lasciando eßo Bologna alla Chiefa, vi potrebbe habitar sicuramente con la roba,& co figliuoli, quando però obbedisse a mandati del Papa in termine di 3. giorni, Abbandonatofi adunque del tutto, & risposto di volersi rimettere all'arbitrio del Re, supplicandolo che operasse col Papa quanto haueua detto, fu conchinfo che a Giouani, alla moglie, er a figlinoli foffe lecito di partirfi ficuramente della città, er di fer marfi in qualunque luogo vole Bero fu quel di Milano. Che poteffco vendere & canar di Bologna tutti i suoi mobili & che non foße molestato de beni immobili ch'effo possedeua legitimamente, Ottenuto adunque pn faluocondotto da Ciamonte con 1 2000.ducati, fi parti di Bologna del 1506 a 2 di Nouembre la notte feguéte co figlinoli, & co fautori (lasciandoui la Gineura, accioche poteßefar danari di quel che restaua, ch'era gran fomma di grascie d'ogni ragione) alla fomma di 600. caualli , & paffando per lo campo de Francesi, si con duffe a Ferrara , & di quindi a Milano con Aleffandro fuo figliuolo ricenuto da Monfig. d'Allegri, & da Galeazzo Pallanicino, & Annibale con Hermes presero la via di Ferrara. Dopo la costui partita i Bolognesi mandarouo al Papa , a concederli la città , la qual riceunta con infinita allegrezza , vi fece vna folennissima entrata. a 9 del mefe, nel qual giorno la Gineura fe n'ofel con le nuore per la via di Ferrara . Et il popolo in gratia del Papa , rouinò il belliffimo palazzo del Bentiuoglio, ordinato già dal juo primo auttore a ornamento di Bologna, & d'Italia . Altri dicono che il Papa pieno di vna ignobile & perciò vergognosa collora , comandò che fosse disfatto allora ch' Annibale venne dopo la morte del padre a Bologna per ribauerla . Ora Gionanni ridotto a Buffeto castel del territorio di Parma, fu alloggiato da Pallauicini suoi parenti . Quiui penfando continouamente come potesse ritornare in cafa , gli manco la moglie morta da subitano dolore : percioche l'era venuta nuoua. che affrettandosi troppo volontarosamente di tornare alla patria. fopragiunti dal Cardinale da Este , & da Lodonico Conte della Mirandola che fauorinano il Papa, erano Stati rotti per via, & vergognofamente sbandati, per la qual cofa il Papa sdegnato bauca fatto

Anni di €hrifto. 1508

îmbiccare i cagnotni de Bentiuogli. Giouanni poi disperato anco egli dell'aiuto de Francesi , bauendo consumato i suoi tesori , venne a morte in Milano l'anno 1508. del mese di Febraio di età di sessantalei anni , bauendone signoreggiato quaranta a punto , & fu sep. pellito nel monistero dell'Oßernanza nella predetta città. Fu questo buomo riputato molto felice , il quale (dice il Guicciardino) morì di dolor d'animo, non assueto, inanzi che fosse scacciato di Bologna, a Entir l'acerbità della fortuna essendo prima stato lungo tempo felicissimo di tutti i Principi d'Italia, & essempio di prospera fortuna , perche in spatio di quaranta anni, ne quali dominò Bologna ad arbitrio fuo , nel qual tempo non che altro non fenti mai morte d'alcuno de suoi , haueua sempre hauuto per se , & per i figliuoli condotte , prouisioni , & grandissimi honori da tutti i Principi d'Italia, & liberatosi sempre con grandissima facilità da tutte le cose che gli si erano dimostrate pericolose. Fece Gionanni edificare in San Iacomo di Bologna vna ricca & bonorata cappella . nella quale fu postala Statua equestre di Annibale suo padre. doue dalla parte destra s legge .

Quid cogitas ? quid inftaris? datum est desuper .

& dalla finistra e fcritto,

Respice & humiliaberis .

più di fotto fono intagliati gli infrascritti versi 1458. Quo nemo vtilior patria, nec pace, nec armis Bentinola gentis Hannibal hic fitus est

Expulit is dudum poseffa ex vrbe Tyrannum.

Et profugos cines reftituit patria .

. A quibus ingrata , scelerata morte peremptus , Sed meritum sumpsit factio supplicium,

Nam sceleris tanti affinis quicunque fuißet . Hic ferro aut flamma premia digna tulit .

Vi si vede parimente vn quadro, doue è ritratto il detto Giouanni con la moglie, & co figliuoli cosi femine, come maschi, & di sotte e feritto .

Me patria & duces cara cum coninge natos Commendo precibus, pirgo beata tuis.

MCCCCLXXXVIII Augusti.

Lasciò di se il predetto Principe, quattro maschi & sette femine . I maschi furono Annibale primogenito, Antonio Galeazzo, Ales-Sandro & Hermete .

1501

piacere del Reggimento di Bologna nel quale era fommamente in gratia, che nel partinfi per Fiorenza, fiu da lui prefentato d'un bel-liffimo canallo di prezzo di 400. duesti. Ricondotto poi di unono da Fiorentini con 200. buomini d'arme, co cento cana i eggieri 
andò per loro alli imprefa di Tufa. Et l'anno 1501. Fia glinno da 
grado di Confaloniero di Giustitia nella fiua patria. Ricuperato lo 
state da Annibale fiuo fratello, fiu in Francia con trenta canalli a 
render gratte a quel Re che baneffe rimesfo in cafa la fiua famiglia. Laficò di se et della moglie un figliunolo, chiamato Sforza, il quale 
fu cenuso à battefimo dal Cardinale da Este. co dal Marchefe di 
Mantona, et morì gionane in Milano. Laficò parimente Violante 
che fa moglie di Gian Paolo fratello di Francesco Duca di Milano. 
et la Gineva moglie di Gionanni Marchefe del Finale.

1493

Ermese »ltimo figlinolo di Gionanni, fu creato Canaliero dal Duca di Ferrara l'anno 1492. Et anco esfo fu a S. facomo di Galitia . Et ritornato, aiutò nelle difgratic della fua famiglia non pur fe medefimo, ma il Principe Annibale suo fratello . Percioche era di molto valore : quantunque taßato da gli scrittori di crudelià. Percioche nella occisione che si fece de Mariscotti per sospetto sparso in Gionanni con arte dal Valentino , accioche fi faceffe con quell'atto più odiofa la sua città: su contra il voler di suo padre, ministro di quell'empio fatto, con molti altri gionani in compagnia . accioche per la memoria dello hauere imbrattate le mani nel fanque de Marifcotti : fossero costretti essendo fatti nemici di quella famiglia, a desiderar la consernatione di quello Stato. Alla fine morì nel fatto d'arme che si fece a Vicenza, & lasciò di lacoma fua donna , figliuola di Giulio Orfino tolta da lui a contemplationel del Duca Valentino, Giouanni, che fu padre d'Ermete, il quale genero Lodonico & Giouanni che vine al presente. Delle figlinole del Principe Gionanni, la

Bianca fu conforte del Conte Nicolò Rangone, il quale fu fatto Capitano dalla Communità di Bologna delle sue genti d'arme.

Francesca forella di Bianca fu data a Galeotto Manfredi Sig. di Faenza & poi al Conte Guido Torello.

Leonora forella di Francesca, bebbe per marito Giberto figlinolo di Marco de Tij Signor di Carpi.

Violante forella di Leonora fu donna di Pandolfo Malatesta siglinolo di Roberto Signor di Rimini, persioche il Re di Nepoli volle che Gionanni la desse al desto Pondolfo "ch'era allora in ci dat deteci an-A 4 ni. & ni. &

Anni di

ni . & la funciulletta de hauena otto . & fu mandato Raimonda Malatella zio di Pandolfo a conchiudere il parentado . per lo quale fi fecero fofte celebri, cofi per la parte di Giouanni fuo padre..., che tenne corte bundita tre giorni, come per quella de Signori del Reggimento.

Laura sorella di Violante, fu consorte di Gionanni fratello del Marchese di Mantona, il quale essendo venuto a Bologna, quella medesima sera che egli giunse l'ottenne col mezo di Carlo Grato Capita-

no di genti d'armi di Gionanni.

Ifotta forella di Laura fu data a Ottaniano Riario Signor di Forlì, ma refiata redona fi fece monaca. Et delle 4. infraferitte naturali

Grifeide forella di Ifotta, ma naturale, hebbe per marito Saluttio Guidotti, &

Lisabetta parimente naturale, su di Lattantio Bargellino, per la quale si secero pompose nozze & reali.

Scmiramis forella di Lifabetta per madre, & naturale, si maritò prima a Gian Felisini, & poi a Giorgio Manzuoli. &

Lucia anco ella naturale ad Aleffandro Manzuoli.

Annibale 2. primegenito di Giouanni 2. Quinto Principe & vltimo di Bologna fu in età di g. anni, conformato da Papa Sifto Quarto per bolle & prinilegij nella soccessione di Bologna, caso che suo padre premorifie. Fu parimente creato (analiero dal Re di Datia, ilquale andando a Roma passò per Bologna , & fu raccolto con gran cortesia da Bentiuogli & dalla Città. Nella qual ceremonia di Canalleria, Roberto Sanfeuerino Capitano illustre de fuoi tempi & Antonio Fantuzzi gentilhuomo de primi di Bologna gli calzarono gli fproni d'oro, si come di sopra s'è detto . Et percioche il padre disegnana di fermar lo ftato suo con parentadi poteti per ogni enento di adnersa forenna, co quali oltre allo honorarsi, potesse anco hauer modo di difendersi da suoi nemici, volle che Annibale prendesse moglie bonorata . O gli diede la Lucretia figlinola di Hercole Primo Estenfe, Duca di Ferrara. Ilquale la condusse a Bologna l'anno 1487.con popa degna d'esser nota a , percioche hauendo inuitato alle nozze cutti i Principi & Sig. d'Italia, & essendo venuti ad honorarle gli ambasciadori de potentati con altri gentilimomini & Canalieri al numero di 3. mila persone : gli sposi presentati da tutto l'Universale di vicclussime robe per valuta di 15 mila ducati: si tenne per tre giorni Corte bandita con tanta magnificenza che per molti anni innanzi sou ne fu vednta altra tale in Italia. Conciofia che oltre alle gioftre, lefe-

tier in Gongle

le feste, i bagordi, le musiche & gli altri trattenimenti che si danno in cofi fatti aunenimenti , tutte le donne & gli huomini della città erano riccamente vestiti & addobbati di drappi d'oro, di argento, di feta, & d'altre forti a vari lauori & liuree. Ma il connito del primo giorno che durò otto hore fu veramente reale, & perche vi furono da 26. Sculchi vestiti d'oro & d'argento con collane & perle in quantita fu gli babiti loro: & furono presentati 28 messi, o forti, o piattidi vinande, con rappresentationi d'animali di Zucchero lauorato in diver se maniere : con tanto piacere or maraviglia d'ogniuno, che in quel tempo ne fu facta memoria da dinersi scrittori fra quali feriffe questa pompa distefamente Giouanni Sabatino de gli Arienti. Non molto dopo Annibale fu condotto dalla Rep. Fiorentina con ducento caualli & Dalla quale chiamato l'anno sequente, andò con cento caualli & con mille fanti contra i Genouesi onde peruenuto all'effercito che era a Sarzana & Sarzanello fotto la condotta del Conte di Pitigliano : feportò di maniera in quelle fattioni , che fi rieuperarono le predecte terre con molso honor suo. Haunta poi carica di trecento caualli dal Duca di Milano: fu ad bonorar le suca nozze con honoratissima compagnia, percioche Gian Galeazzo tolfe allora quella Ifabella figlinola del Duca di Calabria, che fu poi la Provina d'Italia per la venuta di Carlo Ottano. Ma l'anno 1480. il primo di Nouembre Annibale entrò con celebre & bella pompa Gonfaloniero di Giustitia . Ne molto dopo fu a Mantona con la sua donna, accompagnato dal sonte Nicolo Rangone, & da Giberto Pio suoi cognati, con dinersi electissimi Canalieri, a fare honorco alle nozge di Francesco Gonzaga Marchese , che haueua colto per donna vna fi linola del Duca di Ferrara. done fattasi vna notabil giostra , Annibale che era destrissimo, & forte della persona, & eccellente & famoso in cost fatte cose: dopo il Marchese ne riporto la vittoria, & il premio. Et percioche in questempi eraftato celebrato un torneo, che fu molto illustre, nella città di Fiorenza da Lorenzo de Medici , del quale Angelo Politiano dottissimo buoma di quei secoli lasciò con bellissimi versi perpetua memoria, parue al Principe Bentinoglio di celebrarne pn'aliro nel giorno della festiuità di Si Petronio , in questa maniera . Si finse , che nella sua corte era venuto vn. vecchio per chiarirsi di questo dubbio: qual possa più nelle humane operationi , o la Forsuna , o la Sapienza , & proponena, che non si potendo ciò chiarir con disputa: fi venisje al cimento dell'armi, & ordinò due Capitani: l'ono che softe-

nesse le ragioni della Fortuna , & fu Annibale , & l'altre quelle della Sapunza, & fu il Conte Nicolò Rangone, con 60 canalli per no, dinifi in fer fquadre a diece per fquadra: tutti vestiti conbabiti differenti l'ano dall'aliro . Conciofia che as fi vedeuano foggie alla Italiana, alla Francese, alla Tedesca, alla Ungara, alla Turchesca, alla Persiana, & alla Moresca. & il medesimo fufatto dall'algra parte : fuor che contra i Mori furono contraposti hnomini faluatichi. Comparirono adunque costoro il predetto giorno, nello steccato fasto in piazza, done erano aspettati da numero grandiffimo di gentildonne gentilbuomini, & Canalieri, olere al popolo cosi della terra, come forestieri, allogati sopra fortissimi palchi tutti ornati di razzi . Ginnsero prima i Caualieri della Sapienza vestiti di azurro, capo de quali era il Rangone i go dinanzi allas Jua schiera erano prima condotti alcuni Corfieri coperti didrappi d'oro con ricchi fregi , & ricami di perle . Segmua poi un carro tirato da due palafrem coperti di veluto turchino , & lauorato di oro con bell'arte : Jul qual carro fedena la Dea della Sapienza , & hanena attorno Platone , Q. Fabro Muffimo , Carone, & Scipione Nafica, & preso al carro venina il Conte con entri i Canalicri della sua parte. All'incontro poco dopo giunse Annibale co suoi Caualieri vestiti di verde, con molte trombe inanzi, & con bellissimi. corsieri coperti riccamente, & dietro a questi era il carro tirato da due palafreni coperti di drappo di fera verde, & ornato a maraniglia, sopra il quale sedena la Dea della Fortuna, attorniata, da Giulio Cefare , da Ottaniano Angusto, da Adriano , & das Metello: dopo il qual carro compart Annibale co fuoi Cavalieri. capo d' vna squadra de quali fu Giberto de Pij, che si facena andare inanzi tre belliffimi corfieri coperti di drappo d'oro & d'argento, due minotauri, vn Grifone, vn' Aquila negra, & il suo cauallo hanena coperte le gambe di pelle di Leone. Questi tutti, dopo baner passeggiato per vu pezzo il campo, attaccarono finalmente la mijehia & il torneo. & combattendo prima con gli stocchi, & poi con le mazze, Annibale resto vincitore, & per fentenzas de Giudici hebbe il prezzoche fu 20. braccia di drappo d'oro: con. tutto che dall'altra parte foßero Canalieri di molto valore & potere , & fragli aliri Gionanni suo padre , & Antonio Bentiuoglio. Fu poscia Annibale alle nozze di Lodonico Sforza Duca di Bari Suo cognato. Nelle quali, bauendo Galeazzo Sansenerino baunto l'honor della giostra che vi si fece per vua botta di più , Anni-

bale virappe noue lancie con molea fualote. Si come dopo nelle nozze d' AleBandro suo fratello vinfe anco quell'altra gioffra che vi fi fece con gran frequenza della nobiltà Italiana. Le quai tutte cose ho voluto notare, accioche per la comparatione si possa vedere , quanta fia la differenza di questi tempi nostri quasi infelici ,a quelli, ne quali fioriuano abbondantemente le ricchezze, quasa. in ognicittà. Indi a poco tempo Annibale fu di nuono ricondotto da Fiorentim con quattrocento buomini d'arme con fedici Stradiotti, & fedici baleffrieri a canallo : nella cui partita da Bologna il Reggimento gli fece dono d'ona sopranesta d'oro damaschino conona celata guernita di finissimo argento. Passo parimente in aiuto: del Duca di Calabria ch'era andato ad opporsi a Carlo Ottano ritornato in Italia per le cose del Regno di Napoli. Et trouatosi alla coronatione di Lodonico Sforza a Duca di Milano, hanuto da lui cinquanta buomini d'arme & da Vinitiani altrettanti con affat groffa provisione : nel fatto d'arme al Taro col Re di Francia, fu principalissima cagione della salute dell'effercito Italiano. Ma ritornato a Fiorenza con cento buomini d'arme, & con due compagnie di bale-Arieri , & di Stradiotti , fu contra i Pifani . S'affaticò parimente con ducento buomini d'arme per rimettere in casa Pietro de Medici fuorufcito. Ma mutatofi poi le cofe d'Italia, & venuto Lodonico Duodecimo per la ricuperatione di Milano, del quale temenano tutti i Regoli di questa pronincia , salvò le cose del suo stato , & della famiglia con quarantatre mila ducati ch'egli li diede in prefto. Pervioche toltolo in protettione, lo favori per vn pezzo dalla Chiefa, & dal Duca Valentino ch'ardena di immenso desiderio di occupar la città di Bologna. Il quale banendola affattata , es credendo al ficuro di foggiogarla: fu ful più bello della fua speranza abbandonato da gli Orfini, da Pandolfo Petrucci, & da Baglioni, che non. vollono mancare alla promeßa loro fatta a Bentinogli , alla dieta della Magione. perche effendo il Duca aftretto a ritirarfi in Imola: Annibale & Ermete suo fratello psciti di Bologna a none bore di notte con molte genti d'armi per opprimerlo trouarono la città munita & ben guardata . & nel ritornare a dietro fecero großa preda di bestiame su quel contado & particolarmente de muli del Duca. il quale trouandoss al diserto s'accordò co Bentinogli . Si traffer) poi Annibale a Pifa con cento buomini d'arme, & cento fra baleftrieri & Giannizzeri, done venuto a fatto d'arme con Bartolomeo d'Aluiano Capitano Generale de Pifani, lo ruppe con molto

Anni di Christo.

honor suo presso a san Vicenzo. Ma poi che l'infelice fato di cost chiara famiglia permife ch'ella fosse scacciata di Bologna, si come di sopra s'è detto, & che Papa Giulio Secondo, ne diuentasse per nome di Santa Chufa illustre posseditore, douendo ragioneuolmente soccedere al padre secondo la forma de prinilegi loro banuti da tre fommi Pontefici , tronandosi fuoruscito di quella città ch'egli haueua per tanto tempo signoreggiata con tanta dolcezza : tronò fautori di dentro che trattarono di rimetterlo in cafa. Pereioche hauendo i Fantuzzi , i Rinucci , & i Caprara tentato di darli vna porta , operando men cautamente di quello che bifognaua in tanto negotio, il trattato fu scoperto. Con tutto ciò tumultuando la parte sua: & ordito di nuovo, nuovo intendimento co suoi partiali amici, Annibale fatto quattro mila persone fra Saffnolo. Spilimberto, & altre castella, & accompagnato dal Conte Guido Rangone, & da Alessandro de Pij, s'aniò a Bologna, done per via hebbe la fortuna contraria anco questa seconda volta.: percioche venuto a luce quanto s'era tramato rimafe escluso . Et ancora che il Conte Guido vn'altra volta andasse di notte per entrar nella città , perche il popolo s'era follenato : giunto per far lo effecto: troud il popolo acquetato. Ma poco poi rinacque viuna. speranza in Annibale di ricuperare il suo stato. Conciosia che hauendo il Papa moße l'armi contra Alfonso Duca di Ferrara, il quale fu fanorito dalle forze Francesi , Annibale , secondo las forma dell'antica protettione del detto Re, accostatosi con le suco forze al Duca, ricuperò assai castella del Modonese: & spintosi co Francesi verso Bologna, rihebbe Spilimberto. Et scorrendo bene spesso Ermete suo fratello che si trouana a Confortino, con vna banda di canalli fino su le porte della città, mentre che il Papa si tratteneua a Rauenna, Lorenzo Ariofti, rotta la porta di San Felice, o fatto segno al Bentinoglio con fuochi dalla torre de gli Afinelli , messe dentro Annibale con cento huomini d'arme , & con venticinque canai leggieri . Il quale con Ermete, & con Costanzo suo figliuolo fu riceunto dal popolo con incredibile letitia. Es effendo fopragiunto Aleffandro: prefero il palazzo, corfero la terra, & raddoppiarono le guardie alle porte della città. La onde il Cardinal di Paula che vi era Legato , sbigottito sifuggi a Rauenna , doue fu ammazzato da Francesco Maria Duca d'Vrbino ; con molta displicenza del Papa. al quale poco inanzi l'Imperadore baueua. fatto intendere che non douefe più oltre procedere a danni di Ferrara,

rara , & che rimetteffe in cafa i Bentiuogli . 7 quali in tanto haunto il castello & la Rocca , la distrussero fino in terra : & Annibale fu dal confenso Comune di tutto il popolo riconfermato per Principe del Gouerno , secondo la forma de printegi Papali . Et riformati gli huomini del Reggimento gli ridusse a trenta, i quali poi dinentarono col tempo quaranta, si come sono al presente. Et volle che il Gouernatore che si era per tema ritirato preso ad alcuni suoi amici, ritornasse in palazzo, rsandoli tutti quei termini di cortesia ch'egli pote per sicurarlo. Fece pot per publico bando intendere ad ogniuno, che chi pretendena alcun. credito con la cafa sua o suoi figlinoli & fratelli, si facesco inanzi che sarebbe amoreuolmente pagato, & sopra ciò fece deputatione di otto gentilbuomini che vedessero le sue ragioni. Ma non molto stante , effendosi il Papa disposto di scacciarlo di stato , cominciò a far massa di gente a Imola per che Annibale baunto ricorfo al Re di Francia, hebbe da lui 400. lancie, & estofece 100. cauai leggieri con affai buon numero di fanti , con la qual gente, venuto l'estercito della Chiesa al fiume di Lidice . Annibale pscito fuori tentò di tirare i nemici a battaglia con una fattione affai leggiera, ma essi ricusarono di combattere. In quel mezo tennero pratica d'entrar una notte in Bologna per porta S. Vitale. Ma fopragiunte ad Annibale in quella noste alle 5 bore 150 lance Scozzesi ch'erano nella città in suo aiuto, i nemici non vedendo il contrafegno ordinato con quei di dentro , & fentendo la costoro arriuata, si ritirarono con loro grauissimo danno. Percioche Annibalco dando loro alla coda , mentre fe n'andauano a Castel San Piero , ne occife & prese molti . Ma ritornato di nuono il Papa su la voglia delle cofe di Bologna, & preparate genti con l'aiuto del Re di Spagna , Annibale, creato on configlio d'octo nobili de quali fece capo Ermete suo fratello, per consigliarsi con loro del tutto, & fatte genti & provisione di danari, & fortificate le mura col gettar a terra la Torre della Porta Stra Castiglione per rispetto dell'artiglia ria de nemici, essendo ella troppo alta, ricene dal Re di Francia 400. buomini d'arme, & 12. pezzi d'artigliaria dal Duca. In tanto Peffercito Papale fotto la cura di Fabritio & Marc' Antonio (0lonna, accostato a S. Michele in Bosco, tagliato il Canale del Rheno. fu piantata l'artigliaria nemica fra il Baracane & San Stefano, con la quale dando tutta notte la batteria, dierono il giorno sequente l'affalto, & faliti alcuni di loro fu le mura : furono coraggiofa-

Anni di Christo.

1513

giosamente rigetttati tolse due insegne, feriti molti, & morti intorno a 30. di loro, senza poco danno di quei di dentro de quali ne restarono folamente cinque feriti . L'altro giorno minando & battendo mandarono in terra vn pezzo di muraglia, ma poco, che fu subito trincerata. Laqual cofa vedendo i nemici, & mutata l'artiglia ria di luogo, il Conte Pietro N anarro, minato fotto alle mura dalla Madonna del Baracane, dato tre volte fuoco alle mine, et tre nolte alzatafi la muraglia , ritornò al fuo luogo intera fenza fare alcun danno, con Stupor di tutto l'effercito che tenne quello accidente per manifesto miracolo procedente da Nostra Signora . Ma poi che Mons. di Fois , fatta la giornata di Rauenna fu morto , & che le cofe de Francesi in Italia, su le quali era fondata tutta. la speranza di Annibale : presero pessima piega , deliberò , poi che i Vinitiani erano intrigati in altre guerre & che da Fiorentini non potena effer foccorfo: di restituir la città alla Chiefa, onde conuocato il Configlio, scopri loro la sua intentione. Ma dispiacque ad ogni vno il suo pensiero, & fu con le lagrime a gli occhi pregato che si difendesse, efferendogli lo hauere & le vite proprie per la sua conservatione. Ma parendogli che fosse difficile impresa il mantenersi contra forze cosi potenti: & tanto più che la città non era munita a baftanza: & fenza fortezza da ritirarfi in vn bifogno, fi paril con l'Arcidiacono & Ermete fuo fratello & con Costanzo, il figlinolo, accompagnato dal Conte Annibale Rangone, & da Alegandro de Tij, & da altra gente con sessanta huomini d'arme, & se n'andò a trouare il Duca Hercole suo suocero a Ferrara l'anno 1513 & confinato co fuoi dal Papa per tre anni con ficurtd di co. mila ducati di non procurar in quel mezo diritornare in Signoria; ribebbe in gran parte la sua facultà. Et ancora che Giuliano de Medici & Papa Lione X. procacciaffero (bauendo perciò fatto entrar piu volte l'Arcidiacono in Conciftoro , done fa concluse di farlo) che i Bentinogli risornassero in casa, i loro nemici & gli occupatori de loro beni , intefo il maneggio di Roma (non potendo i fautori de Bentinogli fare al lor modo) ricufarono in ogni tempo & in ogni occasione la loro tornata. Venuta poi a morte la Lucretia moglie di Annibale , anco egli finalmente morendo lasciò Alfonfo , Cornelio , Luigi , Hercole , Ferrante , & Costanzo . de quali alcuni mancarono in eià fancinllefca , & Ferrante mort fen-

za figliuoli. Ma

Hercole loro fratello , fu buomo di lettere , & di tanto gusto nella.

Gineura fu data per moglie al Conte Guido di Correggio, & dopo lui a Costanzo Vistarino; &

Camilla hebbe per marito Pirro Gonzaga Signor di Gazzuolo.

(ollanzo, primogenito d'«Imibale predestos giousne d'molta spersinza, trouatos in es ranagli dell'ano & del padre, comment tosso a veder la fronte adirata della sua maligna soruma. Con tutto questo es sentino buomo di valore, temperò con prudenza quell'amaro che egli sentina per l'oppressioni di se medessimo & della famiglia. Xe suo primi anni, per opera del Duca V alentino, bebbe promessi ne gli accordi satti da lui con Giouanni, di bauer per moglie vna nipote di Papa Alessandro, ma le cose musta altra sorma; tosse si lena Rangona: la quale gli partorì

Antonio Galeazzo che venne a morte effendo fanciullo .

Guido che hebbe per donna Leonora Pia & mancò l'anno 1569. Giouanni cortesissimo & gentilissimo Signor che perdè la vita nel fatto d'arme in Toscana, allora che su rotto l'esservito del Re di Francia

condotto da Pietro Strozzi, dal Marchefe di Marignano, Amonio Galeazzo, marito di Laura Montina che gli partori due A-

leßandri & vn Guido morti in età puerile. Gineura che si maritò in Cabrio Nouato.

Anna consorte di Ottaniano Simonetta, &

Comelio, illustre, nelle cose belliche, & di singolar prudenze mittene ne tempi nostri, w nuo della vecebia seuda di quei Capitani samosi che maneggiaromo l'armine possati anni: con perpetua gloria &
con siuno ossembio a posseri della loro eccellente peritia. del quale, & di molte altre cose appresso partenenti alla presente samiglia, ho speranza con l'aiuto di Gio Filippo Magnanino sudetto, &
secretario suo mobilist. & di mirabile osperionza & intelligenza
delle cose del mondo, di mandare in luce or na bissoria particolare.

done a pieno faranno espresse l'actioni di buomo cosi celebre & chia-Anni di Christo. ro. Quifit bebbe della Jua prima donna Estenfe

Coftanzo, & Ottauto che morirono in erà puertle , &

Annibale , gionane di gran speranza , che mancò di ventidue anni. Et di Ifabella Bendidia genera

Margierita, moglie d'Alfonso Turco Conte di Arriano, &

Hippolico, marito di Vittoria figlinola d'Alberigo Cybo Principe di Massa: con la qual, fece

Giulia , & Laura che mort nelle fasce .

Della predesta famiglia si trouano parimente due rami l'uno in Safsoferrato, & l'altro in V gubio, de quali & di tutta la casa insieme, piacendo a Nostro Signore, fon rifoluto di mandar fuori vna piena bistoria , fi come to feci già ne tempi passati della casa Cofina , con cofi autentici teftimoni , che non vi rimarrà che dubitare . Ma bora do questo folo , che in Saffoferrato vine al prefente l'Abate Bentiuoglio co suoi fratelli , bonoratissimi gentilbuomini & riputati . In Ugubbio poi poßeggono giurifattioni & Castella . Conciofia che a confini del territorio di quella città, tengono la Rocca, le Carpane, & Santo Agnolo tin Val Topina fono gonernatori perpetni d'abre castella. Et di quefti viffero il Conte

Cefare Bentinoglio, congiunto per fangue con gli Sforzi Conti di Santa Fiore . & perciò nipote di Sforza Pallauicino Gonernator Generale dell'arms Vinitiane per Giulia sua donna, del quale era Luogoteneure. Percioche illustre nella militia , s'era acquistato chiarifimo nome nelle guerre de nostri tempi . ma mentre ch'egli faliua a gradi di honori a quali grandemente aspirana, venne a morte. se

come ancomort nella guerra di Siena, il Conte

Federigo suo fratello gionane coraggioso & di molta speranza. Et al presente vine

Hieronimo fratello di Federigo , prelato di vita essemplare, & Vescono di Montefiascone , &

Ottaviano suo fratello , Signor molto Stimato & bonorato nella suapatria .

#### Signori Chiauelli.



l crede che la famiglia Chiavella gid Signora di Fahriano, fia antica Italiana . ee che paffata col tempo in Germania,vitornaffe poi di nuono in Italia con Federigo Barbarosfia fotto la persona di Ruggiero Chiauello Capicano di cinquecento canalli . Persioche l'anno 1526 : a cinque

di Luglio (si come è noto ad o gniuno in quelle parti) fu trouata nella chiefa di S. Lorenzo in Sanfeuerino, pna caffa di legno dietro a pn'altare . la quale aperta , hauena un corpo di donna bello & intero , con vna nota che dicena. Corpus Sanda Philomena ex nobili Clauellorum profapia, Septempedanæ tempore Gothorum translatum in Ecclefia Sancti Laurentij polt altare maius. & nel fine . Seuerinus Episcopus manu propria. la qual carta & nota si conserva in vaso di vetro. Onde essendo i Gothi venuti a Roma fotto Alarico Re loro l'anno di Christo 412. è necessario confessare che la famiglia sia molto antica, & più de settecento anni auanti al Barbaroßa; poi che quando i Gothi di-Strußero la città di Settempeda, delle cui reliquie fu fabricato Sanfeuerino, Santa Filomena era morta, & trasportata in San Lorenzo. Diremo adunque che questa famiglia partitasi d'Italia, ne tempi delle rouine fatte da i Goth, da i Vandali, da gli Vnni , & da dinerfe altre nationi barbare , pasaffe in Germania , doue dimorata fino che Federigo predetto venne in Italia; tornò di nuono in queste parti . Percioche guerreggiando l'Imperadore con Papa Alessandro Terzo, Ruggiero congiunto per sanque con Federigo, bebbe la cura di occupar l'Umbria . nella quale entrato, & presala città di Fabriano, si portò cosi corresemensecon lei, che restando egli in Italia, allora che l'imper. si parti per andare in Lenante, vi pose il suo domicilio. Et fattoni cittadino, non molto dopo tolse per donna, vna figlinola di vn Signore di pna Rocca , posta nel territorio di Fabriano sopra Augio , forse on miglio, verso l'Apennino, chiamatala Capretta . Las quale baunta egli in dote con vna buona entrata, fabricata & ornata poi da lui : fu detta la Ruggiera . Da costut adunque pferrono figlinoli, nipoti, & altre fuor discendenti, che poi col tempo diuennero Signori affoluti; cominciando in Ruggiero vnapremi-

•

preminenza a vn certo modo fra gli altri , che lo fecero prender Anni di Christo. 1171

riputatione & autiorità. Conciosia che l'anno 1172 essendo alcuni di Fabriano ch'erano andati a Camerino per loro negoti, stati softenuti da i Camerinesi per sospetto che ordissero qualche tradimen to , Ruggiero fatto Capitano della città: si trasfert a Camerino con ducento buomini eletti: co quali, non volendo i (amerincsi ascoltarlo ne meno rendergli i prigioneri : si mise a dare il guatto al paesco. Onde i terrazzani andatigli incontra con groffa schiera di genti , & venuti alle mani , Ruggiero come buomo eccellente nella militia gli roppe, & ne occife : & ne prefe intorno a trenta effendo tutti gli altri fuggiti . di modo che i Camerinesi per lo meglio renderono i prigioneri . Et non molto dopo , il popolo di Rimini , assalta la città dalla banda della porta del Borgo , quantunque non poteffe prender ia terra , mise però a sacco il contado: con tanto dispiacer de Fabrianesi , che l'anno seguente creato Capitano : & messo insieme on poderofo effercito, col fauor di molte città circonnicine : lo conduße a Rimini, & venuto con loro a giornata, dopo vna bonorata vittoria, presa la terra: vi fece battere in piazza delle caldare in dispregio de i terrazzani : percioche bauenano manzi detto, che i Fabrianesi come inetti alla militia andassero a far caldare & carichi di preda, & di prigioni, se ne tornarono a casa. Et di quindi passato Ruggiero in Ancona: collegati con gli Ariminesi, roppe quel popolo che gli venne contra : & prefe di loro intorne a trecento, hauendone feriti più di ducento, alla fine pacificati i Fabrianesi co : Riminesi, a richiesta de gli Osimani : si renderono i prigioni dall'ona parte , & dall'altra . Et l'anno 1197. Ruggiero venuto a morte con dolore & danno inestimabile della città ; fu sepolto nella Chiefa di San Venanzo con cinque bandiere Imperiali sopra il sepolero . Et gli soccesse nella he-

1197

redità Gualtiero suo figliuolo non punto dissimile al padre. Nel costui tempo Marcualdo Siniscalco dell'Imperio, possedendo per nome dell'Imper. tirannicamente la Marca, & hauendo inteso che Fabriano fanorina Papa Innocenzo 3. ilqual cercana di ricuperare il patrimonio di Santa Chiefa, andò contra quella terra con quatro mila perfone. Ma i Fabrianesi preuenendo con tre mila soldati ; col fauor di due Legati Cardinali, incotra Marcualdo de là da Mattelica due miglia, & appiccata la zuffa, Gualtiero allora assar gionanetto e lor Capita no resto vincitore onde il Papa gli accrebbe l'entrata 500 fcudi & to foldò

lo foldo per suo Capicano. L'anno poi 1316 Simone V guccione Conte di Galla al presente distrutto: o della Genga castello distante da Fabriano per lo spatio di 7 miglia verso Roccacontrada: dopo alcuna differenza con Fabriano: rimafe in accordo che il detto Caftello foße joggetto alla Repub Fa briana: & pagaffe i fuoi dritti: Sotto il medesimo reggimento, Gualtiero fabricò il monistero di Santo Angelo, luogo di Santa Anatolia, lontano dall'Appennino forfe tre miglia, & non molto lungi dalla Heremita con privilegio, che la famiglia Chianella vi elegesse l'Abate, & che il Vescono di Camerino lo confermaße, con patto che Gualtiero & fuoi successori in ogni occorrenza, vi potessero alloggiar con tre canalli alle spese dell'Abate & del Monistero . Et si fabricò per opera sua il conuento de gli heremitani di Sant' Agostino suor delle mura , detto S. Maria Nuona l'anno 1 116.accresciuto sempre di fabriche & d'entrata dal la cafa Chiavella; & specialmente quando essi furono assolute Signori . Et persuase ettandio che si facesse la Chiesa di S. Gionanni a Porta Ceruara. Alla fine venuto a morte l'anno 1258 fu fepellito ne

gli Heremitani. Et lasciò

Alberghetto ; eccellente huomo nell'armi, & che viffe i 12.anni. Co-Stui guerreggio lungamente in difesa de Gibellini ; & tentando di farsi Principe, il popolo che era Guelfo; preualendo lo saccciò molte volte della terra: & egli presala molte volte la gonernana a suo modo ; onde per ciò fu cagione di grauissimi danni ; quantunque nella gioueniù sua mostrasse di giouare alla patria. Conciosia che ne fuoi principi cominciò ad aggrandir le mura della terra fino a S. Maria Nuona mettendo dentro il monistero; edificato dal padre, esdilatando dal ponte done esce il fiume fuor delle mura : fino a Porta Cernara , dalla parie di Santa Maria Nuona ; laquale opera fi forni per suo studio l'anno 1300. & vi facena le fosse intorno ingegnandosi di indrizzar l'acque per esse Ma postosi poi in cuore d'impa dronirsi; & tirata a sua dinotione parte della gioneniù sempre desiderosa di cose nuove , su scacciato di Fabriano l'anno 1 306. Condotto per tanto in Regno di Napoli , si messe al feruitio di Carlo Secondo Re di Sicilia , & poi di Roberto suo figlinolo. dal quale , Alberghetto fatto Capitano , ando con Gionanni fratello del Re, contra Henrico Sefto a Roma per discacciarlo . done socceduto quanto egli tentaua, vi fece molte opere di valore, & segnalate nell'arme. Intanto i Fabrianesi, sotto la podestaria di vn Pisano,

Anni di della libertà. Finite l'imprese per lo Re di Sicilia, Aberghettto Christo. l'anno 1317. ritorno da Napoli con 300. cawai leggieri, tutti del 1317 Rezno: & alloggiatili parte ful territorio d'V gubbio, & parte. su quello di Sassoferrato, pnitili insieme il giorno delle palme, & venuto a Fabriano, & ammazzati i villani che s'erano opposti, entrò per la porta del Borgo, & presa la terra, si fece gridar Signore . & incontanente fi meße a far le muraglie più grandi da quella parte del Borgo, done erano molte case di fuori : & cingendo il borgo con le mura, fece la terra più ampia & capace. Et diede. principio alla Chiefa di San Nicolò che era allora vna picciola cappella. la quale egli non pote punto finire, percioche il popolo troppo oppresso, tento, fotto la guida di Chiericano Anselmi, & di Guido, di farlo morire. Onde egli fuggisofi alla Rocca di Bellario, fi falno di quindi alla Rocca Contrada. Questi tumulti furono grandemente accrescinti per la venuta in Italia di Lodonico Banaro Imperadore l'anno 132 2. Percioche su questa occasione Lippaccio 1333 Signor d'Ofimo, ribello della Chiefa, ritornò, con l'aiuto dei Fermani & d'altri Ghibellini della Marca in Ofimo . & Alberghetto , a sua iustanza, hauendogli dato soccorso con 200 soldati, tornò in Fabriano , & lo fece ribellare alla Chiefa col fanore de Gibellimi . Ma venucol'anno 1325 il campo della Chiefa che era di 500.caual 1325 li , & di gran numero di fanti intorno a Ofimo, roxinando per tutto il paese, i Fermani, & Fabrianesi ch'erano entrati la notte cheta. mente nella città, affalisi costoro all'impronifo & intenti al bottino, ne occifero & presero fra canalli & fanti più di mille & 200. Et l'anno medesimo Alberghetto co Fabrianesi & altri Gibellini della Marca, prefe la Rocca Contrada che fi era data alla Chiefe. 1226 Ma l'anuo seguente del 26. tronandosi Alberghetto all'impresa di Morro, Tano Signor di Rheggio aintato da Malascsti di Rimini affalitolo impensaramente lo mife in fuga con fio granifimo danno . Et l'altro anno por, assediando le gentrece le siastiche Fornoli castel-1327 lo della Marca, i Fubrianefi con due mila fanti , & con 400. canal. li, furono in foccorfo de Fornolani, ma Tano predesto Capitano della Chiefa accorfo al fuo ainto , fconfife i Fabrianefi che vi perderono fette bandicre, 170. canalli, 400 fanti, & 300 buomini morti. Negli anni feguenti, nacque discordia fra il popolo, & Alberghetto . Onde venutofi all'arme : furono affalite dinerfe Kocche del territorio, fra le quali la Rocca d' Almatano si diede ad Alberghetto. per opera di Nutio figlinolo di Bitti. Ma hanendola il popolo a forza

1339

1344

forza d'armi riprefa : la distrusse del tutto. & di quindi si voltarono alla Rocca di Bellario, & alla Mitola: perfeguitarono gli amici d'Alberghetto, con molta iattura della terra, percioche datifi all'armi : s'erano del sutto abbandonati i mestieri & l'arti, ond'era tofto per vedersi il totale interito di Fabriano, se il Legato della Marca desideroso di vna pace vniuersale, non vi hauesse mandato Lippaccio di Osimo. Il quale con con un gravissimo ragionamento, commoße i Fabrianesi di maniera , ch'Alberghetto rende alla Co. munità la Rocca di Bellario: & ella gli restitui le sue possessioni . pacificandosi insieme, con speranza di vinere in qualche riposo. Ma la speranza loro su vana . percioche l'anno medesimo, Francesco d'Armano de Fidismidi con un suo compagno Venantio , capi amendue di großo numero di fuorusciti, entrarono nella città con tanta afflittione del popolo & tumulto, che per »ndici mesi non si fece altro che zuffe (quantunque con poco fangue) brighe, & folleuationi. Ma venucous l'anno 1229. Gionanni di Riparia, Marchesc della Marca Anconitana, vi compose vna buona & perpetna pace. Dopo la quale fegul incontanente la carcitia: & poco dopo la peste che afflisse grandemente quella città. Fra tanto Albergbesto, che era durato nella fopradetta pace per lo spatio di sei anni, tratto dalla cupidigia, & dalla fete del dominare, si congiunfe l'anno 1 3 44 con Nolfo da Vrbino , dicono alcuni suo fratello, & altri fuo congiunto er parente. Es venuto con effercito a Fabriano : sifermò la notte fra le Valchiere oue sifa la carta : & con. l'ainto di Chiericatio Anfelmo, & di Guido de Simiri fdegnati col Comune , entrò nella terra , & fe ne fece Signore . Doue gouernando pacificamente, l'anno terzo del fuo dominio, Salimbene Dottove & Canaliero & fuorufcito di Fabriano, intendendofi con dinerfi parenti & amici , entrato nella città vestito da contadino , & follenato il popolo alla libertà, mife Alberghetto in spauento. il quale ritiratofi alla porta del Borgo : pensaua di saluarfi , maconcorrendous molti de suoi seguaci & adherenti : fattaui buona maßa di gente : s'affrontò con le genti di Salimbene : & dopo vna lunga & pericolofa zuffa, alla fine Alberghetto ottenne la vittovia: & Salimbene bifogno che cedendo s'andaße con dio Per la porta Cernara. Et l'anno medefimo Gentiluccio di Riguccio della parte di Salimbene, occupò il castello di Seradica, contra il quale Alberghetto andato con 300 fanti, lo ricuperò dopo l'affedio di 5. gierni . & roppe anco Nicolò da Boscareto, che signoreggiana la

Bb

Serra

Anni di Christo. Serra del Conte. In questo mezo, che fu l'anno 1347. passando Lodonico Re d'Ungaria con effercito nel Regno di Napoli per far venderta di suo fratello che era stato morto dalla Regina Gionanna fua donna, fu ricenuto in Fabriano da Alberghetto. con apparecchio veramente regale. Percioche oltre a gli archi trionfali & le liuree fatte dalla città lo rincontrò con trecento cauai leggieri del Regno, ch'effo nutriua per sua sicurezza, parte sul territorio della Rocca Contrada a lui foggetta: parte su quel di Fabriano, & parte su gli altri castelli. Et alloggiatolo nel palazzo publico, il Re nel partirfi: fice vicebi prefenti ad Alberghetto, & alla Republica poi che era fla o raccolto in Fabriano con molto maggiore bonore, che in qualanque altra città d'Italia. Su questa occasione adunque la città. così persuasa da Alberghetto (sperando al-La perfona fua più ficurrezza & guadagno ) deliberò , poi che gli ainti del Papa che stana in quel tempo in Auignone, erano tanto lontani, di mettersi sotto la protettione del Re Lodonico, salua però sempre la ecclesiastica liberià. Il quale hauendo grata cos fatta proferta, accetiò la terra, & Alberghetto a fua dinotione, ficome per vna commessione mandata a Gionanni Gonernator Generale del Regno, il quale egli hanena conquistato, apparisce.Ma nel partirfi il Re da Fabriano, essendogli piaciuta la fanteria, & la canalleria di questa gente, impose ad Alberghetto, che quanto più toflo potena, metteffe insieme tutti i foldati di quello stato, & lo feguiße in viaggio dietro allo esercuo Reale. Onde Alberghetto fatti mille fanti di fingolar valore, volle efferne Capitano: 2 200. caualli diede in gouerno a

Giouanni fuo fratello ; bauendo già

Créceutio l'altro fi atello deso Aberghetto, baunta dal Re vna bella condotta di Naziri. Perceobe s'erano questi tre fratelli vaborossamente portati per la Re nell impessa di Salmona, & d'altre terre del Regno. E: specialmente creò Colonello Alberghetto di q. mila fantit lo quale il Re stimando molto: volte per segno della gratitudue sina, che delle spoglie del Duca di Durazzo, ne baussia mila dono per 5, mila ducati. Tetornò poi Alberghetto alla patria, doue bebbe che Perc assi al Conciosa che bauendo i saorussia pessa della postia. En poco dopo buon castello: vi mise l'assetto e lo bebbe a patti. Et poco dopo

Amorfo Chiavello suo cugino, venuto in rotta con lui gli tolse Collamato: quantunque lo ricuperasse in due giorni. Et non molto stante

Stante fegui la peste che distruße quafi quella città . Et l'anno 1351. i Perugini gli toffero la Rocca Contrada : & Malaresta da Rimini gli feriffe che rendeffe la Serra del Conte a N'colò da Bofeareto Ma egli vicuperata la Rocca per forza d'arme da Perugini: rispose a Malatesta, che se Nuclò volena la Serra se la guadagnaße. Il qual Nicolò tenuto manoco suosadherenii, & entrato nella Rocca Contrada l'anno 1352. Di prese l'Alberghetto. er ribaunto da lui il Cassaro lo liberò. Et congiuntofi con Gentil. da Mogliano: scorse per lo territorio di Fabriano, mettendo ogni cofa a ferro, & a fuoco; & venendo con grande ardire fino alla porta di S. Antonio. vi arfe buon numero di cafe. Venne in quel mezo in Italia, il Cardinale Egidio mandato da Papa Innocenzo Sesto, per afettare i difconci, ne quali fi tronauano le terre, & il patrimonio di Santa Chiefa . Et hanendo coronato in Roma Carlo Quarto Imperadore dispose col braccio suo, di leuare i tiranni dello Stato Ecclefiastico, che vierano Stati messi da Lodonico Banaro: quando però foffero stati ribilli di Santa Chiefa: percioche egli confermana gli obbedienti Vicarij del Papa. Con questi adunque Alberghetto fi acconciò in Oruteto , militando fotto le fue insegne, ma estendogli stato i olio il castello di Aluacina, & egli accusato da fuorusciti presso ad Egidio, ch'era andato a Sassoferrato: temendo di qualche finistro, si parti dal Cardinale: il quale mandato a l'abriano ad intender de portamenti d'Alberghetto , rimefe i banditi in cafa. Mal'anno 1365. ritornato Albergheite a Fabriano dalle guerre di l'ofcana, & di Lombardia, conmolea. gente forestiera, & occupata la terra, fece morir molti di coloro che sparlarono in suo pregiuditio col Cardinale, fra quali furono Francesco di Andreuccio, Matteo del Bene, & Pietro Cane. Ascefce por al Paparo V rbano Quinto, il Cardinale Egidio, che di gia baueua finita la legatione, venne di nuono d'Anignone, col quale Alberghetto , con buom mezi , fece ritorno. Ma venuto Fgidio ... morte in Viterbo: & passato il Papa in Italia, Ghino di Presentuccio con altri da Fabriano, andatogli a baciare i piedi, lo supplicarono che gli liberaffe dalla tirannide di Arrigheito. Onde citati a Viterbo Alberghetto, & Guido suo figlinolo: & compariti alla Corte : furono per opera di Ghino , foftenuti & fatti prigioni dal Pontefice. ilqual Ghino pagati cinquecento ducati, ottenne la Rocca di Fabriano. Ma essendo Alberghetto & il figlinolo, rimefsi in liberta, s'acconciarono con la Rep. Vinitiana: la quale allora , fotto il Dogato

'Anni di Christo.

1367

1370

Dogato di Andrea Contarini, guerreggiana col Re a Vngaria, fomentato da Francesco da Carrara, & da Genouest . doue Alberghetto fi portò di maniera, che fu riconosciuto largamente & accresciuto da quella di genti & di soldo. Fra tanto Gbino predetto fatto Principe di Pabriano: fu l'anno secondo , dopo vna fiera scaramuccia deposto da gli huomini del piano. Perche egli sentendo la fama di Arrighesto, & temendo fortemente di lui , che venendo quando che fia , non foffe la fua rouina : pacificatofi per lettere , lo richiamò a cafa. Onde Alberghetto tornato dalla Marca Triuisana prese il dominio di Fabriano l'anno 1367. Ma l'anno 1370.bauendo Vrbano Quinto chiamato a fe, con faluo condotto, Arrighetto & Guido: gli messe in prigione, & rihebbe la terra. Ma liberati indi a poco Arrighetto venne a morte di 113. anni in Viterbo, doue fu honoratamente, & regalmente seppellito nel Domo. Era costui di Statura di più di setre piedi , di guardo spanentenole a nemici, con volto lungo, & con barba ruffa, & di color di carne fra bianco & vermiglio. Hauena profondo giuditio, & animo ind feßo, & cupidiffimo di dominare. Liberale co fuoi seguaci : & quello che è marauigliofo da dire , viffe fenza infermità d'importanza . in cotanta robustezza nel fine , & con tanta vinezza di viso colorito , ch'era Stimato di età più tofto mezzana. Dopo la coftui morte, il Papa

fece suo condo tiero

Guido suo figlinolo: il quale guerreggiando coraggiosamente contra-Malatesta da Rimini, gli tolfe mezo il Vicariato, per la Chiefa: con speranza di esser rimesso in Fabriano. Ma hauendolo il Papa trattenuto con parole, mandando il tempo inanzi, Guido consumò alcun tempo come fuorufcito bora a Ginga , & bora a Vibino . In questo mezo i Fabrianesi toltisi dalla dinotione del Papa, addomandarono ainto a Fiorentini ch'allora crano in guerra con Papa Gregorio Vndecimo, i quali mandarono Ridolfo Varano. Costui venuto a Fabriano: & parendogli che fosse stato molto commodo alle cose di Camerino per effer vicino , se ne fece padrona . Et ricorsi i Fabrianesi a Fiorentini , Ridolfo non volle obbedire a gli Otto del gouerno de Fiorentini : ne meno restituir Fabriano a suoi cittadini . anzi prendendo occasione da questo: lasciato il seruitio de Fiorentini , s'accostò al Papa nemicissimo de Fiorentini . I quali per ciò sdegnati : mandato vn poderoso essercito inquelle parti, gli leuarono Fabriano, & lo misero in libertà. Mal'anno 1378. Guido ch'era stato otto anni sbandito, posta insieme TA4

1401

ona schiera di settecento huomini , fra quali furono , quel Facin. Cane che fu Capitano del Duca di Milano, Francesco Signor di Mattelica, & Minaro di Simonetto da fesi : entrò per la via del molino in Fabriano, & presela Signoria. Ma tosto ne fu disturbato. percioche hauendo Pier Gionanni , & Francesco d'Anselmo primi buomini della terra chiamato Ridolfo da Camerino, che messe insieme quattro mila persone parte d'Ascoli, & parte di Fermo, che suernanano fotto vn capo Brittone; giunti a Fabriano, si posero nel campo di S Pietro all'incontro di porta fernara. Da altra parte Guido rifaputo il trattato, o non hauendo con un parlamento fatto al popolo potuto smuonerlo a sua difesa, chiamato il Conte Lucio Sparuiero Capitano Tedesco, che era in Aqualagna, gli diede la terra a sacco. Et ricuperò la fortezza. Et dominando per lo spatio di tre anni senza molto contrasto; fece edificare il monistero di fant. Caterina martire, done Stanno i monaci di Monte Olineto . Et quando egli credeua di douer lung amente durare;

Gualtiero Secondo, fuo fratello, volendo parte dell'entrate della terra gli si fece n'enico; & fattogli ribellar Perosara, & Cerreto, si v-ni con Ridolfo Parano a danni di Fabriano. Ma Guido ricuperato in breue Cerreto, scoperse vna congiura di vn Ghetto d'Amoratto, il quale participato il maneggio con più di cinquecento persone, volena tor la vita a Guido. Perchi egli fatto morir Ghetto, diede perdono a tutti gli altri. Et indi a poco venuto a morte mella sina di Capette, si portato a Fabriano: «p. speptito nella Chefa di

S.Caterina edificata da lui . Et lafcio

Tomafo [no figluolo; al quale, essendo sempre dispiaciuti i modi & i portamenti paterni, eliegli chiamana titrannici; s'era dato a vita pacisica & prinata. Onde amato molto da citradini & reneritio; vollono cliegli sossi con sonigito. Perche stato Fabriano in riposo per lo spatio di venit anni; si angumentarono incredibilmente le ricobezze, le genti, & le viriù Di maniera che l'anno 1401. vi erano ventiquattro Canaliera si pron d'oro, altrettanti Dottori, sette eccellenti Adedic, mone capitaniche ci somma dode loro quer reggianano in dinerse parti s'Italia. Ma in capo a venti anni, rinomate di nuovo le discrissimo, e l'e discordie s'ra i cittadini si l'occassione del trovar modo del reggimento, e del gouerno sio. si rivolatarono a Tomaso, il quale, creato con libero consenso do ganino capo del Magistrato, il diedero autroni e tori ducessi e cosi in miglior forma. Essi adunque adunato il consigle per nominare.

innoui

Anni di Christo. innoni officialis via gran parte del popolo con l'armi in mano inpetetulo quessa unontratione, volcuta che Tomago non causife altro magille, o via che egli lost effet, al querro: A quali bauendo cell lungamente fatto refissenza, bijognò alla fine che accettasse il dominio. Creato per tanto signore, accioche fosse legitimo, il popolo impetro dal Papa, che fosse legitimo per Santa Chiefa. Datossi per tanto al gonerno: s'applicò per la prima all'opere piezo onde fabricò il conuento di Santa Lucta Voona, mel quale messe i fratt di Savi Domenio, done erano le spoture de signori chauelli. Ecce vinospedale per ridosto de poneri. Maritò molte donzelle con matterne sempre il popolo in libertà, in abbondanza, in pace, es ma allegraza. Et venuto a morte l'amon 1490. Che si il quinto del suo l'ustrato: si pianto non come Signore, ma come padre ottimo es benigno a tutti. Ei su seppellito in Santa Lucia. A cossiu soccessi.

Guido, ch'essendo mal sano, diede il gouerno a Chianello suo fratello, & passaii due anni dalla morte paierna, venuto al suosine, entrò Chianello predetto, Canaliero accorto, & di singolar valore nella.

ciofia ch'il primo fu

Chanello predecto, Canaltero accorro, & de finçolar valere nellamilitia. Cossini militò fotto il Duca Filippo Maria, che fi prenalfe, non mene del fino configlio di quello che fi faceste del Carmignuola. Done escendo, fentito che i Fabrianesi erano in qualebe dispositione contra la Casa Chiavella, & che s'erano ribellati cerreto. Perosara, Porcarella, Casselletta, Porcuchie, & Beluedere volta licenza

1428

cenza dal Duca, & se ne venne a Fabriano con 200. fanti , & con cento Canalli. Es fatto un prudente, & affentito parlamento al popolo della terra, acquetati i loro humori, ribebbe con destrez-Za le sopradette castella: promettendo loso per oratori perdono se fi arrendeuano: & fuoco & fiamma fe perfisteuano nella loro ostinata rebellione. Et banento facto acquifto del castello di Duomo: rinovò la Rocca appresso San Schashano : & ne fece prialtra da fondamente verso S. Azostino fotto Porta Pifana. Vinfeil Capitan Forabofco che tentana di fargli ribellar Fabriano. Et con 800 fanti roppe molti Perugini fignaci di Braccio da Montone, che ribellatofi dal Papa, s'era fatto Signor di Perugia, i quali infeflando il territorio di Fabriano, cercanano di foggiogarlo, Condotto poi dalla Rep. Vinitiana, la quale confederata co Fiorentini moße guerra al Duca Filippo: si portò honoratamente per lei nelle cose di Lombardia: & mentre che in gratia di quei Signori procuraua gloria & honore, soprapreso da vna graussima infermità, venne amorte in Venetia, l'anno 1412. altri dicono 1428. Et di quindiportato a Fabriano, fu seppelito al luogo della Romita: done due anni prima era stata riposta Liuia sua Consorte. Donna degnissima di ogni honore. Percioche si troua nelle memorie di quel tempo, ch'ella piena di grandezza, di facondia, & di vinacissima accortez -. za di spirito: trapasso di gran lunga l'altre donne del tempo suo per eccellenza d'ingegno, & per ornato, & soauità di parole, onde cra ammiranda presso ad ogniuno. Oltre a ciò dottissima nella Pocha: hebbe vna vena troppo marauigliosa in quel tempo, nelle cose volgari : le quali , mancato il Petrarca , si erano del tutto smarvite nelle menti de gli Italiani, suscitate poi nel tempo nostro dal Bembo , di sempre veneranda memoria . ma solamente conscruate in costei, si come per lo presente Sonetto da me posto a sua somma lode, si può agendimente giudicare da gli buomini giuditiosi, banendo riguardo alla qualità di quei tempi, quasi del tutto rozzi della lingua nostra.

Rinolgo gli occhi spesse volte in alto A mirar l'ornamento de le Stelle,

Et veggio cofe si leggiadre es belle. Che per nuono stupor dinenzo smalto, Indi qua giù velocemente falto.

Et scegliole più degne, e veggio ch'elle

Non son lor pari, ond io bramando quelle

Torno

Anni di Christo. Torno di nuono al Ciel con Leggier falto.

Ma qui fatto più audace il gran defio
(b'entromi accende, alteramente poggia

Dio, & nullo altro penser mi ingombra.
Poi grido al sin, se tal bellezza allogua
Releielo, bor qual sarà quella di Dio,
Appress oi qual quel e questo Cielo no ombra.

Dopo Chiavello, soccesse nel principato,

Tomafo vliimo de predetti tre fratelli, ma aßai vecchio. Il qual chiamato da Uinitiani in luogo di fuo fratello, eleße di starfene al fuo gouerno. Et in quello meße

nerno. Et in queuo meție Battista fuo primogenito : giouane di poca esperienza : & perciò non atto al gonerno . Et quello che molto importaua : libidinoso,& pie-

no di furori & impeti gionanili . Onde spendendo molto più di quello ch'egli potena, & imponendo insopportabili granezze a cittadini : senza rispetto alcuno delle cose humane & dinine, incorse nell'ira , & nell'odio del popolo . onde fatta vna congiura da alcuni de principali, furono ammazzati per la maggior parte, il di dell'Ascensione l'anno 1435 mentre erano in Chiesa a gli offici dinini, Tomaso il vecchio, Battista suo siglinolo, Alberghetto, Galasso, & Bolgaro fratelli di Battifta , (Sendo allora Guido al foldo di Francesco Sforza, & Nolso nel castello di S. Donato figliuoli anco effi del detto Tomafo. Del qual Guido, nacquero Alberghetto, & Marco che furono occisi da i congiurati. Es nacquero parimente Tomaso & Galasso, che calati da gli amici loro giù dalle mura : fuggirono quello acerbissimo eccesso. Dopo il quale furono saccheggiate la cafe loro & arfele scritture . Et le d nne, cioè Tora. & Guglielma già moglie di Baitista: accompagnate da gente bonorata, se ne andarono nello stato d'Vrbino. Questa cosi fatta occisione fu da dinersi attribuita all'infolenza & tirannica Signoria di costoro, & spetialmente del sudetto Battista. altri disero che ella fu fatta per desiderio semplice di nouità: & altri vollono che Francesco Sforza ordinasse il trattato. Percioche dopo la. rouina di questa casa, il detto Francesco fu fatto assoluto Signore di Fabriano : terra degna di esser signoreggiata (poi ch'ella doneua pur perder la libertà ) da quel Principe beroico , la cui famasifice paria quella di qual si voglia altro Capitano de cempi antichi . Percioche ella nobilissima & antichissima & molto honorata per grandezza di edifici : per ricchezza , & per ciniltà chiara. o famo-

Alustri d'Italia.

Anni di Christo.

& famofa : è riputa: a per importantissima nella Marca . Oltre che vi fiorirono ne tepi audati dinerfi buomini Pirinofi che l'arrecaron o nome, & folendore, fra quali va fu il Beato Coftanzo dell'ordine de Predicatorische penuto a morte in Afcoli, dimoftra tuttania per gra tia di Dio diversi miracoli. Et fu etiandio di questa patria Battista. Teologo illustre, che lesse in Padona lungamente. Et anco al presente viluce con molta fua lode, per perfone qualificate, & piene di honorer fi come io fon certo, & fi come anco faccio argomento dalla bontà & umorenolezza di Vincenzo Lori, per lo cui studio & diligenza. fon peruennto alla cognitione di molte cose antiche della Marca.

#### Signori Sanseuerini.

Origine della famiglia Sanfeuerina è incerta per le opiniom duerfe de gli ferittori. percioche alcuni vogliono che ella fosse portata nel Rogno di Napoli da Normanni, & che sprimi foffero V 20 & Ruggiero , i qualifi partirono

da San Silvino , luogo fienato nella Normandia Baffa . Altri ferinono cli ella venne di Francia nel tempo di Carlo Primo Re di Siciha, & altri dicono ch'ella discese di Vngaria, & altri di Inghilterra. Raffaello Volaverano fanellado di questa Casa, poi che egli ha descrit to la terra di Sanfeuerino dice nel 6 della Cofmografia. Hinc Seuerinatum familia nobilis prodijt, ex qua Robertus &c. & più già. Intruin genus a Gallis fuit, iam inde fub Carolo Primo, quo Beneuentum obfidente, aciam cum exercitu terga dante, procerum vaus ex hofte forte interempto, sublata sanguinolétia interula pro vexillo aciem firmani, vnde postea rubrælinee figna posteri adsumpserunt. Il Pontano nella sua historia:ragionando di Roberto Conte di Marfico che viffe l'anno 1447, dice intorno all'origine della cafa queste parole. Demum fingulis in rebus nobili aiem preteferebai generis, quod alij Galticum ab origine quam Italicum malunt. Nobiles enim quoidam fecutos è Gallia Normanos ac Vilcardos Duces, pultifque ex Apulia Salenti nisque Constantinopolitani Imperatoris præfectis, virtutis me ritò donatos in intito, oppidis: ijsque polletos corum imperitaffe, in quibus Venusiam, Materam, Cupertinum, Neritonium fuiffe tradunt . Qui dominatus in dies magis magisque auctus fuir bellicam ob virtutem , qua hac quidem familia

familia in Italia ex eo adhuc etiam floret. Quo fadum eft ; Anni di ve dum partim ipli Reguum quorundam impotentiam , fu-Christo. perbumque dominatum parum aquo ferunt animo , partim ipli a Regibus timentur , aliquando familia omnis ad internitiouem penè redada fuerit, vix vno, aut altero fuperstitte. Adeo euertendæ illi nihil teliqui ad crudelitatem Regibus iplis fuit. Contra qui Italicam eam afferunt , nec olim fuille, nec nune quidem extate apud Gallos Britannosve tali cognomento familiam, deductamque agnationem volunt ab oppido , cui ex ea domo primus imperauerit , ve Celanam , Martianam , Ebulam , Molifiam , Aquauiuam , que ab oppidis funt agnominete &c. Ora questa fatta grande col tempo , fu la terza famiglia che nel Regno di Napoli s'acquistaffe titolo di Ducato & ampliando lo stato loro diueni arono Principi di Salerno , di Bifignano , d'Amalfi , di Venofa, di Somma , & di Scala . Duchi di San Marco . Conti di Chiaramonte , di Marfico, di Lauria , di San Seuerino , di Turrito , di Mileso, d'Alcomonte , di Terranoua , di Potenza, & d'altri luoghi . Ora di quefta ftirpe

1265 Ruggiero, difendendo la parte del Re Carlo fratello del Re di Francia, fi portò cofi fedelmente per lui nella giornata, che efo free col Red Manfredi, en dopo con Corradino, che bauendo baunto carico nella Puglia per domar i ribelli di Carlo, paffato con lui in Soria, fu fat

to Vice Re di Soria & di Gierusalem.

Ruggiero 2. valorofo & famoso buomo nella milicia, fu creato Conte

1343 Luigi, militando per la Regina Ciouanna, hebbe da lei il Contado di Lauria.

Stefano , Cardinale di Santa Chiesa creato da Papa Vrbano 6.

Roberto Conte di Terra Noua .

1385 Tomafo Gran Cont flabile, & Conte di Marfico traffe Papa Vrbano di Nocera done era affediato dal Re (ario. Fu fauorito con 1 figlisholi dal Re Luigi, percioa be lo bacue adifeo contra Carlo Terzo da Durazzo. Dopo la morte del quale, hauendo Tomafo al fuo feruitto inita i famiglia Sanfauerma, che allora hauena più di dodici Signori ittodati, & rutti Capitani illufri, defiderando di follenar la parte fegutata da lui, fattofi Vice Re di Napoli, tenne tratato di modo per lo Re Luigi, che mifo infinere no numero di quatro mila & 000 canalli pofe l'afiedto à Napoli, quantunque nel funa

Anni di non vi faceffe alcun frutto .

Chxillo. Amerigó, allora che il Re Alfonso entrò trionsando nella citrà di Napoli, della quale s'era felicemente insignorito, su creaso da lai per i sittòi molti meriti nelle guerre passate, Conte di Capaccio.

Giouanni Conte di Torfo . &

Francesco Conte di Marassa , &

Antonio Duca di San Marco; tutti quattro honorati in quel giorno med-simo de predetti titoli & stati .

Vincilao creato Duca d'Amalfi dal Re Luigi .

Bernabò figliuolo di Francesco , Signor di Nardo.

Ruggiero figliuolo d'Arrigo. Conte di Mileto & di Belcastro. La moglie fu Giovanna d'Aquino Marchefana de. Vasto.

Antonio figliuolo di Tomaso. Conte di Marsico. Gran Contestabile. Francesco fratello d'Antonio. Conte di Lauria.

Arrigo figliuolo di Ruggiero. Conte di Mileto & di Belcastro.

Roberto fecondo fratello di Arrigo . Conte di Terranoua.

Thomaso sigliuolo d'Antonio. Gran Camerlingo del Rezno. Hebbe per donna Francesca Orsina.

Iacomo. Conte di Tricarico .

Ugo figliuolo di l'acomo. Conte di Potenza. Prothonotario del Regno.

Tomaso fratello di Vgo. Conte di Monte Scaglioso. Vice Re di Napoli.

Stefano figliuolo di Ruggiero. Conte di Matera.

Vincistao suo fratello. Duca di Venosa, & d'Amals. Vice Re di Napoli.

Vgo secondo figliuolo di Iacomo . Signor della Saponara . Cifmondo figliuolo di Vgo . Primo Coute della Saponara .

Amerigo figliuolo di Ruggiero. Conte di Terlizzo. Gran Contestabile del Regno; marito di Chiara Sanscuerina.

Ruggiero figliuolo di Vinciflao . Conte di Corigliano .

Antonio figlinolo di Ruggiero , Duca di S. Marco .

. . . . figliuolo di Vincislao . Signor della Caluara . Francesco figliuolo di Antonio . Baron di S. Donato .

Luca figliuolo d'Antonio. Primo Principe di Bisignano, creato dal Re Ferdinando Primo.

Carlo fuo figliuolo Conte di Mileto.

Hieronimo figliuolo di Luca , Principe fecondo di Bifignano .

Antonio figliuolo di Gian Antonio, Cardinale di S. Chiefa, creato da. Papa

Anni di Papa Clemente Settimo .

Chtilto. Michele figlinolo di Tomafo. Conte di Sutriano.

Americo juo fratello . Conte di Capaccio .

Bernardino figliuolo di feronimo, Principe terzo di Bifignano. Grande Ammiraglio del Regno, la cui donna fu Dianora Piccolomini.

Guglielmo figliuolo di Bernardino. Duca di Cortigliano.

Pietro Antonio figliuolo di Bernardino . Principe quarto di Bifignano. La cui prima moglie fu Giulia Orfina , & la seconda Erma Ca-Striota .

Alfonso figliuolo di Gian' Antonio , Primo Duca di Somma .

Gian Bernardino suo figliuolo Duca di Somma.

Bernardino figliuolo di Pier' Antonio Principe quinto di Bisignano, consorie d'flabella, figliuo'a di Guido Baldo 2. Duca 4 d'Vrbino.

Berteraimo figlinolo d' Antonio. Signor di Gaiazzo .

Francesco figlinolo di Gasparo. Duca della Scalea. La cui donna fu Isabella Caracciola.

Vincilao fratello di Francesco. Signor di Laino.

Roberto fi ilinolo di Gionanni, primo Principe di Salerno. & hebbe per donna Ramondina del Bulzo.

Antonello figlinelo di Roberto . Principe di Salerno. Grande Ammiraglio del Regno. & fi marito d'una de Signori di Moniefeltro.

Roberto figliuolo d'Antonello. Principe di Salerno. Grande Ammiraglio. Ladonna fa Maria Aragona.

Antonio Cardinale di Santa Chiefa, creato di Papa flemente 7. Ferrante figlinolo di Roberto. Virimo Principe di Salerno. hebbe per donna Ifabella Vigliamarina. Mosì in Francia efide del Regno l'an-

1572 no 1572.

no 1572: Leoneto figliuolo di Berteraimo, Signor di Gaiazzo, eccellente nellazi militia, dopo duerfe condotte bauute ne tempi fuoi da diuerfi Principi, tolfe per donna Lifa figliuola di Sforza che fa padre di Francefo, Sforza Duca di "Wilano. Coffui giofirando con Carrafar paffatoli dalla lanesa l'elmo ch'era cerebusio d'argento, vi lafrid la vita.

Reberto figliuolo di Leonetto: il cui valore lo fice di gran lunga maggior di molti altri de suoi passati, si trasferi dal Regno in Lombardia con Frances o Siraz suo zuo, sotto il quale militò lungamete. Egli diede ell'altri be sire ad Assonso & redinando Redi Napoli. Fu Cenerale dell'armi della Republica Vinitiana: de Genouessi, de Pontesse del suo tempo, & di tutti i Principi grandi in Italia. Mori nell'impresa di Rouerè, disendendo la Republica, alla quale era stata mossa guerra dall'imperadore per i consini, perciobe bauendo esso risuperato souerè, de desterando d'occupar Trento: venuto alle mani co Tedechi, cadde in vn siume doue associo, con
general dolore dell'ininersale: & portato a Trento vi su seppellito
con molto honore.

Gian Francesco siglinolo di Roberto, Conte di Gaiazzo ; hebbe due mogli ; la prima su sterile , la seconda chiamata Barbara Conzoga sorella di Federigo da Bazolo, gli partori Roberto « Ambrogio che su I vitimo Conte di Gaiazzo. Fu Gian Francesco huomo illustre, cferul il Re Carlo 8. di Francia nella sua venuta in Italia contra i Re di Napoli. Mori nel Regno stoto Lodovico XII. Re, dal quale su mol. o stimato, & dal quale bebbe dimersi honorati & importanti carich nella impresa del predetto Regno. & su seppellito in Santa. Cuiara.

Geleazzo fratello di Gasparo: grande buomo & bellicoso.

Roberto figliuolo di Gian Francesco rimase berede di Gaiazzo, di Biandra, di Ponte Corone, et della Corte de Caualcabuoi. Fisso 1623. cami, ne quali si dimostivo di stano giuditio, e cossi brava melle fastioni, nelle consulte, e in tutte l'altre attioni importantissime et dissicita della militta, che fauellandosi del Conte di Calazzo, s'iniendeua per eccellenza di lui percioche militò con bonorate conditioni con la Chessa, con gli imperiali, e col'imitiani. Vitimamente si mise al feruntio di Francesco 1. Re di Francia, dal quale honorato di titoli e di gradi militari: e Generale della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria Italiana, mentre che egli s'apparecchia a possare della caualeria in controla della caualeria della caualeria conditana della caualeria con de

Maddalena: la quale ritrouandoss a Murano vicino a Venetia, su rapita per forze da ciulio siglunolo del Conte Troilo de Rosse, il quale dissanando d'impadronris della metà dello stato di Roberto, che peruequia alle dette due sigliunde: veò la sopradettaviolenza, & tolstala per donna dinenne (onte di Caiazzo: ancora che gliene soccedesse male: percioche bandico dalla Signoria.

Anni di contiglia uelle terre aliene, fu ammazzato nella Bad a di Chiara-Cheisto. nalle, fi como s'è desso nella famiglia de Rossi.

Lauinia sorella di Maddalena su douna di Gian Francesco Sanseuerino che su fizituolo di Giulio fratello del sopradetto Gian Francesco, il qual Gian Francesco su l'vituno della linea del primo Roberto.

Gasparo sigliuolo di Roberto il Grande, cognominato Fracasso per la sua vigorosa es straordinaria sortezza, su eccellente nelleguerre di Lodonico Duca di Milano, sotto il quale egli su Capitano delle sue genti. Hebbe per donna vna de Pij, es si morì senza beredi.

Galeazzo fratello di Gisparo: notaibile nell'armeggiare su molto stimato dal Duca di Milano, presso alquale era in grandissima sedeglavore: & gli diede per mozice stanca sua siglinola. (ostini idoperò in quelle guerre con molto valore; onde acquisto stabi so i
Duch suoi parenti. Concissa che a Gisan Guleazzo bebbe in seudo
Bobio, Vogbera, la Roccia d'Algeso, Mal pecorara, Prianello, Ciauattarelle. Romagunse, altri noghi che gistrono consermati dal
Duca Lodouico. Ma mutatos si le cosse di quello statore: estendo Milano passa e rancesi, Galeazzo condottosi al servitio loro, & creato
Gran Scudiero (degniad non passa passa più in alcuno altro Italiano) & Canaltero di San Michele, bebbe la vicenserma di tutti i
predetti beni, i quali posseda sino all'anno 1511. nel quale il Re
Francesco su succiato di Lombardia. Dopo la prima donna pebbel a seconda spisuola del Marches sul estinale, e suoi legga sebel a seconda spisuola del Marches sul finale, mori sega setare succiato di Lombardia.

Antonio Maria fratello di Galeazzos feguitò la parte Francefe, & militò per loro in Italia morì di mal di costa a Milano , & li fu morto vn figliuolo naturale, detto (arlo, di età giouane, da Monsignor Mon

girone Canalier Francefe.

gliuoli.

Federigo fratello d'Antonio Maria fu creato Cardinale col titolo di S.

Theodoro, da Papa Innocentio ottano.

Giulto fratello di Federigo, homo illuftre nell'armi, militò per lo Redi Francia, dal quale creato Caualiero dell'ordine (grado allorad di fomma flima) fu Maestiro di Campo, & Capitano di gente darme. Eu fatto Marchefe di Valenza nell'Alefandvino, & nella-Lomellina poffed Candid & Tormello. Et nel Cremonefe fu Singnore di Piadeua, di Caluaton, & di Spineda, Caftella perdute-

poi

Anni di Christo,

poi che fi ficacciarono i Francesi fuori d'Italia. Hebbe per donna Ippolita Pallanicina da Scipione, & morto in Francia Iasciò Gians Francesco solo, che per la moglie Sansenerina, che fu Lauinia, fu Conte di Colorno.

Aleßangro frasello di Giulio ; chiaro nelle lettere : & di gran stima. per la granttà sua , su Arciuescono di Vienna , & morì a Casal San

Vafio in Monferrato .

Gian Francesco fig. di Giulio, Signor di Chiauenna. seruì l'Imperadore, & il Re Filippo. Fu biaestro di Campo. & hebbe due volte Colonelli. Fu contra Assons for pruncipe di Ferrara a Gualitale con ducmila fanti. Et dal Re Filippo gli su data vna compagnia di buomini d'arme nello situo di Milano. Vesso delle podagre accebamente, onde perciò su mezo sirappiato, hebbe per donna Launia figliuola di Roberto Conte di Caiazzo vitimo: della qual generò Roberto che morì di 12, anni, &

Giulia , la quale fu conforte del Conte Gian Battifta Boromeo . Barbara forella di Giulia hebbe per marito Giberto Sanuitali Conte di Sala .

#### Signori del Carretto.

785

Anno le bistorie antiche, che Vuitechindo Re della Saffonia l'anno 785, fis fatto Christiano da (arlo Magno, vinto più tosto dalla humanita sua, che dasl'armi: & lo tenne à battesimo. & che allora si munò la insernadel Re. Percioche si come prima portaua vn canalò

Cc

negro, coss poi lo cambiò in bianco. Ma i sun soccessori leuarono ver ebarre men en campo d'oro, insigna m'feala elella casa Conzaga, che de Marchefi di cum. Di questo Visaccindo de Sasonia, codella sua situatori de l'assonia, codella sua situatori de l'assonia con della sua situatori della sua situatori della sua sua situatori della situatori della situatori della sua situatori della sua situatori della si

Anni di Christo. via d' Aleramo , i Marchesi di Monferrato , di Saona , di Saluzzo , di Ceua, d'Incifa, di Bufca , di Ponzono, & aleri Signori . Percioche Aleramo predetto fu figliuolo di Vuitechindo Secondo, figliuolo di Alberto Duca di Saffonia . Iacomo Filippo da Bergamo ferine nel libro duodecimo, che Puitechindo non hauendo figlinoli fece voto, insieme con la moglie, di visitar San Iacomo di Galitia, quando il Signor Dio gli concedesse gratia di hauer prole . Et che effendo la donna pregna : mesti in viaggio, & peruenuti in vn luogo poco distante d'AlcBandria in Lombardia , la donna partort on figliuolo, chiamato da loro Aleramo, Alramo dice il Volfango, & Aledramo il Volaterano, il quale hanendo essi lasciato colà done nacque fotto bnona custodia, proseguirono il lor viaggio : & visitate le reliquie del fanto, & ritornando in Italia vennes ro a morte amendue. Onde il bambino restato al governo de fuoi custodi , & prinato in un tratto de genitori , & del Regnot fu nutrito , & alleuato da loro in molte virtu: per amor dellequale O:hone Primo lo tolfe : quantunque foße affai giouanetto per maestro d'Alasia sua picciola figliuola. La quale crescendo in bellezza, & in età, crebbe anco in amore verso eleramo, pieno parimente di gratia, & di valore. Perche innamoratist l'un dell'altro , Aleramo toltala per donna , & fuggitost ascosamente con lei , si ridusse nell'alpi maritime d'Albinga, done tanto flette che generò tre figlinoli : & conosciuto finalmente dal Vescono d'Albinga, fu col mezo suo rappacificato con Othone . It quale fatto poi Imperadore , gli diede per dote tutto . il Monferrato, & lo creò suo Vicario Generale in Italia. Il Sabellico nel secondo libro della nona Eneade replica il medesimo; ma aggiugne. Ego (vt aperte dicam quod fentio) vix crediderim accidere ve puer tam claris ortus natalibus, pro ignobili . & despicato fuerit apud Othonem , præsertim quum illis quòd increpundijs , puero alimenta præbuissent , quique pollea influgerunt , nulla fuit caufa cur puerum tanta indole, & iam adolescere incipientem paterentur in obscuro esse &c. Fra Leandro dice lo stesso nella sua Italia, chiamando la donna Alesia; & altri Atalasia . Della quale il Volaterano nel quarto libro della Geografia, fotto il titolo, Regio Subalpina feriue .

Anno fiquidem 986. Aledramus è gente Ducum Saro

Anni di niz, & Alalim Othonis Primi propinqua, seu filia, quatuot suscepit liberos, Othonem, Gulielmum, Thetem, & Bonifacium &c.

Di questo matrimonio adunque, non pinto dissimile da quello di Baldouino, cognominato, buomo di servo, primo Conte di Fiandra., be en vido liudibi figluola da Carlo Calno, & gia donna del Red Inghisterra l'anno atrocento sestanta serve de aquello di Mansfredo il Savio, che menò via Eurade, figlinola di Costante semprendo de come furono anco i predetti, nacquero secondo la commune serve figluoli, da quali, hamendo essi homo este se figliandi, da quali, hamendo essi homo este del procederono sette Marchesati. Et percioche il Volaterano dice c'hebbe quattro figlinoli, chiara cosa e channi la riconciliatione secondo este di dice tre e chi quattro, de che poi generò il resto. Che hamesse si dice tre e chi quattro, de che poi generò il resto. Che hamesse si dice tre e chi quattro, de che poi generò il resto. Che hamesse si dice tre e chi quattro, de che poi generò il resto. Che hamesse si dice tre e chi quattro, de che poi generò il resto. Che hamesse si dice tre e chi quattro, de che poi generò il resto. Che hamesse si dice tre e chi quattro, de che poi generò il resto. Che hamesse si dice tre e chi quattro de su posi por la requali e Ansieno di Spigno l'anno 991 ne quali e Ansieno di Spigno l'anno 991 ne quali e Ansieno.

Aledramo suo padre.

99 I

967

Ouglielmo adunque che su primo soccesse al padre nel Monserrato, essu, secondo Colango es gli altri Scrittori, il primo Marchese della predetta pronincia. Ma alcuni sono che vogliono cheveli, portrentasei anni innanzi che sosse genero d'Othone, sosse Marchese, esposse desse asse gli al provincia su privillezio di Berengario, esd'Aldigeri Re d'Irlaiu rogato per berto Cancelliero d'anno 950- a
rentitre di Marzo, si concedono i mercati es le siere, all'inclito Mar
alosse asservano per tutta la sua Marchia. Et dopo il parentado con
Othone, bobbe un dono da lui, alcune trer della Liguria montena,
per privilezio soncesso in Rauenna l'anno 967- a 13. di Marzo stipulato per Ambrosso Cancelliero. nel qual s'accema che il padre
d'aleramo basesse il Monserrato, Turno, «Assi), veresti, sopona.

Aqui, Cremona, Bergamo, & Parma.

Othone parimente figliwolo d'Aleramo, primogenito secondo alcuni, dicono che su morto dal padre inaucdutamente in vna sattione socto Brescia

Bonifatio suo fratello, dal quale rscirono i Marchesi di Ponzono,

Thete, progenitore de Marchefi di Soana, & gli altri fratelli di Incifa, di feua, di Bufca, & di Saluzzo, de quali

Anselmo produsse i Signori del Carretto, de quali habbiamo al pre-Ce 2 sente

Anni di fentetolto a trattare. Cossui progenitore de Signori del Carretto Chisso. bebbe per donna van Contessa di Pontieri, della qual fi legge ancora vano epitisso in versi Leonini nella Badia di S. Pietro in Ferrania, done ella su seppelitra, che dice.

Hac recubant foßa matris venerabilis oßa (uius erat patulum vita boni speculum , Hac Pıstauorum Comitum stirps nobiliorum Pulchra fuit sacie , nurus Atalasia ,

Defunctaq viro , longe post, ordine miro .

Mundum deseruit sica; secuta suit .

Et il detto Aleramo fu seppellito nella Badia di San Gratiano in. Monferrato. Hebbe per tanto Anfelmo Soana città antica edificata da Sabatio Saga, conceduta al padre d'Aleramo auo d'Anfelmo, con titolo di Marchefato, col quale ella perfeuerò ne fuoi discendenti; detti del Carretto fotto la medesima degnità fino all'anno 1250. nel quale anno Othone fratello di lacomo, vende lametà della detta città, a medesimi cittadini, per cinque mila Saonesi ch'era forte di moneta , nel tempo di forrado Quarto Imperadore , della qual vendita fu notaio Raimondo de i Giudici d'Albinga. Et da l'acomo restato padrone dell'altra metà , dipende poi la divisione dei tre rami, o consorti. Percioche hauendo tre figliuoli, toccò a Corrado il confortio di Millesimo, ad Henrico il confortio di Nouello, & ad Antonio il confortio del Finale. Scriuono alcunı che in Sicilia vi fono parimente Baroni del Carretto , ricchi , & potenti discesi di questa medesima prosapia . Quanto all'insegna della famiglia : è cosa manifesta che i Sassoni portanano per arme, vna Venere con le tre Gratie , coronate di rose sopra vn carro . Ma i Re appartatamente haueuano il cauallo negro fatto poi bianco da Unitechindo, come noi dicemmo di fopra. I cui successori furono chiamati del Carretto, perche haueuano per insegna vna ruota grande, con quattro picciole intorno, & da i lati, antica impresa de Sassoni . Fra quali Guglielmo la tenena col motto VVILLIGISS, che vuol dire, GVARDA quello che foste & quello che sei. La qual su poi data per arme al Vescono di Magonza da Henrico, il Saffone, cognominato Hertezel. Portano i Carretti similmente per impresala Rosa, insegna antichissima de Sassoni . Et fu mutata l'infegna in lifte , o trauerse da quelli della discendenza de Marchest del Finale . Ora della progenie, & della discendenza d'Aleramo, fotto la cognominatione del Carret-

to: tra-

Anni di Christo.

to : tralasciando tutti gli altri rami , de quali sono discesi tanti Principi , Re & Imperadori , che lungo farebbe il narrarlo ; & apporterebbe più tosto difficultà & confusione che altrimente l'anno

1 160. Ville 1 I 60

Henrico, cognominato Guercio figlinolo di Bonifatio. Costui fegui gran tempo Federigo Barbaroßa Imperadore , contra i ribelli di Lombardia. Et hauendo fatto con molte pruoue illustri nell'armi acquisto di gloria & di gratia presso al detto:gli furono da lui ricon fermate le antiche sue giurisdition. Et l'anno 1214.

1314

Othone, amando molto la Republica Genouese: come beneficato das lei per lo fio molto valore, le fece libero dono di Cairo fino caftello, & luogo allora importante per quello stato . Et aggiunfe al dono l'apparienenze del detto Cairo, che furono la meià delle Carcare & Vignarolo. La metà di Roccadamalo. la metà di Monco Caurglione, & la metà di Bazoli. Et oltre a ciò le diede on caftello chiamato Dio , & fattofi juo vasfallo le giurò folennemente fedelid . Ma indi a cinque anni , chendofi la cuttà di Ventimiglia ribellata a G. nouesi , chiamato in aiuto della Republica insieme con

1225

Henrico suo fratello, amendue, dopo tre anni di tempo nel quale fecero & dimostrarono dinerfe attioni in quella imprefa , la fottomifero a Genouesi. Et i medesimi l'anno 1225 moßero l'armi cotra i Vercelle li & gli Aleßandrini che baueuano rotta la guerra a gli Affigiani confederati de Genouesi . Ma Henrico gran fernitor di Federigo Secondo hebbe la riconferma da lui delle loro antiche auttorità. Et non molio dopo Henrico offeso da Genouesi, o perche fossero poco grati i molti suoi meriti, o per qual si poglia altra cagione, si rinoliò contra quella Rep & dopo bauere in parte vendicato l'animo fuo con dinerfi danni fatti nel suo contado , finalmente si riconciliò con lei l'anno 1219 giurandole obedienza per l'auenire. Indi a 19. anni la

Rep. voliò l'armi contra

Pacomo Marchese & Signor del Finale . conciosia che essendosi egli collegato co Marchefi Lanza di Lombardia: potenti huomini allora , & de gran fegueto : hanena posto l'assedio al castello di Pietra , contra le conventioni che erano fra la Republica & lai. Onde ella sdegnata fatto escreito, lo mandò contra lacomo : & diede il quatto al territorio di Saona . In tanto Marino Ebulis Vicario dell'Imperio in Lombardia, guerreggiandosi co Genouesi che attova difendenano la parte Ghelfa: alsedio il caftello di signo col fa-

Anni di Christo. usre di Mascarati suorusciti di Genoua. (percioche i Gibellini dellu Imp. erano allora detti Mascarati) A questo adunque s'accostò lacomo con le forze sue , & con gli huomini del Finale : & hauendo . corrotto con danari i terrazzani di Signo l'otttenne, onde Genona, Bauuto ciò a male con quei di Nola insieme : percioche quel luogo era sommamente importante all' pna parte & all'altra per la quali ta sua mandarono contra lacomo, Falcone Guercio lor Capitano con großa banda di huomini d'arme. Coftui venuto a fatto d'arme. con facomo, non folumente fu rotto, ma preso con un suo nipote. Et l'acomo dopo la vittoria i passato con le sue genti sul territorio Genouese, si mise a danneggiarlo, sanorendo la parte dello Imperadore, col quale tenenano dinerfe città di Lombardia, & fra questi i Marchesi da Cena, i Malaspini, i Pallanicini, & i Carretti co loro seguaci. Et l'anno 43. messo il campo de Genouesi a Sauona, esortati a ciò da Bon fa:io Marchese di Monferrato , che era Stato mezano a congiugnere insieme co Genouest, Vercelli, & Mouara: in aiuto de quali fu con le genti fue

Manfiedi del Carretto , Sauona ricorfe all'aufilio di Enzo Re di Sardigna, che allora guerreggiana per Federigo Secondo suo padre contra i ribelli dell'Imperio: & al Marchese Lanza. I quali venuti in Aqui con groffo numero di caualti & di fanti: vi si fermarono, credendo che i Genouesi forse spauentati per la loro venuta fi leuasfero dalla impresa di Sanona. Ma esti ostinati nello assedio , & rinforzate le cose loro , Enzo , col Marchese Lanza, & con l'altre genti tornarono in Lombardia : lasciandoui ducento buomini d'arme, i quali lacomo fatta la massa a Malle, fecco Pna mattina all'alba , entrare in Sauona con gran quantità di vettouaglie, perche i Genouesi veduta la impresa difficile, & lunga per i nuoui presidi & soccorsi , ritornarono a casa senza profitto alcuno. Alla fine i Marchesi fatti del tutto Imperiali , & congiunti infieme con quei di Ceua , & di Monferrato , mentre che l'Imperadore assedia Parma, & che venticinque galee. partitesi del Regno di Napoli, per la volta di Sauona , si assalta da più bande lo stato de Genouest , lacomo collegato co i Tifani , co i Lunigiani , co i Graffagnini , & col Marchese Oberto Pallauicino : si muone a danni loro dalla sua parte : & i Mascarati dall'altra se ne vanno in Lombardia contras Ghelfi . Ma indi a tre anni , adunati gli efferciti della Republica

publica in Varagine per espugnare i ribelli , Iacomo co i Saue-Anni di Christo. nesi, & con gli buomini d'Albinga, chiestala pace l'ottenne. L'anno poi 1272 . tronandosi in Toscana Carlo Re di Sicilia. 1273

Vicario della Chiefa: & inuitato da i Fieschi, & da i Grimaldi alla impresa di Genoua, promettendoli facilità nell'acquisto. solleud contra la Republica i Marchesi del Carretto, & di Saluzzo. Et in questi tempi

Obizo del Carretto, come attesta il Corio, fi Podestà di Milano: nel quale essendo , riceue regalmente Papa Gregorio X. di cafa Visconti , che fu a visitar quella città , dal quale fu molto bonorato, & accarezzato . Il quale Obizo bebbe per donna pna forella di Papa Adriano V. della famiglia Fiesca . Ne meno fu illustre in quel tempo

Manfredino, il quale dopo dinerfe imprese fatte bonoratamente da lui ; fu chiamato da Genouesi l'anno 1315. & con molta allegrezza fatto Capitano del popolo & de gli eserciti contra i ribelli; hawendo poco prima con bella , & florida compagnia incontrato fino all'alpi Henrico VII. Imp. il quale egli accompagnò fino ad Afti, & alla cui coronatione si tronò presente con dinersi altri Principi

Italiani, Et fior?

1315

Giorgio, il quale gouernando Siena per lo Duca di Milano, oppresse la congiura di Francesco Salimbene, che per configlio de Fiorentini che gli somministrauano gran quantità di aiuti , fece sotto pretesto di liberta, muonere il popolo a romore. Ma Giorgio andato a lui con alcuni foldati . mostrando di non saper cosa alcuna : & tronatolo armato & fingendo di maranigliarsi: & domandatoli ciò che questo volesse dire, Francesco rispose con si fatta paura, che si fece molto più sospetto che non era prima, perche Giorgio presolo per la mano , & dettogli che non dubitasco, perche farebbe flato per lui , lo conduffe con parole bumane in palazzo, done vidde molte genti armate in fauor del Duca, ancora che gli auerfari foßero molto più potenti, quando baueßero baunto ardire di dare effecutione a quanto s'era ordinato . perche dubitando Giorgio che il tardar non gli nocefe: leuato il romore, venne in quello vna freccia tratta da Mengo Cafaccio fautor del Duca , che fert Francesco nella faccia , onde cessò il romore fino alla seguente notte. Et leuatosi il popolo, surono scacciati i fautori di Francesco, che affettaua d'insignorirsi di Siena. Et banendo l'offitio de i None , seacciati i Dodici , & disfatto

Anni di fatto quattro famiglie che furono i Rossi, i Tolomei, i Salimbent, 😅 Christo. i Malirouerfi con grande occisione, i Fiorentini veduto che non. soccedena loro il disegno, deliberarono la guerra contra i Sanesi. I quali redendo le cose del Duca in gran pericolo, si raccoman. darono al Papa, & licentiarono il Marchese Giorgio, mostrando di volersi reggere a popolo, & inlibertà. Di costui furono nipoti

Alterano, or

Emanuello.

amendue fratelli . I quali inginriati da i Genouest , mosero loro la guerra. Et collegatifi, col Re di Cipro co Vinitiani, & col Duca di Milano , tolfero loro Nola , Abinga , & Castelfranco sul territorio del Finale, con altre terre ch'erano state de loro maggiori. Ma interpostofi Amone Conte di Sauota fra i Genouesi & costoro , fegui la pace & effi restituirono le castella. Et l'anno 1364 i Marchesi del Finale, hauendo offeso la Rep. Genouese, chiamais dal Du-

¥364 ce: & non bauendo obbedito: andò per ordine d'isa Fracesco Embriaco con molto gente contra i Marchefi. & per metter loro qualche fr**e** no, ed ficarono ful contado del Finale Castelfranco . Tresso a predetti fu anco notabile

1393 Carlo. percioche effendo creato Duce di Genoua Antoniotto Adorno, collegatofi costui co i Signori della famiglia Doria , mandò il Signor di Contiaco Franceste a Genoua, per leuarla di mano all'Adorno, & sottometterla al Redi Francia. & hauendo preso Diano, & reduca la cofa difficile per i difensori , si leud dall'impresa . Si scopi etiandio nemico di Tomaso Fregoso Duce. Onde ristrettose col Duca di Milano, & col Marchefe di Monferrato, gli occupo Toirano , dando fauore a Isnardo di Guarco , Ruffacllo & Battista di Montaldo, Theramo Adorno contra al Fregofo . Et nel tempo Acfo.

Corrado fig. del detto Ciorgio , essendo Lucgotenente del Marchese di Monferrato per lo Re di Francia, fu creaso Podefia di Genoua Coflui valorofo & celebre nell'a mi, roppe Luca Fiesco, che con großa banda d'armati era venu o fino al monistero di S. Spirito per far tumul-

to nella cietà. Et fu al feruitio con

Odonino fuo fratello, di Sigificondo Imperadore, dalquale hebbe la Si-1414 gnoria, & il gonerno della città di Piacenza l'anno 1414. Et l'anno 1430.

Henrico, cogneminato: per la sua branura de uomo d'arme; illustrò

Anni di Christo. 1430 la famiglia col mezo della militia: & spetialmente allora che si oppose al sonte Francs so sonza i prima che sole fatto Duca di Milano. Concissi che glu mosse guerra con bonoa intelliguaza de gli Scarampi suoi parenti, & di Gonanni Marchese di Monservato: per disendere alcune suc calcula che gli tennua null' Assignano, contra al quale ottenute vittorie, hebbe l'anno seguente Viguenca... Nella qual terra currato, la disse si nono con mrabili valore contra l'ossimato animo dello ssorza che promettena di lar Digenene a sacco, a saoi soldati, accioche acquistassero il luogo. Nel qual tempo su

Nicolò Arcidiacono di Romano , persona di molto valore , &

Mattheo Vescovo d' Albinga . Il quale effendo Orator di Filippo Maria Duca di Milano nel Concilio di Basilea , insieme con Francesco Barbanara, & con l'Arcinescouo di Milano, fu a Magonza per trattar la pace del Concilia col Papa, dolendogli granemente, come egli mostrò , questo scisma nella Chiefa di Dio . Percioche egli fu quello, che per impedir la deposicione d'Eugenio: fece & lese alcamente un protesto fatto contra il decreto fatto da i padri del Concilio , i quali per ciò faceuano tanto firepito : che il prote-Sto non si potena vdire, si come scriffe Enea Piccolomini, che poi fu Papa Pio, del qual Mattheo il medefimo ferinendo dice. Albengaunentis quoque vir nobilitimus . & ex Cafarum fanguine descendens, quamuis nunquam animum a Concilio alienasset, ne tamen ab alijs Principum Oratoribus videretur discrepare, haud absimilem guzrimoniam habuit de neglectu Prælatotum &c. Nel qual Concilio fu .anco .

Aleramo fratello di Mattheo tanto fomiglianti l'uno all'altro el'erano creduti gemelli. Quesil era abate di San Benigno Fruttuarenfe: & troundofi m quelli frquenza di prelati, fi adisinato per la natione Italiana ad cuttare in conclaue per elegger con gli altri un muono Tapa, in compagnia di Guglielmo da Percelli, di Giorgio della famiglia di Saluzzo, di Gionanvi il lurea, & di Lodonico da Tarino, tutti huomini llussi il de Abati. Del quale Aleramo il predetto Enea ferue in questi amanera. Aleranus Sandti 
Benigni Fun Quariensis, vit tam moribus quàm atate gravifsimus, cui ex nobilissima domo de Carreloooigo el. Quatanta olim sublimitatis suit, vi tante moribus quàm con 
un suitante colim sublimitatis suit, vi tante posi fatto Papa tenno.
Colhone

Anni di Othone dal Carretto: buomo di gran negotio, & di accortissimo inge-Chiisto. gno per suo ambassisiadere presso al Duca di Milano per cose importanti, & specialmente intorno al Repon di Napoli.

Galcotto fu similmente personaggio importante: per cagion del quale, su rouinato il castello del Einale, detto anto Fenario, da Genouessi, conciossa che egal diede fauore al Duca di Milano, contra quella Rep. Ma rivornato in possesso mezo del predetto Duca: su reflaurato di nuovo. Ma grand'ornamento di questa famiglia su,

per le qualità sue, & per la sua bella prole;

Alfonfo primo, percioche per lo suo molio nome, non l'auanz ando nesfimo di candor d'anmo, di clemenza, & di pietà, fu ftimato & ama to da Massimiliano primo Imperadore. Dal quale come benemerito per molte attioni fedeli & denote fatte per lui verso quella corona : fu creato Vicario di Imperio , con auttorità di batter moneta d'oro & d'argento, & con molte altre gratie & facultà . & ottenne folennissima confermatione di tutti gli antichi prinilegii & inuestiture de suoi maggiori. Ricuperò la Corfica che si era ribellata da. Genouesi , più tosto col consiglio , & con la grandezza dell'animo che con quantità di foldati, riducendola obediente alla Republica in breue tempo. Hebbe due mogli. La prima di casa Simonetta di Milano . L'altra fu la nipote di Papa Innocenzo Ottano di casa Cybò. La quale restata vedona , si rimaritò in Andrea Doria Principe di Melfi, & che bebbe titolo di Padre della Patria dalla Rep. Genouese. Viffe splendidamente, estendo egli illustre per concorso di grandiffime virtà , & edificò molie notabili fabriche & caftella . Et fece parimente acquifto di dinerfe groffe & belle terre, & contique di giurisditione al Marchesato del Finale. Et lasciò tre figliuoli come li dirà più oltre. Di costui fu fratello

(arlo Domenico, cognominato il Cardinal del Finale. Quelli auangemdo per dottrina, per religione, & per gran maneggio di cosè diflato motti fuoi rguadi, si adoperato da Lodonico Diodecimo Redi
Francia in molte granissime imprese, & in diucife legationi importanti, onde cos suo mezo i Fieschi suoi amici & parenti surono restituiti alla patria. Et operò di maniera con quella Corona
per la csaltatione di Santa Chiefa, la cui grandezza, & la cui quiete egsi sommamente amuata, manenendo cittima intelligura fra il
Papa & il Re, che l'anno 1505, su per ciò creato sardinale da Papa Gusto Secondo, col titolo di S. Ceclia. Edistio nel Marche sato
del Finale, & rissorò diucrse chiefe, dando e donando toro, pa-

1505

ramenti.

An ni di ramenti, calici, & altri ornamenti di oro & d'argento appartenen--Christo. ti al culto dinino : dispensando tuttanta a poueri, de quali era gran protettore, molti de fuoi propri beni. Facendo mentione di questo huomo Ferdinando d' Austria , che poi fu Imperadore , scriue quefte parole. Carolus Dominicus de Carrectos S. R. E. Cardinalis vir clarissimus , idemque prestantissimus , quòd fibi ad eum bonoris & dignitatis gradum doaring excellentia, prudentia, vita, morumque probitate ac fumma religione viam muniuit. Denique vero postadeptam dignitatem ita vixit, & alijs fui ordinis proceribus innocentia ac fanctimonia: certa quasi proposita este norma videretur &c. Et Papa Leone X. Scrine .

'Quem fanè virum, cum propter plurimas eius eximiasque virtutes & diligerem vt fratrem , & magno elle viui in Reip. administratione viderem quantum mihr molestiz quarum meroriseius mors attulerir, existimare facile ipse porte potes. Ego quidem certe fic existimo multum in co viro splendoris & pralidij Remp. amilife. Nostri vero in ipsum amoris & beneuolentiz tellimonium id supremum fuit, quod omnibus profecto in rebus, quas impetrare a me voluit. ve benefaceret fuis, ei petenti fatisfeci. Iple autem ita fortiter. temperatroue decessit, vt credi par fit Deum Opt. Max. ex hoc impuro lacheimabilique hospitio ad calestis illum patria iucundis fimam beatifsimamque fedem euocare atque traducere voluiffe. Nihil enim corum, quam ad fanctifsime decedentes pertinent, prætermilit &c. Mori l'anno 15 13. con dolore vninerfale di tutta la Corte Romana.

Fabritio suo fratello, non fu manco famoso nell'età sua del Cardinale. si come per molti scrittori si può vedere, che ne lasciarono vina o honorata memoria. Fra quali Arnoldo Feronio fa mentionco nel presagio della degnita sua nelle bistorie Francese. Percioche effendo Caualiero Hierofolimitanno : & adoperato in diwerfe legationi a primi Principi del mondo : & bauendo fatto vedere qual foße la sua brauura per mare & per terra m molte zuffe co Turchi , venuto a morte Guido Gran Macfero di Rhodi : fu creato in. fuo luogo, di comun voto & confenso di tutti i fratelli: & fenza alcun disparere, effendo il 42. da Gerardo Primo che fu l'anno 1099. Al quale Papa Leone scrivendo, & rallegrandosi con. wi della degnita meritamente acquiftata, dice quefte parole.

Anni di Chufto. In altero (cioè in Fabritio) tanta lexitia is me unteius affecit, vi fatim Deo Opt. Max gratias egetum, & quod dolorem quem es Guidonis mortem conteaxeram, tua declaratione linierit. & quod illud tibi muneris tradi mandarique voluerit, qui pro tua virture, animi magnitudine, diligentua; teligione maximis no tebus prospecta sepe atque cognita nihil es corum prætermisurus que ad rem Christianara conferenadam, atque mplificandam ipsiusque cultum & illustrandum & propagandum pertinebunt. Arque hoc cum publice mihi gratum & tucundum est, tum illud prusatim adungitur, quòd te dum Cardinalem gererem, multes quidem annos & amauti ipse, & abs te amari me plane sensi: visi vunus ex omni ciotorum tuorum numero mihi optandus susset, quem sibi tua societas præsiecret neminem tibi sane prætulissem &c. Et più di sotto.

De mequidem tibi ipse ottnis promittas volo, qua ab optimo stque optatissimo film de patre amantissimo sunt speranda. Non fallam opinionem tuam. Et Ferdinando facendo mentione del detto Fabritio, mella sua generale et folenne commen-

datione della cafa Carretta feriue.

Certum est Cardinalis Finarii fratrem fuisse Fabritium de Carretto, in dissimili vitæ genere ita sui fimilem, vt si vtriulque bonitas ac lapientia spectetur , fere alter dici meritò potuerit. Quem præter cas quæ in fratre eminebant virtutes, præftanti quoque rei militaris fcientia pari iunda prudentia, & magnarum resum viu atque experientia clarum esse cognouimus, & cum vsus postulauit, tam mari, quam terra fiue Ducis, fiue privati militis implendum effet munus, talem se prabuisset, vt melior Dux ve an miles fuerie dubium omnibus relinquerit. Quibus eius virtutibus perfedum eft, ve vluò libentiffimis omnium animis ad Hierofolymitanum Equitum fummum Magistiatum expeteretur eum illum Magistratum strenurs , ac nobilibus illis Equitibus reliquerit, iffque fe fe honestatis fortitudinis, & conftantie Magistrum ar dominum & sui amantissimum voluti patentem exhibuerit. Que dum Turcam perpetuum de potentissmum Christiani nominis holtem terra marique mode oppugnantur repellendo, ac infulam Rhodon ab eius impetu faluam feruando, rabidas illius vires frangit \*\*\* ... & irritas

unmore Google

Anni di Chrifto & irtias ficit, non ne acertimum se, non iam sanche tanuum illius societatis. sed vniuersi propè directimus orbis consecutionem de vindicem prebuit. At quid am magnum, tanquam admiratione di gnum afferti potest, quod non optimo iure cadere possiti in huusa suram Alphonssum Marchionem &c. Questi admaya assimo anto si maco si acertino de l'oran Marchionem &c. Questi admaya assimo anto si consecutione del simo sessiti admaya assimo di consostito, così anno si consecutione del simo consostituti da lui per mantenimento di quello percioche ne sece op promusso diuersi, tutti ripieni di christiana pieta, si come si vede ne gli siauti de Caualieri di quella religione. Venne a morte posì anni prima cole Islatui scho si solo si solo si monto prima colo tilo si si solo si solo si solo si sono prima ne che si solo s

Fabritio Carrettano ingenti ludu, defiderioque plebis nouendium vita fundo, fuert enim ad populi fauerem aucupandum affabrefactus, dodus litereas Latinas, callidus, acer ingenio, cur confilium nec inceptum vilum fruftra fuir, magnificus, fi quidem magnam verbis partem, nouo, validoque murorum am, bitu ein rit, atma, tela, machinas, commeatum affatim fecit. Denique omnia que la bello vario, & multarum rerum egenti vfut effe folent &c.

Nê fi dec pretranetere quanto ne ferine anco F. Leandro nella, fina Italia, done dice. Rumafero del detto alquanti figituoli, fra i quali fu Carlo Domenico, fatto poi Cardinale per le fue vittu da Papa Giulio Secondo, che morì in Roma nel 1514. L'altro fu Fabritio eletto Gran Maeftro da i Caualieri Hierofolymitani di Rhodi, che feliciemente passò di questa vita nel 1521. auanti la rouina di Rhodi, che fu il seguente anno, essendo loggiogato da Solimano Imperadore de Turchi, &c.

Luigi fratello di Fabritio Vescono di Chaors , letterato huvmo & di nita essemplare , eresse nel Finale , il monissero di Santa (aterina e de frati Predicatori, & ristorò similmente dinersi altri edisci,

Giabilacomo nipote de predesti fratelli, Caualiero di Rhodi, fi tronò nella esparatione di quell'Isla. dalla quale vifetto faluo; hebbe dal Gran Macstro, per rimunerazione del suo valore, due Commende nella Lombardia. Del predesso Alfonso primo farono figlimali.

Anni di Christo. Giouanni primogenito Marchefe del Finale. Questi acquistò bu on a parte di giunifictione in Cena, & accrebbe lo stato fuod alcumere treve di momento nel Marchefato de Cena, & mel Contado di Chiasteggio, & hebbe molte & ricche postessioni ful Lodigiamo per le ragioni della Marchefa Giourna sina donna : la qual su sigliuoda d'Alessando Bentiuoglio, & forella di Violante, che si maritata a Gian Paolo Sforza fratello del Duca di Malano, si come s'è decto nella cassa de Beninogli. Cossui anno 1530. Glendo Girlo V. imp. andato a visitar la Chiefa della Madonna di Pia nel Marchefato del sinale, & simontato in terra, gli s'appresentò con bethisma compagnia, introdotto alla sua presenza dal Principe Anslisma compagnia, introdotto alla sua presenza da Principe Anslisma compagnia principe da Principe Anslisma compagnia principe da Principe Anslisma compagnia antrodotto alla sua presenza da Principe Anslisma compagnia principe da Principe Anslisma compagnia antrodotto da Principe Anslisma compagnia antrodotto da Principe Anslisma compagnia antrodotto da Principe Anslisma compagnia principe da Principe Anslisma compagnia antrodotto da Principe Anslisma compagnia antrodotto da Principe Anslisma compagnia da Principe Anslisma compagnia del Principe Anslisma compagnia del Principe Anslisma compagnia del

1530

1529

drea Doria fuo patrigno , & raccolto da lui cortefemente, Giouanni fece la spesa a tutta la Corte, per quel tempo ch'ella vi stette : & fatti diuersi doni a Principi dell'Imperio, l'accopagnò a Genoua. Et l'anno 1530, fu alla sua coronatione in Bologna come capo della easa Carretta, accompagnato da molti Conti & Signori della famiglia & da vicini & amici Marchefi di Cena, Signori di cafa Scaram pa : & fece dono allo Imp. di alcuni canalli Turchi di gran prezzo. Et seguitolo all'impresa di Tunisi in Barbaria: bebbe da lui carico bo norato di fanteria. Del quale facendo memoria il Giouio, lo chiama Federigo in luogo di Giouanni, equinocando nel nome. Percioche nella cafa , & con l'imp in quel tempo , non fu Federigo alcuno che fosse figliastro del Principe Doria. Giunto a Tunis, fu il primo che fmontaße in terra con la fanteria. Et postofi a far le trincee, nel difendere & ributtare i nemici , fu ferito a morte , & mancò d'età di 2 2. anni, con dispiacere dell'Imperadore che lo visitò, & di tutto l'ef fercito Imperiale.

Paolo suo fratello Abate di Bonacomba , & Vescouo di Charos: hebbe la gratia di Francesco 1. & di Henrico 2. Re di Francia , per le sue

nobili & honorate qualità.

Marc'antonio fratello di Paolo, Principe di Melfi fu capo dell'armata del Re Filippo di Spagna. Del predetto Gionanni nacquero quattro figliuoli che furono

Aleßandro Abate di Bonacomba & Selua Grande in Francia, Fabritio (aualiero di Rhodi, & Commendator di Milano, & d'Albarele

Sforza Andrea nobilissimo, & qualificato Signore, visimo de fratelli, &

Alfonfo Secondo Marchese del Carretto, & Principe del Finale.

Anni di Christo.

1558

primogenito del detto Giouanni . il quale effendo ancora fanciulletto, fu alla prefenza di Carlo Quinto Imperadore, che discese nel Marehefato del Finale, condotto dal Principe Doria suo auo . Dal quale Imperadore raccolto benignamente l'anno 1535, per la memoria del padre, ottenne la riconferma de gli antichi fuoi privilegi: raffermati anco a fuo padre per inanzi l'anno 1 5 2 8. Col qual (arlo fu anco a Nizza, nell'abboccamentocon Paolo Terzo, & col Re di Francia: & quando fu all'impresa d'Algieri. Il somigliante fece con Maffimiliano Secondo , quando effendo Re di Boemia andò in Spagna a sposar la Regina Maria: perche incontrò il predetto Re fino in Lombardia . Lo fteffo fece parimente con Filippo Principe di Spagna, quando venne in Italia. Et cosi in altri due or tre paffaggi del predetto Massimiliano, esegui quanto s'afpetta ad pn fedele & liberal Canaliero . Ma l'anno 1558 i Genouesi, col mezo della ribellione de popoli, si sforzarono di lenargli il dominio del Finale, hauendolo assediato nel castello che egli hauena fornito & munito di artigliarie. nel qual costretto all'ultimo lo depose in sequestro in mano del Principe Doria. Et quasi nel medesimo tempo i Francesi lo spogliarono di molte castella nelle Langhe, per estersi adoperato per l'Imperadore in molte occasioni nel Piemonte con suo grave danno, si perche flette fette anni . fenza le rendite delle dette caftella, o si perche furono in gran parte rouinate & diffrutte . Onde egli ricorfe all'Imperadore Ferdinando , nella dieta d'Augusta , come a fuo diritto fuperiore, chiedendo giuftitia. La qual dopo molte dispute si conchinse, secondo la sentenza di quafi tutti i Senati & Collegij di Germania, & de gli ftudii d-Italia, di Pania, di Bologna, & di Padona contra gli auerfari. Se-

1564

All'vitimo l'anno 1564, su restituito da Eerdinando. il quale mostrandoli gratitudine della sua fedele, es cantinoua sernuità, gli consermò gli antichi principei, ragioni, es titoli de-Marchesati di Sauona, di Claucsana, es del Finale: es locreò Principe d'Imperio, consermandolo Vicario in perpetuo. Ma venuto a mortel s'imperiadore su transgliato di nuovo da suoi auersari es tolio in protettione nella dieta di Augusta, da Massimiliano predetto. Et l'anno 1566 si tronò alla guerra d'Vingiria contra il Tur-

guitò in tanto Ferdinando , & si tronò in Boemia , in Francfort , & in V ngaria , alla coronatione di Massimiliano . Et in Erancsort su fauorito da tutti i Principi Germani , & spetialmente dal Duca

Elettore di Sassonia presso all'Imperadore.

Anni di Christoes : fenz stipendio alcuno con buon momero di caudita fue fpefe, in ferutito d'esto imperadore, si come ampiamente si legge in vin priuilegio di Massimiliano sotto sette di Guegno, l'anno 15 67, nel qual
ferutito va tuttaula continonando, mentre serimiamo queste coste.; come quello siscando homono, si animo innocente, es molto
ben qualificato : possede rin sovete gran cuoreccio quale esserimina
to nella patientia, spera di vinecre ogni aduersa sortuna; stando
fermo alle sue percoste, non altramente che si sacciano i monti nel
mare, contra all'impeto er al sossioni e testi sectiandio chiara
esi illustra queste sample.

Giorgio, dottissimo Giurisconsulto: & eccellentissimo nelle scientie cost bumane, come diuine: il quale, Senatore & Consigliero del Duca di Mantona: si estercita di maniera con tanta temperanza d'animo, , giustita, & humanità, & con tanto ordine di ditigente disciplina cosi nelle cose del suo gouerno, come in ogni altra cura: che è lodato, & amato da ogniuno, con molto splendor del suo nome, chiaro anto per diuersi parti prodotti dal suo selicissimo megeno.

#### Signori di Montefeltro.



lecreando io le cose di questa nobilissima & honoratafamiglia: bebbi finalmente lume da Costanzo Felici da Castel Durante, Medico celebre & di molta sama percioche essendo egli molto cortese, & pieno di osseciosa humaninà: porçendomi ainto con la fatica sua-

mi instru) a pieno di questa caste, onde opera discovies strabelata la mia, quando bauesti taciuto questi amorenolezza sua cosi
cara & genitie. Dico adunque che questa sampilia chiamata sedtria & Feretrana, per quanto si trabe da alcane Croniche seritica
a mano: bebbo principio in quella prominia che hoggi si chiamaca
Monteseltiro. La qualt è ricina da rona banda a quei monti, onde esse il Tebro & la Marecchia già detta «Frimin fium»,
che passa quasi per mezo di quella prominia, & della Toscana. Dall'altra banda termina col terreno d'Vrbino. Nellaqual prominia si reggono boggi molte nobili terre casticta, & fra queste la notabil città & fortezza (quantunque non
molto
molto.

Anni di Christo.

molto copiofa di habitatori ) di Montefeltro , chiamata San Leo , perche vi habitò già San Leo compagno di San Marino. Et essendoui seppellito: diede il suo nome alla terra. Alcuni banno sertto, che i primi che vi andaßero ad habitare furono Tedeschi & Vicarii Imperiali. de quali Giouanni Antonio Campano, scriffe in pna oratione recitata all'Imperadore ; che molte fono hoggi in Italia le famiglie nobili & illustri che vennero di Germania; & fra quelle la Feretrana. & però alcuni dißero, & più particolarmente, che questi furono proprij di Borgogna . Altri più distesamente narrarono che vennero in Italia con gli Imperadori , tre fratelli . All'vno de quali toccò la Signoria di Carpegna. & da costui difcesero molti huomini valorosi; de quali viue hoggi il Conte Horatio fanciul letto di molta speranza. All'altro venne la Signoria di Pietra Rob. bia , & al terzo Monte Copiolo ; il quale aggiugnendo al suo stato altri luoghi con la città Ferretrana, fu chiamato (onte di Montefeltro. Mainqualunque modo si sia , hebbero prima dominio in quella Provincia, poi furono ordinati Vicarii Imperiali di quei paesi , bauendo seguita sempre la parte Imperiale ; ma col tempo lenatisi da quella fattione, riconobbero & tuttania riconoscono legittimamente Santa Chiesa. Ma in qual maniera entrassero Conti d'Vrbino : & in qual persona di questa samiglia cadesfe la prima volta la Signoria, non ho trouato in memoria alcuna che sia degna di fede . Bene è vero che essi ne furono fatti veri Signori; poi che si è veduto, che per sì lunghe età, per confermationi di tanti Pontefici , & per tanto amore portato loro da popoli : fi sono soccessiuamente mantenuti in si lungo possesso. Fra i primi che si leggono di questa casa (che che se ne dica l'Alberti nella sua Italia) o foffe vno de i tre fratelli , o pur veniffe della Germania ; vn ful anno 1 190. chiamato

1190

Monfeltrino Capisano a quei tempi di gran nome. Questi fu reramente il primo che desse augumento & grandezza alla casa. La quale a quel tempo signoreggiana Monte Copiolo & Maolo. Hebbe costni due siglinoti;

Bonconte & Feltrino, desto da alcuni Taddeo; & Feltrano Dicono ch'egli feguitò le vestigie pascrne nella militia Imperiale. Es hebbe vn figliuolo chiamato

Speranza, che generò Angelo padre di

Dd 2 Nicold

Anni di Nicolò.

Christo. Altri poi lasciarono che Taddeo sig. di Monseltrino hebbe Malatesta, es

Corrado. Buonconte adunque generò

Monfelerino , &

Canaica-famoso Capitano & Canaltero & Monfeltrino hebbe Taddeo, che procreò Malatessa & Corrado Altr: distero che Bouconte sec Monfeltrino Iuniore, & Canalca.

Monfelirino 2. o Iuniore: hamendo combattuto in fingolar tertame, & haunta vittoria fa creato Canahero & condottiero di buomini d'arme. Hebbe della fua donna, Guido, O·lando, Taddeolo, & Feltrano.

Caualca Secondo generò Galaffo, che fece Binconte, & Guidobono & fecondo altri Guido generò Corrado, V gone, & Bonconte, & Feltrino.

1282 Galaffo poi par che sia stato quello che l'anno 1282, fanoreggiando la parte Gibillina guerreggiaße al castello delle Ripe contra i Brancaleons , Vicary in ques luoghi di S.Chiefa. Perche fi trona che l'anno 1284 vi fu Gouernatore Brancaleone d'Armato Et Guglielmo Durante Vescouo, era Legato Apostolico nello spirituale della. Marca, & della Romagna, & in quel bifogno, della Maffa Trebaria, la qual conteneua molto paese, come si legge in pna bolla di Papa Ni cola 4 dell'anno 1288. Il qual Guglielmo infieme con gli V rbinati, diftruße & Spiano quel castello, togliendo anco a Rettori della Maffa, Sant' Angelo in Vado: tenatolo a gli V rbinati , ne inuefil l'anno fteffo la Chiefa. Dalla rouina del predetto Caftello, fi diede principiol'anno 1284 per ordine di Guglielmo, a fabricar Caftel Durante, in vna peninsola del Metauro, in vna selua del cepetto, capo & principio della Massa Trebaria. Et fu fatto per riunir quelle genti disper fe & mantenerle in diuotione di S. Chiefa. Ora di coffui nacque, come siè detro, Bonconte, & Guidobono altri dicono

Guido figlinolo o di Galaffo, o di Monfeltrino il giovane. Questi fu chiamato il Vecchio & Seniore. Et fu posto fra i più favi & prudenti Cavalleri che foffero in quell'et di percioche er a humon di gran configlio, & di perfetto governo. Et aucora che Dante nel 27. capo dell'Inferno, introduca ch'egli deffe il configlio a Papa Bonfatio Ottavo contra i Colonne fi, dicendo

Lunga promessa con l'attender corto Ti farà trionsar de l'alto seggio,

# Thuftri d'Italia. 211

Anni di non fi giuttifica però il fuo detto con altre feritture. onde fi può agewolmente credere, ch'egli estendo di contraria fattione, o mosso per Christo. odio: o forfe per mostrar con quell'escmpio, che la penitenza per l'affolutione, dee seguitar dopo & non ananti al peccato, seriuese in quella maniera, poi che si vede anco che il medesimo Dante, fanella di questo huomo honoratamente nel suo Conuinio. Questi adunque l'anno 1274 era Capitano de Romagnuoli contra i Bolo-1274

gnesi. Et però Dante nello stesso canto gli domanda de gli affari di Romagna, per la quale s'interesse molio, & Malatesta da Rimini , cognominato da Verrucchio era (apitano de Bolognesi. Il

quale l'anno 1275. con quelli , & co Gibellini Fiorentini , guidati 1275 da Guglielmino de Pazzi, fu rotto dal Conte Guido a Ponte Brocolo nella Romagna. Vogliono alcuni che egli foffe Signor di Forli & di altri luoghi . & che per suo consiglio & per sua accortezza , foße data fi gran rotta & fatta fi gran mortalità di Francefi in quella città , fotto Giouanni di Pad , foldato & parente 1182

di Papa Martino Quarto , l'anno 1282. Del qual fatto ne fauella Dante nel detto canto dicendo;

· Et di Franceschi sanguinoso mucchio.

I 188 Ma l'anno 1288. effendo confinato in Piemonte dalla Chiefa . 1291 fu eletto da Pifani , Capitan generale. Et fi legge che l'anno 1291. fu fatto Signor di Pifa. & poi l'anno 1293. essendo foccessa pacco fra Fiorentini & Pifani fu caffo . Si pose in assetto a San Marino per dare ainto a Parcitade & a Montagna da Rimini capi de Gibeluni contra Malatesta da Verrucchio fatto Capitano de Ghelfi, chiamato da Dante per mastino: ma non fu a tempo perche Parcitade fu ingannato da Malatesta , prima che il soccorso venisse . & ciò fu

1291 l'anno 1291. altri dicono 95. Et da quei tempi in qua si legge che fu sempre guerra fra queste due case . Ora fatto costui vecchio, & con molti pefi del mondo: fifece frate di San Francesco, & fi como nel mondo fu guerriero chiaro & illustre, così nella religione fu di buona & fanta vita , & vero foldato di Christo. Et venuto a morte fu seppellito nella chiesa di San Donato fuori d'Vrbino doue è il conuento de Zoccolanti. Lasciò di se Corrado , V go, Bonconte , & Federigo .

Bonconte seguendo la militar disciplina su creato Caualicro in Peru-1287 gia da Ridolfo Imperadore . Et l'anno 1287 soccorse i Chelsi d'Arezzo per la parte del Vescono contra i Fiorentini . Il qual poi nella

rotta data da i Fiorentini, a gli 1 1 di Giugno l'anno 1289. a Certo-1289

'Anni di mondo nel Cafentino o morto, o ferito in battaglia nella gola: & fug-Christo. gendo s'affogò secondo alcuni nell'Archiano . Et anco di costui parlò Dante nel 5. del Purgatorio , dicendo ,

I fui da Montefeltro , i fui Bonconte . &c.

& quantunque egli haueße donna, chiamata Giouanna, non si troua però che lasciasse alcun figliuolo . ne si troua parimente memo-Federigo detto il vecchio, huomo famoso in guerra, & di seguito, &

ria neßuna di Corrado, & di V gone .

1322

grande amator dell'arme, & della parte Ghibellina, si tronò in molse guerre nella Marca , nella Romagna , & nella Toscana contra la Chiefa, & perciò fu interdetto da lei . Ma egli per mantener le dette guerre, faceua, come recita Gian Villani, gran spese: onde però imponeua ogni di nuovi dati, gabelle, & impositioni a gli Urbinati. i quali non potendo più sopportar tanto peso, gli si fecero molto odiofi. Onde essendo egli tornato ad V rbino per danari, fu mor to dal popolo a 26.d' Aprile l'anno 1322. insieme con un figliuolo, il cui nome non si trona. Et ciò auenne nel cassaro vecchio alla porta del Monte, doue bora è lo borto de Viti. Ma gli altri figliuoli più piccioli fuggendo il primo furore, furono portati alla Rocca di Lionello : allora fortezza notabile , & hora rouinata , nel tempo che i Medici , fotto Papa Leon X. occuparono lo Stato d'Urbino: & pofseduta da i Brancaleoni da Cagli, & da Vrbino, posta alla pendice di Monte Nerone vicino al Piobico, pur luogo de Brancaleoni che vi ha bitano, & poi leuatt di quindi furono condotti a Mantona . Di done non molto dopo,gli V rbinati, baunta licenza dal Papa,gli richiama rono al gouerno, & altri disero che rientrarono in Signoria col mezo di Lodonico Banaro Imp. Si trona, che Federigo fu Sig. di Pifa, infieme co quido suo padre. & l'attesta anco vn fasto di marmo, pofto nel pergamo della Chiefa maggiore di quella città, in questa maniera.

Iam dominante Pilis, concordibus atque diuilis Comitis Montisferrettij Federico.

& si vede l'arme loro scolpita , nell'Oratorio di S. Maria sopra Arno. & cofi ne Bagni di marmo di Montepifano fra Lucca, & Pifa, & in altri luoghi . Hebbe otto figlinoli, cioè, Guido Nouello, Bonconte, Francesco, Ugolino, & Henrico, de quali non si trona altro che il nome, Galaßo, Feltrino, & Nolfo.

Galaffo: fece sal frutto nella mulitia , che bebbe titolo , fecondo alcu-. ni gi

ni di Vicario Imperiale dal Bauaro Imperadore. Generò Galasso, al-Anni di Christo. tri dicono Bonconte, Guido, Nolfo, & Paolo.

Feltrino, fece Galaßo, Spinetta , & Corrado, & chi dice Carlo.

Nolfo, fratello de i due predetti , s'acquistò con viuo spirito gran fama in tutte le guerre in quei tempi. & da lui venne

Federigo Secondo Nouello , che procreò Guido, Nolfo, Galaffo, & An-

tonio : quantunque da dinerfi altri fia detto altramente, Guido fu il primo che gouernasse da se, & poi insieme co fratelli. A

cui foccesse Galasso, o Galeazzo bellicoso molto, onde però fuin. molte guerre d'Italia folo , & in compagnia del fratello. Et fu lungamente, fra l'altre, co Malatesti. co quali poi si fece pace in Vrbino , l'anno 1343 . nelle cui conuentioni fono ricordati i tre predet-1343 ti fratelli,ma durò poco. Et in questo anno medesimo , Lodonico Re

d'Ungaria alloggiò in Vrbino, regalmente accolto, & trattato da questi Signori. Nolfo l'altro de fratelli, resse lungo tempo con Antonio & con Galasso:

perche Guido si morì tosto. Es su eletto General dai Pisanil'an-1341 no 1341. & l'anno 42. fu per loro contra i Fiorentini all'assalto di

Lucca. de quali era capo Malatesta da Rimini. Et l'anno 1351. 135 E con gli altri due seguenti , fu Capitano dell'Arcinescono Gionanni Signor di Milano & per lo detto , & per parte Ghibellina guerreggio su quel di Perugia, done gli fu morto, combattendo Bettona, Ferrantino Nonello Malatesta marito d'una fua forella. Et l'an no medefimo andò in aiuto di Gionanni di Cantuccio da V gubbio,

contra i Gabrielli. Et l'anno 53. fi troud con le sue genti all'affedio 1353 di Scarperia per i Milanefi. Et quattro anni dopo , gli fu tolto Cagli da Gabriello de Nicolò, & da Francesco Ceccardelli. i quali scalate le mura & entrati nella città , ammazzarono Nolfo da Marsciano, allora Podestà di Cagli , parente del Conte Nolfo : & si dettero ai Malatesti. Ma la terra si tenne poco per loro : percioche i predetti ne furono scacciati & banditi per ordine del Legato: il quale gli fece restituir la città. La qual perauanti era fta-

ta tolta loro l'anno 1335. da i Tarlati d'Arezzo, che gli dettero affai che fare . Ma l'anno 1359. dopo vna lunga guerra fatta co 1359 Brancaleoni da Caftel Durante , foccessa pace fra loro , maritò due nepoti , l'una diede a Gentile : & l'altra già maritata a Montelupone , & rimafta vedoua , diede a Pier Francesco, figliuolo di Brancaleoni da Castel Durante . il quale si chiamana Branca . Nel qual tempo il Legato, nemico de geneilbuomini & di questi Signori, ve-Dd 4 dendo

Anni di Christo. dendo queste paci & questi parentadi fra loro, & non gli piacendo molto, moßela guerra a Gaftel Durante: & lo tolfe loro, con la maggior parte dello flato ( che molti altri luoghi & castella. posedeuano con questo cioè, Santo Angelo in Vado, Mercatello, Sassocorbaro, Lunano, Montelocco & altri) & gli fece prigioni, & poi confinò co figliuoli . Et ciò fatto , il Legato andò contra Nolfo , il qual conoscendo di non poter riuscire, cesse Vrbino, Montefeltro con ciò che effo teneua, che l'anno poi 1376. fu racquiftato da Antonio fuo fratello. Et nella ricuperation di Cagli, hebbe affai che fare a ribauere il Cassaro tenuto per la Chiesa da i Gabrielli. Et anco i Brancaleoni rihebbero il suo ; facendosi pace fra i Contid'Vrbino, & i Gabrielli d'Ogubbio per la qual Nolfo tolse per donna la figliuola di Canti Gabrielli , ma non si sa che n'hauesse figliuoli , ne quando si moriße.

Autonio figliuolo di Federigo Secondo, notabile per configlio, & somma riputatione, chiamato da Gian Galezzo Visconte Duca di Milano: fu molto amato & honorato da lui. & dopo la morte fua eletto da suo figlinolo del suo configlio . il qual grado egli lasciò, rinscendo difficile per le tante discordie di quello stato . Si tronò presente alla coronatione di Gian Galeazzo detto, quando fu creato primo Duca di Milano , dall'Imp. Vincislao . Et hebbe per l'accordo fatto l'anno 1376. fra i Feltreschi & i Gabrielli Castiglione , il quale egli fece incontanente disfare . Et hebbe anco Mezzano che teneua Taddeo da Cagli , tutte castella nel territorio di Cagli, tenute da i Ceccardi, Signori molto contrarij alla città & a Feltreschi. Ma l'anno 1378. gli fu tolto Monte Guarino: che era gia de i Consi Cagli , da Castello & da V gubbio , in. dispregio. In questo anno medesimo fece guerra co i Castellani : & tolse loro la Medola : bora posseduta da Santinelli da.

1381 1384

1378

Santo Angelo in Vado . Et l'anno 81. effendo in lega con gli Vbaldini , & Perugini fece pace co i Castellani . Ma l'anno 1384. trouandosi la città d'V gubbio in estrema penuria di ogni cofa per le discordie cinili nate fra gli Steffi Gabrielli , che n'erano cittadini & Signori; & assediata da quei di Giouanni. di Cantuccio; Antonio fu chiamato per ordine di alcuni cittadini. il quale trouandosi a Cagli, & fatto Governatore & Signor di Vgubbio , vi ando incontanente con gente , & con vettouaglia : & entrato in possesso, la restauro & rimeffe in buono stato ; perfeuerando in dinotione & gouerno dellacasa

Anni di Chulto.

ii cafa di Montefeltro fino al prefente giorno, nel quale (triutario quefe cofè con pace es amore: quantunque gli fosse stato toto, maper poco tempo, dal (ardinale Egido Albernotto Legaro alboradi Papa Innocenzo Sesso in Italia. Et che del 1386 gli fosse intra-

1386 dt Papa Innocenzo Sesto in Italia Et che del 1386 gli sossi in mata la guerra da Fiorentini , & Costellant perche egli sossi en trato in possisso di quella città, & per altri continuti s'ra loro ceffendo poi nel sin dell'anno medesimo soccessi a pace, per maggico

1388 ferrezza dila quale entrò in Iega o Fiu entin Lanno mile trecno to ottania o toto. El poco mando che Braccio di Montone l'anno molle trano in terre no tottania o toto. El poco mando che Braccio di Montone l'anno mille quattrocento dicianone, mon la kuaffe a quelfi cafairma la fedel à infinita di quel popolo: gli fi oppofe cofi animo fa d'adnemenci, che fi leud dall'imprefa. Et poi l'anno mille cinquecento e vio. Cefare Borgia, cacciatone il buno Duca Guido Baldo Primo, fe l'afirpò ma per poco. Et l'anno mille cinquecento fedici, Leone Decimo, rimoffo Francefco Maria, lo tenne, ma per poche giorni per Lorenzo, fio nipote. Ora Antonio del mille trecento ottania otto, prefe l'armico Terngini: & di Ottobre fece la pace. Fece anco, fi come era flata l'afarza de fuoi maggiori, lunga guerra co Malatefi Principi di Rimini: co quali l'anno feguente conclunfa la pace, s'abboccò a. Mondaimo con fanto Malatefia. Ma indi a poco venuti a nuona ros-

1393 tura, Bonifatio Ottawo del 93. gli mife in accordo. Cuerregriana, anco in questi tempi medefimi con Francesco Gabrielli per le cofe del Cantiano. i cui terraz ganierano aintati de fianosti da i Malesti God da i Fiorentini. nella qual guerra si perso Tretro, da Frontino pri mo Capitano d'Antonio. Alla sino ottenne a patti da Francesco da Rocca di Cantiano per la quale erano soccedute tante discordio ertanagli d'arme. Fece guerra similmente co i Malatesti in Monesta sul cantino del mande e La quales si no la pace

391 feltro l'anno mille trecento nonantadue. La qual si finì con la pace predetta. Et l'anno 1404, a quattordici di Giugno, maritò Battissa fua sigliuola a Galeazgo Malaettila Signo di Pelaro. Et la feiò Anna l'altra figliuola, che non volle marito in casa, gionane illustre, & ornata di nobili, & secondo altri a gli otto d'Aprile. I anno 1443, si morì in Vrbino, & lasciò Guid Antonio suo figliuolo, & soccessore. In quello tempo viste vin Conte Nicolò da Vrbino. Il quale l'anno 1503, militò co fivorentini. & poi si fatto capo della Compagnia della militia chiamata del Cappelletto: la quale facendo diverse socreta quale facendo diverse socreta quale facendo diverse socreta con gravissimi danni per la Toscana.

fu rotta da Pifani ful territorio Senefe l'anno 1364. Et questo vo-Anni di Christo. gliono alcuni che foffe figlinolo naturale del ditto Antonio. Guido Antonio adunque , detto anco Guido , soccesse ad Antonio suo padre . il quale lo maritò l'anno 1397 in Ringarda , figliuola di Galeotto Malatesta da Rimini, & forella di Carlo & di Pandolfo. Que-Stil'anno 1408. hebbe Affifi dal Cardinal di Bari, & lo tenne lun-1408 gamente : fe ben gli fu tolto da Braccio da Montone , & ne prefe il poffeffo, & mostra nel suo testamento fatto del 19 che questo luogo foße di fua ragione. Dell V ndici altri banno fcritto del 9. del mefe 1411 di Luvijo fufatto Gran Contestabile da Ladislato Re di Napoli. & del 17. feceliberar Carlo Malatesta , che era stato preso da Brac-1417 cio, ma con suo danno. Del 18 fu a Mantona a visitar Papa Mar-1418 tino Quinto, dal quale fu creato Duca di Spoleto. Del 19. bebbe gra 1419 trauaglio nel territorio d'Ugubbio da Braccio.ma l'anno seguente Papa Martino gli fece far la pace in Fiorenza. Et l'anno 20 fatti pri 1410 gioni alcuni de Gabrielli, hebbe la Rocca di Frontone. Perche il Bembo nell'Oratione fatta dall'Odafio nella morte di Guido Baldo, lo chia ma Duca d'Vrbino , dicendo che di questi Principi Feretrijgia 300. anni fono vi era nato Guid Antonio Feretrio Duca d'Vrbino &c. Ma io poglio credere che ciò sia più tosto po modo di dire in quello buomo poi che in altre orationi chiama Duchi i gran Capitani. L'anno 24 fu a campo a Castel Durante: & poftous l'affedio lo tolfe in 1424 pochi giorni a Brancalconi. Et ancora che il Borgia, & i Medici lo teneßero, quasi come per forza: però serui sempre, & serui con animo fedele & denoto la casa d'Urbino . quantunque affermino alcuni vec chi che Guido Antonio l'acquiftaffe per la Chiefa, fotto la qual stato due, o tre anni: ne fu inuestito dal Papa. luogo diletteuole, & di buona aria, & di molta ricreatione a questi Signori. percioche è mol to copiofo di caccie, & ornato con vn bel parco ripieno di molte fiere. or hatitolo di Contea. Ora venuta a morte la Ringarda, donna d'alto valore, & molto Christiana , chiamata dalla Gronica di Cafel Durante, Mater virtutis & bonestatis:tolfe per moglie Caterina Colonna nipote di Papa Martino, la qual condotta a cafa a 4. di Marzo, che morì pos a 9. di Otsobre l'anno 1438. Andò a Roma 1430 a visitare il Papa. Del 30. andò di nuono a campo contra i Brancaleoni, & tolfe loro , Sassocorbaro , Lunano , & Montelocco. & l'anno medesimo su fatto Generale dalla Republica Fiorentina : & eßendo all'impresa di Lucca , venutosi a fatto d'arme con Nicolò Piccinino

Pi ccinino Capitano del Duca di Alilano fra Lucca , & il fiume del Anni di Christo. Serchio : rotto l'efercito de Fiorentini , fi ritiro a Pifa: @ finita. la condotta l'anno seguente, ritornò a casa, done col mezo di Bernardino V baldini dalla Carda (ondottiero di buomini d'arme, & va lorofiffimo Capitano & fuo genero, prefe Castello, il qual por l'anno 1433

trentatre gli fu solto da Nicolò Fortebraccio. In questo anno medefimo fu creato Caualiero, infieme con Odd' Antonio fuo figlinolo da. Sigismondo Imp. che alloggiò del mese d'Agosto in Vrbino. Es l'an-

no 38. venne all'armi con Sigismondo Malatesta , nel qual maneg-1438 gio Federigo fi fece conoscer per valoroso Capitano & Canaliero . ma l'anno 40 fecero pace insieme col mezo del Conte Francesco Sforza Signor della Marca. Allenò etiandio quasi come suoi figlinoli, Guidaccio, & Aftor Manfredi Signor di Faceza, che erano rimafti pupilli, gouernando lo stato loro con integerrima fedeltà. Al qual Guidaccio diede per donna vna sua figliuola, & lo mandò a

gonernare il fuo Stato . Vltimamente l'anno 1442. a venti di Fe-1443 braio, si mort in Vrbino con dolore vniuersale di tutti i suoi popoli & conoscenti . & vi si trono presente . Malatesta da Cesena , al quale bauena data per donna poco prima , Violante sua figlinola . Es lasciò

Odd Antonio suo figlinolo & herede , & Federigo già introdotto nella militia padrone di molti luoghi . con sustitution generale nello Stato . mancando Odd' Antonio si come si vede nel suo testamento, scritto di sua propria mano & sigillato da più notari & testimoni l'anno 1429. a 18. di Marzo nel qual si dimostra che egli ha-1429 ueua anco giurisditione nella città del Borgo a San Sepolero. Odd'-

Antonio adunque che nacque di Caterina Colonna, l'anno 1424. 1424 militò fotto l'infegne paterne nelle guerre che furono fra Franceko Sforza, il Papa, & i Red Aragona. Oude giouane di grande afpettatione, & di nobiliffimi costumi, & di molio valore, fufatto canaliero (come s'è detto) in Urbino. Ma entrato al gonerno, fe n'andò a Siena, doue raccolto con molte dimostrationi d'amore. & di honore da Papa Eugenio , fu creato da lui Duca d'Vrbino & fu il primo in quella città . Et percioche egli era ancora jotto la tutela de Malatesti , i quali aspiranano a quel dominio , disegnando essi di farlo precipitare, accieche alicnandosi il popolo dalla

Anni di Ilumi & Labuona creanza del giouane, operarono di maniera, che chiislo. egli fattofi licentiofo & troppo lafcino: & datofi ad vfurpar l'altrui donne, fu morto di eta di 17. in 18. anni infeme co fuoi maestri da rna congiura fatta da i Scrafini in Vrbino: l'anno 1444. a 23. di Luglio. Et non hauendo ficlinoli, entrò in fuo luogo

Federigo Terzo. Secondo Duca d'Vrbino: riconfermato da Papas Sisto Quarto nel titolo Ducale, onde per ciò fu creduto & chiamato primo Duca. Ma di chi egli fosse veramente figlinolo, tenendo ogniuno ch'egli non foffe legittimo di Guid' Antonio: è difficil cosa a poterlo dichiarare. percioche alcuni dicono che egli nacque di padre incerto . perche vedendo Guid' Antonio che la moglie Ringarda non haueua figliuoli , finse ch'ella fosse granida per haner soccessore: o nel tempo del parto messe un sopposito. Altri vogliono che vedendo Bernardino dalla Carda suo genero (il quale dico. no alcuni ch'era naturale) il gran desiderio del suocero di baver siglinoli & foccesori, lo configliò che facesse il sopposito del parto di sua figlinola. Et scriuono, che senza altra maschera, nato Federigo suo nipote della figlinola, fu eletto & accettato per suo figliuolo, & per tale allenato & tenuto: & confermato da gli Slefsi V baldini . Si legge preso al Bembo , l'Odasio & altri che Ottaniano V baldino figliuolo di Bernardino di minore età di Federigo & Signor di Mercatello , è chiamato fratello di Federigo , il quale essendo egli alla guerra, & amandolo molio, gouernò il suo stato con melta prudenza. Aliri poi affermarono ch'egli fu vero figliuolo di Guido Antonio ma naturale . & lo confermano per lo testamento del padre ; done inflituisce Federigo suo figlinolo legittimato, mancando Oddo Antonio, si come poi si vide in Corte il breue della legittimatione, & dell'attitudine datali alla foccessione. Guarniero Marciano d'Ugubbio, huomo d'arme del detto Bernardino, & por di Federigo, recita nella sua historia scritta a mano, ch'egli nacque l'anno 1442. a 27. di Giugno, ma non dice chi foße il padre e la madre. & che poi fu portato & publicato in Vrbino per figl wolo di Guid Antonio l'anno 1414 a 27 di Nouembre. Maeffendo poi nato Oddo Antonio legittimo foccessore, Federigo fu cosi fanciulletto, destinato all'arte della militia : non pretermettendo però lo studio delle lettere. Et ancora ch'egli foße in età puerile , mostrò segni maraugliosi del suo molto valore . percioche operando in ogni cofa, con mirabil prudenza & prontezza, daua as creder che farebbe riufcito a fommi gradi di bonore & di gloria.

Anni di Chrifto.

1433

Suo padre in età di otto anni, gli diede per moglie Gentile che rimase berede di Bartolomeo Brancaleoni : & la madre era Gionanna Alidofia figliuola di Beltramo, & forella di Lodonico Signori d'-Imola già mancati. & bisognò la dispensa per causa dell'altro parentado già fatto da Nolfo co Brancaleoni , come di fopra si difse . Questa fanciulletta rimase herede di Sant' Angelo in Vado del Metauro, & di Mercatello , & di forfe 20. altre castella di minore importanza, onde Federigo fu allenato da buoni maestri, & con ottimi costumi dalla suocera donna molio accorta es prudente , fino all'età di vadici anni . Nel qual tempo che fu l'anne 1433 . Federigo fu mandato per hostaggio per l'occasione dell'accordo fatto da Guid'e Antonio con Papa Eugenio , a Venetia. Done orando, & trattando presso al Doge Foscari & al Senato i negoty a lui appartenenti, fu riputato in quella età per cofa mostruofa , la fua prudenza & virin . & di lui fu fatto ginditio di quanto donesse rinscire in età matura . Et Statoni pno anno & quasi tre mesi : haunta licenza per lo sospetto della pefte, passo a Mantona col Marchefe Gian Francesco Gon-Zaga , Capitan Generale de Vinitiani : & fuo parente . Et astesoui per due anni continoui alle lettere di bumanità sotto Vittorino da Feltre celebre & famoso buomo per dottrina & per filosofia di quella età: vi fu fatto Caualiero da Sigismondo Imperadore di tredici anni, esercitandosi anco nella guerra col Marchese. Fermatasi pot la pace da Guid'Antonio col Papa, & con altri fu richiamato ad Vrbino. Et iui continouando cosi nello fludio delle armi per le guerre de Malatefti , come delle dostrine , era fempre admi Bone configli paterni , ne quali parena. che prenaleffe per giuditio , & per cognition di cofe a tutti gli ultri. L'anno suo 15. dicono che egli consumò il matrimonio, & prefe il possesso dello stato bereditario della meglie. Con la quale stato vno anno passò à sernigi di Filippo Maria Duia di Milano . Il quale guerreggiando co Vinitiani , co bauendo posto l'assedio a Brefica : Federigo allora di età di 16. anni, fu condotto con carica di condurre i Galeoni & le nani del Duca fu per l'Adice : attione allora tenuta in quel gionane per grancofa. Et il primo faggio ch'egli diede del fuo valore fu a Roano ful territorio di Brefcia, done roppe Gattamelata Capitano de Vinitiani: che volena liberare quel luogo affediaro dal Piccinino: & cofi foccessinamente in altri lueghi di Lombardia. Nel qual tempo

Anni di Christo. tempo eßendo venuto a morte Bernardino dalla Carda : hebbe dal Duca la sua condotta di 800. huomini d'arme, ma in compagnia. di Occaniano V baldini più gionane di lui : ma però ne hebbe sempre la cura Federigo: della qual prese il possesso in Romagna, sotto Nicolo Piccinino General del Duca : fotto il quale fece diverfe proue honorate per vn tempo . Finita la condotta , & tornato ad Vrbino , fu in aiuto di Guidaccio da Faenza , che oltre all'effer fuo parenie, amaua come fratello, per effersi alleuati insieme da piccioli fanciulletti in V rbino , con cinquecento caualli. & Ottaniano era rimasto col Duca con 400. Et in questo tempo Federigo hebbe il possesso di Imola per ragion della suoccera , & della moglie. & hebbe contrari in questa guerra Francesco Sforza Capitano de Vinitiani, & de Fiorentini : & poi più particolarmente i Malatesti , contra a quai tutti fu poifatto Generale. Quietata la Romagna tornò in aiuto del padre, ch'era moleftato, & affediato ancora da Sigismondo Malaresta: banendo rotta la pace, col qual poi foccesse una pessima & lunga guerra che durò per a 2. anni, & aliri dicono 25. quantunque vi nasceffero speso semplici & breui tregue,o finte paci. Nelle qual guerre fra l'ona parte & l'altra, vi interuennero le prime potenze d'Italia & fuori (come fi vedrà più oltre) & alla fine il Malatesta perde ogni cosa , da Rimini in fuori , al quale non rimafe fe non il contado . & Federigo all'incontro augumentò molto il suo stato. In questa prima zusfa co Malatefti , Federigo fu ferito nell'espugnatione del Castello di Campli : & guerreggiò allora in Lombardia, nella Marca, nella Romagna , & nella Tofcana fotto il Piccinino , & per la (biefa fotto Eugenio Quarto: & tolfe quasi ogni cosa allo Sforza, & molti luoghi a Fiorentini . Et l'anno 1439. espugnò il tanoleto . Et poi del 41. effendo di nuono tornato a cafa , andò ad affalir Montelocco con Santa Croce, castello vicino a Sasso corbaro, che s'era ribellato da lui , & datofi ad Alberigo Brancalconi già Sig. di Caftel Durante & di quel luogo & altri. Et col braccio de Malatesti vi fu assalito il suo campo una notte da Sigismondo; & dopo una fiera battaglia & difefa , Federigo vi fu malamente ferito , fe bene al fin roppe & diffipò i nemici , & ribebbe Montelocco, il quale egli poi fece rouinare , l'anno 1442. Dopo questo si fece pace co Malatesti col mezo dello Sforza come si dise di jopra. La qual fatta. andò subito in Toscana contra le genti dello Sforza . Indi si condusfe con 800. caualli con Nicolò Piccinino Generale del Re Alfon-

1441

Anni di Christo.

1444

fo . fu a Napoli con lui done fu accarezzato molto dal Re , & fatto suo condottiero di canalli , estendo collegato con Papa Eugenio contra to Sforza, l'anno 1442. guerreggiandosi lungo tempo nell'V mbria, nella Marca, & nella Tofcana: & togliendo a Fiorensini molte castella & quasi il tutto allo Sforza . Il quale ribauntosi si cominciò acerba guerra sul Pesarino : done il Piccinino fu rotto dallo Sforza a Montelocco . & Federigo : faluò l'essercito po-Sto in fuga , a Pefaro & a Fostombrone . Done Galeazzo Malatefla Signor di quella città & nemico di Sigifmondo , non si confidando della ftanza di Pefaro come non ficura per lui, lafeiò in. (no luogo & a difefa della città , Federigo: & paßò a Forlì . Federigo adunque in otto & più mefi che flette affediato , si difesco valorosamente, trauagliando anco esso Sigismondo intorno a Rimini & Fano: con tanto odio fra loro, che ne foccessero stidamenti a duello & cartelli , de quali se ne legge vno sino al di di hoggi. Ma Sigismondo non comparendo nel giorno deputato, finse d'essere infermo . Ma mentre che Federigo era in Pefaro , & perauentura in vna giostra, fu chiamato da gli Vrbinati al gouerno loro l'anno 1444. a venti altri dicono a ventidue di Luglio, in quel giorno a pun to che fu morto Oddo Antonio . Onde arrivato ad Vrbino fu riceunto con molta letitia per Signore, da i terrazzani: con patto che non haueffe a riconoscer cosa alcuna del misfatto passato. Morto Nicolo Piccinino, si condusse con Francesco Sforza allera Conte della Marca per suo Capitan Generale. per lo quale scacciato da. Papa Eugenio, dal Re Alfonso, & dal Duca Filippo Maria, fece poi gran cofe . perciò ch'amando esso il Conte Francesco leale er ardentemente : non volle , per offerte che gli foffero fatte dalle maggiori potenze di Italia & quantunque metteffe per ciò in c mpromesse tutto il suo stato , lasciarloo abbandonarlo mai: falnandolo al fine con la sua molta accortezza. In quel mezo che si guerreggiana col Malatesta , Galeaz zo torna: o da Forll : & dispevatofi del sutto di poterfi difender da Sigifmondo, cede la città di Pesaro & di Fossombrone a Federigo , accioche non venisse nelle mani del suo nemico. Ma Federigo come buomo di grand'animo, & per non prinar del tutto quel fangue di cofi fatto dominio : & per mostrar la sua buona mense allo Sforza , mario la Costanza figlinola di Gentil da Varano & di Ifabella figlinola di Galeaz-70 & di Battifta fua zia , ad Alefandro Sforza fratello di Francesco, della quale Alessandro era molto prima unamorato. Es conse-

Total Cloods

Anni di confegnatoli Pefaro , parte per dote, & parte per compra, diede i Christo. danari a Galeazzo. Ma Federigo fu malamente rimunerato dal detto Alesandro . percioche gli fu sempre contrario ne suoi maggior trauagli. Et comprò anco per se da Galeazzo, la città de Fossombrone. Onde accresciuto per ciò l'odio di Sigismondo : & trouandosi Federigo ancora con Francesco: che haueua di gid perduta la Marca , ridottofi con la moglie in Urbino : la guerra gli riuoliò tutta contrail suo stato. ma egli & per l'amore immenso che gliera portato da fudditi fuoi : & per la fua gran prudenza difese non pur se medesimo, ma ancolo Sforza. Et fatta la tregua fra loro; Sigifmondo l'anno 47. gli tolfe Foßombrone per trat-1447 tato, ma rotto & fracaffato il nemico tre giorni dopo, rihebbe & faccheggiò la città. Et per questa cagione foccessero dapoi dinerse altre guerre & trauagli. Indi a non molio Federigo fu creato Capitan Generale della Republica de Fiorentini contra Alfonso Re di Napoli. a quali , rotto l'essercito del Re con molta prestezza, diede libero Piombino , con altre terre & castella. Intanto il Malatesta gli mosse la guerra sul contado di Fossombrone. Ma finita la condotta co Fiorentini, fu chiamato da Francesco Sforza fatto Duca di Milano. L'anno 1450. fu condotto dal Re Alfonfo. 1450 il quale effendo flato ingannato da Sigismondo & da dinersi altri che gli bauenano vsurpate & portate via le paghe, & volendo sicurtà da Federigo, offertagli dalla Signoria di Venetia, nonvolle accettarla, ma si sidò del tutto di Federigo. Il qual l'anno detto gioftrando in Vrbino: gli fu cauato l'occhio destro con vi tronco di lancia. Guerreggiando poi nelle maremme, s'ammalà grauemente a Groffeto, onde fe ne andò a Siena l'anno 1452 . Et l'anno 1453. fatta la pace pninerfale , andò a pisitare il 1453 Duca a Milano . dal qual ricenuto con ogni maniera di cortesia : lo fece honorar per tutto il suo stato, & datogli conto della mala vicinanza del Malatesta, si come haueua fatto anco col Re Alfonfo, & co Fiorentini, paíso a Ferrara chiamato da quel Ducal anno 1457. il quale gli fete abbotcare insieme per accor-1457 darli . ma non fieffendo fatto nulla t fi trasfert a Napoli , & dolutosi col Re del Malatesta: lo accese, su l'occosione de danari defraudati al Re da Sigismondo contra di lui, si fattamente che'l Re mando lacomo Piccinino a suoi danni , il quale quantunque lentamente, eli tolfe di molti luoghi. In questo mezo venne a morte. la morlie Gentile fenza figlinoli. Et durando la guerra, mandò Bonconte

Anni di Christo.

1459

1359

Bonconte fue figlinol naturale d'età di 14. anni & molto gratiofo & ripieno di belle lettere , infieme con Bernardo , a Roma a baciave i piedi al Papa, & poi a Napoli al Re done flettero poco che'l Re fi mort di pefte, e egli fi ritrafe in Anerfa , altri duono a Sarno : done Bonconte mort parimente di peste. & Bernardino si ritorno . cafa & indi a poco fi mort a Castel Durante : il qual Bernardino fis figliuolo di Ottaniano & d'Angela Orfina. L'anno 1459. focceffco la pace fra Federigo er il Malatefta ad inftanza di Pio Secondo . Et abboccatifi insieme fra Mondaino & Monte le vecchie , nel Conwento di S. Francesco, con grate accoglienze dall' una parte & dall'altra , rimase a Federigo la Pergola , & il Vicariato libero. L'anno seguente fu a Siena à visitar Pio. & l'al ro andò a Roma. Et nel tempo che fegui la pace, tolfe per donna Battista figlinola di Aleffandro Sforza & di Costanza, laquale egli sposò in Pesaro del 59. La quale era di ingegno maranigliofo: faconda, & di molte lettere, & perciò celebrata da gli Scrittori frale donne famofe. Dopo la morte di Alfonfo, fa Generale di Ferdinando fuo figliuolo, & poi di Pio Secondo, & poi del Duca di Milano ad vn tempo. Nel seruitio de quali senz'alcun dubbio si diportò con tanto spirito er valore, ch'egli mantenne in Stato Ferdinando oppreffo da Principi suoi ribelli, & fece acquisti non piccoli a santa Chiefa : combattendo col Duca di Sora , lo quale egli roppe al Garigliano & di-Struße . facendo il medesimo nella provincia dell'esbbruzzo dell'Aquila, & in altri luoghi. Et l'anno seguente venuto da Roma nella Marca con notabil prestezza , affaliò in tempo di notte Sigifmondo che hauena vn fiorito effercito, & lo roppe & fracassò sul fiume Cefano. Percioche il Malatesta spalleggiando Giouanni d'An-

finme Cefano. Percioche il Malatefla spalleggiando Giounni d'Angiò contra il Re Ferdinando: militana per lui: onde per questatotta si incomincila ronini gla, si ficome all'incontro per essa nota si incomino per essa derigo. Conciossa che non molto dopo, il Malatefla perdè Fano, Simigaglia, d'utto il territorio di Rimmi, saluandos a pena quella
estià. E per lo favore di cosi fatta vittoria, su inuestito da Pio del
Vicarato di Mondaino, della Pergola, dell'e-Multoro, E d'una.
gran parte di Montessiro, gia intti luogho de Malatessi. Ma venuto a morte Papa Pio, servi il scilegio de sardinali, E pos Paolo Secondo, sotto al quale rippilo per la Chissa Cessa. Bestimoro, ssendo albora morto Malatessa si rettel doi ssegimondo, det-

Anni di Chrifto.

to da Cesena. Andò poi a Milano per la morte del Duca Francesco, done internenne alla coronatione del nuovo Duca. Ritornato à V rbino fu eletto General della Lega, fra Ferdinando, il Duca di Milano, & i Fiorentini & fece giornata ful Bolognese con Bartolomeo Coglione General de Vinitiani: del pari; ma altri dicono, che (oglione furotto, come attesta Galcotto Martio da N grni in vna epistola scritta à Federigo, nella qual si rallegra con lui, lodando le sue bonorate imprese . Et altri dicono, che questo auenne su quel di Imola alla Molinella . Roppe dapoi in Val di Lamone Aftor Manfredi , con notabil vittoria, & facebeggiò quella fortiffima, & ricchiffima val le. Seguita poi la pace dimoi ò in Milano alquanti mesi, & di quindi fii à Genoua, a riceuere & condurre à Milano la Buona di Sauoia, sposata al Duca Galeazzo. il quale egli serui lungamente. Perciocheegl: ferul tutti i grandi del suo tempo ogniuno da se, & tutti insieme vniti . conciosia che era Generale di Ferdinando, Luogotenente di Papa Paolo, & General del Duca di Milano, con groffiffime proxifioni da ciafcuno , che erano trentafei mila ducati l'anno in tempo di pace, & moltò più di guerra. Ma venuto à morte Sigismondo, Roberto suo figlinolo, scacciata via la concubina. Ifotta , & Saluftio figliuol naturale di Sigifmondo , s'impadroni di Rimini . onde Papa Paolo mandatogli essercito contra , & entrato nel borgo di San Giuliano , Federigo lo difefe , con l'armi della Lega: & ottenne bonorata vittoria de gli Ecclefiaftici guidati allora da Napoleone Orfino, & da Pino Ordelaffo. allaqual guerra si tronò presente Antonio figlinol naturale di Federigo ; & marito di quella Emilia Pia donna di tanto valore , che fu cosi esaltata & celebrata dal Conte Baldaffar Castiglione nel suo Cortigiano, & cosi cara compagna della Duchessa. Elisabetta . Liberatosi poi Federigo dal Duca di Milano, restò con l'edragona, & coi Fiorentini con la medesima promisione. Lanno 1471 . effendofi fatta la pace fra la Chiefa & Roberto , Federigo maritò la figlinola Elisabetta di età di none anni al detto Roberto. Et allora fu confermato Duca da Papa Sisto, il quale gli donò la Rosa, presente così bonorato, fatto da i Pontefici a Principi grandi , & gli diede il capello & la spada , che si dà solamente da loro a gli Imperadori. Per lo qual Papa egli diede affai che fare al Re di Napoli , & a i Fiorenimi : rompendoli & togliendo loro dinersi luoghi. In questo medesimo tempo Odoardo

1471

Odoardo Red'Inghilterra gli mandò l'ordine della Gartiera, cho egli prese con solennissima pompa . Fu poi ricondotto da Fioren. tini , per i quali andò all'impresa di Volterra che si era tolta dalla lor dinotione. & prefala in termine di ventidue giorni, fu fac. cheggiata da foldati contra la sua volontà : bauendo fatto ogni sforzo di saluarla per l'amore che egli portana d Persio Poeta, natino di quel luogo. La quale espugnatione, considerato il sito della cited , l'oftinatione & l'apparecchio de i cittadini , fu tenuta in quel tempo grande & maranigliofa . onde perciò fu molto accarezzato & pregiato da Fiorentini . Et nel ritorno a cafa: giunto in Ugubbio, vi mort in quel giorno fteffo la moglie di eta di ventifei anni. La quale portata ad Urbino, vi si fece il funerale cosi regalmente, che nulla più . percioche oltre a i Signori & Ambasciadori di dinerfe città oltre alle sue, vi furono più di due mila persone vestite a duolo. Et fu landata in pulpito dal Vescono Gionanni Antonio Campano. Questa gli lasciò vn maschio solo nello fascie, & otto femine. Delle quali Giouanna su moglie di Giowanni dalla Rouere nipote di Papa Sisto, & fratello di Giulio Secondo , Duca di Sera , Prefetto di Roma , & Signor di Sinigaglia della qual nacque Francesco Maria Primo . Agnefe maritata in cafa Colonna, & fece Afcanio . Elifabetta, della qual si è detto di sopra . Gentile, che su messa nella. Cafa Fregofa , & portò in dote Santa Agata : & generò Federigo , che fu Cardinale , & Ottaniano , che fu padre d'Aurelio Fregoso. Un'altra fu data à Pesaro ne gli Sforzi. Chiara fu monaca nel monistero di Santa Chiara in Vrbino : & altre, che lungo farebbe a dire. Ora finita la condotta con la Lega , s'acconeid con Papa Sisto , col quale fece parentado , come s'è detto ; & guerreggiando lungamente per la Chiefa. fece acquisto di Caftello, & di Montona. All' vitimo ritrouandosi nella guerra che i Vinitiani fecero per le cose di Ferrara : O dimorando ne i luoghi del Polesene di Rouigo, in aria pessima & nebulofa, & in luogo bumido & paludofo, gli venne la febbre: la quale effendols durata tre mest: portato à Ferrara, vi si mort di età di fessanta anni , à noue di Settembre l'anno 1482. Il cui corpo portato poi ad Vrbino, fu seppelluo in-San Bernardino fuori della città fabricato da lui nobilmente: nel quale si vede ancora il suo corpo intero. Egli amò som-

1482

Anni di Christo.

mamente gli buomini illustri nelle lettere, & nell'armi . & gli piacquero molto le Mathematiche discipline, & ne diede anco segno in on fregio che egli fece fare in ona fabrica fuori della. Corte di Vrbino, nel quale fece intagliare in pietra ogm forte di Stromento bellico da mare , & da terra . Fece in Vrbino vna ricca & famosa libraria: della quale andò buona parte a male, quando il Borgia tolse Vrbino a Guido Baldo primo l'anno 1501. Et fi conobbe in questo l'animo suo regale, allora che presa Volterra: non volle altro di quella preda, che quella Bibia Hebrea seritta à mano in carta pecora, che egli poriò nella sua libraria. nella quale si conserua ancora con tanta riputacione, sopra l'ali d'un'aquila d'ottone . Accrebbe & abbelli molto il suo Stato : ma molto più la città , mostrando quanto si dilertaße & fi intendeffe di architettura, & di edifici , non da Duca , ma da Re : hauendoni fabricato il monistero di San Bernardino di fuori , derto prima San Donato , chiefa di Preti, & della quale erano i fuoi antecefori dinoti . Et la chiamò San Bernardino . per memoria di Bernardino suo coetaneo et conoscen e . Et dentro nella città fece quella di Santa Chiara per donne, monache de Zoccolanti. Oltre a ciò fece il maranigliofo palazzo, degno di effer paragonato con qual si voglia fabrica antica o mederna che ella fi fia. Et pochi luoghi furono del fuo dominio , che egli non vi edificafie qualche cofa : & percie tratteme , & fece di molte carezze a gli huomini eccellenti di quella professione, premiandoli honoratamente. Gli Scrittori fauellando di questo Principe dicono, che esendo prima tenuto valentiffimo foldato, & poi fingolar Capitan Generale, fu talmente ammirato da nostri padri che meritamente fu paragonato a quegli antichi Capitani, i quali s'acquistarono opinione & fama di fingolar valore . Percioche pareua che con argutifsimo ingegno, egli imitaffe certe virtù particolari di ciascuno. Perche egli hanena imparato benissimo , quel che fu propria lode di Pilippo Macedone a incominciar le guerre con molto configlio , & a finirle con grandifima vehemenza di prestezza. Ridurre alla ragione i casi che occorreuano . Sempre aprir nuone occasioni a mantener la guerra. Con lungo indugio tenere à bada i nemici ; speffo tentar con danari i lor condottieri , & con lettere contrafatte rendergli disutili , & sospetti . Nelle aftutie , & ne

15 . . 3

1,44

6121

·chi:

Anni di Christo.

gli artificij nevamente Africani paveggiana Annibale, il quale fi dice che fu il più accorto Capitano che mai faceffe tmbofcate, che metseffe a ordine vna battaglia , er che valorofamente maneggiaffe l'armi . Et anco in tutto il negotio della guerra s'acquiftò mara . nigliofo bonore di subita & non aspettata prudenza, molto simile veramente a quella che era già Stata in Sertorio Romano. percioche egli folena prenenire i configli de nemici che gli veninano addoffo. estere il primo a pigliare i luoghi più forti per gli alloggiamenti. tratteuere a bada i nemici mostrando di volere attaccare la battaglia, & finalmente con molto animofo & repentino impeto , affaltarli quando esti erano stanchi dalla lunga fatica , tal che non è in. tueto da marauigliarfi , s'egli che otto volte fece giornata , due volte folamente combatte del pari , eftendone riufcito fei volte vittoriofo, con la bauer rotto & spogliato i nemici de gli alloggiamenti . Vedeuafi in lui a cempo di guerra, & di pace, pno ingegno molto grane, ma però fenza fenerità alcuna: effendo egli piacenole & humano verso ogniuno, senza dilicatezza, & non mai tracondo si che facesse villania a veruno . Hebbe eloquenza gagliarda & temperata molto, con la quale non effendendo neffuno, infegnaua a ogniuno modeftia & bonta, senza mai riprendere alcuno con aspre parole, fi come quello che folena dire , che i foldati , & specialmente i nobili, meglio si tengono a obbedienza con la vergogna, che col timor della pena . Mantenena questo costume di militia , che era d'infiammar sempre ad acquistarsi bonore, i sanalieri soldati nuoui , i quali egli mettena insieme di gionani nobilissimi , &c. A questo soccesse 1 - this I was a b

Guido Baldo, fecondo, o terzo Duca d'Vrbino. Questi nacque in Vgubbio l'anno 1 472. a 2 4. di Gennaio, fe però è vero, che Federigo non haueffe di Battifta fua donna , che vn figlinol folo. Nella fua pueritia fu posto alla disciplina di Lodonico Odasio Padonano, sotso il quale fece maraviglioso profitto nelle lettere greche & Latine. & effercitandosi prontamente diede gran fegni di doner riuscire nell'arte della miliera, coraggioso & prudente . Onde venuto a morte il padre, & bauendo egli dieci anni: cominciò a gouernar gli efferciti del Re di Napoli , del Duca di Milano ; & della Rep. Fiorentina : effendo prima Generale che foldato: moltrando in etd cofi tenera alto valore, & giuditio . Serul poi Papa Innocenzo Ot-1 tauo contra Ferdinando Re di Napoli . & guerreggio nella Marca , riducendo quasi entre quelle città ribelle all'oblicaienza"." Hebbe 45. July il Ge-

Anni di il Cencralato de Fiorentini contra i Pifani: opprimendo del tunto.
Christo quella Rep. Militò per Papa Alessandro Sesso molto selicemente.

Ma in vna impresa contra gli Orsini, combattendo coraggiosamente a Rocca Soriana, su fustato prigione l'anno 1497 a 26 di Genna1501 io inscene con Gian Paolo Gonzaga. Et l'anno 1501. gli su tolto

io infieme con Gian Paolo Gonzaga . Et l'anno 1 50 1. gli fu tolto lo stato da Cesare Borgia : & fuggendo ascosamente a pena saluò la vita. Ma pafate due anni, & venuto a morte Papa e Alegandro, fu richiamato dal popolo: il quale egli resse di maniera, che n'acquistò bonoratissimo nome per integerrima giustitia, & per fede. Et quantunque foffe infermo della persona, & che perciò fosco portato in cattedra, ferul la Republica Vinitiana, & poi Papa Giulio Secondo, al quale fu molto grato. Hebbe per donna Elifabetta Gonzaga celeberrima donna di quel tempo: & madre si può dire delle lettere, & de gli huomini virtuofi: & ornamento di quella famosa Academia d'Vrbino , nella quale dimorando tanti buomini segnalati fu lo splendor delle Corti & de Principi Italiani. Et donna sommamente amata dal marito : la quale & per l'impotenza, & per la debolezza della persona del Duca: si mort vergine: senza che ella ne desse mai segno ad alcuno in vita di lui. Mort questo buomo in Fossombrone l'anno 1 508 a tre d'Aprile, come

1508 questo humanis Foffambrone l'anno 1508 at re d'Aprile, come.

attesta il Bembo, hauendo prima adottato per suo sigliuolo, e soccestore Francesco Maria. Et su seppellito in San Bernardino suori

d'V rbino. Et entrò in suo luogo.

Francesco Maria della Rouere Festirio Terzo, ouero Quarto Duca di Urbimo; siglunolo di Gionami Duca di Sora fratello carnale di Pago Giulio Secondo, il quad nacque l'anno 1491. a 24 di Marzo. Del quale ancora che si habbia ragionato ampiamente nel sine della cafa della Rouere, & della sua soccessione, ho voluno anno distinadormi in questo luogo per più mia satisfattione, poi che egis siu lo splendore, & lo honore dell'una, & dell'altra samiglia. Questi admuque essenza gionametro, General di Santa che sia si porte di maniera che hencemerito del Papa sino zio, ne hebbe la città di Pesa si con la sia si con 
no 1513. Il primodi Jennaio; la quale egli acereboe molto, Erricinfe di mura. Es per la bereduid paterna aggiunfe al fuo Slato, Sinigaglia, et Sora, col tirolo della Trefettura di Roma. Ma
1516 Lanno 1516. spogliato da Papa Leone, per l'occasione della morte
del Cardinale Aldosso che egli ammarzo in Rauenna di sua ma-

no, l'anno 15 17. raequistò il dominio l'anno 17. con l'armi musno, l'anno 15 17. raequistò il dominio l'anno 17. con l'armi musno, aiu-

1534

no , aintato da gli Spagnuoli ch'egli leuò di Verona : & diede affai che fare alle terre della Marca , & della Tofcana , rompendo molti esterciti della Chiefa in varie parti , & facendo a viua forza tribusarie molie città , per mantenere & fostener l'estercito suo contra i nemici. Ma tradito poi da i foldati , fu costretto a ceder di nuono lo stato a Leone che ne inuesti Lorenzo de Medici suo nipose , padre della presente Regina vecchia di Francia. Ma mancato Leone, & ribanuto lo stato : fu creato Generale dalla Rep. Vinitiana con suprema auttorii à per molti anni. per la qual guerreggiando fece cofe notabili & degne di memoria; fra le quali prefe Pania per la Rep. l'anno 1528. Et mentre ch'egli s'adoperana per eßa Republica fu tranagliato molto da Paolo Terzo per le cose di Camerino , poffeduto da lui come cutà dotale di Giulia Varana, moglie di Guido Baldo suo figlinolo: & lo mantenne fin ch'egli viße . Fu prudentiffimo & grauifimo Capitano : & degno di effer paragonato à qual se voglia de gli antichi : percioche venuto ne gli anni maturi, commenò a temperar l'antico ardore del suo bellicofo ingegno , con vna veil mistura di giufta , & accorta granità , parendo a lui che le valorosissime & inuitte fanterie delle nation ftraniere , foffere più tofto da effer follenute , trattenendo & temporeggiando: che prouvcate con le battaglie. Onde fu molto bonorato & amato da Carlo Quinto Imp. giuftiffimo eftimatore dell'altrui valore. Alla fine l'anno 1534. velenato per inuidia. & malignità de fuoi nemici , mort in Pefaro a 21. di Ottobre . Et fu seppellito in V rbino in santa Chiara . Et percioche egli non desiderana altro , fe non che i Principi Christiani tutti d'accordo insieme ; riuolgestero l'armi loro contra i Turchi , si dice che fu deputaro Capitan General della Lega per la cruciara che fi deueua farco contra gli infedeli, allora ch'egli morì. Generò di Leonora Gonzaga sua donna Hippolita, che su moglie d'Antonio d'Aragona Duca di Mont'also nel Regno. Giulia che hebbe per marito Alfonfo das Efte. & Elisabetta che fu data ad Alberico Cybò Marchese al. lora di Maßa & di Carrara . Hebbe parimente Federigo, che morifanciullesto, Giulio creato Cardinale, Guido, &

1535 Ginlio vleimo suo sigliuolo che gli nacque l'anno 1535. a 5. di Aprile, Duca di Sora, che fu poi fatto Cardinale da Paolo Terzo l'anno 1549. con l'occasione del parentado con Guido Baldo suo fratello. Queftifu Legato di Perugia due volte. of fra i principali di quella. Corte . percioche per doisrina, per grandezza d'animo, & per magnificen-

Kani di Christo. 1578

gnificenza fu molto esemplare . Et esendo Arciuescono di Rauenna & Vescouo Tusculano soprapreso da una lunga & strana infermita, fi mort in Vrbino l'anno 1578. a 3. di Settembre . Es lasciò due figlinoli, gionani di molta espettatione & valore, cioè Hippolito Signor di S. Lorenzo , di Monte Leone , & di Montelfoglio leggitimato da Papa Pio Quinto, & Giuliano prior di Corinaldo, & Abate di großa entrata, il quale applicato alle letterca come giouane di molto spirito & di ingegno vinace, Studia al prefente nella città di Padona.

1514 Guido Baldo 2. Quarto onero Quinto Duca, nato l'anno 1514 alli 2. d'esprile : bebbe il gouerno dopo il padre. Lodato mierfalmente da ogniuno per magnifico & spendido cofi nelle fabriche come in ogni altra fua attione. Amatore delle lettere & della Mufica. Et quantunque non si tronasse in persona alla guerra; fu però nell'occorenze dell'armi di moleo gindisio: go molti concorfero u quella Corte per le sue decissont, nelle liti de duelli er dell'armi ? amando egli & fauorendo molto gli hnomini eccellenti in quelle Es fu sempre Capitano Generale , o de Santa Chiefa , o de Vinitiani, o del Re Filippo. & fu creato Canaliero dell'ordine del Tofone , da (arlo Quinto Imperadore. Vitimamente corrotto da ministri poto amorenoli, & più tosto maligni , si come poi s'è veduto, & fattofi per colpa loro odiofo a popoli (potendofi vantar fra tutti gli altri Principi fealrani di bauer fudditi fedeliffimt & fuifcerati) per nuoue , infolite , & infopportabili grauezze , impositioni , & gabelle ritronate da quelli che ingoianano ogni cofa per loro: & follenatifigh Ugubini, & molto più gli V rbinati, che ne fecero romori & risentimenti gagliardi , con molto disturbo del Duca & di loro che ne haranno memoria per molti anni : ripieno d'angofcia , di malinconia , di fustidi, & di tranagli nati per questo fatto; fu fopragiunto da vna semplice , & poi doppia : & finalmente continoua quartana , la quale maceratolo per poco più d'on mese , venne a morte in Pefarol'anno 1578. a 29 di Settembre: & vi fu seppelli to nel monistero del Corpo di Christo. La fua prima donna fu Giulia V arana Ducheßa di Camerino, per la quale acquistò quello stato, toltogli poi dopo la morte del padre , da Paolo Terzo. & bebbe di lei Virginia gionanetta di molta bellezza: la qual fu data per moglie a Federigo Boromeo nipote di Papa Pio Quarto. del quale restata vedoua, si maritò al Duca di Grauina della famiglia Orsina : col quale viffe poco : & fi morì prima del padre . La fecon-

1578

da fu l'ittoria Farnese nipote di Papa Paolo Terzo, della qual procreò salabella che bebbe per maniro Bernardino Sanseuerino Principe di Bissipano in Calabria. E Lauinia al presente sanciulietta di nobile & alto intelletto. Gr.

1549

Francesco Maria Secondo Quinto, onero Sesto Duca d'Vrbino, il quale nato l'anno 1549. a 20 di Febraio, entrò l'anno 1574, nel principio di Ottobre al gonerno d'Vrbino. Giouane illustre, & da ssuo i anni alleuato in Spagna, nella Corte del Re Felippo. Di done tornato

1571

l'amo 1571: fu fopra l'armota della Lega, & prefente alla vittoria che fi bebbe à i furquari dell'armata del Turco Studiofo molto delle tettere cofi di bumanità come delle Matebmaniche, di Theologia, & di Fulofifia- onde ha posto insieme cosi ricca, bella, & coprosa Libraria & in ogni sorte di prossissimo come babbia qual si vogula Princi pe dell'età nossissimo di armeggiare: gg si prace molto da caocia. Prese per donna Lucretia Estense, della quale non sece figlimelt.

#### Signori Malatesti.



Re ferittori che vifero in vn tempo undefimo, dicono, che la famiglia de Malateffi venne di Grmania. L'uno è il Volaterano, l'altro P. Iacomo Filippo nel fuo fopplimento, er il terzo Marcantonio Schellto da famo. Il Volane runo nel festo thoro della Geografia feriue queste parote

Qua familia a Malatelta initium sumpsit temporibus Othonis 111. cuius amicitia, atque authotitate pluta ille obtinuit loca.

Ex hoc natt Mallinus &co.

Fra Jacomo poi nel libro duodecimo fottoil titolo, Malate flaram Printerpum procurfus, adherendo alla predetta opinione feriuca-Malatellarum autem vecustissima & regia Flamineæ Prouincia familia, hoc anno seu his temporibus ex Germania in Italiam veniens: plutimo adiutorio contat syrannos Romano Impetio fust: ob cuius beneficia atque sententia Otbo Tettius Casar & Augustus, Atiminum vetustissimem vibem eidem dono dedit & concessis: il multis ac magnis printilegiis & gratijs illam decoraust. Hi namque a Germanis 
originem ducentes, ex illis suerunt Theutonicis Malatestis; 
qui Flamineæ prouncia partem ab isto Casare Othone dissidentem occupatunt, & Cessen Vabiin primis scenum imposue-

Anni di Christo. posucrunt : propter quod & concedente Augusto ipso, Arimino ac mules alijs locis potiri promeruerunt, & ...

F. Leandro Alberti nella diferittione d'Italia', fotto il titolo della Romagna a carte 198 nel mio effemplare : affermando quanto ragionano i predetti , anzi traducendo quali di parola in parola. quanto dice il Volarerano intorno alla sua discendenza, registra. queste parole. Il primo de quali fu Malatesta Tedesco instituito Vicario di ella da Othone Terzo Imperadore, & donogli molti castelli & altri luoghi per le sue virtù, che fu nel 1002. anni dopo che Christo pigliò la carne humana. Più oltre delli discendenti di questo nobil Signore, non ritrouo memoria per molti anni infino ad vn'altro Malatesta, che fu creato Signor d'Ancona l'anno 1348. Lasciò quello Signore &c. Si vede adunque per i predetti Historici, che questa famiglia discese di Germania, & che ne tempi di Othone Terzo mife le sue radici in Italia . Ma ricercando to questa materia più esattamente, si come conviene, poi che ho tolto a trattar l'origine delle famiglie con quella diligenza che si ricerca maggiore in questa impresa, trono vn'altro principio molto dinerso. Con tutto ciò li può credere, come scriuono i predetti, che ne tempi di Othone ella nascesse: & che poi sopita dall'anno 900, fino al 1248, risurgesse di nuovo nel predetto millesimo. Tuttauta parrebbe gran cofache dal 900 fino al 1248 essendo Stato Malatesta arricchico da Othone di Castella , di giurisditioni , & di altri titoli di grandez-Za, si foße per lo spatio di 3 48. anni del tutto estinto ogni memoria fino all'anno 1248. F canto più che Arimino cra camera di Imperio, & fu posseduta da gli Imperadori. Main qualunque modo si sia , banendo io veduta la historia di questa famiglia. , feritta da Baldo de Branchi che viße l'anno 1470. & fu anteriore al Volaterano, & al Frate, & quell'altra di Lodonico Marchefelli gentilhuomo d'Arimino, & persona di grane & eletto giudicio er haunte dinerfe informationi tratte da i fonti delle feritture di Rimini , da Matteo Bruno persona qualificata per lettere , & per cognition di cose del mondo, & da Claudio Paci nobilissimo Caualiero, & di cafa chiarissima per buomini segnalati in tempo di pace & di guerra, & veduto anco quanto ne scriue Stefano Parthi , trouo che l'origine loro nacque in Roma : & che di quindi partiti di questa stirpe due di loro (detti Malatesti o perche erana testieri , o come fi fuol dire in prouerbio di testa bronzina : o oftinati

ostinati nelle loro opinioni ) cioè Malatesta , & Giouanni, amendue fratelli si fermarono alla Penna de Billi primitivo castello nella . pronincia di Montefeltro, posta fra la Romagna & la Thoscana a confini di Maßa Trebaria . Et che poi Malatesta di quindi si trasferì a Verrucchio, & Giouanni se n'andò a Sogliano, dal quale discesero i Conti di Sogliano . Non voglio però lasciar di dire , che esse erano prima che hauessero cognome di Malatesti detti Castani , secondo l'pfo di quei tempi : percioche questa voce Cattani, così detta forse per accorciamento da quest'altra voce Capitani, significana buomini di giurisditione, principali, nobili, & come Signori fra gli altri. Dice il Corio sopra questa voce Cattanei nella prima parte della sua historia a carte 124. nel mio esemplare queste parole . Sono cosi detti dal Catino, che è vn vaso, nel quale si teneua l'acqua per la mensa dell'Imperadore; & quelli che haueuano quell'officio si domandauano Catanei. Et più fotto. Il Vescouo, & poi l'Arcinescono di Milano nella città, o in altri luoghi faceua Capitani della plebe alcuni popolari, che poi con vocabolo corrotto erano detti Cattanei. Et Gian Villani nel fine del quinto libro nel capitolo 40 intendendo Cattani per buomini potenti & di Signoria , dice. Che ptima la maggior parte fi teneuano alla Signoria de i Conti Guidi, & di quelli di Mangone, & di Certaldo, & di più Cattani che se le haujeno occupato per primlegi.

Ora dal vecchio Malatesta, dal quale per confenso d'ogniuno su trasportato il dominio di questa progenie nella Romagna; derivarono poi col tempo tutti i Malatefti che si diuisero in diuersi rami , chiamati poi , chi di Rimini , chi di Sogliano , chi di Cesena , & chi di Ghiaccinolo, fecondo i dominij poßeduti da loro; eßendo però tutti discesi dal predetto Malatesta , chi per linea diritta , & chi per trasuersale. Quanto poi all'insegna, o arme della famiglia, dicono che nacque per tre figliuoli che hebbe Malatesta il vecchio, i quali per memoria del padre loro , & per la denominatione de Malatefli misero tre teste in vn campo dell'arme essendo le teste di color d'ero in campo verde. Ma la scacchiera fu aggiunta per vna vittoria che ottenne Malatesta d' un Principe della Dalmatia, al qualco bauendolo fatto prigione, le tolse lo scudo done era la scacchiera, negra & gialla. Conciosia che estendo il detto Principe passato a Rimini con groffo effercito vi pose l'assedio, a punto da quella parte, per la quale si va verso Pesaro. & hauendo per diciotto mesi conti-

Anni di Christo.

moit afflitta quella città, il popolo firacco , & impotente da per fe steffo a difendersi , & diviso per le diverse opinioni che erano fra lore , percioche alcuni volenano arrenderfi a discretione, & altri dare il dominio loro a qualche potente de circonnicini che potesse liberarli dal barbaro: efortato da Malatesta a pfeir fuori tutti pniti infiome in tempo che i nemici non fossero proueduti, lo fece suo Capitano, in quella impresa. Malatesta adunque aspettato tempo opportuno che i saccomanni erano andati a pronedere de viuers: & vicito fuori con buon'ordine, & affaliti i nemici alla sproueduta, non solamente gli roppe , ma occife il Principe, & mife a fil di spada quass tutte le sue genti. & da indi in poi portò quella insigna che egli tolse dal collo al predetto Principe. La qual vittoria, si come liberò la città dall'aßedio, cofi apportò a Malatefta grannome er riputatione, conciosia che esendo bonorato er amato da ogniuno, bebbe in dono dal commune il castello di Verrucchio, con sommo piacerco de Guelfi (effendo egli capo loro) che hauefie auttorità & potenza per sostegno della parte loro. Et oltre a ciò fu creato Canaliero: Et da indi innanzi fu detto , & cognominato Malatesta da l'errucchio . Alla fine banendo fatte dinerfe opere illustri , spente dalla lunghezza del tempo, si come di molti altri è anucnuto, si morì dicono alcuni , d'età di più di cento anni : & lasciò di se Guido che mori giouanetto, &

Malatesta cognominato Audace , conciofia che nell'età sua puerile , effendo gagliardiffimo della vita , ardito & di gran cuore , non baueua paura di qual si voglia persona. Questi adunque datosi allo effercitto dell'armi & mantenendo in piedi la riputatione della parte Guelfa : fu fatto Canaliero per molte opere egregie fatte in diuerfi tempi da lui . Era in questi tempi medefimi in Arimino Pn. Canaliero chiamato Parcitade, il quale potente di ricchezze, di partigiani & d'amici , s'era fatto capo & difenfore de Ghibellini . Et per bauer maggior luogonella patria banena tolto per moglie pna figliuola di Righetto Pandolfini da Vicenza Rettore in Rimini per l'Imperadore. Il quale hauendola tenuta a battesima hauena donato al detto Righetto come a suo compare Roncofredo , Trebbia, & Giouedia affai buone castella mella Komagna. Coftui adunque vedendo il valore di Malatesta : & quanto per sua cagione la. parte Guelfa foße accrescinta di forze & di riputatione, & trouandofi parimente affai vecchio, gli diede per donna Margherita fua mi ote nata di Righetto che era venuto a morte, con la dote delle

delle predette tre caftella . Ma tofto si penti del parentado contratto con Malatesta, percioche vedendolo per questa cagione fatto molto più grande & reuerendo ch'effo non era, conciosia che egli si bauena tirato sotto , non solamente i nobili della città , & molti altri che prima erano neutrali , ma i partiali anco d'esso Parcitade . punto dal maligno Stimolo dell'inuidia : & alienatofi dallo amor di Malatesta , cominciò non folamente ad odiarlo , ma postosi in arme co suoi dipendenti a venir bene spesso l'ana parte & l'altra alle contefe & all'armi. Et eftendo in luogo di Righetto venuto al gowerno d'e Arimino Oddo da Faitano , & creato dall'Imperatore per Conte della Romagna vno Ermano Tedesco, la parte Ghibellina fattasi molto grande , leuatosi il popolo in arme , scacciò di casa Malatesta, o

Malatestino suo figliuolo con tutta la sua famiglia l'anno 1288. i

quali si ridussero a Montescudolo. & ancora che

Giouanni Zoppo fratello di Malatestino , baueße occupato il Castello di Santo Archangelo: gli auerfari affalirono Montescudolo, & espugnatolo , & prefoui dentro Malateftino che fu condotto in Rimini . ricuperarono parimente Santo Arcangelo , il quale l'anno 1 280 . & diede al Legato del Papa. In questo mezo auenne in casa un fiera & compassioneuole accidente . percioche hauendo il predetto Giouanni per moglie vna bellissima gentildonna Rauignana chiamata Francesca

Paolo fratello di Giouanni, ch'era cognominato il Bello, per effer leggiadrissimo quanto altro Caualiero che fosse in Romagna, innamoratosa della cognata, & conosciutala carnalmente: colto dal fratello sul fatto , fu incontanente occifo con la donna in vn punto medefimo : fi come attefta Dante nel Quinto Canto dell'Inferno, done ragionando di questo fatto dice queste parole.

Siede la terra done nata fui

Su la marina, doue il Pò discende Per bauer pace co seguaci suoi .

Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende

Prese costui de la persona bella Che mi fu tolta , e'l modo ancor mi offende

Amor ch'à nullo amaso amar perdona Mi prefe del coffui pracer sì forte,

Che come vedi ancor non mi abbandona:

Amor conduße noi ad vna morte. Et quafi nel fine del capitole

Et più oltre .

Anni di Christo. Noi leggiausmo vn giorno per diletto Di Lancilotto, come amor lo firinfe, Soli erauamo & fenza alcun fospetto. Per più fiate gli occhi ei fosione Quella lettura, & feolorocci il vi fo Ma folo vn punto si quel che ci vinse Quando leggendo il distato vi fo Ell'er hastivo da cosanta amante.

Elfer baciato da cotanto amante,

Questi che mai da me non sia diusso
La bocca mi bac è tutto tremante,

Et il Petrarca parlando di questo medesimo caso nel terzo (apitolo d'amore dice.

Vedi Gineura , Ifotta & l'altre amanti , Et la coppia d'Arimino , ch'infieme Vanno facendo dolorofi pianti

parendone molto male a neutrali & a suoi partigiami & a tuttis Guelsi generalmente: dopo diwers trattati, su finalmente richiama-

to a cafa co fuoi figlinoli. Et percioche Tino suo nipote figliuolo di Giouanni Zotto & della predetta Francefca, era in discordia con lut, fi pacificarono infieme a richiesta della città. Ma l'anno seguente Malatesta su di nuono mandato a confini per la mutatione de Magistrati, percioche effendo creato Conte della Romagna po certo Siefano, fu fatto Podesia d'Arimini M. Orfo che era infieme col Conse averfar odi Malatesta. Ma bauendo il Conte Stefano moße l'armi contra la città ad instanza del Papa: diede occasione che Malatesta entrasse di nuovo in Rimini; ma però con poca sicurtà sua · percioche vegliando i sospetti & gli odij fra Parcitade & lui , alla fine prefero l'armi in mano , O follenata la città dimfa, parte per Parcitade & parte per Malatesta; o non si aspettando altro che il venire alla zusta, Malatesta haunta nuona ch'il Conte Guido d'Vrbino venina con 200. caualli in aiuto di Parcitade, chiamò a se quattro de principali huomini del gonerno,co quali dolutofi del cattino animo di Parcitade, & come egli era sforzato a difendersi con rouina forse & guastamentodi

Court Coul

## Fllustri d'Italia. 224

Anni di Christo. to di quella città, cofa che gli spiacena sommamente, gli commosse di modo, che trapostisi fra questi due: in terminedi quattro giorni gli accordarono & abboccarono insieme: & abbracciatisi come amici & parenti, pofero giù l'armi, & si guaftarono per la città . ibaftioni, i ripari & l'altre baltresche che si erano apparecchiate per combattere l'vna parte con l'altra. Con tutto questo il di medesimo essendosi Mulatesta ristretto con alquanti de suoi più fedeli. & fatti quella notte flesa ritornare a dietro 500. fanti che s'erano fermati al ponte di Marone lontano tre miglia dalla città, affall il giorno di Santa Lucia le case di Parcitade, & quelle de Ghibellini principali, & occidendo & prendendo dinerfi : occupò la città. Nel qual trauaglio & romore , Parcitade che era in qualche fospetto . & che hauena pure haunto qualche poco di lume di questo trattato : si fuggi per vno vscio dell'horto, & trasferitosi a V rbino, doue non fu molto ben veduto dal Conte, paffato a Venetia con feritture or prinilegi importanti di quella Communità, alla quale non. volle mai restituirli , vi fi mort in difgratia d'ogniuno , & dinersi altri Ghibellini se n'andarono a Sogliano a trouar

Giouanni nipote di Giouanni Zotto, il quale bauendo tolto per donna una della famiglia de Fagginoli da Montefeltro ch'erano Ghibellini , fauoriua , ancora che foße Guelfo , la parte Ghibellina . per la qual causa Malatesta perseguitana il nipote : & facendo spefso ripresaglia su le sue terre del suo, lo teneua oppresso come quello che si era fatto potente in Rimino : & che per poter meglio dominare il popolo d suo volere, hauena fatto eleggere à Podestà, Malatestino suo figlinolo. Dopo la scacciata di Parcitade, nacque incontanente discordia fra il Conte Guido di Monte Feltro , & la città di Arimino . onde rotta la guerra, & poftofi infieme dal Conte vn großo effercito per affaltar lacittà, il popolo creò per suo Generale & difensor Malatesta, Venuto adunque coftui à giornata col Conte, lo roppe non pur la prima rolta, ma la feconda ancora : con molta fua gloria in quello istanico , ma in processo di tempo con suo maggior dolore. conciosia, che esendo andato a campo per ordine del Comune a Brettinoro , vi fu rotro dall'Ordelaffo con grave suo danno, & de suoi. In questo mezo eßendo cresciuti gli ody , i dispiaceri , & l'ingiurie fra-Malarefta & suoi adherenti, & Gouanni da Sogliano suo mpote, & continouati per lo spatio di 16. anni. Malatesta deliberò di far l'impresa di Sogliano, con animo di far vedere al nipote,

Anni di Chrifto. che egli era potente, non per distruggerlo, ma per fargli benefitio, quando hausse voluto riconoscerlo per suo capo, & per mostrargli quanto hausse mas sitrargli quanto hausse mas sitrargli quanto hausse mas sitrargli quanto hausse mas sitrargli munici per accossarsi a gli amici de suoi nemici, che eramo i spibellini. & contutto che sosse adais iracampo a Sogliano, il quale strignendo aspramente alla sine l'hebbe a patti, & ri lasciò il nispote per non dare allegrezza a suoi nemici perdonandogli tutte le ingiurie. L'anno seguente hauendo Malatesha assettate le osse signato da i molti anni percuecho ne hauena più di 100, si morì con dolore vniuer sala non par secuioi parenti e amici, ma aelle circonicime città epopolo per il suoi moste valore; & su seppellito in San Francesco presso a suoi maggiori. & lasciò oltre i predetti, cioè Malatestimo & Giouanni 20000

Paolo il Bello, che fu occifo da Gionanni suo fratello, &

Pandolfo, così chiamato a battesimo ad instanza della madre ch'eranata de Pandolsini, come s'è detto, volendo ella rinouar nel nondel figliuolo, & mantener il coznome della sua paterna famiglia.

Malateftino figliuolo di Malatesta focceffe al padre nella riputatione & nel fegusto de fuoi partigiani & amici. Il quale posto da parte sutte l'altre cure del mondo , si diede a fauorir & gouernar la parte Ghelfa. onde fatto in Rimini capo di quella parte, fu creato Cauahero. Et reggendo non come capo di quella parte, ma come Sig.afsoluto della città, era honorato & reuerito da cittadini percioche fu accorsiffimo d'ingegno, bellicofo, o di gran nome nelle cofe della militia. Con tutto ciò era gran persecutore di parte Ghibellina : efferato molto, & crudele, onde babitando in Rimini col fauor d'Henrico Imp. diuersi Ghibellini , non solamente gli scacciò della città senz'alcun rifguardo, o rispetto, ma gli faceua ammazzare in qualunque luogo egli sapena che fossero Ghibellini : & molte volte si tronò in persona a così fatti homicidi. Et adherendosi al Legato del Papa, s'accostò anco a Roberto Re di Napoli, con la sponda del quale si fece grande & tremendo . percioche ordinò vna milisia di buomini a piede, & a canallo la più valorofa & bella che foße in quei tempi. & posti à campo à Forli l'ottenne , & di quindi precedendo ad altre imprese, occupò in breue tempo molte città nella Romagna, delle quali se ne sece padrone. onde acquisiò non pur titolo di Signore presso a suoi partigiani & foldati , ma cognome di Magnifico Capitano. Et mentre ch'egli con felicissimi

progressi

2

# Fluftri d'Italia: 22

Anni di Christo. progressi andaua allargando il suo stato : & la sama della sua samiglia , si morì l'anno 1317. & su si seppellito in San Francesco presso a suai passa in: Huomo per ectro di granda ardire, & sagace. contra al quale vn sigliuolo di Paolo il Bello , che bauena acquistato il contado di Chiacctuolo: congiurò per torgli la vita , ma scoperto il trattato: si vitrò al detto Chiacciuolo. Morì in quel medesimo tempo

Giouanni Zoppo, & dopo lui Tino suo figliuolo, il quale lasciò dopo lui pa altro

Gionanni.

Pandolfo fratello di Malatestino & vitimo de figliuoli di Malatesta. Andace , dopo la morte del fratello , fottentrato nella riputatione fua & nel feguito ; come quello che era di molto valore , coraggioso , eloquente , & di animo veramenie grande come attestano gli Scrittori di quel tempo, gonernana la città come Principe & Signore , percioche essendo renerito per le molte sue qualità , per le quali si faceua amare, non hauendo contrario alcuno, otteneua ne configli del comune ogni suo desiderio , differendosi quasi ogni cosa alla. fua volontà & obedienza . Mosse adunque l'armi dal Conte Federigo di Vrbino alla cistà di Rimini , Pandolfo venuto d giornata con lui non folamente lo roppe , ma il Conte medesimo vi su morto. Perche Pandolfo profeguendo la vittoria occupò Vrbino, & quindi prefo fomento quasi come da suo principio, s'insignori di gran parte della Romagna . Indi prese alcune terre in Monte Feltro , si distese con l'armi nella Marca . Ma mentre ch'egli intento alla grandez-Za sua, andana occupando quel d'altri, il Conte di Ghiaccinolo figliuolo già di Paolo il Bello, tenne trattato di esser rimesso in Rimino, & di scacciarne Pandolfo

Frantino figlinolo di Malatestino . &

Lamberto figiuolo di Tino, tatti della famiglia de Malatessi, ma bauendo Pandolso occultamente inteso la cossui intentione, fatto
sembiante di bauer bisson dell'opera fiusa, & mandatolo per vno
ambasciadore à chiamare, che venisse a Zola cassello vicino a Romcosredo, mentre che si aspettaua l'bora di cena, sia ammazzato dei figliuoli del Zoppo, & possion vn a lacco, si messio ful mercato
de Bardi, accioche non si sapesse con socio si messio ful mercato
to. Vitimamente l'anno 13 26 di predetto Pandolso venne a morte assigniame, lasciando los stato suo in diversi tranagli, & issignisoli in età assignia sancialesca. & su seppellito in San Francesco
se esta del propositio del sancialesca.

Anni di secondo l'oso de suoi maggiari. Dopo Pandosso, entrò al gouerno Christo. Francino figliuolo di Malatestino come capo di parte Ghessa il quale

incontanente ricuperò Santo Arcangelo, che si era ribellato per la morte di Pandolfo . Costui ricennto con grande bonor della ter-· ra per suo gouerno, vi fictte per alcun tempo in affai pacifico ftato percioche era huomo per natura mansueto, buono, & benigno. Ma venuta la guerra ciule fra loro medesimi della famiglia, si riempie ogni cofa di confusione . Conciosia che Lamberto predetto bauendo inuitato à definar seco Frantino predetto, & Malatestino suo figliuolo, & Frantino Nouello figliuolo di Malatestino, gli prese, & corsela terra per sua. Ma effendos meso in arme Malatesta figliuclo di Pandolfo , allora Principe di Pesaro , scacciò di Rimini Lamberto, il quale si riduse cotre prigioni a Santo Arcangelo. doue i prigioni furono dal popolo fattiliberi, con gran pericolo di Lamberto, il quale fuggitofi della furia della plebe si saluò a Zola, & a Caftiglione . done andato Malatesta , & Frantino a campo: vi tennero per lungo tempo la guerra: percioche effi mi-Jero gagliardi presidy in Monlione & Roncofredo. & entrò in quefla impresa il Legato di Bologna Bertrando da Ostia. In tanto nacque vn'alcro accidente che accese molto più gli animi delle parti a sdegno er a desio di vendetta. Malatestino figlinolo di Frantino volendo trasferirsi in Lombardia, facena honorato apparecchio di ricchi arnesi per quella gita. Lamberto ciò scntendogli mandò a donare pn bellissimo corfiero . all'incontro del quale bebbe da Malatestino dinersi drappi di seta. & mentre che in questa maniera l'pno et l'altro plando diverse corteste l'pno all'altro cercanano di contrar fra loro intrinfica domestichezza, auenne che Lamberto, intendendo che Malatestino andana a vna caccia a Porgiano, gli mandò a dire che la mattina seguente l'aspettasse. percioche desiderana di effer con lui alla caccia. & venuto jecondo l'ordine , & non trouando Malatestino che di giàs'era partito : parendo a Lamberto che l'hora fosse tarda, & essendo di verno, si mise al fuoco ad attender che Malatestino tornasse. il qual giunto, incontanente Lamberto gli si gettò a piedi , & li domandò perdono di ogni ingiuria paßata. Malatestino allora, che che se ne foße la caufa , cacciato mano al pugnale l'ammazzò, & gettatolo giù delle fineftre , lo fece seppellir nel giardino. Indi a non molto il Legato richiefe la città di Rimino per la chiefa . Perche Frontino chiamato in suo ainto Malatesta da Pesaro, & non facendo

cendo profitto alcuno , il Legato ribebbe Rimini . & Frantino si riduße con due nipoti, & con la famiglia a Roncofredo. & di quindi paffato a Bologna a visitare il Legato, che volena da lui le ca-Stella che egli possedena, trasferitosi a Venetia: se n'andò a Torio Bufoleto nel Frioli, done stette alcun tempo. In quel mezo il Legato che non bauena potuco ottenere il suo intento da Francino. pojel'aßedio a Mondaino con l'aiuto di Galeotto, & di Malate-Sta . Ma effendo il castello difeso valorosamente da Malatestino , che vi era dentro per Frantino suo padre hebbe soccorso da Perugini , da Fermani , da gli Aretini , da Fabriano , & dal Conte di Vrbino . di mode che il Legato vedendo l'impresa difficile , & lunga , bauendo a combatier con la porenza ditanti vniti alla difefa del Mondaino, presa nuona risolutione, chiamato a se dal Frioli Frantino, fi conuenne con lui di lafciargli il rimanente dell'altre castella, & che gli fosse dato il Mondaino. alche hauendo Frantino affentito, restò pacifico padrone del fuo stato, & fi riduffe in San Giouanni in Galmea. Si voltò poi il Legato all'impresa di Modona, & poi di Ferrara; & bauendo haunto genti in suo fauorco da Gionanni Re di Boemia , banena anco a vina forza coffretto Malatefta, G Galeotto con gli altri Capi & Signori della Romagna a venire in campo contra a Ferrara . Perche gli Estensi vedendosi stretti , & riceunto dal Signor di Verona mille canalli , venuti a giornata, roppero l'efferento della Chiefa con tanta Strage, che oltre a mortt in combattendo , si dice che affogarono in Pò più di due mila persone. Et Malatesta con Galeotto, & con gli altri capi della Romagna furono fatti prigioni. Ma vscito Galeotto di prigione , & abboccatofi fecretamente con Frantino , fatta pace insieme : hebbero da gli Aretini 400. caualli, co quali corsi fino d Rimini : hebbero il castello & la Rocca di Mondaino a patti, & sc ne ritornarono a Lonzano, & a fanto Arcangelo. Et Malatesta. parimente liberato ritornò a Pefaro & poco Stante fi ribellò dalla Chiesa Cesena, Rauenna, & Ceruia l'anno 1333 su quali moti Frantino, Galeotto, & Malatesta fuoruscitt di Rimini, affalendo Rimini con 160 canalli, & con 1500 fanti , & meffi dentro da un cittadi no per trattato, ribebbe la città, la quale essi gode ono poco tempo: percioche nate fra loro medesimi discordie grauistime : conciosia. che Malatesta, & Galeotto vedenano di non effer accetti a loro consertinella città, & cercando Frantino di fargli morire : Galcotto & Malatesta , essendosi di già tolta Bologna dalla dinotione

Anni di Christo. tione del Papa, con quasi tutto il reste della Romagna: misero le mani adosso a Frantino, Malatestino suo figliuolo, & Guido suo nipote: & gli mandarono a Gradara, & leuata la terra a romore la tenne per loro. & da Gradara fatti andare i prigioni a Foßombrono ve li fecero morire, da Francino in fuori, il quale per effere buomo semplice lasciarono in liberta, & si ridusse ad Urbino. & dominando come affoluti Signori, Frantino Nouello che nella prefura de predetti suoi congiunti si trouana a Bologna, ridottosi a Mondaino, moße l'armi contra i Malatesti di Rimino con l'appoggio di (itolino Signor di S. Lodezzo, & del Conte d'Vrbino, & hauendo occupato Montescudolo, incontanente Milatesta vi fu a campo . dal quale pscito Frantino ascosamente, & lasciatolo ben munito, ricorfo à Perugia bebbe 400. canalli . D'altra parte Malateffa., partitosi dal campo lasciato da lui ben munito ; fu d Faenza a ritronare V go Scali Capitano di 700. canalli che andana in foccorfo de Vinitiani mandato da Fiorentini contra il Signor di Carrara, & ottenuto da lui l'aiuto suo lo conduste a Montescudolo auanti che arrinaßero i Perugini, i quali veduto Malatesta cosi großo , ritornando essi a dietro, Malatesta bebbe a patti Montescudolo, & di quindi mise campo a Mondaino: ma bauendo V bertino Sianor di Carrara parente di Frantino mandatoli coo. caualli Perugini a Frantino Malatefta , affrontati costoro in tempo di notte gli mife in fuga & torno in Arimino. Ma Frantino rifatta te-Sta & condottofi a Rimino , vi mife il campo dalla parte di San Godenzo: & hebbe Verrucchio per trattato. Il quale ricuperato poi da Malatesta , alla fine postifi di mezo i Conti di Vrbino , Malate-Sta & Galeotto da vna parte, & Frantino con Frantino nouello suo nipote fecero la pace insieme. Vltimamente il desto Frantino venne a morte di età di 95 anni.

Malatesta 3. siglinolo di Pandolfo & fratello di Galeotto, estendo riu
siti to huomo ardito nelle sue imprese. & in diuersi tempi satto quamto 1è detto di sopra, dominando Rimini, abboccatos si 'anno 1337a Lodezzo con Nolso & Galasso Comit d'Urbino, si pacificarono in
sieme. Oltre a ciò per fermar meglio le cose sue diede per maglic.

la Thaddea sua sigliuola a Giouanni & la Caterina a Lodouico

amendae de gli Ordessifi Signori di Forsi. Rifece parimente Monte Gridolso ch'era prima stato disfatto nel Contado di Rimini. Et

sensiti i Forsiuest a salbole, prese Parcitadino fuoruscito di Ri
mini, Indi a trè anni free pareatado con Nosso Galasso prodes-

ti Conti d'Urbino. Et poco dopo prefero Verucchio, & Fratino fi rità rò nella Rocca, fotto alla quale rimase Galeotto per espugnarla. In questo mentre hauendo i Fiorentini mosse l'armi contra i Pisani per la città di Lucca & ardendo fra loro pn'asprissima querra, la Repub.di Fiorenza condusse per Generale de gli esserciti suoi Malatesta. Ma per dinertirlo dall'ainto de Fiorentini, il Sig. di Forli, ottenuti I 5 mila caualli del Duca di Milano & del Carrarefe Signor di Padona , si condusse a Rimini & di quindi passo a Cesena. Ma fatta lega fra Ferrara & Bologna, Malatefta ridusse la predetta Caualleria al feruitio della predetta Lega. In tanto gli si ribello Fano , & ricuperatolo con mille Canalli , alla fine fatta la pace da Principi della Lega co loro auerfari , Malatesta campeggio Mondaino & l'ottenne . Hebbe anco la città d'-Ofmo come Capitano de gli Anconitani. & pacificò insieme Pandolfo, & Lamberto di Polenta da Rauenna che haueuano posto in prigione Bernardinoloro fratello : & gli creò Caualieri. Et quell'anno medesimo Malatesta riceue in Rimini per passaggio Lodonico di Vngaria che andana in Puglia per vendicar la morte d'Andrea suo fratello. il qual Re creò Caualiero Malatesta suo siglinolo che su poi cognominato Vngaro, per rispetto del detto Re che eli hauena dato il titolo di Canaliero, er imposto che si cognominasse a quel modo . Occupò parimente Mondaino sul Contado di Rimini doue era

Frantino Nonello figliuolo di Frantino Malatesta, il quale condotto l'anno 1351. all'impesa di Bettona sul contado di Perugia da 1351 Nolfo Conte d'Urbino vi fu morto in quelle fattioni. Chiamato poi nel Regno dal Re Luigi vi operò in aiuto suo fatti illustri , & vinse dinerse città per lo detto Re, & ne scacciò Corrado Lupo. In quel mezo Framoriale chiarissimo Capitano di quei tempi mise Italia mezo a facco. Con pua großa banda ch'egli haueua di foldati. Questi adunque affalito lo Stato di Malatesta , si conuenne finalmente con lui che gli desse 60. mila ducati, de quali Malatesta si contentò di pagarne la mei à al presente, er l'altra metà al futuro Agosto: @ per bostaggio gli diede l'Vugaro suo figlinolo. Ma non 1355 molto flante, & fu l'anno 13 5 5 fopragiunfe a Principi della Romagna nuono flagello percioche hauendo Papa Innocenzo V 1. disposto di ricuperar quella Pronincia per la Chiefa, occupata da fuoi proprij cittadini contra ogni debito di ragione, elesse a questa impresa Egidio Albernotio Spagnuolo, valorofo er grad huomo. Vedi qui la

Ff 3

Anni di Christo. tione del Papa, con quasi tutto il reste della Romagna: misero le mani adosso a Frantino, Malatestino suo figliuolo, & Guido suo nipote: & gli mandarono a Gradara, & leuata la terra a romore la tenne perloro. & da Gradara fatti andare i prigioni a Foßombrono ve li fecero morire, da Frantino in fuori, il quale per effere huomo semplice lasciarono in libertà , & si ridusse ad Urbino . & dominando come affoluti Signori, Frantino Nouello che nella prefura de predetti suoi congiunti si tronana a Bologna, ridottosi a Mondaino , moße l'armi contra i Malateffi di Rimino con l'appoggio di (itolino Signor di S. Lodezzo, & del Conte d'Vrbino, & hauendo occupato Montescudolo, incontanente Malatesta vifu a campo . dal quale pscito Frantino ascosamente , & lasciatolo ben munito , ricorfo à Perugia bebbe 400. caualli . D'altra parte Malatesta. , partitosi dal campo lasciato da lui ben munito ; fu à Faenza a ritronare V go Scali Capitano di 700. canalli che andana in foccorfo de Vinitiani mandato da Fiorentini contra il Signor di Carrara, & ottenuto da lui l'ainto suo lo conduste a Montescudolo ananti che arrinaßero i Perugini, i quali veduto Malatesta cosi großo , ritornando essi a dietro , Malatesta bebbe a patti Montescudolo , & di quindi mise campo a Mondaino: ma hauendo V bertino Signor di Carrara parente di Frantino mandatoli 500. canalli Perugini a Frantino Malatefta , affrontati costoro in tempo di notte gli mife in fuga & tornò in Arimino. Ma Frantino rifatta te-Sta & condottofi a Rimino , vi mife il campo dalla parte di San Godenzo: & hebbe Verrucchio per trattato. Il quale ricuperato poi da Malatesta , alla fine postifi di mezo i Conti di Vrbino , Malate-Sta & Galeotto da vna parte, & Frantino con Frantino nouello sue nipote fecero la pace insieme. Vltimamente il detto Frantino venne a morte di età di 95.anni.

Malatesta 3. siglinolo di Pandolfo es fratello di Galeotto, essendo riu
jetto huomo ardito nelle sue imprese, es in diversi tempi fatto quanto s'è detto di sopra, dominando Rimini, abbeccatoli Panno 1337to a Lodezza con Nosso es Galaso Conti d'Urbino, si pacificarono in
sieme. Oltre a ciò per fermar meglio le cose sue diede per moglic.

la Thaddea sua siglinola a Giovanni es la Caterina a Lodovico
amendue de gli Ordelassi Signori di Forsi. Rifece parimente Mon
te Gridolfo ch'era prima stato disfatto nel Contado di Rimini. Es

siconsisti i Forsivesi a Calbole, prese Parestadino fuoruscito di 

mini, Indi a trè anni free parestado con Nosso Galasso predes-

ti Conti d'Urbino. Et poco dopo presero Verucchio, & Fratino si rità rò nella Rocca , fotto alla quale rimafe Galeotto per espugnarla . In questo mentre bauendo i Fiorentini mosse l'armi contra i Pisani per la città di Lucca & ardendo fra loro pn'asprissima guerra, la Repub.di Fiorenza condusse per Generale de gli esserciti suoi Malatesta. Ma per divertirlo dall'aiuto de Fiorentini, il Sig. di Forlt. ottenuti 1 5 mila caualli del Duca di Milano & del Carrarese Signor di Padona, si condusse a Rimini & di quindi passo a Cesena. Ma fatta lega fra Ferrara & Bologna, Malatefta ridusse la predetta Canalleria al fernitio della predetta Lega. In tanto gli si ribello Fano , & ricuperatolo con mille Canalli , alla fine fatta la pace da Principi della Lega co loro auerfari , Malatesta campeggio Mondaino & l'ottenne . Hebbe anco la città d'-Ofmo come Capitano de gli Anconitani. & pacificò insieme Pandolfo, & Lamberto di Polenta da Rauenna che haueuano posto in prigione Bernardinoloro fratello : & gli creò Caualieri . Et quell'anno medesimo Malatesta riccue in Rimini per passaggio Lodonico di Vngaria che andana in Puglia per vendicar la morte d'Andrea suo fratello. il qual Re creò Caualiero Malatesta suo figliuolo che fu poi cognominato Vngaro, per rispetto del detto Re che gli hauena dato il titolo di Canaliero, & imposto che si cognominasse a quel modo . Occupò parimente Mondaino sul Contado di Rimini doue era Frantino Nonello figliuolo di Frantino Malatesta, il quale condotto

l'anno 1351. all'impesa di Bettona sul contado di Perugia da 1351 Nolfo Conte d'Orbino vi fu morto in quelle fattioni. Chiamato poi nel Regno dal Re Luigi vi operò in aiuto suo fatti illustri , & vinse dinerse città per lo detto Re, & ne scacciò Corrado Lupo. In quel mezo Framoriale chiarissimo Capitano di quei tempi mise Italia mezo a sacco. Con vna großa banda ch'egli haueua di soldati. Questi adunque alsalito lo Stato di Malatesta, si conuenne finalmente con lui che gli deste 60. mila ducati, de quali Malatesta si contentò di pagarne la metà al presente, & l'altra metà al futuro Agosto : @ per boftaggio gli diede l'Vngaro fuo figlinolo . Ma non molto stante, & fu l'anno 135 5 fopragiunse a Principi della Romagna nuovo flagello. percioche haueudo Papa Innocenzo V I. disposto di ricuperar quella Pronincia per la Chiefa, occupata da suoi proprij cittadini contra ogni debito di ragione, elesse a questa impresa Egidio Albernotio Spagnuolo, valorofo & grad huomo. Vedi qui la

1335

Ff 3

no , & di Fosombrone co loro contadi ; dando loro titolo di Vicarii per dieci anni , & feudatari di Santa Chiefa. Et percioche il Legato accortissimo & valoroso buomo , guidicana che tornasse à gran benefitio per le sue imprese ; il metter discordia fra medesimi Signori che possedenano le ragioni della Chiesa; & tenendo per principali in Romagna i Malatesti , come molto più amati , & potenti fra gli altri Regoli della provincia, creò Galeotto, Gonfaloniero & General dell'armi di Santa Chiefa. Fl quale ristrettofi con Malatesta, con l'V ngaro suo nipote, & con Giouanni di Tino, si mifero in affetto per far l'impresa di Cefena , di Faenza , & di Forli che s'erano ribellate dalla Chiefa. Et poi che Gugliclino & Gionanni figlinoli di Riccardo Manfredi si furono arrest al Legato; restando padroni di Bagnacanallo con altre castella all'intorno: Malatesta & Galeotto si spinsero col campo a Cesena, tenuta allora da. Zia moglie di Francesco Ordelasso. La qual valorosa, & animosa Signora, ritiratafi co figliuoli, nella Rocca, alla fine furono espugnati & presi da Malatesta che gli mandò prigioni a Fano . Hebbero parimente Brettinoro . Et l'anno seguente ritornati contra gli Ordelaffi , si posero col campo a Forlì , sotto il quale valorosamente combattendo, l'Vngaro vientrò dentro in vna scaramuccia: ma fu tosto ributtato con morte di molti de suoi. Non molto dopo Malatesta andò col Cardinale Egidio in Auignone, doue carezzato molto dal Papa; & ricenuto in gratia: ritornato poi in Italia, fu meßo in tenuta dal Legato, per vigor delle bolle Papali che egli ottenne, di Trebbo, di Corpalò, di S.Paolo, di S. Martino in Uinte, di Vezano, & di Mulazano, ville & castelle smembrate della città di Rimini ne tranagli passati. Andò parimente a tronare il Papa

Malatesta cognominato Ungaro, figliuolo di Malatesta; & su quella occasione volle veder, non solamente la Francia, ma la Ingibiterra, la Fiandra, la Germania e sutte quelle parti oltramonte: In quel mezo si fabricarono le mura di Rimino. & vi si fece vn torrione: done l'Vagaro, nel sondarlo, meste vn elmetto da buomo d'arme per su amemoria. Ora il Legato bandita la crocata contragito Ordelassi, sotto Galeotto, mosse la guerra a Forsi. done Galeotte entrato in tempo di notte valorosamente: ne su sinalemente scaciato a vius sorza da solata es da sopolo, con suo grandissimo danno. Conciosia che oltre bauerus lasciato molti des suos prede anco 28. infeghe della Chiesa. Sopranenuto poi si suo su perde anco 28. infeghe della Chiesa. Sopranenuto poi si est.

Anni di Christo. Conte Lando con grossa compagnia & Anichino con 1500. bisbmini d'arme in soccos de gli Ordelassi. Galeosto su costretto a louarssi da quella impresa. El ele predette due compagnie presero Gionedia, Sogliano, & Razzano, & vi ammazzanono 250 persone. per la qual cosa il Legato, vedendo di non poter resistere a tantastria, compossissi con loro, sborso quaranta mila ducati e vibebbele terre della (biesa. Et essi ritiratisi col campo a Città di Castello, & al Borgo, surono sounemusi da Perugini, per non bauer danno da loro.

Pandolfo figlinolo di Galeotto: fu in questo mezo, condotto da Fiorentini spauentati dalle predette due compagnie . le quali congiunte insieme , andauano a danni di ogniuno , senza alcuna remissione , cauando danari da chi si volena saluare . Alle quali hauendo Pandolfo presentato il fatto d'arme al Ceruglio, non vollono accettarlo , ma declinando , & auiatifi contra i Vifconti t & posta a facco la Romagna, ripreso Sogliano, se ne passarono in Lombardia . Il Legato adunque assicuratosi per la partita di costoro , rimeße l'affedio a Forli. Ma interpostofi Giouanni d'Oleggio della famiglia de Visconti , Signore allora della città di Bologna: fece di modo, per l'interesse suo proprio, che Francesco Ordelasso cedè la città: & ribauuta la moglie Zia co figliuoli: fe n'andò a confini per sua sicurezza a Chioggia: done su assoluto dell'interdetto, nel quale era Stato ventifette anni , dal Papa . Ma non potendo Bernabo Visconte sopportar che l'Oleggio gli hauesse tolta quella città , mosse l'armi contra i Bolognesi , onde occupato gran parte della Marca, il Cardinale Egidio, ridotto in Ancona: creò Capitano, Galeotto, & Malatesta Vngaro suo nipote fece Gonfaloniero di Santa Chiefa contra il Visconte: & entrati in Bologna la difesero dalle lue forze. Indi Galeotto col Conte Simone Capitano de gli Vngari , feorfe con l'effercito fu le porte di Milano . ma effendo Simone . corrotto con danari dal Visconte , leuatosi dal seruitio del Legato , Galeotto ritornò di nuono à Bologna. Pra tanto Giouanni Manfredi : toltofi di nuono dall'obedienza del Papa : & tenendo trattate nella Rocca di San Caffano , scoperto : fu publicato per ribello , & gli furono spianate le case in Faenza. Et l'Ordelaffo rotto il confinodi Chioggia, & congiuntofi col Manfredi, paßati amendue a Milano, l'Ordelaffo fatto Capitano, er messo bene in ordine di genti , fe ne vennero sul Bolognese. Et mentre che si guerreggia per lo contado , venuto in luce votrattato del Manfredi in Faen-

Za , Galeotto incontanente l'opprese. Et percioche i Visconti tuttania ingroffauano, Malatefta trasferito con Egidio a Zara, procurò d'hauer genti dal Re d'Vngaria che allora si trouaua a quella impresa contra i Vinitiani . Ma i Visconti in quel mezo occuparono Piumazzo ful Bolognefe . Et l'Ordelaffo con mille cinquecento cawalli scorrendo per il contado di Rimini & di Forli, mettena ogni cofa a ferro & afuoco: Strignendo in tanto i Visconti la città di Bologna , difesa da Galeotto , & da Pietro di Cola Farnese. Ma veden do Galeotto che egli era in molto pericolo, & confiderando che perduta quella città, lo stato suo stana in consequenza molto male : & che il Legato andana freddo a questa difesa , s'abboccò a Forli con. Malatesta per pronedere al bisogno . percioche l'Ordelaffo era pasato con mille cinquecento caualli , & co ducento fanti a danni de Malatesti. Conchinsero i due fratelli, che quanto la guerra andasse più lunga; tanto più fosse dannosa & pericolosa per loro; & che era neceffario di tentar la fortuna con on fatto d'arme , ful quale fi potena sperar qualche bene. Fatto adunque vscir l'essercito loro di Bologna con tutto il popolo armato, & messolo in ordinanza, assallirono all'improuiso il castello de nemici a San Raffaello, con tanta braunra, che ottenuta bonorata vittoria, vi furono morti intorno a cinque mila persone de nemici , senza i feriti. & fecero prigioni 1500. di loro, & guadagnarono cinquecento insegne; essendoni rimafti feriti Galeotto , foito al quale fu morto il canallo, l'Vng aro, & Pietro Farnefe . & morto il Podesta di Bologna con altri nobili d'importanza. Liberata per tanto la città di Bologna; Malatesta contraße parentela co Marchesi da Este, dando delle sue donne in. quella casa, & riceuendo Estense per l'Ungaro suo figliuolo. Indi fu condotto da Lodonico Re di Napoli , al cui sernigio egli stette sino alla morte del detto Re. Dopo il quale la Regina Gionanna: ottenuta licenza dal Legato, conduße per Vicario Generale del Regno di Napoli Galeotto, con gran compagnia. Et percioch'egli era, come s'è detto, Capitano della (hiefa, il Legato diede il fue luogo, all'Vngaro suo nipote. In quel tempo a puntoche la lega della Lombardia, nella qual s'inchindenano i Carraresi, i Gonzaghi, gli Scaligeri, gli Estensi, i Polentani, & la Chiesa, ristretta insieme contra i Visconti ; hauena fatto Capitan dessa Lega Feltrino Gonzaga. Il Legato per tanto venuto a Cesena, fu delibera-20 d'andare a incontrare il campo di Bernabò Visconte ; onde aueputisi insieme alla bastia di Salarolo , si venne à fatto d'arme ; nel quale

Anni di Chrifte. quale futanta la viriù dell'Vingaro, che ostenne vittoria illustri. Famosa in quel tempo. si perche Bernado finggistos, vi perde la 1400. candili 300 carrid trobat, e 500 prigioni; e si perche si i detti prigioni vi surono Ambrogio suo sigliando, Giberto da Correggio, Lodonio dalla Rocca, Andrea e Giberto de Peppoli, Sinibaldo Ordelisto Condo da Fegiino, Gonoanom Pero, Nucolo Pellanicino, Pietro di Correggio, es Beltramo de Rossi, tutti nobeli sandieri estruto Francis fui fatto General de Everentin, in holoso e Pietro Farne sis fui fatto General de Everentin, in holoso e Pietro Farne sis fui fatto General de Everentin, in holoso e Pietro Farne sis fui fatto General de Everentin, in holoso e Pietro Farne sis fui fatto General de Everentin, in holoso e percentingo de la consensa de percentin, in holoso e percentingo de la consensa de percentingo de la consensa de percentingo de la consensa de percentingo de la consensa de la consensa de pe

Panaclfo figlinole di Malarefta, mpote di Galcotto. Il qual Malasefta, fatto affai vecchio , & stracco dalle langhe fatiche . & dellberatofi di ritirarfi à vita pe nata & tranquilla; rimintio liberamente le città di Rimino e di Peforo a Calcotto fro f atello, ilquale cyli amana fopra tutic le con del mondo, con questo però, che eglidesse all'Vngaro, & a Pandolfo suoi figliuoli, ma naturali, provisione honorata: hauendo per innanzi maritate due figlinole . conciosia che egli diede l'ona a Giouanni, aliri dicono a Giglielmo, & la Caterina a Lodonico, amendue della famiglia Ordelaffa. Ne molto dopo venne a morte con grandissimo dispiacere di Galcotto, percioche anco egli amaua sommamente il fratello, essendo di continono stati compagni ne lero daffari. Conciosia che acquistarono insieme Pesaro, Festombrone, & altre terre all'intorno. & furono Signore, di Rimino, di Cefena, di Cermia, di Fano, di Pefaro, di Sinigaglia, d'Ancona, di Ryanati, di lefi, d'Ofmo, d'Afcoli, di Bor go San Sepolero, & d'alire terre & caftella. Venne anco a morte quafi in quel tempo medefinio , Elifa , donna di Galeotto , & Ringarda sua figlinola maritata a Maso da Pietramala, nobilissimi Signori di quell'età. in luogo della quale Galeotto tolse per moglica Gentile, figliuola di Ridolfo Varano Principe di Camerino. Di que i giorni Pandolfo fece pace con Bernabo Visconte, & por fu futto Configliero di Galeazzo Visconte, & Galeotto fu condotto dall'Imperador di Coftantinopoli con 500. barbute, & 200. fanti contra il Duca d'Adri. Ma l'anno 1372. l'Vngaro venne a morte d'età di 45. anni. & lasciò vna figliuola che fu maritata a Vgo Marchefe Estenfe. Et l'anno seguente mort Pandolfo suo fratello in Pefaro, fi dife di catarro . percioche fu tronato in pna camera morto. Et rimafe di lui Malatefta, cognominato da Pefaro , che fu padre di Galeotto , di Galeazzo , & di Carlo . Mort etiandio Gionanni Malatefta Conte di Caiazzo l'anno 1375.

1372

il qualer -

il qual contado egli hebbe dopo la morte d'vn figliuolo di P.solo Bello, figliuolo di Malatesta «Isdace». Il qual Gionanni nacque di l'ino, che fu figliuolo di Gionanni Zoppo.

1347

1376

Ora Galeotto:l'anno 1347. creato per testamento da Can della Scala, tutore di Bartolomeo & di suo fratello Signori di Verona, si traf ferì a quella città , doue raccolto regalmente dal popolo : creò Caualieri i predetti fratelli. L'anno seguente, seguì gran riuolutione in italia: percioche poscdendo allora la Chiesa 64. città da Milano fino a Napoli, & 1577. castella große, senza le minute : si ribellarono quasi tutte, dal patrimonio, dal Ducato, & da i Malatesti in fuori: dandosi alla Lega de Fiorentini con Bernabò. onde in questi tumulti Galeotto per Star più sicuro fornita la terra vecchia di Cefena. la fortificò per la Chiefa. Et l'anno 1376, ottenne con licenza del Papa Santo Arcangelo ch'era nelle mani di Mucciolo de Balacchi. al cui fig. Galcotto diede poi per moglie vna sua figlinola bastarda. Ma Cefena non molto Stante , fi fottraffe dalla dinotion della Chiefa co gran dispiacer di Galeotto, il quale messi insieme 4.mila fanti, & sparsa voce d'andare a Forli, si gettò a Cesena : & hauntala incontanente prese Castrocaro & Mondolfo . Trese parimente le Rocche di Brettinoro, & di Cesena, la quale per ordine del Papa gli fu consegnata dal Cardinale Arcinescono di Rauenna, per scomputo di

paghe, delle quali egli era creditor del Papa. Ma non volendo i Cefenati accettarlo fe prima no pagana i foldati chi erano in Cefena creditori di pagle di quel Commune: egli con 2000. fanti e con 400. huomini d'arme andò a campo a Sauignato, perche i Cefenati impau viti, mandarono a darfi. & Galeotto, fentito che veniua foccofo a Cefenati, mandato dal Visconte, anticipando il tempo, & accordatosi co foldati delle paghe ostenne la terra. Alla quale volendo

1379

parimente auiarss. Assor Manstedt con due mila santi & con quatro cento caualli: su assistante de Forliuess, & saluata Cesena. L'anno poi 1379. Galeotto diede per donna, Paola Bianca sigliuola di Pandolfo a Sinibaldo Ordelassi: & L'anno stesso senon sustente con mestro Conte di Romagna da Papa serbano Sesso: sonto il mule Galeotto Pietra Mala nupote di Gileotto su fitto Cardinile. Et non molto dopo Assio predetto i ende con molta gente di dameggiar la Romagna. Machimanto da Vinitiani. Ce bacuemo allora preduta chroggui, andò per loro a Genoua, done rotto in Bisqua si singgi con 30 perfone. Sol quale Assor, volle il Tapa che Galeotto & Guido Pedente.

Anni di lenta facessero tregua. & dello 81. si pacificò col detto Guido, col Christo. Signor di Vrbino, & si considerò co Terugini per cinque ann. Nel qual tempo il Duca d'Angio ch' andaua a Napoli contral Re lo, danneggiò molto il paese chiamato Bellare, juogo delitioso desse

1383 Galeotto il quale finalmente l'anno 1383, venne a morte in Cefena, hauendo auanzato di forza di corpo, di valor d'animo, & di felicità di guerra gli huomini del fuo tempo & lafciò

Carlo, al qual roccò Rimini col Contado.

Pandolfo che bebbe Fano col territorio, & il V:cariato di Mondolfo .

Andrea, che poi fu detto Malatesta in vecc d'Andrea: al qual toccò
Cesena, & Fostombrone, &

Galeotto Nouello, chiamato anco Belfiore, il qual nato a Montefiafeone fu tenuto a battefimo dal Cardinal di Mongioia. Et questi hebbe (eruia, Meddola, Borgo San Sepolero, il piniere di Sestino, & Montolica Ora

tefiore.Ora Carlo focceduto nella Signoria di Rimini , fatta gente con Pandolfo 86 fuo fratello , ricuperò l'anno 1386. S. Arcanzelo che s'era leuato

daloro: & vi fecero vm altifimatorre. Et poco dopo Carlo prefe per donna l'fabella: forella del Marchefe di «Martona, & nipote altora del Marchefe di Ferrara. Et l'anno feguente fu ereato Comgnò a Terugia, con molta gente. Ma l'anno 1383. Guido Polentano Principe di Rauenna finito dionanni d'Azzo a danni di Carlo, Pandolfo andato a Cernia a incontrarto, fermato l'vno & l'al-

randojo anato a Ceruia a incontratio, permato i vino Er lattro, Er venuti a razionamento conchinifero la pace fra loro. Et
Carlo fu condotto da l'initiani Er da Galeazzo Duca di Milano,
per la guerra che fi hebbe con Francefoda Carrara Signor di Padona. nella quale egli diede vina rotta a Gionanni da Barbiano
fia quel di Rimini, non gli hauendo potuto gionare i foscorfi de.
Bolognefi, mentre che Carlo era col campo a Verrucchio. Passa
topos l'anno 98. a Nellano a visitare il Duca, si condusse con la

198 to poi l'anno 88. a Ntilano a visitare il Duca, si condusse con la moglie a Mantona, done siette sino che il Marchese ritornò dal sepolero. Nel quali tempo, nacque la compagnia tanto simosa debianchi, i quali andando per sutti i luoghi d'stalia gridando Misicircordia Signor Dio, Pace pace Signor mio, commossi di maniera i popoli di Trincipi di quel tempo, che Carlo grandemente intemerito: sece la processione con loro: es salito sul pulpito esoriò il popolo di Rimini a ben sare, de chiese perdono. Esce la processione

1399

1403

fione per undici giorni continoui feguito da 9. mila perfone tutte restite di bianco. Et la moglie capo anco ella di esto mila donne fece far di molte paci, & molte restitutioni a gli vsurai del mal tolto. Andrea l'altro fratello de Malatesti : morto il padre , tolse il possesso di Fossombrone col consenso del Papa , & l'anno 98. fu a Roma con 800 canalli : done fu fatto Senatore : & vi fece decapitar Pietro Cenci , & Gianni Sani ; potentissimi & nemicissimi cittadini alla Chiefa. Et quell'anno medefimo Pandolfo fuo fratello fu a visitare il sepolero con la Galea di Nicolò Muazzo. Es Galcotto nouello l'anno 1399 scorso con 800 caualli sul Rauignano , preso San Marino & Montalboddo , vi morì l'anno seguente di età di 25. anni . Et Pandolfo postosi al seruitio del Duca di Milana con Malatesta da Cefena, andarono in Lombardia contra l'Imperadore. Et in questo anno Giouanni figliuolo di Lamberto che nacque di Giouanni Zoppo , tolse per donna la figlinola di Giouanni di Ungaro : & condusse in sua compagnia a lenarla Galeotte Malatefta di Giouanni Malatesta , & Lodonico suo fratello , & Nicolò tutes huomini valorofi della stessa famiglia Ma l'anno 1402. tenendo il Duca di Milano la città di Bologna, Carlo Gonfaloniero , vi andò in campo , hauendo con lui il Legato , con Malatesta da Cefena, & Paolo Orfino. Ma venuto il Duca all'accordo, si contentò che Bologna , & Perugia foffe del Papa , nella qualle attione. Carlo saluò Facino Cane in pna baruffa nata nella città ; ma incorfe in grauissimo pericolo: percioche i Gozzadini con altri parenti trattauano vna congiuria per leuar la città dalla Chiefa ; laquale scoperta i Gozzadini furono castigati . Da altra parte venuto a morte Gian Galeazzo , la Duchessa vedona : volendo riconoscer Pandolfo Malatesta, che era großo creditore del Duca morto, alquale haucua lungamente feruito , gli diede Bergamo & Brefcia; O non molto dopo Pandulfo comprò la città di Cremona; & feruendo il Duca nuono, le tenne qualche anno. L'anno poi 1404 rottala guerra fra i Vinitiani & Francesco da Carrara che bauena occupato Verona con l'aiuto di Ferrara & di Guglielmo dalla Scala fuorufcito. Malatefta da Pefaro General delle genti di questa. Republica s'adoperò valorosamente in tutta l'impresa. si come s'era anco in quello istante adoperato Pandolfo in fernitio del Duca : percioche rotto After Vifconti , lo fece prigione , & prefe con lui 300. canalli, & 400. fanti . Indi a poco tempo: Papa Gregorio X11. fi riduffe in Rimini prefio a Carlo : doue fando con diverfe Cardinali

On the Comple

Arni di Christo. Car dinali. il quab Carlo poi fu come suo procuratore, mandato per suo reme al Concilio de Coftanza , done G egorio era flato chiamato. Il qual Carlo chiamato a Milano dal Duca , incontrato & visitato da lui , fatto suo Generale, poje l'assedio al cast llo di Porta Giobia, douc era vintonio V. fer e e p flette pno anno. nel qual tempo il Ducatolje per denna Antonia figlinola di Andrea Malatesta das Cefena fratello di (arto. 11 qual finalmente espugnato il predetto ca-Stello prefe Caffano. & di quindi p fsò a Brefcia à vifitar Pandolfo luo frasclio. Et ritornato. Rimini, andò all'impresa di Bologna, che s'era di nuono lenata dal Papa. con perdita di molte castella . concrosta che il Signor di imola hauena occupato Dona & Lofiguano, & Gian Galeazzo Manfredis'er a impadronito di Solaroto, or il Conte Guido I orello era corfo a Forli per il Marchefe di Ferrara. con la qual finalmente venuto all'accordo , la ricene per nome del Papa : Indi chiamato da Vinitiani che querreggianano col Re d'Vngaria. creato Generale, avenne fra l'altre vna vol: a che appucatofi vn fatto d'arme congli Vngari, Carlo fu ferito, & gli fu morto il canallo fetto onde fi roppe vu braccio. Ma fatta tefta contra i nemici che banenano posto in fuga le sue genti, ottenne valorofamente la vittoria con morte di più di 1500. de nemici. Et l'anno 1413. Mulatesta da Cesena condotto dal Re Ladislao prefe Roma di done si fuggi Papa Gionanni. Quindi paffato ful Bolognese, ingannaco dal Duca di Ferrara che s'era acconcio col Papa: mentre che egli , volendosi partire dà il quasto al contado , fu affalito da i foldais & da contadini del Bolognese . i quali hauendo effo rotti & diffipati , condotto fu quel di Fermo , prefe diuerfe castella per Ladislao. Et non molto da poi diede fabetta. le a figlinola , a Obezo da Polenza Signor di Rauenna. & indi a poco venne à morte di età di 43. anni , essendo ancora a servitio del Re Ladislao. Ma Malatefta da Pefaro essendo in questo Generale de Fiorentini : moße l'armi contra gli Anconitani , percioche fi era scoperto un trattato che egli vi hauena per ricuperar quella. città. L'anno 1416. Carlo fece fatto d'arme con Braccio da Montone. & hauendo egli due mila canalli affrontò Braccio , che ne bauena tre mila. onde restato perdente , fu preso insieme con. Galeotto figliuolo di Malatesta da Cesena. Pandolfo parimente renne in differenza col Duca di Milano de luoghi che egli teneua & furimefoil giuditio in Papa Martino Quinto. il quale fententiò , che Pandolfo poffedefte Bergamo & Brefcia con tutte le le terre

ch'egli tenena in Lombardia: durante la vita sua, & che dopo l u morte gli beredi fuoi , rilasciando quella città, bauessero sessantaciaque mila ducati . Et non oftante quefta decifione il Duca moffe l'armi contra a Pandolfo: & rinoltatofi alla città di Brescia , Carlo gli mandò da Rimini buon numero di foldati fotto la cura di Lodonico da Fermo, il quale passando la fossa presso a Montechiaro : assalto dal Carmignuola General del Duca fa rotto & preso. Et l'anno seguente Pandolfo tolse per donna Nicola nata di Ridolfo Varanoda Camerino. Et Carlo figlinolo de Malatefta da Pefaro fi maritò nella Vittoria Colonna mpote di Papa Martino. Fra tanto hauendoil Duca di Milano ottenuto Forli, Carloil grande gli roppe la guerra, & Pandolfo suo fratello fece prigione la moglie co siglinoli di Giorgio Ordelaffo . Et Carlo paßato a Zagonara, doue Alberico da Barbiano assediato dalle gentidel Duca s'era accordato con lui, venuto alle mani con le genti Duchesche, ignaro di quello accordo, fu rotto; Stando quei del Conte à vederc : & fu presoinfieme con Ardizzon da Carrara con Lodouico Obizo, & con altri. tutti condotti a Milano. Sul caldo della qual vittoria, l'effercito del Duca andò a campo a Rimini sotto il Capitanato di Agnolo dalla Pergola, di Erasmo Triuulci, & d'aliri huomini segnalati . & allora si ribellarono a Malatesti Sant' Arcanzelo, Lonzano, & Verruchio dandosi al Duca. & Sauignano su preso per sorza. Si ribello anco Giouanni Malatesta da Sogliano. Et il Conte d'Vrbino, tolse parecchi castella di Carlo. Il medisimo auenne di Gradara: done fu fatto prigione Galeotto figlinolo di Malatesta da Pesaro. Alla fine feguita la pace fra il Duca, & i Malatesti, Carlo fu liberato, & ritornato à Rimini, perdonò à tutti coloro che s'erano ribellati. In tanto il Paparicuperò Forlì, onde Roberto il figliuolo fu a rallegrarfi della vittoria col Legato. Et Pandolfo, morta la moglie Nicola: tolse Margarita Anna figliuola di Francesco Conte di Poppi. Et l'anno 1427. venne a morte 18 o venti anni dopo che bebbe il dominio di Bergamo & di Brescia, di età di cinquantasette anni . Et lascio tre figlinoli naturali , i quali restati al gonerno di Carlo, gli fece legittimare da Papa Martino. & furono, Galeotto . Roberto, Domenico Malatesta, & G smondo Pandolfo In questo tem po medesimo Carlo di Malalesta da Pesaro : rotto da Vinitiani con perdita di tre mila caualli, fu fatto prigione dal Marchefe di Mantona lor Generale. Et Roberto figlinolo di Carlo hebbe per donna Margarita figlinola del Duca di Ferrara . Es Gifmondo fratello di Roberto

Anni di Christo. 1439

Roberto fu à sposar la Costanza, figliuola di Lodonico per Ostafio figliuolo di Obizo da Polenta. Et l'anno 1439. Carlo il grande venne d'morte pieno di gloria. percioche questo huomo illustre su riputato valorofissimo & bellicoso molto , & Capitano fedelissimo & vigilante . & ornato di supremi gradi d'honore. conciosia che egli fu Gonfaloniero di S. Chiefa, come s'è detto, Generale de Vinitia ni , & del Duca di Milano . Questi fece il porto nel mare. & murò S. Cataldo & S. Nicolò del Porto. Acquisto S. Arcangelo, & ribebbe la Penna & i Billi , San Leo , & Maiolo. Et nel Montefeltrano fece Talamello & altre castella appresso. & hebbe Macerata in gouerno. Si morì parimente Malatefta da Pefaro. Soccef-

so adunque à Carlo nel dominio di Rimini.

Galeotto Roberto, d'età di 18. anni: non faceua cofa fe non col consenso d'Isabetta sua madre. Ma a pena entrato in possesso, il Vescouo di Rimino : fece intimare non pure à lui solo ma anco a gli altri fratelli , ch'essendo la città di Rimini con tutto il suo flato ricaduta alla Camera Apostolica , gli dana termine di 30. giorni d'andare a Roma. Al qual Vescono fatta amorenol risposta, il Vescono fece la medesima intimatione al popolo. il qual ciò sentendo postosi a gridar che viuesse Galeotto Roberto, si leud su Jacomo di Gregoro , & ricordati i benefici fatti da i Malatefti alla Chiefa Romana, crearono ambasciadori, i quali nel termino prefißo de 1 30. giorni , giunti a Roma , si affettarono le cose , & il Papa accettatili per figlinoli , confermò loro lo stato : banendo essi rila Bato il Borgo di S. Sepolcro. Et Pandolfo Sigifmondo prefe per donna , con confenso del Papa la figliuola del Conte Francesco Carmignuola. Il quale Papa confermò a Malatesti & figliuoli loro legittimi in terza generatione , Rimini , Fano , Cefena co loro territori, S. Arcangelo, Brettinoro & Meldola con diverfe altres castella. Santa Agata, Linara & diner si altri luoghi. Ma non molto andò,che

Ciouanni Malatesta de discendenti di Giouanni Zoppo, o per odio inneterato fra loro, o per immenso desiderio di impadronirsi di Rimini, o per qual si voglia altra cagione : tenuto trattato con Carlo & Galeazzo figlinoli chi dice di Pandolfo, & chi di Malatesta da Pesaro: operarono, ch'il popolo leuatosi a romore, saccheggiò il Podestà & arse i libri. Et essendo Galeotto Roberto & Domenico Malatesta, ferrati per paura di fe medesimi con le donne , Sigismondo Pandolfo , corfo a Cefena , vi meße insieme

tre mila fanti & ottanta caualli : eßendo allora d'età di tredici anni per dar aiuto a fratelli . Ma in Rimini il popolo creati Configlieri a suo modo: gli constitui Camerieri di Galeotto Roberto. Il qua. le conoscendo d'esser prigione, tentò di fuggirsi, ma non pote per le guardie. In quel mezo Carlo figliuol di Pandolfo, si appresentò a Rimini con due mila fanti & con cento caualli, con intelligen-Za di dentro. Del che il popolo effendosi accorto : sollenato : cominciò a gridare che non volena altro Signor che Galeotto Roberto & fratelli . Et chiesti , Domenico , & Galeotto a Madonna ; scorrendo per la città con voci liete, augurando vita & felicità a Galeotto & fratelli , Carlo veduto il trattato fcoperto , & ch'il popolo non voleua se non Galeotto, ritiratosi lo sece intendere a Galeotto ch'era venuto in suo fauore, il quale lo ringratio molto. In tanto giunse Gismondo con gli aiuti di Cesena . perche Carlo presentita. la costui venuta se n'andò a Pesaro; & Gismondo veduto il socceffo del fatto , si ritirò in Sant' Arcangelo . Et poco appreffo a Cefena, scacciato Giouanni da Sogliano, si offerì a Malatelli di Rimini. Et Fostombrone rifiutando Carlo & Galeazzo, fece il medesimo, ma Galeotto non volle accettarli. Si follenarono fimilmente Pefaro & Fano, de quali Fano fu acquetato dalla diligenza di Domenico , & Pefaro, mandato fuori Galeazzo & Carlo, fi diede alla Chiefa ; onde effi fuggirono a V rbino . Et Galeazzo tento per forza d'armi di trar Pesaro dalle mani del Gouernatore. Et essendosi Fano solleuato di nuovo, trouandouisi Gismondo, su preso 😁 ferito in tre luoghi, perche Galeotto mandato aiuto al fratello , 🕶 andò Giouanni di Sogliano . Es effendo i Farnesi per i Malatesti, hauuto Gifmondo ch'era allora di quatordici in quindici anni, lo con dussero in Rocca; & messero alla sua custodia Carlo da Pesaro che era sinceramente venuto a Fano in fauore de Malatesti. Ne mancò la Republica V initiana che amana questa casa di fanorirla ; percioche oltre allo hauer Marco Barbo ambasciador della Rep. offerito aiuto & foccorfi al popolo per difesa de loro Signori, vi furono anco mandate dieci barche armate con pna galea . Venuto poi l'anno 1432. Galeotto Roberto, & fratelli hebbero condotta dal Papa di ducento lancie . Et Galeazzo da Pefaro, tolfe al Legato del Papa, che era in Pefaro, dinerfe castella, lequali il Legato ricuperò tosto con l'acquisto di Sinigaglia. Et i Pesarini , tratte l'ossa di Malatesta. padre di Carlo suori di sepoltura; & disperse per tutto, dicendo she non volcuano l'offa sue non che i figliuoli, restarono in man del-

1432

Anni di Chulto.

la Chiefa. Et l'anno medessimo, Galcotto Roberto tronandos inc. S.-Areangelo, si mori d'età di 21 a.moco 8. mel llusser per incom parabil lode di pete deviliama. Percische sessendo vinuto sontamente si crede che facesse diuersi miracoli. Dopo la costui morte il Papa cretato suo saputano Giud'-Antonio Conte d'Irbino, col quale s'accompagnò Carlo da Pesaro fatto nemico de Malatessi con ottoccuto caualli, mosse la guerra a Rimini. Ma Gismondo Pandolso Vestato contra a cossoro e appiccata la zussa, ottorne vittoria, o sconssile anti del Papa. Col quale fatto accordo, le cassella di Carlo sossile del guerra a su quale su sono i romori, Gismondo tols per donna Giurun sigliuola del Marchesse di Ferrara, & Carlo da Pesaro si paessiro con lui.

Domenico trasferito a Fano per starui: su viceuuto con molta allegrezza, percioche era huomo piene di humanità, come quello che
bauendo nella saa giuentui statos sulvo nelle tetree; s'era addolcito con la lettione delle cose humane, & specialmente della historia, della quale ssommanente si dilettanue. Egli fece i hassiniala città da Ceruia: & diede principio alle mara & vi fece le porte. Adornò simitmente Cesena con va bello spedade nella stradamassira, con va portico con bell ordine di colonne presso alle
said ciessima. Es sece un san Francesco vana vicchissima & copiofatiberia la più allustra che sossi in stralia; con due ordini di
colonne tutta in volto. nel mezo del mi pasimento si legge.

Malat. Nouel. fil. Mal. nepos dedit . Et fu detto Malatesta. Mouello; percioche creato Canaliero dall'Imperador Sigifmondo gli impose cotal cognome . si come Sigismondo creato anco esso Canaliero dal medesimo Imp. che passò per Rimini dopo la sua coronatione fatta in Roma : fu chiamato da lui Sigismondo Pandolfo. Fortifico similmente Cesena di nuone mura in certi luoghi : & fece far sopra il Sauto il ponte in arco di mattoni, si come si vede ancora. Questi due dinifero lo stato fra loro. Et à Sigifmondo Pandolfo , tucco Rimin & Fano co fuoi territory , & i Vicariati con le tenute di Montefeltro. A Domenico Malatefta, peruenne Cefena, Bretunoro, Meldola, & Sarfena co fuoi territori, con Roncofredo & il Piniero di Sestino. Da altra parte Carlo da Pesaro esendo la Chiesa in guerra col Duca di Milano ricuperò Pesaro, & bebbela Rocca per forza: Antonio Ordelaffo prefe Forli , & Gifmondo Tandolfo entrò in Ceruia: & la diede a Domenico . Ma Pefaro di nuono follenasofe contra Carlo, Gifmondo riprefala la restitut

reflieul a Carlo & Galeazzo. Es poco da poi Domenico solse per moglie la figliuola di Guido (ente d'Vrbino

L'anno 1435 Sigifmondo, cominció in Rimini la fabrica della Rocca. che fu chiamata castel Sigismondo, cold done era il palazzo vecchio. & nel mafchio vi inferife. Sigilmundus Pandulphus Malatesta Pan. F. Molem hanc Atiminensem, decus nouum à fundamenti crexit, que, ac cattellum suo nomine Sigismundum appellati cenfun 1446. Et l'anno 38. prese per for-Za d'arme la Pergola, et il Vicariato di Fano. Et Domenico Nouello l'anno 1 140. esendo alla guerra, & trouatosi nella rotta che hebbe Nicolò Piccinino ad Anghiari: fu morto a Tenno in vna fcaramuccia. L'anno 41. Sigismondo si maritò in Polisenz figliuola del Conte Francesco Sforza. Il quale lo condusse al suo soldo. Ma l'anno seguente hebbe la guerra a caja . Percioche il 'Duca di Milano gli mandò contra Francesco Piccinino con buon numero di soldati, co quals Sigismodo attaccato sul territorio di Lonzano gli roppe. Ma affalito di nuono dal Duca & da Alfonfo d'Aragona Re di Napoli fotto la cura di Nicolò Piccinino, Sigismondo, aiutato da Francesco Sforza ch'era stato scacciato dal Papa della Marca & venuto di nuono a giornata, hebbe vittoria di Nicolò a Monte loro. Dopo la quale Francesco & Sigismondo si conuennero insieme d'aiutarsi l'on l'altro & ricuperar la Marca per Francesco, & la città di Pefaro per Sigismondo. Et moße l'armi secondo i patti l'anno 1445. Francesco ricuperò la Marca. Ma non hauendo Francesco offeruato a Sigifmondo quanto egli promesse per le cose di Pesaro, vennero insieme in discordia, la qual duré per lunghissimo tempo : onde il Conte fece guerra a Sigifmondo, il qual non folo si difese valorofamente , ma fatto Capitano di Papa Eugenio Quarto gli tolse la Marca Perche il Conte confederatofi con Federigo Come d'Urbis no, & rifarto esercito dall'ona parte & dall'altra; di 30. milas fanti per parte, asali Sigismondo, il qual riparatost da costoro tolfe a Federigo tutto Monte feltro . Et l'anno 1447 guerreggiandos Piorentini col Re d'Aragona Sigismondo ricercato dal Re per Generale , hebbe danari , & ricercato parimente del medefimo da Ptorentint tolfe danari, mostrando, di non faper dell' vno & dell's altro : Finalmente accomodatofi co Fiorentini : & ritenuti i das nari del Re che furono cagione della nemicitia, col Re; diede buone parole a suoi ambasciadori. Si volto poi a fabricare. Et in Si Arcangelo fece vna Fortezza di momento : & vi meffe, vectoua-

Gg 2

glie

Anni di Christo. glie & prefidy . Et fecc finir la (biefa di S. Francesco in Rimini con bellissimi marmi : tolti di diuersi luogbi & edifici antichi : & tolti dalle chiese di Classi & di S. Senero su la via Laurentina cinque mi glia discofto da Rauenna , le quali egli fece disfare, allora che fu Generale de Vinitiani : per portarle à Rimini , oltra quelle che vi fece venire dall'Istria. Guerreggiò poi per i Fiorentini col Re di Napoli. Il quale flabilita la guerra contra Sigismondo, mosse Iacomo Piccinino, & il Conte d'V rbino che gli tolsero molte castella ma venuto il Re a morte, & soccesso al gouerno Ferdinando, gli rinouò la guerra. La quale effendo importante, & di gran difturbo per le cofe di Santa Chiefa, Pio Secondo, interpostofi fra il Re, & Sigifmondo: gli riduse in accordo, con patto che Sigismondo rendesse i danari haunti dal Re passato : & il Papa fece la sicuria per Sigifmondo. Et eso Papa volle che Sigismondo per offernanza di quanto haueua promeso, gli consegnasse alcune castella . Ma non eseguendo effo nulla: ritolfe i caftelli dati al Papa per forza. Onde fdegnato , cominciò con l'armi & con gli interdetti a perseguitarlo . come mancator di fede , & ribello di Santa Chiefa. & l'anno 1 460. gli mandò esercito contra . Ma egli valorosamente resistendo , venuto d giornata co nemici ful contado di Sinigaglia, bebbe vittoria. delle genti della Chiefa, & ricuperata Sinigaglia, & il Vicariato di Fano, affall incontanente la Marca . Ma Pio rimeffo di nuono vn'altro esercito in campagna , sotto il gouerno di Federigo d'Vrbino, & di Napoleone Orfino: venutofi alla zuffa, Sigifmondo fu rotto & fracassato da coftoro . perche ridotto in Rimini, & fattolo forte, i nemisi lo spogliarono del contado. & gli barebbono anco tolto la città , fe non foffe flata appestata ; perche leuato il campo , & fermatofi nel contado , Sigifmondo refito folamente padrone della. sittà. In questo mezo il Legato del Papa affall Fano : Ma Sieif. mondo inconsanense vi mandò vettouaglia & genti con due galere, & con 14. barche. Ma interpostifi i V initiani & altri Signori, finalmente trattati diversi accordi , segui la pace fra il Papa. & Sigifmondo, il qual Papa volle che le castella & il contado re-Baffe per la Chiefa , & che Sigifmondo bauefle la città con tre migha di paefe all'intorno . L'anno poi 1464. Sigifmondo creato Genenale dalla Republica Vinitiana: fu mandato nella Morea, doue. per lo spatio di due anni vi fece diverse bonorate imprese contra i Turchi . Di doue ritornando a Rimini portò con esto l'offa di Temistio Bizantio Fulofofo. percioche Sigifmondo amò grandemente 2.5

1468

gli huomini letterati. Et percioche Malatesta Nouello, morendo : ilii A baueua lasciato ogni cosa al Papa; et la Violante sua donna s'era. fatta monaca in Ferrara, Paolo Secondo, che era soccesso a Pio, tolse il possessio di Cosena come sua. Et desiderando sommamente di insignorirli di Rimini, Sigifmondo fu da gli amici fuoi chiamato a Roma . done il Papa persuadendolo d rilasciar quella terra , et offerendoli groffe provisioni per lui et suoi discendenti ; Sigismondo non volle assentire.ne meno volle dargli Roberto suo figliuolo si come il Papa chiedena. Perche ritornato a Rimini fenza hauer facto nulla, venne a morte l'anno 1468. Huomo per certo valoroso molto, astuto,et costante, con aria di terribile ingegno et di volto brauo , ma fopratutto molto patiente della fasica, et pronto et ardito ad effequir tutte le fattioni importanti della militia . Scrife di lui Porcello Romano, affai famoso nel tempo suo; et il Valturio gli dedicò l'opera ch'egli scrisse dell'arte militare. Fu seppellito in S. Francesco in vna arca di marmo, con questa inscrittione.

Sum Sigismundus Malatestæ e sanguine gentis Pandulphus genitor, patria Flaminia est.

Vitam obijt VII. id. Octob. atatis sua anno LI. mens. III. D. XX. MCCCLXVIII.

Sopra al quale furono collocati gli stendardi de suoi Generalati , & vn cimiero con due corna di sopra con vn motto che diceua ,

Porto le corna ch'ogniuno le vede, Et tal le porta che non se lo crede.

Let tate porta con en escription adminazzate per cosi fatti conti ; quosi rolendo dire ; che i egli bauena ammazzate per cosi fatti conti ; quosi rolendo dire ; che i egli bauena portato i le corna, le bauema però fapute tagliare. concosifia che oltre alla prima. quelenò laGineura figliuola di Nicolò Marchese di Ferrara che si la seconda,
& sitrangolò la Drussama figliuola del Conte Franceso Sporza, cheful a terza. Et mella chiese di S. Franceso, dedicò la prima cappella a man dritta entrando per la porta maggiore a S. Sigismondo. Es
rolle che l' primo di Maggio si facesse la festa di quel Santo ogni anno, & che si mostrasse la pulpio al popolo le reliquie che rano inS. Francesco. Lasso tre figliuoli; cioè Roberto, V alerio, & Malatesta salusti o. « A qual

Roberto, Paolo Secondo, offerì incontanente danari & altre cofe, accio che gli rinuntiasse lo stato come prima sosse in in possesso, come prima sosse in possesso, ci darebbe Rimini, tornato a casa entrò nella Rocca vestito da contadino, done

Gg 3 era

Anni di Christo. era madonna Isabetta, & occupatala, mandatala donna a Palazzo, fu gridato Signore: & non osservio austa al Pontessec. il quale steramente stegnato gli roppe la guerra. & celi ricorse allo aiuto della Lega, che erano allora il Re di Napoli, il Duca di Milano, & la Republica Fiorentina. Giunto per santo esservio di perio il Capitanato di Napoleone Orsino, essendo Legato il Pesono di Spalato, entrarono alla prima nel borgo di S. Giulano, ma ribattuti con morte di ottanta di loro de con serite di molti, sopragiunsse Federigo d'Irbino General della Lega: onde i nemici si ritirarono al monte. perche Roberto ossialti cossoro, ostenne di loro na illustre vittoria, per laquale gli Ecclessassico, ostenne di copo, & Federigo ritorna o a casa, Roberto si muse a fortificar la città. In quel mezo

Sainstio fratello di Roberto, & molto amato dalla giouentà della città, fi trouato vna notte morto, perche il popolo folleuato, died... la colpa a i Marchefelli: percioche fi diceua, che'l giouane era innamorato di vna delle lor donne. Mi sf diffe poi, ch'egli fu morto

per ordine di Roberto. Et non molto dopo

Valerio l'altro fratello, ch'era Prothonotario, andando à Lonzano, afsalito da alcuni sconosciuti fu ammazzato. & mort parimente Madonna Isabetta & altri : & si dife per gelosia che bebbe Roberto dello flato . In questo mentre fi fcopri vn trattato in Montegallo d'un Contestabile, che volena darlo alla Chiefa. L'anno 1471 Roberto, c'hauea acquiftato nome di Magnifico tolse per donna la figliuola di Federigo Conte d'Vrbino . alla cui festa & folennità fasta con pompa regale, si trouarono gli ambasciadori di tutti i Principi d'Italia , che diedero alla sposa bonoratissimi & ricchissimi doni . Et nel detto anno , mancato Paolo Secondo , Roberto ricuperò diuerse castella . ma soccesso Sisto Quarto Roberto le reflitul : & il Paparibenediffe Rimino che era flato interdetto due anni. Fu anco creato Canaliero dal Re di Napoli ch'effo era andato a visitare. Et l'anno 1475, gli nacque un figliuolo che egli chiamò a Battesimo Pandolfo. Indi à due anni diede per donna Margarita sua sorella a Carlo da Montone chiarissimo Capitano di quel tempo. Gli nacque poi l'anno 78. Gionanni. nel qual tempo ferni il Re di Napoli & i Fiorentini contra la Chiefa . Et l'anno 79. fu condotto da Fiorentini , per i quali venuto a fatto d'arme alla Magione ful Perugino, con le gensi del Papa le roppe . onde il Papa grauemente offeso che si fosse partito dal suo fernitio, &

1475

1481

che poi lo bauesse cosi mal trattato: interdise la città di Rimini. L'anno 80. la Republica Vinitiana lo creò Generale: & nel di che egli ricene il bastone dal Doge , Renato Trinulcio suo condottiero gli portò lo flendardo. Et allora Roberto fu creato nobile Vinitiano con tutti i fuoi discendenti. Dopo il qual fatto gli nacque, Carlo . che hauuta per donna Quirina della famiglia Gradeniga , procred Roberto . or Hieronimo che vine . Del qual Hieronimo vicirono , Carlo, Roberto, Pandolfo, pn'altro Carlo, Sigifmondo, Malate-Eta , er Galeotto . & vicirono parimente Isabetta , Ifotta, faterina, & vn'altra Ifabetta . Ora Roberto marito l'altra fua forella chiamata Antonia, a Ridolfo Gonzaga. Et fece ribenedir Rimini col mezo de l'initiani. Nella Lega poi che si fece l'anno 1482. fra Papa Sifto, & i Vinitiani contra il Re di Napoli, il Ducadi Milano, di Ferrara, & i Fiorentini : Roberto Generale de Vinitiani mosse l'armi sul Ferrarese & bauendoni sacchez giato diverse castella : affall Bagnacauallo . Perche l'Eftenfe ricorfo per aiuto al Re Ferrante d'Aragona suo cognato: mandò Alfonso di Calabria sue figliuolo con großo essercito, nel quale erano 500. Turchi al suo soldo: ma non volendo il Papa ch'egli paßaffe, i Colonnesi & Sauelli congiunti col Re, gli fecero strada per le terre loro. perche il Duca voltatofi contra la Chiefa, fece di grausfimi danni in campagna . di mamera che il Papa aftretto, ottenne Roberto da Vinitiani ch'era allora a Fossignano. Lasciato adunque in suo luogo il Triunici: mentre ch'egli và a Roma: Nicolo Vitelli , tolta Città di Castello alla Chiefa, mife l'affedio alla Trocia, perche Roberto per ordine del Papa tiratofi a quella volta con Gian Francesco da Tolentino : espugnato Monte Misano con dinerse altre castella prese la Vernia. & il Vitelli ottenne soccorsi da Fiorentini. Ma mentre che si faceuano queste cose in Toscana: il Duca di Calabria facendo progresso; prese Beneuento, Terracina, o altre terre & citia, contanto spauento del Papa. che Roberto lasciate tutte l'altre imprese da parte, fu richiamato à Roma. Doue giunto & incontrato con grande bonor da Hieronimo Ria rio, & da tutta la Corse Romana, & bene espedito dal Papa, conduf fe l'eßercito a Castel Gandolfo contra i nemici. Mail Duca non. fidando punto d'aspettarlo a Cinità Indinina, ritiratosi presso al mare in vnluogo chiamato (ampo morto: s'accampò fra le colline, & la felua dell'aglio : & fortificatosi molto bene, aspettaua. Roberto. Il quale incontanente giunto, si pose in quel luogo di do-Gg

Anni di Christo. ue si cra partito il Duca con deliberatione di venire a giornata. Fatte adunque sette squadre delle sue genti , guidate da Gian Francesco da Tolentino, da Virginio & Paolo Orsini , dal Conte Nicola da Pitigliano, da Lorenzo da Città di Castello, & da Cesare V arano da Camerino: & dinifa la fua fquadra in tre parti , & data la prima a Renato Triuulcio , la feconda a Castellano , & la terza a Romondo & Castracane suoi condottieri , prepose al gouerno del Campo il Riario : & s'incaminò contra i nemici per lo terreno de Colonness . Il Duca all'incontro spartito il suo campo in otto colonneli : Stette afpettando Roberto. In quel mezo lacomo dal Monsone , vicito di Velletri , s'appesentò a Roberto , quale commesso a lui & Giordano Orfino , che circondassero la vicina felua, & pigliaffero il paffo del paludo. & che non fi moneffero di quindà fenza suo auiso. Et sattosi inanzi, assalite le sbarre de nemici, finalmente le roppe . Et mentre che dall' una parte & dall'altra fi combatte valorosamente, Roberto, vedendo il vantaggio s'entraua nelle sbarre, affall i Turchi che si misero in volta, ma aiutati dal Du ca , difficilmente fl poteua comprender chi ne hauefe il vantaggio . Alla fine il Duca hauendo la carica. deliberò incontanente di muouer tutto il campo, er mandato alla volta del passo del paludo Agnolo da Campobasso & Hieronimo da Mugnano con ordine che non si partissero di quindi ; entrò col suo squadrone , & brauamente ripinse per forza le genti del Papa fuori delle sbarre. Perche Roberto , accortofi della rotta de fuoi ; rifatte in vn tratto le tre fquadre fotto Virginio , Paolo Orfino , Cefare Varano , il Cente da Pitigliano , & Lorenze da Caftello ; astali coraggiosamente lo squadrone del Duca . Et il Conte fu addoso a. certe spingarde che per fianco danneggiauano il campo , dal-I'vna delle quali percosso nella visiera, rimase granemente ferito. perche Roberto spintosi innanzi allo stendardo generale 1 vi fi commefe vn'acrocissima baruffa. In tanto il Riario entrato nella battaglia , diede gran piega a nemici . perche le genti del Duca cominciarono a ritirarfi alla volta del paffo ; credendo che foße tenuto per loro . ma veduto che eras de nemici, & azzuffati con loro, il Duca ristrinse i suoi allo flendardo , & cercana di far testa per tentar lafortuna : ma conpoco frutto: persioche i fuoi non feruando più regola o norma. fi milero a fuggire. & Roberto all'incontro caricando loro addoffe: dr

237

Anni di Christo.

1482

fo: & gettato a terra lo ftendardo, il Duca scampato si saluò con ona galera. Fu preso il Duca di Melfi con altri principalissimi condoctieri . & gli alloggiamenti andarono à sacco : onde si trasfe vn gran bottino . Durò la battaglia fei borc , & fi finì preso a fera . con gran mortalità de nemici . Et si fece questa giornata a 22 d'e 1gosto l'anno 1482. famosa, & gloriosa per Roberto; & della quale trattarono ampiamente gli bistorici di quel tempo come cosa importante. Il giorno seguente Roberto consegnò i prigioni al Riario, accioche gli conducesse al Papa. Et di quindi messo il campo a Cinità la bebbe subito, con molte altre castella appreso. Andò poi a Caui che fece resistenza. doue stando Roberto all'asfedio, s'infermò di flusso, onde condotto a Valmontone done stette otto giorni : fu per ordine del Papa portato a Roma . Ma prima. che si partisse di Valmontone, conoscendosi morto, mando Rimondo a Rimini . con ordine di quello che si bauesse da fare. Giunto in Roma fu visitato dal Papa , & da i Cardinali, & aggranandolo il male, confessato; prese la communione per le mani del Papa, al quale raccomandati i figliuoli & lo ftato, si mort in cafa del Cardinal di Milano a dieci di Settembre. Et fu seppellito in San Pietro : done gli fu posta la Statua equestre , con questo epitaffio.

Roberto son, che venni, vidi, & vinsi L'inclito Duca & Roma liberai,

Et lui di honore. & me di vita spinsi.

Si difie che Hieronimo Riario inuidiando la costni gloria, & parendoli d'escrepto gloriario fotto costiu; gli diede il veleno; pianto & fospirato da ogni vno, percioche in tutte i imprese beliche o cinili, mostrò grandezza di spirito generoso & d'animo invittos facen do maranigliar gli homonini di lu, così ne cassi anersi come selici. Re-Starono di lui tre figluoli maturali cioè

Pandolfo Terzo

Carlo &

Troilo picciolo fanciulletto.

il qual Pandolfo gli nacque d'flabetta figlinola di Obizo Aldobrandino da Rouenna. Egli cosfè la terra: & fice mettere in prigione alcun per fofetto che non vosclifro dar lo Stato a Lucretia nipote di Roberto. Es flando fotto la tutela della madre, il Cardinal di Milano, venuro a l'imini rinouò in Pandolfo la confermatione de fuos flatt. L'anno 1406 il Duca di Calabria creò Causlic-

1466

Anni di Christo.

1500

ri Carlo & Pandelfe . Seguerono poi diner fe occisioni in Rimini per gelefia dello stato cercefia che fu ammazzato Ramondo Paus da Pandoifo fix linuio di Calcotto juo nipote. Lu parimente morto il detto Pandolfo & non molio dopo Pompeo de Teren ij tutti huom ni d'importanza di maniera che fcorrendofi in quei ti mpi tranagliofi & turbulenti , fopraguinfe l'anno che apporiò la rouina a questa famiglia . Percio he , affunto al Papato Alefandro Sesto. Cefare Borgia fuo figlinolo , difegno di farfi patron d'Italia col fanor del padre . & fpense strannu amente molti nobilifimi Signori , come è noto a ciafcuno. L'anno adunque i 500. Violante figlinola di Giouanni Bensinoglio, & moglie di Pandolfo, insospettita del Borgia fi paril de Rimini . & cinque giorni dopo Pandolfo fece il medifimo , fenza faputa del popolo; & trasferitofi a Ceruia , pafsò di quindi a Venesia. & Giouanni d'Oliviero Spagnuolo Gouernator di Cefena, in quel di me defimo, entrato in Rimini, bebbe anco la Rocca, & prese la terra per il Borgia che era Duca di Valentinois , ch'indi a poco vi fece l'entrata , & ne prese la Signoria. Ma tre anni dopo: Pandolfo & Carlo, posta insieme affaigente, entrati in Rimini faccheggiarono diverle cale de loro vemici . Mas le genti Ducali rifatto testa , & aiutati da Dionifio Naldo con gente affai di Val di Montona, presentatist a Rimino, entrarono in Rocca che si teneua per il Duca , & pscitt nella terra si combatte fievamente per le strade, perche saputa Pandolfo & Carlo l'engrata delle genti Ducali si misero co lor cauai leggieri d suggire; correndo Nicolò Marchefelli fopra po caual Turco dietro a Pandolfo per ammazzarlo, ma fi faluò. Et Dionifio percoffo da vina donna con vn mortaro da vna fineftra cadde per morto. onde fu giudicato allera, che fe Pandolfo & Carlo facenano gagliarda refistenza, ripigneuano i nemici nella Rocca . Fuggito adunque Pandolfo, la città quast tutta andò a sacco . & vi stettero i nemici 22. giorni. Intan'o Carlo , fatte genti nel Ducato d'Vrbino & per altri luoghi venne d'Rimini . di done viciti quei di Val di Lamona : Carlo entrato nella città mife a facco il rimanente & ottenne la Rocca. Ma finalmente vedendo Pandolfo & Carlo, ch'era impossibil cosa di potersi tenere, si convennero con la Republica Vinitiana: alla quale bauendo essi ceduto Rimini , Pandolfo bebbe all'incontro Cittadella ful territorio di Padona , con 10. mila ducati, & condotta di cento huomini d'arme, con 50. balestrieri a canallo. Et alla Violante fu dato 500 ducats & altri 500. a Carle

[HO

suo fratello. All vlisso venuto a morte in Roma, & seppellito in Trasteuere nella Chiefa di S.Maria, Iafah Sigifmondo, Galecto, Retro, & Malatefa. Di quelli Sigifmondo gouane di est forita, & illustre per lo suo valore, & per gli antichi bonori de suo passat racquistò il dominuo di Rimni due volte, l'una in sede vacante di Papa Leone Decimo, ma su sicaciato da Papa Adriano Sesso il anno 1522 L'altra quando Roma l'anno 1527, su posta a sacco: ma ne su spositato l'anno (geunte dall' e-frencescous Spontino, mandato a quella impresa da Papa Clemente. Onde egli passato a Venetia, & raccolso alei la serva in duerse guerre, & alla sine venne a morte in Reggio di ma di coste.

Galcotto suo fratello, dimorando in Ferrara: & vscendo vna sera di casa d'vna gentildonna parente del Duca, con laquale haueua cenato: assalto da alquanti sconosciuti, fu miseramente ammazza-

to. l'anno 1543. O

Roberto, trouandossi l'anno 1546 in Pitigliano. & esfendo i terrazzani ribellati dal Conte Gian Francesco Ossino: mentre egli disendendo le ragioni del Conte suo cugino s'opponeua a suoi nemici, su

morto dalla furia popolare. &

Malatestia. Il quale verfato assi nella militia, percioche su in tutte le guerre del tempo suo: nelle quali come principal:ssimo sece diuerse imprese con molta sua lode, & sato Grinerale del Re in Piemonte contra lo stato di Sanoia a Pinarolo; pussiva al servitto della Republica Vinitiana, es stato Gouernatore in Pessiva; es pos Colonello & Gouernator di Treusso, si morì in quella città. Ma del predetto Sigssmondo che bebbe per domna ssinula sigliuola di Gian-Francsco Conte della Maradola, macquero

Roberto, huomo di gran valore, & che hebbe honorate cariche col Papa, con l'imperadore, & con la Rep. Vinitians one fu Colonello. Et tronandofi nu n'agaria, in servitio di Ferdinando Re de Romani, fosto la carica di Ssorga Pallauicino Generale del Re, sufatto prigio ne in quella guerra. Hebbe per donna Camilla figluoda di France-sco Costanzo, & figliastra & nipote di Scipio Costanzo illustre condottiero di hommi d'arme de l'unitiani.

Hercole, il quale di età di 12 anni: applicatofi, secondo i suoi maygiori alte cose della militta; su alle guerre della Mirandola, di Siena, & the Roma: di Errara: Eu parimente un Cosseau Mygara, & in Francia; doue si trouò con molto valore a infinite fattioni lodabili & bonorate. Et l'anno 1570: trouatosi nell'armata satta la prima

Anni di L

la prima volta dalla Republica contra il Turco: nel ritorno d'effaci pi fodito, con carica di fanteria al foccosso di Famagosta. Doue combattendo coraggiofamente & ferito, vi su sinalmente satto sebiavo del Signor Turco: dal quad su mandato alla Torre del mar maggiore. Ma essena pur senio bomo d'ammo munito; rotta la torre con cinque suoi compagni, & suggito, su ripreso di mouo eda. Turchi, da quali quasi martirizato con gli altri cinque, su rimesso nella predetta etorre, co forti a pedi, alle mani, & alcollo. Et sinalmente; siberato peri molti meriti suoi dalla Lega, & dalla Republica in particolare, si acreato da lei Gomeratore ordinario, haundo di continouo gonerni importanti con bonorato stipendio. Et mentre noi scriuiamo, si trona alla cura di Retimo nel Regno di Candia. Et di questi maeque

Sigifmondo, giouane spiritoso & illustre per molti ornamenti della inatura. E tutto accesso d'ardentissima voglia di pareggiare gli antenati net valore, & nella gloria, & creato di Alsonso Duca di

Ferrara.

Ma tornando nai a Ramberto, detto anco Roberto, primo Conte di Sogliano, & fecondogenito di Carlo cognominato Guerriero; diciamo ciregli milità con la Republica Unitiana, & in fuo fenigio fi morto da Turchi, nella difefa della città di Sentari in Albania, doue fo-Renne l'ascedo per molti mess. V feirono di cossili, & di Casandra Feltresca.

Pandolfo, prinato di molte caficlla dal Conte Federigo d'Vrbino.Capitano llasse militò fotto lacomo Piccinno, Cödottero de Vinitiani, disclic la città di Brefici , per lo spatto di tremesi, aditesserto di Francesco Sforza. Missa a gouerno di Cesena da Malatesta Nouello, done acquistò titolo di Padre della patria. Morì in Roma, Ora-

tore per i Malatesti a Papa Bonifatio V.

Earlo figluolo di Pandolfo. Conte di Sogliano, henemerito di Malatella Nouello Signor di Cefena, non pur porò il fuo flendardo in diuerfe imprefe, ma bebbe in dono il castello di Montecogrutio con le poffesioni di Villalta & di Gaggi chiamato dalla Signoria di Venetia, la ferul con 100-buomini d'arme, contra Filippo Maria Duca di Milano, done morì l'anno 1478.

Roberto figliuolo di Carlo. Conte di Sogliano, huomo eccellente nella Filofofia et nell'e-Afrologia, cofi prefondo che promeffe a Paolo Terzo di regolar l'anno folare, trafcorfo in difordine da Cefarein. qua in difordia con Malatesta fuo fratello l'u poi facciato da Obi-

Zo Alidofio Gouernator di Cefena . Ma ricorfo a Pifa a Malatefia che operò che il Gonfalonier Soderini l'ottenefte da Papa Giulio Se-

condo fu rimeffo nel fuo Stato.

Malatesta Guerriero fratello di Roberto. Abate ferul un tempo il Cardinal Raffaello Riario. Ma tolta per moglie Laura de gli Vbaldini , si mise ad imprese honorate . Congiurò contra Cesare Borgia Tiranno della Romagna, ma scoperto, saluatosi a Fiorenza, bebbe condotta da quella Republica per la guerra di Pisa. Et accordato col frarello diede a Leonida suo figlinolo per donna Cassandra figliuola di Matteo Cini: buomo potente nella Republica Fiorentina . Condottiero de Vinitiani di buomini d'arme , fu nelle imprese di Lombardia, & nella notabil giornata fatta a Vicenza. Dopo la quale, Generale nel Frioli contra gli Imperiali, mostrò gran valore. All'oleimo Capitano di caualleria, & Generale dell'artigliaria per la Republica con Monfig di S. Polo , fu morto all'affedio di Pauia l'anno 1518. lascando Leonida & Sigismondo abbracciati & provisionati in vita loro, come figliuoli d'un benemerito fingolare

1528 della Rep.Vinitiana.

Leonida figlinolo di Malatefta Guerriero. Nacque & crebbe nelle armi fotto la disciplina del padre nelle guerre di Lombardia : Militò in feruitio di Cofmo Duca di Fiorenza, nell'impresa di Siena. percioche Generale di Mont' Alcino, er di Valdichiana, vi fece effetti valorofi & prudenti . Fu Capitano di Papa Paolo 4 alla guerra del Tronto , onde benemerito di quel graussimo Pontefice, fattali gratia, & perdonatagli la sua contumacia, ritornato dopo tanti anni, à cafa fua, di done fu scacciato da Paolo 3 l'anno 1538. fimor) felicemente fra i figlinoli , i parenti , & gli amici , d'eta di-

57.anni , l'anno 1557.

Carlo figliuolo di Roberto Filosofo. Gouernator in Crema per la Repub. Vinitiana. Lafcio Gian Battifta Conte di Sogliano. & Pandolfo Sig.

di Pondo. morì fuoruscito.

Sigifmondo figlinolo di Mala efta Guerriero Signor di Montecupration tento l'acquifto della città di Cefena l'anno 1 536 Militò per la Rep. Vinitiana. Fu poi fotto Pietro Strozzi, welle guerre di Lombardia. Ma feguita la pace fra Filippo Re di Spagna & Arrigo Secondo Re di Francia, fu chiamato da Hercole Secondo Duca di Ferrara per lo quale fe a mbafciadore à Carlo V. Imp. Ricondotto poi dalla noftra Republica fi mort finalmente molto bonorato , in Ferrara , l'anno.

1541. 8. 1.157 F

3acom0

Christo.

Anni di Iacomo figliuolo di Leonida Marchefe I. di Roncofredo , creato da Papa PioV. che fu suo compare & Signore , bebbe per maestro nella militia Sigifmondo suo zio, & dopo lui, Don Ferrante Gonzaga illu-Stre Capitano di Carlo V. dal quale fu messo in opera per molti anni con importantiffimi caricla, col qual Don Ferrante fi tronò alla guer ra di Dura in Lamagna , d'età di 12. anni vicino alla persona sua, in Algieri, & in Sicilia , mentre vi fu Vice Re, Morto Paolo Terzo fu per Fabritio Colonna genero del Gonzaga, alla ricuperatione del Suo Stato . Sotto Cosmo Duca di Fiorenza con Afcanio dalla Cornia nobilissimo Capitano nella guerra di Siena : operò in diuerse fattioni con tanto cuore & prudenza, che il Ducalo creò suo Luogotenente Gernerale nello ftato di Piombino, & delle Maremme di Siena . Gonernator dell' Elba. la difefe da Turchi & dal Principe di Salerno. Espugnò Scarlino tentato prima da Carlo Gonzaga, poi dal Prior Leone Strozzi che vi fu morto. Milità per Papa Paolo Quarto nella guerra col Re Filippo & per il Duca di Ghifa ful Regno Capitano di Papa Pio Quarto fu preso & messo in Castello, come adberente della famiglia (arrafa perseguitata dal Papa. Maliberato & condotto dalla Republica V initiana, fu creato Gouernator del Regno di fipri . done occife il suo Luogotenente con altri, che ammazzarono Malate-Sta fuo fratello. & vicito di quell'fola miracolofamente, raccolto da Guido Baldo Duca d'Vrbino, fu mandato da lui alla difesa di Malta contra I Turchi. Capitano della guardia di Papa Pio Quinto è creato Gouernator Generale d'Ancona & di tutte le città maritime per la difesa loro contra l'armata Turchesca. Ma rottasi la guerra con Selim l'anno 1570. mandato dal Papa alla Republica Vinitiana, fu fatto Gouernator Generale nell'Albania, doue ferito in vna fattione & preso da Turchi , mandato a Costantinopoli fu posto prigione nella Torre del Mar Maggiore , & vi flette fino che per intercessione del Papa fu domandato in dono dal Re di Francia, a Selim, of fu liberato: o mandato pleimamente dalla Signo-



ria al gonerno di Bergamo.

#### Signori di Porcia.

450

Omafo fecretario del Patriarca Niceta, l'auno 450. di Christo, il qual vidde la guerra di Atila, & scriffe larouina di Aquileia fua patria, dice nel primo libro, che Armano di Porcia su personaggio importante, « di molto valore. Conciossa che bauendo Atila poste l'asmosto valore. Conciossa che bauendo Atila poste l'as-

fedio alla potentissima città d'Aquileia , concorrendo i Baroni , & Signori all'intorno di quella provincia all'aiuto di effa, il detto Armano fu connumerato fra i principali. Percioche fi portò con mol-. to cuore in ogni fattione . di maniera , che in vn conflitto con gli Vnni , nel quale molti di loro furono ammazzati , & Atila Steffe ferito . Armano vi lasoio la vita con l'armi in mano . Et nella tregua che fecero gli Aquileiani con gli Vnni per dar sepoltura a. morti. furono fatte ad Armano esequie con pompa houorata, come a persona celebre , & di merito per le qualità sue , si come atte-Rail predetto Tomaso, & come afferma anco il Pigna nel primo libro della historia de i Principi di Este . Armano adunque effendo allora grande, è necessario che fosse disceso da persone grandi . Percioche si dice, che questi »fcirono dal seme de Sicambri : de i quali, nel partirsi essi dalle loro prime sedi , per ritirarsi più a dentro nella Germania , come afferma il Monstero nel fecondo libro della Gallia , paßando per la Stiria, & per la Carinthia, due nobilissime famiglie rimafero , l'ona nella patria del Frioli , & l'altra nella Carinthia , anzi altri dicono , che vna fola fi dinife in due cafe , fi come per l'insegne dell'una, & dell'altra di loro si può agenolmente conietturare. Si vede adunque per memorie approbate, & antique, che il primo che si troui nominato di questa famiglia fu Armano, & da lui poi continouò la successione di questa nobile famiglia nel Frioli, per lunghissimo spatio di tempo, che per le guerre, facchi, & incendii . & rapine , che fono feguite da Barbari , fi può creder fermamente, che molte scritture siano smarrite, & andate male, fino che peruenne in Artico , che vife l'anno 1077. con auttorità assoluta di Conte nel suo dominio. Percioche vietando al podesta di Porcia per causa d'alcune differenze nate fra loro Conti, che non esfercitaße l'auttorità pretoria fenza fua licenza : fi trona nella. samera questa nota autentica .

1077

Blafius

Anni di Christo.

Blasius præco Purliliarum, retulit mihi Cancellario infrascripto in domo habitationis mez, qualiter heri die 33. dicti mensis Feb. 1077. clamault alta voce in platea Purliliarum ex parte Domini Artici Comitis Purliliarum, quod nemo forensis, nec non de Comitatu Purliliarum auderet comparere in iudicio coram Potestate Purliliarum sub prena 200. librarum . & similiter impolita fuit dicta poena Potestati Purliliarum, & officialibus, quod non deberent reddere ius fine licentia dicti Dom. Arzici, quam commissionem fecit dicto Praconi Iacobus filius di-&i D. Artici de commissione eius patris, &c. di maniera, che dal ditto Artico fino à tempi noftri fono corsi 504 anni . Questi si chiamarono in ogni tempo Purlilii dall'infegne , & arme credo io. che ella porta de i gigli detti in lingua latina lilia, se però l'insegna non preje la forma sua dal cognome loro. Alla qual voce lilu fu aggiunta da gli antichi questa dittione pur, che congiunta insieme con la voce lily, rilena purlily, cioè gigli bianchi & puri; percioche l'arme essendo dinisa in due campi, l'ono di sopra bianco, & l'altro di fotto rosso, vi ha nella parte inferiore sei gigli bianchi in. campo roso in quella guifa , che sono sparsi , & seminati i gigli nell'arma Farnese. La quale insegna questi portano parimente Pariata di colore azurro, & d'oro. Conciosia che di sopra è d'oro & di sotto celeste. Et questa mutatione si dice, che nacque per occasione d' vn Re di Francia, il quale hauendo in seruitio suo creato Generale in Italia vn di questi Conti , lo honorò , per dimostrare il merito del suo valore, con l'arme predetta, mutando i colori. Nel corfo adunque di tanto tempo fondarono la loro famiglia nella patria, & vi ottennero gran luogo di nobilià, & di ricchezze, fra i principali , cosi auanti il dominio de Patriarchi , come dopo. Percioche edificarono tre nobili, & importanti castella, Prata, Porcia, & Brugnara, da i quali due primi nacquero due denominationi invna medesima famiglia di due Contadi, cioè Conti di Porcia, & Con si di Prata, possedendo le predette castella col mero , & misto Imperio , cum potestate gladij , effercitando le giurisditioni , & les dignità indifferentemente & vnitamente, si come si vede nel prinilegio di Gotofredo Patriarca l'anno 1196. nella persona di Guicello che fu inuestito col Confalone in mano, ancora che i titoli fossero dinerfi. & gli Statuti appartati , cofi di Prata , come di Porcia. La qual cofa continouata fino all'anno 1214 auenne, che Gabriella & Federigo figlinoli già del Conte Artico, dinifero gli stati fra. laro .

loro. Onde a Gabriello venne in sua parte, il Contado di Pratacon molts villaggi di fua giurifditione, & Federigo bebbe Porcia, . ... & Brugnara, con l'appartenenze di effe caftella. Al qual Federigo riftretto infieme con diuerfi altri nobili & baroni della provincia, fuil primo della sua famiglia, che venisse a divotione della Republica Venetiana . Ma i Conti di Prata fatto il contrario , & rifiutate l'offerte fatte loro dalla predetta Republica furono debellati da esfa Republica , la quale spianò il castello di Prata fino in terra . Non molto dopo vende il contado con tutte le sue giurijdicioni a Damiello Florido da Spilimbergo, i cui discendenti lo possegono ancora col titolo di Conti da Prata; onde allora fi eftinje la denominatione del contado di Prata nella famiglia di Porcia. Mache detti Conti non accettaßero la cortesia del Senato, apparisce in pna scrittura di Paolo Morofini , il quale scrinendo a Cecco Simonesta. , principal fecretario di Galeazzo Sforza Duca di Milano, dell'amorenolezza naturale de Venesiani vsata spesso a dinersi Signori , dice fra le altre cofe quefle parole, in confermatione della durezga di effi Conti. A quelli di Prata , i quali tardauano à venire per leguir la natura nostra, fu offerto di restituirli le castella sue con ogni suo dominio & ginrisditione, & perche erano gentilouomini di militia, li fir oblato ducento lancie, quali a quel rempo erano più che al presente cinquecento, & non volendo venire, ne accettar tanta gratia & dono, per cetto non per natura, ma per sua colpa dieno fir accusati loro, & non noi, &c. Ora la predetta famiglia prima grande nel Frioli fu fatta poi molto più grande , dopo che i Patriarchi dimentarono Signori di quella parte. Conciosia che banendo Corrado Secondo Imperadore ottenuto in Italia honoratifsima vittoria contra i suoi nemici si voltò (con l'essempio del Magno Costantino, che donò gran parte d'Italia alla Chiesa di Roma) a far grande il 'Patriarca. & con largo & libero dono inuesti Pepo Patriarca d' Aquilera già suo gran Cancelliero, del dominio del Frioli, facendolo aßoluto fignore ; & lo creo parimente Marchefe d'Iftria . Da Pepo adunque , che viffet'anno 1000. & fuoi fucceffori , come da Principe d'impotanza, presero augumento, & grandezza dinerfe famiglie: fra le quali la Porcia poffede bello , & poderofo stato: O parimente giurifditioni , & titoli di momento fra le alire . Et quanto a gli stati l'anno 1181. Veceletto Conte di Prata fu inue-Stito da Sigisfredo Vefcono di Ceneda, di tutto il castellaro delle

Anni di Christo. mura di essa città e l'auno 1191. Geosfredo Patriarca diede al medessimo l'inuessitura dell'una parte er dell'altra del sume deblo il Linenza sino alla sossa companio er per modo simile la casa bebbe il castiello di Calariso di Camono, di Pranzanjeo, di Camdarano, di Campomoliu e, de l'Auocatia di Concordia (della qual città l'anno 1341. su l'escono Guido siglindo di Brizaia) er altre giurissimi, che troppo lungo sarebbe a dire. Farono etianduo Conti di Ceneda, come apparisse per l'inscrittione d'una lettera di Andrea Contarino Doge, che dice. Andreas Contareno Dei Gratia Dux Venetiatum, &c. Nobili viro Guiccelloni de Potcilijs Comiti Cenetens si si della dilecho &c.

133 E Et furono parimente Capitani di Portogruaro l'anno 1331. & Capitani di Sacile haunto da Giouanni Patriarca l'anno 1392. del qual ne fu inuestito Artico figliuolo di Guicellone: si come anco apparisce per vna inscrittione del Doge Antonio Veniero, il quale scriuendo vna lettera d facobuccio, dice . Antonius Venerio Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Egregio nobili viro Iacobutio Comiti de Purlilijs, Capitaneo Sacili, amico dilecto &c. o poffederono anco Pordonone, che effi hebbero l'anno 1254. das Mainar do Conte di Goritia . & la famiglia fino al di d'hoggi poffiede da Prata in fuori , dinerfe delle predette caftella , & di più Ragogna. & nello stato de gli Austriaci banno il castel di Senefecchia, con buona quantità di villaggi, & con piena giurifditione. Quanto poi alle preminenze, essi soli erano detti liberi, & franchi . percioche secondo gli ordini introdotti da Patriarchi , fi tronauano tre forti di gradi , o ftati dinifi con dinerfe denominationi l'pno dall'altro. conciosia cosa che alcuni erano detti Ministeriali , conformi all' vso Tedesco , che chiamano ministeriali tutti coloro, che sono impregati in officii & dignita appartenenti , & dipendenti dalla (hiefa, & dal fuo Prelato Principe & Signore. Aliri erano detti babitanti , & questi possedenano feudi semplicemente, & fenza altro , & altri erano detti liberi & franchi, & questi in grado precedeuano a gli altri, come principali & maggiori, & erano inuestiti col Confalone in mano di zendado roso, con le parole che hoggi si pongono nelle innestiture che ricenono dalla Signoria , in Signum vera balta & libertatis , &c. Intorno adunque à questa denominatione si legge nelle conventioni fatte trail Patriarca d'Aquileia, & il Comune di Trenifo l'anno 1221. 1111 à 2 de Settembre & registrate da Gionanni Marioni Notaro di Por

donone

1169

donone in materia di molti , & varij capitoli della discordia , guerre , incendij , rapine, & altre offefe fra loro fatte ; Che le pettinentie del potente Conte Federigo di Porcia: & del Signot Gabriello da Prata, &c. liberi, & franchi, venghino lasciate , &c. Et nel libro Lucifero della Cancellaria Veneta filegge. Nobiles de Prata, ac Purlilijs, Comites funt, & libert vocantur &c. Di qui era , che il Patriarca , & i Vescoui di Ceneda nelle i nueftiom fatte loro alla presenza del popolo , & del clero , er de i Cancellieri publici, gli danano in mano, con parole honorate in fegno della libertà loro lo Stendardo di feta, & taffetà roßo, in quella guifa, che lo danano i Principi di Venetia a Conti di Goritia , quando gli inucftiuano di quel Contado. Haueuano anco preminenza sopra i loro sudditi , perchioche erano serui, & si chiamanano schiani. Et in confermatione di ciò l'anno 1243. su fatto instromento per Ottolino Notaro Imperiale, per lo quale spontaneamente andarono diuersi a giurar fedeltà alla presenza del Nobile , & potente Signor Guidone , & Signor Federigo fuo fratello (onti di Porcia, come sogliono i veri serui a loro padroni, sottomettendoli loro. & oltre ciò l'anno 1269. adi 11. di Maggio fi fa divisione di servi, fra il Conte Artico, & Gabriello fratelli, & figliuoli del nobile & potente Guidone Conte di Portia, fottofcritta da Leonardo Notaro Imperiale. Et l'anno medesimo si legge, Descrittione de gli huomini della Mainada, cioè schiaus toc-

cati in parte al Mag. S. Conte Artico da Porcia, &c.

Et l'anno 1331. Daniello figliuolo di Nicolò, che fu figliuolo di Manfredo del Conte Federigo libera peristromento publico dalla fernitù, Oluando co suoi figlinoli. Et oltre a ciò haueuano nelle giurisditioni temporali appartenenti al Vescouo di Ceneda, il terzo di tutti i bandi, & le condannagioni: & il carico di giudicare i malfattori in quel Vescouado: & era sua propria la preminenza de duelli che si vsauano in quella patria secondo il costume antico de Longobardi , onde auenne che volendo Alberto Vescouo di Ceneda l'anno 1230. competer con esso loro in questa materia Federigo gli inhibì, che non desse campo franco, come cosa che toccaua a lui di ragione, altramente, che lo citarebbe inanzi al Papa, or all-Imperadore, come a giudici primi in questa materia di effi Conti-Et di più bebbero in ogni tempo il primo luogo à federe ne parlamenti publici instituiti gid da i Patriarchi sotto cerco ordine . & numero di persone , si come per l'infrascritta forma appare ». sat a

Anni di Christo. sata in ogni tempo in questa maniera ne parlamenti .

Talea militiæ Dominorum Prælatorum, & nobilium aliorum Patriæ reformata 1451.

Dominus Patriarca elmi 40 b 1 Episcopus Concordiz elmi 10 b 2

Capitulum Aquileiz elmi 10 b 2 & col

Nobiles .

Domini de Prata. elmi 16 b 5 Domini de Purlil js. elmi 16 b 5

Domini de Pulcinico elmi 8 b 4

Et oltre alle descritzioni delle militie predette, banno il primo detà to luogo, ne pa-lamenti, in qualunque tempo, & in ogni altra occa+ fione find al di d' boggi . Di maniera , che illuftri, & potenti per ogni verfo, vennero in contefa l'anno 1192. con la città di Treuifo. ma composte le differenze, Vecelletto, & Federigo suo figlinolo fetero tregua con esa città , & promefe l'oferuanza per lo commune di Trenifo , Rambaldo de Guidotti , da alcuni detti Collalti, Azzolino da Romano signor di Padoua , Pecello da Camino , Odo. tico da Fossalta . & Gherardo da Campo S. Pietro , tutti Signort principalifimi , & importanti della Marca Triuifana . Ne meno furono preclariffimi per parentadi, conciosia che hebbero in casa loro donne della famiglia de Frangipani Conti di Veglia , de i Marchesi da Este, de Signori da Camino, de Conti di Scandiano, de Conti de Collaleo , de Conte Torelle Marchefi de Case, de i Conti della Torre del Frioli, Nogaroli, & Martinenghi, de i Signori Sauorgna ni, Obizi, Coloreti, & Lambergher, & delle famiglie Giorgia, & Foscarina nobili Vinitiane, & di molte altre nobiliff. case. Et effi all'incontro diedero delle donne loro nelle Steße famiglie, & ne San Bonifatij, ne Sareghi, ne Sagromofi, ne Porti, & in altre the lungo surebbe a dire . Et in somma prinilegiati , & Ironorati da dinersi Imperatori , Pontefict , & Principi d'fralia , come buos mini potenti, & di valore furono di molto ornamento alla patria. Ora di questa stirpe nacque innanzi la perdita di Prata, & dopo la dinifione fatta fra i due fratelli Pileo Cardinil di Santa Chiefa ; creato da Papa Vibano festo l'anno 1378. Il qual Papa essendo Rato abbandonato da alcuni Cardinali feditiofi, the ritiratifi a Fonds creavono Clemente y Antipapa, deliberò di far nuova eletvione de l'ardinali per abbaßar l'antiorità di Clemente, the eras paffato in Francia. Et inon tempo medefimo ne fece 29. tutti buomini

Personal Georgia

buomini eruditi , grani , & prudenti , come scrine il Panumio fra quals pno fu il predetto Tiko col titolo di Santa Prasede. Et fu Vescono Tusculano , Vescono di Padona , & Legato dell'Vmbria . della Marca, & della Romagna. Fuetiandio Arcinescono di Rauenna in luogo di Petrocino , come feriue il Reffi nella fua bistovia dicendo. Illique fucceffor datus est Pileus cognomento Prata, Patauinus Cardinalis, quem plerique in oppido Concordiæ, quodest Aquileiensis diocelis natum fernnt &c. Ma ne i travagli di Urbano con Carlo Re di Napoli, creati in Nocera nuoui Cardinali , ne mise in prigione sette de vecchi, fra quali vn fu l'ileo, & di loro ne fece gettar cinque nel mare. Percioche il Roffi ferine. Nuceriam profectus vrbem eam firmis confestim presidijs munijt, novos Cardinales creat; feptem ex veteribus, in quibus Pileus Rauennatum Archiepiscopus fuit, in carceres contrudit. & Platina. Quibus dum Genuam Pontifex detertut, ex septem Cardinalibus Nuceria captis quinque saccis inuolutos, in mare demerfit. Ma Pileo condotto a Genoua infieme col Cardinal Pietramala, fuggitifi amendue dal Papa, se n'andarono trouar Gian Galeazzo Visconte, & di quindi passarono in Francia a Clemente Intipapa Settimo . Il quale accoltili allegramente. creato Pileo Legato in fralia , lo mandò a Fiorenza per dinertirla. dalla dinotione di Vrbano. Ma non hauendo potuto far nulla, tirò dalla sua dinerse altre città ne fini di Roma : onde Urbano sdegnato lo prinò del cappello. Ma focceduto ad Urbano, Bonifatio Nono, il quale amaua molto Pileo, lo rimife nella sua pristina dignità. Questo Cardinale dimorando in Padoua, come Vescouo(onde perciò era chiamato il Cardinal Padouano) vi fabricò vi collegio vicino alla chiefa di Sant'Antonio per gli scolari della nation. Forlana, & gli diede affai conueneuole entrata; il qual si mantiene ancora a sua perpetua memoria . Fustretto amico del Petrarca. del qual fi legge vna lettera scritta a lui nel sesto delle senili . Alla fine effendo viunto Cardinale ventidue anni, si mori poco dopo la restitutione del cappello l'anno 1400. & fu seppellito in Padona nella chiefa del Domo, nella cappella di Christo, done fi legge il prefente epitaffio.

1400

Illi Comes Pratæ præclarus origine multis Dotibus infigni fecloceleberrimus vrbe Defuncus statuit, sua sic suprema voluntas Hac Cardinalis Pilæus tumulatut in vrna.

Anni di Christo.

1303

1220

Acui piedi è seppellito in terra, il Conte Vincilao di Porcia : buomo di molte lettere, & molto stimato in Venetia, & nella fua patria. Non meno nella età sua fu chiaro Manfredo sotto Ottobono Patriarea d'Aquileia, il quale essendo socceduto a Pietro Gera nel Patriarcato, hebbe che fare affai nella patria. percioche chendo tutto il paese tranagliato da dinersi tumulti di guerra. moffi da i Duchi di Carinthia , da i Conti di Goritia , & da Ricciardo da Camino, anco i Veneti misero mano nell'Istria. Ne quali disconci del Patriarca, Manfredo gli gionò molto. percioche seguitando i suoi consigli: fu per lui Oratore al Pontefice; accioche trattasse la pace. Il qual Manfredo fu poi fatto Podesta di Milano l'anno 1303. allora, che quello stato era in scompiglio per la cose di Torriani. Dall'altra parte i Conti consorti di Manfredo occuparono Arriano, & Turino, ma l'anno 1220 furono ricuperati dal Patriarca Beltrando . Il quale huomo di gran portata de d'animo inuitto, fu molto gioueuole al Frioli, & bebbe in molto honore, & consideratione i Conti, conciosia che hauendo fra dinersi ordini introdotti, & posti nella prouincia, regolato il paese, & dinifolo in cinque regioni, o parti: prepofe al gonerno di tutto quello, che è situato di là dal Tagliamento Brizaia di Porcia, & Nico. lò da Prata. Fauori ancora Bianchino di Porcia, percioche guerreggiando allora i Furlans & preso Percestagno, & Belluno, & haunte a patti diverfe terre, effo, che era Capitano di Pordonone: ricenuto asai buon presidio di soldati da Spilimbergo lenò gli impedimenti da Pordonone, & rounato Castelluccio fu scacciato Hermagora dalla Torre, che vi s'era fatto forte . Et fotteil Patriarcato di Marquardo, che era foccesso a Lodonico, creato dopoloccisione di Beltrando, fiori molto il valore de gli buomini di questastirpe. Conciosia, che fattosi la congiura del Patriarca. con Lodouico Re d'Ungaria, con Genouesi, con Francesco Principe di Carrara, & con Leopoldo Duca d' Astria, contra i Vinitiani : or querrezgiatofilungamenie con diuerfi accidenti cofi contrary , come fecondi , questi interuennero in effa in molte attioni . Percioche facomuccio di Porcia fu Generale delle genti del Patriarca , er Federigo fu dal medesimo Patriarca mandato Oratore alle predette potenze, operando diverse altre cose importanti per il Suo Principe. & il Conte l'acomuccio nelle riuolte che seguirono dopola rotta riceunta da Venetiani, & la perdita di Chioggia, fu Generale dell'effercito del Patriarca : il quale venuto a morica

ereò suo Luogotenente Generale di tutta la patria il predetto Federigo. Sotto il cui gouerno si trattò la pace co Vinitiani: percioche ricupera ali Chioggia dalla Rep. o trouandofi stracca l'ona parte & l'altra per tante roume seguite : postosi di mezo Amadeo Conte di Sauoia, si concluse la pace in Turino l'anno 1381.43. d'Ago. Sto. Per la cui trattatione furono à trouare il detto Amadeo, Va. lentino Giurisconsulto Vescono di Conquechiese, & Paolo Vescono di Zagabria per parce del Re d'V ngaria. Zaccaria (ontarino, Giouanni Gradenigo . 25 Michele Morolini Procurator di S.Mario per parte della Rep. Leonardo Montaldo, Francesco Embriaco, Napoleone Lomellino, & Marco Maruffo per parte de Genouesi Taddeo de gli Azonini , facomo Turchetto , & Antonio de Cocchi per parte di Francesco di Carrara Et Federigo Sauorgnano, Giorgio de Trotti. & Nicolo Gambino per parte dello egregio & nobile Conte Federigo di Porcia, vacante la fede d'Aquileia, Vicedomino Generale della parria del Frioli, si come nelle capitolation: fra ese parti compofla si legge. Dopo il qual tempo mettendo i Venetiani i piedi in terraferma,entrarono con l'armi nel Frioli, provocati, si come anco era più volte auenuto per auanti, dal Patriarca. Et mentre che con. vario euento di cose vi maneggiarono la guerra , i Conti di Prata. perderono lo ftato loro percioche effendo contrary alla Rep. & tratsando N' coluccio, & Guglielmo Conti di quella terra, come feriu. Gian Candido nel fectimo libro, di offenderla, dando ricetto a fioi ne miciella mandò ad opprimerla Nicolò Capello & Nicolò Micheli con effercita di 19. mila perfone, le quali affrontate dal Duca di Tecchio, da Marfilio di Carrara, dal Conte di Vrimburgh, & da Necoluccio, & Federigo di Porcia, li manomesse con mortalità di 300 Ven ti alla fine no i comparendo auro a Forlani, come era ftato promesso loro dal Re d'Ungaria. i Veneti s'impadronirono del Proli, da V dene in poi, & Spianarono, come s'è detto , la terra di Prata, la quale era fortissima, alienandola in altra famiglia. Succes se poinel Patriarcato Marino Grimani Cardinale, nel cui tempo visse Hieronimo di Parcia Vescono di Torcello, chi arissimo per molte fue fingolar vireù. delle cui qualità, facendone larga testimomanza Pietro Lando l'anno 1 514. che fu poi Doge, ferine alla Signor a queste parole. Homo di integerrima vita, di elfemplatigoitums. & più alere: lu fede dell'affettionatislime operatio ni fue verto quel Serenillimo Dominio. . - 147

Anni di Christo.

Et Papa Leone Decimo , giusto & acerrimo estimator dell'altrui valore, scriuendo alla medesima Signoria dice. Hunc Hieronymum eius ægregijs virtutibus, & modeltia, ac grauitate vitæ, qua exemplum fumme honestatis semper præbuit , & omni honore dignum existimauimus &c. Et più oltre. Eum tuz nobilitati quanto possumus studio commendamus, quanquam minus apud te necessariam arbitramur fore hanc commendationem nostram, etenim ea semper fuit huiusce hominis in vestram Rempublicam fides, affectio, constantia, is animus in vestra & tuenda, & optanda dignitate, vt ab omnibus quidem propter eius virtutem, a nobis vero, & propter fidei fuz con-Rantiam , ftrictius amandus & ampledendus fit , &c. Et viffe Paolo , & Vinciflao figliuoli d'Antonio , che fu fratello del Vescouo, nobili per dottrina. Manell'armi riluse Tiberio di Porcia. il quale trouandosi per la guerra di Padona con Massimiliano Imp. alla difefa de Cinidale contra e Tedeschi, fa ributtato da loro Gian. Paolo Gradenizo Luozotenente Generale della patria, & ammaz-Zato esto Tiberio conduttiero di 200. canalli leggieri, benemerito della Rep come feriue il l'ardinal Bembo nel nono libro della fua bi-Storia. Fu etiandio notabile in lettere il Conte Iacomo di Porcia Stimato molto da Ferdinando Re de Romani, fratello di Carlo V. Imp. che fa poi anco effo Imp. l'anno 1566. del qual Re fe legge fcritto al predetto Conte. E' quibus cum tu eiulmodi fis per antiquam , ac nobiliffimam familiam tuam Purliliarum, non referas modo, fed illustrem magis etiam facias. Scriffe Iacomo vn libro de Remilitari l'anno 1525. con purgatifsimostile , elegante , & pieno di molti veili, & singolari precetti. Si legge parimente di suo pna affettuosa lettera in lode della bistoria di Gionanni Candido, la quale apportanon poca gloria a quello scrittore, affai fortunato, poi che hebbe tanto buomo stimatore della sua non lunga fatica. Le cui vestigie, ma più felicemente furono feguite da Bartolomeo Prelato a tempi nostri di fingolarissima virtà. il quale dottissimo, & costumatissimo, quanto più si possa desiderare, Stimato, & amato vniuersalmente da ogn' vno , illustre non solo per la famiglia , ma per molti honori acquistati nella Chiefa , & anco di incomparabile eloquenza , & di vita effemplare, con grane & bella presenza, di corpo & di volto. Fu Nuncio di Santa Chiefa, a Ferdinando Arciduca & Au-Stria,

ftria , a Carlo suo fratello , al Duca di Baniera , all'Arcinescone di Salzburgh , & ad altri Principi di Germania , & vltimamente a Ridolfo Secondo Imperadore, preffo al quale mort in Praga l'anno 1578. a 16. di esgosto. venuto in certifimo concetto di douer effer eletto al fommo grado di Cardinale, morì di età di anni 28 con molto dolore, & displicenza di tutti quei Principi, dell'Imp. di tuttala corte, & della patria insieme. Nello istesso tempo il Conte Hieronimo huomo di Chiefa , essendo Cameriero secreto di Pio V. Pontefice di santa memoria, fu mandato da lui a riceuere il Cardinal Granuela, che venne a Roma a torre il Cappello. Fù etiandio mandato ad incontrar il Duca di Parma , & a trattar con lui la materra del luogo che effo donena banere in Capella . La quale si come era cofa molto importante , & difficile in quefti tempi fra Principi grandi , & di diuerfi pareri , cofi riufil al Conte felicemento l'effito del negotio. Ricene parimente il figliuolo del predetto Duca per nome del Papa . & non molto dopo il Pontefice volle che andasse a Fiorenza a visitare, in suo nome Carlo Arciduca d'Aufiria, er accompagnarlo fino a Bologna, & à confini del Papa. Andato poi Colmo Gran Duca di Toscana a Roma, bebbe carico infieme col maestro di cafa di Pio V. di prouedere , & d'efer affi ftente a quel Principe mentre che ftette in Roma . dal quale il Conte accarezzato, & fauorito molto, bebbe da lui in fegno d'honore, & d'amore, & per grato dono vna collana di 200 fcudi con la sua effigie attaccata . Ma socceduto a Pio Papa Gregorio : hebbe la cura del Principe Ernesto figliuolo di Alberto Duca di Bauiera : eletto Vescono di Trinsiga, venuto a Roma, per volontà del padre , di tutta la Corte , & insieme del detto Principe : la quale era molto nobile & copiosa di persone importanti. Et essendogli riuscito quel maneggio bonoratamente : & con molta sua lode . le bene il Principe souertito da alcuni , si fuggi da Roma , & accufando il rigor del Conte , & dell'ambasciador del Duca suo padre. il Duca lo confermò con molto fauore. Et dopo la partita del Prineipe Ernesto , chiamato a fe il Conte vi ftette 20. mefi , & vifito il clero di quel paese. Individotto alla patria sua , & datosi alla cura famigliare, paßa gli anni fuoi, honorate da gli amici & parenti . Fu ettandio notabile , Vinciflao figliuolo del Conte Afcanio: giouane di somma speranza. percioche educato nell'età sua puerile fotto la disciplina del Conte Hieronimo predetto , fratello di suo padre : fu a Roma con lui presso al Vescono di Ceneda. Fatte

Anni di Christo.

1981

Fatto poi di 12. anni fu al serutio di Massimiliano allora Re de Romani : per paggio , fino che esso fu fatto Imperadore. dal qual feruitio cauato, & vergognandosi di ritornare alla patria, supplicò l'Imp. di andare alle frontiere d'Vnyavia per maneggiar l'armi in serutto della marsta diuma & sua . Ottenuta per tanto lucaza , & donato di caualli & d'ami dall'Imp. tutto pieno di maraniglia per l'animofità cofi coraggiofa di quel gionanetto, lo raccomando caldamense al suo Generale, imponendoli che ne hauesse cura . Serutto adunque due anni , ne quali diede fag quo del fuo valore, portando segni nella faccia di hauer veduti i nemici , & spoglie & bottini fattt contra i Turchi; ritornò alla Corte, donce ben veduto & accarezzato dall'imperadore, er faito genil'huomo della bocca , dinenne grato & caro a tutti i Principi & lc. Principesse di Corre, come quello che essendo di bellissimo aspeito, & gratiofo, riufcendo ne tornei , vinfe molti Canalieri di vyuale o di maggior'età della fua Ma mentre, ch'igli ritornana di Safsonia con l'Arciduca Carlo, desiderojo de dare vna volta a casa. per vifitare il padre, & la madre forella di Martio Coloredo, affalito in viaggio dalla percecbie, renne a morte in tre giorni, d'età di 23. anni, a 23. di Giugno, l'anno 1581 con vinuerfal delore della Corte , & spetialmente dell'Imperadore & d'altri Principi & Canalieri . Et fu seppellito in Praga nella capella regia , donc non fi mettono fe non i grandi. Nel quale anno , poffando l'imperatrice, alla qual fu mandato dul Cardinal Gambara, il Conte Hieronimo per trattar certi negoty co fice; vdendo ella ch'il Conteera zio del predetto gionane: gli fece più grate accoglienze. er fauellando delui , disce più volte ch'era statala fua molto importuna morte. Vine parimente il conte Hermes, figlinolo del Conte Antonio, valorofo, & prudente Signore in gran Speranza di splendidissima riuscita, mentre serue per gentilbuomo di Camera Carlo Arciduca d'Austria , dal quale è ufinitamente amato , & Stimato , poiche il detto Principe, con la Principeffa insieme andarono m persona a posta, a Senesecchia, castello del Conte Hermes, per tenerli vn figlinolo à battefimo (futura grandezza della famiglia fua ) acquistandofi ogni di lode di correfe , & gentil canaliero. Rifelende anconella liberalità, & cortefia Federigo di Portia , fi come fa nelle bistorie & nelle lettere Bonifatio fratello di Bartolomeo , mentre che l'honor militare , & la reputatione della famiglia è sostenuta dal Conte Siluio. Il quale desideroso fino da **fuoi** 

The day Google

Suoi primi anni di giusta, & veralode, la quale viuendo gli fosco ornamento, & paffaffe a fuor difiendenti , fi diede all'effercitio dell'armi, nel qual facendo progreßo, da giouane milicò con le fanterie Tedesche alla guerra di Lamagna, & a quella di Parma. & indi celebrandosi forto Ginlio Terzo Pontefice, il Concilio in Trento, fu fat to Capitano Generale della guardia del desto Concilio, con cento ca. uai leggieri, & cinquecento fanti . Nel qual grado dopo alcuni mesi amalato, fu visitato, & accarezzato da i Cardinali Presidenti al Concilio con la presentia del Cardinal di Trento principe allora di suprema auttorità. Fu chiamato al feruitio del Duca di Ferrara che gli mandò a cafa l'espeditione di cento cauai leggieri, & di quattrocento fanti. Condorto poi dalla Rep. fu Gouernatore della forcezza de gli Orci nuoni, & di Legnago, & fu nel Regno di Ciprocon buon numero di fan:i: & di commessione della Repub fasopra l'armata. con Agostino Barbarigo, proueditor General del mare. Es ritrouandosi nella giornata, che si fece con l'armata Turchesca l'anno 1571. a 7. di Ottobre, combattendo con gran valore fu ferito di due freccia te.Con tutto questo non ben guarito, andò all'impresa di Margheriti, & dimostrò con l'opere, quanto egli amasse il bene, & l'bonor del suo principe naturale, come per attestationi publiche si manifesta. Fu dopo Gouernator di Bergamo, & Gouernator di Brescia. Et hebbe tutte le battaglie del Vicentino, Veronese, & di Cologna; & poi tutse quelle del Trinifano, del Padouano, del Polefene, di Baffano, & di Feltre . Fu Gouernator di Zara , & di nuono è ritornato Gouernator di Brescia, & di tutte le ordinanze, et battaglie del Bresciano con sodisfattione grande della Rep. & co piena lode del suo nome bonovato.

### Signori Canossi.



I come la nobilifima, & antichifima famiglia da Efte, difecfe per linea diritta, di padre in figlinolo da gli Atif Romani ricordati da Suetonio, & da dinerfi altri Serittori, & venuti a Este doue bebbero il principato, cost la famiglia de Canossi deruò per la medefima linea di pa-

dre in figliodo da predestra figi fina quel punto, nel qual quello fangue continouato per tante centinata di anni per vaa medefinazi vena (disinfe in due rami, chiamandossi Prno Estenfe, & l'altro Canossa. Ontiossa che

Anni di Gaio Atio Decurione & Principe d' Este l'anno 402 procred Luxonia,

Christo. Caio Xillo, Flauio, &

402 Aurelio, che su il primogenito, & Principe d'Este. & huomo di tanta importanza, che nelle riuolte de l'andali, de gli Anni, & de Gothi, vuitosse con Alarico, ch'era passistain istalia, tosse mortestione gran parte della Marca Triussana, detta allora l'enetica, & conservatala dalla suria de Barbari, su creato Prefetto de l'indelici, come service Tomaso Aquilerese nella bistoria d'Atila Red'ungaria. Ma venuto a morse l'anno 418. lasso della sua donna del passe (Novicone monti vicini d'Uter, sortso Principe d'Este & di Adria, che su padre di Acarimo, del qual nacquero Atio. & Co-stanzo. & lasso si similmente

Tiberio: il quale congiunto fi per parentado con Litio Re di Padoua chia mato da altumi lano, & Gemyllo dice Il Scardenone, fia creato col fiuo appoggio Signor della città di Vicenza, & di Feltre, & era per faine a gran colmo di potenza, fi non foste mancato nella zionentà fia algicando di fe de di ficoconda fia donna, «Marcollo, Principe»

di Vicenza, &

Alforifio Principe di Feltre che creò d'Arepantiria figliuola del Rudi Rufcia, Sabino Prefetto Pretorio dell'Illirico, &

493 Massimo, che visse l'anno 493. il qual procreò Bonifatio Principe di Feltre, padre di

Valeriano; nel cui tempo Totila depredando & guastando l'Italia, aecostatos l'Oaleriano alle parti di Bassilio siglinolo di Gostanzo, imperadore, & fauorendo Narsette ibebe la cura del Tò. accioche Tein
Re de Gothi passandolo, mon potesse impedir Narsete che procuraus
l'acquisto di Roma. Hauendo poi dissa Padona & Moncelis, su
morto in battaglia l'anno 590. & lasciò di Gostanza Aldoardo Prin
cive d'Ele, &

Gondelardo , che generò Aldoardo Secondo , &

Eriberto . Costui su trauagliato da i Longobai di . percioche essi tentarono sotto Cuniberto , di leuargli lo stato di «Noncelse, & di Esteche quanto a Feltre , & a Vicenza : le baueua già perdute : conciosia che Perdeo, vno de principali Capitani de Longobardi le possedeua . Di cossui nacque

Hernefilo, gionane di bellicofa prefenza & difero animo, & molto pregiato da i Longobardi. Percioche aderendofi loro, gli ainiò contra i popoli della Schianonia. En parimente Generale di quelle. genti che Orfo Doge della Republica Vinitiana mandò a Rauenna. in fauor

#### Hustri d'Italia. 247

in fauor dell'Esarco, ch'era stato scacciato da Luitprando. Alqua-Anni di Christo. le foccesso Aistolfo che pose l'assedio a Rauenna, espugnata la citta, vi occife il detto Hernesto il cui figlinolo

Henrico nato di Teodora sua donna , soccesse nella beredità paterna . alla quale fotto costui furono aggiunti nuoui titoli di deguità . percioche hauendo Carlo Magno debellato il Re Defiderio, & estinto il Regno de Longobardi: nel partirsi d'Italia , lasciò dinersi suot Vicari con titolo di Conti , & con potestà affoluta : de quali pon fu Henrico . perche hauendo riceunto da lui fegnalati fernigi fotto Pauia . er effendo benemerito di S. Chiefa , gli diede il principato di Trenifo, & erefe in Contea la città di Efte: Ma effendo Henrico flato ammazzato da vna congiura di foldati a Trenifo, lasciò della moglie Atestia, Berengario, &

854 Othone, il quale era ftato insieme con la madre, meso in prigione da i Trinifani quando gli occifero il padre. Ma liberato da i Capitani di Carlo che fecero la vendetta di quello homicidio, ottenne la città di Comacchio, da Lodouico II. Imp. del quale fu anco Generale in Francia della sua canalleria. Done tronandosi in molta riputatione venne a morte l'anno 879. Et di Lada figliuola di Caladocco Prefetto del Frioli procred Marino Conte di Comacchio, Amizone, Ugone , Vberto Conte di Efte, &

898 Sigifredo Signor di Lucca & di Parma, percioche essendo coffui capo della cafa , fu chiamato volontariamente da i proprij cittadini, acsioche gli difendefe da i Saracini , & da gli Vngari , ch'erano ficuramente paßati nella Lombardia , & nella Tofcana , per le difcor . die cheerano allora fra i Principi Italiani . Di costui furono figli-

Gherardo Sig.di Parma, Sigifredo 11. Sig.di Lucca, &

Aco Secondo, detto Azzo da molti, primo che si cognominasse Canoßa, & primo che haueffe la Contea & il Marchefato delle città di Genoua, & di Milano da Othone Imp. che l'amana, & fauorina fommamente . Perch'egli era ftato cagione , che Adeleida reftata vedona di Lotario , & posta prigione ful lago di Garda da Berenga. vio, perch'ella non votena acconfentire al fuo matrimonio : fuggitafi di carcere col mezo d'on prete, & taccolca in Este ; fu das Orhone tolea per donna, & ne confegul per ciò il Regno d'fealia. ilquale benefitio riconofcendo t'Imp dal predetto AZZO, gli facewa ogni bonore & fauore, fi come all'incontro Berengario cercana la fua ronina. onde veduto AZZO, che costui tiranucamente op. primena

Anni di Christo. primenala città di Parma, per i territori vicini ch'egli tenena, fabrico nella parte superiore verso Oriente, vn gran sasso rotondo , distaccaro dalla montagna , il quale alzandosi da terra in formadi piramide , fostien fu la cima molto ampia , un castello chiamato Canoffa ful territorio di Reggio , poco discosto dal Parmigiano , del qual luogo seruendosi per fortezza pensò di difendersi dal suo nemico. Il quale fece ogni sforzo per impedir l'edificio. & vi mandò Adalberto suo figliuolo con molta gente. ma Azzo oppostosi con molto valore lo roppe & vinfe, & lo harebbe preso se la notte non lo faluana. Et Berengario in perfona affalitolo vn'altra volta. con großa armata, fu parimente rotto come il figliuolo. perche titornato la terza volta contra Azzo , l'aßediò in Canoßa , fi dice per lo spatio di tre anni . alla fini liberato da Othone , passò in Germania , doue fatto Vicario Imperiale in Italia , ritornato & venuto alle mani con Berengario fu rotto, & affediato in Parma da lui . Finalmente ricuperato lo Stato suo , venne a morte l'anno 970. & lascio de Ildegarda sua consorte, Redolfo, Tedaldo Signor di Ferrara, Marcheje di Efte, Conte di Canoffa, Signor di Lucca , di Piacenza, di Parma , & di Reggio , Gotifredo Vescono di Brefira, or

970

Alberto, o Sigifredo Marchefe di Este, di Milano, & di Genoua, & Conte di Friburgh per la moglie. Conciossa che mandato da suo padre in Germania presso ad Othone smp acquisso di Genoua, e gratia sua, che gli diede per donna Alda sua figliuoda, con la detta Contea, & di più Calsone, Monsclite, Arquà, & Montagnana, sul territorio di Padoua. Costi si padre di Folco, & di Vonne.

111. i cui discendenti, sotto la denominatione esse sul proseguo con mobilo of fortido stato al presene. Ma da Tedaldo frastello del derto on testo of fortido stato al presene. Ma da Tedaldo frastello del derto oldento, & figliuolo d'Azzo, ch'edissi di cassello chiamato dal suo nome Tedaldo, vicirono Bonstatio Marbessello di Gento al Cassello del Servicio del Cassello, Signor di Lucca, di Keggio, di Parma, di Piacenza, di Mantona, di Modona, & Vicario smp. in Italia, del quale suromo figliuoli Federigo, Beatrice & la gloriosa Matilde. & vici parimente del prodesto Tedaldo

Corrado fratello di Bonifatio, i cui fuccessori mantennero il cognome di Canoss, lassicuo l'antico loro di Estense. Onde i predetti, Yeone, & Corrado, che furono amendue sigliuoli di due fratelli, & cugini carnali, diujero la famiglia, si come suole sposse volte auente;

in due rami , effendo l' vno chiamato Estenfe, & l'altro Canoßa da! predetto castello fabricato da AZZO, come s'e detto & ornato da lui delle reliquie di S. Apollinare mandategli da Gottifredo Vefco. no di Brescia suo figlinolo. & castello bonorato quanto qualunque altracittà per grande ch'ella fi fia, per la fempre veneranda. memoria della famosa, Matilde figlinola, come s'è detto, di Bonifatio , fratello di Corrado , & cugina di Bon facio Marchefe di Reggio che fu padre d'Orlando. La qual donna, religiofa es grande fra tutti gli altri Principi d'Italia del suo tempo ; & potentissima di forze , di feguito & di valore , i Papi & gli Imperadori riputarono a fomma gratia il vifitarla in Canosa, & di bauerla alla loro dinocione : i quali ella hebbe forza di fostenere in Stato , & d'oppugnarli, secondo che richiedenano l'attioni importanti di quei turbulentissimi tempi per le disensioni che furono fra i Pontefici, & gli Imperadori. Conciosia che Gregorio Settimo le diede incontanente ausso della sua electione. Et in celebrando il concilio Lateranense, volle ch'ella vi interuenisse quasi come primaria de principi fecolari , come dinotifsima di Santa Chiefa , et protettrice di ef-Sa . Et bauendo Henrico Terzo creato vn'antipapa contra Gregorio. onde egli però fu scommunicato : le cose d'Italia audarono sozzopra, & erano per riuscire a pessimo fine, se la Contessa non bauesfe procurato l'accordo, per vigor del quale il Papa, & l'Imp. andarono a trouarla a Canoffa: doue l'Imp. chiesto perdono al Papa, fu liberato dalle censure. Ma poco dopo rotto l'accordo: & perseguitando il clero, Matilde fattafi capo loro, gli difendena con immenfo odio dell'Imp. il quale passato in Italia per debellarla, messe a ferro & a fuoco Mantona con tutto il dominio della Contessa: & mentre ch'egli difendendo l'antipapa guerreggiana per lui, venno l'uno & l'altro di loro a morte. E la contessa mandò incontanente Oratori a Papa Pafquale ch'era soccesso ad Vrbano: & chiamatolo a se fece vn concilio in Guastalla: nel quale Henrico Quarto figliuolo del Terzo, fu confermato Imp. & di quindi si trasferì a Parma conlei . Indi à vn'anno l'Imp. venuto in Italia per coronarfi: fu a Canosa a visitar la contesa . Et dopo la coronationc fatta in Roma, nel ritornare a dictro, si condusse a Bibianello sul Reg giano: & dimorando con lei per tre giorni continoui fu bonoratamente, & regalmente trattato. Ella venuta por à morte lascio alla chiesa quel dominio, che boggi si chiama, secondo alcuni, il patrimonio di S. Pietro. et fu seppellita in San Benedetto in Padolironc. ful

Christo.

Anni di ful Mantouano discosto dalla città per dodici miglia : bauendo ella signoreggiato Mantona, Parma, Reggio, Ferrara, & molte altre città d'importanza in Toscana. Dil predetto castello adunque insignico & ornato dall'assioni della Concessa, derinò il cognome d questo ramo Estense , di Canossi . I quali signori & padroni di Reggio & di molte altre terre & castella per la continouatione della. soccessione di Corrado, sono parimente peruenuti fino a tempi noftri , ponendofi parte in Ferrara , parte in Reggio , & parte in Verona, per accidenti delle cofe del mondo, i quali à guifa de vente che foffi a nell'onde marine : trasportano non pur le famiglie, male nationi & le prouincie intere , hora in questa parte , & hora in. quell'altra, fecondo che è deliberato di fopra nell'occulto fecreto fuo, dalla volontà di colui che regge & gouerna. Et mutando cognome mutarono anco forsuna: poi che il medesimo sangue parte sall'a suprema grandezza, & parte discese poco meno che a prinata fortuna: tanto son vane, instabili er transitorie l'apparenze delle cose mortali . Restati adunque Signori di dinerfe terre già poffedute dalla Contessa, & da i loro maggiori, pofarono il fergio loro in Reggio, & ne fuoi contorni : percioche vi hebbero, oltre alla città: quattro castella in particolare, fabricate già dalla Contessa, sopra quattro colli dell' spennino, si come apparisce ancora sopra la porta di Bibianello , in questa inscrittione. Castrum Biblianelli Comitiffa Matildis opus . percioche l'vno fu chiamato Bibianello , l'altro Cafteluetro, dal quale come scriuono alcuni, discende in Modona la famiglia de (aftelnetri, chiarifsima a di nostri per la virtù di Lodonico, il terzo Montezano, & il quario Monteluzzo. Oltre a ciò tennero castel Tedaldo fabricato da Tedaldo, sudetto il quale edifico ancoil monistero di S Benedetto in Padolirone ful Mantonano . Tennero etiandio Gesso , le cui vestigie appariscono ancora, & fono chiamate al prefente fotto nome della villa di Dezzano. Hebbero questi Signori per le feditioni civili lunghi, & dinerfi tranagli. da loro fiedditi & cittadim: da i qualt furono fotto fpe:ie di liberta, più volte cacciati & rimeffi in stato da Fogliani che s'impadronirono d'effa città . conciofia che

Orlando figliuolo di Bonifatto Marchese di Reggio, nelle riuolutions del popolo follenato da fuoi anerfari, perde la città ritenendo folamente le caftella con Canosa insieme . Con tutto ch'egli fosse buomo di gran cuore & firmato molto in ques tempi , si per il suo valore,

come anco per quello di

Anni di Guido suo figliuolo, ch'essendo celebre nella Lombardia per sapienza er per illustre cognitione di cofe di ftato , l'anno 1165 .fu con mol-Christo. ta sua gloria chiamato da i Bolognesi , perche egli li componesse un Pna importante discordia ch'era nata fra loro . & fuil primo Podestà che hauesse giamai la città di Bologna . Di costui vscirono intorno all'anno 1 140. Albertino , &

1144 Orlandino, il quale trouandofi Gouernator di Reggio, fu mandato Ora tore a Principi di Ferrara dalla communità che si diede alla dinotione di essi Principi. nella consegnation della quale , il Pigna introduce vn ragionamento fatto all'Estenfe , pieno di concetti molto fodi , & ginditiofi; & conformi alla qualità di questo huomo eccellent

d'ingegno & di consiglio . percioche l'anno 1290.

1290 Guglielmo nipose d'Oslandino per Albertino suo fratello : co suoi seguaci & adherenti , ricuperò la città ch'era caduta fotto la Signoria de Fogliani, col mezo de Bolognesi, ma non si vedendo modo di poterla tenere : fu come s'è detto , confegnata a gli Estenfi . da i quali

Bonifatio figliuolo di Guglielmo fu fatto Canaliero con folennissima pompa secondo che si vsaua in quei tempi. Di Bonifatio su figliuolo

Albertino che fu padre di

1360 Gabriotto l'anno 1360. Coffui grande & riputato huomo, & Signor di sutto lo Stato paterno, venendo a morte lasciò

Alberto, & Baccarino; a quali piacque dopo il padre di riconoscere. ogniun d'essi la parte sua. Perche fatta la diussione fra loro, ad Alberto tociò Castel Tedaldo, Casteluetro, Montezano, Bianello & Monteluzzo. mad

Baccarino venne in forte Canoffa con altri luoghi appresso, & oltre a questo 27. villaggi molto ricchi presso à Modona & Reggio . Di co-

Stur restà berede come folo figlinolo

Simone , fin dalla fua fanciullezza ammaestrato nell'arte della militia, onde rinfel notabile huomo del tempo suo. Conciosia che guerreggiando il Duca Filippo Maria Visconte, per la ricuperatione del juo ftato, si preualse molto dell'opera sua, essendo Simono. obligato di feruirlo con quattrocento lancie, & esso Duca all'incontro di mantenerlo nel juo Stato. Indi passò fotto le bandiere della. Rep. Usnitiana con honorata condotta di huomini d'arme. Nel qual feruitio, hauendo facomo V rbano fatto ribellar la città di V crona , questo huomo illustre , la ricuperò con incredibil valore, il giorno sequente dopo la ribellione, con tanta gratia de Veronesi & della Republica

Anni di publica, che hebbe sitolo di padre & di Confernatore d'essa città .

Christo. La quale lo astrinse di maniera ( piacendo anco a lui il paese, gli buomini, & la città) che vi elesse il suo domicilio. Fece per tan-

1414 to equifo l'auno 1414 d'un vicco podere vicino a Villafranca, 1432 desto Grezano. Et l'auno 1432. Sigismondo Re de Romani gli dicde amplissmi priuslegi, non pure in Canos acco mero, & misso Imperio,ma anco in 27 ville als intorno, & nel Grezano in Paderno, in Causano, in Foutato, & in Fano. Di questo restò

no, in Causano, in contato, & is rano. Di quejto rejto Bacçarino Secondo , che di Caterina figliuola del Conte Bartolomeo Arcelli, principalifi. in quella età di Piacenza, procreò

Galeazzo, valorofo buomo nella militia, nella quale hebbe carico di condotta di huomini d'arme, habitando per lo più nella città di Ferrara presso al Duca Borso, dal quale hebbe in dono, l'anno 1 464 poseffioni amplissime, & case regie in Ferrara con privile-1464 gi & efentioni importanti , i quali non folamente gli furono poi confermati l'anno 1470. dal Duca Hercole successor di Borfo, ma grandemente ampliati , & diftefi ne fuoi difcendenti cofi in Ferrara, come anco in tutte le ville sul Modonese. Et percioch'egli era d'animo molto vino & suegliato all'honore, & grandemente desideroso di gloria , su sommamente amato da i Re di Napoli , da i Principi di Mantona , di Bologna, & di Faenza, & da quali tutti i potentati d Italia, ma fopra tutto fu tenuto in gran pregio, dal fantissimo, & religioso giuditio dell'Arcimboldo Arcinescono di Milano, & poi amplissimo Cardinale suo Strettissimo congiunto & parente. Del quale imitando le vestigie nel culto di Dio , come buomo catolico & pietofo , edificò vna Chiefa in vna sua villa , & vicuperò un'antico inspatronato della casa nella chiesa catedrale di Reggio , in vna cappella, nella quale era sepolto il vecchio Baccarino fuo ano, er riftaurata er ornata riccamente, la accrebbe. & ampliò di molto maggiore entrata . Ma l'anno 1504. venuto a morte, oltre molte altre dispositioni fatte da lui intorno alle cose sue, mostrò manifestamente la sua religiosa intentione, lasciando legati diversi ad pias causas , fra quali volle che i frati di S. Agostino in Modona, hauesero alcune sue case & horei, accioche vi poteßero edificar la chiefa, & il convento loro.

Bartolomeo fuo fratello, non punto minore in guerra, et illustre per molei ornamenti della natura, fu condostiero di huomini d'arme... della Republica Vinisiana l'anno 1459. Et di vna figlinola nata di Gian Francesco Viberti Fiorentino, co di Bianca Gongaza sua mo-

Anni di gliegenerò fei figliuoli fra femine & mafchi, de quali Christo, Dorotea, s'applicò fanciullesta al femigio di Dio . Coftanza, fu collocata d Sigifmondo Rangone l'anno 1497.

Luigia bebbe marito della cafa Gonzaga. & de mafebi , fu Baccarino Terzo , la cui donna fu Teodofia Nogarola famiglia illustre

Baccarino I erzo, la cui donna fu I codofia Nogarola famiglia in Verona.

Simon Secondo condettiero del Duca di Calauria, l'anno 1492. & in occasione, serui il Re di Napoli honoratamente. Dimorana in Ferrara. & in quei tempi che ardena la guerra per lo moto di Carlo V 111. che pochi anni inanzi era disceso in Italia, militò per i Vinitiani l'anno 1501. fotto il Conte di Pitigliano. L'anno poi 1516. Lotrech Stimando molto il valor suo, diede espresso ordine al suo esfercito, & a capi di quello che per nessun modo donessero danneggiar , ne molestare i beni del Conte Simon in qual si voglia parte d'Italia, ma riguardarli come cose di buomo eccellente, er meriteuole per le sue rarissime qualità, di essere bonorato, & rispettato etiandio da nemici. Indi a 3. anni fanorito dal Principe di Mantona: fu infieme con Lodouico fuo fratello con molti fegni di amore & di cortesia , esaltato da lus , & fatto esente . Ma postofi à riposare in Grezano luogo diletteuole & amenissino quanto più si possa desiderare, vi costrusse vn bello & regio palazzo, nel quale con nobile, & splendida liberalità accogliendo i forestieri che vi passauano & spetialmente i Principi, gli corteggiaua con mirabile esempio d'animo veramente reale. Nel qual costume innecchiati i suoi discendenti , tengono ancora quell'oso honorato in rimembranza di quello buomo, & in fegno della loro innata corte-

Lodouico fratello de i predetti. Cofini per la fina illustre, e inustrata grandezza d'animo, rinono a tempi nostri l'antico bonore della
famiglia Canossa mimo, rinono a tempi nostri l'antico bonore della
famiglia Canossa mimo rinono della
de. Percioche per lunga esperienza pratico delle cose del mondo,
hauena imparato con grane e e espedito ingegno, a prontamente,
esquir l'imprese grandi che gli erano imposse. Di modo che diuena
to famoso per la mirabil prudenza sia, e per la prontezza del
suo vinacissimo ingegno; poi che bebbe per alcun tempo operando acquistata la gratia della Corte d'rivino: verissimo ricetto,
nell'etd sua, della virti e e del valore, e di quella di Roma, Papa
Giulio Secondo, vago de gli hommin grandi, e e si allora intrigato nell'armi, disendena le ragioni di Santa Chiesa: conosivito il

Anni di Christo valor di questo buomo , gli diede l'anno 1512. la Badia di Santo Andrea di Bosco di S. Apollinare in Canossa, con animo se vineua d'inalzarlo al supremo grado del Cardinalato. Ma essendo Giulio venuto a morte & foccesso in suo luogo Leone: entrato nel medesimo disegno & creatolo Vesc. di Tricarico lo mandò Nuntio presso al Re Francesco per trattar allora i graussimi duffart che correuano fra Carlo U. & quel Re guerreggianti infieme per l'Imperio del mondo. Nel quale officio portandosi egregiamente bebbe il Vesconado di buona & ricchissima rendita, di Baius in. Francia , dal titolo del quale fu poi sempre chiamato Monf di Baius , di maniera che fodisfacendo a quel grandiff. Re che l'ammiraua, & amaua internamente, Leone, mandando il Cardinal Bibiena in Francia, lo raccomando caldamente per breue a Lodouico: come quello che sapena quanto esso potena sperar di fanori, col mezo di Lodonico, tanto honorato & offernato dal Re . Onde con liberalifime gratitudini & dinerfe , dimostro più volte l'animo suo, & lo fece esente fat Modonese & sul Reggiano riconfermando l'anciche scritture in questa materia de i Ducht di Ferrara & dell'Imp. Maffimiliano. Adriano Sefto parimente ftimando grandemente la fua virtà , mandando fuoi nunta in Francia, toglieua il braccio di Lodonico presso al Re per suo ainto, & per breni publici lo ringratio più volte de gli importantissimi seruiti fatti da lui più volte per beneficio di S. Chiefa . & Clemente V 1 1. focceffor d'Adriano lo fauort grandemente. Ma l'anno 1527. memorando per lo sacco infelice di Roma , Francesco lo mandò ambasciador residente presso alla Rep Vinitiana: done non pure il Re medesimo ne ritraße da lui felicemente tutti quei seruigi che gli tornarono a beneficio, ma la Rep. isteffa lo amò, lo honorò, & lo gratificò straordinariamente come huomo celeberrimo & che in quella Rep. foße Stato per molti anni auanti fenza alcuna effempio. & i Pontefici , quasi come lor consultore se ne preualeuano marauigliosamente presso alla Rep. ritrahendone col suo mezo satisfationi & fauori. Condottosi poi a Verona, mentre che la Corte Romana lo riguardana con occhi benigni & sospirana l'absenza sua piena di desiderio di introdurlo nel suo facrosanto Senato , venne a morte con vniuersal dolore & mestitia di tutta Italia , di Francia, & particolarmente di Roma & di Vrbino. La quale egli fece santamente hauendo lasciato molti legati per gran sommadi danari ad pias causas , per l'ono de quali si fabrico poi in gran. parte

parte il (oro della chiesa cattedrale di Verona, done egli su seppetlito, vi vi reggonole sue insigne. de quai legati su siccutore, vi commessi quel samos sona Mattheo sisterti Vescou do Verona, il cui nome su celebrato da tutti i buoni, al quale Lodouico lasciò, notabil somma d'argentarie: vi su paramenti vi altri ricchi arnessi ecclessivi per lo culto di Dio. Ei nel suo notando simerale, su bomorato dell'oration sunchre da Bernardino Donatt Veronesse, dettissimo vi celebre huomo m quel tempo, vi di molto grido sira i letterati.

Calcazzo Scondo, figliuolo di Baccarino Terzo, & nipote del deto Monfig. Lodonico: notabile buomo nell'età fina: lafcio per fina memoria, lo bonorato & gran palazzo el egli fece in Verona, cheboggi è posfeduto de babitato da faoi figliuoli, i quali gli nacquero d'Ijabella figliuola di Lodonico Guerrieri Mantonano, albora Luogo-tenente Generale di Federigo Duca di Mantona, & d'una delle Simporti de l'accessiva del segmente de l'accessiva del segmente del segmente del poste del segmente del segmente del poste del segmente del segmente del poste del segmente de

gnore di Correggio .

Ciulia sorella di Caleazzo, donna veramente ilustre per notabil valore per nobilistimu costumi, & per eccellente gomerno rarussima essingolare, su sommamente ruevita es- amata non pur da suo i
propri, ma da tutta la città di Verona. la quale ancora conserva homorata memoria della religione, della pudictia della manssetudine, esdella grandezza del suo pellegrimo intelletto, come persona esemplare est degna di viuere eternamente. Et sa conforte del Conte Oregorio Buulacqua, al quale partori il Conte Mario, degnissimo si
gliusolo di cost veneranda matrona. Percioche, mentre sirviusmo, e
conossituto es homorato da i virtuossi di vand si voglia prossituti
n qual si voglia prouincia, come loro alumno es protettore, risplende
per siudio, per liberalità, per valore, es per ogni altra eccellente
qualità con mola tode del suo charissimo nome.

Leonora forella di Giulia hebbe per conforte Giorgio Allegri ricco & nobile huomo.

Bartolomeo suo fratello, venne a morte nel fior della sua giouanezza, &

Girolamol' vitimo de predetti, il quale notabile per lettere, & per dottrina, datofi alle cofe di Chiefa, confegul dal Vefcowo di Baust fuo Ziofe Badie di S. Andrea del Bofco & di S. Afollinare di Canofia. Et l'amo 1530, fu faito Decano della chiefa di Baius da Papa Adriano Sefio. Et mentre ch'egli camana a gran pafis per la strada della virth, all'acquisto di molti meriti con janta Chiefa.

Anni di Christo valor di questo buomo, gli diede l'anno 1512. la Badia di Santo Andrea di Bosco o di S. Apollinare in Canossa, con animo se viueua d'inalzarlo al supremo grado del Cardinalato. Ma esendo Giulio venuto a morte & foccesso in suo luogo Leone: entrato nel medesimo disegno & creatolo Vefc. di Tricarico lo mando Nuntio presso al Re Francesco per trattar allora i graussimi duffari che correuano fra Carlo U. & quel Re guerreggianti infieme per l'Imperio del mondo. Nel quale officio portandosi egregiamente bebbe il Vesconado di buona & ricchissima rendita, di Baius in. Francia , dal citolo del quale fu poi sempre chiamato Monf di Baius , di maniera che fodisfacendo a quel grandiff. Re che l'ammiraua , & amaua internamente , Leone , mandando il Cardinal Bibiena in Francia , lo raccomando caldamente per breue a Lodonico: come quello che sapena quanto esso potena sperar di fauori, col mezo di Lodouico, tante honorato & offernato dal Re . Onde con liberalifime gratitudini & dinerfe , dimostro più volte l'animo fuo, & lo fece efente fet Modonefe & ful Reggiano riconfermando l'antiche scritture in questa materia de i Duchi di Ferrara & dell'Imp. Maffimiliano. Adriano Sefto parimente ftimando grandemente la sua virtà , mandando suoi nunta in Francia, toglieua il braccio di Lodonico presso al Re per suo ainto, & per breui publici lo ringratio più volte de gli importantissimi feruiti fatti da lui più volte per benefitio di S. Chiefa . & Clemente V 11. focceffor d'Adriano lo favort grandemente. Ma l'anno 1527. memorando per lo facco infelice di Roma , Francesco lo mandò ambasciador residente presso alla Rep Vinitiana: doue non pure il Re medesimo ne ritraße da lui felicemente tutti quei seruigi che gli tornarono a benefitio, ma la Rep. istessa lo amò, lo honorò, & lo gratisicò straordinariamente come huomo celeberrimo & che in quella Rep. foße Stato per molti anni auanti senza alcuna essempio . & i Pontefici , quasi come lor consultore se ne preualeuano maranigliosamente presso alla Rep. ritrahendone col suo mezo satisfationi & fauori. Condottosi poi a Verona, mentre che la Corte Romana lo riguardana con occhi benigni & fospirana l'absenza sua piena di desiderio di introdurlo nel suo sacrosanto Senato, venne a morte con vinuerfal dolore & mestitia di tutta Italia , di Francia, & particolarmente di Roma & di Vrbino . La quale egli fece santamente bauendo lasciato molti legati per gran sommadi danari ad pias causas , per i vno de quali si fabricò poi in granparte

parte il (oro della chiefa cattedrale di Verona, done egli fu feppel-lito, y rufi reggonole fue infegue. de quai legati fu escutore, y commessiaro quel samos los ana Mattheo giberti Vescuo di Verona, il cui nome su celebrato da tutti i buoni, al quale Lodousco lasciò, notabil somma d'argentarie: & di paramenti & altri ricchi arnesse ecclessistich per lo culto di Dio. E nel fuo notando funerale, su bonorato dell'oration funcbre da Bernardino Donati Veronese, dottissimo & celebre huomo in quel tempo, & di molto grido fra i letterati.

Galcazzo Scondo, figliuolo di Baccarino Terzo, & nipote del detto Monfig. Lodouccio: otobiele homo nell'età fua: laficio per fuentimora, lo bonorato & gran palazzo ch'egi fece in Verona, cheboggi è posfeduco & babutato da fuoi figliuoli, i quali gli nacquero d'Ifabella figliuod ai Lodouco Guerrieri Mantonano, allora Luogotemente Generale di Federigo Duca di Mantona, & d'yna delle Si-

gnore di Correggio.

Ciulia sorella di Galeazzo, donna veramente illustre per notabil valore per nobilistruccifumi e per eccellente gonerno razistrua de
singolare, su sommamente ruerita de mata non pur da suo repri, ma da tutta la città di Verona. la quale ancora conserva honorata memoria della religione, della pudicitia, della mansierudine, de
della grandezza del suo pellegrino intelletto, come persona esemplare de degna di viuere eternamente. Et sa consorte del Conte Gregorio Beulacqua, al quale partori il Conte Mario, degnissimo si
gliusolo di cosi veneranda matrona. Percioche, mentre sirviumo,
conosciuto de honorato da i virtuosi di qual si voglia prossifica, in
qual si voglia promuncia, come loro alunno de protettore, rissiende
per siudio, per liberalità, per valore, de peroqui altra eccellente
quali a comosta loda del suo charissimo nome.

Leonora sorella di Giulia hebbe per consorte Giorgio Allegri rieco & nobile huomo.

Bartolomeo suo fratello, venne a morte nel fior della sua gionanez-

74,0

Girolamo! vlimo de predetti , il quele notabile per lettere , & per dottrina , darofi allecofe di Chiefa , confegui dal Vefowa di Bauus fuozio, le Badie di S. Andrea del Bofo & di S. Apollinare di Canofla. Et anno 1510- fu fatto Decano della chiefa di Baius da Tapa Adriano Sello. Es mentre ch'egli caminana a gran passi per la ŝtrada della virità, all'acquisto di molti meriti con janta Chiefa.

Anni di per falire alle principali degnità ch'ella suol dare à gli buomini di Christo. valore in premio della loro virtù: venne a morte di età di 24. anni, 1526 del 1526.

Ma del predetto Galeazzo Secondo,& della conforte I fabella, difeefeefero Violante illustre & chiara doma,& di nobile & pellegrino ingegno, la quale fu data per moglie al Conte Federigo Sarego valo-

1550 roso & gentil Signore l'anno 1550.

Lodouico Secondo suo fratello, ornato & polito Caualiero: dispensando la giouenia sua in belle & correse creanze su gratussimo as rancese O Duca di Mantoua, da spresent Duca Guglichmo, nella corte de
quali dimorò per un tempo amato, honorato de rinerito da ogni v-

1559 no. Et l'anno 1559 bebbe honorata condotta di fanteria dalla Republica di Genoua che li dicede anco titolo di folonello. Serul parimente ela Republica Unitiana contesfe de valoro famente, fopra le paladine: nel Generalato di Marchio Michele, en nell'ultima guerpaladine: nel Generalato di Marchio Michele, en nell'ultima guerpaladine.

1570 ra,l'anno 1 570. per le cose di Cipri contra i Turchi.

Girolamo Secondo fratello di Lodonico: dilectandosi anco esso della militia & delle corti: s'up remolti amii in Ferrara presso al Duca Alsonso che viue al presente. col quade essendo allono Principe, siu anco in Francia al serutio di Henrico Secondo. «Mas anno 15 60 tolseper donna Creusa sigliucola di Scipio Costanzo illustre Condostiero di buomini d'arme della Republica Uinitiana: della quade si troua bora intorno, belli & bonorati sigliuoli, con speranza di splendida rivissita.

Baccarino Quarto suo fratello venne a morte in età giouanile .

Claudio fratello di Baccarino: il quale con humanità, & con doleczza piegando le volonia de prinatti, astrigne i fuoi cittadini a fasse
interire o amare. conciosa che aspirando al beneficio non pur comune, ma de particolari amici & dependenti ancora, ha posso &
pone continouamente ogni fuo studio, & penssero a gionare. ottiene spesso dalla Patria i principali ossica deginità del suo gouerno:
nel quale vigilantissimo custode della pace & desa tranquistità sopsice bene so, so quelle dissenze & questioni, che sogliono auenne
per occasione de gli animi o seditosi, o non molto ben compossi: fra
i cittadini.

Paolo fratello di Claudio: non punto minor de figlinoli di Galeazzo si è dilettato sommamente delle giostre, delle barrere, & di somiglianti cosse attornamenti: nelle quali riusfendo valoroso & pregiato molto: bebbe bonorata lode di Caualiero leggiadrissimo &

COTAZ-

coraggiofo, & essendo Sig. di soutssimi costumi, nobili, & gratiosi, nelle conucriationi, è maranigiosimente amabile & grato motico, onde costruando nome integerirmo di gentissimo signover ogni mo lo desidera come gratusso, & dokec. Ha per donna Lelia siglinola del Conte Francesco da Fermo, & di Cornelia Cornara nobilissima gentidonna l'intiana.

Cirofratello di Taolo, pieno d'innitto vigor d'animo bellicofo; efercitan dole forze dell'ungegno ne precetti della multita: a sicendeua a gradi honoratt di tiloli Ilufri a qual a spirava con intenfo ardor se l'anno 1570. 1570. La morte non l'aßalua nell'armata della Rep.V initiana, fu la quale fenendo con molti altri gentilhomini, il fuo Principe naturale, mantenendoli del fuo proprio, speraua di apparecchiarsi amplif simo campo alla futura gloria per actrescer lume & filendo e alla

fua famosa prosapia. Tedado t vitimo de predetti fratelli mancò sul siorir della speranza & de gli anni. V sci medesimamète d' vn Ricolò che visse l'anno 1469. vn'Alberto che su padre, di Tedaldo, il quale procreò vn'altro

Alberso valoroso es nobil soldato il quale tronandos sul l'armata della Rep. contra il Turco: portandos valorosamene contra i Turchi nella giornata del 71. non solamente suferito, ma vi perde vo occhio per lo colpo d'una frecciata. Es di questi su sigliuolo Alberto che vine in Reggio.

#### Signori Alidofi.

Cofa degna di commiferatione, che quessa nobiliffima & antichfima famglia da quale ha per motti anni, fignoreggato la città d'Imola & di Forli con motte altre casiella appresso, nella Romagna (done Cefare Aludoso fu Sig. di Pondi & di altri luoghi importanti) habbia non

folamente veduta l'interito suo nella pirsona di Lodouco, ma si sia quasi estivita la memoria di quell'Principato per la poca cura de gli Scrittori, ne quasi starfimente, quantisaque in più luoghi delle bistorie, si troua alcuna cosa de gli buomni di questa stirpe. Noudimeno nel lunghezza di tempo, nel trascuratezza dell'altriu penna ba potuto fare, che non sia pastato il nome di alcun ni de suoi Principi a tempi nostri con tutto che ci sano ancora di quel sangue alcuni Signori, i quali esendo bonorati de illustri.

Anni di Christo.

rappresentano a un certo modo, la grandezza de loro antenati. Dicono l'antiche scritture di questa casa, ch' vn Costan'ino Aridosio, Senatore & Scriniario di Giustiniano Imperadore, fatto Capitano di vna groß armata di galere & di naui , venne in Italia in aiuto di Bellisario contra Gothi , & che per dono del predetto Imp. possede in Toscana alcune terre nell'alpi. Et a questo proposito allegano Procopio nel libro della guerra de Gothi. il qual dice che Costantino hebbe un fratello chiamato Amerigo. Et da questo fo-Rantino derinano la loro discendenza. Conciosia che tirando i soccessori di mano in mano fino all'anno 1207. si fermano in duc fratelli , l'ono detto Malgarito , & l'altro Midufio , il qual fu bisanolo d'on'altro Alidosio che fu padre di Lippo , dal quale pscirono i Signori d'Inola fino a Lodonico che fu l'ultimo l'anno 1424. Altri poi sono che danno il principio della casa intorno all'anno 935, nel quale si tronò in Rauenna S. Romoaldo della famiglia nobile de gli Honesti , cognominati Duchi. Percioche fra dinersi fratelli che egli bebbe dicono ch' vno chiamato Hala. fu fondatore de gli Alidofit non solamente in Rauenna, ma nella Romagna doue furono assoluti Signori di città, si come attestano il Franchino & il Ferretto allegati da Hieronimo de Rossi in quelie parole. Romualdi quoque fractes, nobilitatem domus retinentes, ac eius dignitatem amplitudinemque conferuantes, cum eorum vnus Hala, alius Dux appellaretur, Ferretus, & Franchinus putant inde Halidosiain domum , cui nunc Alidolia, corrupta voce cognomentum est. Et Fori Cornelij, aliorumque oppidorum in Flaminia dominatum habuit , originem duxiffe &c. Ma in qualunque modo fi fia , chiara cosa è, ch'ella è antica & honorata di insegna: percioche ella porta l'Aquila Imperiale. Trone che effende la città di fmola caduta, dopo la declinatione dell'Imperio, fotto il gouerno de i Longobardi, liberata da Carlo Magno che eftirpò la lor Signoria, venne fotte à Bolognest che diventarono potenti nella Romagna. Ma l'anno 1272. effendo Pietro Alidofio cognominato Pagano, potentissimo per adherenze & per ricchezze, collegatofi con Azzo Estense & con aleri Principi circonuicini , scacciati i ministri della tittà, se ne sece padrone. Ma non hauendo potuto durar più di vn'anno, spinto fuori da Bolognesi, la Signoria ritornò al gouerne loro . Et fette a quel modo fino che nacquero le fattioni de Gian Beccari & de leremei, per le quali contendendo i Bolognefi

fra loro con grauissima guerra cinile, Federigo Secondo tolse loro Imola con molte altre castella . Ma non molto Stante , Alidoso che era successo à Pietro, pnite le forze sue con quelle di Minardo Pagano l'anno 1292. vientrò incosi felice punto , che i suo: successori continouarono (quantunque con dinersi trauagli) fino all'anno 1424. Ma l'anno 1327. che furono 25. anni dopo Alidofio , Ricciardo fratello d'Alberghettino , poffedendo egli Faenza . & banendo mano col fratello in Imola , condottoui effercito parse de suoi fauoriti, & parte delle genti del Legato Cardinale che si trouaua in Bologna, se n'andò a Imola. Ma il popolo lenatosi aromore , venne alle manicon Ricciardo, & con le genti del Papa. le quali facendo refta, & effendo fauorite da gli Alidofi, & da i loro fedels, feonfistero & roppero il popolo di Imola, con molto danno della città. Di maniera che Ricciardo indi a 3. anni per mantenimento del suo stato, si vni con la Lega, che si fece da diuersi Signori d'Italia, contra le forze dell'Arcinescono Principe di Milano. Si confederò etiandio co Principi di Rauenna l'anno 1353. Roberto Alidofio, fig. di Lippo, the dicono che fu fecondo Signore. A coftui Papa Clemente feriue d'Auignone a 23. di Gennaio. intorno alla Signoria d'Imola. Et l'anno 1251. ferine Matteo Villani nel primo libro a cap. 77. Bernarbò Visconte, che era in Bologna per l'Arciuescoup strinse i Bolognesi & mandò a por l'ofte a Imola. I due quartieri della città , & egli vi andò in persona con 800. Caualieri , & seceui venire il Capitano di Forlì con la sua gente a piedi & a cauallo. & venneui M. Giouanni Manfredi Tiranno di Faenza, con la fua forza. Il Signor di Rauenna, & gli Vbaldini, & affediarono intorno con più capi. Guido de gli Alidogi Signor di Imola Guelfo, & fedele a Santa Chiefa, hauendo fentito questo fatto dinanzi , & richiesto i Fiorentini , & gli altri Comuni & Signori amici di Santa Chiefa di aiuto, & non hauendolo trouato per paura che ciascuno haueua d'effendere ii Biscione, come huomo franco & di gran cuore, s'era proueduto innanzi che l'affedio vi venisse, di molia vettouaglia. Et per non moltiplicare spesa elesse centocinquania Caualieri di gente d'arme, & trecento masnadiert Toscant tutti nominatt . & con questi st rinchiuse in Imola, & fece intorno alla città due miglia abbatter case & Chiese, & quanti edifici vi erano , perche i nemici non potessero hauer ridotti intorno alla

Anni di Christo. alla terra. & cofi francamente riceuette l'affedio , acquiffato honore di franca difesa sino all'escita di Maggio 1351. &c. Et l'anno medesimo scriuc F. Aleandro , che Lippo & Alidosio furono inuestiti Vicary della Chiefa, dall'Abate di Marfilia Legato del Papa in Italia, il quale fanori parimente il sudetto Roberto. Et l'anno 1373. Beltrando Terzo Signor di Imola, chiamato da diuerfi altri Beltramo, figlinolo chi dice di Lippo, & chi di Roberto, famoso per la giornata fatta co Mantonam l'anno 1330. nella qualegli fracaß & roppe di maniera, che perderono gli alloggiamenti , è fatto dopo la morte d'Azzo suo fratello , Vicario d'Imola da Papa Gregorio Undecimo, a 7. di Setiembre effendo allora il Papa in Villanoua nella Diocesi d'Auignone . Onde apparisce che AZzone foffeil maggiore. Del quale Azzone, Mattheo Villani fa

memoria nel 9 lib a cap. 74 dicendo.

Per lo sospetto cresciuto a M. Giouarni di Messet Bernarbò , prese l'accordo, & concedette alla Chiesa Bologna con queste conuegne. Che il Legato pagasse interamente i pronisionati & soldati di ciò che douessero hauere in fino al di che ei rassegnasse Bologna, & che in cambio di Bologua hauesse a sua vita libetamente la Signoria della città di Fermo & di suo contado & distretto. & che fosse titolaro per lo detto Marchese della Marca. Et in sostanza soccedette l'accordo; Et per sicurtà di fermezza d'una parte & dell'altra il Signor di Bologna mise nella Città di Fermo M. Azzo de gli Alidogi da Imola con gente d'arme come amico comune. Et del medesimo Azzo si legge , che fu fatto Caualiero da Gometio Albertino nipote del Cardinale Fgidio Legato del Papa in Italia, per hauersi egli portato valorosamente in vna giornata che si bebbe con Bernarbo Visconti l'anno 1361. Et l'anno 1388. Beltrando prefato su inuestito d'Imola da Papa Vrbano Sesto a 15. di Settembre, & la data dell'imnestitura fu in Lucca. Et tre anni dopo Bonifatio Nono conferma il medesimo in Roma, a 1 5. di Gennaio, Et finalmente l'anno 1399. morio Belirando, focce-

1399

1388

de al gouerno Lodonico suo figlinolo. Al quale si tronano scritti dinersi Breni da dinersi sommi Pontefici , cosi inuestendolo del suo dominio come anco imponendoli diuersi carichi, secondo ilbifognoloro. Percioche nel predesto anno Bomfatio Nono l'inneste in Roma 4 20. di Settembre, & l'anno medefimo lo riconferma il primo di Marzo. Et l'anno 1401. il medefimo Papa lo inne-

fle di nuono sotto il sesto di Febraio. Lo stesso fa Papa Gionanni XXIII. due volte, l'vno l'anno 1413. il primo di Luglio, & l'altra l'anno 1414.a dicci di Maggio . Et l'anno 1422. Papa Martino Terzo, rinoua l'inuestitioni de fuoi anteceffori nel detto Lodonico a venti di Febraio . Et l'anno 1424. rafferma l'isteffo in Fiorenza , fotto il ferte di Maggio . I quai tutti Pontefici scriuendo , gli danano questo titolo. Bonifatius Epifcopus femus feruorum Dei, dilecto filio nobili viro Lodouico de Alidolijs militi in noftra ciuttate Imolenfi, pro nobis & Romana Ecclefia in temporalibus Vicario, salutem &c. Gli comanda etiandio, che paghi ogni anno 1000. fiorini a Nicolò Sommaripa suo famigliare. Et oltre a ciò gli manda Carlo Malatesta per suoi importanti daffari. Et Papa Giouanni Vigesimoterzo l'esorta a prender l'armi contra i nemici di Santa Chiefa . Et Martino Terzo gli impone che ricuperi la città di Bologna & l'altre castella per San: a Chiefa. & commette al Legato della Marca che gli somministri ciò ch'egli domanda per questo effetto. Onde Lodonico affaticatofi molto a prò della Chiefa, il detto Pontefice gli rimette come a benemerito vn censo chi egli pagana alla camera Apostolica. Et Galeazzo Maria Duca di Milano, scrinendo del medesimo Lodonico, allora ch'egli lo riceue per suo raccomandato dice.

Ioannes Galeaz. Dax Mediolani &c. Papia, Virtutumque Comes, ac Pifarum, Senarum, & Perulia Dominus &c. Specialiter ad accipiendum nomine nostro ac Inclitorum nostrorum hæredum & descendentium nostrorum, Magnificum filium nostrum chariffimum Dominum Ludouicum de Alid fijs Imola &c. Dominum & Vicarium Generalem , Sursque filios & haredes &c. of questo s'aggiunge ch'il detto Lodonico fu fatto nobile Vinitiano l'anno 1398. foito il Doge Antonio Veniero nel cui prinilegio si vede ch'egli su figlinolo di Beltrando, perche vi si legge. Vnde cum Mag. & potens Dominus Ludouicus de Alidotijs ciustatis Imola &c. Dominus Generalis, natus recolenda memoria Mag. D. Bertrandi de Alidolijs &c. Onde Michele Steno Doge foccefor del Veniero lo raccomanda come suo cittadino alla Republica di Fiorenza con queste parole, per vna lettera Ducale, al cui tergo si legge. Mag. & potentibus Dominis Prioribus Artium & Vexili feio luftitiz P. puli & Comunis Florentiz, & di dentro. Magnificis &c. Pro parte filij nostri charissimi, atque ciuis Magnitici D. Lu-

1400

douici

Anni di Christo. douici de Alidofijs Imolæ, &c. Per eius Oratotem eft nobis nuper expositum quod ipse, slauts, & loca sua, a quibussidam læduntur vehementer & indishte moleslantur. Et cum ipse D. Ligam & confederationem hibeat veasserir, cum excella Mag. V. cum Mag. Communitate Buoniæ, Magnificis Domons Paduæ, Marchione Estensi, & Estorgio de Mansfeedis, ocs contantianer, cum mustumode subuentionibus & succus ún indegest, ve placetet nobis ipsum D. & Statum suum Magnificentæ V. strastius commendare: propterea denotate decreuimus vobis &c.

Et Tomaso Macenigo Doge che soccesse allo Steno, si intermette.
fra Lodouteo, & Obrzo da Polenta Signor di Rouenna accioche
Obrzo lo sonegnada frumenti, de quali Lodouteo allora patina difigio. & frafaltre parole della lettera Ducale si legge. Quatenus de requisitas bladis velit Vestra Magnitudoni, complacere.
Et quia contemplatione Mag. V. cui getimus benevolentiam

fingularem &c.

[6]hu l'anno 1399. esendos alienato dalla obedienza della Chiesa, & adherendo al Duca di Milano, assalto dalla lega, sin facciato da Baldassa (6)sa Cardinale & Lega odo Santa Chicl. ma alla sine futto accordo con lui, lo restuta nello stato i anno 1405. & gli diede buona condotta di soldati. onde portandosi ottimamenne sitete in pace sino che nacque la guerra del Duca di Milano co Fiorentini, per la quale si missi fozzopra tutta la Romagna & per cazion della quale ando in rouna la simiglia Adisossi. Ma accioche meglio aintenda l'origne & la cagione di questo fatto sacendori alquanto più a dietro, racconteremo con l'atuto del Biondo da Forsì, il soccesfod i tutta la bissoria.

e gli offesi dalla Lucretia, banessero luogo ribellandosi, done ricorrer sicuramente : Da questo fatto ne nacque fra i Forlinese vn comun disparere fra loro medesimi, conciosia che alcuni teneuano da Caterina , & alcuni altri giudicando che col mezo d'>na donna non si poteffe fuggire il male d'on'altra donna , si diedero a Fiorentini. Ma hauendo costoro ricercato più volte i Fiorentini che non offendesscro gli Imolesi che s'erano dati loro , i Forlinefi forinoltarono al Duca Filippo, ilquale tutto altiero per l'acquisto della città di Genona aspirana all'Imperio d'Italia. Et perche gli riuscisse il disegno, pensò prima di muouer guerra a Fiorentini, & per coprire il suo disegno, auanti che scoprise l'animo suo , vsò quest'artificio. Eg li mandò ambasciadori a Lucretia , i quali le ricordarono che quantunque la gente Ordelaffa foße Stata sempre amica de V:sconti, che però Giorgio suo marito come ella. sapena, gli era stato amicissimo: onde per questo le promettessero per nome del Duca ogni fauor & aiuto per mantenimento & fostegno del fanciullo done anenise il bisogno. Ma la donna che hauena ogni speranza ne Fiorentini, dando parole per parorole, non rifintò l'oblationi del Duca, ma rispose che si sarebbe sernita delle sue promesse quando fosse tempo. Su quella occasione il Duca Filippo, confidatosi nell'amicitia di Nicolò Marchesco Estense mando a Lugo 400. canalli sotto il gonerno di Cecco da Montagnana, il qual castello era tenuto dal Conte Lodonico da Cunio, fotto la protettione del Marchese. Et mandati ambasciadori a Forlì, efferì, contra l'aspettatione di Lucretia che Stupida. non aspettaua cosi fatta cosa , la promessa contra il presidio di Caterina: d'altro laso fece intendere a congiurati Forlinefi che era venuto in aiuto loro contra Lucretia. Ma Lucretia entrata in sospetto sapendo molto bene che i Forluesi gli erano affettionati , alla prima rifintò l'ainto offerto, & poi riceunta buona quantità di canalli da Lodonico suo padre, si secesorte in palazzo. In tanto il Cardinal Carillo Legato del Papa : scacciati per forza-Antonio Bentinoglio, & Caterina Ordelaffa , ribebbe (aftel Bolognese. Onde lenata l'occasione al Duca Filippo, & Stando purc il Secco a Lugo , nacque maggior sospetto a Lucretia . & a Lo toutco suo padre, che Filippo tentasse cose nuove in Forli. Mail Duca per leuar quel sospetto , fece publicamente disseminare , che banena deliberato d'aintare il Papa contra Braccio che guerreggiana con lui: ma che donendo pastar le genti per luoghi lontani Q.

Anni dì Christo. & foggetti a Braccio, non era molto sicuro il mandarle se non si accrescenano di molto maggior numero. Onde badando nel paese sotto questa coperta, increscendo ogni di più la ribellione de principali buomini del gouerno di Forlì, Lucretia cominciò à conoscer desser tenuta prigione, & a respro in Calen. di Maggio, la plebe follenata gridando per Signor Tebaldo , prefe l'armi , & espugnato il palazzo col ferro & col fuoco non si ritronò nessuno che deffe aiuno alla rinchusa Lucretia. Presa per tanto la donna con gli Imolesi fu posta in prigione , & incontanente si crearono i Magistrati del corpo de cittadini , che douessero per nome di Tebaldo Ordelasso hauere il gonerno. In questo mezo Lodonico Alidosio diede voce che Braccio da Montona, costretto da Fiorentini alenersi dall'assedio dell'Aquila, veniua in aiuto de gli Imolesi. Et Lucretia fuggitasi vna notte per vna finestra di prigione, s'era ritirata a Forlimpopoli quattro miglia lontano da Forlì . I Forliuesi solleciti per ciò bebbero la fortezza espugnata per grandissima industria. La qual si conobbe effer fornita di presidy del Duca. di Milano, & ch'egli folo era padrone di Forli. Queste cose vdite a Isiorenza, commosfero grandemente gli animi de cittadini, ondc Slimarono che si douesse dare ainto a Lucretia, & che si cacciasse il Duca da Forll, quando non volesse andarsene. Perche fatta confederatione col Papa, & mossa la guerra in più luoghi, alla fine la somma si ridusse a Forlì, doue i Fiorentini accrebbero le genti loro, & il Duca Filippo mandò in Romagna Agnolo dalla Pergola con 600. canalli. Ma non andò molio, che Lodonico padre di Lucretia, dal quale vennero i primi moti de trauagli in Romagna perde lo stato per cosi fatta cagione. Costui sapendo molto beneche era odiato dal Duca , per hauerfi adberito a Fiorentini , & per hauer soccorso la figliuola, come di sopra dicemmo, non s'era scoperto affatto nella guerra. onde gouernando Imola come Vicario del Papa era fotto l'ombra del Pontefice & del suo Legato. rispettato dalle incursioni del Duca. onde i Fiorentini sopportanano mal volontieri quella sicurezza che costui, s'era astutamente apparecchiata in tante turbulentie di cose delle quali esso era stato l'auttore, & tanto più quanto che effi, non hauendo richiesto foccorfo , lo haucuano voluto aiutare . Ma egli non aperto nemico à nessuna delle parti , o non molto grato , o caro ad alcuno , se ne stana neutrale, & comune ad ogninno. Anenne peranentura che pn foldato d'e Inghiari che era fabbro, & che era Stato

in guardia della Rocna di Imola, fu licentiato da Lodonico, senza effer come effo diceua, pagato. Perche trasferitosi in Forli, & ftraparlando di Lodonico, un soldato del Duca Filippo senti che egli dicena, che quando Lodonico si mescolasse nella guerra : sarebbe agenolmente scacciato della patria: perche trascurana ogni cofa per anaritia: & le fortezze erano male in affetto . la. qual cofa rapportata a Cecco, deliberò di tentar la fortuna. onde fatto venire Agnolo dalla Pergola presso a Castel Bolognese, egli andò vna notte col fabro, & con alquanti altri compagni alla fortezza. Era allora di Febraio, & il ghiaccio si vedena per tutto grandissimo . Costoro adunque accostatifi alla Rocca , da quella parte done era manco guardata, & valicando la foffa fu per lo gbiaccio entrarono dentro al muro . & di quindi con una fcala , & con altri stromenti di ferro, appoggiatili all'altro muro, vi falirono tacitamente col Fabbro dieci altri foldati, & entrati dentro all'improuiso presero le guardie che Stauano al fuoco, & occuparono la fortezza, & prima che Lodonico ne haueße alcun sentore , Cecco & Agnolo vi erano entrati con le genti. Apparendo intanto il giorno, Agnolo messe le guardie intorno alla città, accioche nessuno vscisse fuori, & comandò a Lodonico che l'andasse a trouare in fortezza. Haueuano le guardie di Lodonico fattogli intendere che quella notte hauenano valto attorno alla città Arepito d'armi & di caualli , ma egli rispose loro oftinatamente , che faceBero con diligenza l'officioloro, & che del rimanente lasciassero la cura a las. Spauentato adunque dalla voce de i messi mandati da Agnolo, chiamò i cittadini che correnano all'arme. Ma chiamato da Agnolo che altre volse era stato suo molto amico, amoreuolmente quando hauesse obedito, & con parole minacceuoli sc bauesse fatto resistenza, Lodonico s'arrese con poche parole per commouer la città a misericordia: procurando quanto prima , d'esser condotto alla presenza del Duca , con speranza che hauesse pietà di lui. Dicono che egli spendeua il tempo che gli auanzana, ne i libri. Et che vna volta, tolfe di mano a Beltrando suo nipote un libro, done erano molte cose : il quale egli si facena leggere mentre mangiana : & comandatoli che leggessela. penultima carta, Beltrando gli rispose che quella fanola era molto ben nota, come più volte letta, onde egli foggiunfe: lo voglio she tula legga con diligenza: perche quello che lo Aftrologo prediffe del fatto mio quando ivera di due anni , si è verificato in-

Anni di Christo.

altro modo, perche la sua predittione è caduta in Lucretia quando fu presa. & però l'astrologo s'è ingannato, ma la sua interpretation non fu buona, por che egli preso con Tebaldo suo figliuolo, verificò la profetia dell'aftrologo. Et tutto questo riferifce il Biondo. Hauendo adunque per la sua presura, consegnato ad e Ignolo tutte le terre & fortezze , condotto in Lombardia , fu pofto prigione, nella famosa carcere, detta Rocca di Monza chiamata il Forno . Done stato alcun tempo , Pscito finalmente fuori , si fece frate , & mori santamente , dando fine alla Signoria de gli Alidosii in quella città . La qual non durò molto fotto il Duca, conciosia che Papa Martino la ricuperò per santa Chiesa . Mal'anno 1438. si diede di nuovo, in tempo d' Eugenio Quarto, al Duca . il quale la confegnò à Guid' Antonio Manfredi Signor di Faenza. Nella guerra poi che bebbe il Duca co Fiorentini per le cose di Pietro de Medici, in tempo di Paolo Secondo, si troua che Taddeo Alidofio, assediato in Imola dallo Sforza, fu foccorfo da Federigo Conte d'Vrbino , Capitano della Lega , si come attesta il Pigna nel libro ottano della sua historia, onde io non so vedere come Taddeo foße Alidofio, poi che Lodouico fu l'oltimo de Signori, se perauentura quel luogo non è corrotto, douendosi dir Manfreddi, perche Taddeo fu figliuolo di Guid Antonio Manfredi, fatto Signor de Imola dopo Lodonico. Cosi adunque estinto il dominio in questa famiglia, & trapaffato fotto altri Principi, gli Alidosij mancarono del loro antico splendore, o per impotenza de gli huomini della cafa , ò per l'infortunio che gli tenne oppressi fino all'anno 1505. nel qual tempo Papa Giulio Secondo, creò Cardinale Francesco Alidosio figlinolo di Gionanni nato di Lodonico, col titolo di Santa Cecilia , esendo prima Vescono di Pania, onde perciò fu detto , Cardinal de Pauia : & fu Tesoriero del Papa , cosi fauorito da lui , ch'egli sperò & procurò col Papa , di ricuperar la Signoria de suos maggiors, ma tronandolo più duro di quello ch'efso si hauena creduto, si voltò con altri disegni a fanorir la parte. Francese, per la quale sperana senza alcun dubbio, che gli venisfe fatto, d'entrar nello stato de gli auoli suoi . Et perciò dice il Giouio, che effendo Legato in Bologna, dana importuni impedimenti a Francesco Maria Duca d'Vibino, che era Capitan Generale delle genti del Papa, per aprir la vittoria a Francefi che veninano innanzi contra il Papa, onde per quefto si tirò addoso l'ira del Duca per sì fatto modo, che egli fu ammazzato da lui ,

con mollta displicenza del Papa. Furono fratelli del sardinale; Obizo, Panis, Roberto, Ricciardo, & Beltrando, & forelle Amadia, Judit, & Nofria. El Hornono detti Signor di Maffia, di Formione, di Tossgano, di Fontana, di Gaggio, & del Castel del Rio, (ceppo dell'antichità & nobini della jamiglia fin da primi anni che clla venne di Orecta in Italia) & daltre duerse castella, le quali firono trasfuse & divigi fira i loro discendenti. Es de i pradetti

Obizo fu padre di Cesare.

Ricciardo, di Brigida Orsina figlinola del Conte Nicola da Pitigliano Ceneral dell'armi Vinitiane, procreò, quattro figlinoli, cioè il primo.

Nicola, huomoillustre, & di molta riputatione, Signore al presente dello stato di Jaggio, & di Formioni i & padre di Obizo solo maschio, ma di semine sece, Francesca Mariscalchi, Maddalena Caterina, Liuta, Guilta & Nofria.

Aleßandro Secondo bebbe Francesco, Lodouico, & Ricciardo, & bebbe anco, Isabella Priorati, Lucretia Bonasoni, Costanza Isolani, Claudia, Brigida, Laura, Nofria, Helena, & Flaminia.

Francesco, il serzo, fece Brigida, & Rinaldo, &

Ottaniano il quareo che non bebbe figlinoli. Ma di Beltrando fratello del Cardinale osci

Giulio che fu padre di

Ciro , Signor del Castello del Rio , & di Massa co suoi annessi , con mero & misto Imperio , & con auttorità affoluta di far fangue & d'afficurar banditi di qual si voglia parte del mondo: al presente Bali di Romagna , & Cameriero del Gran Duca di Toscana . Del quale, fauorito, amato, & ben veduto da lui, per le nobili & fingo-Lari qualità sue, per le quali s'è fatto acquisto con molta sua lode , di prudente , di follecito, & di accorto Signore, è ftato più volte ambasciadore. Percioche per la morte del Gran Duca Cosmo. fu al Re di Portogallo, al Re di Spagna, & alla Republ. Genouese done fu parimente per lo nascimento del Gran Principe di Toscana , che fi mort poi questo Marzo paffato. Et fu etiandio per nome del suo Signore due volte a Massimiliano Imperad. & alla vitima dieta che si fece in Ratisbona, non vi essendo allora ambasciador residente per lo Gran Duca . Et fu più volte in Bauiera , & in particolare quando condusse il D. Ferdinando in Italia, alle nozzeche si fecero in Fiorenza della Regina Gionanna forella di Massi. KK miliano

Anni di Christo.

917

miliano Imp. nel Gran Prencipe Francsico: al presente Gran Duca, presse per moglie D. Helena di Mendozza Sia, di grande & antica nobilità, & donna di molto valore : la quale gli si atat da D. Leonora di Toledo Gran Duchessa si fisirenza, e generò di lei, soluio Cefare, & Rederico, e generò similmente Leonora, mavitata al Canalier Gio. Maria Pantaleoni in Imola & Isabella, Dama molto savorita & gradita dalla Gran Duchessa, che vinca al presente.

#### Signori Marchesi del Monte.

A famiglia de Marchefi del Monte Santa Maria pafiò in Italia molti & molti anni fono dalla real Cafa di Fran cia , difea di Duchi di Borbone, de quali ritiene ancora l'infegne de tre gigli d'oro in campo turchino con labarra rofia a trauerfo. Il primo di queita stirpe & del

quale apparifca ferittura, & che dimostri la fuz antica geonologia, fu V guccione Marchefe di Colle , figlinolo d'on'altro V guccione Marchefe di Toscana, al quale Berengario I I. l'anno 917 gli aggiunse per privilegio fatto in Roma in feudo molte castella che furono oltre Colle, & Ciuitella, Verna, Pierle, Paffignano, Vernazzano, Gherardo, Melello de Giudei con tutta la Montagna , Fanalto con la sua montagna parimente, le castella di Montebruno, di Montbercole, di Citerna, di Montichiello, di Castiglione in Celena, Cigmano, Valiana, Panicale & Pacciano. la rocca de Marchesi della città de Arezzo, Elci, Ghimazzo, Lugnano, Montecastello, Vagnuolo, Mizzana, & Pregio. Il qual prinilegio l'anno poi 1 162. fu,non folo confermato , ma anco ampliato a vu'altro Uguccione Marchefe di Colle, figliuolo di Filippo, Duca, Marchefe, er (onte,da Federigo I. Imperadore , mentre era all'assedio di Milano, dandogli la giurifdisione della città d'e frezzo, di tutti i castelli & fortezze di Monte Frascone, & della città di Rimini, con tutti i feudi posti fra l'ona & l'altra di queste due città creandolo Marchese, con tutti i suoi posteri & focceffori , con facultà di poter crear Canalieri; & questo dice egli. Propter præclara seruttia, quæ nobis & Imperio. intrepide exhibuit, & maxime in partibus trasmarinis, propter catholicam fidem viriliter præliando, & in posterum exhibitusus creditur concedimus , confirmamus &c. Done egli ginra fedel-

rometa Google

ra fedeled contra ogni persona fuori che contra il Papa & la Sauta Chiefa Romana. Et il giuramento gli è dato per Ridolfo Arcinefcono di Colonia Arcicancelliero d'Italia. Mal'anno 1312. Henrico Settimo riconfermò le predette concessioni al Marchese Rigone . figlinolo di Vgolino, figlinolo di Rigone, che fu figlinolo d' "n'altre Rigone. Et al Marchese Ghino, figlinolo di Mira, figlinolo di Guidarello, che fu figliuolo di Rigone, Marchefi di Colle, & de gli altri predetti luogh : esendo allora l'Imperadore all'espugnatione di S. Cafciano vicino a Fiorenza. Et l'anno 1255, trouandoft Carle Quarto Imp. a Pifa, annullando qualunque bando & fententia. che fosse fata data da gli Imperadori suoi antecessori, contras Vgolino, Angelo, Guiduccio, & Pietro Marchefi del Monte fanta Maria & loro progenitori , gli resticul & confermò nel medesimo grado col poffeßo di tutti i fopradetti luoghi , & volle che da allora innanzi si chiamaßero col nome di Marchesi del Monte santa Maria, concedendoloro in feudo, oltre a predetti, tutti quei castelli & terre che veniuano compresi sotto il titolo del detto Marchelato. & di più Marzana, & Lipiano co i loro contadi & distretti , & la corte di Reschic con tutte le sue giurisdittioni. Di questi Marchesi , on Guiduccio fu padre di Pietro , che co suot discendenti fu Marchese di Rasina . Il qual Marchesato vicito della cafa, passò ne (onti di Carpigna, per occasione d'una Berarda , che fu figliuola di vn Conte Carlo . Discese parimente vn Gionanni, dalla cui progenie furono procreati i Marchesi di Sorbello. De quali al presente la casa s'appoggia su la persona del Marchefe Tancredi, che boggi con singolar lode mantiene la dignira della sua chiarissima Stirpe. La quale egli s'apparecchiana. dandosi all'esercitio della militia, di doner grandemente esaltare col suo bellicoso valore, se importuna morte non hauesse leuato del mondo Gian Mattheo suo fratello. che vedu e le guerro de suoi tempi , & fatto Capitan de caualli in Francia , mancò nel feruitio della Rep. Vinitiana sul'armatal'anno 1570. onde Tancredi fu astretto, a sostener con la presenza sua il pondo dello antico fplendore & gouerno de suoi precessori , sempre hospitali & fempre liberali verso ogniuno. Et imitando le bonorate vestigie loro col reggere i sudditi affabile & dolcemente, & col carezzare i forestieri cortefe & liberalmente , dando di continouo , sicuro & gratiofortcetto a ciascumo che, o scacciato dalla patria, ò volontario vada a tronarlo , s'è acquiftato & tuttania s'acquista.

KK 2

di ma-

Anni di Christo. maniera; con la humanita, con la benignità, & con la liberalità, la gratia & gli animi de circonnetini popoli & Principi; che Cuudo Baldo Quarto Duca d' Principo; gli dede per dotna, y ma fina nipote nata d'una figlunola naturale. & il Gran Duca di Tofcana, dimo-firandogli tuttania con diuerfi fatoni quanto gli fia inclinato, la fima, & Esperzza afla: facendone molto conto: Gionanu Villania, nello 11. lib.a c. 69, fa mentione di quefli d'Archefi che l'anno 1336, del messe d'arrile, preserva l'assentine di Quefli d'Archefi che l'anno 134, a c. 59, friente de l'an no 1354, s'in Podessi valente di Finorenza un Marchefe dal Monte controla del la controla del del controla de l'anno 1360, agnolo d'Ivero de Marchefi si Vicario di S. Chiefa in Orusco, & visce prosegui la fabrica della Rocca, et tenendo la città in pace con buon reggimento: vi si confermato per l'anno seguente. Ora del primo l'guecione cosfero ducrse progenie sino a

Cerbone figlinolo di facomo, & padre d'V golino. Costini temuto da suoi vicini allargo lo Stato paterno. ma co sudditi, esendo giusto & liberale fece maggiore acquifto, conciosia ch'era sommamente amato da loro, er egli all'incontro mantenena, non pur la maggior parte del Castello con le sue facultà, ma i foldati & gli amici ancora , a quali donando dinersamente case , poderi , & danari , ne fece ricchi molti di loro. Fu amato da S. Chiefa, al cui feruitio egli fu più volte con carico di caualli & di fanti. Richiesto poi dalla Republica Fiorentina fu per lei in diuerfe imprese & gouerni, con quelle conuentioni & patti che da quel tempo in qua i tuttania durano co i Duchi soccessi al gouerno della Toscana. Dal predetto Cerbone, lasciando a dierro pna numerosa prosapia che nacque di Taddeo suo figlinolo, pscirono ere figlinoli, da quali come da tre rami, vennero tutti i Marchesi che sono al presente. percioche egli hebbe V golino, Riniero, & Taddeo. D'V golino furono figlinoli, Iacomo, Pietro, or Carlo.

Pietro, si dite che nell'età sua sui il primo fante dpie che bauesse l'Italia, e nell'acquisto di Pisa per i Fiorentini, si portò consineratibit valore. Persocobe andando Barcolomo o Aliusmo Generale del Re di Napoli al soccorso di Pisa, Pietro colsolo alla Torredi San Vincentio in Campiglia, so roppe con poca gente; consissima che bauendo collocato si rela caualleria diuersi santi a piè con le ronche, ordinò loro che attendessero solomato rei a caualli nemi ci ri caualli nemici, i quali sentendosi liberi e non potendo essero con poca delle con con potendo esta con potendo esta caualli nemici, i quali sentendosi liberi e non potendo essero con potendo esta con potendo esta caualli nemici, i quali sentendosi liberi e non potendo essero con con contrata con con contrata con con contrata co

esterretti da loro padroni, si metteuano in suga andando contrazi i loro propri. Partitos poi da Fiorentini, si perche non era viconoscuto secondo il suo mento: & si perche era nato sidegno fraloro per un prigioniero che si era suggito, si pose al setutio della
Republica Vinitana: per la qual sece opere egregie nella guerra
di Trieste, e di cadoro, contra i Tedeschi de l'Imperador Massimiliano: done si valse con moto honor suo d'una assutia militare. Percioche hauendo selto un bon numero de suoi soldati, armatili con sicche puì lunghe dell'ordinavo tre piedi si gli oppose d'
Tedeschi, onde git ruppe & ributtò, saluando il luogo d'a gente done egliera posso. Vitimamente creato Generale delle santerie quel di a punto che si fece la giornata di Chiavadada, per
consenso di Bartolome d'educiano de del Conte di Pitigliano:
morì in quel fatto d'arme con tanto nome, che'l Re Lodouco XII.

Carlo fratello di Ptetro & figliuolo d'V golino, fu condortiero illasfir della Republica Fiorentina, dalla quale bebbe per ordinario 60- buomini d'arme. Eu parimente filmano & tenuto in pregio da Federigo «Marchef di Mantona Generale di Santa Chiefa ma forpamenta la morte del padre, & del fratello, come : d'acto, ritornato à cafa, & mon bauendo mafibi , fi mife alla cura del fuo filato de fudditi , capitolando con la Republica Fiorentina cofe villi & bonorate per i fuoi faccessoria da Republica Fiorentina cofe villi & bonorate per i fuoi faccessoria da Republica Fiorentina cofe

bone , pscirono , Lodonico , Francesco , &

Hieronimo. Gostui successo e con con cera morto senza siguinoli; per vigor della primogenitura del Marchesato. Fu Capitano di canalli de Fiorentini, er essendiato prudente buomo, mantenne lo stato con riputatione; con abondanza di buomnii, er di sautici es si siccerispetara non pur da sudditi ioi, ma anco da Principi (sterni; er fra gli altri possando il Duca di Borbone alla volta di Fiorenza per l'apennino, discon el piano di Angbiari, vatito vn suo messo, er riconosciuto il Marchese della sua samiglia col contrasseno dell'arme, gli ducde vna saluaguaria di usteto il suo Marchesta, con anta accognienza che se non moriua nell'assalua di Roma, il Marchese ne speraula segno bonorato da lui, di serma amicitia er parentela. Il medesmo amenne per l'assedio di Fiorenza, perioche venuto Atessando l'Itali con l'especia di Fiorenza, perioche venuto Atessando l'Itali con l'especia suo suo suo sano sposico che si tenua

Anni di per la Republica, Girolamo in cost fatti tumulti seppe di modo opeChristo. rar con la destrezza e con la cortesta, che il Marchestato non bebbed sioncio alcuno da tanti soldati che passanno così dell'una, come dell'altra parte. Hebbe per donna Hippolita. Sforza de Conti di
funta Fiore, mata per madre di casa Orsina, e la quale si primadonna di Federigo Farnese. E bauendo governato per lo spatio di
30.anni, mosì l'anno 1540. E lassio sarlo, Montino, Antonio

Maria, Rinieri, Ferranie, & Gionanni Battilla, de quali
Carlo fumolto amato & Aleffandro Cardinal Farnefe, il
quale fatto Pontefice. In chiamato Paolo Terzo. Cossui fernendo
il Cardinal, vienne in sunta fua gratia per le lettere. & per la fua
graz: maniera, che fatto Papa hebbe penfero di finola fariande.)

quando esso Carlo non fosse venuto a morte.

Ruiteri, fratello di Culo, su presso el Duca Cuidobaldo in suo fauore 
O serunio D hauendo per los pasio di 40, anni serunto con assidua 
O succera amoreuelezza, ne consegui dinersi visti de bonori percioche in sutti i gradi del Duca si Colonnello, Capo da Capitani, de 
di Laucie su gradi del Duca si Colonnello, Capo da Capitani, de 
di Laucie su gradi del Duca si recezza dello stato. Et internenendo in tauti i maneggi di guerra D di stato con gran sedettà, riccuè molti doni, de in particolare si creato Conte di Montebarocci. 
Ilebbe se ranesse o Maria, sedevino, sindio, de 
libbo se ranesse o Maria, sedevino, sindio, de

Guidobaldo: huomo eccellentissimo nelle lettere; & singolar mathematico, si come per l'opere sue mandate in luce si può vedere, tradot te poi nella l'ungua volgare da Filippo Pigasetta gentilbuomo Vicentino di nobilissimo ingegno. Il quad Guidobaldo generò della consorte sua siguina del Duca Guidobaldo Secondo d'Arbino, & sortela del Duca presente Frances co Maria Secondo, Frances co Maria., Giulio (Esare, Carlo, Messandro, (Esare, Oratio, Mesano, & Veue-

cione tutti gionanetti di molta espettatione.

Anionio Maria fratello di Montino , visse presso a Francesco Sforza Duca di Biliano, acconciato con lui del padre, col mezo del Conte Buoso Sforza suo cognato. Ac essendo il Duca venuto a morte, ritornato a casa, hebbe la prelatura, es la Badia di S. Bartolomeo d'Anghiari, di S. Crespoldo di Bettona, es ogni altra preminenza presso al Papa, che haueua prima Carlo suo fratello che eras municato.

Montino fratello di Riniero, fu metà puerile, meßo dal padre al feruito di Francesco Maria Duca d'Yrbino. Sotto il quale, banendo il Principe Guidobaldo tolto per donna Giulia Varana, per laqual

laqual diuenne Duca di Cimerino, Montino s'adoperò molto per guardia di quella città , & nell'altre occasioni della guerra che si hebbe col Papa per conto di quello Stato. Fatta poi gente in Romadal Papa per le cose di Sieslia , hebbe da lui 300. fanti , ma. rivoltate le genti à Fermo che si ottenne senza contrasto. gli toccò la custodia d'Ascoli. Ma succeduto il Duca Guidobaldo al padre Francesco Maria, ritornato al servitio del Duca che fi creato Gouernator Generale dell'armi della Republica Vinitiana , honor) il Montino della condotta di 60. huomini d'arme, ma indi a poco bauendo dato il predetto carico al Capitan Ricciardo da Sonci- no per fare il Montino Mastro di campo Generale d'lla Signoria, in quel tempo di mezo toltolo in fomma gratia, l'adoperò nelle fue cofe più secrete & importanti, mandandolo hora al Pupa, hora a Carlo V. Imperadore, & bora ad altri Principi d'Italia secondo che occorrenano i suoi bisogni. In Roma sotto Giulio Terzo, che haueua assoldati due mila fanti per i romori di Siena , che s'eradata à Francesi , rimase al gouerno della città & della fanteria, & esercitò il grado di Mastro di Campo sino alla morte del Papa. Ma paffatti Francesi in Toscana: hebbe il gouerno dell'arme di Romagna . & hauendo il Duca ad instanza del Papa fatto tre mila fanti per sicurezza del patrimonio di Santa Chiesa di Perugia in quelle guerre della Toscana, il Montino hebbe. il Colonnello , il gouerno di Ornieto , & l'esercitatione dell'officio di Mastro di campo. Venuto poi à morte Papa Giulio, fu per ordine del sacro Collegio de Cardinali mandato dal Duca al gouerno di Bologna, hanendo prima affettate le cofe di Rauenna, & della Romagna. Per la morte di Papa Marcello , futi dal Ducas due mila fanti per la guardia del Borgo, il Montino haunto tutto il carico, fodisfece in vn tempo medefimo con l'opera fua diligente, il Popolo Romano, il facro Collegio & il Duca. So to Pio Quarto: trattando esso per il Duca parentado, & speditione di canalli, & di fanti , bebbe il gouerno dell'arme di Perugia & fua legatione, & insieme di Viterbo col Patrimonio, ma cessati i romori fu creato dal Duca Viceduca in Sinigaglia. Ind fitto ambafciadore affistente in Roma presso a Pio Quarto , ritornato a ca-Sa per la sua indispositione , fu fatto Viceduca d'Vanbbio. & poi con buona gratia del suo Signore condotto dalla Signoria di Venetia per suo Colonnello, fu messo al gonerno di Padona. Di questo furono figlinoli

Anni di Ferrante, che al presente si troua al seruitio di Francesco Gran Duca Christo. di Toscana, Hieronimo, Carlo, Guid Ascanio, Giouan Battista, & Samillo Augusto & di Carlo vici Fabio.

Ferrante fratello di Montino : honoratissimo per molte sue qualità , fu

gratissima creatura del Cardinal Trinulcio.

Da Francesco poi fratello del sudesto Hieronimo, Cerbone, V golino, & Pietro, che su padre di Francesco, d'Assoso, di Gian Paolo, di Cefare, di Cerbone, d'Ostone, di Pier Francesco, di Custro, & di V golino.

Ma ritornando noi a Taddeo figlinolo terzo del primo (erbone, egli bebbe Gionami, Gian Francesco, Taddeo, che moi nel Regno di Napoli sotto Cercelli. Et di Gian Francesco resirono, Taddeo, Gia. Mattia, & Bartolomeo, de quali

Taddeo militò a Milano. Hebbe carico dalla Rep. di Fiorenza di duco compagnie di 400 fanti. es morì nell'assedio di Fiorenza l'anno 1530 inel monte di S. Miniato.

- Gionan Matthia, fratello di Taddeo, nella guerra di Fiorenza, ferul la Rep. cenendo infieme con Bartolomeo fuo fratello la caricadella fanetria che bebbe Taddeo Lovonzio, che n'era Colonnello. Fu Luogosenente di Ridolfo Baghone fosto Guhio Terzo Papa, quando leud lo stato di Castro a Farnefi. Es esfendo fuccedato nel Marebefetto, nomfu ma lafesto partir da cafu da Duca Cofino, accioche quel luogo cosi commodo ad Arezzo, non sosse cocupato da Francesi com molto danno, & trauaglio de suos statis stebe trespelinos, cued
- Taddeo tenuto lungo tempo alla camera fua dal Gran Duca Cofmo, & poi dal figliuolo.
- Pompeo e stato, & statuta via nel medesimo servitio appresso il Cardinale de Medici.
- Oratio, defiderofo per via dell'arme, a sébianza de fuoi maggiori di pro cacciarfi bonoratifimo nome conforme al fuo nobilifimo fangue eo di actrefere fiplendore alla cefa , prefe volentieri ogni bonorata occafione di dimostrare il valor fuo, onde volle trouarfi alle guerre di Milta, di Ongarta, di Fiandra y eo vitimamente di Francia, di doveriporò dal Rep er tellimonio del merito fuo, l'ordine di S. Michele. Et boggi fià allo Stipendio del Grandica.

Bartolomeo, fra ello di Gian Matthia, capo al prefente del Marchefato in Tofcana come il più vecchio della famiglia, fecondo l'antico instituto d'esta casa, fu paggio di Gionanni de Medici padre. Anni dì Chrillo.

poi del gran Duca Cofmo : doppo la cui morte s'accostò al Duca di Camerino, dal quale fu posto alla cura di quella fortezza. Indi fu soldato prinato del Colonnello Luc'Antonio da Montefalco, facendo le sue sentinelle. Et doppo la morte di Taddeo suo fratello: seruendo anco egli la Republ. Fiorentina, hebbe da lei vna delle due compagnie di 200. fanti. Et percioche egli per grandezza d'animo, & per ardir militare, era prontiffimo ad ogni imprefa : fu alla guerra in Vngaria con Pirro Colonna, con carica di 300. fanti. Serui parimente Hippolito Cardinale de Medici: tenendo conla fua compagnia guardato Corneto. Fu medefimamente in Francia con 300 fants , fotto Stefano Colonna , & fotto Paolo da Ceei con la medesima condotta. Et Luogotenente di Malatesta da Rimini, & Capitano di 400 fanti . Ma non minor lode si guadagnò di valore & d'ardir militare , quando difefe Pinarolo contra il Marchefe del Vafto, eccellentiffimo Capitano di Carlo Quinto Imperat. Fu poi dal Duca Pier Luigi Farnese, posto alla guardia di Roma. Ma nata la guerra in Lamagna fra l'Imper. & i Germani fuoi ribelli , passatoni col Duca Ottanio Farnese , con 200 archibusicri à cauallo, s'acquisto fama iliustre d'accorto & animoso guerriero, percioche nella fattione d'Inglistat, riceunte tre archibusate con altre ferite appresso, su fatto prigione. Ritornato pofera in Italia, Papa Paolo Terzo, gli diede in guardia la fortez-Za di Perugia. Dopo la morte del quale, chiamato dal Duca O:tauio : bebbe la fortezza di Parma & cento canalli . Lo mandò poi a Roma per la guerra di Paolo Quarto con l'Imp. con 200 caualli, done in vna scaramuccia restò preso & ferito . Passato di quindi al fernitio del Gran Duca di Tofcana, fu alla guardia di Pistoia. & poi d'Orbetello. Hebbe di Pantafilea fua donna , forella di Paolo & Chiappin Vitelli : bella & bonorata prole, percioche egli procted Pietro lacomo , il quale dotto huomo , di gran consiglio , & di molto valore, referendo tutte le attioni delle cose del mondo alla relizione, attese alla prelatura, onde hebbe molti gonerni di Santa Chiefa: & fu del corpo della Sacra confulta. Hebbe la Badia di San Grifogno. Et benemerito, fu fotto Papa Gregorio XIII creato Arcinescono di Pisa . done vinendo per commendatione di piera & di virtù molto amato, ribinedisse, come Legaro del Papa, quella città ch'era flata molsi anni interdetta . Et altamente operando con temperanza d'animo , con giustitia , & con hamanità : vennein cofi fatta Stima & riputatione, che falina a gran passo alla degni-

Anni di la degnita del Cardinalato, se importuna morte non la hauesse tol-Christo. to, di eta di 35. anni, con dolore universale di Pisa, & della Corte Romana...

Gio. Battifta suo fratello, giouane inuitto & di vigor d'animo bellicofo, apprese i principij della militar disciplina, fotto Chiappino Uitello suo Zio Capitano illustre de tempi nostri. onde fu alla guerra di Corfica , & a quella di Siena per foldato prinato , facendo tutte le sue sentinelle: & bebbe il guidone di Chiappino . Et hauuta compagnia di canalli dal Gran Duca di Toscana : fu con quella sotto Aurelio Fregofo General della canalleria, alla guerra che si fece fra Parma & Ferrara , doue per ordine del Fregofo , andò a rimettere, il giorno che si fece la fattione di Rinalta. Passò poi in-Spagna col Principe di Fiorenza: & di quindi a Orano al foccorfo di Mazzachinile. Et nella guerra che fecero i Turchi a Malta, vi si tronò con cinque compagnie difanteria. Dopo la quale Papa Pio Quinto di fanta memoria , gli diede la compagnia di caualli per la sua guardia. & d'ordine del Papa fece 400. archibusieri a cauallo, allora che l'armata del Turco fu a Lanciano. Et hebbe il gouerno di Fermo con canalleria & fanteria . Fu fimilmente in Aleffandria col Duca d'Alua, done scruì nella giornata prinatamente. Et in Francia si tronò à tutte quelle fattioni, fin che dal Duca hebbe ordine che per servitio del Re, facesse 200. canalli, co quali internenne alle fattioni che fi fecero in quei pacfi, & particolarmente mandandelo il Duca a riconoscere i nemici. & andando per lo Re, capo de raitri, il Duca di Sassonia. il gionane (essendo gli altri d'opinione di ritirarsi) Gio. Battista, risoluto di andare a riconoscerli, & pigliarne lingua, dato in vna cornetta di raitri del Conte di Nanfao, & venuto alla zuffa , lo roppe, & ne prese molti ; facendo gli altri spalla dall'altra parte . Eßercitò l'offitio di Mastro di Campo per la morte di Don Giouanni di Mendozza: & fu fatto Capo dal Commessario Maggiore, di sette compagnie di lancie, due di raitri, & tre di archibufieri . Effendo poi il Conte Christoforo figlinolo del Conte Palatino, & il Conte Lodonico fratello del Principe d'Oranges . venuto con effercito per danneggiare il paese del Re, aggiuntatosi per ordine del Commessario Maggiore con Sancio d'Anila, fu per combatterli alla Villa di Moch , & hauendo la vanguardia col suo Squadrone , rimeffe il nemico con morte di molti principali , & fra gli altri de predesti due Conti. onde nacque la notabil rotta, per

la quale in segno del suo buon servitio, il Re gli donò pensione di 500 feudi l'anno nel Regno. W acque poi la vinolutione de glistati di Fiandra, & venendo con tutte le-forze loro: vicendo fuori fino a gli Scolari, per burlare & schernire i fedeli, & volendo Alonfo di Vargas capo per lo Re , ritirarfi , Gio. Battifta , rifolutofi di combatterli; parendogli ch'ogni ritirata foße a lor perditione: & fatti smontar da canallo mol'i archibusieri, andò a rimettere, on le con l'aiuto & con la spalla de gli altri sotto Tilimone gli messe in rotta seguendoli fino alle porte di Louanio, con seriti & con morte di molti ; & fra questi di Monf. di Lomen . Ma a Mistrich per non hauer fanteria, prese assunto di far smontar 300. soldati da cauallo, de quei ch'erano fotto la fua carica, & con l'ainto d'va torrione che si tenena per sua Macstà, entrò dentro . & fu faccheggiata la terra. Prefa Inuerfa & fatta poi la pace, ritornò in Italia, capo della canalleria. Ma gli stati fatta di nuono , nuona ribellione , riebiamato in Fiandra da Don Gionanni di Austria, hebbe carico del gouerno di Liao, di Dist, di Louanio, & di molte altre terre della Brabantia , con amplissima auttorità , si come in vna patente in questa materia fi legge nel quale effendo, bebbe notitia, che'l Conte di Olach, veniua per congiugnersi col Daca d' Alanfon con tre mila raitri, col Mornau, che con ducento canalli gli facena guida, done ofcendo fuori col prefidio, caminò ventiquattro leghe per trquare il nemico improvisamente allo allog giamento, & roppe i ducento caualli di Mornau, & seguitando la vittoria, meffe in rotta i tre mila raitri, con molta occisione de ne-- mici : restandous morto il Luogotenente Generale de raitri . & fice prigioni due raitmastri, & se ne tornò al suo gouerno. Guntatosi poi Aianfon & Casmiro con gli Stati , Don Gionanni fa aftretto d tirarfi d Namur : & lo lascio al medesimo gouerno, con vu corpo di guardia fra fanti & caualli di 5600. Et essendo i nemici venuti per affalirlo, intendendo che dentro erano persone di gran. valore, non ardirono a molestarlo. Rifoltofi poi Don Giouanni, d'assalire i nemici a Riminan presso Malines, gli diede la vanguardia , done rimettendo i nemici , fece vna hella scaramucria di quattro bore, con mortalità di vna parte & dell'altra. Ma tornato al gouerno, intese che cinque compagnie di Tedeschi erano a Molle . onde vscito fuori con ducento caualli ingroppando ducento archibufieri : gli assalì , & gli roppe , con la presa di cinque bandiere. Ando poi il Principe di Parma sopra Anuersa: & egli si osci di

Anni di quel gouerno con 6. mila fanti & m lle caualli capo di quelle.

Chiilto. genti, fin che fi meffe l'affectio a Mastrich: e dilora fu fatto dal Re, del Config lo di guerra. Dopo la riconciliation di Eeno & Articos, gli fiu imposito dal Re, che accettaffe desser Luogotenente Generale della caualliera di tutte le nationi, chi erano da 6. milacaualli. Et sotto Cambrai fi trobo à di dipitato del Colonello Scamoia, done guadagnò le sue insigne. Stando poi sopra Pussen per far riempirer il sossi con concelli di fanteria V alona, si insigne me con esti por odi terra da vana camonata: e fertivo andamente, esseno di terra da vana camonata: e fertivo andamente, esseno morti i tre colonelli. Finalmente bauendo militato in quella guerra & fertuto 16. anni ; vi si trova al presente Capitano di canali, del Consiglio di guerra, e e Luogotenente.

Generale della caualleria di tutte le nationi . Alessandro suo fratello, su per vn tempo presso al Duca di Parma &

presa douna attese alle cose dicasa.

Camillo , fratello d'Aleffandro , nell'età sua puerile fu con Chiappino Vitelli suo zio: & prese le habito di S. Stefano dal Duca di Fioren-Za quando fondò la religione di S. Stefano Papa, nella città di Tija . Indi nauigo con Baccio Martelli , done per lo fernitio suo . fu riconosciuto dal Duca d' pna pensione di 400 scudi l'anno. Pafsò parimente in Ungaria , quando si perdè Zighetto : & fu al soccorso del Pignone & di Malta. Et l'anno dell' ritima guerra del Turco per mare, si tronò a Nauarino con Don Alfonso da Este : & poi alle guerre di Fiandra trouandosi a tutte le fattioni . onde per i suoi portamenti gli su data la compagnia di canalli dal Duca d'alba : effendo stato più volte capo di vna parte della Canalleria . Roppe il figlinolo del Conte della Nua, & il Colonnello Bufort capo di 200. caualli : con la morte del detto Colonello , & con la presa di suo fratello. Ultimamente bauendo quelli del Principe di Pinoia, preso Conde, andandoni capo della canalleria, lo ricuperò con gran danno de nemici. Et hebbe sopra Tornal , doue si trona al presente, carico del gonerno di tutta la canalleria , mente il Marchese di Risbruch General di quella e Stato indisposto.

Vincenzo fratello di Camillo, trouatofi fu l'armata l'anno 1571 quando fu rotto il Turco, fotto le bandiere de Vinitiani con 400. fanti Polendo paßare in Fiandra, venne a morte.

Ascanio suo fratello, gionanetto di molto cuore, si morì mentre andana alla guerra in Fiandra.

Ottauio

Anni di Ottanio fratello di Afranio, morì parimente fanciulletto. Christo. Francesco suo fratello: su d'età di 20 anni, mandato dal Papa in Arrignome con 300 fanti, c

Giouanui suo fratello ; & tutti , come s'è detto, figliuoli di Bartolomeo Marchese del Monte Santa Maria.

#### Signori Correggi.



N Lombardia chiamata da gli historici, paradiso d'talia e posta la nobil terra di Correggio, chiamata dagli scrittori Castello: & poi cretta in città da Ferdinando Imperadore l'anno 1559 a 16 di Maggio,& confermata da Massimiliano Secondo con piena autto-

rità di batter monete d'oro & d'argento, come nella confermatione delle innestiture apparisce. Questa città adunque: per frequenza d'habitatori, per commodità di cose appartenenti al vitto humano & per nobiltà & spendore di persone illustri nelle buone arti : è copiosa quanto ogni altra che le sia attorno. Plinio fauellando di que Sti popoli, eli chiama Reginati o Reggiati: forfan nunc Correggiates. aggiugne il Volaterano nel quarto della Geografia. Et F. Leandro nell'Italia, fotto il titolo della Lombardia dice. Euni Correggio, molto ciuile & honoreuole Castello & di nuouonome come scriue il Volaterano, auenga che alcuni vogliono, che siano gli habitatori d'esso quelli di Plinio nominati Reggiati, nell'ottaua regione d'Italia &c. Et ancora che il Volaterano, & l'Alberti dichino che Correggio sia di nuono nome: intendono quanto al suo principio percioche su fabricato ne tempi di Carlo Magno, & non fotto la Republica Romana. conciosia che hauendo il mondo presa nuova forma sotto la religione del vero figliuolo di Dio, sono dette & chiamate nuone tutte quelle città che nacquero fotto gli Imperadori Christiani : & non fotto gli antichi . Di questa città adunque, & del suo territorio done sono dinerse castella & villaggi, fu sempre Signora & patrona affoluta la famiglia Correggia: la cui nominatione non si sa bene se venisse dalla terra in loro : o se la terra medesima la prendesse dalla famiglia. Si come all'incontro è noto ad ogniuno , che in tants trauagli d'Italia , inondata in diversi secoli da infinito numero di Oltramontani : i suoi Signori, ano dal suo principio , banno sempre consernata incorrotta ladomina-

Anni di Christo. dominatione & la giurisditione dessa città . Ma quanto all'origine della casa, so produrrò in mezo quel tanto che si caua da gli Scrittori degni di fede . Rinaldo Corfo, buomo di molte lettere er di saldo giuditio dice , che nello Imperio di Massimiliano Primoil Conte Gian Francesco di Correggio Signore allora di auttorita & di molta riputatione in Lombardia , andato in Colonia a visitar l'Imperadore, su raccolto da lui honoratamente. & ch'alla presenza di molti Principi l'Imperadore gli diste, che l'abbracciana non solamente come vasallo, ma come parente ancora: della qual parentela portana la memoria nello scudo dell'arme fua. Percioche (dis'egli) poi che l'Imperio de Greci passò ne franchi, cBendo la Chiefa perfeguitata da fuoi nemici, domandò aiuto all'Imperadore. onde egli per questo messo vn buono esfercito di Borgognoni insieme, lo mandò in Italia sotto la cura di Giberto d'Abspurg , vitimo de fratelli de Conti d'Asburg, & primo auttore in Lombardia , della vostra famiglia , dandoli titoli di Duca sopra i detti Borgognoni. Questi essendo di gran cuore, s'oppose alle forze nemiche & le spense & disperse liberando la Chiefa, ma non fenza miracolo veramente memorando, per lo quale gli fu predetta la vittoria ch'egli hebbe . Percioche stando la notte che precesse al fatto d'arme, in pensiero della futura battaglia : per esere i fuoi nemici asai grossi, preso da un leggier fonno, gli appari pna donna in habito candido come neue: la quale gli cinse i fianchi con una correggia bianca, & li disse. Po sono Maria. Và, perche il desiderio tuo di liberar la sposa del mio figliuolo è giusto. Combatti sicuramente, ch'io ti prometto vittoria . & per fegno , porterai questa cintura , perche il tuo corpo farà tutto tinto di sangue, da quella parte in fuori che sarà coperta dalla cintura . Suegliatofi adunque , & tronata la cintura : & auenuto quanto dall'oracolo gli fu predetto : fu presa per l'arme d'Austria, la fascia bianca in campo rosso, che è quella correggia in mezo alle due vermiglie rappresentanti il sangue. nemico. Et di qui il vostro castello ch'egli fabricò in Lombardia, la done folena effere il bofco & la Badia di S. Michele, & voi tutti Signori di quel luogo , portate il cognome della Corregia . Cost dice il Corfo. La qual cofa fu anco confermata da Carlo Quinto, allora che essendo esso in Correggio , disfe a Veronica da Gambara di Correggio, ornamento delle Muje Toscane, ch'egli l'amana per la singolar virtà sua , & per lo parentado ch'esso tenena con la

tafa Correggia. Ma oltre al Corfo, molto ananti a lui Ricobaldo parlando di questa famiglia, duce. Gibertus è Ducibus Bus gunda: conundus: Cortigium adificat. Brixellum ciuitatem defolatam restaurat: & ab Imperatore Vicarius in Reghiana & Parmensi ciuitate constituitur. Et il Volaterano, nel titolo della città di Parma sfrine. E ius agric alfella factionesqi vibis, a quatuor puolò ante tenebantur familijs, Roscijs, Coregiati-

bus, Palauicinis, & Vitalentibus.

Ma egli fauella ne tempi poco auanti a lui, come si vede per lettere de Duchi di Milano l'anno 1 402. per le quali si confermano capi della fquadra di Correggio , Gherardo , Galeazzo , & Giberio per la morte del padre loro Giberto capo di detta fquadra in Parma, & questo ad instanza di 1 3 2. principali cittadini Parmigiani, di detta squadra. & il medesimo afferma il Biondo, aggiugnendo, che queste quattro cafe, posedenano tutto il territorio di Parma, & che tenenano molta canalleria , & dando obedienza al Duca di Milano (di quanto però possedenano nel territorio solo di Parma) cuftodinano l'adito di Lombardia da Barbari, & anco la città · ma quando occorreua qualche disturbo nella Promincia, o fra loro, la città, & la pronincia dinifa in quattro fattioni, metteua ogni cofa fozzopra. Cosi dicono il Volaterano, & il Biondo. Non è adunque dubbio alcuno, che questa famiglia fu sempre in grandissima stima . Et ch'ella venne in Italia ne tempi di Carlo Magno, si come Ricobaldo, Selino, & Maestro Giouanni di Virgilio con aleri scrittori appreso: & si come diucrse scritturca antiche, atteftano chiaramente di quefta cafa . percioche hauendo Carlo Magno atterrato il dominio de Longobardi, & preso il Re Desiderio, deliberò per mantenere quanto esso baucua acqui-Stato in Italia, di lasciare al gonerno in suo luogo, dinersi de suoi baroni , cosi Longobardi , come Tedeschi & Francesi. Fra questi adunque vn fu Giberto predetto, il quale creato Vicario Imperiale nella città di Parma & di Reggio dal detto Carlo, & gouernando l'armi Francesi lasciate alla cura sua , fermò la sede nell'Emilia detta hoggi Lombardia, doue fabricato un castello nobile gli pose nome per la cagione che di sopra dicemmo, Correggia. Oltre a ciò rifece la città di Brescello, posta lungo la rina del Pò, chiamata da Plinio Brixillum, & da Cornelio Tacito, & da Tolomeo, & da Antonino nello Itinerario Brixellum. La quale occupasa da Longobardi, & ricuperata dall'Esarco di Rauenna, su del

tutto

Anni di Christo.

tutto abbracciata & destrutta . Da costui discesero tutti gli altri che in processo di tempo s'allargarono in quella pronincia, fotto l'insegne medesime della casa d' Austria : la quale , si come s'è detto , contiene in campo rosso vna fascia bianca . Alla qual poi l'anno 1452. Manfredi, Antonio, Giberto, & Nicolò lor nipote, figlinolo d' vn'altro Nico'ò aggiunsero per dono fatto loro da Federigo Ter zo Imp di fopra all'arme d'Auftria , vi'aquila nera nel mezo con l'ali dificje in campo gialla, & da ciascuna parte dell'aquila vn. leone di color gialio , con la coda , con la tefta & col collo diritto , er con un giglio d'oro fopra la tefta in campo azzurro . I quai tre primi de sopradetti, & Nicolò loro fratello, eltre all'ornamento dell'arme, introdußero anco & giurarono la conuentione, la quale è recitata dal Barbaccia famoso Giurisconsulto ne suoi consigli, & approbata per folenne arbitrio dal Duca Borfo l'anno 1449. cice, che le caftella , ville , terre , & Stato loro prefente & futuro fia in perpetuo indinifibile, & che il più vecchio della famiglia gouerni in perpetuo: ouero quello, a chi pare al più vecchio: fotto pena, che chi cercaße di contrauenire al predetto accordo, perda la parte sua, la qual vada a gli altri, & ciò fu fatto da loro per manicnimento dell' vnione, senza la quale ogni gran principato và tosto in rouina. La qual transattione fu approbata da Federiga Terzo l'anno 1465. nella persona di Manfredo allora pin vecchio de fratelli . & poi da Massimiliano I. da Carlo V. da Massimiliano Secondo, & da Ferdinando Impp. in Giberto, in Camillo, & Fabritio fratelli, & a loro anteceffori. Ora del predetto Giberto fondatore in Italia della fua cafa, nacque

tore in Italia actia Jua Gaja Aneczgo, il qual titolo confernato perpetuamente nella fua difendenza è peruenuto ne fuoi fino al di di boggi. «Attesta Innocenzo Secondo Papa in van fia bolla, che coftu viffe nel tempo di Papa Gregorio Quarto, fotto il quale fia Gonfalomero di Santa Chiefa: & fiu da lui chamato, figlinolo et difenolo. Pl qual titolo egli meritò, per effer particolar difenfore in difacteine i Saratini fuori d'Italia. onde per ciò fiu creato Conte di Greroggio, e fiu innefitio, per fe d fini difendenti di Brefeello et fio distretto, e premiato deline faltri beni temporali, e ottenne da fini il corpo di San Quirino martire, Vefono di Lubiana con duerfe diter reliquie de Santi, Tibuttio, Hermete, Veronica, e Reparata. Le quali ripofe nella chiefa di S. Michele, vifatta e di octata da lini, chamata poi san Quirino Martine di Mechele.

done ordinò dodici Canonici, con pu capo detto Prouosto l'anno 822 con aßenso di Gregorio, con molte indulgenze, & prinilegi dati al Preuofto & Canonici . che fu poi confermato a Lauducio Preuofto & Canonici presenti & futuri da Innocenzo Secondo l'anno 1240. come in essa bolla sotto 18. di Maggio si contiene. Et le chiese suori allora del territorio di Correggio furono San Pietro di Campegine, San Iacomo della Cafadeo. Santa Margarita presso al rino della. Ducheffa. Santa Maria di Camporotondo , hora detta l'effcenfa, San Profpero, San Paolo da Canoli, & San Pietro da Budrio, polendo il Papa, che il Prouosto & Canonici hauessero auttorità di conferir le dette chiese & Canonicati oltre a quelle del territorio predetto, rifernate però fempre le ragioni del Infpatronato al Conte come a fondatori, & suoi heredi, d'esse chiese & Canonicati. Inoltre Papa Pio Quinto vedute le bolle confermo non folo i prinilegi paffati, ma per maggior degnisa di detta Chiefa di San Quirino, ordino dopo il preuosto, vno Arciprete, & vn'Arcidiacono del corpo de Canonici, dando loro tutte quelle preminenze, esentioni, & bonorificenze che hanno tutti gli altri Arcipreti, & Arcidiaconi, non pur delle chiese collegiate, ma delle catedrali ancora: Et al presente vi sono in essa chiefa dieci Canonici con le tre dette dignità , & altri sacerdoti & chierici appresso, & altri beneficiati. Et il corpo del detto Santo, si riposa sotto l'altar maggiore con le predette reliquie, le quali sono al presente in somma veneratione presso a popoli di Correggio. Questi fondò & dotò riccamente del suo le ditte chiese su contadi di Reggio , & di Parma , & quasi tutte quelle che si trouano sul Contado di Correggio, facendone inspatronato per la sua famiglia, con consenso del Papa & de Vescoui di Reggio & di Parma . & di costui pscirono

Sigiberto , Guido , &

Gionami, il quale datosi alle lettere, & fattoni molto prositto, fu dal Vescovo di Parma (nella qual città que di Correggio habitatamo per la maggior parte del tempo) electo Camonico ssendo accompantiale. Fatto adulto disposso si si prezzare il mondo, & abbandonato ognicosa & fatto per sei volte il viaggio di Gierusalem, y i prese lo abaito di monaco da quei santi padri. Indi tornato alla patria, si electo Abate da Sigistedo Vescovo di Parma, di quella chiesa chesso benonata allora sotto il titolo di San Govanni Euangelista poco suori delle mura. Doue esserciandos, verace nelle parole, giusso nel giuditio, casso nelle opere, catolico la la nella nella nella nella

Anni di

nella fede, & angelico mell'aspetto & distribuendo il suo per Dio,
Christo.

comincio a risplemder con miracolt, i quali si leggono nella sua via
ti, sua cau sine consciendo esse rementa. & bauendo ilectritati i sua
ti, su veduto da loro va maraniglioso splendore nella sua camera,
& vidiono cò regii parlana, spercò entrati dentro, intesco che laBeatissima l'ergine gliera apparita, onde richiesti da lui che pregestro per l'anima sua, stendoui anco presente il l'escono, si comanicò, & dopo sette anni, tre mess, otto giorni, rese l'anima al
Creatore a 22. di Maggio l'anno 972. & sua ll'escono, su dal cle
ro seppelluto fra il chossi ro del monstero presonale chiesta maggiore in van casa di marmo, concedendo Dio per su merco, molico-

gratie a chi le ha domandate. Ma del predetto Guido restò

950 Corrado II. l'anno 950 il qual fece

Mattheo, che fu per lungo tempo Podestà di Parma. & lasciò dopo se Giberto I 1. Costui fu gran Cancelliero di Henrico Terzo Imp. per la fua molta dottrina & degnità, ma dicono gli ferittori, che effendo presso ad Agnese madre dell'Imperadore, la quale era tutrice, & effo Giberto, Vicario Imp. & Legato in Italia , fu molto defiderofo delle degnità ecclefiaftiche . & che da lui procefe lo feifma che auenne nel Tontificato d'Alegandro Secondo . percioch'effendo (come dice ancoil Sigonio, & il Platina) stato creato absente Aleffandro Secondo , i Vescoui della Provincia di Lombardia. parendo loro di meritare, ch' uno del corpo suo fosse Pontefice;elesfero col fauor di Giberto potentissimo in quel tempo, & con l'af-Jenso dell'Imperadore (contradicendo però l'Imperatrice) vn'altro Pontefice , & questo fu un certo Cadolo Vescono di Parma . Et tutti i Principi di Lombardia , gli diedero obedienza , dalla Contesfa Matilde in fuori. Al qual Cadolo por, dopo lunghi tranagli, fu disfatto. Onofrio Panninio diligente nelle cose antiche , racconta la bistoria in altro modo, per lo quale dichiarando quel tanto che scriue il Platina narra il soccesso affat chiaro, mettendo la cagione della creatione di Cadolo a sommo Pontesice. percioche egli dice , che essendo venuto a morte Nicola Secondo , i Cardinali : & il (lero di Roma, spinti agiò da Ilprando Arthidiacono crearono in luogo di Nicola morto Alegandro Secondo fenza faputa & aut torità dell'Imperadore. Percioche mancato Nicola, & effendo in disparere i Cardinali & il Clero fra loro dell'eleggere il soccesfore . alcuni del clero & del popolo , mandarono ambafciadori a. Henrico Quarto che era ancora fanciulletto, dicendoli che fecon-

do it giuramento dato a suo padre nell'elettion di Clemente Secondo da (ardinali, dal Clero, & dal popolo Romano : & fecondo i privilegi concessi a precessori & successori suoi Impp. Romani dalla sede Apostolica intorno alla dispositione della sede pontisicia , eleggesse il Pontefice Romano : & lo mandasse a Roma , a effer confacrato da Romani : si come suo padre già baueua costumato di fare. La qual cosa intendendo Ilprando Arcidiacono, al quale era sommamente spiaciuto, che nella depositione di Gregorio Sesto , del quale era stato discepolo & protettore , fosse per l'Imp. Stato messo in suo luogo Clemente Secondo & che i Cardinali , il clero & il pop. Romano hauesse fatto quel giuramento & i priuilegi dati dalla sede intorno alla creatione del Pontesice all'Imp come cose ch'erano contrarie a Canoni , a gli instituti de Santi Padri, & alla libertà ecclesiastica, preuenne questa dispositione dell'/mp. & persuase a Cardinali che eleggessero il Papa quanto più tosto posenano : accioche fe ancora foffero ritronati effere in difcordia : non foffero aftretti à crear coluiche l'Imp. haueffe eletto , cofavietata da Canoni , che'l Papa foßecreato da mano laica . Il che fu incontanente fatto. Percioche innanzi che gli ambafciadori predetti arrinassero in Germania dall'Imp fueletto per comun. confenso di ogniuno in Roma, Alessandro Secondo ch'era Vescono di Lucca, & fu posto nella sede papale . La qual cosa vdendo l'-Imp. tenendosi come beffato , & vedendo ch'egli nella sua fanciullezza hauena perduto le ragioni concedute a suo padre, & agli Imperadori Roman: fuot preceffori dal Papa: poi che erano ftati fenza fuo confenfo eletti tre Pontefici l'vn dopo l'altro, cice Stefano Nono, Nicola Secondo, & Aleffandro Secondo, & procactiando di ricuperar l'auttorità sua : spinto a ciò da Giberto da Correggio suo gran Cancelliero , & huomo ambitiosissimo , che haueua per questa via , cominciato ad aspirare al Pontificato: eleffe in Pontefice contra Alegandro Secondo Cadolo Vefc. & cittadino di Parma, amicissimo di Giberto, ilquale accettato da Vesconi di Lombardia che aderinano all'Imp. fu consacrato & corona? to . Non molto dopo venuto à Roma con buono essercito per scacciare Aleffandro, & occupar la fede Apostolica, alla fine affali: to dalla fanteria di Papa Alessandro & seguite fra loro mortalità dall' vna parte & dall'altra: fu coftretto à fuggirfi vergognofamen. te. & essendo questa scisma durata per alquanti anni, non senza gran danno del popolo Romano, & con scandalo di tutti i Christiaa LL

Anni di Christo.

ni: pltimamente intimatosi per opera d'Othone Arcinescouo di Colonia huomo d'auttorità grande, vn Concilio a Mantona, doue andò Aleßandro Secondo fu leuata via. Percioche Cadolo fu nel Concilio deposto, & Alessandro fu confermato come eletto legittimamente . Et l'Imp.restando in gratia del Papa, ottenne da lui , che perdonò a Cadolo: & creò Giberto Arcinescono di Rauenna, ma lo fece mal volentieri, posch'egli era stato causa della scisma:dubitando ch'egli doueße fuscitar qualche altra cosa in danno della Chiefa Romana si come auenne. Conciosia che Giberto, esendo morto Henrico Arcinescono di Rauenna, entrato si come s'è detto in fuo luogo, nel prenderne il posesso, concesse in feudo a Gherardo Conte & a suoi figliuoli legittimi il castello di Brettinoro, con obligo che pagaffe ogni anno all'Arcinescono 12. marobottini, i quali gli portaffe in persona. & che accompagnasse a Roma l'Arcinescouo, bisognandoli andare a Roma, & in Lombardia contra i suoi nemici, con 100. foldati. & con 250. fanti di più a pi'afsedio, & con 20. non passando il Pò. Auenne poi, che Papa Alessandro venne a morte, & gli soccesse Gregorio VII. contra al quale Henrico Imp. procedendo fece morir dinersi sacerdoti , & Saccheggio le facultà loro: dicendo publicamente che Alessandro non era stato vero Papa. Ma Gregorio hauendo scommunicato tutti quelli c'hauesfero haunto benefici ecclesiastici dall'Imp. fatto vn Concilio in Laterano, minacciò di scommunicare anco l'Imperadore quando non ritornaffe in fe Steffo. Nel Concilio Giberto Arcinescono rescu conto di tutto quello che egli bauena operato: ma esendo contrario con l'animo al Papa, incontanente che fu licentiato il Concilio : folleuò Cincio Romano figliuolo di Stefano Prefetto della città, persona temeraria & seditiosa, contra il Pontesico. promettendogli gran cose per nome dell'Imperadore se si mettena all'impresa. Cincio , abbracciate l'offerte di Giberto presco il Papa, il quale, con mortalità di molti fu poi rimeßo in liberta dal popolo Romano: effendosi Cincio fuggito in Germania. allo Imperadore. Ma Giberso, vedendo che non gli era riuscito il disegno, fingendo beneuolenza verso il Papa, su licentiato da lui , & se ne ritorno a Rauenna . Doue giunto , fecco tanto con promese, che egli conduse Teobaldo Arcinescono di Milano con molti altri Vesconi di Lombardia, a congiurare contra Papa Gregorio: & con costoro entro in Lega V gone Candido Cardinale, che poco auanti haueua hauuto in animo di far

far questo medesimo (se bene s'era fintamente pacificato col Papa) si messe bora a fargli contra publicamente. Conciosia che fi ingegnò con tutte le forze sue: bauendo pacificato Henrico, et i Normanni discordanti fra loro dell'Imperio, di concitarlo contra il Pontefice. Il che hauendo Gregorio risaputo: fatto un Concilio in Laterano : & mostrata la ragione perche lo facesse, & privato Giberto & V gone della degnità loro , gli fcommunicò , & poco dopo fece il medesimo con l'Imperadore, col quale non molto dopo si riconciliò a l'anossa. Et vedendo il Papa che l'Imperadore era sommosso contra la Chiesa di Dio, da alcuni Vesconi & Prelati seditiosi , adunato vn Sinodo di molte persone, interdise a Giberto, che non essercitasse l'offitio dell'Arcinescono, ne di qual si voglia altra ecclesiaffica dignità, & lo chiamò a Roma, ma Giberto non volle obbedire . Onde il Papa ridotto infieme vn'altro Sinodo , confermò la prima scommunica di Giberto, & vietò che non si impedise più oltre nell'Arcinesconado di Rauenna. Et accioche quella chiesa non fosse fenza paftore: vi mando vn'altro Arcinescono, chiamato Othone . Ma l'Imperadore incitato da queste cofe : fatto prigione il Vescono Ostiense, che ritornana dalla sua Legatione, er adunato yn Concilio di Vesconi suoi partigiani, creò Pontefice Giberto, & gli pose nome Clemente Terzo. Et ritornato di nuono in Italia di done s'era pareito per i moti di Saffonia, con groffo esfercito per leuar Gregorio della sede Apostolica . & riporui Clemente: fu incontrato dalle genti della Contesa Matilde, la quale banendo egli leggiermente rotta , si riduse a Raucnna con Clemente che ribanuto per forza l'Arcinefconado , fi condusse con l'Imperadore à Roma, la quale ottenuta dopo un lungo assedio, l'Imperadore l'anno 1084. a ventidue di Marzo coronò publicamente Clemente in San Giouanni Laterano, con l'interuento de Vescoui di Bologna, di Modona, & di Ceruia. et altri dicono di Cremona : & non molto dopo , effo fu coronato 7mperadore da Clemente insieme con l'Imperatrice Berta. Col qual Clemente il predetto Imperadore tenne continonamente Stretta pnione , non si discostando punto da quanto esso gli preponena. percioche era Giberto, huomo di gran valore, es prudente, ancora che da gli Scrittori sia lacerato, come seditioso & troppo affettionato all'Imperio : & che fia taffato come Simoniaco, & scandaloso nella Chiesa di Dio. Della quale tenne il Pontificato vintiuno anno, & venne a morte l'anno 1 10 1.

& se-

L1 3

Anni di & secondo altri 1109. Et dal maggior numero de gli historici , è Christo. connumerato nell'ordine de Pontefici Romani, come ampiamente fi può vedere nel Volaterano, nel Platina, nel Biondo, nel Sigonio, in Hieronimo de Roffi historico di Rauenna & in diuerfi altri granissimi auttori . Di questo Giberto Papa fu fratello ,

Pietro, che insieme col fratello seruì nelle occorrenze d'Italia Henrico Quarto Imperadore, & bebbe in dono da lui le castella di Campegine & Meleculi, con le valle, boschi, pascoli, & peschiere, & con ogni altra ragione appartenente adeffe castella, con affoluta ginrifditione. Di questo Pietro furono figlinoli

Alberto, & Guido, che prendendo il posesso delle castella paterne, affittarono la valle & boschi di Campegine al detto comune per 200. anni, l'anno 1143. D'Alberto nacque lacomo Gerardo, &

1141 Corrado Secondo, i quali l'anno 1141. allargando i loro confini, acquist irono alla casa il castello di Campagnola, cognominato il Ca-Stellaccio, con l'infrascritte ville, cioè, Scabadego, Linadego, Vitigano, Carrobo, Platea, Villa de Galli, & de gli Azari, col castello . Villanona, Canola di fotto , Cognento di fotto , villa di Sirroni col castello, Ville di S. Pietro, di S. Andrea, di Paludana, de Manni , de Reatini , & Villa Sclatarina, con tutte le valli, boschi, monti & vas[alli. da vn Palmerio Longobardo, Signor del detto castello. Di Gherardo nacque

Giberto Terzo, che fu padre di Tomaso, sotto il quale si tronò S. Quirino 3 53. anni da poi che fu portato à Correggio da Corrado, come s'è detto . percioche infermatofi Tomafo grauemente, Beatrice fua madre, che non haueua altro figliuolo, fece voto a San Tomè martire; & agli altri Santi pofti nella chiefa di S. Quirino , d'erigere in suo honore vn'altare. onde guarito subito, & wolendo far l'opera, i muratori canando in terra, tronarono il predetto S. Quirino con l'altre reliquie con gran letitia del popolo. Et fornito l'altare consacrato da Albricone Vescono di Reggio , & ripostoni le reliquie de Santi, Tiburtio, Hermete, Veronica & Reparata, nella sagrestia di essa chiesa, vi fu in marmo scolpita questa memoria.

In nomine D. nostri lesu Christi M CLXXXV I. quinto idus Iunij , tempore Vrbani Papæ I I I . & Federici Imperat. necnon Albriconis Registi Episcopi, hic requiescunt San-Corum corpora quidem Quirini, Hermetis, Tiburtij, Virginis alma, Veronica, nec non Reparata. Multa per cof-

dem est felicitet D. operatus, nam excis vista extemploriem con butter di simulta confidatione al detto Gibero, bauere il siglimololiberato dalla infermità, su anco di molta gloria lo bauer vitrouato i detti Santi , percioche sinarriti non si sipena puntalmente il luogo, onde Giberto, vistatta a Chiefa quafideliutta, sornò, & amplià d'entrata, donandole molti terreni possi si la taglia di Correggio. Puesso Giberto, detto da altri Roberto, su Podesladi Padona l'anno 1124. done essendo cocorfe Azzo Marchese da Este contra Salinguerra, nella occupatione, del cassello della Fratta. Di Jacomo primo furomo siglimoli savlo, Togo che bebbe per donna, Maria di Roglia virtuosa, mobilifima gentidonna, & Giudo Terzo. Ma di Vgo nacque Tomaso, padre di Correggia. Ma di Giudo Secondo fratello d'Alberto, vosti Matteo Secondo, che generò slogerio.

Gherardo Secondo, il qualel'anno 1150. a 10. di Gingno acquistò alla sua famiglia appresso la Valle de L'ampigine, il castello della. Montanara & sue si si si si di consistenti di Parma, d. 1 vn Signor detto Lormano di natione Longobardo & di costiu victiono

Matteo Terzo Gualiero illustre, famigliare, intrinsico, e moltograto ad Azzo Eslenße Sig. di Ferrara l'anno 1173. Seriue Ricobaldo, chi egli su Podestà di Verona l'anno 1217. e il Pigna dice che l'anno 1235. accompagnò honoratamente Beatrice si gliuola di Aldobrandino Marchese di Perrara in Vingaria, done ella andaua a trouare Andrea Secondo Re di quella provincia suo nuovo marito.

Obice, & Guglielmo. D'Obice nacque

Corrado Terzo, huomo di grande autorità, co celebre Giurifconsulto. Costui, tronandos i anno 1308. à 31 di Settembre in Milano, nella falà del palazzo del comune, dove erano 3830 persone per eleggere il Cupitano, co in discordia fra loro, rimosso di tutti loro il negotio di parer di Corrado. Dunendo esso con grante parlato in quella materia, propose che si doueste confermar Guido Torriano. onde approbato da tutti quanto esso disse fecero il Torriano perpetuo Capitano della città come attesta il Corio. Ma di Gaglictmo vsci

Iacomo Secondo, & Gherardo Secondo, del graste feriue il Collenue-1145 cio nella bistoria di Napoli, che l'anno 1145, siparrì co figliuoti .

& con intta la casa Correggia, in compagnia della futtione de .

Rossi, dalla dinotione dell'imperadore. Sernee il Corio, ch'egli su

La Podetti La Podetti 10.0

Anni di Podesta di Milano l'anno 1247.

Christo . Bernardo, & Guidotto , che l'anno 1235 fu Vescouo di Mantona: & fu con Mattheo suo zio ad accompagnar la predetta Beatrice Estense a marito. & celebro lo sponsalitio del Re in Alba Regale città principal d'Ungaria. Questi babitando in Montoua come Vescouo, su ammazzato da Vguccione d'Altasoglia, & da altri Auocati di Mantona . Ma Mario Equicola nel primo libro delle cose di Mantona scrine ( raccontando quale fossero alcune famiglie nobili) che i Poltroni & gli Auocati furono bandi-ti, confiscati i beni , & spianate le loro case , percioche congiurarono contra Guidotto di Correggio Vescono della città, & l'ammazzarono nel monisterio di Santo Andrea. Ma di Bernardo nacquero

Guglielmo Secondo l'anno 1330.6

Acilesto, che amendue morirono senza figlinoli. Di Iacomo nacque Vgardo , che fu padre di Gionanni Abate del monistero di S. Basilio di Parma, dell'ordine di Vall'ombrosa l'anno 1 390. Ma di Flogerio venne

Guido Terzo che generò Azzo. Mattheo Quarto. che per molti anni fu Podestà di Mantona , in compagnia di Guido suo nipo-

10,0

Giberto Quarto Capitano illustre nell'armi; & scacciato di Parma dall'Imp. Federigo con Gherardo Terzo suo figliuolo. ondel'anno 1247 a 16 di Giugno in Domenica, hauuto soccorso di Piacentini, & venuto a giornata con Henrico Testa Aretino Podestà di Parma per nome dell'Imperatore, lo roppe & occife: & entrato nella città, fece di maniera che Gherardo suo figlinolo fu eletto di comun consenso de cittadini , Podestà in luogo del morto. Il quale incontanente fauorendo tutti coloro ch'erano della fua parte, fece comandamento che in termine di 15. giorni tutti quelli ch'erano. della fattione contraria alla fua fi partifiero della città. Onde Enzo Re di Sardigna, & figlinolo di Federigo Imp.che allora si tronana co Cremonesi all'assedio di Quinzano, si fuggi a Cremona... ma il giorno seguente , valicato il Po si trasferì a Parma , & venuto da Turino l'Imp. suo padre, vi pose l'assedio con 6. milia persone adunate da diuersi popoli fauorenoli & aderenti dell'Imp. fra qualifu Azzolino da Romano , & tutte le genti d'armi de Cremonesi, con diversi altri Principi di Lombardia fautori dell'Imp. done stando vi fabricò vn Castello di legno in forma di città, al quale

quale egli pose nome Vittoria. All'incontro i Correggi fatto intendere al Monteluogo Legato del Papa quanto era feguito, bebbero da 600. huomini d'arme. co quali fattesi dinerse fattioni, alla sine , essendo l'Imp. andato alla caccia verso Buscto , gli effercità venuti a conflitto, quello dell'Imp. fu rotto da Correggefi, i quali faccheggiarono gli alloggiamenti Imperiali , & portarono a Parma i suoi tesori, fra quali era la corona Imperiale con tutti gli altri ornamenati di Federigo , con tanta gloria d'effi Correggefi che nulla più : ma con tanto spauento dell'Imp. che fuggitosi à Cremona: se n'andò in Puglia , ne ritorno mai più in Lombardia. Et allora Giberto pose sopra il cimiero dell'arme sua la corona regale con un leuriero ch'esce fuori d'essa corona , volendo significar ch'essendo l'Imp. andato alla caccia baueua perduta la corona, & esso Giberto la hanena acquistata con si nobil vittoria . La quale se dee attribure a lui folo, & non ad altri , perch'era capo de Parmigiani . Cosi dicono gli historici che trattano le cose di questi tempi . Et il Corio chiama Secondo , questo Giberto che fu Quarto · ilquale

Gherardo Terzo, che fu Podestà di Parma, come s'è detto, & operò in compagnia del padre diverse attioni bonorate. Et era anco stato prima Podesta di Reggio , l'anno 1240. Intorno alla qual città fece fare vna gran parte delle mura co i terragli ap-

Mattheo V.che l'anno 1288. fu Podestà della parte Ghelfa di Reg-

gio.come attefta il Corio, &

Roberto, che fu Prepofto della Collegiata di S. Quirino di Correggio. Obice , il quale l'anno 1241. fu Podestà di Reggio : & fece fabricare 2 40. pertiche di muro intorno alla detta città. Et fotto il fuo generno la comunità comprè tutti i Montini ch'erano dentro & fuori di Reggio.

Canalca, lacopino che fu padre di Tomasino, Guglielmo II. &

Guido V. l'anno 1258. il quale fu in compagnia , come s'è detto di Mattheo Quarco, Signore & Podefta per molti anni di Mantona. fonciofia che , come altrone s'è ragionato , la pretura in quei tempi era magistrato supremo nella città, con auttorità di quasi principato affoluto. Et i predetti fratelli vennero in discordia co Reggiani con gra danno dell' pna parte & dell'altra alla fine venuti ad accordo, i Reggiani ceffero a Coreggefi, Camporotondo, caftel di Foldendo .

Fosdondo , & il castello de gli Vrsi conletoro giurisditioni . & i Anni di Christo. Correggiesi all'incontro cederono loro il Castellaccio di Campagnola con le sue pertinentie, riceuendo però prima 16. mila lire Imperiali di groffi per il prezzo di detto caftello . Et ciò fu l'anno 1277. a 10. di Luglio. & cofi fecero pace. Di Guido Quinto fu figlinolo

Matteo Sefto. Coftui tenne per molti anni , con molta fua lode , la podestaria de Bologna. Dopo la quale essendosi per opera della. Lega contra Azzolino da Romano, tolta la città dalla sua crudelissima dominatione, Mattheo come huomo di gran prudenza & gran valore in tanta muttatione di ftato , fueletto Podefta da tutto il popolo Padonano, l'anno 1258. Nel quale efficio, difendendo i Padonani dalle infidie del detto. Azzolino , anenne vna volta , che le genti sue guidate da lacomo da Castel Tocco Capitano di Bassano per lo detto Azzolino, venute in conflitto con la militia. di Padona ch'era in tempo di notte pscita della città sotto la scorta di Matteo , con cui era il Marchese Azzo Estense , restarono rotte & fracaffate fin fu le foffe di Basano, con morte di gran numero de nimici , & con presa del detto Capitano, & di 50. Tedeschi, & di 150. canalli. Et ciò fu a 28. di Luglio del detto anno.

cofi dice Pietro Cherardi.

Giberto Quinto, detto da molti Terzo, fratello del predetto Mattheo hebbe cognome di Difensore, & meritamente, percioche operò col valor suo molte cose à difesa della città di Parma, & della part Guelfa, della quale era capo Conciosia che trouandosi l'anno 1303. a 25, di Luglio in Parma allora libera, ma dinifa per le fattioni : fu dal popolo affettionato a questo huomo, in publico consiglio & per confenso comune di esso popolo eletto & ginrato Signore & perpetuo difensore di quella città , & mantenitor della pace , & gli fu dato in fegno della innestitura , lo Stendardo publico , con la imagine di S. Maria, & del Carroccio loro chiamato Biancardo. hauendolo il di seguente riconfermato di nuono con promessa di difenderlo nel dominio. alla qual cosa esendo i Rossi contrarii se vscirono della città. Et poco dopo fu fatto Capitano per 6. mesi del popolo Parmigiano, Simone Conte di Cafalalto da Mantone suofratello cugino . Nell'initio del suo principato , dicde aiuto ad Alberto Scotto Signor di Piacenza, il quale hauendo rinuntiata la Signoria a Francesco suo figlinolo, si irò addosso l'armi de Milanefi , de Pauefi , de i Lodigiani , de Nouarefi , del Marchefe di Mon-

Monferrato, & di molti altri confederati. Gli mandò per tanto Mattheo suo fratello con ducento buomini d'arme & con la militia di Parma . col qual soccorso Alberto non solamente si difese , ma occupò anco diuerse castella de Panesani . & con le medesime forze di Giberto si riparò da gli insulti di Visconte Pallanicino. Ma a lungo andare non potendo esso più resistere alla volontà del popolo Piacentino: lasciato il dominio, si ritirò con Francesco in. Parma ad instanza di Giberto. Il quale stato alcuni giorni in Piacenza: & raffettate le discordie della città , diede loro per Podestà, Gherardo suo zio paterno, mettendoui anco tutti gli altri officiali Parmigiani. Indi a due anni , bauendo il Marchese. Azzo Estense, tentato col mezo de Rossi di scacciar Giberto di Parma , egli trasferitofi a Modona la fece ribellare al Marchefc. Et il giorno seguente che fu a 27. di Gennaio, chiamato da i Reggiani andò in soccorso loro , & scacció fuori della città le genti del Marchefe, ribellandofi da lui tutti i castelli, fuor che Raggiolo. Ridotti per tanto i Reggiani in liberta , dopò 16. anni, crearono in Podestaloro Mattheo fratello di Giberto. Et volendo riconoscere in parte tanto benefitio riceunto da Giberto, l'anno 1306. a tredici di Marzo, adunati in configlio 2042. cittadini, lo crearono nobile d'effa città con tutti i suoi descendenti, & gli donarono il Castellaccio di Campagnola, er il castello di Fabrico, con tuttele habantie & pertinentie , come appare nel privilegio , & come affermail Guazzo, il Sardi & altri. Occupo Carpi con dinerfe altre castella, & fece anco paura à Ferrara. Et mentre ch'egli era occupato in queste imprese, i fuorusciti di Parma entrarono nel ca-Stel di Soragna: ma ricuperatolo in ventiquattro giorni, fe ne tornò a Parma . Doue viuendo con molta tranquillità, maritò in vn giorno medesimo due figliuole: dando l' vna ad Alboino della Scala Signor di Verona, & l'altra a un figliuolo di Passerino Bonacolsi Principe di Mantoua . & vna sua nipote diede a Balardino Nogarola nobilissimo Veronese. & mandatele a marito in vn giorno medesimo: furono accompagnate da vna grossa banda di huomini d'arme, & dalla maggior parte de gli huomini Parmigiani. Non molto dopo Guastalla venne a sua dinotione. Indi a poco i Rossi, su l'occasione d'una briga nata nel Vescouado, lo scacciarono della città ma egli fatto effercito affai poderofo, venuto a giornata co Rossi,& co Lupi, gli roppe l'anno 1308. & ottenuta la città, perdonando a suoi cittadini , mandò in esilio i Rossi , & i Lupi co seguaci

1308

Anni di Christo. to seguaci loro, auttori della sua prima scacciata. Due anni de porimesse in Signoria Alberto Scotto.

Et andato a incontrare a Reggio Alboino & Passarino ch'armata mano assarino quella città, lo viciò loro con l'autorità & con la delirezza sur a con asposa pace fra i Modonessi & Sassuolo da Sassuolo ch'era assection da loro in Marzaglia. Et s'anno sequente venuto Hemico Settimo a Milano per coronarsi, Giberto chiamato da lui per lettere il cui tenno è questo,

Henricus Dei Gratia Romanorum Rex semper Augustus. Nobili viro Giberto de Corrigia fideli nostro dilecto falutem, &

cmne bonum.

Equum est vt omnes Imperij fideles , gaudijs , & solemnitatibus ipfius, humili & puro corde interueniant. Cum igitur Diuina fauente clementia, que actiones nostras dirigit, coronam Ferream ex consuetudine antecessorum nostrorum , folemniter in proximum diem festum Epiphaniæ fuscipere decreuimus , accuratissime requirimus , & fidelitatem tuam rogamus, vt huic nostro triumpho die prædicta personaliter adelle velis, & die Lunz propè ocauam Natiuitatis Domini nostri Mediolani coram Maiestatem nostram præsentari. Datum Nouariz die 20. Decembris Regni nofei anno secundo 1211. vi andò con ducento huomini d'arme dal quale accolto bonoratamente, dopo la coronatione se ne ritornò a Parma dopo dodici giorni . Nel qual tempo essendosi i Guastalless ribellati da Giberto, & trouandos l'Imperado. re all'assedio di Brescia, vi fu con la gente sua ad vnirsi con. quelle dell'imperadore. Alquale dono allora quella corona d'oro & di gemme, che altre volte l'altro Giberto tolse a Federigo Secondo, si come di sopra s'è detto. Cosa tanto grata ad Henrice ch'egli lo innestì di Guastalla; & lo crcò suo Luogotenente in Reggio. Fu poi a Pania a ritrouar l'Imperadore il quale insospettito della sua grandezza, o per inuidia o per altro, lo conducena a Genoua doue egli haueua voltato il suo camino, se Giberto auertito del cattino animo dell'Imperadore non si fosse co suoi ritornato a die tro , lasciando l'Imperadore doue si passa il Po tra Tortona & Pania. Et giunto in Parma, i cittadini scacciarono il Vicario che vi era per l'Imp. & il medesimo fu fatto da i terrazzani del Borgo S. Donnino, dandosi tutti a Giberto . L'anno poi 1312. i Cremonesi lo chiamarono per loro Signore, conducendolo per cinque anni. Nella

qual

1111

1315

qual città meffe per Podestà Giouanni Quirico Sanuitali fuo genero. er ciò fu, poi che i Cremonesi erano stati rimessi nella paria dalla potenza di Gibero, della quale erano stati scacciati l'anno innanzi come ribelli , da Henrico VII. donandola in preda a Milanesi & altri Gibellini. & quelli che pur per loro pufillanimità erano Stati in detta città, vierano come forestieri tanto erano oppressi da iTiranni. Giberto adunque, fottomettendosi, con l'aiuto di Dio, a tutti i pericoli de gli amici afflitti , conuocò i fuorufciti (remonesi a Cafalmaggiore. & di quindi affalita la città la prefe & liberò. per questo adunque i fremonesi cederono tutte le ragioni che haueuano nel castello , ponte , & fortezza di Dozolo col datio, & castello d'Izara, & Guastalla con le ragioni appartenenti a detti castelli, & terre, con mero & misto Imperio, al detto Giberto, si come gli promifero per publico strumento quando erano fuori di Cremona, Ponzone de Ponzoni, Guglielmo & Iacomo Canalcabo, & altri principali & infiniti cittadini di fremona. Nella quale essendo. gli mancò la moglie, che fu figliuola del Conte Filippone Langusco Signor di Pania. dopo la qual prese Maddalena sorella d'Orlando Roffi. & auanti a queste, ne hauena baunta vna dicafa da Camino, famiglia nobilissi. nella Marca Trinisana, & che fu Signora della città di Treuifo. Et l'anno secondo bauendo rinuntiata la Signoria di (remona, fu creato da Roberto Re di Napoli, Capitan Generale di Parma, di fremona, & di tutta la parte Chelfa in. Lombardia, con provisione di 12. mila ducati l'anno, con tanta sua riputatione, che Can Grande Signor di Verona & facomo da Carrara Signor di Padoua amendue nemici , furono aftretti ad acquetarsi secondo che piacque a Giberto pacificandeli insieme. Mandò in quel tempo Simone suo figliuolo a difendere il Marchese Franceschino Malaspina suo cognato, contra Luca Flisco Cardinale. & contra quei di Pontremolo. Et compose i dispareri che egli hebbe con gli Imperiali , da che fu scacciato l'anno 1311. il Vicario di Parma, & ciò ful'anno 1315. Et racquiftò le caftella di S. Quirico, & di San Secondo che gli erano State tolte da Matteo suo parente. L'altro anno su eletto per Signore da Cremonesi. onde vi poje Podestà & officials a suo nome. Et mentre ch'egli difendena Cremona, dall'armi di Maffeo Visconte Signor di Milano , & Can Grande, & di Pasarino, Cian Quirico Sanuitale suo genero, Orlando Roffi, Paolo Aldigieri, & Bonacco fo tutti tre suoi cognati congiurati insieme, gli tolsero la cuttà di Parma col fanore

Commercy Coogli

Anni di Christo fauore de predetti Visconti, Cane, & Pasarino, & parimente perde la città di fremona . percioche , i fuorusciti vi entrarono per opera de predetti tre Principi. & Giberto fe n'ando a Bologna, a Padona, in Toscana, & a Napoli per soccorso. & haunti 100 huomini d'arme dal Re Roberto, co da Sanesi, 100. da Fiorentini, 100. da Padouani, & 100.da Bolognesi, con alquanto numero di fanteria; & fatta la massa a Castelnuouo de Parmigiana, se mosso contra le terre di Martarano & di Collareto , & le prefe & arfe , er il simile fece a Cafalatono, a Sorbola, a Cohenza. er a dinersca altre fortezze. Alla fine entrato in Parma, ribebbe il dominio, & ne scacciò tutti i suoi nemici , done dice il Manenti , che fece decapitar 30. de principali per afficurarsi. Riccue poi Pontremoli di consenso del Cardinal Flisco, & del Malespina. & al Flisco promise in Genoua di dare una sua figlinola per moglie a Carlo suo nipote, & posti in Pontremoli i suoi officiali, & edificataui vna rocca, trasferitofi a Bologna, fu confermato Generale della parte Guelfa, dalla Tofcana, dalla Romagna, & dalla Lombardia, da quali tutti bebbe 3. mila buomini d'arme, & 3. mila fanti . Con. la qual gente hauuta Brescia, si voltò à Cremona & la tolse a Ponzone Ponzoni , che la teneua per Passerino Signor di Mantona. Et l'anno medefimo diede per moglie a suo figliuolo Simone, Beatrice di Francesco Torriani già Signor di Milano. Et poco dopo fu in aiuto de Genouest , affediati da Principi Visconti , & da Gibellini . Et all'oltimo ricuperato Pouiglio, si morl l'anno 1321. a 25. di Luglio in Castelnuouo , hauendo il di innanzi fatto testamento, nel quale ordind fuor heredi vninerfali Simone , Guido, Azzo, & Giouanni suoi figliuoli legittimi & naturali , & mancando alcuno di loro senza figliuoli, sostitul gli altri per fideicommisso, volendo che soccedino solo i legitimi & naturali della sua casa , vietando ogni alienatione della giurisditione, & di beni immobili & ogni venditione fuor che in caso di necessità, & di consenso di quattro più prossimi alli detti agnati, maggiori di 30. anni, essendo sua intentione che i beni restaffero in quella cafa in perpetuo . Lasciò a quattro figliuole nubili , mille lire Imperiali per ona . & che ifigliuoli donessero stare sotto la protessione di Can grande della Scala, & di Rinaldo & Buttrone Bonacolfi Signori di Mantona, come de padri . & che trattaffero Gio Quirico Sanuitali fuo genero, come fratello , non trastando cofa alcuna fenza il fuo parere . Et ordino per l'anima sua che fosse fatto un luogo afratiminari, pres-

fo a (astelmuouo done Hestero otto, o dieci di loro, pregando Dio pen lui. Fu posto in S. Andrea di Castelmuouo, finche foste finito il predetto luogo, onde Azzo andato in Angionne l'anno 132 o ottenne dal Papa di poter fabricare il detto luogo in Correggio, done diedeprincipio, ancora che pictido, all'edistito. So ottenue da Papa founanni 2.1 a Prepositura Bargenso. Evinomo le predette costel Corio, il Biondo, Ricobaldo, Pietro Gherardo, So altri bistorio degni di fede. I quali dicono parimente che hebbel Aquila in dono, So fabricò Colorno, Se Castelmuouo ful Parmigiano. Lasciò, oltre alle predette siglinose maritate, Beatrice, l'anuna, Isabella So Donella, So dei massica.

Simone che hebbe per donna , Cancelliera , figliuola di Matteo Maggi Signor di Brefcia , dopo Beatrice della Torre , figliuola di Francefco Signore allora di Milano .

Gudo Sefto la cui moglie fu Guidaccia di Palude .

Azzo Secondo , che fu marito di N figlinola di Luigi Gonzaga , & Giouanni Secondo. De quali vary furono gli accidenti dopo la morte del padre, & variamente tratratida gli Scrittori. & fostennero gran parte di trauagli. percioche il Vicario Imperiale affalito il paefe loro co Tedefelu mife ogni cofa a ferro & a fuoco, ad inftanza di Pietro de Rossi, che faceua ogni opera, accioche non ricuperassero la città di Parma . & per ciò indusse il Legato a mettere in preda Castelnuono, Brefcello, & Gualtiero poffeduto da effi fraselli. Ma l'anno 1330 effendo effi in lega col Papa, furono a Caflelauouo con cento sessanta huomini d'arme, indi sul Parmig'ano dannezgiando per tutto. Et soccorsi anco di cento cinquanta buomini d'arme da Mastino dalla Scala loro nipote, fortificarono Brescello per poter molestar Parma . onde l'anno 35. Mastino fatto Signor di Parma inuesti di Brescello Guido. Confermò anco la conceffione in linello perpetuo del Castello di Berceto & Guardafon, fat sa dalla Comunità di Parma nella persona d'Azzo con mero & miz fo Imperio, accioche come potente defendesse quei luoghi da nemici, & da Rofsi. Ma l'anno 1 3 41. effendo in Parma infopportabile la tirannide di Mastino, questi fratelli soccorsi da i Gonzaghi cognati d'Azzo, & da Bolognesi. scacciarono di Parma le genti di Mastino , entrando Azzo nella città a 23.di Maggio. onde pereid quel giorno fu sempre solenne, & ogni anno si fecero procesfioni offerendo molte cere alla chiefa di S. Sepolero, in memoria. di cotal liberatione . Preso adunque i Correggi il dominio in loro, & reggendo

Anni di Christo,

reggendo come padri pietofi, fecero fornir le porte & saracinesche nelle torri che sono in capo di Ponte già principiate da Ma-Stino, & indi a quattro mesi fecero lega con Luchino Signor di Milano, con Vbertino da Carrara, & con Luigi Gonzaga Signor di Mantona & di Reggio, & cosi peffederono quietamente quella città quattro anni senza guardia, amati dal popolo grandemente . Ma venuto a morte Simone, & nata discordia fra loro, Azzo veduto che Mastino hauena fatto lega col Marchese di Ferrara. con Gio. & lacomo Perfoli Signor di Bologna, & con Oflafio Sig. di Ravenna, contra Luchino, i Gonzaghi, & I forreggi per rihauer Parma, le cui genti accompagnate da fuorusciti Parmigiani, erano andate fin foito Parma sperando nel popolo, quantunque in vano, & veduto che a lungo andare bisognaua cedere, & altre cose considerando, vende la città a Obizo Estense per 60. altri dicono fettanta mila ducati , contra il voler di Guido fuo fratello , & haunto il prezzo si parti quella notte. Onde Guido con Giberto & Azzo fuoi figliuoli per vicir delle mani de nemici fi ritirò in Guaftalla. la quale insieme con Brescello & Correggio fortifico, & le tenne per fe , & ciò fu l'anno 1345. a 23. di Ottobre. Indi a pochi giorni , il Marchefe paffando da Parma a Modona , Filippino Gonzaga ritornando con le sue genti da Luchino Visconte, ad instanza di Guido , roppe il Marchese vicino a Ripalta, & prese molti de suoi. Onde Luchino vnisosi con la fattione Gibellina di Parma , le moße guerra. Guido parimente fauorito dal medesimo, molestaua la città dalla parte di Brescello & di Guastalla. Onde Obizo fu anco esso sforzato a venderla a Luchino Visconte, vedendo di non poterla difendere. Questi fratell: benemeriti di S. Chiefa, furono da Papa Gionanni Vige simosecondo assoluti d'ogni pena , nella quale per sentenze d'Henrico Imp. dicenano d'essere incorso il padre loro co suoi discendenti , per essere stato Capitan Generale della parte Ghelfa di Lombardia del Re Roberto contra l'Imperadore, hauendo essi esposto sempre, come anco il padre loro, la propria persona, a molti pericoli per difesa delle ragioni dell'Imperio, & di Santa Chiefa. Et ancora che il padre loro per difefa della Chiefa, fofe incorso in qualche pena, nondimeno, meritarono gran premii, & però furono rintegrati a tutti gli bonori. Guido l'ono di questi fu Capitano de Bolognesi l'anno 1327 per S.Chiesa: & conferi congli altri fratelli l'Arcidiaconato di Parma al Petrarca molto amato da loro, & diedero ainto a Pifani nell'acquifto di Lucca contra i Fioren-

Fiorentini, il Papa poi s'allegrè conloro della pace che hauenare fatta con Orlando, cre co Rossi, seprandoli ad estre aderenti d'Acque predetto, suomio d'Origgo E-Ilense, per lo quale anco in tempo di notte, entrato con alcune sue genti in Reggio, cr non seguitato da gli altri su occiso l'anno 13 45. come attessi al Sardo, nacque

Giberto Sesto, che l'anno 1359, su creato Gouernator della Romagna dal Cardinale Egidio Legato in Italia di Papa Innocenzo Sesto, di

costus fu figlinolo

Lombaidino, che diede Francesca sua figliuola per moglie, a Orlandino Ganossa Ganon 1330. Roppe anco il detto Giberto l'anno 1330. Roppe anco il detto Giberto l'anno 1336. Le genti di Passario Signor di Mantona, delle Hiesle, e dell'isconte, nel t'ò, presso all'ssola suzaria, saccheggiata dabini. & prese Borgosorte, & fortificato, lo diede in guardia a sigliuoli di Guido di Correggio so zoto, dandoli anco in presidio, siste teccento caualli, & gran numero di santi. Hebbe per donna Lucia del l'etme, & dopo lei Caterina l'Isconte. Mon l'anno 1402: a 19. d'Aprile in Guardasso suo accosso solo serva sigli suori della casa, Guardasso sono caso sono escreta della casa, Guardasso, Scalogna, (asteinouo, & Colorno. percoche funono dati in sendo dal Duca di Milano a Ottobon Terzo. &

Lodouico; il quale andato con Ambrogio fig. di Bernabò Visconte, contra la fattion Guelfa del Bergamasco, su morto nel satto d'ar-

me, come scrine il Corio, l'anno 1379. Di Simone vscl

(agnuolo, che comprò da Matteo di Correggio il Cassello di S. Quirico con la sua giurissittione, e i datis del fiume Taro per prezzo
di 2090. Il re Imperiali. Fu anco suo il cassello di commacco. er
fu in sauore dal Marchese Estense contra Filippino Gonzaga. Fu
suo siglimolo Lodouico, che vende la quarta parte di Correggio a
Giberto Settimo. Hebbe per moglie Barcolomea de gii Voldini di
Fiorenza. Di Ciouanni Secondo, che insteme con Giberto Sesso suo
nipote, su creato Caualitro da Lugi Gonzaga, per esters portati
valorosamente in battaglia, contra Francesco Estense l'anno
1345-yil

Antonio, che fu ornato di Canaleria da Bernabb Visconte, su le porte di Perona città sua memica l'anno 1378. Or mori l'erza sigiuoti. Ma di Suido Selso spiluodo di Giberto V. che su Capitano
di Brescia l'anno 1338. per Mastino dalla Scala, per la cui operarenne velle mani di A770 nacquero gli infrascritti. Beatrice che esti
Mm maritò

Anni di -

marità a Marsilio da Carrara Siger di Padoua có dispensa del Papa, perche era in terzo, & quarto grado. & ciò su per metter pace fra le dette parti. Antonia, la quale egli dicde a Feltrino Gunzaga,

Giberto Settimo, il quale adoperatosi lungamente nella militia, fu Generale de Visconti, de Fiorentini, & della Republica Vinitiana al cui seruitio egli finì la vita con molta gloria . percioche essendosi mosso a danno di questa Republica Francesco da Carrara Signor di Padona, tirò con lui Lodonico Re d'Vngaria, il quale penetrato nella Marca Trinigiana , vi facena di grandissimi danni . D'altra marte i Veneti fatta gente da terra & da mare : percioche la guerra si facena anco in Dalmatia , fecero generale Giberto , da alcuni chiamato Alberto , ma per errore : & gli diedero per Proueditore Andrea Dandolo. Il quale venuto in campo, come fu alla vifta de i nemici , mife le genti in battaglia , & fi trafte auanti per venire a conflitto . Stefano Vainoda della Transilvania, & Capitano de canalli Vngari non rifintò la battaglia, onde cominciatasi vna fiera scaramuccia, Giberto comando a Caualieri che smontaffero & combatteffero a pieds . & efo auanti gli altri effortando , & comandando a i suoi che fortemente combattessero, fattasi vna sanguinosa giornata, i Veneti acquistarono bonorata vittoria e percioche molei de nemici furono morti , & il Transiluano con buon numero d'altri baroni illustri fu fatto prigione . Furono etiandio presi molts gentilbuomini Italiani, & specialmente di Padoua. L'insegue d'Ungaria & di sarrara furono abbattute, & vennero nelle mani de Veneti . Onde il Re d'Vngaria er il Carrarefe sbattuti da cost fatta rouina , chiefero & hebbero ta pace con. quelle conditioni che esi poterono bauere . con tanta fatisfattione & ville della Republica , che ringratuto il Generale di cofi fatta vittoria, gli dedicarono, lui viuente, pna statua pedestre marmorea : pofta pos nell'armamentario del Configlio de Dieci, a perpetuo ricordo di questo fatto: poi che i Canalieri a pie per ordine di questo buomo illustre, oscennero cosi grande bonore de loro nemici. Et accioche la memoria fuße più lunga : eßendo auuenuto il conflicto nel giorno di San Martiale , l'anno 1368. che è il primo di Luglio, fu per publico decreto del Senato, costuito che quel giorno fosse festino in perpetuo. Indi a poco Giberio che era affai vecchio venne a morte in Venetia l'anno 1372. done gli furono dalla Signoria fatte effequie conuenienti al suo grado, &

fu creato in fuo luogo Francesco Ordelasso Signor di Imola. Ma di Giberto predetto su figlinola Agnese, che fu consorte di Ensedifio di Collalto, & Maddalena maritata in Azzo Seffi, Conte di Rolo.

Azzo, che insieme con Giberto Settimo suo fratello, esendo in legacon Bernabo Visconti , col quale erano anco confederati i Pichi della Mirandola, & i Pij da Carpi , furono creati Generali contra. l'Estense che volena espugnar Modona. & venuti alla zusta, Azzo vi restò prigione col Marchese Pallauicino & altri Signori l'anno 1262. ma si liberò l'anno seguente. Et del 1368. venuto in. Italia Carlo Quarto Imp. & fatta lega con la Chiefa, questi fratelli s'adherirono alui . & ottennero per dichiaratione, che le ville di S. Biagio, & di Fazano, foßero del distretto di Correggio, non oftante qual fi voglia altro privilegio in contrario. Et furono etiandio con Gionanni lor zio, inuestiti di Guaftalla. della qual Giberto padre di Giouanni, & loro auo, n'era ftato per fentenza deposto, da Henrico Settimo, come di sopra s'è detto, annullando in tutto essa sentenza. Et Azzo in particolare fu inuestito l'anno 1351. del castello di Berceto, & di Guardason sul Parmigiano.

Fu (no figlinolo

Guido, il quale l'anno 1371. non oftante che il padre & il zio foßero in lega con l'Estense, introdusse vna notte secretamente, le genti di Bernabo in Correggio , done tutti i figlinoli col zio furon fatti prigioni. Et baunte da Bernabo alcune genti d'arme per la difefa di Correggio, con provisione ogni mese, fabricò la Rocca con va beluardo presso alla porta per vscir ne borghi : il quale alzato Canno 1450. fu ridotto in forma di torre che ferue per campanile della maggior chiefa ini vicina; & vi tenena il presidio . Fece far anco le mura attorno a borghi , con due porte . L'vna di rimpetro alla contrada di S. Maria hora chiusa. Disfece inoltre il Castellaccio di Campagnola, & conduste gli habitanti a Correggio. Et volendo poi l'anno 1379. rifabricare il detto luogo, doue è la Badia di Campagnola vi fecele fosse doppie, & le porte co ponti leuatori, gettando a terra parte del conuento & chiesa di essa Badia, tenendous le guardie. Occupò anco tutti i beni sul Reggiano & Parmigiano, che il padre & il zio possedenano, col fauor di Bernabo , Signore allora di Reggio , & di Parma . Stette folo Signor di Correggio . Fabricò Campagnola & altre loro giurifditioni poste ful Parmigiano & Reggiano fino all'anno 1389. Mm nel

Anni di Chrifto. nel qual bifognò che rendesse la metà, a Pietro, Mansredo, Gherardo, Galasso, & Giberto suoi cugini, i quali dopo la prigionia, n'era-vos statis facciati, & fuorusciti per lo spatio di 18. anni. Da que-sto Onido marito di Violante. Al thossa difices per lunga successiva la lunca de Const di Salasso, & d'altre giurisditioni sul Parmigia-. no, estendossi duiso da sopradetti suoi cugini. Ma di Giberto VII. nacquero gli infrascriti toto spisivosti, cioè

Galasso Secondo, che in compagnia di Giberto suo fratello, si tronò alla presa d'Arceta, di Casalgrande, di Dinazzano, & di Saluaterra

in fauor del Principe di Ferrara.

Gibrardo Quarto, primo de quattro Sindici, che fuvono mandati dalla città di Parma a giurar fedeltà al Duca di Milano. & rnitofi in compagnia di Galafio con Nicolò Effenfe, i adoperò molto per la ricuperatione di Reggio contra Ottobon Terzo, che fe n'era fatto Tiranno.

Guido Settimo, che ricuperò la rocca di Sassuolo & di Sessola per Francesco da Sassuolo, al quale era stata totta dal Marches da Este. Dopo conscderatos eo Fiorentini & co Bologness l'anno 1398. andando con hummini d'arme, & con 80. lance su quello di Reggio, & Parma, sece di molti danni al Duca di Acidano. & operò di modo, ch'indi a quattro anni, i Fiorentini mossero l'armi contra Parma.

Ciberto Ottauo l'anno 1480. havendo Ottobon Terzo tiranno di Parma moffa la guerra a Modona & dando il guafto al territorio di Correggio, & ridotto vn großo bottino in Valefra luozo di Carla Fogliam, Giberto vnitofi con Giacbes della Mirandola, con Francefo da Safinolo, & con «Azzo di Bodiglia, espugnato Valefta, me-

no via dodici mila bestie große. Et nel ritorno, costeggiando il Parmigiano & facendo di grandissime prede tentana di far vicir fuori della città Ottobuono, il quale non hebbe ardire , & meno volle che i fuoi si partissero della città . Fauort sempre Nicolò Marchese da Este contra Octobono & suoi partigiani. Venuto poi al serni:io della Republica Vinitiana, & per quella militando l'anno 1444. fcorfo nello Stato di Milano fin fotto le mura della sittà con Tiberto Brandolino, con Lodonico Maluezzi, & con Diotifalui Lupo , piantò fu le mura di Milano , gli ftendardi della Rep. onde insieme con gli altri, fu secondo il militar costume, creato Caualiero su le porte della nemica città in testimonio del suo valore. Il quale egli accompagnò etiandio con la pietà christiana, percioche fondò & ornò la chufa di San Francesco in Correggio , & inflitui lo spedale doue poi è stato il monistero di Sant'Antonio . Hebbe per moglie Tomasina Pica della Mirandola. Questo ancol'anno 1446 si conduße a feruirij di Sigismondo Pandolfo Malatesta Vicecap. generale di Santa chiefa con buona provisione. Fortificò insieme con Galaßo la terra di Couriaro. Mort poi l'anno 1446. & fu posto nella sepoleura fatta fabricare da lui nella maggior cappella in S. Francesco sotto vna pietra di marmo rosso, nella quale haueua anco prima fatto trasportare l'offa di Giberto V. detto il Difensore, con questo epitasfio.

Vir pius & iuitus templi qui conditor huius

Militia quondam Gibertus clarus in orbe,

Corrigia que Comes, iacet hoc sub marmore tectus. Il qual epitassio su satto di modo, che potena connenire all' vno, &

l'altro de due Giberti.

Di Galasso Secondo nacquero , ma non legittimi , Mario & Egidio , da qualt vennero quei di Correggio che possederono Medesano sul Parmigiano , & di questi non parlaremo più oltre . Di Gherardo

Quarto furono figliuoli

Manfredo Secondo. Questi, colonello de Vinitiani l'anno 1447. racquistò Brefeello tolichi dal Duca Filippo. Et fotto a Franceso Sforza l'anno 1449. con oliverto fuosfratello, soccorfe con sei cento caualli & con molti macstri per fabricar machine, la Signoria uell'asfediar Crema, per lo quale auto, l'esercito Vinitiano si rifece molto. L'anno medessimo i desti fratelli farono a Guardassome con mille caualli & con cinquecento fanti, & lo hebbero a nome di Francesco Sforza si quale banuto il possesso di Parma, vi lastio alla Estancesco soccione con monte di generale su guardia.

Anni di Christo.

guardia Manfredo & Giberto fuo fratello. Accostatisi poi al Duca Borso, sotto promessa ch'egli disendesse lo stato loro, Manfredo l'anno 1451. fu mandato da Borfo contra i Lucchefi, che gli haueuano occupato alcune castella nella Garfagnana con le genti di Modona & di Reggio. onde egli non folo racquistò i luoghi perduti, ma ne prese de gli altri, & harebbe anco soggiogata Lucca vota allora di habitatori per la pefte che vi era , fe non si fosse fatta la pace fra Borfo & i Lucchefi, ad instanza de Fiorentini. Et !anno 1425. a 25. di Maggio, venuto Federigo Terzo Imp. in Italia , Manfredo andò a trouarlo a Venetia. dal quale accettato con molto honore, hebbe la confermatione de i prinilegi de suoi antecesfori , volendo che non foßero fottoposti ad altra superiorità ch'à quella dell'Imperadore, creandolo insieme con Antonio & Giberto suoi fratelli , & Nicolò loro nipote , Conti di Correggio & di Brescello & loro giurisditione con mero & misto Imperio. Et volle : per maggiore honorcuolezza loro & del suo stato, ch'essi & loro legittimi discendenti portassero sopra la loro arme & nel niezo. pu'aquila nera in campo giallo , da i cui lati foßero due Leoni , co i gigli foprala testa in campo turchino , & di fotto l'arme d'Au-Bria . La quale vedendo l'Imperadore . gli dise che era disceso di cafa d' Auftria , & che l'arme che haucuano in commune , lo dimostrana & cosi gli accrebbe l'aquila & i Leoni. Inoltre gli diede per spetial prinilegio auttorità di legittimare & crear notari . & confermando la transattion giurata fra loro fratelli di Correggio per confernation dello flato, volle che effo ne hauefe il gonerno. & dopo lui sempre il più vecchio della casa: & fino a quel tempo questa famiglia cominciò a chiamarfi di cafa d'Auftria fi come fi vede nelle feritture antiche d'effo tempo. & fra l'altre vi fono i Sigilli con l'arme fopradetta, & lettere intorno che dicono. Sigillum Manfredi de Corrigia & Austria Comitis Corrigij & Berfilij . L'anno medesimo ritornato dall'Imperadore insieme con Giberto presero Nonelara, terra di Giorgio & Francesco Gonzaghi, attorno alla quale stettero più d'un mese, & postala a sacco, fecero il somigliante a Bagnolo & a Pouiglio: trascorrendo giù fin fotto le porte di Parma . & ciò con l'aiuto del Res di Napoli & de Vinitiani , & offesa del Duca di Milano & de Gonzagi suoi adherenti . Onde occupati i borghi di Brescello da Nicolò Piccinino (ap.del Duca,i Correggiesi aintati di gente & di ves tonaglia da Umitiani, ripresero la terra con acquisto di gran quan-

tità d'artigliaria di nemici . Mal'anno poi 1454 fatta la pacè fra i potenta:i , questi di Correggio per offernanza d'effa , rendevono. al Duca Nunolara ch'essi haueuano posseduta due anni, il qual volle ch'effi prendesfero l'innestitura da lui di Brefeello. Ma venu. tiin differenza per i confini con quei di San, Martino de Ruberti, tennero per sei anni continoui le forche presso al canale della herba , oltre a fossa Faella , nella villa di Trignano , seruendosi d'esse per termini, & per castigo de delinquenti. Il che inteso dal Duca Borfo venne sul luogo per sopir le dette differenze, & essendo fula Geminiola , domandò a gli habitanti quali fosiero i confini in quel luogo. Ma comparito uno di loro de più vecchi & detto al Ducs, Son questi, mostrangoli vna motain capo d'essa Geminiola andando verso Modona, allora Antonio di Correggio, fattolo impiccare, diffe al Duca, Signore, coftui fara qui per termine, mai vostri confini son sule porte di Correggio. & dapoi in qua quel luogo si chiama l'appiccato . Tenne poi stretta amicitia col detto Deca, differendo ogni cosa a lui. Et nella pace l'anno 1458. fra potentati , Manfredo co fratelli vi fu nominato per raccomandato del Duca, il quale in fatto lo difese contra il Duca di Milano, & mosse il Papa à farc il medesimo con scommuniche & bolle . Si mosse anco in fauor de Manfredo la Repub. Veneta fotto il Doge Moro, come quello che era loro adherente, si come si legge nelle lettere di Borso, & della Signoria, onde il Duca di Milano , restò di molestar più oltre i Correggesi. Hebbe vnafigliuola della Maddalena, & la maritò l'anno 1471. al Conte Maffee da Gambara, & l'Agnese sua nipote & figlinola di Giberto, diede al Conte Michele Montecuccolo, ad instanza di Borfo. La donna fua fu Agnese de Pij Signori di Carpi , donna illustre par religione o per prudenza: la qual fabricò la capella in S Francesco, chiamata del paradifo, bora delle suore, nella qual su sepolta l'anno 1474. effendo morto fuo marito 6 mesi auanti.

Giberto Nono, il Corfo dice Settimo . Costui l'anno 1450. fu condotto co Manfredi suo fratello da Francesco Sforza Duca di Milano con 1050. caualli, & con 250. fanti, & con prestanza di 18. mila fiorini , cioè ducati d'oro secondo i nomi di quei tempi : & con promeßa di difendere lo ftato & le persone loro contra ciascuno: & - difar loro rendere ragion sommaria: & senza strepito & figuradigiuditio, & folo attefa la verità del fatto, fopra ciò che i detti fratelli pretendeffero , che loro occupato & tenuto foffe per

Anni di Christo. qualunque persona dopo l'acquisto di Milano . Et l'anno 1452. Alfonfo d'Aragona Re di Napoli , gli conduste per Capitani di 200. hucmini d'arme & di 200. fanti , con flipendio di otto mila ducati l'anno. & iui ad pn'anno accrebbe loro le compagnie fino al numero di 500. huomini d'arme, & d'altrettanti fanti: & aggiunscloro flipendio alla rata, contentandosi che l'uno di loro lo feruiße fcambieuolmente. fecondo che loro veniße bene : @ promile d'aiutarli, & massimamente al racquisto di Parma: & di difenderli ne loro stati. Et cosi diedero all'incontro per sicurtà al Re , la Signoria di Venetia , la quale obliga per ciò tutti suoi beni , O toglie in protettione i Signori di Correggio & lo Stato loro con affetso fingolare, argomento certiffimo di quanta Slima effi fofsero in quel tempo presso a Principi Italiani. Delle quali tutte cose appariscono scritture antiche del Duca Francesco col suggello della Biscia in cera. Del Re Alfonso, con le sottoscrittions & suggelli del fino Oratore, & insieme di Giberto & di Manfredi. De Umitiani , col piombo di Francesco Foscari allora Doge . Ma Gi-Lerto l'anno 1454. chiamato da Sanesi contra Aldobrandino Conte di Pitigliano, che hauena tolta loro la Rocca di Montecucolo, vi andò con 800. caualli, & 200. fanti. Ma essendo Generale in questa guerra Sigifmondo Pandolfo Malatesta, parcua che le cofe non foßero prospere per i Sanesi, onde Statuirono, didar lo Stipendio di nuono ogni due mesi , a Ciberto & farlo Generale . Al che elequito, er ritirato ello a Groffeto, ricuperò gran quantità di bestiame che era stato predato da nemici. Et venuto à Siena & fatta la ceremonia del Generalato, conduße di Febraio l'effercito a Soana. & nell'ofeir della cistà, fu affalito da Iacomo Orfino Capitano d'Aldobrandino, con 25. canalli. perche Giberte posta mano all'arme l'occise. pestosi poi a danneggiare i nemici, rubiesto da Aldobrandino gli concesse tregua per alquanti giorni. nel qual tempo i Sanesi , ad instanza de Vinitiani & di Milano perdonarono ad Aldobrandino, & fatta la pace, si ritemero Vittoccio castello acquistato da Giberto in quella guerra. Indi Giberto ritirato a Soana con le sue genti, aspettana i suoi stipendi. ma ridotto in Vitoccio , nacque la guerra di facomo Piccinino ful Sanefe, perche ricercato di nuono da loro, & pregato anco dal Duca di Milano , si condusse con la genie ad Orcio , & s'oppose al nemico . ma chiamato a Siena, o come attefta Agostin Dati, venutoni da fe medefimo, con speranza di ottener premi bonorati da quella

quella Rep. entrato in configlio, vno de' cittadini Senefi ,l'imputò ch'egli facesse rubare il paese della Repub. da suoi soldati, al quale bauendo esso risposto, che ciò era alieno dall'animo suo, colui replicò, tu menti per la gola . perche Giberto Stimando più l'honor che la vita, gli traße nel vifo la boffola de fuffragii, & prefolo nella gola, gli strappò il naso co denti, onde tutto il consiglio mosso a furore lo gettarono giù del palazzo. Altri dicono, che volendo faltar fuori d' vna finestra, cadde sopra vn ferro ch'era fieto nel muro . & mort l'anno 1455. a fette di Settembre. Il qual ferro fu lenato via da Sencfi, allora che Hippolito di Correggio entrò in Siena per nome del Duca di Fiorenza. Ma qual fosseil dispiacer di questo caso, che hebbero i Viniziani, & il Re di Napoli, si legge per le lettere feritte da loro a Manfredo & Antonio fratelli . Ma non paísò l'anno che Manfredi ne fece vendetta . conciosia che ritrouandofi in Milano, done i Sanesi hauenano mandato al Duca vno ambasciadore, aspettò che si partiffe per la volta di Siena : & giunto a Rubiera , lo fece pigliare & condurre a Correggio : done ne fecero il maggior stratio, & gli diedero la più cruda morte che si posa imaginare, vendicando in questo folo l'error di tanti, come in colui che rappresentana tutta la Rep. Sanese: & il detto Giberto fu sepellito nel Duomo di Siena.

Antonio Secondo, fratello di Ciberto, fopportando mal volentieri che Manfredo bawesse il gouerno dello stato, cagionò molti danni silvada cassa con del contregessi si ritirasse assessiva per solo portettione del Duca di Milano, col quade operò di modo, che egli tosse sesse colle alla famiglia di Correggio: & fra anco p. renne a divusso dello stato, se bawesse postra contravenire a i patti giurati, & fottosse titti. Hebbe due mogli, sianza Rangona siglimola del Conte Aldobrandino, & l'altra Lodonica.

Mont l'anno 1474. in Tersfello, & volle esse septo in Parma

ne frati Minori . Lasciò Leonello bastardo.

Gionami Quarto, mariro di Llabetta Gonzaga, fin religiofo & giu-Blo buomo. Cofini feopri, col mezo d' un frate di San Francesco, un trattato che fi era fatto di metter Correggio a facco l'anno 1441. a 15, di Giugno da una chiamato il Rosso da Guainaga, che fin cassigno fecondo il un portamento. El albara Antonico ci fratelli, ordinarono che quel giorno che sui di di S. Vito, fosse festiva ogni anno, & che il popolo in processimo offerisce erra quantità di cera alla chiefa di San Francesco. Judi a quattro anni venue a

Anni di morte, & lascid di se Giouanna & Tomasina.

Christo. Nicolò fratello di Giovanni, ma primo di essi firatelli, quantunque rilimo in questo luogo, ricuperò Brescello per ausanti priduto, per forza d'armi dalle mani del Pusa di Milano. Fin sua douna Beatrice Estense. & mari l'auno 1449, a gli 11. di Inglio. Oltre a i predetti nati di Cherardo, fi anco si possi pulo do, Brunorio, ma nasturale, che seguì sempre nell'armi Mansredo, & Giberto, & s'adoperò molto per lovo, co sigliuodi che survono quattro. Ei da co-suno discripi i Brunori cosi chiamati da lui. samiglia charissima per origine sua, & per buomini diuersi di grado che sono stati inesse sa consegui puntanti, constitudi, & privulegi, bonorati da dinersi Pontesci Imperadori & Duchi. Di Nicolò predetto che morendo la sicio la mogre e gravida naceque

Nicolò Secondo postumo Canaliero , & Poeta raro del tempo suo , il quale sommamente amato da Lodonico Sforza Duca di Milano, fu riceunto da lui , & adottato nella famiglia de Visconti. onde per ciò col figlinolo insieme leg aronola biscia con l'arme Correggia : nel qual suo siglinolo fini la sua linea l'anno 1 ; 17. Et fu parimente fauorito da Borfo Duca di Ferrara , del quale era nipote. & per lo quale si portò egregiamente nell'assedio di Ficarolo percioche distruße affatto gli Schiauoni, & i Greci che abbrucianano il paese per nome de Vinitiani . Si tronò etiandio nel fatto d'arme di S. Biagio lu la rina del Pò. done combattendo corraggio famente per ricuperar dalle mani de Veneti 30. (aualieri, fu fatto prigione inficme col Principe di Salerno, & con 300. altri foldati. Ma contracambiato con Antonio Giustiniano, che era stato preso al Lago Scuro fu liberato dal Duca Fu sua moglie Caßandra figliuola di Bar tolomeo Coglione, la quale in morte gli inscrisse nel sepolero il prefente épitaffio.

Condugis hoc clare cineres Cassandra sepulchio Condidit, assiduis trissior in lachtimis

Hunc post fata viri Nicolai nomine mater
Natura patrio dulce decus genuit
Corrigium genus, ipsa dies Ferraria primos
Natales eadem practitit occiduos
Heu quid non morti liceat modo i namque sub isso

Marmore rapta iacent puluere in exiguo Iura, fides, & Amor, pietas, spes, gratia, mundi

Delitiz

Anni di

Delitiz Phabi, Martis honor, patriz.

Christo. Di costui fu figliuolo

Gian Galeazzo, marito di Gineura Rangona figlinola del Conte Nicolò. Et di eso che mort l'anno 1517. restarono due femine, Leonora (detta anco Mamma) celebrata dall'Ariosto insieme con Gineura & l'altre di Correggio. Questa fu donna del Conte Hieronimo Sanuitali, & Beatrice. Le predette due furono fatte herede dal padre con gli ordini & constitutioni della casa di Correggio . Et da questo nacque vna lunga lite . Alla fine fu decifo per fentenze conformi , in fauor de Signori di Correggio , non o-Stante l'indulto di poter cosi testare, ottenuto dall'Imp.per il detto Gian Galeazzo.

Giberto Decimo , l'anno 1484. Questi fu Capitano di 200. huomini d'arme di Santa Chiefa, fotto Innocenzo Ottano eletto Generale di Papa Giulio Secondo. Hebbe per moglie Violante Pica, & dopo lei Veronica Gambara , famoja donna , & di fingolar prudenza, la quale eccellente nella Poesia Toscana , si come per le sue rime in dinersi auttori stampate, si legge, fu celebrata da tutti i poeti illu-Biri de tempi noftri , fra quali il Bembo , & Gian dalla Cafa , & il Molza l'ammirarono grandemente. Morì l'anno 1518. a 26. di

Agosto.

Borso, fauorito & stimato da Gian Galeazzo Sforza Duca di Milano, eBendo per effo Duca and ato al Re Matthia in Vngberia, fu da quel Re molto honorato, in tanto che lo fece della sua famiglia, & li donò l'arme : la qual Borso inquartò con l'arme sorreggia Fu aneo creato Senator de Milano dal Duca. Hebbe per moglie Francesca di Brandburgh, siglinola di Frizzo fratello di . . . che su moglie di . . . di Mantona . Egli con Giberto suo fratello , & Nicolò lor zio fabricò fuor di Correggio, Santa Maria di Gratie, dandola a i frati di S. Domenico con molti terreni, con altre chiese appres fo, la qual poi l'anno 1556 fu rouinata per la guerra, & hora rifatta dentro affai bella . L'anno 1484 funominato per raccomandato da Vinitiani, nella pace fatta co potentati, fotto il Doge Giowanni Mocenigo. Mort coftui l'anno 1504 & fu seppellito nella predetta chiesa suori di Correggio.

Galeazzo fu capo di huomini d'arme sotto Papa Innocenzo Ottano l'anno 1495. morì nel fatto d'arme del Tarro, contra Carlo Ottano Re di Francia. Et di Giberto Decimo, che fu marito di Veronica

Gambara vscirono

Anni di Hippolito l'anno 15 10 foldato & letterato infieme · percioche inter-Christo. nenne in sutte le guerre del tempo fuo con dimerfi carichi · & ferul Cofmo Duca di Fiorenza, ne suoi importanti maneggi, & finalmente pieno di titoli militari & di pace , morì l'anno 1552 · laficando Fulnia maritata wel Conte Lodonico Pico della · Mirandola Dopo la cui morte tutrice de figlinoli, gouerna quello stato con molta prudenza , & ginistitia ·

Hieronimo, parimense eccellente nell'armi & nelle dottrine per le cui qualità conofciute in diuerfe attioni, cofi nell'una professione, come nell'altra: benemerito di Santa Chiefa su creato Cardinale da Papa Pio Quatto. Et Filippo Re di Spagna lo bonorò con l'Arciuescoud do di Taranto. & Pio V. gli diede il gouerno d'Ancona. Et l'an-

no 1572. venne a morte in Roma. Di Borfo nacquero

Gian Francesco, del quale Massimiliano I. Imp. fece molto capitale., come di baomo riputato & reuerito dalla Combardia, & seguntato be reuerito dalla Combardia, & seguntato be per mobilissime doit. & dal quale Imp si accarezzato & riconosciu to come parente. Fu sua donna I labella dal sorno Trussana, della qual generò Chiara, maritata nel predetto Hippolito con dispensa e ti venato a morte l'anno 13 st. volle ester sepolto in S. Quiruno, a cui Canonici lascio malti beni, con obligo che ogni anno in perpetuo martitino due donzelle pouere & di buona sama della esta di Correggio, dando per ciassana 3-, seudi d'oro.

Manfredo Terzo, fu Capitano di gente d'arme del predetto Imperadore , dal quale fu creato suo fam gliare con tutte le prerogative a co: al grado appartenenti , con grofa & bonorata provisione . Fu parimente Capitano di cauai leggieri per il Pontefice. Conduff Suizzerinel fattod'arme di Nouara. Et plimamente fu creato Generale della canalleria leggiera di Massimiliano Sforza Duca di Milano, l'anno 1513. per hauer conosciuto quanto egli per consiglio, per scienza , & per vfo , valesse nell'arte militare allora che si hebbe vittoria de Francesi a Nonara. ond'egli segul sempre il Ducain ogni fia fortuna, & fuefule con lui. Ma ritornato il Duca in Statoli diede d'entrata 750. scudi d'oro ogni anno in vita , sopra i datij di Cremona. la quale gli fu confermata da Francesco Redi Francia quando ricuperò il Ducato l'anno 1515. Riceue poi Carlo Quinto ch' and sua a Bologna, in Correggio, molto alla grande l'anno 1530. done Stato due giorni & conosciuta la fede de Correggi verso il sacro Imperio, & l'osseruanza & i grati offici loro perfo sua maefta, & i molti danni patiti ne passati anni , per i fol-

Health Gright

Anni di dati Imperiali, gli concesse una saluaguardia, che per l'auenirei Christo. sudditi loro non foßero più molestati dalle genti Cesaree comandando a Capitani & Generali , che non venissero, ne mandascro in . guarnigione foldati nelle lor terre, ne paffarui, o molestarle, anzi gli difendeffero, dichiarando che i detti Conti non doueffero offeruar nessuna commessione che fosse data ad alcung contra la detta salua. guardia, se non foßero però ricercati per lettere dell'Imp. Morì l'an. no 1546. a 20. di Marzo . Fu fua conforte Lucret:a Estenfe. & Barbara sua figliunla su donna di Francesco Gonzaga Conte di Nouelara, & Jabella di Giberto Pio Signor di Saffuolo, & poi di Otta- . uio Gonzaga.

Giberto Vndecimo prudente & scientiato Signore, & amato dall'vniuersale, per la benigna & dolce natura sua. Costui, bauendo Hercole Secondo Duca di Ferrara posto l'assedio intorno a Correggio , fu creato dal Re Filippo Gouernatore & capo dell'effercito che difendena quella città: & meritò per lo servitio da lui fattoin quel maneggio pronisione perpetua dal predetto Re. Mori del 1580. a 22. di Maggio con dolore immenfo, & pianto da tutto

il popolo.

Camillo, Caualiero illustre nell'armi. il quale ne suoi primi anni fu chiamato dal Re di Spagna per suo gentilhuomo della bocca . Et moßo da defiderio di gloria , volle vedere le guerre di Parma , di Fiandra , del Piemonte & di Siena , doue fu capo di cauai leggieri per Cosmo de Medici Duca di Fiorenza: portandosi sempre corraggiofamente, & massime nell'importantissima rotta di Pietro Stroz Zi a Siena, & nella guerra di Correggio sua patria. Dopo la quale fu capo di fanteria per feruitio del Re Filippo, allora che il Duca di Ghisa passò in Italia per le cose di Paolo Quarto . Ultimamento posto dalla Repub. Vinitiana al presidio di Corsu con carico di 2500 fanti, & ottenutone il gouerno assolnto: interuenne conmolta lode alla notabile & sempre memoranda giornata fatta con-Selim l'anno 1571.

Fabritio , gentilbuomo di viuacissimo ingegno. il quale dato operaalla Filosofia & alle leggi: prese il grado di Dottorato in Pisa l'anno 1569. done tenne prima per tre giorni continoni publicamente conclusioni con infinita sua lode . Datosi poi alla Corte di Roma , bebbe da Pio Quinto bonorati titoli di prelatura. & più oltre farebbe proceduto : se per cose particolari di casa sua , non. fosse flato coffretto a passare in Spagna , & due volte in Ger- :

Anni di mania, done si troua mentre scriniamo le cose presenti . Di Camillo Chiisto. predetto, & di Maria Collalta, oscirono

Manfredi Quarto che si morì picciolo in fasce l'anno 1575. & Giberto Duodecimo che nacque l'anno 1581.

#### Signori Maurutijo Tolentini.



Stata anticamente illustre, nella terra di Tolentino, la famiglia Maurutta. La quale su portata di Grecia dau Maurutta. La quale su portata di Grecia dau Maurutio Capitano di Rellifario l'anno 526. allora che egli venne in Italia per liberarla da Gothi. Conctosia che Maurutio, smite l'espeditioni, piacendoli grandece

mente il fito & il paese di Tolentino, & toltani donna, vi fondò lafua stripe, i cui discendenti peruennero finalmente in vn

Giouanni, i figlinoli del quale posto l'animo all'arte della militia, inalz arono di maniera la famiglia col valore & con la virtù:che effi fecero credere con l'operationi illustri, che il legnaggio loro fuffe nobile nella Grecia, fi come fi diceua in quel tempo, & fi come poi fi co. nobbe per diverse informationi che si bebbero da quelle bande. (onciosia che hauendo in Uenetia vn greco Stretta amicitia col Conte Gian Francesco da Gambara, marito di Violante Maurutia, diede al Conte ona bistoria della nobiltà di quella casa con l'arme d'essa, el'è vn Lion d'oro in piedi con la spada in mano, su la cui punta si ve de vna Stella di color d'oro, in campo rosso, in quella maniera che se vede efter dipinta in Tolétino & in tutti gli altri luoghi doue fi tro na alcun ramo di questa famiglia. Si verificò per vn'altro greco chia mato Mauordi , il quale venuto in Ancona & bonorato in quella città da tutti s Greci che gli danano il primo luogo quasi come princi pale di quella natione : haueua la insegna & il cognome medesimo della cafa, conversando strettamente col Conte Gionanni Maurutio figliuolo della Contessa Isabella Landriana, il quale allora babitaua in Ancona. compart etiandio in Toscana vn Capitan Bartolomeo Mauordi greco con l'arme Steßa , i cui figliuoli banno i medesimi nomi , che si alleuano in Tolentino dalla casa Maurutia: & stanno al presente al servitio del Gran Duca di Toscana. Di questi adunque di Tolentino. Giouanni predetto, l'anno 1210. hebbe due mogli, della prima gli nacque Nicolò, della feconda Battifta.

Nivolò, partitosi giouanetto di casa sua per tema del padre, percine

che hauena per cagione affai leggiera battuta la matrigna, si acconciò in Romagna con vn capo di squadra di buomini d'arme, di Pandolfo Malatefta Signor di Rimini. fotto il quale effercitatofa ne gli officii della militia, ne quali mostrà sempre corazgiosa brauura, il Malatesta conosciuto il suo valore lo mando con 600. canalli in auto de Fiorentini contra l'Imperadore, i quali lo ricenerono lictamente. Et poco dopo, venuto ad Anghiari à fronte dell'effercito Imperiale, & appiccato il fatto d'arme, vinfe i nemici, & prese il Generale, & lo Stendardo principale . Nel quale effendo dipinto il groppo di Salomone, fu per rimembranza di cosi bonorata vittoria, aggiunto per impresa all'arme della casa Mauritia . Indi retornato al Malatesta per la via di Tolentino, done fu dal padre & da tutta la città fommamente accarezzato, fu inue-Stito dal Malatefta, Conte della Stacciola, l'anno 1412. nella città di Brescia, come nello stromento, per ciò fatto si legge . Venuto poi Pandolfo a morte, la Republ. di Fiorenza lo elesse suo Capitan Generale, & viße in quel grado molti anni. Nel qual tempo, ebe fu del 1 433. tolse il gouerno della città di Tolentino: mantenendola in libertà contra i Tiranni, con tanto amore & pace de fuoi cittadini, che nella più . Ma in quella importante lega che fecero insieme il Papa, i Vinitiani, & i Fiorentini contra il Duca di Milano per lo quale era Generale Nicolò Piccinino, tronendosi Nicolò General di effalega, fu in Romagna, vicino alla città di Imola . fatto prigione per intelligenza di Gattamelata, che era con lui con Paulo Orfino, & con altri, il giorno di S. Agostino, si come attesta Santo da Pepe ne suoi memoriali, & morì in prigione di veleno , l'anno 1435. a 20. di Marzo, percioche non volle accommodarsi col Duca per non mancar di fede alla Republica Fiorentina . Il cui corpo condotto a Fiorenza a 1 4. d'Aprile fu folennemente honorate con effequie reali, che montarono intorno a 1 3. mila ducati. Alle quali internennero non folo tutti gli ambafciadori de Principi Italiani ; ma anco Papa Eugenio Quarto in persona , con dinersi altri Signori, & Baroni come scrine il detto Santo. Lasciò di fe Christoforo , Giouanni, & Baldo, detto anco Baldouino , & legittimati da Papa Martino V. i quali furono heredi di put di 200. mila ducati, & di più di due mila libbre d'argento lavorato. Et volle che essi havessero la sua condotta ch'era di due mila caual. li, imponendo loro che non si partisero mai dalla diuotione de Fiorentini. I quali, bauendo egli voluto che il suo cuore fosse porta-204

Anni di Christo. to a Tolentino nella chiefa di San Nicola, lo feppelirono in Santa Maria del Fiore, & chipiatolo nella predetta Chiefa a casallo da Generale gli infrigiro le prefenti parole. Hinca quem (ublimem in equo respicis Nicolaus Tolentinas est inclitus Dux Florentiz exercitus. Egitoperò con Eugenio che soffe canonizato S. Nicola, ad quale portana grandifima reuerentia. Et oltra el classifiro che effo editio nel fuo conuento, sece la porta di marmo piena di Statue con l'arme de Mauritij da i lati, doue sono gli infrascrittiversi dalla sinista.

Qui Florentinos, Papamque, Ducemque triumphis Reddidit illustres, fiert spectabile justit

Hæc opus, ille Ducum Dudor Nicolaus annuum

Quem Tolentinum genuit fub mentibus altis.

M C C C C X X X I I. Et dalla destra si legge,
Sed postquam petijt celum mens alma potentis

Hos Baptista memor fraterque quod susserat olim

Transferre lapides Veneto de climate fecit, Composuri Rubeus decus hoc lapicida Ioannes Quem genuit celsis Florentia nota tropheis.

MCCCCXXXV.

Et su conceduto dalla (communità alla casa Mauritia, ch'ella tenesse pua chiane delle reliquie di san Nicoda, vana il conuento, es va altra la Communità. La qual parimente donò, cos a lui vi nendo come anco a siglinoli es a suo fratello, case, giardini, es poderi, sacendoli esenti d'ogni granezza non pur personale mareale, si come nella donatione si contiene. De siglinoli adunque dicossi il

Christoforo valorofo guerriero, acrebbe gloria alla fua famiglia percioche militò gran tempo con molta fua degnità & con bouorateconditioni per i Fiorentini, per Francesco Sforza, & poi per la Republ. Vinitiana. Al cui seruitio essendo, roppe il Re d'Ungaria,

che scorso con l'estercito sin quasi sotto Padoua, s'era poi ritirato a. S. Polo del Patriarca si l'Irussiano. Doue Christoforo venuto a giornata con silv ngari, gii fracassò di maniera, ch'in septo di bonore, hebbe in dona della Rep. San Polo & il Castel de Asiano nel Priudi. Liberata poi da lui Tolentino, dal giogo de i Varani, Signori di Castemerino: s'u da suoi tottadini creato Signore. Ma questo buomo illustre, al quale era molto più a grado la liberat della patria, che il particolar beneficio d'homore, tishus, con animo niustro, al tiore.

Anni di lodel principato, contento folamente della gloria ch'egli hanena d'eßer Gouernator Generale dell'armi della Republ. Vinitiana , alla Christo. quale egli portana gran renerenza & amore . Hebbe vn figlinolo naturale chiamato Rinaldo, Et di Vittoria sua donna della nobilifsima casa di Pietra Mala in Toscana generò

> Lancilotto che fu marito di Laura, figliuola di Cecco Brandolino Conto di Val di Marino. dalla qual traffe

Anfrofina che fu maritata a vu figliuolo del Conte Nicola di Pitiglia-· no Capitano de Vinitiani.

Victoria data ad Angelo Gabrielli gentilbuomo Vinitiano &

Bartolomea a Christoforo frasello di Angelo, che hebbero in dote amen due il Contado di San Polo & d'Aniano, i quai sontadi sono fino al presente, goduti dalla predetta famiglia de Gabrielli. Alla fine venuto a morte cofi Christoforo come Lancilotto nella città di Trenifi . · furono seppelliti nella chiesa di Santa Margarita, nella cappella alla finistra mano nell'entrar della chiefa , fabricata da Christoforo, in on sepolero con bella statua di marmo, di sopra, done si legge · quefto epitaffio .

Christophorus Patria & splendor generosa propago De Tolentino iacet hic, qua gloria tantis

Militia titulis toto celebrata perannos

15.

Extulit quoque multo quondam decorauit honore Christophorus situs hic quem Tolentina potentem Armis & bello magna propago tulit .

Ingenium toburg; fimul, pietasq; dederunt Membra tegi tumulo nomen bonore Duci,

Obije M C C C C L X I I. Die X X I I I I. Menfis Iulij . Giovanni fratello di Christoforo , buomo valorofo nell'armi , serui prima i Fiorentini, & poi il conte Francesco Sforza. Col quale andando a Milano , dopo la morte del Duca Filippo Maria suo suocero: & postoni l'assedio, mentre che Francesco posto in molta penuria aspettana danari da Venetiani, Gionanni, tratti de monti di Fiorenza, la sua terza parte de danari che gli era toccata della beredità paterna, gli diede in presto a Francesco, il quale trattenuto con essi l'esercito fin tanto che gli vennero danari da Cosmo de Medici, bebbe per quell'ainto presentanco di Gionanni occastone di fostener l'efercito, & in confequenza di farsi Principe di Milano. onde riconoscendo Francesco tanto seruitio, diede per donna 4 Gioudnni, Ifotta fua figlinola naturale, & per dote & reftientio-Nn ne della

Anni di ,ne della proflanza gli donò Belriguardo nel territorio di Pauia...
Christo. Solievo, & Corciente nell' Alefandrino, große & ricche castella,
Petrehe fermatoli in Milano. vi redificò vu bel palazzo in porta...
Vercellina: & crefciuta la Surpe sua che vi sece altre case, la...
detta contrada si chiama sino al di d'orgi, de Tolentini . Visc...
per tanto a servizi del Duca Francesco: ald quas su stato del suo.

Configlio secreto, & fu molto honorato & pregiato. Di costui che non hebbe da Isotta prole alcuna, su sigliuolo

Nicolò, prode huomo & di molta prudenza, che ferui nell'arte bellica il Re di Napoli, & il Duca di Milano, del quale fu Configliero . La donna sua fu figliuola di Guarniero da Castiglione , Consigliero & Capitano Ducale, & hebbe di lei , Ottaniano, Gionanni & Lodonico: & vna feminache fu maritata in cafa Vifconte . De predetti, Giouanni tolse per moglie Taddea Landi, che gli partori Fabritio, Antonio, Francesco & Alessandro. Et Lodonico fratello di Gionanni tolfe Lucretia figlinola del Conte di Belgioiofo, & ne bebbe , Nicolò , Bellifario , & Baldo . onde fatte da questi due fratelli due famiglie in Milano , chiamate i Tolentini, ritennero ( si come banno anco al presente) il luogo loro, ne Magrstrati in Tolentino. ma Baldo detto anco Baldonino, terzo & vliimo fig. del primo Nicolò, fi rimafe in Tolentino. Coftui fu Sig di Treui, di Montefalco, & d'Acquanina.ma di si terribile ingegno & si brano,che'l Papa dubitando di qualche follenatione, tenne vn tempo in Castel S. Agnolo, Battifla fuo zio. Et Sigifmondo Malatefta, al cui foldo era Baldo, temendo della ferocità di quest' buomo atto a fouertirgli lo stato, lo fece vna notte ammazzare in Fano, mentre egli dormiua. S'aggiunse oltre a ciò ch'egli banena per donna Caterina Saladina d'effcolì, il cui padre, effendo capo di parte in quella terra, si credcua che Baldo non hanosse quando che sia a metter sosopra quella provincia. Egli bebbe della predetta dona, Antonio, & Giulia, condotti doppo la morte del padre a Milano da Giouanni lor zio, che maritò la Giulia a Raimondo fig. di Michele Attendolo fratello di Sforza, S.di ca fiella sul Tortonese, & condottiero della Rep. V initiana di 400. caualli . Del qual matrimonio Francesco Filelso orator celebre di quel tempo, fece vn'oratione che si legge nel volume dell'opere sue. Ma re-Stata ella vedona & senza figlinoli fece libero dono delle castella & ricchezze a figliuoli d'Antonio: le quali poi furono permutate da quei Conti di Milano, ne beni che haucuano nella Marca.

Antonio figlinolo di Baldo: seguendo le restigie de suoi maggiori, su

con carichi bonorati al feruitio del Duca di Milano. Indi fatto Capitano di canalleria da Ferdinando Re di Napoli, hebbe come suo benemerito titolo di suo Consigliero : con la terra di Catignano nell Abruzzo, & fue pertinenze & caftella, con mero & mifto Imperio, si come si legge nel privilegio, & di Nocciano, le quali egli gode per vn tempo, quantunque non ne bai . l'inneftitura percio. che disceso sarlo Ottano contra il Re Ferdinando, si conturbarono zutte le cose d'Italia. Conciosia ch'il Papa fece lega col Re di Napeli per fua difela, ande fattofi on poiente & groffo efercito, Anconio vi fu Luogotenente del Duca Guidobaldo d'Prbino, con foldo per 80. huomini d'arme . Si troud adunque Antonio in quelle importantif. guerre , nelle quali auenne vna volta , ch'efendo Stato fatto prigione in fefena da Guido Guerra, il Conte di Pitigliano, An tonio con la sua compagnia, & con parte di quella d'Antonio fratel lo naturale del Duca d'V rbino , affalita la terra & penetrato fino alla piazza, attaccò la zuffa con Guido Guerra, nella quale Antonio ferito da lui nella fronte, mentre ch'i fuoi fuggedo credeu ano ch'à ei foße morto: riprefa forza, fi lanciò sì fattamente addoffo a nemiei, che spinse fuor della città Guido Guerra. onde per questa fattione l'esercito della Lega entrato in Cesena , tolse quel passo a Francesi ; che furono astretti a pigliar la via di Toscana: spargendo Antonio il sangue per S.Chiesa la terza volta percioche la prima fu quado fu ferito alla Molinella, allora che Gionanni Prefetto di Roma, nipote di Papa Sifto 4 circondato da nemici in tanto ch'era costretto restar prigione o morire, fu liberato da Antonio. Et la feconda fu nel famo fo fatto d'arme di Capomorto, per l'occasione della guerra che si facea da Vinitiani al Duca di Ferrara Fu pariméte nell' Abruzzo er in Toscana, nelle quals tutte imprese fu molto bonorato & Stimato dalle genti d'arme & da gli eferciti dell' vna & dell'altra parte. Ritornato poi a cafa, con licenza del Re di Napoli per ripofarfi, cofernò alla patria Urbifaglia & Colmurano, i quali per vna conginrafatta & da lui scoperta & punita, furono per efer rubati, er fece fare in Urbifaglia la Rocca che vi si vede ancora. Et mentre ch'egli s'apparecchiana l'anno 1507. col Cardinal Farnese che poi fu Paolo III all'Impresa di Ascoli ribellato dalla Chiesa sotto la Legatione del predetto fardinale; ammalatofi in Macerata: & foprapre fo da un flusso di sangue:passò all'altra vita con dolore dell' universa le. Onde riportato a Tolentino vi fu seppellito nella sua capella in S. Nicolò, a fpefe del publico, con realissime esseguie. Hebbe per donna Nn Emilia

Anni di Christo. Emilia Rangona, zia paterna del famoso (onte Giudo Rangone, & generò di masclii, Nicolò, Baldo, & Gionami: e di semine sece, Gineura che si maritata in Fermo, & Violante in Macerata, prima al Conte Guilano, & poi in Folignoin casa (onti: & ritimamente in Brestia, al Conte Gio Francesco da Gambara.

Nicolò primogenito d'. . tonio, poi che hebbe occifo (effendo ancoras gionanetto) Gregorio Vanni da Tolentino, che haueua inginriatas la madre, confinato nella Rocca di Narni , & liberato poi dal P.spa a contemplatione di Baldo suo fratello , & condottiero d'esfo Pontefice, militò prima fotto Gian facomo Trinultio, & poi con-Gian Paolo Baglione. Vltimamente accostatosi a Francesco Mavia Daca d'Vrbino su condottiero di 100. huomini d'arme. Indi fatto Luozotenente Generale di Renzo da Ceri : fernendolo nelle. querre di Lombardia & di Francia, fu assediato in Marsilia dal Duca di Borbone. Fu parimente alla presa del Re di Francia a Pauia. Ma trasferitofi a cafa , Papa Clemente Settimo glidiede. 500. fanti ; & fu fpedito à rimettere in Stato Ottauio de Conti di Sanignano chi eraftato espulso da i Colenness. Posto poi alla guardia d'eAugni, lo difese valorosamente da Cesare Filittino , in quel tempo che Pompeo Colonna, col Vicere di Napoli, moße l'armi contra il Papa, il quale bauendo fotto vna finta pace, cassate le genti fue, Roma fu posta a facco: & Sciarra Colonna entrato nella. Marca l'andò depredando, fin che Nicolò entrato in Macerata con 200. fanti, dinertì il Colonna che entrò in Camerino done affediate son Ridolfo Varano suo cognato: si fuggi in tempo di notte. Et il Conte Nicolò chiamato a Roma dal Papa ch'era andato a Uiterbo , entrò con le sue genti in Castel S. Agnolo , essendo ancora in Roma il Principe d'Orange , & ritornato poi il Pontefice a Roma, Nicolò fu posto allà guardia di Borgo. doue ftando, hauendo Sciarra Colonna occupato Palliano , vi assediò nella Rocca Luigi Gonzaga: onde Nicolò mandato dal Papa a quella impresa, non pur ribebbe la predutà città in 5 hore , ma vi fece prigione il Colonna. Fuetiandio col Papa a Bologna per la coronatione di Carlo V. & per il medesimo Papa alla guardia di Parma, & di Piacenza con tre mila fanti. Morto Clemente, ferui Paolo Terzo suo soccessore: fotto il quale confernò Perugia dal facto che le volena darco al Duca Pier Luigi Farnefe, & perciò ta cafa Maurutia n'acquistò gratia & honore presso a quella città , che ancora tien fresco nella. memoria quel beneficio importante. Salno parimente dal facco

### Illustri d'Italia: 283

Anni di Christo. la città di Fano, contra la mente di tutti gli altri Signori & Capitani fuoi colleghi. Guardò Parma fin ch'ella fu conceduta al predetto Tirc Iugii. Finalmente mandato alla custodia di Ancona, mentre talbora fi tratteneua a Ciuitanoua in vna fua possessimente malatosi grauemente, venne a morite: & su seppelitio in Tolenti-modalla Communità. Generio cossitui di ciuomana seglunda del fratello del Cardinal S. Senerino, Antonio. Et di Lisabetta sua faconda moglie & siglinuola del Conte Ambrogio Landriano sece Giaconda moglie & siglinuola del Conte Morogio Landriano sece Giacunni. Generò parimente Emilia cos se di donna di Franceschino da Cingoli, Giulia maritata al figlinuolo del Conte Gionan Francesco da Cambara, & Gineura che su consorte di Amico Franciolino da Issi.

Baldo fuo fratello: mella giouentà sua, guerreggiò fotto Bartolomeo d'Aluano, & poi fotto Chiappin Vitello. Ma condotto da Papa Giulio Secondo alla impresa della kitirandosa: doue per lesue valorose fattioni cagionò cal Papa la liberatione di Nicolò suo fratello. Yi perdel la vista con l'armi mano. & se seppellio in

Modona .

Giouanni Terzo fratello di Baldo : foldato ripieno di terribil brauura, imitando in ciò l'auo parerno : famofo fra i primi caualcatori d'}-

talia , morì nel Regno , fotto l'insegne di Lotrecco .

Antonio figlinolo di Nicolò & della Sanfenerina : al presente di grande età , spese la giouen à sua nella militia , nella quale bauendo acquistato lode di valoroso & prudente caualiero: effercitò l'armi la prima volta, fotto Gian Paolo da Ceri. Indi fu con fanteria alla guardia di Piacenza. Et in fede vacante di Paolo Terzo, s'adoperò per Santa Chiefa contra Pier Gentil da Varano, & Federigo de Nobili , che tentauano di folleuar la Marca , mentre era Vicelegato della Marca: la qual provincia liberando egli da pericoli, mantenne in pace & ripofo. Alla guerra poi moffa contra i Sanesi da don Pietro di Toledo Vice Re di Napoli, & Don Garzia per lo Re Filippo , Antonio militò con titolo di Colonello di Monfig. di Termes del quale, & dal Cardinal di Ferrara, & da Pietro Stroz. Zi, fu molto honorato, & Slimato . Et fi tronò con lo Strozz i nel fatto d'arme sotto Marciano, dal quale fu incontanente mandato a Roma, a dar conto del fatto al Cardinal Farnefe. Et ritornato in Toscana, lo Strozzi lo mise alla guardia di Montichielli, capo di Valdichiana. Ma partito lo Strozzi per dar luogo a vn'altro Ceneral del Re venuto di Francia , si pari i parimente Antonio. Il quale

Anni di Christo.

Il quale fu incontanente , dopo la creatione di Paolo Quarto, chiamato da i Carrafi, & mandato con trecento fanti al gouerno di Caftro, manon volendo il Capitan Gabrielli Tagliaferro che lo guardana per il Duca Ottanio, accettarlo, ritornato a Roma; i Carrafi diedero i fanti a Baldo suo figlinolo, & lui mandarono con nuotte speditioni ad Ascoli . Ma finita quella guerra & creato Pio IIII. che mandò Legato nella Marca il Cardinal di Trento: facendosi tumulto in Afcoli per le folite parti , il Legato vi mandò Cefare da Gambara Vescono di Tortona per Vicelegato, & il Conte Antonio con la sua fanteria per dare aspetto alle cose : done il Conte scacciati i banditi del territorio, mandò in terra alcune castella che spalleggiauano esti banditi. Ha per donna Martia figliuola d'Aranino Cybò: della quale gli na cquero , Baldo, Hippolito, Christoforo, . & Oratio; di femine Liuia donna di Lorenzo Zucconi da Camerino. Gionanna che mort fanciulletta. Clarice, maritata a Fabritio Candelse da Velletri . Eugenia consorte del Capitan Gio. Battista Rotilone da Tolentino coraggiofo & valorofo Caualiero . Flaminia, che mancò in età puerile , Bianca fatta monaca , & Giouanna moglie di Marc' Antonio Gbifilieri da fefi .

Giovanni fratello d'Antonio, & figliuolo di Lifabetta Landriana.

tronandofi in Melfina col Conte Francesco Landriano Stratico del Re Filippo in quella città et rotta la guerra col Turco l'anno 1570 fu sul l'armata contrecento fanti: & si tronò in quella battaglia naule, per la quale l'anno 7,1 i si furiliani acquislarono quella sempre memoranda vittoria cbe su la falute d'Iralia. E la sua donna, Vincenza sigliuda di Giulio Bufalino. della quale bebbe due massibi morti in est quevelle & resemie ancon ambili, cio l'istoria, Virenos in resemble apueile. & resemie ancon ambili, cio l'istoria, Virenos in resemble apueile.

ginia , & Isabella .

Baldo primogenito d'Antonio fratello del detto Giouanni, esendo giouane d'atto all'arte del foldo: fu con fuo padre alla guerra di Siena: Et trouatos all'arte d'arme di Marciano servic de preso dal Capitan Sebastiano d'Argenta da Cremona, pagata la taglia d'hiberato, ritornò a Montalemo da Pietro Strozzi. Il quale mentre Stette prigone, gli sece faluare in Montichielli trecento santi so to va Luogotenenne. Libero adunque lo Strozzi, sopo alema tempo, lo mando a Chissis presso del Adriano Baglom, con carica de detti sreento santi asservado al fedio. Ma venuto di Francia comesè detto il nunos cienceta in livogo di Pietro Strozzi, si licentio inferme con altri signori. Nacque poi la guerra di Paolo Quarto inferme con altri signori. Nacque poi la guerra di Paolo Quarto

con Filippo; per la quale fu a Roma col padre, che per ordine de i Carrafi, gdi diede il gouerno de i 300. fanti. Baldo adunque fu posi con la fungente alla guardia di Porta Latina: doue dimorò fiu che fu mandato da i Carrafi in campagna con Francesco Colona, tro unandos i utitania promissimo nelle fattioni; nelle quali fece honorato acquisto d'esfer Capitano coraggioso, prudente, & cortes e Estato consorte, guidia de gli Agostimi nobilissima famiglia di Fabriano, della quale ha viccuuto Nicolò che vine al presente, Hippolito che morì fanciulletto: & Ortensia, la qual parimente passo a miglior vita nella città di Roma l'anno Santo.

Christoforo fecondo fratello del predesto Baldo, fu per un tempo presso al Cardinal Vitelli, presso poi la Croce di S Stefano di Fiorenza: fu all'impressa di Malta, & nell'armata della Leza contra i Turchi l'anno 1570. Et dopo la vittoria, si trasferì in Spagna, & quindi in Tortozallo con Prospero Colonna: operando tuttania valorosa.

mente, mentre scriuiamo le cose presenti.

Oratio terzo fratello di Baldo: giouane di molta speranza, aspiranaalla gioria de suoi maggiori: quando intricato in vna quessione con Assissanto Parissano da Tolentino: si miseramente ammazzato da vn giouane, mentre egli era alle mani col suo nemico. con tanto dolore dell'uniuersale, che'l popolo leuato a romore in sauor dellacasa Manruia, condusse Messanto a Macerata, nelle mani della giustitia.

Ora tornando noi al principio della presente historia, & a quel primo Nicolò che su Generale : diciamo c'hebbe vn fratello chiamato

Battista, si come s'è detto, il quale chiarissimo per dinerse nobili & belle qualità suchonorato in Tolentino & nella Marca, attese ad accrescere & conservare tutto quello che Nicolò suo fratello acquistaua. Et hauendo tolto per donna Laura de Sinibaldi da Ossmo: hebbe con lei

Gian Francesco singolare ornamento di questa famiglia, & non punto inferiore a Nicolò suo zio pertioche diede saggio ne suoi primi anni di sartuscia nel mestero dell'armi a suo tempo. Onde accostatosi a diuersi Principi, & poi al Re di Niapoli, nelle cui scritture è chiamato, Regalis armovam Duston, si musse sindamente al ferustro di Papa Sisto Quarto. Sotto il quele egli maneggiò l'armi di Santa Chiesa, in tutte l'imprese, che si secro nell'età sua. Onde benemerito della Sede Apostolica, hebbe in dono nella Romagna dal detto Postosico, Nn 4. Vallop-

Anni di Christo.

Valloppia, & Ciuitella , & fu creato Conte da lui l'anno 1 483. come apparisce nella bolla Papale. con una amplissima esentione non pur nella persona sua, ma anco ne suoi discendenti , i quali la godono fino a di nostri, facendola tuttania confermare da i sommi Pontefici , che si fanno di mano in mano . L'anno poi 1484. il Papa desideroso della pace della Christianità, & d'Italia, of far poi vna lega contra gli infedeli eleffe Gio Francescocon amplissima auttorità, come in essa elettione si legge: a trattare To conchinder la predesta pace, fra la lega done era Alfonfo Dusa di Calabria per nome del Re suo padre , Lodonico Sforza Duca di Milano, la Rep. Fiorentina & il Duca di Ferrara dall' vna parte, & dall'altra la Rep. Vinitiana, per la quale interuenne Roberto Sanseverino, percioche il Papa conoscendo l'altezza del suo ingegno fi ripofana in lui, fi come effo dimostra nel juo brene, dicendo. Confidimus mgenij tui dexteritate, fide, & diligentia, quam in alijs arduis tebus experti fumus, atate in his habiturum . fit , quod in te amplius poffimus deliderare . Serul etiandio Papa Janocenzo Ottano , dal quale gli furono confermate le suca giurifutioni . L'anno poi 1487 chiamato dalla Rep. Vinitiana per la guerra ch'effi hebbero co Tedefchi a Rouere, si portò egregiamente con Roberto Sansenerino in tutte quelle fattioni, nelle quali affogato il Sanseuerino in vna zuffa Gio. Francesco rimase prigione. & riconosciuto da i nemici per il Tolentino su a 7. d'Ago. flo ammazzato da loro , in vendetta del guasto , & dell'incendio ch'effo haucua fatto ful territorio Tedefco. & fu feppellito fuo. ri di Trento nella (biefa di S. Francesco. Hebbe per donna Paola, figlinola del Conte di Montedoglio , della quale non bebbe prole: ma lasciò due naturali, cioè

Gian Battista, la cui conforte Pantafilea forella di Cefare Ottone Signor di Mattelica, gli partori Gian Francesco, cognominato il Magnifico, Hercole, & Mutio: valorosi soldati, & con diuersi

carichi nella militia

Musio folo dei fratelli, tolfe per donna Lucretia figliucla del Conte.
Lancilotto Hippoliti da Mantona, Signor di Gazoldo, & generò, Gioffro ipputato per morto alla prefa il Tunifi, dopo la perdita, della Goletta, Gio-Battista, Gian Francefco, Federigo, Lancilotto, Nicolò, Anton Nicola, & Drifloforo i quali per la maggior partec fono applicati alla disfipuira della mee, quantunque grouanetti, danno induito di far folendula rinfetta, per actrefer la ca-

Anni di fa, & genero parimente quattro figliuole.

Christo. Nicolò fratesto di Gian Batrista, figlinoli amendue di Gio. Francesco predetto, fice di Lucretta figlinola del Conte di Montebollo, Otta-wio & Gio. Francesco Depardu Ottanio fi jostato del Duca Francesco Maria, em morendo gionane, lascio Virrunia sua figlinola che sia donna di Francesco » Alfalti da Fermo " en vince boggi. & Gio. Francesco mincò nel sia de la seguinazza.

#### Signori del Verme.

Î dice per molti, che la famiglia del Verme, è nata dalla Sauella di Roma et che fermat afi nella citt di Verona, vi possedò molte castella, doue si veggono ancora dipinte l'insegnetoro simili a quel della Sauella. E'hen vero che nello seudo di questa sono due trauerse bianche & due a-

zurre: alle quali, Luigi buomo illustre nel cempo suo per le cose della militia, aggiunfe l'arme Imperiale delle trauerse bianche & rofse donategli da Sigismondo Imp. con vn pomo d'oro di più nella prima trauerfa. Si dice, che la cognominatione del Verme venne loro dall a prodezza di un personaggio di questa stirpe, il quale occise un serpente, che dinorando gli buomini, dana il guasto al paese con grauissimo danno delle persone . Lo quale essi poi dipinsero sopra l'arma loro per cimiero con un laccio al collo, tenuto da una mano col braccio intero d' vn' huomo. Fiorì questa famiglia in Verona, per cose belli che, chiariffima fra tutte l'altre nell'età fua, & con molta lode percioche vi furono huomini valorosi & potenti, si come si vede nell'an tiche feritture. Et vi poffedeuano vn grande, ricco, et magnifico palazzo, principalissimo fra tutti gli altri, con diverse preminenze or auttorità si come vi possiede anco al presente il Conte l'acomo, posses fioni, Vicariati, & fitti antichi. Apparifce medesimaméte la grandezza di questa cafa, nella fabrica della Chiefa & del Monistero di Santa Eufemia in Verona fattadaloro, & dotatadi importanti prouenti, done ancora fono i sepolebri loro con dinersi epitaffi .

Hebbero per natura grandissima inclinatione alla Signoria di Vene.
taa: la quale essi spiritono con molta & incorrotta sede: in tanto che nelle capito dationi che ssi saccano co Triucipi di Milano,
quando mititariono sotto quelle bandiere, obligandos si guerreggiar per loro coatra ogni. Principe, eccettuanano sompre i Vinj-

tiani . onde auenne per questo , & per i meriti di esa cafa, & per Anni di Christo. L'affettione portata loro da questa Rep. che essi furono creati nobili Vinitiani. Et ancora che per la maluagità de tempi non si possa trouar l'origine, & la discendenza loro dirittamente più oltre che nel primo Luchino , si vede nondimeno manzi a cofini, vn Lodoni-.co dal Verme : del qual fa memoria Pietro Giustiniano nella sua historia . da indi in qua la descendenza comincia da Luchino,che fu intorno agli anni di (brifto 1 360. Mail Corio nella feconda parte del suo libro , scrine che l'anno 1227. si conchinse lega fra le città di Lombardia con Verona. nella quale si Stipulò lo stromento d'effa, da Leone dalle Carcere Podestà di Verona: done internenne fragli altri Nicolò dal Verme, per nome del Comune. Ma tornando al predetto

> Li chino, dicono gli scrittori ch'egli era per natura d'animo molto bellicofo & ardente, & mirabilmente accorto a febifar gli inganni de nemici, & tendere infidie. Questo per tanto condotto dalla Republica Vinitiana, fece honorate proue del fuo valore. Et fra l'altico acquiftò molta lode per le cose di Candia percioche effendosi ribellato quel Regno della Republica Vinitiana in tempo del Doge Lorenzo Celfi, che viffe l'anno 1262, hauendo la Signoria fatta großa. promisione per mare & per terra per ricuperatione dieffo Regno . creò General d'armata di mare Domenico Michele , & dell'essercito da terra , Luchino predetto. Il quale la Signoria chiamò a Venetia per ambasciadori, come scrine il Sabellico nel quarto libro delle cose Venete. lo conferma parimente Pietro Marcello ,

dicendo.

Interim Veneti ingentem, sub Dominici Michaelis antea classis præfe@i imperio, classem decennit. Terrestres etiam copias Luchini Vetmij Veronensis ductu non pauca conscripta. Mil le equites duoque peditum millia manibus impoliti funt. Que-Sti adunque portatofi valorofa & prudentemente, ottenne la vittoria. Dopo la quale pote tanto l'auttorità fua & la renerentia che gli era portata, che hauendo i foldati ammottinati , voluto manomettere i capi dell'effercito : riparò con accorto & prudente configlio alla loro furia militare. Et di questa vittoria, parimente il Marcello scriue.

Interim Michael cum incontinentem copias exponeret , ad centum milites ab hoste insidijs excepti, ad vnum omnes trucidati funt , expositis in terram reliquis copijs , vibem

oppugnatione adortus Luchinus, primum suos commoda oratione adhortatus, in hoftes ferociter mouet; fub primum ferè congessum funduntur Cretenses, fusus vrget, præmitque Venetus victor. Il Petrarca, essendo allora a Padona: gli scrine ma lettera con questo tirolo. Ad Luchinum de Verme Veronensem, Venetorum belli Ducem, aduersus rebellantem Cretam , Que fint fummo Duci necessaria . & dentro nella lettera dice. Fortiffima atque amplissima Vrbium nostri orbis , ad rem maximam vnum te ex omnibus Ducem legit. Magna tui opinio. Magna spes præoccupauit animos, ex quo die primum oblato oneri humeros subjecisti, debellatum omnes credidere. Et giunta la nuova a Venetia dell'impresa cosi felicemente ridotta à fine, il medesimo Petrarca ch'era a Venetia, glica ne scriffe vn'altra, rallegrandosi della vittoria, la quale su tanto grata al Senato, & a tutta la città, che come attesta il Sabellito; furono rese gratie a Dio per tutte le Chiese, rilassati i prigioni, & maritate molte donzelle del publico erario, & dinanzi alla chiesa di San Marco, su la sua amplissima piazza (si come diffusamente scrine il Petrarca che fu presente) si fece da nobili Vinitiani vna bellissima giostra : & si fece parimente il corfo delle carrette per alquanti giorni , con tanto apparato , & con si fatta pompa, che si dice, che ciascuno di loro (che furono venticinque) mise cinqueceuto ducati per vno, che al tempo di boggi sarebbono quasi mille. Et si tronò alle feste il Re di Cipro, che era tornato di Francia , il qual corfe la lancia con un gionanetto figliuolo di Luchino. quantunque altri habbia detto, che il Re con-Luchino insieme furono presidenti della giostra. Et su questo figlinolo

Pietro instrutto parimente nella militia . Del qual nacque Luchino secondo, bonorato molto da Gian Galeazzo primo Duca di Mi-

Luchino Jecondo, bonorato molto da Gian Galeazzo primo Duca di Milano, del quale fu Generale & Configliero, & procreò

Jacomo; principal lume & filendore della famiglia. contiofia chequesto huomo, di gran prefenza, o di eccellente ingegno, riusti
pieno di gloria, o appresso ogniuno con illustre fama, uon meno di
virità, che di fatti notabili i onde sia parimente sonsignero e Gemerale non pur del detto siam Caleazzo, ma del soccessor ancova. Ma infinite surono le sue fattioni, si come indiuersi scruttori apparisce. Fra le quali su notabile il fatto d'arme di
telan-

Anni di Christo.

leBandria in Lombardia co Francesi guidati dal Conte d'Armianach Generale del Re di Francia . percioche hauendolo rotto . non Solamente lo prese, ma distrusse anco tutto lo essercito, con tanta allegrezza, & fatisfattione del Duca di Milano, che da indi in. poi, concedendo essi Duchi, privilegi a qualch' uno de suoi successori : fecero sempre ricordo in essi prinilegii della prefata vittoria . come di cosa notanda & di gran momento in quel tempo . Et il medesimo lacomo : per memoria di questo dignissimo fatto , & come religioso & diuo'o, fabricò nella campagna, done egli fece la giornata, pna chiefa con pn monistero, chiamata San facomo della Vittoria . Onde per ciò fa fatto Signore da Gian Galeazzo . & da Filippo Maria Visconti, & inuestito delle infrascritte castella ; di Sangueneto , & d'altre ville , terre , & possessioni sul Veronese & sul Vicentino . Et hebbe sul Parmigiano, Poni, Conuen-20, & Camporinieri. Etlanno 1378. & 80. fu inuestito della Rocca del Zefio, con molti altri villaggi, & con tutta la Valpecorara, nel territorio di Piacenza . El l'anno 1389. Papa Bonifatio Nono, gli confermò la giurisditione, di molte ville baunte dal Vescouo di Bobio. Il medesimo fece l'Imperador Vincislao. Et l'anno 1 188. fu creato nobile di Venetia con tutti i suoi discendenti dalla Rep. la quale l'honorò & lo flimò grandemente, intanto che hauendo ella in prigione Fracesco Nouclo da Carrara co suoi figlinoli , al qual Francesco & gli antecessori suoi Signori di Padoua ; ella hauena sempre fatto ogni benefitio & ogni fanore : attenendosi al parere, & al co iglio di lacomo: lo estinfe, per afsicurarfi da cofi per petuo infefto ingrato & acerbo vicino . contra il quale effo lacomo fu più volte Generale per i predetti Duchi di Milano . Di questo vici Luigi, chiamato anco Lodonico da gli Scrittori . Dice il Corio che costui fu alla Rocca di Varano con quattro mila canalli per il Duca di Milano. Et che il Conte Francesco Sforza assediando Milano, pose Luigi su la strada che và à Pauia con molta gente . Et più innanzi dice. Che essendo stato ferito & portato in Monza per curarsi: pochi giorni dapoi che egli tornò in campo , oppresso da vna. grauissima febbre fi mort . Costui l'anno 1433 . fucreato Conte di Sanguineto, con le terre di Sustinenza, di Cafalannone di Campalana, di Caftagnana, di Villabona, di Carpi, di Spilembotti, di Cogoffo.or di Nitefio , tutte castella ful Veronefe, da Sigifmondo Imperadore. Et oltre a ciò hebbe da lui l'arme della cafa Imperiale.

Fu farimente, escendos partito dal feruitio della Rep.Vinitiana; escato Generale & Consigliero, dal Duca Flippo Maria, dal cubibo de ano 1,36 la città di Bobio, & V Ogberz, terre grosse escelle ful territorio di villano, & Castel San Giouann sul Piacenti. Ino.V limamente venuto a morte, come s'è detto, lafto tre figliuoli, un legitimo, & due natural, Il legitimo su

Taddeo, il quale con Giouanni suo fratello, & con Caterina sua sorella, survono fatti legitimi adinstanza del padre, da Papa Eugenio Quarto la Bana, a da Sieglimondo imperadore. Dessita si modito to trauagliato da Lodonico Sforza suo nemico. Ma pacificate & acquetate le cose, bebbe poi da i Duchi di Milano diutris carichi di militia, hanendo lungamente guerreggiato per loro. E renuto a moste restaron da lui, si Conte

Federico, slimato & riputato molto per lo suo valore, il quale seguitando la parte s'imperiale, & de Duchi di Milano contra i France-, s's, perde lo slato sio due to de to volte lo ricuperò. Et l'anno 15 16. su creato Commessario Generale dall smp. Massimilano ottra il Po, a ricupera se città di Piacenza, di Alessandia, & til Tortona, & suo francio il Conte

Marc' Antonio, su medesimamente partecipe della sua fortuna. Questi su fatto Commessario Cenerale dal Cardinal Sedynense., Eamo 15, 11. a ricuperar utti i laogò so el terro cacupate di là dal Pò da i Francesse. El l'uno & Caltro di loro, secero, nel predetto carico, acquisso di honorata lode di huomini valoros prudenti. En iconsequenza surono hannit cari, Estimati, ed da si Imperadori es da i Duchi di Milano, si come apparisce per duerfelettere scritte da Massimiliano, da Carlo V. Impp. es da i predetti Duchi; es specialmente al Conte Tederigo. Nelle quali si leguera surono de la carto del carto de la carto del carto de la 
ge , che spesso chiedeuano aiuto per l'essercito Imperiale , & spesso Anni di gli ringratianano di hauerlo ricenuto , confessando di hauere obligo Christo. ad amendue questi Conti . de quali Federigo procreò

Giouan Maria , padrone al presente della città di Bebio , & d'altre

diner fe caftella.

Jacomo, che mort sul più bel fiore de gli anni & della speranza sua,& Inchino , nel quale apparina l'antico splendore della sua bonorata. profapia. Percioche amator prezzato da grandi , fu nell'età fua gionanile , al foccorfo del Marchefe di Pefcara per feruitio del Re Cattolico , con cinquecento fanti a fue fpcfe . Et l'anno 1 562 creato Capitano di caualli da Papa Pio Quarto, giunto a Roma, per quella occasione il Papa lo elesse Generale delle sue galere. Et mentre che trascorrendo il mare, andana per prender il possesso di quefto vitimo grado, affalito da vna impetuofa & mortaliffima febbre, paßò all'altra vita , nella città di Genoua , d'età di trentatre anni ; pianto dà tutti i foldati , i quali dicendo , ch'egli era mirabil mae-Strod opere marauigliose di militia, & grandemente liberale, lo reuerirono & amarono sommamente . Et restarono di lui

lacomo , Giramonte , Augusto , Dario , & Hercole , giouanetti di molto spirito : & i quali mostrano , a tempo loro , di douere bonorar la casa con splendid a riuscita , come nati di prosapia generosa dilluftre . Et di questi

Giramonte , molto accorto , & di maniere nobili & gentili : è Cameriero Secreto di Ferdinando Cardinal de Medici , Protettor del Regno di Spagna .

Augusto, si trona presso a Carlo Duca di Sauoia.

Carlo, è Cameriero di Ottanio Farnese Duca di Parma & Piacenza, Hercole, applicato alle cofe di Chiefa, attende alla religione fotto la

protettione del Cardinal Boromeo, &

Iacomo, maggior de gli altri fratelli: procura & mantiene con follecita cura & industria, il carico & il peso honoratamente di tutta la famiglia.



#### Signori Costanzi.



On crederò che alcuno mi possa ragionenolmente riprendere, setrattando in particolare l'origine della nobilissima famiglia (ossanza, ho tralasciato molte altre case che siorirono & sioriscono tuttania nell'amplissima città di Napoli, percioche io non mi sono oblizato a ragionar

di tutte le famiglie del Regno, bauendo sopra di se questa impresa Scipione Ammirato, persona giuditiosa & di molta dottrina, ma fawellando in generale d'alcune di quelle, & delle più famose per diuersetoro qualità non ho voluto trapassar la Costanza, la quale io trono nelle parti di Lombardia & nel Regno di Cipri eßere Stata grande, & hauer di continouo mantenuto lo splendore dell'antichità sua con attioni honorate & degne di perpetua memoria . Percioche io con la mia intentione, vagando quafi come in bellissimo giardino, per lo spatioso campo d'Italia, bo scelto quei fiori, che secondo il mio gusto, mi paiono più vagbi, & più odorosi, senza però pregiudicio de gli altri ch'io lascio, per tesserne vna ghirlanda all'immortalità ( s'io non mi inganno) in honore & gloria del nobilissimo Sangue fealiano. Adunque non mi partendo punto dal proposito mio, & venendo a questa, come a chiarifsima fra l'altre, dico (per quel lume che bo tratto dalle scritture di Francesco Elio Marchefi, de Dionifio Sarno, de Pietro Paffano Genouefe, de F. Luigi Contarini, di Hieronimo Ruscelli, & d'altri, che hanno & generalmente & particolarmente ragionato di questa famiglia) che ella fu ne sempi andati notabile nel Regno di Napoli per numero di personaggi , & per quantità di caftella, di terre, & di città, poffedute & acquistate da loro col valore & con la virtà , da quel tempo , che venuti di Germania, diuentarono a lungo andare Italiani. Percioch'effi dominarono Somma, Nicastro, Cisterna, San Vitagliano, Cafaltone, Bellastro, Brusciano, Santo Lupo, Rapolla, Ferrarife, Scafata, Mifiano, Rofarno in Calabria, S. Pietro Scafata, Campli in Abruzzo, Santo Marzano, Teuerola, Moscuso, Pianella, Spoltore, Monte Siluano con altri luoghi importanti : & con tanta maggior lode in argomento della loro inueterata nobiltà, quanto che non si trouano di quelle case che hoggi son grandi, se non pochissime che hauesfero vaffalli & dominio da 270. anni a dietro , come bebbe la Co-Stanza

Anni di Christo.

Stanza . onde ella però nobilissima , & come quella che hebbe in ogni tempo vaffalli , o pochi , o molti fu admeßa nel faggio Capuano, in quello di Portanona , & in qualunque altro one ella volle ba bitare. E' ben vero che anco questa, si come auiene di tutte le cofe del mondo, è ridotta all'età nostra in pochi huomini & in poco. Stato , rifpetto alle cose passate . Et certo non per altra cagione , che per le continoue & seditiose rinolutioni di quel ricchissimo regno, il quale non altramente che vua gran naue, fospinta & tranagliata dalla rabbiosa furia de i venti , non senti mai per l'adietro aura seconda, ne vide giamai sicuro porto se non al presente. & per le diufioni parimente fra i Signori propri di essa famiglia. conciosia che l'anno 1382. allora che l'arme forestiere entrarono a conturbar quel Regno, i Costanzi seguendo chi la fattione Angioina , & cin'l Aragonese , restarono parte d'essi priui del tutto , non Solamente di molti & buoni stati , ma della memoria ancora di bamerli posseduti . perche i Re vincitori fecero leuar dell'archino reale tutte le scritture & primlegi fatti da i Re Angioni . Et quimeunque i princlegii fisero in poter di coloro, a quali furono concedute le terre, nondimeno pasti poi in fuga & confiscati i beni, & le scritture, si smarri il ricordo dell' pna cosa & dell'altra, se non an quanto, che i Re vittoriosi ne fecero mentione donandoli ad altri . conciosia che la Regina Giouanna I I. trasferendo in Antonio Colonna nipote di Papa Martino , il contado di Nicastro , la Baronia di Misiana , & di Rosarno tutte in Calabria, dice nel privile 10 . che erano deuolute alla corona sua per la notoria ribellione di 7acomuccio Costanzo figliuolo del primogenito di Jacopo Spato in. faccia. Et il Re Ladislao, nel privilegio fatto a Pier Cian Paolo Orfino, di Campli terra grande in Abruzzo, & di quattro altre castella , foggiugne . per la ribellione di Bartolomeo Costanzo . Es quelle sersteure che sono hoggi rimaste a Costanzi, o si sono conseruate in monasteri beneficati da loro, o si trouano nell'archino della Zecca, per le cose concedute a coloro che seruirono la casa di Aragona: fra le quali fi leggono i primlegij, delli stati di Somma, di Brufciano, di S. Vitagliano, di Cisterna, di Cafaltone, & di molti altri. De quali questa famiglia si può gloriare, che gli acquisti fossero come s'è detto , per rimuneratione d'opere valorose fatte da loro in feruitio della patria , & de i Reloro Signori . Sotto i quals si legge che in vn tempo medesimo surono 40. Canallieri di questa profapia con titolo di Militi , voce di degnità cofi fatta ;

che non potena Pfarla (fotto granissime pene) se non thi fosse stato armato Canaltero dalle proprie mans del Re. Et ne i Canalteri dell'ordine Draconico instituito da Sigismondo Imperadore vitimo della cafa di Lucemburgh , nel qual non si ricenenano se non Principi , & Signori di gran portata , fi trond lacomo Costanzo . Et oltre a ciò per autentiche & belle memorie , che mi furono già mo-Strate da Hieronimo Ruscelli curioso inuestigator delle cose del Regno , vidi fra l'altre cofe vua lifta fatta l'anno 1216. de i feudatarij che erano allora , fra quali lessi tre di casa Costanza , tassati a servire al Re con ventisette huomini d'arme a spese loro . perche dal tempo dell'Imperador Federigo fu costume nel Regno, che il Re concedena terre.o castella con carico che per ogni serra che foße di rendita di ducento ducati, il Barone s'obligana a servire a sue spese in tempo di guerra, per lo spatio di quattro mesi, con vno buomo d'arme : & fi taßana il numero de gli huomini d'arme , fecondo la grandezza delle terre. Ma i Re di casa Aragona convertirono poi cotal feruitio in danari & si chiama al presente l'Adoa. Da cofi fatte cofe adunque se conosce che essi vennero di Germania grandi . & che sempre si mantennero grandi . Ma che essi discendesfero di Germania, & della città di Coftanza, l'affermano le Croniche di Dionifio di Sarno , che le trascriße da quelle che à suoi tempi si conservauano in San Lorenzo, le quali boggi non si trouano. perche estendo annobiliti molti che eranostati plebei quando furono ammessi ne gli efficii in S. Lorenzo, procurarono ascosamente di lemarle, accioche non si hauesse a trouar la nouita loro al paragone dell'antichità d'altri . L'afferma parimente Francesco Elio Marchesi granissimo scrittore, il quale trattando l'origine delle famiglie nobili di Napoli, & fanellando della Costanza, (però nella lingua Latina ) dice queste parole.

Giouanni Andrea Sofo, gentilhuomo di Pozzuolo, & Giurificonfulto alfai celebre, mi mofitò nel quinterno ordinato
nel tempo di Carlo Secondo l'origine della gente Cofianza,
deferitta affai patticolarmente & con ordine, con le compre de poderi che effi teneuano nel territorio d'Aucrfa &
prefflo a Linterno, & di quel luogo ch'al prefente è chiamato Beluedere. Onde io ho voluto inferit l'origine in questo
luogo, con le medesime parole, che sono nel predetto quinterno, & son queste. Imperando Federigo Barbarossa nella

Anni di Christo.

Germania, vno Christoforo insieme con due fratelli huomini potenti neli'arme combatterono co capi della fattion contrania: & dopo molto spargimento di sangue: furono mandati in esilio. Ma perche erano molto valorosi , secero co seguaci "loro in Italia, molte volte guerra co nemici dell'Imperadore per lo vestillo dell'Imperio. onde Federigo gli amaua grandemente. Alla fine, venuto l'Imperadore a morte oltra mare, Christoforo ritornato in Italia co suoi su le galere & le naui di Lifeo Arcuccio Signor dell'Ifola di Capri, & General dell'armata del quondam Imperadore contraffe con lui cosi fretta amicitia, che Lifeo li diede per donna Maddalena fua figliuola: conciolia che Christoforo era molto facultoso: & vedendo che non poteua più ritornare in Germania per la potenza de suoi nemici , entrò nella ne bilià di Pozzuolo l'anno 1191. & hebbe della moglienoue figliuoli, cioè Iacomo, Martuccio, Federigo, Enrico & altri. lacomo armò tregalere, & fe n'andò ; 43. anni dopo che il padre fi era fermato in Pozzuolo, a Napo+ lia feruir Federigo Secondo Imp. & comprò co fratelli le cafe vicine alla porta presso al mare : & tutti infieme hebbero gratti quantità di figlipoli & nipoti, che hoggi fono in buona gratia del Sereniffimo Carlo Secondo Re di Sicilia. Et doue effial presente habitano, si chiama lo Vico de Costanzi. Questo è quanto all'origine & alla venuta loro a Napoli. Metterò hora qui llo ch'io trouo ne gli archiui regij di questa famiglia. Primieramente ho veduto molti di loro effer Militi nel tempo del Re Roberto, dell'opera de quali il Re si seruì spessor Et spesso si legge, che diuersi di casa Costanza furono Iustitiatij delle prouincie (cioè Vice Re) & cofe somiglianti. Et poi regnando la Regina Giouanna prima, si leggono prinilegi loro delle castella di Casaltone, di San Lupo, di Ferraris, & di San Pietro a Scafato, & oltre a ciò di Teuerola, & di Calignano pel territorio d'Auería & di alquanti altri feudi. Ma morta la detta Regina, & diuto il Regno in due fattioni, cioè di Angioia & di Durazzo, quella famiglia popolofiffima di Militi &: bellicofa, fu qualche volta formidabile a i medefimi Resche allora erano di poca potenza. Ma hauendo Ladislao fcacciati gli Angioini , & impatronitoli di tutto il Regno , raffrenò l'auda-Qia, & la potenza loto . perche egli non volcua che quegli cheChristo.

Anni di habitauano presso alla porta del mare detta Caputo, & che haueuano gran clientele del popolo Napolitano teneffero a vn cet to modo auttorità di intromettere nella terra quelli che piaceua loro. onde gran parte di effi s'accostò a Lodouico d'Angiò che venne a far nuoua guerra nel Regno. Et regnando la Giouanna Seconda, Iacomuccio di questa famiglia, possedes come è detto, il Contado di Nicastro. & quantunque non fi serbi il prinilegio del Re Lodonico nell'archino, nondimeno ho veduto nel prinilegio, nel quale la Regina Giouanna Seconda concedè il medelimo contado ad Antonio Colonna, que fle parole. Il qual Contado & terre possedena Iacobuccio di ·Costanzo Milite &c. Ma essendo jo ancora fanciullo, il Re ·Ferdinando, nella guerra con Giouanni d'Angiò, tolse loro Somma, & alquante altre castella nel territorio Marilianense, & spogliando la predetta famiglia la spense quasi del tutto . Quelli che restarono di questa prole , a pena si sostentano con alcuni pochi poderi che hanno nel Contado di Ve-Lunio . Cosi dice il Marchesi. Furono parimente in Messina huomini di questa cafa . percioche Sigismondo Imp. creando Canaliero facomo Costanzo l'anno 1424. dice. In nobili & strenuo lacomo de Costantio de Messana, & Regni Siciliz Milite nostro, & Imperif facri fideli &c. Et di più fi nota , che Pietro Paffano Genouese in vn libro d'Armaria, scriue che questa famiglia vscl di vn medelimo ceppo con la cafa di Giannilla di Francia . Alle terre & flato della qual cafa al prefente eftin:a, è foccessa per vinvolo di fangue la cafa di Ghifa. Le cui insegne sono poco differenti dall'armi della Costanza . Conciofia che effendo in foftanza tut-La vna : fu però variata in più modi per dinersi accidenti . Percioche fi legge che innanzi che Christoforo fi fermaße in Italia. tronandofi in on tempo medefimo dodici perfonaggi di questa stirpe, & tutti in gratia dell'Imperador Barbaroffa, vinfero in conflitto alcumi altri Baroni . Et indi a non molto hauendo vn di coa ftoro in vna contesa particolare, ferito ful volto vn fratello ba-Bardo dell'Imp. furono tutti astresti a leuarsi di Lamagna. perche difceli in Italia, & raccolti da Ruggiero Guifcardo Re di Nas poli , il quale effi feruirono valorofamente nelle fue imprese , l'vno dillo o chiamato Antonio : fatto Conte di Nicaftro , hebbe dal ? Re per infegna lo fende celefte con tre foade d'argento: jon denti jo

Anni di Christo.

punte d'oro all'intorno: & per cimiero vn Re coronato : con la spada ignuda nella man destra, & con un giglio d'ore nella sinistra. I discendenti poi , essendo Gran Contestabili , & Grandi Amiragli nel Regno: fatto entrare al gouerno il Re Carlo I. & impadronendolo del Regno, mal grado de suoi nemici hebbero per gratitudine di molti feruiti fatti a lui & ad altri Re , oltre a molti altri bonori & benefici , l'ordine suo : & nell'arme loro in campo azurro fei gigli d'oro, con vna corona reale per cimiero. Nella quale insegna si vede ancora vn rastello roßo ch'attrauersa i sei gigli . Si vede etiandio in quest'altra maniera, che nello scudo azurro ha nella parte di sopra vn Leon corrente & non caminante di color doro . & nella parte di fotto ha fei coste humane d'argento a tre per parte, che con le tefte si riscontrano insieme. La quale alterata da quei di Gianuilla , teneua nella parte di fotto dello scudo , in cambio di tre cofte per lato, tre branche di granchio, ma de medefimi colori della Coftanza: & di fopra il Leon correnre. Ma ritornando al predetto

Cristoforo primo fondatore in Italia de fuoi foccessori, diciamo che della figlinola di Lifeo, gli nacquero duers si sulli crimpoti, de quali vicinodo chiara progenie di tempo in tempo, sectoro honorato acquisto nel Regno, di titoli & di Stati idustri. Percioche si trous che l'anno 1182, surono ornati della deguità militare o caudalaresca.

Giordano,

Conflictino, come appare in vno stromento presentato nella lite dell' A-bate di S. Benedetto di Salerno, con s'Arcinescouo di quella cittàbate di S. Benedetto di Salerno, con s'Arcinescouo di quella cittàPer lo quade si vede chi Costanzi, chi cui al cono, si
trouanano anco sermati nel Regno, sino in quei tempi che Federigo primosi morì oltre mare conde la venuta loro a Napoli si crede che sossi si cono nell' Arcinesconado di Napoli , vna sepostura alla man destra, entrando nella nauce caussicia, chetta volgarmente titulo; enclla quale gid 40. anni a dietro, innamzi che sossi runo quesse anticibità dell' arme co delle lettere a pena legibili eruno quesse parole.
Hic iacet corpus Strenai Militis lacobi de Coltantio disti de
Puteolo. Qui obijt anno domini 1134 Et l'anno 1190 si ha memoria di vi

Pietro, ricordato da Mattheo da Jonanazzo ne fuoi diurnali dicendo. Questi di si disse, che M. Pietro Pignatello consgliaua

# Illustri d'Italia 291

Anni di Christo. glissa Re Carlo che cacitaffe da Napoli iurte le famiglie che veniusso da fichiatta Tedelfa, chi crano fafpette alla venuta di Corradino: & il-Re non volte farlo: & M. Pietro ne fu mal voluto, maffime dalli Caraccioli di Cafa Aioffa, & da Pietro di Cafa Puteolo che porcuano affai, & da piazza Capuana & c. Danno poi 13 00; fior?

Hemico cognominato Spata: il qual mostra che fisse valorosi binomo nella militia di mare & potente di seguito & di ricchezze. Percioche in vno stromento ch'eso stipoli con Roberto Duca di Calabria in ustenza del Re suo padre, si scomputato centocinquanta ancie pro stanto duarumi triternium, acte lo stromento: bauenda esso prima comprato da Carlo Secondo il casal di Brisciano & il seudo di siminola, devoluto di Regio sisto pri a ribellione di Sergio Signosto va mon 103, per settetento oncie: il qual feudo si post, postetuto pera 13. anni da questa casa serva passa en mani aliene. & questo si erede che fosse il primo seudo che entrosse nani aliene. & questo si rerede che fosse il primo seudo che entrosse la finiglia. Hebbe similmente cistenza & san Italiano per suoi benementi er per lo senito fatto da lui a quella corona. Di questi, nacane

Alessandro sus primogenito; il quale aggiunse allo siaro paterno il criminale di Brastiano del siportenne dal Redoccio debbo-amous lo glio di Escargiliano, col Casale di Tewerola . Fu cossiu: Giustisiano nella prinincia di Capitandia: che era quello che loggisti dice Gonernator di Provincia, o Vice Re. Mori Capitan Gemerale di Assipiota per ricupera la rocca Imperiale e altre terre che si teneuano sotto le bandere di Pietro d'Aragona Re. di Stellieri.

Chilloforo Secondo, primogenità del detto Alefandro i acquistò non. minor lode di valor militare, che fi facesse il padre conciosa che anona fanciulto e come servicio al che minini d'arme appresso il buca di Calabria chiamato in soccorso dalla Republica Fiorentini - Egli si un motta gratia del Resussimatio della Regina Giovanna Prima, dal quale su assumito della Regina Giovanna Prima, dal quale su assumito nell'ordine delevodo, si un quel tempo di mosti pregio de viguale si suponi con obtigo che i Cavalicri del crasio di numero di 43 sportasse resuscio similitro un Nodo stretto d'oro si subi operate qualcie valoro so supo su con proma nell'arma e onde per viò sisse giudicato degio dalla compagnia, di portario sciolo . Deginia che durò sivo a Carle 2000.

Anni di Christo.

Quarte, il quale possipossio il Nodo, institual ordine della Naue.

11 trouandosi altora nel Nodo, ripieno di electissimi, & mobilissimi canadosi, sette della simiglia costano a l'anno 1351 l'uno de qualit era il precetto christopo i illustitate anco non motro dopo, dall'apperadore di cossiminopolit sper le cose de la lui rivoloriamente partet, del titolo di Compagno Imperiale. Era simitanente Barvine di Rossano gi di Missimo in Catabriati, possibile la terra di soma ma, che al presente ha titolo di Ducato, & fia Gran Sinicako di Stella. Ma all'uliuno renuto a morte l'anno 1365. & seppellito in alto alla grande nella tribuna di S. Pietro Martire, col basso del Gran Sinisalo, & con l'ordine del Nodo, su inspirito nel lo spitassio. Regni Sicilia Magnus Sinicaleus, Sucus Imperio & F. Ruo felimolo.

Iacomo , cognominato Spatinfaccia, di tanta alterra & virtà d'animo , che era tenuto per tutti, che trapafaffe di gran lunga i fuoi maggiori. Questi potentissimo in Napoli, & famoso condottiero di gente d'arme , & compagno del Conte Alberico da Balbiano illuftriffimo, & bellicofo Capitano del tempo fuo, fi tronò in diuerse fattioni. Et fral'altre l'anno 1380 guerreggio per ordine della Regina , come assesta il Terminio , con alcunt Baroni che fi :: erano ribellati per la venuta di Carlo Terzo. Ma dopo la morte della Regina , sdegnato perche gli furono tolti alcuni titoli & preminenze per fauorire altri , fegul la parte del Re Luigi d'Angiò adottato dalla Regina , quantunque haueffe per qualche giorno seruito il predesto Carto. Si leggono di costui dinerse ambascierie importante fatte bonoratamente , & altre amministrationi in seruigio de gli Angioini , nel libro del Duca di Monteleone : nel quale egli è spesso ricordato co suoi figlinoli: & spetialmente. in due atti che dimostrano in quanta potenza fosse la cafa inquel tempo. L'uno fu , che effendo Napoli affediato per mare da duc galere che impedinano le vettonaglie che neninano di Principato & di Calabria, i figlinoli di Spatinfaccia armarono una delle duc. gran cocche Catalane ch'erano allora in porto, & l'altra i canalieri della compagnia: & cacciatifi in mare, assicurarono il passo ponendo in fuga le galere. L'altro atto fu : che partendo i medefimi figliuoli di Somma per tentare di ricuperar la terra di Scafata, tolta dalla Regina Margherita al padreloro, & data ad vno di cafa Zurla , fecero vn großo bottino , quando pfci d'Angri Pietro della corona , primo Capitan Francese , al quale era raccoman-

data

data Scafatta : il qual domando che vestituiffero il bottino con parole tanto imperiofe che fivenne all'armi : & la battaglia hebbe questo fine , che'l Francefe ferito & tornato ad Angri , non Dife più di fei giòrni : & i Coftanzi condußero il bottino alla fortezza loro di Somma . Poffede fotto gli Angioini Nicastro , Maida , la Mattaroffa & cinque altre terre in Calabria . Dicono che egli fu tanto generofamente altiero, che potendo intitolarfi fopra molico terre posedute da lui parte per beredita del padre, & parte per suo acquisto, non volle farlo, ma sottoscriuena semplicemento. Spatinfaccia Coftanzo . Hebbe due mogli , cioè Marcella Capuana forella del Signor di Borano , di Cantalepo , & di molte alere terre & castella: & generò di lei tre figlinoli, che furono Hettore. Carlo , & Tomafo. Et con Clemenza Brancaccia ne procred fei , ciod, Henricuccio, Alberico, Pietro, Galeazzo, Luigi, & Antonello. & tre altri ne bebbe naturali di molto valore, i quali tutti furono, come s'è detto, fautori, parte della cafa d' Mogio, & parte di questa d'Aragona, che refto victoriofa.

Carlo che fu il primo, generò di Polifena Pandoni

Iacounzzo che bebbe per donna Cineura Origlia, forella di fette fratelli tutti fonti. per cazion de quali lacounzzo perde lo flato. Pertico che lanno 1420. ribellando fi cognati dulla Regina Giouanna Seconda, mulufero tui a fare il medefimo, con total ronina, perche fu prinato della Signoria chi egli bauena & fi mort fenza figliuoli. Si come attella ul Terminio.

Tomofojmo frattlo, reflato capo della cafa, & berede di Teuerola & di Binfetano, bebbe la riconferma di Somma tenuto pri na dal padre & dall' ano per lo fpatio di 56. anni, dal Re Ladulao, del qualle fu tanto partial feruitore & amico, che habitando nel Vico de Coffanzi: fece di modo con la potenza fua, chi il Re ribebbe. Rapoli: Coheiofia che facendoi reflitunza quei dal Balzo, i Sanfermini del tente fanoruano la parte aduerfa, & non potendo esfo infignorii fi delle parti più alte della città, possocio per 22. geormi ineaja di Tomajo, bebbe la vittori i de fuoi nemici, onde per memoria di quello fatto; fu laficiato in quella cafa il talamo doue il Recenana, fino al tempo del Re Cattolico. Et quando il Resana per riconoscere inevita fuoi, venue a morte det di ventinone anni coa fummo dolor di Tomajo, che l'amoua. Ecce anco ocquilito di siliera, al sa ni l'isaglano, & di Teuerola, & fin Capitano a. guerra & Vice Re in Principato. Es di blaria fua donna, figluola.

Anni di Christo.

di Stefano Costanzo Baron il Cafaltini, bobbe quattro figliuoli, cioè, Angelo, Nardo Pietropaolo, & Exancefebello, & altri dicone due vioe

ane cross of the Commission of

Angelo che fegul la parte di Renato, dal quale hebbe lo stato di Somma per lut de fuoi heredi de faccessori, che prima era stato a mutali per los fuoi di 72. anni, nel parte de mell ano, Mastamo 1462, estimbo chiamato in Regno Giocanni figliuolo di Renato, Duca di Lotoringia, de coronato da Papa Pio I L. Angelo in quelle rimolte fir rominito dal Re Ferrante Primo, contra al quale era menuta spinotarni, percioche integli los stato, de mandato ad espugnar la fortezza di Somma, come ferine il Pouteno, non gli mmale altro che il cafale di Brusciano per le doti materne. Tolse per domos, cost mottodo Alfonso Primo d'Aragona, mas figliuola di Gioganni Ministrabile, de mebobe

Spatinfaccia, che fu creato Canaliero in eta di due anni, da Federigo Terzo Imperadore, &

Térro imperadore, & Aleffandro, die un naciona de prefente de Cantalupo, Tomafo, Onatio, & Cola Francesco, i quali possegrena bez gidue castella, & vn casale. & la Bagliua di Napoli, & molti beni in Somme, doue per la nemoria de loro anticio i banno ancora molti adberenti. , & si mantengono la Spenoria di alcune terre & con succliur di 14.

mila dueati d'entrata & feudali & ecclesiafiche.

Ma di Mattheo, dicono alcuni fecondogenito di Henrico Spata, fi legge,
che fii moli o finorito del Re Roberto, percioche Lanna 1336-bebba
due terre, olire all'altre ch'effo possena, in riconpensa della morto
di Stefano & di Paplo suo figlinoli amendue mancati nella guerra.

di Sicilia : Fu Signor di Cafaltuno, di San Lupo, di Ferrarisso
di di San Pietro in Scafato. & morendo lanno, 1360-lassio.

Luigi filo terzogenito ; letterato buomo & prudente. il quale fu Luogotenente del Gran Camerlingo, come appare in ,ru primilegio della. Regina Giouanna Prima, l'anno 1380. Morì coflui l'anno 1383. Colafio di Giou anella Ponfiego

beredes

Stefano che bebbe due mogli, cio Serenzola de Molifi, & Cate-

rinadi san Framundo, nipote carnale del Conte di Cerreto; co genero di coste i re semine, Er i malchio detro Lussello, il qualo cassissimo di coste i no suo padre marito la prima figluada a Tomaso Castiro, la seconda a Tippo della medessima stripe o figliando di Custano, er volena dare anco la terza ad alcuno della funglia, accioche le castilla non visifero della cast. Ma venuto, a morte. Luisello von anno dopo quella del padre, la Regina Gionanna Seconda., di detela Gonamentela ad vio di casti Caracciola Rossa. Conda della todo del Custo visit della casta Costanza. Et dalla detra Gionannella discose la contes se di dattalone: Er in questa maniera rimase estima la lura del prodetto Matthoo.

Paolo l'altro de figliubli di Henrico Spata: amato & fauorito dal Re Roberto fu fuo Giuflitiaro & Utice Re in terra d'Otranto l'anno 13 46. & fece acquillo di gran territorio allo Gando & Beluedere. Et ottenne dalla Reginia Clouanna Prima: il feudo della Stornara, in Puglia. Mort l'anno 1372. & laficio de Allegranza figliuola di

Riccardo della Marra.

Ginhano fanorito del Re Carlo, dal quale hebbe la città di Rapolla Dopo la cui morte effendo Napoli mai trattato da munifri della Regina Margherita, la qual non volcua pioneden si, la cità cicò va Magistrato di otto huomini principali, che basseffero a procacciare il buon gouerno d'essa, es farono chiamati i Signori del huon Stato : de quali va su eletto Giuliano. Furono suos figlinoli Jacomo, Carlo, es

Pippo che di Bianca Coftanzo creò Franceschello, &

Giouanni, che generò di Maria Origlia fua conforte, Alessandro, Scipio, Pierluigi, Pier e Antonio, Gio, Battilla, Pincinalle Cavaliero, Hicronimo, & Federigo, & di Pier Antionio, ritirono Gian Hieronimo, Gian lacomo & Annibale. Et del Cavaliero, Gian Battiffa.

Tabricio, & Antonio.

Ne si dee trapassire in silentio Luigi Costanzo, che nelle auersità detla Regina Giouanna quando si in Provenza a scolparsi della morte del Re Andrea, la sigui per tutto con somma sede. Et vin altro Luigi Signor di Teuerola, che l'anno 1370, prese per donna Maddalena di tassa Aughno, la quale, come tuttica d'Antonio d'Aquino sino nipote, vende al come di Lorito di Aspino, ma parte del monte San Giounni, terra suori del Regno; perche si si viue une Longobardoum, attento che i frattis sine l'accomo rgualmente nelle terre i onde apparisse che Maddalena era.

Anni di Christo della linea di quei Conti , & parente firetta d'Antonella d'Aquino , che portò in casa d'Analo la soccessione di quei Contadi , & del monte San Giouanni , poffeduto ancora da Signori di cafa di Amalo. Et quefto che bo detto di costei sia chiaro argomento dell'esquisita, & antica nobiltà della casa Costanza, poi che si congiunfe per fangue & per parentado con cafe illustriffime tanto tempo a dietro. che oltra coftei , la donna di (hriftoforo Costanzo Gran Siniscalio fu di Casa Orsina, & di Casa Orsina fu la moglie di Galeazzo Costanzo, figlinola del Principe di Salerno. Et la moglie di Stofano Costanzo fu di casa San Framundo de i Conti di Cerreto, tutte famiglie di suprema & antiquissima nobiltà. Ne tacerò parimente Leonello Costanzo, al quale il Re Ladislao donò la terra di Campli in Abruzzo, facendoli la inuestitura , nella quale comprese anco i fratelli . El da questo Leonello difcefero otto fratelli, notabili Canalieri : & che furono del feggio della Montagna : la cui discendenza cadde in Gian Maria Coftanzo.

Ma veneudo noi dopo sì lungo giro ad

Alberteo quartogentto di Spadinfaccia , chiara cofa è ch' egli fu padre di Martuccio, e di Battolomeo che bebbero la Cornara e Ciminola con altri beni apprefò . i quali fi partirono di Napoli per procacctarfi con maggior difegno altra auentura: E paffarono a Melfina come luogo oportumo a nauigare in ponente e in Leuante, e a me-

zo giorno. Di Martuccio fu figlinolo

Mutio, che armate in Sicilia due galere l'anno 1462, & Lasciatoui il figlinolo minore che gli nacque di Luigia di cafa Ventimiglia , chiamato Mattheo Prior di Messina della religione di Malta: menò con . Ini Tutio suo primogenito . & inuitato da facomo Lusignano Res di Cipro , il quale scacciata del Regno Carlotta sua sorella & Luigi di Sanoia suo marito , assediana Famagosta , Mutio nauigando à quella parte, si condusse a sernitif del Rc : & andato per ordine suo ad incontrare & combatter le genti Tedesche che veniuano da Genoua al foccorfo della città affediata che era allora poffedutada i Genouesi, le vinse in battaglia nauale, di doue nacque la deditione di quella fortezza al Re di Cipri. Per questa cosi felice fattione & per altre affai qualificate conditioni che concorrenano nel valore & faper di coffui : il Re l'honord del grado di Amiraglio con ampliffimi prinilegij: & scrinendoli gli dana anco titolo di Vice Re. Ma venuta a morte la sua prima donna , hebbe per opera del Re, la ficonda , chiamata Anna Vernina di nobilifi-

ma famiglia di Maiorica, gid moglie di Don Pedro de las Nanas pa rente di esso Re, dal quale oltre alla moglie hebbe in feudo dinerfe terre di großa , & ricca entrata : & che fi fono poffedute da i Cofinzi fino à gli vltimi tempi della perdita di quel Regno occupato dal Turco . Di questa gli nacquero facomo che mort gionane di ventidue anni . & esso Mutio padre mort l'anno 1479. col titolo di Amiraglio , & di Vice Re : & fu seppellito con insolita pompa ad ogni altro di quella Corte. & gli fu inscritto questo epitaffio. Mutius Coft intius Meffanæ Trinacriæ vrbe genitus, multum laud s'apud Parthenope & Hibernia Reges, proprijs triremibus Cyprum nauigans, deditionis Amocula ad Regem Iacobum caufa fuit. à quo auto accindus & Admiratus Regni factus, sape pro Rege, sedens iura administrabat, & tandem &cc.

Tutio suo figliuolo, vinendo il padre fu dalla Republica Vinitiana fatto contottlero di gente d'arme. Hebbe cento lancie, & alla. giornata del l'aro con farlo Ottauo: fu Mastro di campo, con molta fua lode. Fu Gonernatore in Romagna, nell'auerfa fortuna della. Republica a tempo di Papa Giulio Secondo, & fra l'altre cofe fu riputato nelle giostre, per uno de maggior canalieri del tempo suo; onde abbatte più volte Gasparo Fracasso siglinolo di Roberto San . feucrino, il quale celebrato per inuitto non era ft 2:0 abbattuto mai da neffun'altro. & per ciò Lodonico Duca d'Orliens, che pos fu Re di Francia, visitato, dopol'assedio di Nouara, da i Capitani Generali & principali condattieri dell'eßercito della Lega, diße publicamente, che la lancia di Monsignor Tutio Costanzo era la prima d'-Italia , & gli donò vno flocco che fi ferba da fuoi pronepoti fino al di d'hozgi. Hebbe per donna la forella della matrigna chiamata... Ifabella , & procreò con lei

Giouanni, il quale con permissione della Rep. passò olera mare al pofsesso della ricca heredità dell' Amiraglio Vice Re suo ano , il obca non era mai stato permesso a Tutio suo padre per rispetti noti al Dominio Veneto , & non penetrati da gli altri . Et della costut discendenza : non roglio dire altro per bora ; poi ch'io non ragiono se non di coloro che sono Italiani .

Mattheo secondogenito, formoso di volto, & di singolar presenza. condottiero nel fior de 23. anni di 50. lancie in vita del padre; fi infermò nella guerra di Cafentino; & morto in Rauenna l'anno 1504 gli fu inferitto nel sepolero marmoreo,

Anni di Mutio terzogenito, fu honorato dell'ordine della religione di Malta. & capo della lingua d'Italia fu poi Bailino di San Stefano nel Regno di Napoli , Amiraglio della sua religione , & finalmente mort Prior di Barletta in Puglia l'anno 1547. Huomo Simato affar. come quello che di prefenza reale, & fornito a pieno di fingolar de-

ti dalla natura , afpirana grandemente alla gloria .

Tomaso quartogenito di Tutio per lo Splendor della casa, & per molti honori acquiftati nella militia chiar ffimo, fu condottiero di gente d'arme come il padre. & nel fatto d'arme di Marignano : s'acqui-Stò lode d'animofo guerriero : percioche fece acquisto di due Capitani di canalli di natione Spagnuola, l'ono di Castiglia chiamato Bonauentura di Campefano, & l'altro di cafa di Cardines , quantanque egli però reftafte ferito d'archibufata . Fu Conernator di Rauenna & di Ceruia l'anno, 1529, nel qual tempo Leonello Pio da Carpi la ricene in nome di Clemente Settimo dalla Republica Vinitiana Nell' plima età fua governò per molti anni la città di Treuifo. Di questo huomo illustre & di Cicilia forella carnale di Fran. cefeo Donaro Principe di Venetta, hebbe vna figlinola chiamata

Costanza , o vn figliuolo detto

Scipio , cognominato Spatinfaccia col titolo antico de gli antenati fuoi di Napoli , condottiero parimente di gente d'arme . Questi caminando a gran paffo nell'età fua giouenile alla gloria militare: creato di Francesco Maria Duca d'Vrbino capitan Generale di immortal memoria, bebbe da lui, effendo a pena di diciotto anni,carico di canalleria, & dopo la morte del Duca fu innitato da Hercole Secondo Duca di Ferrara in colonello di tre infegne di fanteria. er di tento canalli & mentre che Parma & la Mirandola furono campeggiati da gli efferciti di Papa Giulio Terzo, & di Carlo Quin to Imperadore, bebbe la custodia della città di Modona . Andò poi a feruiti di Francesco Primo Re di Francia che gli diede vn colonnello di mille fanti & di cento caualli , co quali militò in tutta la guerra di Piccardia : & fi tronò alla giornata di Seranalle : perche accarezzato, riconosciuto, & liberalmente donato dal predetto Re, fu medesimamente abbracciato & tenuto in pregio da. Henrico Secondo suo figliuolo & soccessor nel Regno, in cestimonio de fuoi valorofi portamenti : i quali bo veduti particolarmente er honoratamente narrati in vna lettera di Carlo Duca d'Orliens figlinolo del Re, scritta alla Rep. di l'enetia dalla qual fu poi chiamato per condottiero di gente d'arme , come s'e detto : con mag-

gior condotta del padre. La moglie Emilia figliuola del Conte di Tripoli gli fu data con dispensa del Papa per la consanguinità & affinità ch'era fra loro : & di esta bebbe Creusa & Isabella maritate da lui nobilmente in famiglie illustri . & hebbe Giouan Tomaso. Ma poi che di questo nobil Caualiero ho detto intorno alla professione dell'armi : dirò ancora che nella perdita de suoi beni , & della ricca sua facultà, per colpa non sua, ma della auersa sortuna : & nel caso insieme della cattiuità (in molto però bonorata. battaglia) del detto Gian Tomaso suo figliuolo ch'era tuttania giouanetto : percoso in vn tempo Stesso da cosi graui colpi , non bo veduto ne il più fermo, ne il più costante Caualier di lui nel sopportarli con virtuosa & maranigliosa patientia : facendo con Aupor di tutti coloro che lo conobbero . & con molta sua lande , mirabil resistenza a queste auersisà : Ma si come singolare in questa vittoria de suoi medesimi affetti , cosi anco singolare per questo altro conto, ch'egli bebbe con la Rep. meriti per i suoi pasfati, per se steßo, & per il figliuolo, che a pochi altri è auemuto di ha uerne per tanti capi. oltra l'effer nato per via materna del fangue Vinitiano Madi

Giouan Tomaso suo sigliuolo io non so come esplicare a bastanza l'attioni sue giouanili, dimostratici, che quando fosse lungamente vifsuto egli era per auanzar di gran lunga la gloria de tutti i suoi maggiori, percioche notabile per eccellenza, per bonor di bellezza, per eleganza di coftumi , & per degnita di corpo : fu in età di 9. anni , veduto più volte in arme bianche fopra poffenti corfieri , guidar nelle rappresentationi de gli estercitif militari, squadroni di gente d'arme, con mirabil gratia & brauura : onde senz'alcun. dubbio parena nato alla professione dell'armi . Magiunto all'età di 16. anni volle nell'ardor della guerra col Turco, esser venturiero con vna mano di buomini valorofi che gli diede il padre per sua custodia. Et l'anno suo 17. fu dalla Rep. fatto Colonello, & mandato a Corfi per rinforzare il presidio. Ma incontratosi in tutta l'armata nemica : & potendo con suo honor aftenersi dalla battaglia per effere di gran lunga inferiore, & arrenderfi , fi come più volte il nemico lo hauena a ciò imittato, volle più tofto con tanto suo suantaggio, venir seco alla proua dell'armi che dimostrar baso o vil pensiero in quell'animo inuitto. Et quantunque hauescu na fola naue con quattro sue insegne di fanteria essendo esso principal nel comando: combatte vna giornata intera con ineftima-

Anni di bile & inaudito valore : dimostrando cofi fatto ardire eb'i Turchi Christo, fuoi nemici non si Stancauano di lodarlo tanto era il vigore della fua naturale & crefcente virtu: fe bene effi perderono in quella. battaglia 800. buomini , & conquassarono l'armata loro per l'artiglierie della naue. Ma finalmente morti de fuoi da nemici 2 50. to effo vino & ferito : & con l'arme in mano tinte nel fangue Turchesco, restò prigione d'V coiali Re d'Algieri. & in capo di 7. giorni elli Bassa dell'armata , lo mandò , con piena relatione del juo ammirando valore, a donar a Selim Imp. de Turchi a Costantimopoli. Alla cui presenza condotto : & veduta di lui l'età & la di-Spositione del florido & valoroso giouane & considerata la virtà del risoluto animo suo , impose a Mehemet suo primo Basa che per ogni via possibile lo facesse far Turco . Ma non hauendo est. me con preght, ne con promese, ne con doni potuto divertirlo das Chrifto , s'incominciò con afpra vita & con battiture a far proua di pincerlo, et non riufcendo la violenza, vestitolo un giorno di rafacca d'oro . es postoli in testa un turbante ornato riccamente di alcune giore : che la Sultana bauena per ciò mandate al Basa : lo legarono, & a furia di schiani, lo colcarono in terra : & a vina forza lo sirconcifero. Ma finita l'opera, per la quale il Baffa volena ch'egli credeffe d'effer fatto Turco: lenato in piedi & sleg ato , li stracciò incontanente la cafacca d'intorno , & gettando il turbante in terra, & calpeftandolo con intrepido cuore alla prefenza loro , chiamò più volte il nome di Giefu Christo perche effi difperati di guadagnarlo , gli fecero on giorno intender per pltima pruona, di torgli la vita se non rinegana. Ma egli costangemente rifpose, che per honore & amor di Christo, era pronto aldora & fempre , di accettar non vna , ma mille morti . All' vitime condotto al luogo deputato, done erano gli stromenti per far lo borrendo effetto : & il carnefice pronto per eseguirlo : inginocchiato . & dette alcune breui orationi & raccomandatofi a Dio : offere il collo al colpo del ferro, con tanta franchezza & altezza d'animo, che i circoftanti ne restarono attoniti , & fino hoggidì ne flupiscono. onde il Bassà che non pensana a farlo morire, lo mandò nella torre del Mar Maggiore, doue fra le catene & i ceppi flette per lo spatio di quattro anni . La grandezza di cosi fatto animo in età coli tenera & frefca , riempiendo tutta la (briftianità di finpore, moffe Maffimiliano Secondo Imp. Henrico Terzo Re di Franvia & di Polonia, il Collegio de i Cardinali, & molti altri gran Prin Ins

cipi a far proua dil berarlo, ma non ne furono mai complacciuti dal Turco. Finalmente per clemenza di Dio, & de i Principi della Lega & per industria (petialmente della Rep. Vinitiana, la quala aquesto effecto mandò tre galere armate a condurre i Turchi schiaui di Roma, da Fermo a Ragugi, fotto il comando di Giouanni Contarini Senatore fra i principali , fu liberato & condotto , & riceunto in Venetia con tanto applauso & concorso della nobiltà & del popolo, che hebbe sembianza di trionfo, & fu accresciuto di condotta , di riputatione , & di foldo con aftenfo & grido vniverfale . Et Papa Gegorio Decimoterzo, lo fece andare a Roma per vederlo, & ammirò i juoi pochi anni, il gran valore, & l'altre par-11 che scorse in lui, & lo chiamo degno del cognome Costanzo ch'egli meri: amenie portana: attribuendoli per la gran pruona augumento di Costantissimo . Ma a Venetia , riceuuto , come s'e detto , fu creato Gouernator della nona & importante fortezza di Corfu. & datoli va Colonello di alquante infegne di fanteria , con le quali paß 110 felicemente al fuo carico, vi flette per lo fo tio di quattre anni, con rileuato fernitio della Republica, & con altretanta laude sua perche oltra all'amministratione esattisima fatta da lui delle genti & della fortezza: al suo ritorno illuminò il Senato di tutti i difetti ch'ella patina, dandoi rimedi, i quali posti in consulta de Sapientifimi Senatori , de Generali dell'armi . & de i peritifsimi ingegnieri, farono approvati & commendati . Ma mentre ch'egli con perpetue & inuitse arme cercana di acquiftarfi d'ogni parte. grandissima gloria & honore, giunto in Italia, & trattenuto con honorato soldo a pace & a guerra dalla Republica, egli per non stare in otio, & violentato dal suo destino, impetrò licenza dal Senato, di pasare alla guerra di Fiandra per accrescere in riputatione er in esperienza dell'armi, onde posto in ordine con pna bonorata banda di gentilbuomini principali desiderosi di andare a questa quer ra fotto l'aufpicio di vn tanto Caualiero, s'inuiò a quelle parti, done vicino al campo Cattolico, fu incontrato da molti Signori d'ogni natione & riceunto da Alegandro Farnese Principe di Parma & Piacenza, & nipote & Generale del Re Filippo, con Straordinaria maniera di fauori done stato alcun tempo, si mostrò cosi valerofo & di cofi purgato giuditio nell'arte bellica , che furono commeffe alla guida & gouerno suo molte nobili & importantissime. fattiont , che riuscirono felicemente al Principe: ne risparmio pun. te la vita fua , doue gli occorfe di arrifigarla contra i nemici: ne contra

Anni di Christo. contra la spauenteuol forza de colpi dell'artigliaria, onde rileuata vn giorno vna poca ferita in vn ginocchio, & caduto da alto foprala ferita: & non volendo Stimarla per l'ardente animo suo di non perder l'occasione di trauagliar contra i nemici, cagionò la mor te sendo in età di 26. anni, in V alentiuna a 2 1. di Settembre l'anna 158 1.con dolore pninerfale di tutto l'essercito: nel quale era falito in tanta opinione, che'l Principe Generale l'introduceua nelle conful te secrete militari, come quello ch'erastimato, oltre al nome ch'egli hauena già acquiftato di valorofo guerriero, per accorto & prudente Capitano & Configliero . Morte per certo intempeftina & degna di lagrime per la natione Italiana, & vita da effere imitata & descritta dalle più felici penne dell'età nostra, si come fino a qui si sono affaticati dinerfi nobiliffimi ingegni per celebrar le veramente heroiche virtù sue. Fra quals Hercole Bottrigaro nobile Canalier Bolognese, & spirito di esquisita virtà, non solo s'è adoperato volon tariamente, ma con lodatissimo affetto ha inuitato molti altri a fare il medesimo . onde si vedranno vscir tosto in luce , molti degni & vary componimenti , per ornamento & memoria di cost famoso & honorato Signore .

#### Signori Martinenghi.

N

Elle recchie memorie dell'origine della famiglia Martinen ga, si trouano tre opinioni & tatte diserse, se quali mi piace di raccontare, accioche per quesso si possa fare argomento da gli huomini intelligenti, ch'ella sia molto an tica, poi che non si ha certa cognitione del suo principio.

La prima adunque fi legge in va catalogo di molti anni, delle famiglie illustri di Lombardia, conferuato nella Badia di S. Sepolero d'
«Attino ful Bergamațio, pê, che l'anno di Christo 1007. Rolonfardo Re d' regaria e pê di Beemia, pe Signori della Schiauonia, venne
con genti ia Lombardia e mella Marca l'riusfina: e penemdo foggiogate molte terre, o ottenute diuerfe vittorie; vi lafeiò alcuni de
fuso baroni, de quali firmori o Signori di Lalio. Fra questi fia anco va
fuso configitero chiamato Longofredo d'Eufonia, che venne ful territo
vio di Bergamo Rella valle detta l'alcauallina, in va luogo particolear appellato Molonio, e vi edificò diuerfe caffela. Di colti unacquero tre figliuoli e van femina, della fua conforte detta Honesta,
della
della

della famigita da Campo San Piero:per amor della quale si fece Chri fliano. Et de predetti vno bebbe nome Ingelforio, che edificò il ca-Rello di Lalio, con altre terre nel piano, er nella Piene di Molonio . L'altro si chiamò Leopardo , che fabricò insieme con altre caftella Martinengo, la cui pieue e Gifalba. & l'oltimo fu dette Terzo, dal quale vscirono i nobili di Terzo. Et sece una figliuola nominata Fiordimonte , la qual fu consorte di Massano Francese. persona illustre, et allora Signor di Cremona, et di Lodi. Et di una delle figliuole di Fiordimonte pscirono i Marchesi Malespini es-Pallauicini. In conformità della quale opinione creduta da i vecchi della famiglia si veggono in Vrago loro castello cinque ritratti de i più famofi buomini della cafa, fatti già più di 200 anni fono . Al primo de quali, con lo scudo nella sinistra doue el Aquilarosa. & con la spada in mano , ha sotto queste parole . Longofredus de Eusonia , Sevenissimum Tolonia Rolumphardum Vngaria & Boemie Regem , cum immenso exercitu in Italiam transcuntem fecutus, inter tot ac tantos pios Principes & Duces ab codem Sereniß. Rege totius militie fue Capitaneus designatus eft. Al secondo è Leopardo che diede il nome alla famiglia Martinenga con tre altri appresso . L'altra opinione è, per le scritture che si leggono in questa materia fatte l'anno 1278. ch'ella venisse da i Longobardi, et discendesse da un fratello di Parterito Re di Pania, il quale essendo al gouerno di Brescia l'anno 670. s'inamorò d' vna bellissima gentildon na, & toltala per moglie ne hebbe on figliuolo chiamato Martinen go,dal quale pfcl questa famiglia, & tre figliuole, dalle quali maritate in buomini principali del Re, nacquero gli Otolenghi, i Poncaroli, & gli Odofredi. La terza opinione è poi fondata fu le fcritture di lacomo Maluezzo Cronista di Brescia , il quale scrisse dal principio della città fino all'anno 1312. & venuto alle cose de Mar tinengbi scriße cofi.

Portò Brixia militares domus qu'as à Gallis illustribus exortas fuisse, relida memoria protessaria que repeneros propago. Comitum de Casalato. Militia quoque nobilium de Galarias, necnon illorum de Confalonerijs, & illorum de Palazzo, & Prandoris, atque memoratu dignis, civium qui de Martinengo cognomie appellantur. Est fauella di quie Galli che occuparono sa cuttà di Roma, sotto la condotta di Brennoi: nel cui ritorno

a dietro, restaurò Brescia . Et più oltre dice .

Verum cum cateras quas scripsi duntaxat memorijs obser-

Anni di Christo.

uentut, sola strenuorum ciuium de Martinengo diebus istis magnificis viris, potentia, & diuitijs inter cateros Lomberdiæ nobiles , venerabilis habetur. Ora in qualunque modo fs sia , si tiene comunemente per ogniuno , che il Maluezzi s'accosti più al vero. percioche si sa manifestamente che ne tempi d'Adriano Imperadore, che fu intorno all'anno 120 di Christo, furono martirizati Cefare & Celfo della famiglia Martinenga, Pscita como accenna il Maluczzo, da i sopradetti Galli che restarono in Brefcia. La qual verità atterra ogni altra opinione che si habbia intorno all'origine di questa progenie. Et la qual verità, oltre che è scritta in dinersi luoghi, appariste anco chiarissima per la memoria autentica & antica che fi vede nel monistero di S. Afra. percioche vi si serba vna tauola tratta da approbate scritture, & trouate per diuerst luoghi della città, & ne sepoleri, nella qualco è notato on buon numero di martiri, & fra questi sono i predetti Cefare & Celfo. Et ancora che dall'anno 120. fino al 953. non si habbia sentore alcuno de i Martinenghi, questo può auenire da dinersi accidenti, per i quali talbora le famiglie illustri perdono lo splendore, non esendo in maneggio alcuno d'acquistar fama, & nome presso a Principi del mondo. Olera che non essendo forse in quei tempi in molta grandezza , non fu tenuto conto di loro , o fe fu tenuto , le roume & gli incendi della città di Brefcia & delle castella foggette alla famiglia , banno diftrutto & arfo le scritture antiche che consernanano i fatti loro. Ma la maluagità del tempo non ha però potuto fare che questa stirpe non si troni nell'eta nostra in molto grado di grandezza & di bonore. Conciosia ch'ella possiede al presente 22. fra castella es villaggi, es ba di entrata di stabili meglio che centomila ducati; & hora viuono intorno a quaranta buomini della casa da 20. anni in su. Et da cento anni in qua , dando & tegliendo donne, hanno congiunto col fangue loro gli Estensi, i Gonzaghi, gli Orsini, i Colonnesi, i Pallauicini, i Peppoli, i Rangoni, i Truulci, i Torelli, i Beccaria, i Contrary, i Py, i Mariani, i Somagbi, i Seregbi, i Lodroni, quei d'Arco, gli Obizi, senza le più nobili case di Brescia & di Venetia, fra le quali sono gli Auogari, i Mocenighi, & i Marcelli honorati del principato di questa Repub sempiterna. Di maniera che la prima opinione non può hauer punto di luogo, perche non si legge che l'anno 1007 foffe alcun Re, di Boemia, o d'Vngaria che hauefse nome Rolonfardo, & che venisse in Italia, conciosia che l'anno

997. regnò il primo Stefano che fu santo figliuolo di Iaiza, & durò 37. anni , al qual soccesse Pietro Alamanno l'anno 1038. Et Stefano predetto aiutato da Poloni, guerreggio con Bolislao Duca di Boemia, manon in Italia. la quale dal 945, fino al 1014 fu a vn certo modo , fotto la Signoria di tre Ottom Imperadori che furono l'uno dopo l'aliro. Nel qual tempo effendo Otton Primo m. Verona l'anno 95 3. donò a Tebaldo Martinengo 1 4. castella ful territorio Bresciano, con tutte quelle preminenze & auttorità che sogliono conceder gli Imperadori, si come appare per lo suo privile-Pio fatto nel predetto anno a 6. d'Ottobre, & fottofcritto da due Cardinali, & da tre Vescoui, & comincia. In nomine Santte or individue Trinitatis . Otho divina favente gratia Rex & Imperatore Augustus, &c. Fideli nostro Tebaldo de Martinengo (ini Brixiensi , bonorabili (apitanco , &c. & più fotto mettet nomi delle caftella , grandi & popolate in questi tempi , & fono l'infra-Scritte, Valegno, Autono, Cimbergo, Ninolino, Calino, Tichiado, Aleno, Cologno, Bigolio, Oriano, Iforella, Quinzano, San Geruafo , Caluifano , & Naui. Il qual Tebaldo fin di gran valore , amato molto da Otbone, & di fomma auttorità nella Lombardia. onde bonorato da lui di titoli & di gradi , fu creato Guernator di Verona & d'altre città. & per moli anni viffe Luogotenente. & Vicario Imperiale, & fi mort in Veronal'anno 42. della sua età, con molto dispiacere dell'Imperadore. Et da questo discesero tutti gli altri Martinenghi: a i quali egli diede l'Aquila roffa per infegna. percioche combattendo in vn fatto d'arme con lo Stendardo Generale dell'Imperadore, ottenne la vittoria, & andato alla presenza sua con l'aquila Imperiale tutta tinta del sangue de suoi nemici, hebbe da lui, oltre a diversi altri doni & fauri, per armco fua & de fuoi discendenti, l'aquila rossa in campo d'oro Del predesto Tebaldo fu figlinolo

Leopardo & Ottone. Il qual Leopardo fabricò Martinengo, cognominato cossa lui per la sua antica samiglia, buomo illasse intempo di pace, & di guerra. Es siori l'anno 935, sino all'anno 1014. & signoveggio gran siato, come quello che bauvua fra sul Bi esciano & il territorio Bergamasco piu di 60 castella, babitando esso per la maggior paree del tempo sul contado di Bergamo. Ma d'-Ottone suo fratello nacque

Ambrosto erudito nelle lettere sacre & humane, & di vita essemplare. Il qual dopo hauer satte molte opere signalate, su crea-

Anni di Christo. to Velcouo di Bergamo, & viste in qual carico 41. anno. Questi amato & bonorato da diuersi Ponteste che surono Gelasso Secondo. Calillo Secondo, Ouorio Secondo, (clessimo Secondo, Lucio Secondo, Lucio Secondo, Designo Secondo, Designo Verzo, & nastasso Queste, ostenne molti privilegi immunità, & gratic per la sua Chessa a lacivo di suo alcuni Commentari sopra i Salmi, Ma da Leopardo sudetto vennero

Ottone Secondo, Lanfranco, & Goizone, che furono Configlieri di Henrico Quarto Imperadore. & fi dee credere che fostero huomini d'importunza, p.-che l'Imperador predetto guerreggiò lungamente in Italia, in Germania, & in altre Pronincie: Et i moni de predettis.

teggono in un prinilegio che dice.

M'gonficus & clemès Henricus Romanorum Imp. Auguflus, vnà cum Cuntado Rege filio fuo in indicio refidens ad inftituas, faciendas, ac deliberandas fingulis hominibus refidentibus cum eo, Echinardo, TraieCenfi Epifcopo, Vadone Parmen fe Epifcopo, Antulpho Cremonenfi Epifcopo, Antulpho Cremonenfi Epifcopo, Antulpho Cremonenfi Epifcopo, Antulpho Cremonenfi Epifcopo, Principibus Bononiz, Vtichildo, Rodulpho, Iudicibus, Othone Vicedomino & clerico de laude. Amizone Mediolar. Othone Signifero, & Othone Lanfranco, & Goizone de Martinengo, & Centro de laude. Amizone de Martinengo, & Company de la company d

Pietro & Lranfranco Secondo, figliuolo del predetto Lanfranco bebbero l'inucstitura delle prefatte castella dal Vefcouo di Brefcia, &

Operando, figlinolo di Goizone, principal nella Lombardia transagliaza allora da Federigo Barbaroffa, fu molto stimato da fuoi eittadini. I quali venuti in disordia cont finp. per la lega ch'essi haueuano con l'altre città in disse dilla libertà della Chiesa er della loro; i acquetarono alla sine con lui per intussiria d'Operando, del andato a tronarlo per nome della sua partia, sece di modo che bebbe la gratia sua, con allegrezza di tutto il comune. La qual cosa, oltra che si contiene nel trattato della pace di Costanza, l'asserma anco il Maluezzo nel preallegato luogo con queste parole.

Tunc etiam Brixienses ad ipsum Fridericum Imp. Operandum de Martinengo strenussilimum ciuem directurat. Dendue hanc tantam legationem ipsi memorandissimi ciues adeo glorianter perfecerunt, vi quos longa odia bello distraxerat, pace inuiolata zelo coniungeret; siquidem anno domini 1183. Iulio mense, in Costantia vibe Alemaniz idem D. Gulielmus, pacem inter Imp. & Lombardos compositi

Anni di pari modo Operandus Brixianorum Legatus, Brixianam gen-Christo, tem & ipsum Casarem pracipua pace connexit.

Lotarengo figlinolo d'Operando , fu parimente illustre , & di profitto alla fua citià. conciofia che effendo i nobili venuti in diparere co popolari, & per ciò colte l'arme in mano , con molta firage & rouma dell'ona parce & dell'altra , acquetati finalmente, or ridorto il gouerno a forma di libertà & di Rep fu deliberato che fi creafic. ogni tre enni vn capo & Duce , preffo atquale fofse la cura della città . & che finito il fuo tempo , foccedeffe vn'altro in fuo luogo . Loreringo adunque fatto Duce della Republica , come vno de principali, la rife per lo tempo che gli toccana con piena fodisfattione deli vninerfale. Le allora fece edificare il castello di Cannedo ilquale accrescinto & dinenuto pot terra großa per la frequenza de gli habitatori , è posto sul fiume Olia. & ancora ch'al presente sia fotto la grurifditione di Mantona, è però nello fpirituale fotto quella di Brefcia . Mal'anno 1221. il med fimo fu Podesta di Genoua , nel quale efficio fece l'impresa della città di Ventimiglia & la debel lo per i Genoues , come aitesta il Vescono di Nebbio,nel ; libro della lua bistoria. Ma percioche s'è detto più volte ch'in quei secoli L'afficio del Podesta era molto grande, mi piace in questo luogo di delcriuere qual fosse allora cofi fatto grado . Ogni città ch'era libera , & fotto l'ordine de suos Magistrati eleggena per capo del suo gouerno vn Pedefta che foffe foreftiero, fcientiato, armigero, & bellicofo . Coffui menana fcco fecondo il fuo volere, vn V icegerente & suo delegato che fosse Giurisconsulto. et appreso banena tre Sergentio Canalieri, con venucinque fanti ch'era la Corte Pretoria per fermitio della giustitia . Oltre a ciò tenena fei Staffieri, et altretanti donzelli, et canalcature et sedena nel magistrato per uno anno continovo. et gliera pagato il falario affai großo in tre rate. La prima gli eradaca ne primi tre mefi del fuo reggimento. L'altra finitis lette mefi, et la terza quando era liberato dal Sindicato che finina quindici gorni dopo l'anno della Pretura. Ma ritornando colà di done ci partimmo

Henrico suo sigluolo valorosa persona, et di molta riputatione fu inque i tempi che le fattioni suella et sibellima entrarono ne cont de gli flat ami per distruttione di questa prouncia. Concissione che bauendo questi o humore contaminato anco la città di Bresia..., di maniera ch'el popolo et i nobili si perseguitauano l'un l'altro con insimita erudettà, essendi Martinenghi capi della parte Shete.

Anni di fa, Henrico, seguendo l'instit. de suoi congiunti, si troud condotchetito. tiero nelle guerre che si secero al tempo suo. Et fra l'altre hauendo
Azzolimo da Romano commesso un fiatto d'armecon Filippo da
Montelungo le gato del Papa che disendeua Brescia, & rottelegenti della c'hiesa, free prigione quassi tuita la nobiltà Bresciana, fra
quasi surono Gherardo Brusati, il presente Henrico, & Henrico di
Lauelongo valorossissimo capitani, & surono mandati a Cremona.
Et nel tempo medessimo viste

Irrighetto figlinolo di Pittaco che fu nipote di Lanfranco, foldato di gran nome, coraggiofo, & cofi fuiferato alla parte Ghelfa che... non volle portar mai l'inggna vita della famiglia per hanet l'«quila Imperiale, ma tenena vn grifone in piedi con vna imprefa. La cui fepolitura fi vede fuori della Chiefa di San Saluadore con... queste porto... Hæc est sepuina Nobilis Militis Inrighetti

de Maitinengo.

Lotarengo Secondo, figlinolo di Henrico hebbe il gouerno di Bologna, ,
& essendo nata granisima seditione & discordia fra i bolognesi
& Modonesi per cagione del castello di Momenessido, egli col consiglio, con la destrezza, & con l'industria, acquetò quelle due città. Et i tre predetti surono huomini ricchi & potenti di seguito,
& hebbero molti carichi honorati da i Pontessei, da quali surono
sommamente benesiciati, & essilati.

1330 Pietro Secondo, figlinolo di Preposito, principalissimo della samiglia, militò assi per Roberto Re di Napoli, il qual lo creb Caualiero. Questii, vennti a morte alcuni sino inpost, reliò berede, & folo padrone di tutte le castella & facultà della casa. Et bauendo alloraquas o città il suo Principe, su motto stimato dalla maggior parte de i siprori il talia. Lasciò tre spilmoli, de quali

1376 Preposito sece acquisto del cassello d V rago posto sul siume Olio. banendolo comprato da Regina dalla Scala moglie di Barnabò Visconte Principe di Mılano, con mero & misso Imperio, si come per pri-

nilegij del 1366. & del 1376. apparisce.

1390 Cherardo fratello di Preposito, allenato nella Corte dei Re di Napoli, iquali il padre serul lungamente, datosi all'arte militare, nella quae-le bebbe titoli ega gradi illastri, guerreggio figli tempo per lovo con condotta di gente d'arme. Et hebbe da quella corona l'impresa d'alcune rose con tre colori in Pracroce, portata boggi da i sono dissemente chedinti che la chimano servandina.

Gionanni figlinolo di Preposito, Marco figlinolo di Cherardo, & Tad-

deo figliuolo d'Antonio, protettori, capi, & difensori della parte Golfie, siuvono importanti & illustria querrieri in vin tempo mede, fino, & ficco diurcie operationi, quantunque paressor crudeli, secondo che ricercaua l'Yso di quei tempi acerbissimi & turbulenti. però siuvono molto amati & riueriti; come ricchi & potenti di amici. Ma ssendo signori di Bresia Pandosso Malatessa, bebbe in molto grado gli buomini Martinenghi, a quali concessor vin priulegio bonorato di essimita tutte le terre & casselle la rolamo to danno 1,488. Oltre al quale ne bebbero vir altro da sisippo Maria Duca di Milano, che ricuperò Brescia dallemani del Malatessa l'amno 1,435, in confermatione dell'esentioni de detti loro luoghi & casselle.

Cesare figliuolo di Gherardo, accrebbe gloria a suoi passati : percioche fece tal frutto nella militia, che essendo molto pratico della astutie , riusci eccellentissimo fra gli honorati Capitani di guerra del suo tempo. & col suo indomito valore era riputato sempre maggiore & molto più chiaro di fe stesso, come attestano gli scrittori. Coftus ferut i Re di Napoli con carica di 200. canalli. Et poi che la città di Brescia si diede alla Rep Vinitiana , chiamato dal Duca Filippo, guerreggiò per lui con condotta di gente d'arme . Et nella giornata di Macalò, doue il Conte Francesco Carmignola General de Vinitiani roppe l'effercito del Duca , restò prigione. Ma liberato, continouando il feruitio del suo Signore, alquale su grandemente fedele , entrò per lui nell'imprese più difficili & dure, mo-Strando sempre segni di grandezza d'animo & di valore. Mavenuto d morte Filippo, & condotto dalla Rep. Veneta con 150. lancie, fu dalla parte sua con gran sincerità d'animo, & si croud nel fatto d'arme di Carauaggio, nel qual si saluò col General Cotignola. Finita poi la guerra, venne a duello con Ciarpellone Luogotenente del Duca di Milano, & famosissimo guerriero di quei secoli , come attestano il Corio , il Simonetta , & altri ferittori , per conto d'alcune trauate fatte al fiume Olio, per riparo di Roccafranca fuo Castello. Col quale hauendo combattuto fra gli Orci & Sonci no alla presenza del Duca & d'altri Principi a canallo, ferì primo il nemico, al secondo inconero, & poi gli diede due alere ferite con lo flocco. Indi smontato a pie lo feri di maniera con una arme d'hasta, che lo costrinfe ad arrenderfi.

Leonardo figliuolo di Giouanni che nacque di Prepofito , deuotissimo della Rep.maneggiò l'armi per lei sino alla morte . Egli con Anto-

Anni di Christo.

nio suo fratello tronandosi quando Brescia si diede alla Signorla. nel castello di Vrago, pospose, quantunque ricercato dal Duca con promese di groffi premii , ogni veile eg bonore , alla fede, versoil Senato. Et munito V rago di vettonaglia & di genti per difenderlo a nome della Rep. venne all'obedienza-fua. Onde fi cagionò, che polendo il Duca leuarfi dinanzi lo firmolo di quel castello, mandataui buona somma di fanti & di caualli , il Carmignola fentendo ch'il Duca banena dinifo l'effercito per le cofe d'Vrazo, affalito il rimanente del campo a Micalò, roppe il Duca con notabil vittoria, ancora che poco da poi i nemici prendeßero Vrago, & l'abbruciaßero con gran danno de i Martinenghi . Lanno poi 1431. rotta la seconda querra, & perseuerando nella loro o tima es ferma fede. operarono di maniera con fatica & industria, che dinerfe castella del Milanefe vennero a dinotione della Rep. fra le quali furono Romanengo & Soncino; doue fu posto al gouerno Leonardo, non banendo nessuno altro voluto accettar quel carico per le spese, & per i pericoli che si correuano in quell'occasioni. Difese etiandio a sue spese le frontiere d'Olio, allora ch'il Marchese di Mantoua General de Umitiam fu rotto a Bolghere ful contado di Bergamo da Nicolò Piccinino. onde benemerito della Rep. hebbe da lei 75 lancie. Ribellatasi poi la Valcamonica, Leonardo su a quella impresa. & allora fu fotto alla sua obedienza Bartolomeo Coglione. & roppe i nemici in breue tempo, er ricuperò la valle, hauendo preso Antonio Beccaria con molti de suoi soldati. Ilquale relasciato da lui senza taglia, venne poco dopo, sotto le bandiere di Vinitiani con molto vule della Rep. percioche Antonio era come padrone della Valtellina . Ne meno si diportò con valore, allora che non potendo Gattamelata General della Signoria resistere alla forza de nemici in campagna, ne meno fermarfi in Brefcia per non ridurla a estrema carestia, si come attesta il Sabellico, risoluto di andar per la via de monti sal Veronese, Leonardo domando con molto sno pericolo il passo a Paris da Lodrone nemicissimo del nome Vinitiano , & the non haucua mai voluto piegarsi per altri . percioche ottenuto da lui quanto volle , lo refe amicifimo alla Signoria con. tutta la Val di Sabbio. Paßato adunque Gattamelata Lodrone. fu ferrato da nemici, da ogni lato fu la via Penede; onde posto in dubbiolo partito, Leonardo passato a trouare il Capitano de nemici per impetrare il paffo da lui , parte con l'auttorità & fagaeit à sua, & parte per vn poco di parentela ch'era fra loro, & per ricon\_

riconciliarlo co Vinitiani, fu contra la fede , fatto prigione & man-Anni di dato a Mantona, done fi mort l'anno 1439. 11 Christo.

Antonio fratello di Leonacdo condottiero di 75. lancie, feguitando il feruitio della Rep. fece una notabil prona a Bornaro ful territorio Brefciano. conciofia che effendo in vottal'effercito Vinitiano per pna aftutia del Piccinino , fece testa co fuoi presso a pna fontana doue confortando, animando, persuadendo, & combattendo co nemici , fece loro cofi fatta refiftenza , che faluò quafi tutte le genti, con tanta lode del suo nome & con si fatta gratia del Senato, -the gli aggiunfe fino al numero di cento lancie. L'anno poi 1441. trouandofi Francesco Sforza in aiuto de Vinitiani , Antonioriduße dalla fua Marfilio da Gambara con gran gionamento della Repub. percioche si hebbero in vno instante molte terre, che a ricuperarle bisognaua vn'anno di tempo . Et dopo ciò si hebbe per opera fua , & per l'ainto da lui dato a Bartolomeo Coglione , Pontoglio, dal qual l'effercito Vinitiano porè rscire a danneggiare i nemici . per le quali cagioni in commutatione dello Stipendio, hebbe dat Senato Gabiano & Panone , terre affai große . Serui parimente a sue spese & senza alcuna condotta nella guerra che si fece a Cremona, & fece ventre all'obedienza de Padri più di 20. terre principali con l'intelligenza ch'egli vi haueua . La medesima operatione fu fatta da lui nel tempo che'l campo era a Lecco, perche riduße al voler de Signori, Emanuello Malacrea gentilhuomo Comafco , & capo di parte , con tutti i navilli , terre , & luoghi che esso haueua con molto prò del nostro stato. Giouò parimente dopo la morte del Duca Filippo alla Rep. nell'acquisto che si fecco della città di Lodi. conciosia che hauendo esso persuaso alcuni suoi parenti che si contraposero all'altra che volena da si alla città di Milano , a darsi a Veneti , bebbe da loro le chiaui in mano per esa Republ. Et l'anno che i nemici furono a (aluifano col campo, o i nostri a Ghedi , fu mandato alla difficilissima espugnatione di Longhena, la qual foggiogata, fece per quella occasione ananzo di 12. luoghi forti & importanti con molto honor suo, perche fu valorofo in fatti & in detti , & nelle turbulentie dell'eftereitodi gran configlio , & efficace nel perfuadere . Onde fra i predetti, riduße vliimamente Giorgio da Lodrone con 40. huomini principali di Val di Sabbio a offerir se medesimo a Padri per difefa del suoftato , allora che le genti Venete non poteuano Stare. a fronte de gli aucrfari, & ch'erano in trauaglio di gran momen-

Anni di Christo. 10. Segal il campo Ueneto con gran numero d'amici & partiglani fuoi a fue spesse. Soccorse il publico col proprio danaro, & o i a
grani, offerendo oltre alla fue persona, argenti, gioie, & altri carses di pregio della moglie, con le possessimi de le case proprie da venderse è impegnarsi per suo sevatta cos gran fede ebenta, & con quanto animo netto e sincero, questio homo ospaneuas se medimo, & tutte le cose sue a benessio desta, lo cred gentilbuomo V mistano con tutti i suoi discendenti, & confermo tutti
i privilegi che la casa bauena baunto da diversi Principi ne tempa andati. Confermo similarente l'estentioni de i Martinemghi
col consiglio di Brescia l'anno 1436. È diede a questi due fratelli vna perpetua proussione a loro & suoi discendenti di 450.ducati l'anno.

Gian Francesco sigliuolo di Leonardo, condottiero della Repub.di75, lancie, & huomo di molte ricchezze, ediscio la Rocca di Anso, passo di molte importanza. Es fatto claudicro & poi Come di Barco, castiello assi un orrespensivo, errifabricò dalle sondamenta. Nel suo tempo surono confermate l'antiche escuioni di questa famiglia, & accrescinta dalla Rep. di muoni homori & escaioni. Hebbe per donna massi giunola di Nicolò Marcello, che su Principe di Venetia. El allora surono generi di Barcolomeo Conglone, Gasparo, Taddeo, & Gherardo valorosi soldati & condoctieri di Bo. lancie per vino, de quali Bartolomeo secondi lima, seruendos dello per alco ne più pericolos vergenti suoi bissoni, come huomini conoscituti da lui per sedeli, si come attesta lo Spino.

Giorgio figliuolo di Cesare , imitando i suoi maggiori , militò per la Republica con 100. lancse , nelle quali soccesse a due suoi fratelli che

furono Ostaniano, & Agoftino.

Jacomo, bellicoso huomo, es famoso per la forza del corpo che in lui fu notabilmente segnalata, seruì nell'armi per lo spatio di 10. anni con colonello di 2. mila fanti Ferrando Re di Napoli, dal quale su tenuto

in molto pregio. Condotto poi dalla Rep. bebbe 200 lancie.

Leonardo Secondo possibumo figliuolo di Leonardo, hauendo caricadalla signoria di caualli & di santi, su per lei contra Assonso di Calabria & mentre salua a gradi illustri della militia, venme di morte nel sior dell'età sua, con sommo odolore della città di Bresca, la qualc in dimostratione dell'amore ciò ella gii portana, hoAnni di norò di pompa funerale, publica & regale.

Christo, Ascanio figlinolo di Giorgio condottiero di cinquanta lancie fu col Mar chefe di Mantona Generale della Rep. Cossii terribile & di feroce inegno, tronatosi fivella giornata del Taro, pertinacemente combattendo, cacciatosi nella maggior calca della nobiltà Francese che erano alla dissa della persona di Carlo Ottano Resoro, su ammazzato, & calcassilato dalla firita de nemici:

Marco Secondo, figliuolo di Giouanni, huomo celebre ne fuoi tempi, come attessa il Capriolo & altri nelle bissorie, si nutri nella corte del
Re di Napoli, dal quale bebbe nella giomenti sia conducta di cauali. Serul poi Innocenzo Papa Ottano, con carico di caualleria sotto
Roberio Sanseuerino Gonfaloniero di Santa Chiefa. Ma passa di seruntio della Rep. fu mandato da lei Generale delle geni che andarono in soccorso de Pisini l'anno 1498. & ancora che sosse perseguitato da potenti emoli, portatos valorosamente, si pungo dallecalamne, facendo conoscere ad ogninno in quanti buoni termini hauesse ridacto l'impresa, se non sosse sono in quanti buoni termini hauesse ridacto l'impresa, se non sosse sono in quanti buoni termini hauesse ridacto l'impresa, se non sosse sono attento. En vicerato
di cento huomina d'arne, e lo servi bonoratamente. Es vicerato
da Lodonico V'ndecimo Re di Francia, hebbe da lui diuersi gradi importanti, e la citti di Ventimizila su la riviera di Genona in dono,
l'anno 1507, nella quale senne a morte.

Lorenzo suo figliuolo, segui il Re di Napoli, prima Colonello di fanti, O poi condottiero di buomini d'arme. Costui portana la Ferrandi-

na impresa des Re, & mort auanti a suo padre.

1490 Vitorio figliuolo di Gian Franceso, appresi i principi della disciplina bellica sotto il Conte Nicola da Pritigliano, su lungamente fotto se que que que de describe que bandere e en elle guerre di Ghiaraddada, e di Cremona hebbe l'ossitio di Mastro di Campo. Et su cosi coraggioso, ebe dopò l'acquisto di Cremona, haueua per ciò mosto meritato, bebbe in dono dalla Repub. le terre di Trigoti, e de decimiosta scome si legge nel princlegio fatto l'anno 1499. Er costermato dallacittà di Cremona. Al qual poi Lodonico Re di Francia, essendi flato coccupato los stato alla signoria da i Principi collegati in Cambrai, concesse canto di provissore, quanto baueua baunto auanti dalla Repubblica. Et di questo homomo se fa homorata memoria il Simonetta, il Sabellico, il Biondo, Er diuersi altri Scrittori illustri.

Gian Maria suo fratello, s'adoperò per la Signoria con condotta di

Anni di 50. huomini d'arme & per le sue qualità, su insteme con Vittorio, creato gentishiomo Univiano co toro disendenti. Cossi mori mel fatto d'arme in suno el sil Re todoui-co diede a siglinoli la medessima promisione che daua la Rep. al padre: i quali survono todounco; Alessandro, Hercole, Gian Francesco; & Alessandro, Secondo.

Annibale Capitano di cento canalli della Republica.

Luiei condotuero di 50 lancie .

Gian Maria Secondo, figlinolo di Luigi, osfernantissimo del nome Veneto mentre tratta di lenar la città di Brescia di mano de Francesi occupata da loro, per darda alla Rep. I pubblicamente fatto decapitate da nemici. E lasciò Luigi, Scipione, & Giulio, che su padre di Giulio postamo, E di Camillo che propred Camillo, Oratio, e Giulio

Pietro Terzo figliuolo di Leonardo, splendido & liberal Canaliero, & molto honorato & riputato dalla citta fu condostiero di cinquanta

lancie , fotto il Conte Nicola Orfino .

Battista suo fratello, tronatosi nel fatto d'arme di Ghiaraddada con 120. cauxi leggieri, su poi Capitano per la Rep. sotto Parma, & colonello di due mila funti. All'oltimo condottiero di 60. lancie, hebbe il gouerno di diuerse città importanti della Signoria. Et lassico

Pietro Quarto Condattiero di 70 Laurie, che bebbe lo stendardo Generale della Rep. sotto il Duca d'Vrbino. Et Gouernator di diuerficittà del Senato, si portò con fede & con valore, onde acquisto nome honorato di buomo eccellente. Et procreò «Itsfandro, & Gian Sattisfa condottiero ch'è padre di Luigi, di Paolo, & di Pretro Terzo.

Luigi Secondo fratello di Pietro Quarto, montenendo riputatione di juomo vigilante O animojo, kebbe il gouerno dell' Ifela di Corfu. Or fa fapitano O colonello di cento caualli della guardia del gran Thuca (ofmo. Et hebbe condotta di 50 lancie dalla Rep. Vinitiana. Et l'anno 1570. Nfel Colonello di fanti alla custodia della Canea, di dove partitofi fenza obligo alcumo, condelfe il focco fo di 1500. fanti in Famayoffa, nella qual rimafe, fin che fi ad barbari ammazzato contra la fede data, con Astor Baglione, O con gli altri chvicirono a cinque d'Agosto di quella città l'anno 1571.

Scipione coudottiero di 50. lancie estercitò l'arme sotto Guido Torello Generale della Rep. & zio della sua donna. & buomo di vita illustre, Anni di stre, come splendido & generoso Caualiero, bebbe lo bonore & il pre Christo mio a' rna samosi giostra che si fece in Venetia.

Marc'antonio figlinolo di Taddeo, genero di Bartolomeo Coglione, condottiero di cento lancie, non cedè punto al valor del padre, & di Iacomo fuo auo. Del qual Marc'antonio furono fraselli, Iacomo, Gian Paolo, &

Francesco che serui Francesco Sforza Secondo Duca di Milano con

carica di cento Caualli, & proced Siluio.

Antomo Secondo sigliuolo di Bernardino, & nispote del primo Antonio, potente & bonorato fra fuoi nella patra, & condottiero di 30. lancie, difese Asola contra Massimiliano Imperadore, il quad passando si lo stato di Milano, vi siu attorno per espugnaria, con molta glora del suo nome, poi cho sossimene la furia di essercito così ralido, guidato da così grande Imp. & con molto bonor della Rep. Vinitiana. El assiò il ileronimo, & Acbille che morì nell'impresa d'Edino l'anno 1533.

Camillo figlinolo di Vistorio cognominato Contino, portando forza alla guerra di marauiglio fa viriù in esequire ogni impresa, perzicolò era pronto di muno & coraggioso, sarebbe rinscito nobilissimo Capitano, se importuna morte non lo basesse tosto dal mondo l'anno 32 della sue eta Militando con Bartolome d'Anliano çui della sue donna, sece opere egregie & segnalate, ond era celebrato & bonorato, non pur dall'Aluiano, ma dai Proneditori del Senato, dal quale bebte condetta di 50 honomini d'arme

Roberto sio fratello Capitano di Santeria , salendo fra i primi, le scale , alla impresa di Garlasco, su morto valorosamente con l'armi in... mano .

Pompeo suo fratello, Capitano anco egli difanteria morì nel fatto d'-

arme che si fece a Vicenza con gli Spagnuoli, &

Cestre Secondo gran guerriero, cognominato Magnisso, sercioche accompagnato dalla grandez za dell'inuito & liberale ammo suo, & da vn perpetuo spiendore di viti allustre, auanzaua tutti i suo pari di quel tempo. Onde fasto colonello di fanteria della Rep. & poi di farme celebre & chiaro. Nacque di cossi bolla & numerosa prole, che suromo Giorgio, steronimo, Camillo, Lodonico, Fortunato, Massimiano, Francesco, Ottaniano, Brunoro, Gio. Antonio, Lelio, Carlo, Vespasano, & Gionami.

Cabricllo, nel Generalato che hebbe da i Genouest, operate coseillustri

Anni di illustri per quella Rep. dalla quale era riverito per nome di corag-Chusto. gioso valore, restato prigione de i Francesi in vna sortita che sece suori, & liberato, passò alla Rep Viniziana, della quale su condos-

tiero di 50. lancie. 
Hercole figlinolo di Gian Maria Conte di Barco, accorto co animofo 
Caualicro, co di vinacissimo spirito, su colonello di fanti sotto 
Francesco Redi Francia. co si trouò con Petero Strozzi al constitto 
della Siradella, done essendo dei primi, banena di già tolco anemici quatto pezzi d'artigliaria, ma dichiarandosi la vittoria per 
la parte de nemici per occassone d'una pioggia, lo Strozzi conosendosi vinto, raccomando il tutto ad Hercole, co fi saluò con molta gente. Il quale combatte animosamente, sino che pote sosseno 
tempeto della casalleria, dalla quale al fine si fatto prigiono...
Et di cosi sattatione, ne bebbe anco bonore dalla parte de nemici. Serul poi la Rep. co fi al gonerno di dinerse cistà del Leuante. 
Et vitimamente morì Generale dell'arminel Regno di sipri, nela città di Famagosta. Es vella fattione della Stradella morì 
parimente.

Ansuisio figliuolo di Gian Paolo, gionane d'incredibile aspettatione,

& Capitano di fanteria per lo Re di Francia.

Camillo Secondo , figlinolo di Giulio , colonello fotto Hercole Duca di Ferrara , & poi fotto il Re di Francia alla guerra di Sima , fu Capirano alla fine di cento canalli fotto Papa Paolo Quarto alla guerra del Tronto . nelle quali cariche fu molto lodato per prudenza, &

per valore. Lafciò Camillo, & Oratio.

Hieronimo figluolo d'e Intonio che fu di Bernardo, vinto da pochi di continenza, di granità, & di honorata prefenza, fu condottiero di cento homonimi d'arme. Ma rulegito a Zara, & rotata la guerra da Solmano alla Rep.molitò con canallia fue spese, qual sosse los lendardo Ceneralc. del Duca d'Urbino, del quale fu Luogotenente, & Couernator di tutte le militie. E l'anno 1570, bauendo Solum mosse l'armi contra al Senato per lo regno di Cipro, fui li primo che si ossipri firmi contamente alla dissa di amagosta, impresa allora rifutata da molti. Onde fatti due mila santi sortiteri, de quali si vide la mossra lu la piazza di S. Marco in Venetia, andando con animo inuito ver so Cipri, si morì per viaggio con vniuersal dissolucara della Republica, alla quale su sommamente assettionato & sedele. & lascid di la

Antonio

Anni di Antonio Terzo, che hebbe la sua condotta, & mancò in età giouanile, Christo. & Pompilio.

Ma de figliuoli del sudetto Cesare il Magnifico, furono illustri, il

Giorgio Secondo , huomo di bella & honorata presenza , & famoso per la magniscenza & liberalità dell'antmo suo: & di nome chiavissimo per su motte nobili qualità ; ondera per ciò slimato dalla, patria & da dinersi Principi. Militò per Francesco & per Henrico Secondo sinò sgiundo Re di Francia , con carica di causalli , & di fanti in diuersi fattioni: Fra le quali, rotto lo Strozzi alla Stradella, & sofossenza di causalli , & sofossenza di causalli , & sofossenza di da sua della , & sofossenza di causalli , & sofossenza di da sua della , & sofossenza di causalli per de nemici con molto valore , fa fatto prigione . Ma ritornato poi alla patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria , morendo restarono di lui s'illa, & socia della patria della patria della patria della patria della della patria della

Sciarra, notrito & allenato nella Corte di Henrico Secondo , dal quale habbe grauffimi & importantissimi titoli militari . percioche fi vedeua in costui maranigliosa forza d'ingegno, & era indomito contralafatica & il fonno , sprezzator de pericoli , & defidero . fo molto d'Imperio, & di gloria militare. Creato Canaliero dell'ordine di S. Michele , & Colonello di fanti in sutte le guerre , beb. be due vol: e titolo di Generale all'espugnatione di dinerse for tezze, & fi troud in quattro fatti d'arme , in afedy , & in debellation di città, per le quai cofe mantencua reputatione in quella corte di buomo inutto, & di vigilante & bellicofo Onde l'anno 1571. richiamato dalla Rep. dall'efilio, per occasione della guerra col Turco, con carica di tre mila fanti in due anni , fu Generale dell'Albania. Difefe Dolcigno dall'esercito Turchesco da terra, ma soprauenuta l'armata, & non si potendo softenere, s'arrese. onde fatto prigione & poi liberato, l'anno seguente fu all'impresa di Castelnuouo nella Dalmatia. Et quantunque non gli soccedesse la espugnatione per ester con poca gente, fece però conoscere il suo cuor valoroso, & il giuditiofo portamento suo nelle guerre. Finalmente militando per lo Re di Francia, fu morto da vna moschettata sotto la Sciarite, con molto dolor del Re, che lo honorò con funerali quanto più si possa dire magnifiche & regali.

Fortunato fratello del Conte Giorgio, apportò parimente bonori allafamiglia, come perfonaggio di confideratione: percioche dalla natura inclinato alla tranquilità, alla fapienza, hebbe in lui tutti gli ornamenti di viriti ciuile, & di lettere ancora, per le quali fi viene in riputatione prefio ad ogninno. Onde non prendena ne maggiore,

ne più piaceuol diletto quanto della compagnia de gli buomini illu-Anni di Ari nelle dottrine. da quali nella morte sua fu pianto, come padre Christo. dell'arti nobili & virtuofe.

Hieronimo II. fratello di Fortunato, effendo Abate, fu molto Stimato nella Corte Romana. Fece due Legationi, l'ona fotto Paolo Terzo a Carlo Quinto, & l'altra fotto Paolo Quarto al Re Ferdinando. Et vinendo folendidamente, & con honorata Corte a fembianza di Car dinale, gli fu impedito quel sublime honore dalla morte, con perdita di offici di 25. mila ducati. Et gli socceffe nella Badia Ascanio figliuolo d' Antonio, & fratello del Conte Camillo, amendue gionani honorati , & illustri.

Lodonico Condottiero della Republica di 50. laucie

Marc'antonio Secondo , suo figliuolo , similmente condottiero di 50. lancie, combattendo sul Cremonese con Luigi Gonzaga, cognominato Rodomonte, lo fece prigione. ma continouando nella medesima fattione, vi restò morto.

Bartolomeo figliuolo di Vittorio, che nacque di Bartolomeo de Conti di Villachiara, Gouernator Generale di tutte le città di là da Pò, di Francesco Sforza Secondo , Duca di Milano condotto al servitio della Repub. s'acquistò lode illustre nell'assedio di Crema con Renzo da Ceri , la quale egli soccorse con un colonello di fanti fatti da lui . Vltimamente fu Luogotenente di Pier Luigi Farnese Duca di Parma.

Hercole Secondo, figliuolo di Teofilo, disciplinato nell'arte bellica sotto il Marchese del Vasto, col quale fatte bonorate imprese così con grauità d'eccellente ingegno, come con valorosa mano, ben veduto da Carlo Quinto, bebbe carica da lui di cento caualli . Manel fatto d'arme della Cerefuola combattendo in compagnia di Attilio sno fratello contra i nemici , vi restarono amendue estinti con perpetno nome di coraggiosi, e gli soccesse nel carico

Curtio , fratello di Hercole, condottiero illustre , & famoso nell'armi. Il quale adoperatosi lungamente nelle guerre de suoi tempi in Lama ana contra Lantgrauio, & nel Piemonte, & molti anni in Fiandra con carichi d'importanza, & seruito il Re di Spagna, riputato per opera & per configlio chiariffimo fra gli huamini della eta nostra, fu fatto del Consiglio della guerra in Fiandra. & al presente viue in molta estimatione del Re Filippo .

Hercole Terzo, figlinolo d'Annibale che nacque di Teofilo, & nipote del predette Curtio, Caualiero d'animo ardito & inuitto, mostrò quanto

quanta tgli valesse nell'assectio di Famagosta, done bebbe cura di fino teria. Ma fatto prigione da i Turchi, & essendo wagato per l'astrio, per l'Arabia, per l'Armena, & per la Soria, & per la. Natolia, servi per alcuni messi museramente in Costantinopoli. Ma liberato & giunto poi per terra a Corsia, & trasferitos sul l'armata l'initana contra il Turco come venturiero, done operò mirabilmente simo di visimo, si morì d'età di 30 anni.

Attilio fine fratello, mostrandofi fin da fanciullo inchinate alle cofe della guerra, & difipilinato in esse da curto fine zio nella Fiandra, permenuto per intiti i gradi alla carica di cento cavalli, mentre chiegli aspira con perpetuo & ardente desse da caquistarse chiarissimo grado di bonore & di nome che passes a poster sivoi, soprapreso nella Fiandra, da mal contagisso, si mosì nel maggior colme

delle sue speranze.

Hermes terzo fratello de sudetti, gionane di gran speranza, soccesse per voloni del Re di Spana, alla condotta di cento caualti. Ma mentre de ogli troppo animoso tenta con gran cuore, disculssima- es pericolosa impresa, serito granemente su preso; es condotto in Cambrai, venne a morte l'anno 1581. Es in suo luogo soccesse nella condotta

Mario, figliuolo di Giulio, essendo in et d di 14 anni, er trouandosi nella guerra di Fiandra, il Re Filippo sentito ch'era Martinengo,

volle che haueße il carico di Hermes .

Battista , figluolo di Pietro , parimente in eta giouanile , bebbe condotta di buomini d'arme .

Marc'Antonio Terzo per la grandezza del fio valore riufito famosoper molte proue fatte da lui, passa o in Francia per il Duca di Samoia, vi hebbe l'bonore dell'ordine di San Mitchele. Et s'atto Gauernator Cenerale del sontado d'Auignone dal Pontesse se sipochiamato da Mons s'al-Ausson, fratello del Re di Francia per Gen-

rale della canalleria leggiera Italiana .

Gian Maria Terzo, figlinolo di Hercole, illustre per grandezza d'animo, co per vaior di guerra, espertissimo nella materia delle fortificationi, co per ciò molto adoperato in cotal servitio. Co Colosello della Rep.baunti i Gouerni della Canca, co dell'Isola di Corsi, esfendo venuto a morte il Marchese Badassar Rangone, si trouzo, mentre scriniamo queste cose, Gouernator dell'armi del Rezno di Candia.

Malatesta siglinolo d'Antonio, & padre di Giulio, di Carlo, & di Q q Camillo,

Anni di Camillo; di bonorato nome nella militia, ba il gonerno della banda Christo del Conte Hieronimo figliuolo gid d'Antonio.

Gian Francesco Secondo figlinolo di Barrolomeo, de sonti di Malpaga, Canastero di bonorata & real presenza, & di illustire ingegno nell'attoni cossi di parcome di gerra, amantemendo con singolar lode per la parte siua, la deguirà della sia bellicosa famiglia, amatio & fauorito dal Duca di Sauosia, si per esfo in Francia coescento canastico non tente e Rota posi la gerra vol surco l'amono 1570 si per la Rep. in quelle fattioni con 1500 sinti. Le qualifinite, & richiamato dal Duca, che lo cred Canastero del nobilifitmo ordine della fluctiata, bebbe tirolo di Maltro di campo, Generale della sua canasteria, con ma compagnia di canasti nella sua persona. Indi sua e l'entia ambassicatore a Padri, desuquali raccolto bonoratamente, & finito il suo negorio, ritornato al Duca, continena con molta gratia il servito di quel Signore.

Neftore Conte di Barco, figlinolo del Conte Aleffandro che bebbe Mace, Achille, & Vliffe, gionane d'erudito ingegno, & di gratiofo afpetto , lafciati gli studi delle lettere , come quello ch' afpiraua alla gloria dell'arms, passò in Cipro con Hieronimo Martinengo. Et effendo rotta la guerra col Turco per occasione di quel Regno, ferul per vutempo come venturiero, & poi hebbe nelle fattioni della guerra vna compagnia di fanti , & tronatofi in tutto ?-Bedio di Famagosta , ferito malamente fu fatto prigione da i Turchi in quell' pltima rouma. Ma fuggitofi da loro, & entrato con. due compagni in vna pescaressa, messosi in alto mare con incredibile ardire, & con estremo pericolo della vita, passò a Tripoli di Sovia . Et di quindi falito in nane, fu il primo, dopo la perdita di Famagosta, che passasse in Candia, & poi a Venetia, & che desse nuona , rendendo al Senato particolar conto de fatti & de focceffi di quello assedio. Creato poi Colonello su l'armata di seicento fanti, ferul tutto il tempo che durò la guerra . Et ritornato fu posto nel : numero de i Gouernatori ordinari , onde haunto il gonerno de i prefidij de Sebenico, finito quel careco, fi trona bora alla cura di Legnago.

#### Signori Soardi.



Enendo in Italia Federigo Barbarossa Imp. per le cose di Lombardia, còlusse dutersi baroni Tedeschi, parte parenti & parte adterenti, & sudditi suoi per quella impresazi fra quali vennero con lui Soardi, chi altora baucusan gli stati loro attorno alla città d'Argentina, & questo

fu ne gli anni di Christo 1154. Si dice che effendo questi Soardi capi in Germania d'alcune seditioni ch'erano fra la famiglia, l'Imp. conduße il principal della cafa. Il quale eßendo valorofissimo Capitana: er banendo mostrato in dinerfe guerre, la sua fedel feruità all'Impe vadore hebbe in dono la città di Bergamo . Percioche l'Imperadore per mantenere in fede gli Italiani , & per stabilire il suostato, scaociando i porenti delle cirtà, che fauorinano la parte del Papa, femino in dinerfe regioni d'Italia, i fuoi baroni & Principi Tedefchi. Con finonarono per tanto i Soardi , come Vicarij Imperiali & Signoti fino all'anno 1229. nel qual tempo vniti infieme i Coglioni co Lazgaroni , & con aleri potentifsimi cittadini di Bergamo , fescciaroso i Soards , er introduffero la libertà , reggendofe fecondo l'ofo del-La maggior parte delle terre di Lombardia a Comune . Et vifferoa questo modo fino all'anno 1364 nel qual Filippo Torviano Principe di Milano bebbe per forza Bergamo fotto la fua Signoria. Ma Canno 1300. riforfe della gente Soarda vno

Adberico, che fu Principe d'Glacitid Del quale apparius was mamoria , in wna capella della Chiefa di S. Domenico, douc egli erafedipica a cauallo, di marmo, con la berretta Ducale, of col bestame in mano in forma di Signore assoluto, con wno epicassio di seleche dicena.

Monitors egregius, conftans, probus, altus in vibe

Prole Suardorum natus, nunc dorinit in isto

Albericus tumulo, cuius Chrifte, memor efto. 1309. La qual (Diefa fu poi rounata l'anno 1561. quando la Signoria di Venetia fece foresficar la città. Il Corio nella biftoria di Milano, fauellando della coftu perfona dice.

In questo tempo non era alcuna città in Lombardia, che per sue fastioni non fosse stata molestata, eccetto la cistà di Qq 2 Bergamo

Anni di Christo.

Bergamo: la qual questo anno si può dire, misera te città. Imperoche vn Sabbato del mese di Marzo, si cominciò grandiffimo romore fra la parte Soarda & Coglioni. per amor che Iacopo di Mozzo, grande amico del Soardo fu ferito di vna lancia da vn Coglionesco nel suo broletto, per la qual cofa ambe le parti furono all'arme. Onde il seguente giorno l'habitatione di lacopo al tutto fu depredata, in modo che la fattione Coglionetca hebbe il migliore. per la qual cofa , il di seguente Alberico Soardo vennea Milano da Matteo Capitano & Pretore con gli Antiani del popolo, richiedendo velocissimo soccorto per la parte sua, offerendoli dar la città. Il che hauendo intelo, fenza dimora, li furono dati perainto molti prouigionati del Comune di Milano , bale-Arieri , & gran numero del popolo. le quai genti in fauot della parte Soarda, paffaudo Adda, mediante i fautori suoi nel far del giorno entrarono in Bergamo, & ricoueratele fortezze in 1al modo oppressono i Coglioneschi che furono co-Aretti abbandonate la propita patria, & coli per il foccorfo hauuto da Milaneli, i Soardi ortennero la vittoria. poi feco fi confederò la famiglia de Riuoli, & Bongi, onde a 13. del mele, Bergamalchi mandarono a Milano, annuntiando a .Matteo Vilconte che a suo modo li mandalle Pretore : il quale effi volentieri accettarebbono. Vi fu mandato Ottos tino Mandello per vu'anno & mezo : la parte de Coglioni andò a Crema. La onde molti Sacerdon & laici aderenti a quella , nel castel di Bergamo furono depredati infino al tempio di S. Maria contiguo al palagio del Pietore . Il Conte Otto di Cortenoua andò in Bergamo in aiuto de i Soardi. Quelli che andarono a Crema furono proferitti fino in terzo grado; & le case sue & fortezze infino a fondamenti surono rouinate. A 6. di Giugno in Bergamo fu incominciara vna gran pugna fra quelli de Riuoli, Bongi, & Coglioni per vna parte, Soardi per l'altra con occisione, mantenendoss tutto il giorno & anche la notte . Il di seguente la parte de Coglioni fuoruscita con forse mille persone venne alla città', done prefero tutte le torri & fortezze de Soardi , quali furono al tutto fcacciati . Cofi dice il Corio . Fanellando poi fotto l'anno 1301. foggiugne.

In questi giorni quei de Coglioni intrinsici, a Bergamo si congiun-

congiunsero con giuramento alla parte de Soardi estrinsici. Il perchecostoro per via parte, & quei de Bongi & Riuoli del-lattra, suscitanono gran seditioni, in modo che i Coglionia: 39. di Dicembre mandarono per Matteo, che subito andasse a prendere il dominio di Bergamo, & che lo voleuano per Signo se, si come autenne.

Mostra poi che a 18. di Gingno, la vigilia di San Protasio la parte Soarda, i Bongi, & i Rinoli, scacciati da Bergamo senza hauer 1709 po offacolo , entraffero nella città. Et l'anno 1304 Alberico con la fua parte fu featciato di Bergamo . & che Matteo Vifconte vnitofi con Baldonino V goni, & con la militia di Brefcia venne a Ponsilio in fauor de Soardi. Da cosi fatti trauagli che essi hebbero di tempo in tempo, nacquero le divisioni della cafa, & la moltiplicità de i rami, & la diversità delle habitationi loro, percioche parte di questi restarono in Bergamo, & parte andarono a Matoua, nel Regno di Napoli, & altrone fecondo che più piacque loro. Et ancorach'effi teneffero l'infegna fermache è vn Lion rampante di color d'oro in campo rosso, però la variarono in qualche parte cosi nel corpo, come nel cimiero: fecondo o gli accidenti, o gli humori de gli huomini di essi rami: percioche i Soardi da Bergamo hanno il Leon con le zampe dalla destra col collo, & conta groppa d'argento & tutto il restante d'oro. & di più l'aquila nera di sopra in campo d'oro e n'huomo faluatico per cimiero con un breue in mano che dice NEMO. Et questi sono i descendenti di Tebaldo. il quale , trowando Lodonico Bauaro Imp.in Trento fu creato da lui Conte Palatino l'anno 1 330. & fuil primo (onte di questa cafa, con auttoritafra molte altre , di legittimar baftardi & di crear notari , & con altre preminenze, si come in vn privilegio molto bonorato si lege : Ma i Soardi di Napoli , originati in quel Regno, da Gio. Battista Soardino , portano il Leon schietto senz'altro Furono per tanto dinersi huomini illustri di questa stirpe: percioche di Alberico sudetto, nacque

Merino, huomo di gran valore & molto bonorato nella Lombardia per l'auttorità sua, & di bellissimo ingegno, &

Diotifalui suo fratello. Ma di Merino vsci

Alberto Signor della V alle di Scalue, per la cui potenza, Giouanni Re di Boemia, bebbe la città di Bergamo l'anno 13 20. Et di costui fu fujlundo loisopio padre di Marco, che generò Armachilde, il qua le fece Malatesta & Francesco che su Guernatore di Roma. Ma

Anni di di Diotifalui vennero

Christo. Vincenzo, che rimase Signor di Romano, & della Val Brembata della quale ne hebbe bonorati prinilegij da Lodonico Imperadore , doue fi legge . Tibi itaque flumen ; vulgariter dicum Brembum, a campo Brembi; diocelis Bergomenlis vique ad Aduam fupra canonicam Pontiroli Mediolanenfis diocelis . in quo nulli hominum curuscunque status aut conditionis extiteri , piscari , molendina erigere , aut molendinis erecis , nec non ipsoflumine aliquo modo vti, seu quosque alios vfus vendicare liceat præter tuam permissionem & licentiam specialem. Villam etiam vulgariter nuncupatam Brembate in ferius diocelis Bergomenlis . necnon terram vocatam Romanum, similiter diocesis Bergomensis, cum suis iuribus, fru-Abus ac pertinentijs vniuerlis, necnon iurildictione, ac mero & mixto Imperio pro iusto & legali feudo, a nobis & facto Romano Imperio perpetuo tenendo & possidendo conferimus,&c.&

> Merino Secondo, fratello di Vincenzo, del quale fu figliuolo Bencio, che fece

> Gian Ruggiero, cognominato il Bello. Coflui padrone affoluto di Beregamo, ricuperato dalle mani di Giouanni Pieccunno: diffidandofi di potro le tener lungamente. & efortato a ciò, da fino parenti di amici, lo diede a Pandolfo Malatessa per 30 mila ducasi. et trasferitofi a Mantona presso a Gian Francesco Conzaga, dal quale bebbe in dono Ostiglia, vifermò la sua difendenza, la quale vi dura ancora. Costu venuto a monte lascio Metino III. il quale su padre di

Gian Bat tissa cognominato il Soardino. Personaggio di rara creanzail quale dopo lo morte del padre segui le fastioni imperiali. onde.
grato al Marchesch estecara per lo suogran valore, en gratissimo a
Prospero Coloma, possò con lui nel Regno. done posso il suo domicillo, tosse per donna la forella di Leone Conte Palatimo: Es sece di
lei quattro figlinoli, cio el Prospero Signor di Castel Mezzano, es
di S. Tieto o a Scafate, che bebbe per donna Battissa Caracciola, sorel
la di quel Gian Battista che su Generale nel Finol, dell'essecto Vinitiano: Es procreò, Battissa gentilisuomo del Re Filippo, Ottaniano suandiro di S. Stefano, & Gian Francesco che bebbe Lucretia.
Caracciola

Vespasiano fratello di Prospero, marito di Cornelia delle Castelle che generò Mutto gionene di gran speranza.

Paolo

Anni di Paolo fratello di Vefpasiano, marito di Isabella Macedona che li partorl Oratio, Scipione, Marc'antonio, & Christo.

Pompeo parimente Canaliero di Malta. Ma del ramo da Bergamo . furono etiandio chiarissimi ne tempi loro

Gionanni, celeberrimo nella scienza delle leggi, e per la grandezza del suo profondo giuditio , il quale scrisse nella sua professione dinerse cose importanti , come attesta F. Iacomo Filippo , nel lib. 13. del Sopplimento. Et l'anno 1370 fiorirono

Baldino & Onofrio amendue fratelli, che con 2600. Vngari s'opposero au'empito di Merino Lolmate della fattion Ghelfa , ch'era venuto per espugnare il castello della Val Seriana superiore. Et l'anno 1390.fu vn

Gionanni, eccellente buomo ne maneggi delle cose di stato, onde fu principal Secretario di Gian Galeazzo Duca di Milano. Es poco

anni dopo riluffe.

Francesco Canaliero illustre figlinolo di Soncino o Giorgino il quale venuto a morte il Visconte , s'infignori di Bergamo: & espulsi i Ghelfi, prefe Seriago, Redoua, & Crema. & postofi con l'essercito a Pizighitttone, V golino (analcabò Signor di Crema , asalitolo contra l'opinion di ciascuno , lo roppe & vinse . Et mentre che Francesco volena di nuono far testa , restò morto nel campo da vn colpo di faetta . Dalquale peruenuta la fua discendenza a di nostri in Pietro Caualiero di molta stima : tolse per donna Marietta Bono Gentildonna Vinitiana, della quale nacquero Lodouico parimente Caualiero, Francesco, & Giulio. Aggiunse similmente luce alla sua ftirpe

Teudaldo, o Tedaldo, l'anno 1330 figlinolo di Gualtiero che fu di Guidotto, padre di Lorenzo, che hebbe Guglielmo . Conciofia che questo Tendaldo, fu il primo di questo ramo che hauesse titolo di Conte dall'Imp. Lodonico Banaro, come si legge nel suo prinilegio. Et nacque

Romelio detto Mazzuolo, che l'anno 1378. fu padre di

I acomo Dottore illustre nella scienza delle leggi, & Caualiero di molta riputatione, dal qual discese

Gian Fabritio padre di Nestore che generò facomo, il cui figliuolo

Nestore procred

Pietro Jacomoschiarissimo Capitano nelle cose militari Conciosia che a semon nostri feruendo il Re di Francia, bebbe centa celate contra gli Ugonotti.Et fu suo Luogotenente

Locullo 29 4

Anni di Lounllo suo fratello, coraggioso & prudente Canalliero . Il qual Pietro Christo. lacomo nell'importantissima guerra del Regno di Cipro, offerta quella Rep.mille fanti, fotto la cura per nome fuo del detto Locullo. manatala pace col Turco, non fi profegui più oltre l'imprefa, e elso Pietro lacomo venne a morte, lasciando il predetto Locullo &

Annibale amendue suoi fratelli in suo luogo, per sostegno della loro chia rissima famiglia : i quali con l'attioni honorate si rendono degnissimi parti del padre & della profabia toro illustre & famofa.

#### Signori Sauelli.



Cofa publica & manifesta a qual fi voglia gente del mondo , che la famiglia Sauella è di gran lunga antica fra tutte l'altre di Roma. percioche fe fi dee dar fede a gli scrittori vecchi o approbati , troneremo che dal suo primo auttore fino a questa hora fono corfi

275 1. anno nel qual tempo quanto ella habbia fiorito in Stati, in titoli , in preminenze , & in supremi bonori cosi ecclesiastici come zemporali, difficile impresa, faticosa & forse troppa ardita sarebbe la mia s'io voleffi esplicarlo. Si dice che eduentino Capitano, Duce, & Principe della gente Sanella combattendo in ainto di Latine Re del Latio co Troiani condotti in Italia da Enea, diede origine a questa samiglia. Panusio Capitano nel primo libro, a cap. 7. scriue.

Antiquissima, & nobilissima Sabellorum progenies originem habuit, ve legitur lib. 3. de antiquitatibus orbis Ioannis Caramanij, tempore Latini Regis Latinorum, quando pugnauit contra Troianos, ab Auentino eius Duce, qui Dux fuit gentis Sabella.

Et nel 7. recitando alcune famiglie che furono nominate da Coftantino Magno, quando fece la donatione di Roma alla Chiesa, per auttorità d'Arfenio nel lib. 2 de nominibus & families Romanis, ri corda la Sauella a due modi, dicendo.

Nobiles de Monte Auentino, qui Sabelli funt. Nobiles de Quintilis à Quintilio Sabello. Et nel cap. g. recitando on registro delle famiglie nobili Romane, secondo il Selino che cita il detto registro, tratto da vn libro antico che si conserua nell'-Archinio del Campidoglio, prepone innanzi a tutte l'altre fami-

glie

glie Romane, cheerano l'anno 1 293, la Savella dicendo.
Tempore Innocenni Quatri Pont, ad perpetuam rei memoriam D: D: Cardinales Rainaldus de Comitibus Epifeopus
Card. Hostensis, Ioannes de Columna Presbyter Card. tt. S.
Praxedis, Perus Capocius Diaconus Cardinalis Sancti Gregorii in Velabro, & Iacobus Sabellus Diaconus Cardinalis
S.Mariz in Cosmedin, omnes Romani, cum quibussam
lijs nobibbus Romanis simul conuenientes, sic distinxerunt
familias illustres & nobiles in alma yrbe.

PAMILIAE Hastistimorum Heroum Romanorum, quauniquinate & nobilitate; ac virturum & dignitatum prelhatia; ex quibus & facri Pontifices, Illustruff, Cardinales, Atchiepicopi, Epicopi, & dominia; & Principatus prodiere; extreras omnes familias; in hae notica vybe degeaues iste

funt .

Domus de Sabellis. Domus de Vríinis. Domus de Columna.

Domus de Comit bus, &c.

Et nel 6. fauellando d' »n' altro registro delle famiglie nobili di Roma, fatto per ordine d'alfabeto, da Guglielmo (ordillo, fotto Martino Quinto, co: connumerandoni i Sauelli fotto tre nomi dice

Sabelli antiquifsimi Barones. Nobiles de Monte Auentino an tiquifsimi. Nobiles de Quintilijs antiquifsimi.

Et neil'ottauo fecondo la Cromea di Don Rodolfo ferine .

Familia Sabellorum Illuftrifsima est, & inter familias Romanas prifea. Et quamtis aliqui dean islam et oppido desfeendile, namen ego certus fum, testimonio chronicatum antiquarum, originem fuan duxifie ex prifeis Romanis. Semper fuir nobilistima & vltra plures Cardinales & vitros egregios & strenuisimos, binos etiam Pontifices, scilicet Libertum Primum, & Honorum Quartum summa cum laudepeperit.

Giouanni Caramano fanellando del Monte Auentino scriue.

Mons Auentinus dictus est ab Auentino Duce gentis Sabella, qui militanir sub Latino Rege Latinorium, quando Troianos debellauir. Et iste Auentinus vt aiunt Dionissus & Lutius, suit Rex Albanorum quod in tali monte consiste bellico extinctus suit. Et ab islo loco sumpsitoriginem sami-

Anni di Christo liam Sabella, in loco quod nomina yocabatur,&c. Et Giouanni Selino dice. Progenies nobiliffima de Sabellis eft prisca . & tempote Latini Latinorum Regis exordium sumplit a quondam frenuiff. Duce, qui pugnanit contra Aeneam &c. Per le predette auttorità adunque di cosi chiari & honorati scritsori si vede ch'ella ha baunto tre nomi, cioè Sabella, Nobiles de Monte Auentino. & Nobiles de Quintilijs. Sabella perche hebbe il nome dalla gente Sabella, della quale fu Duce Auentino primo auttore di questa famiglia . Nobiles de Monte Auentino: pershe come artefta Pietro Baccarino da Ortha nei primo tomo delle Croniche d'Italia, molte famiglie Romane prendeuano il cognome loro da i Monti, o dalle Regioni della città, o perche vi habitaffero, o perche quelle regioni & monti foßero loro foggetti, per poffefso,o per magistrato, essendone forse Presidenti. Et quantunque i Pier Leoni si dicessero Comites Montis Auetini, non erano però detti Nobiles de Monte Auentino . che l'ona cofa è molto diversa dalle altre. Nobiles de Quintilis, perche Quintilio Sabello fu illustro fra gli altri di questa prosapia. Di maniera che nel tempo di Co-Stantino Magno, ella era dinifa in due Stirpi. & la prima fi chiama Sabella , & Nobiles de Monte Auentino , & Auentinienses . la seconda Nobiles de Quintilijs . Et però furono da gli Scrittori chiamati in varij tempi co predetti tre nomi , onde fi può veder lo error manifesto del Volaterano, del Biondo da Forlì, del Sabellico. & di Fra Leandro, quando dicono che la famiglia Sauella bebbe origine dal castello Sabello , poi che questa si chiamana , Sabella , manzi che foße edificato il detto castello. Si dice che da questa. famiglia victrono diuerfe altre case nobili & illustri. conciosia, che fra gli altri auttori il Panninio nel lib. de antiquis nominibus dice . che la Genuccia venne dalla Sabella , la Augurina , la Panfa, la flipfina, la Quintilia tutte Cafe Confolari. Et di più fi trona, che la cafa d' Alucto, nel Regno di Napoli nacque dalla Sauella. Et in conformità di ciò lacomo da Trani nell'opera fua de multis notabilibus Regni Neapolitani dica:

Illuftis progenies de Alueto; initiauit hoc pacto. Nam anno faluits humanz 897. Lelius Sabellus nobiiff. & potentiff. Heros Romanus, difcedens ex Vrbe propret ingens difficial med electione Papz interpartes Formoli & Sergij Pontificum, ac exigens Dux militiz Imperators, & contra Vuidonem Ducem Sepoletanum per tumultum Cefarem fatum

infequens

insequens partes Arnulphi Imp. Germ. propter eius actiones . factas in fauorem Imperatoris , dictus Imp. dono dedit regionem Cominum in Samnio & Hirpinis, & fecit dictum Lelium Comitem Alueti oppidi, cateris Castris additis, scilicet, Vicalio, S. Donato, Piciuelto, & Galignano, ex quo accepta vxore, & susceptis filijs, constituit vt eius familia vocaretur de Alueto, ex qua per tempora egregii & generoli viri peodire. Si dice parimente che dalla Sauella vici la famiglia del Verme nobiliffima & illustre in Verona, & la quale produffc buomini valorosi & celebri , si come habbiam detto nella famiglia del Verme : & ancora che l'insegne delle predette siano differenti dinerfe dalla Sauella : ciò auenne per dinerfi accidenti , fi come auenne anco alla medesima insegna Sauella la quale è dinersa per l'aggiuntioni delle cose che vi sono dentro , dalla prima insegna. d'Anentino. Percioche l'arme sua semplicemente fu , in campo d'argento due Leoni rossi che stauano in piedi , tenendo con le branche vna rosarossa. Fu poi col tempo sopra la rosa, posta vna colonna roßa. & finalmente fotto i Leoni aggiunto vn campo d'oro con tre sbarre, o trauerse rosse, sopra alle quali si vede per lungo ma sbarra verde con una via, ouero onda nel mezo della sbarra; cofe tutte fignificative di bonorevolezza & grandezza Strafordinaria . Conciolia che Fabritio Palmerio . Lorenzo Laurentiano . Sicillo Araldo, & Bartolomeo Casano ne trattati loro dell'armi & infegne delle famiglie scriuono , che l'armi done sono animali & rcelli, fono affai antiche perche quefti fegni erano conceduti da gli Imperadori & da i Re. & a più degni & valorofi fi dauano le infegne di coloro che fra gli antichi erano flati per notabilità & va lore i più grandi & famofi. onde fe effi volenano a perfona di gran conto far fegnalato fauore, le concedenano, o Leoni, o roje, o colombe, o cose tali, perche l'arme di Hettore (secondo alcuni) furono due Leoni d'oro in campo rosso. Quella d'Achille due Leoni rossi in. campo d'argento che stanano in piedi l' un contra l'altro : Quella d'Enea tre rose vose in campo d'argento. Quella di Babiloma la. colomba, & cofi di mano in mano di diuerfi altri, attento che i Leoni figuificano fortezza & magnanimità . la rofa escellenza fra gli altri, si come ella fra gli altri fiori è la più pressosa & più bella. la colomba semplicità beroica, così medesimamente i colori sono dimostratiui delle qualità nobili delle famiglie, percioche il bianco significa innocenza, il roßo dominio, il verde speranza, & simili, fi

Anni di Christo. come amplamente er bene discorre il predetto Sicillo Araldo nel' l'opera fua dell'infegne. Adunque per gli animali & per i colori fi. comprende la nobiltà di questa profapia. Ma molto più si comprende per l'operationi de gli huomini d'effa famiglia, per le quali rice ... uerno da gli ferittori in ogni fecolo epiteti & titoli pieni digran-: dezza & d'honore. attento che Fanufio Campano la chiama, Anti-, chiffima & Illustriffima , Timocrate Arfenio , Sauelli Nobili Don: Pandolfo, Illustriff, ma, Pr. fca, & nobiliffima . Eleuterio Mizabello Nobiliffima facemo da Trani, Nobiliffima & potentiffima. Giowanni de V treite I Unstriffima , Nobiliffima, Clariffima & Catholica . Gian Selino . Nobiliffima, prifca , Generofa & buona famiglia. Gian Iacomo Corello , Verustiffima, nobil ffima & illuftriffima . Pio Secondo . Nobile . Guglielmo Cordillo . Sabelli antiquiffimi Barones . Il Platina & il Panuinio . Nobiliffima, & il Varchi , Gloriofa caja Sauella . Et veramente gloriofa, per origine , eftendo Pscita da Auentino Re de gli Albani. per luogo, che fu la. città di Roma , per genere generofo , non essendo giamai deniata dal suo nobil principio. per degnità ecclesiastiche, poi che ha prodotto 6 Papi & 31. (ardinali , con tanti altri prelati per fantità, conciofia che vi fono ftati in effa Santi & Sante di Dio. Per degnità temporali , essendo » feiti di questo sangue Consoli , Tribuni , 🐠 aliri Magistrati importanti di tempo in tempo nella città di Roma & altrone. Per feienza & virin . percioche furono sempre & fono i Baroni di quefta cafa , eruditi , & letterati , & ornati di. virtù d'animo & di corpo. per militia , poi che vi fono Stati molti perfonaggi eccellenti nell'armi, & con titoli di Generalati in ogni Secolo chiar fimi & illuftri . Per ricchezza, poßedendo, città,ter-. re & caftella con groffi & importanti prouents . Et per parentadi , effendoft congunts co i più chiari & nobili fangui & Principi d'Italia. Ma molto gloriosa per la preminenza ch'ella tiene in Romafra tutte l'altre famiglie che hanno titolo di Domicelli & Baroni ... Conciofia ch'ella fola ha per prinilegio spetiale antico, haunto da. i Sommi Pontefici & da loro di tempo in tempo confermato, ch' - . on di loro principal della prosapia, sia custode del Conclave de. Cardinali quando Stanno rinchiusi per creare il Papa, tenendo: le chiani della porta d'effo conclani. & di più sia Mariscallo della città di Roma , bauendo giurifdicione , fotto vn particolar tribunale chiamato hoggi Corte Sauella, di conoscer cause ciuili. & criminali . al quale anticamente si concedeuano appellationi cinili

civili & criminali di tutto lo Stato Ecclefiaftico, fi come fi legge in ona bolla di Papa Martino Quinto , data prefo a S. Apostolo , a 2. di Giugno l'anno 13. del fuo Pontificato, che fu del 1420. Giouanni Selino scrine che questo prinilegio su conceduto la prima volta a Fabio Sauello da Gregorio Papa X. il quale fu auttore del Conclani in Viterbo done si trou anano allora i Cardinali per creare il nuono Papa, esendo duratala sede vacante due anni. Si può dire etiandio gloriofa, per la diuina reliquia del volto Santo confernata in-Roma con tanta veneratione, portata già di Hierufalem d. Volus fiano Sauello, ne tempi di Tiberio Imperadore, dal quale, Volufiano fa molto fi mato; fi come attesta Maftro Giouanni di Vira gilio che racconta questo fatto del Volto fanto o Sudario di Santa. Veronica, che si mostra ogni anno al popolo ne giorni Santi . Es gloriofa parimen'e per diverfi Santi Conciofia che l'anno di Chrifto 92. vise (aio Sauello Vescovo di Milano, & fu il terzo come si legge nella (ronica Ecclesiastica del Panninio Costui fu discepolo di S. Barnaba Apostolo, & per la fantità fua fu creato Vefc. da Papa Anacleto l'anno 9: del suo Pontificato, & hauendo feduto 22 anni , fu martirizato nella terza perfecutione de Christiani fotto Tra-

iano Imp.a 27 di Settembre. E: l'anno 129.

129 San Pellegrino fu di Cafa Sauella . & fu Vefcono d' Antifiodoro man-·dato in Francia a petitione de Christiani di quel paese secondo alcuni da Papa . eleffandro Primo & fecondo altri da Papa Sisto Primo . Il Selino fanellanto di questo fanto scriue. S. Peregrinus presbi--ter Romanus de gente Sibella, qui fuit creatus Episcopus Ciuittes Anufiodorum in Galliva S. Xitto primo Papa, qui fan-Aitate, & miraculis clarus, fub Hadriano paffus eft. Et Gionanni di Virgilio dice. S. Alexander primus Papa, primus fuit qui extra Italiam misit Episcopum, nam Gallis Christianis petentibus Episcopum in Galliam, milit Peregrinum Episcopum & ·Legatum, genere Romanum de gente nobili Sabella ortum ve recitat Aymon.

Et più di sotto parlando di San Sisto Papa scriue.

Sunt oui dieunt hune Xiftum, & non Alexandrum mifife in

Galliam Peregrinum, Episcopum & Legatum.

Gregorio Lazario nel z.lib. de Vitis Sanctorum scriue di questo. Sanctus Peregrinus, de clara nobilitate Romana Sabellorum exortus fuit , Lidus Epilcopus Antilidiorum ciuitiatis Galliarum a S. Alexandro Papa, & martirio coronatus eft sub

Anni di Hadriano Impetatore, in loco vebis vbi dicitut Domine que Christo, vadis & sepultus fuit in Vaticano. Et l'anno 270. di Christo fieri

Santa Lucina Sauella come attesta Giouanni di Virgilio, & il Selina narimente dicendo. Lucina virgo Romana fuit de domo Sabela la, que moriens tempore Marcelli Pape Ecclesiam heredem seliquit. Ella operò per la fede Christiana molte cose degne di memoria . percioche nelle persecutioni de i fedeli martirizati da lozo persecutori , gli aiutò & difese con ogni spirita , & molti ne seppelli nelle sue possessioni, & moles ne soccorse con le sue ricchezze. Es leuati i corpi de SS. Pietro & Paolo dalle Catecumbe, fece che Papa Cornelio ripofe il corpo di S. Pietro , in quella parte del Vatisano done esfo fu morto fotto Nerone. Et ella ripose il corpo di S. Paolo in vn suo podere nella via Oftiense, done esso Santo era flato martirizato. Volle etiandio che della sua casa fosse fatta vna Chiesa , alla quale pose nome San Marcello in via Lata. Et fabricò la Chiefa in campo Marzo , col titolo di San Lorenzo in Lucina , dal suo nome, come attesta il Panuinio & fece nella via Appia la Chiefa di S. Sebastiano . Quefta fu per un tempo bandita di Roma da. Maßentio, perche intefe, che bauendo ella fatto restamento, baueua lasciata tutta la sua facultà che era grande, alla congregazione de Christiani . Finalmente venuta a morte affai vecchia . fu seppellita in S. Sebastiano Fiort ancol'anno 206.

Guino martire, fotto Diocletiano Imperadore, & morto in compagnia di diuerfi altri Santi mill'Iola di Sardigna, done è tenuto in., grandissima veneratione, nella Chiefa Metropolitana Turnitana, comfacrata al suo nome. Gregorio Lazavio s'auculando di quesso Santo

fcrine.

S. Gauinus natione Romanus, natus de gente illustri Sabela la in Turritana ciutate Insula Satsinia, fuit martirizatus, sub Diocletuano Imperatore. Simul cum SS. Crifpiolo, Cetecentio, Sallustio, & pluribus alijs quod ibidem requiescunt in domino, Et l'amo, 31, 1st de Sauelli, 3 pas

Liberio Papa, del quale fauelleremo più a lungo, quando si ragionerà de Papi di casa Sauella V i surono anco

Marino, primo Vescouo di Ferrara, creato da Papa Vitaliano primo. prelato d'animo mobilssimo es religioso. Del quale Pietro Baccarino fauellando di Ferrara, come aisesta Assonso Ceccarello da Banagna persona di modta sede seriuc.

Poft

Post tempus autem videns Vitalianus Papa, hoc oppidum sice mobile, cum ampliauit. & struduris egregijs exornauit. & dedit ei primam sedem Episcopalem, cuius suit primus Episcopas Marinus Sabellus vir Romanus nobilistatque religione, & morum erudutione clarist, qui instruens in cultu Dei banc eivitatem ex antiquo nomine Ferrariam vocauit. Et boc potuit esse cannum salutis 657. Et l'anno 678.

678 Matifieto Nono Arcinescono di Milano fatto da Papa Donno nel secondo anno del suo Pontificato . L'attesta la bistoria Ecclesiastica

di Milano , done fi legge .

Sanclus Mansueuu patria Romanus, ex illustrissima Sabelforum progenie, anno Domini 678. fuit creatus nonus Areht pricopus Mediolani a Papa Domno in secundo anno sui
Ponnificatus, & sedit annos nouem. De quo sic ait Galesinius
in suo Mattytologio die 19. Februariji. Mediolani S. Mansue
it Episcopi, cuius cum in omni actione eluxit pietas tum in
Synodo occommunicavit Constantinopolitana cui intersuit.
Et lanno 840. su Vescovo di Beuagna (città già vouinata da Longobardi, & poi rijatta l'anno 714 da certi nobili Romani di cala Sanella)

680 Fabio. del qual fi regiona i a va libro di alcune memorie frobate nella Sagrefita della Chiefa di S. Francefo della predetta cettà in que-fia maniera. Anno Domini 840. fub Ludouico II. Imperatore reftauratæ Meuaneæ rurfus dedett Epifcopum Papa Settius Secundus, qui furi Fabius Sabellus Romanus, vir prudentifimus, lucratus, & affabilis, pradicationibus & elemofinis multa bona fecit patriæ meæ, cuius anima( vt credereeft, proper fandam vitam) fimul cum beatis requiefeit in domino, Et l'anno 1079.

1079 Emiliano fu Patriarca d'Antiochia, come scriue lacomo da Trani in registro Patriarcatus Antiocheni con queste parole.

Emilianus Sabellus Romanus Patriatcha Antiochenus anno domini 1079, hair fuecessit Nicephorus.

Quanto poi a sommi Pontesici, nessuna samiglia ch'io sappia, ne produse tanti come la Sauella, percioche l'anno 351.

Liberio Papa fu il primo della firpe de Quintilij de Sabellis che habisauano nel Rione di Via Lata, onde: perciò Martino Polono nelle; fue Croniche lo chiama Liberum, de regione via Lata. I acomo Corel-

Anni di Corello nella historia de Cardinali scriuc. Christo. San aus Liberius primus, natione Italu

Sandus Liberius primus, natione Italus, Patria Romanus. de ftirpe nobilifima de Quintilis . Questi nacque di padre. chiamato Augusto, essendo allora Imperadore Costanzo figliuola di Coftantino Magno. & quando fu fatto Pontefice, era Diacono Cardinale creato già da Papa Silueftro primo . Fu fcacciato dal predetto Costanzo, & mandato in efilio , perche non volle fottoscrinere alla sentenza, nella qual era stato condannato S. Atanafio come heretico, da fuoi auerfari, i quali creareno in fuo luogo : Felice , & lo tennero in Roma due anni come Pontefice. Ma effendo poi Costanzo venuto a Roma, commoßo dalle preghiere di molte gentildonne, fcacciato Felice, ripofe in fede Liberio'. il quale. fu Pontefice in tutto, 15 anni, 4 mefi, & 10. giorni . Orno di marmo il sepulcro di S. Agnese. Fece la chiesa chiamata dal suo nome, Bafilica di Liberio & boggi detta S. Maria Maggiore. Mori l'anno 366. a 21. di Settembre, nel tempo di Valente & Valentiniano Impp. & fu feppellito nel Cimiterio di Prifeilla preso alla via Salaria , come ferine il Platina, & il Panutnio & altri auttori nelle vite de i Papi.

653 Eugenio Primo , secondo Pontefice di casa Sauella fu l'anno 653.come ferine Giouanni di Virgilio . del quale Martino Polono dice nelle fue (roniche. Eugenius primus natione Romanus, de regione Aucntina. Et Giouanni de Murranis nella Cronica Ecclefiastiea ferine . Eugenius primus Papa , fuit fallus Cardinalis Diaconus S. R. E. a Scuerino Papa, in fecundo anno fui pontificatus, & tandem polt mortem Martini Papæ fuit creatus Pontifex Maximus. Fu figlinolo di Reffiniano, essendo Imperadore Augusto , & tennou Pontificato due anni, none mefi, & 24. giorni . Fu fanto huemo , benigno, bumile , & ornato di ogni virtù, & tanto liberale che distribui gran quantità di danari al Clero. Et a poueri fece molte limofine di momento. Fece gagliarda resiftenza a Pietro Patriarea di Costantinopoli, che gli bautua mandato a confermare alcuni capiteli che erano heretici . Ordinò in Roma le prigioni per i Chierici, & altre cofe operò molto lodate. Es venuto a morte fu posto in S. Pietro .

684 Benedetto Secondo, terze Pentefire di cafa Sancila, viffe l'anno 684, come attesfa Sonnanu di Virgilo, e Gonoami de Murrami. Si legge fimilmente di questo homono in von compendio ferrito a penna a Sancius Benedictus Secundus, patria Romanus, Ioannis de Sabellis

Sabellis filius, vir fuit etuditisimus, & vita & moribus imitator lefu Chtifil. Huic propetreius faoditatem Imperato concessii, vi cletus eligerte Papam, sine consessii un Imperatoris & eius Exarchi. În pestilenția que seuit suo tempore lastituit viniuersales preces sine intermissione Deo omnipotenti uigiter sinedas. Dicono che egli resulval a lochies să săr Pietro quella di san Lorenzo în Lucina, quella di sant a Maria a martiri, ornanice sul a vini Elaminia, & quella di santa Maria a martiri, ornanice sul dele di marmi, di porsido, di septentino, e di mosaco tecamente e donanda loro vasi d'ora, d'argento, & paramenti di broccato edi seta. Visse în Pouriscato 10-mesti, et 12. giorni. & su septembre 12. giorni. C su septembre 12. giorni. C su septembre 12. giorni.

716 Gregorio Secondo, quarto Pontefice di cafa Sauella , fedè l'anno di

Christo 7 16. del qual si legge nel sopradetto compendio. Gregorius Secundus Pontifex natione Italius, & patria Romanus, filius Marcelli viri potentiflimi, ex Illustriffima prosapia de Sabellis ortus, vir diuinus & eruditiss. Romam penitus dirutam restaurauit, & mænijs circundedit, sacra templaseficit . & multas ordinationes apostolicas ordinauit . Hic fummus Pontifex fuit primus qui incipit pro temporalibus, oppugnare Imperatoribus pro defensione status Ecclesia. Excommunicauit Leonem Tertium Imp. qui imagines de templis deleuit & combuffit. Et tunc fanciuit quod quotiescunque Imp. Romanus, autaliquis alius Princeps, aliqua hareas labe calumniaretur, ipfo facto anathematizatus fit. Inflituit etiam vt Imperium transferretur de gente in gentem fecundum temporis exigentiam & naturam Imperatoris. Hic etiam bonus Pontifex, Germanos baptilmi caula Romam venientes, fuis manibus baptizauit. Conftituit etiam fextam feriam per totam christianitatem, ve quadragesimam ieiunari, & missarum celebrationem solemnem .

Giouanni di Virgilio scriue di questo Pontesice a cap. 22.

Arithpetus Longobardus vir pius, mifericors, & iuftus Gregorio Secundo Pontifici, propete eius fanditatem & iufitiam Alpes Cotias víque ad alpes Galliarum dono dedit. Vife in. Pontificato 16. anni, altri dicono 14. none mess, og giorni 11. of spi speptilis in S. Pietro.

1216 Honorio Terzo, quinto Pontefice di cafa Sanella, fu ne gli anni di Chrifio 1216. come attestano S. Antonino, nella 3. parte delle historie Rr pniuer-

Anni di Corello nella bistoria de Cardinali feriue. Chrifto. Sandus Liberius primus, natione Italu

Sandus Liberius primus, natione Italus, Patria Romanus, de ftirpe nobilifima de Quintilijs . Questi nacque di padre. chiamato Augusto, essendo allora Imperadore Costanzo figlinola di Costantino Magno. & quando fu fatto Pontefice, ora Diacono Cardinale creato già da Papa Siluestro primo . Fu scacciato dal predetto Costanzo, & mandato in efilio , perche non volle fottoscrinere alla sentenza, nella qual era stato condannato S. Atanafio , come beretico , da fuoi auerfari , i quali creareno in fuo luogo : Felice , & lo tennero in Roma due ami come Pontefices Ma effendo poi Costanzo venuto a Roma , commoso dalle pregbiere di molte gentildonne , scacciato Felice , ripose in fede Liberro'. il quale fu Pontefice m tutto, 15 anni, 4 mefi, & 10. giorni . Orno di marmo il sepolero di S. Agnese. Fece la chiesa chiamata dal suo nome, Bafilica di Liberio & boggi detta S. Maria Maggiore. Mori l'anno 366. a 2 1. di Settembre, nel tempo di Valente & Valentiniano Impp. & fu seppellito nel Cimiterio di Priscilla preso alla via Salaria , come ferine il Platina, & il Panuinio & altri auttori nelle vite de i Papi.

653 Eugenio Primo , secondo Pontefice di casa Sauella su l'anno 652 come scrine Giouanni di Virgilio . del quale Martino Polono dice nelle fue (roniche. Eugenius primus natione Romanus, de regione Auentina. Et Giouanni de Murranis nella Cronica Ecclefiastica scrine . Eugenius primus Papa, fuit factus Cardinalis Diaconus S. R. E. a Scucrino Papa, in secundo anno sui pontificatus, & tandem post mortem Martini Papæ fuit creatus Pontifex Maximus. Fu figlinolo di Reffinano, effendo Imperadore Augusto , & tenneil Pontificato due anni, none mefi, & 24. giorni . Fu fanto huemo , benigno, bumile , & ornato di ogni viriù, & tanto liberale che distribut gran quantità di danari al Clero. Et a poueri fece molte limofine di momento. Fece gagliarda refiftenza a Pietro Patriarca di Costantinopoli , che gli bancua mandato a confermare alcuni capitoli che erano heretici . Ordinò in Roma le prigioni per i Chierici, & altre cofe operò molto lodate. Et venuto a morte fu posto in S. Pietro .

684 Etredetto Secondo, terzo Fontefice di cafa Sauella, vifte l'anno 684.

come attefla Giouanni di Vregilio, & Giouanni de Murranis. Silegge fimilmente di queflo buomo in vn compendio feritto a penna Sanctus Benedictus Secundus, patria Romanus, Ioannis de
Sabellis

Sabellis filius, vir fuit eruduissmus, & vira & moribus imitator lesu Christi. Huic propetereius sachtiatem Imperato concessii, v. telerus eligeret Papam, sine consessi un peratoreis & eius Exarchi. In pestilentia quæ sæuit suo tempore lastituit voiuersales preces sine intermissione Deo omnipotem ti uigiter sinedas. Diemo che egliressano la chiefa sti fan Pietro quella di san Lorenzo in Lucina, quella di san Valentimano mariste su si a Plaminia, & quella di santa Maria a martiri, onnandele di marmi, di porsilo, di sepentino, e di mossico tecamente do donando loro vasi d'oro, d'argento, & paramenti di broccato di seta. Vissi in Ponisseato lo messi, del 12. giorni. & su septile tito in S-Berton 15. s. di Margio.

716 Gregorio Secondo, quarto Pontesice di casa Sauella, sedè l'anno di Christo 716, del qual si legge nel sopradetto compendio.

Gregorius Secundus Ponnfex natione Italus, & patria Romanus, filius Marcelli viri potentifimi, ex Illustriffima profapia de Sabellis orius , vir diuinus & eruditiff. Romam penitus dirutam restaurauit, & manijs circundedit, sacra templareficit . & multas ordinationes apostolicas ordinauit . Hic fummus Pontifex fuit primus qui incipit pro temporalibus, oppugnare Imperatoribus pro defensione status Ecclesia. Excommunicauit Leonem Tertium Imp. qui imagines de templis deleuit & combuffit. Et tunc fanciuit quod quotiescunque Imp. Romanus, aut aliquis alius Princeps, aliqua hære-As labe calumniaretur, ipfo facto anathematizatus fit. Inflituit etiam vt Imperium transferretut de gente in gentem fe-. cundum temporis exigentiam & naturam Imperatoris. Hic etiam bonus Pontifex, Germanos baptilmi caula Romam venientes, fuis manibus bapiizauit. Conflituit etiam fextam feriam per totam christianitatem, vt quadragesimam tetunari, & miffarum celebrationem folemnem .

Giouanni di Virgilio scrine di questo Pontefice a cap. 12.

Arithpertus Longobardus virpius, mifericors, & iuflus Gregorio Secundo Pontifici, propter eius fan&itatem & iufliriam Alpes Cotias víque ad alpes Galliarum dono dedit. Vife in, Pontificato 16. anni, altri dicono 14. none mefi, & giorni 11. & fi [eppellus in S.Pietro.

1216 Honorio Terzo, quinto Pontefice di cafa Sauella, fu ne gli anni di Chrifio 1216. come attestano S. Antonino, nella 3. parte delle historie Ry

Anni di Christo.

vniuerfali a cap. 13. del tit. 19. l'Abate V fpergente nelle fue croniche, il Platina, il Biondo, il Panuinio & altri scrittori. Suo padre fu chiamato Almerigo, il fuo proprio nome era Cintio. Nella giouentù sua fu Cameriero di lacinto Bubone Cardinale & Arcidiacono , che fu poi Papa & detto Celeftino Terzo , il quale lo creò incontanente Cardinale con titolo di Santa Lucia in Orfea. Et venuto a morte il Cardinal Migliore, Cintio fu fatto in fuo luogo Camarlingo di s. chiefa; & da Papa Innocenzo Terzo fu fatto pretci, con titolo di s. Gionanni er Paolo. Et non molto dopo, morto Innocenzo Terzo a Perugia , fu da tutti i cardinali afsunto al Papato , nel qual vife 10 anni,7 mefi, & 20 giorni. Egli coronò due Imperadori, cioè Pietro Altidorense Imperador di Costantinopoli, & Federigo secondo Re di Sicilia; creandolo Imperadore, ancora che poi per suoi demeriti lo scommunicasse . Bandi etiandio la crociata contra gli Infedeli, & vn'altra crociata contra gli heretici che babitauano in quel tempo nella Guascogna. Fabricò in Roma diuerse chiese altri edifici. Et restaurò la Bafilica di Santta Santtorum, & altre cose fece nobili & di gran giouamento, cosi per la città di Roma, come anco per la Rep. christiana . Alla fine passò al signore alls 18. di Marzol'anno 1227. & fu seppelito in s. Maria Maggiore preso al presepio.

1285 Homorio Quarto, festo Pontesice di casa Sauella siori l'anno 1285. Coflui si si spinolo di Lucca Sauello. Es creato cardinale da Papa Alessandra Quarto schebe titolo di Santa Maria in Cosmedin. Ercbuomo dotto, & di santa vita, & grato ad oguno per le qualuis
sue singulari. Er remto a morte Papa Martino Quarto & a pena
sinute l'essequie, si acreato Pontesice5, giorni dopo, con tutti i suffragy de Cardinali, & visile in Papato 2 anni, & 2. giorni & mori a 3, di A-prite l'anno 1287. & seppellito prina in San Pietro,
si poi nel Pontisscato di Paolo Terzo Earnese, portato in Araccii.
Na de Cardinali di questa famuglia, il numero si similimente assi
grande, conciossa che sino a tempi nostri sono a 31. laco
mo Corello nella sua cronica de cardinalatu, mette tutti gli infraferitti per l'ordine medessimo che noi gli mettimenta o. Et primieramente sotto Silvestro, nella prima sua creatione de cardinali su fatto cardinale.

14como Auentino (cioè Sauello, come s'è detto di fopra) col titolo di S. fecilia in Trasteuere. Es nella feconda creatione del medefimo Papa,

Pietro

Anni di Pietro Sauello prete Cardinale col titolo di S. Sabina in monto.
Christo. Auentino.

Sanforio prete (ardinale col titolo de SS. A postoli:creato dal detto SHuestro nella seconda ordinatione de (ardinali .

Costanzo prete Cardinale di S. Flauiano , col titolo di Equirio creato dal predetto Pontesice, nella terza ordinatione,

Liberio Diacono Card del detto Papa . & fatto poi Pontefice come di fopra s'è detto

Acerronio Diacono cardinale, fatto da Papa Damaso primo

Calocerio Quintilio, prete cardinale fotto Celestino primo.

Giordano Sauello prete cardinale del suolo di S. Appollonio ful monte Auentino creato da Papa Sisto Quarso nella prima ordinatione

Heruilio Auentino prete cardinale, col titolo di S.V rbano ful monte Celio fatto da Papa flario primo, nella prima creatione.

Arricidio Auentino Diacono cardinale, creato da Papa Gregorio Quarto.

Licinio Sauello Cardinale Diacomo col titolo di S. Candido , da Papa Gregorio Settimo.

Innocenzo Sauello prete cardinale col titolo di s. Marco, fatto da Papa Innocenzo fecondo nella prima creatione

Guido Sanello cardinale Diacono del titolo di s. Adriano creato da Papa Adriano Quarto, nella quarta creatione.

Anselmo prete cardinale col titolo . . . creato da Papa Alesandro Terzo nella quarta creatione de cardinali .

Tiberio prete card.col titolo di s. Ceculia, creato da Papa Celestino Terzo nella terza creatione.

Cincio Diacoño cardinale, col titolo di s'Lucia in Orfea, creato da Innocenzo Terzo, & poi col titolo de si. Giouanni & Paolo. & Pltimal mente fatto Papa, & detto Honorio Terzo.

Virginio Sauello prete cardinale col titolo di s. Stefano in Monte Celio creato da Papa Honorio Terzo, nella prima ordinatione di cardinali.

Bartolomeo Sauello nipote di Honorio Terzo prete cardinale col titolò de ss. Giouanni & Paolosfatto dal medesimo

Pietro Diacono cardinale del titolo di s. Giorgio in Velabro creato de Papa Honorio Terzo nella terza creatione.

Vitale Diacono cardinale col titolo di s. Agata. fatto da Papa Innocenzo Quarto, nella terza ordinatione.

Iacomo Sauello Diacono cardinale, col titolo di s. Maria in Cofme-

Anni di dan fatio da Honorio Quarto nella prima ordinatione di Cardinali Chrillo. Pietro Saucllo, prete (ardinale fotto titolo di S. Eufebio nell'efquilie, fotto Bonifatio Nono, nella prima creatione.

Iacomo Sauello Diacono Cardinale . . . Et de predetti , tre ne sono ricyrdati da Gisuami di Virgilio a cap : 4,-che sono Guidone , Mn-) felmo, & Tiberio. doue è anco nominato Costanzo Sauello. Giouanni de Marranis nella cronica Ecclessafica sa mentione di Eugenio . Sauello saito (ardinale da Tapa Seuerino : & poi creato Papa & chi:mano Engenio, como s'è de ctro di sport.

Eugenio Sauello Diacono Cardinale , fotto Papa Costantino.

Coßentino Sauello Diacono Cardunale , che fu poi "papa Gregorio II. J Tomojo , prete Cardinale col titolo di S. Sabina. Filippo Scaplia che feriue delle cofe di Campagna , & della nobiltà "Aspolitana , fa memoria nella vita di Boudatio Quinto d'un Cardinale di cafa Sauella...

Mauro prete Cardinale col titolo de SS. Aquila & Prifca. Iacomo Sauello Diacono Cardinale.

Gian Battista Prothonotario Apostolico, Diacono Cardinale di S. Nivola in carcere Tultiano, creato da Papa Sisto Quarto nella sesta.

ordinatione de Cardinali.

Iacomo Sauello, al presente Diacomo Cardinale col titolo di s. Lucia in Septissio, & poi de ss. Cosmo & Damiano, creato da Paolo Tergonello stimmo adimatino e al presente Unicario del Papa, & di mosta riputatione presso al sacrosamo follegio, & a tutta la Rep. Christiana. Saggingue a questo to cie in vua bolla di Papa Honorio II. tra diuersi cardinali sottoscristi in esla, vi si legge.

Ego Lambettus Sabellus Romanns, Epikopus Cardinalis, Hollienlis &c. Di tutti i predetti Pontefici eme cardinali fuvono illustri per lettere bumane & diume Benedetto I I. perciache castui fu truditissimo & calmad ogni virtà. Uernero Teutonico nel fasciculo de tempi diec. Ille Benediclus fuit per omnia vittuosus, via cius concordat cum nomine.

Gregorio II. fudottifimo nella facra ferittura. Il medefimo Pernevio ferine. Et Gregorius fuit vir caftus, diunis feriputuis etaditus, conflans animo, tetum ecclefafticarum defenios, follicitus, & hoftium Ecclefarum impugnator fortifiimus. Honorio Terzo celebre nello fludio delle lettere compofe alcuni decreti. Es à diquetto anco dice il Vernerio.

Ifte Honorius multos honorauit, & canonizauit plures San- ...

Anni di Christo. rem. decretales compositit. Fiori parimente in dottrina

Arctio Sauello LamoS 19. del quale Giovanni di Virgilio diet nel cap, de feriptoribus catholicis. Aurelius Sabellus natione l'alia, & patria Romanus, fummus Theologus, & eximus philolophus claruit anno Domini 819. & fut vinus exillis Epileopis, qui fuerunt relegatiun monafteria, eum aufères fuerint, vi Italiab Imperadire deficient. Fuit acertimus holfis Ludouiei Imperatoris, & plurima opera compositi interque ista legantur in Bibliotheta Mundi, Henrici Barcellij, librit tres de natura & grata. Tradatus quod inscribitur monarchia &e. Ibri duo de Anima; Tradatus de Najuta mixtorumliber de lapidbus & gemmis preciosis. Tradatus pulcherimus de Terra habitabili, in quo probat non dariantipodes, & quod terra eli maior ipsa aqua, qui rum duorum elementorum vincum est centrum.

Ma si come nel Sacerdorio & nelle lettere, diedero splendore all'antichssisma cafaloro, coss ne Magistrati & gouvern di Rona, come, anco nella milita lassiamono eterna memoria de fatti loro. Dicono Cassiodoro, Oberardo V bertino, Gregorio Meandro, Bartolomeo Maritano, Carlo Sigonio, & Onofrio Panuinio ne loro sassi Romani, che do Vrhe condutta ambo

Romani, ene ao Orne conaita anno

250 M. Minucio Augurino Sabello fu Confolo. 200 L. Minucio Augurino Sab fu Confolo.

L'anno stesso. Q. Minucio Augurino Trib della Plebe, l'vno de primi 10. Tribuni .

300 T. Genutio L. F. L. N. Augur. vno de dieci huomini, con potesta Confolare.

L'anno stesso L. Minucio Augur. Sabello, vno de detti dieci huomini. L'anno stesso. L. Minucio Augur. Sab. vno de detti la seconda volta.

L'annostesso. M. Genuccio L. F. L. N. Augur. Sabellus vno de dieci detti

3 50 Cn.Genuccio Augur. Secondo che fu morto nella battaglia contra i Falsfei .

380 L. Genucio M.F. Cn. N. Auentinense Consolo

390.Cn.Genucio M.F.M.N. Auentinense Consolo .

L'anno stesso. L. Genucio M.F. (n.N. Auentinense consolo la second...

450 L. Genucio L.F. M.N. Anentinense consolo, morto nella guerra.

Rr 3 contra

Anni di contra gli Ernici. Ma dopo la venuta di Christo vi furono questi Christo. Confoli.

123. di Christo. C. Cornelio Pansa Sabello Consolo.

132. di Christo , Ser. Augurino Sab. Confolo.

157. di Christo C. Serio Augurino Sab. Confolo .

1272. di Christo Fabio Sauello sufatto Tribuno della città & Capita? no del Conclaue, da Gregorio X. come s'è detto altroue.

C. Pompilio Sauello; sa parimente valoroso nell'arme percioche l'anno 576. dalla creation di Roma, trouandoss nella guerra de Romani contra i popoli d'istiria, nel Consolato di M. Gunio Bruto & di M. Manio Volso, sece grand sime proue, come attesta Liuio nel primo della quinta Deca dicendo. Auto omnes insignis opera suit C. P. smpli. j Equitis Sabello cognomenerat is pede saucius longe plurimos bostes occidit.

Giouanni di Virgilio, poi che ha raccontato che questa famiglia è cattolica, hauendo militato per lo fegno della Chiefa, nomina

Oratio Sauello capo della Tribu Sauella fotto Costantino Magno Imperadore, contra Maßentio Tiranno, & dice d'un

Pompilio, che fii coraggiosissimo soldato, il qual militando sotto Carlo Magno Imperadore contra i nemici di Santa shiesa fu celebre & illustre. &

Martio Sauello: se n'andò con Santa Helena Regina, quando si parti di Roma in Soria, doue dimorato alquanti mess, portò a Roma nel suo ritorno uno insinito numero di reliquie di Santi. Et l'anno 816. viste

Guido Sauello, del qual si leggono bellissime memorie nell'Isola di Corsica, nella quale gli andò in compagnia di molti altri Romani, nel tempo di Tapa Stefano Quarto. En escació i Mori che la teneuano. Fi il medissimo dice che

Gionanni &

Scipione Sauelli, guerrezgiarono foto l'infegne di Gottifredo Buglione nella guerra Sacra contra gli afedeli. Et furono chiariffimi Senatori di Roma (grado fablime in quei tempi, & conceduto anco a i Re per fupremo fauore del popolo Romano)

Luca Sauello, l'anno 1210 del quale si vede ancora la sepoltura in Aracelli, nella cappella antica della casa loro, dedicata a San

Francesco. Et l'anno 1283. fu Senatore

Pandolfo fratello di Papa Honorio Quarto. il quale huomo granifsimo & di feuero giuditio, in tanto ch'era riputato da Romani vn'al-

tro (atone, su di molto valore, quantunque Aroppiato dalle gotte assiramente. Questi acqueto la cista d'Ornicto sollenata in arme da i-Monadaleshi e Filippe (bi, con großa caulleria · Eu etiandio Podesha d'essina dicome attessa il banensi nella sua bistoria, & Gian Selino dicendo. Anno D.1249. Calen. Ianuarij, Potessa Vibis Veteris, Pandulphus de Sabellis de Roma, qui fecit ampliari Palatium Comunis. & fecit sontem Plara maioris. Et sucrunt sacta in Vrbe veteri noua Statuta, & tesormationes Statutorum per vitos sipientes.

Et l'anno 1320 fu Senator più volte

Pacomo Sauello:grande & potente Baron di Roma & finalmente l'anno 1341 fu Senatore

Francesco. Nel cui tempo viße vn'altro

Iacomo: principalissimo fra i Romani. & conginnto con Sciarra Colonna. il quale toltos dalla dinotione del Papa, coronò Lodonico Bauaro Imp. fauorendolo contra il Pontesice. si come anco era auersario nel detto tempo.

Luca Sauello. percioche essendo l'anno 1351. le cose di Roma in riuolta per la confusione del popolo che era oppresso da grandi che essi chiamanano Principi, & Pauttorità che vi hauena il Vicario del Papa che era allora il Vescono d'Ornieto che haucua preso il Campidoglio; facomo predetto scacció il Vicario. Onde il popolo mal contento , adunatofi in Santa Marta Maggiore , & deliberato di creare Gouernatore, eleffero vn Giouanni Cerroni Romano popolare, & buomo di ottima vita . & toltolo con loro lo conduffero in Campidoglio per chiamarni il Configlio, accioche lo confermassero. Doue giunti, Luca gli admeffe dentro, & il Couernatore vi fu confermato. Ma oltraggiato poi da Luca, & poco obbedito dal popolo, volendo effo rifintare il Gonerno, mentre che il popolo era sopra ciò in disparere, Rinaldo Oi sino Senatore in quel tempo, prese l'armi in mano . scaccio Luca & suoi seguati , di Roma . Ma poco dopo tornato & vnitofi con parte de gli Orfini , & co Colonnefi , & affaliti gli Orfini auerfari, il popolo aborrendo questi grandi, eleffe di nuono per Gouernatore & Tribuno quel Cola di Rienzo che diede speranza all'Italia di rimetterla nella sua antica libertà . N. l qual tempo, come attefta Leonardo Aretino Luca fu chiamato da Fioventini per Capitano della parte Gbelfa, grado allora in quella città principale, fecondo gli ordini del gouerno di quella Rep. tranagliofa. Mal'anno 1400.

Rr 4 Paolo

Anni di Tudo Sanello apportò molto splendore alla famiglia . percioche datosse
Christo alla multità fastialmente Capitano Generale del Re di Sicilia , gopoi General dell'armi della Repub. Unititiana fosto il principato di
Nichele Steno Et per la Signoria prese Padoua & Verona, come
tessifica il Sabellico, Pietro Marcello , & altri scrittori i cui meriti
furono tali con questi a Rep. che esendo venuto a morte in Padoua,
glieresse a sua propetua memoria, vona Statua equestre nella Chesa

de Frari, con l'infeascritto epiteffio.

Hie acet atmi p tiens Paulus de litipe. Sabellus Incolumiquo R ma patens gaudetet alumno.

Hiec fibi ad extremum statuebat semina prise. Reddira virtutis, mon hie Scipionibus impat, Non Fab js virtute suit bilogi domisi, Magnus erat via, Matte frox prudensig togatis. Constitis hie Apulia vistratic atmise. Agmina direxit. Caroli sub nomme tegis. Et cum Dux ligarum Gilezz, instissimus heros. Crescit in Itala multa cum laude sub illo, Hie tulit atma, acies sitauit, tetras que sub possible po

Ad Baffanellum, cum iam prope victor baberer, In manibus Parauum, mehorus adauda triumphi Gaudua, pefte fuum eft corpus rapiente vocatus Phębus adotato Christi dum voluit ab ortu

Euganeam belli Ductor castrifque locatis

Lastra ducenta vnum.& centum quater aureus annis Tertiaque Octobris lux infaustrifima fulget.

Seguirono dopo quello, ne tempi più vicini d nostri, allora che Carlo
Ottano Re di Francia discendendo in Italia, duede quasi muona forma alle cose del mondo

Gionanni Sauello , valorofo condottiero, & famofo in quella età nella militia-Conciofia che egli fernì la Rep.Fiorentina, & il Duca di Milano con molta fua lode. Et vific allora

Mariano, che militò nel Regno per i Francesi. Et rilusse anco

Troilo, nella arte bellica Onesti fu condotto da i Lucebefi con 70. huomini d'arme. & foccorfe fu Odd in Prengia contra i Baglioni. Fu poi mandato da Papa Leon Decimo in austo di Maffimiliano Imp. contra la Rep. Unitiana. Et allora che Francesco Maria scaeciato

Table In G

stato dal Papa, del Ducato d'Vrbino, andava ricuperando lo flato, fu mandato da Renzo da Ceri Capitano del Papa, a foccorrere Fano affalito dal Duca , con cento huomini d'arme , & con 600.

Siluis similmente su uobilis. soggetto ne tempi medesimi, & militando per Lodonico Sforza Duca di Milano , si portò egregiamente nelle guerre della Lombardia, bauendo tuttauia a fronte Renzo di Ceri. Il quale essendo in Crema per la Rep. Vinitiana , Silmo le pofe l'affedio con 200 huomini d'arme, con cento celate, o con 1500. fauti. Ma pfairo Renzo all'improvifo dalla terra, & affalito Silnio, lo ropae o fracasso di maniera, che fu costretto a saluarsi con 50. huomini d'arme nella città di Lodi , come attesta il Guicciardino.pose poi l'assedio al castello di Milano done erano i Francesi l'anno 1512. Fiort parimente allora

Antimo feroce c'y brano gionane, il quale con Pompeo Colonna Vescono allora da Rieti, seatendo che Papa Giulio II. Stana per morire per pu'accidente che gli era venuto, entrato in Campidoglio, folle. uò il popolo alla fua anticalibertà. La qual cofa forfe gli foccedena. feil Papacon un perfico datoli dal Medico Podocataro, non pren-

dena di nuono le sue perduteforze. Visse parimente

Giulio perfonaggio illustre nell'armi & di molta riputatione, il quile mort valorofamente nella giornata di Giaradadda, & lafeio di lai, Iacomo honorato Capitano della Rep. Fiorentina, la cui donna Camilla

Farnefe, gli procreò

Giambattista , celebre & chiarifi mo Capitano de tempi no tri , percioche fun questo buomo un bellicofo vigor d'animo, per la quale sufcendo piena di atoria, & presto ozniuno con illastre fama nois meno di virin , che ili palore, riufci chiariffimo fopra gli altri. Con . ciofia che fotto Elemente V I I. trattandofi la guerra contra i Colonnesi, o gli Spagnuoli, si portò egregriamente a Frosolone. Si trono poi con carica di canalli nell'efferetto della Lega a difefa della fua patria contra l'empio Duca di Borbone, allora che affalento il Papa, la mife miferamente a facco. Accommodacofi poco dopo con Carlo V. inuttiffimo Imperadore, colonello di fanterie, fu contra Lotrecco all'affedio di Napoli. onde meritando molto con-Cefare bebbe in dono Antedroco in Abruzzo con mille findi di provisione, & fu crea:o Governator di quella provincia con titolo de Vice Re. Ne meno risplende il suo valore nell'assedio di Fiorenza L'anno 1530. combattuta da Papa Clemente. Al quale essen-63 . . . 3 do foc-

Anni di Christo. do socceduto nel Pontificato Paolo Terzo, di sempre veneranda memoria, fu da lui fatto Capitano della fua guardia : & poi mandato ne romori del Piemonte alla custodia di Parma & di Piacenza. Fu etiandio contra i Luterani in foccorfo dell'Imp. General della Caualleria di S. Chiefa per Paolo predetto. & General per la medesima Chiefa della fanteria per Ferdinando Re de Romani nella guerra di Vngaria contra il Turco. Et finalmente l'anno 1548. venuto a mor te Stefano Colonna da Pelestrina, fu creato Luogotenente Generale dell'armi del Duca di Fiorenza, al cui feruitio essendo , passò all'altra vita l'anno 1551. & fu seppellito con pompa reale nella (biesa di S. Lorenzo in Fiorenza. & restarono di lui, & di Costanza Bentiuoglia sua donna cinque figlinoli cioè

lacomo al presente amplissimo sardinale di S. Chiesa, la cui pietà, & prudenza qual'ella sia , è ben conosciuta da ogni vno , senza ch'io mi diffonda nelle fue lodi . percioche nella Legatione della Marca, & ne gli altri carichi haunti in fernigio della Chiefa di Dio, s'è acquistato nome illustre & bonorato , come quello che nelle cose grani è amator dello bonesto & del donere , offernator della giustitia. fino alla seuerità, facendo ogni sforzo che ne ginditij non s'operi cosa alcuna fe non rettamente , & ripieno di vn mirabil concorfo di virtis s'allarga la strada a quel supremo honore che ha tante volte ba-

uuto la sua famiglia.

Mariano suo fratello Vescono d'V gubbio , essemplare per dottrina es per fantità di costumi : conciosia che ne suoi primi anni applicatosi allo findio delle lettere, vi fece cotal profitto, che meritò lode da i dotti , di dottissimo & singolare . gouernando il gregge commesso alla fua cura , con vigilante & marauigliofa maniera di benignità, & di christiana disciplina, ha corrisposto & tuttania corrisponde con l'opere sue gratissime a tutta quella città, all'antico nome & degnità della sua nobilissima prosapia.

Bernardino fratello del Vescono, Mariscial di Roma, & chiariffimo ba

rone per valore, & per accortezza d'ingegno.

Giouanni, & Federigo, amendue morti in eta gionanile. Et questi tutti si cognominarono del ramo di Palombara. Percioche divisi per lo paßato per le generationi in dinerse stirpi, si appellarono i rami dinerfil' vno dell'altro , per gli Stati ch'efsi possederono togliendo la denominatione dalla principal terra ch'essi teneuano delle loro giurisditioni. Conciosia ch'oltre a Savelli di Palombara, ci sono quei d'Albano, de quali si nomina Lodonico. Quei di Arignano & d'Aspra,

Anni di d'Aspra, capi de quali è Honorio & suo fratello. Quei della Ric-Christo. cia, di cui vine

Camillo caualiero di molta auttorità & riputatione, con suo figlio. Quei di Cantalupo , che sono Hostilio con suo fratello, del quale è fighuolo Troilo, Signori di corte Sauella; & quei di Cretone, nella persona di Giambattifta .

#### Signori Obizi.

Li Obizi, furono grandi & potenti huomini & di ricchezze ne tempi andati. Et congiunti in parentado co primi Principi & con le più illustri case d'Italia. & signoreggiando in Tofcana diuerfi luoghi furono padroni di Luc-

ca. Ma percioche la grandezza & potenza di questa cafa è quafi fmarrita nelle menti de gli buomini fe bene fostentata da Pio Enea che boggi viue, mi è piaccinto nel trattar le cose di questa famiglia, allegar i luoghi ne gli auttori, ne quali si sono tronate le cose da me ragionate in questa materia, accioche procedendo con le scritture in mano , si diafede a quanto ho narrato , & si veda manifestamente la verità. Dico adunque che l'anno 1007. effendo Imperadore Henrico II due fratelli nobilissimi di Borgogna, & forse del singue de Duchi di quel tempo , passarono in Italia con lui con carico di cawalls per dare ainto a Papa Benedetto Ottano molestato & persegui tato da suoi nemici . Di questi l' vno hebbe nome

Frisco, dal quale discese la famiglia del Fiesco in Genoua, si come si tratta nel nostro Secondo libro . percioche nell'Archino di S. Giorgio di Genoua, nel fecondo armaro a man dritta fegnato F, in vn. libro in foglio coperto di cuoio ronano che tratta d'alcune famiglie. si leggono queste parole : ma Latine :

Al tempo d'Arrigo I I. Cefare 7mp. si dice che vennero di Borgogna i nobili Flifchi Conti di Lavagno intorno all'anno 1007. El furono due fratelli amendue foldati & condottieri di gente, de quals ono era chiamato Frisco , dal cui nome deriva la detta famiglia , & l'altro Obizo, dal quale fono difcefi i nobili Obizi di Lucca. Quefto Frisco & c. Et nell'armaro segnato L , in vna bolla del detto Imperadore mandata a Frisco sono queste parole. Il sedel nostro & del facro Romano Imperio , lo Strenuo & nobile Canalie-70 , Frisco cognominato de Frischi , è da noi creato sonte di Laua. gno .

1007

Anni di

gko. Et più di fotto. Et confidandoci non meno in lui, che in Obizo suo fratclio nostro Luogostenente in tutta la Tofcana & la Liguria, per scacciare i Saracini, ordiniamo & lasciamo per nostro Vicario in quella città di predetto Frisco & c. Ora lasciando di fauellar di Frisco & venendo à

Obizofratello di Frisco, dictamo che costui fatto Luogotenente Generale da Henrico II. Imperadore nelle Riuere di Tofena, del Genouesato: dife quei luoghi da Saraciui, i quali scacciati allora della Prossili andauva o sacche ggiando tutte quelle Promincie all'intorno,

con affai potente armata.

Chizo Secondo supote del predetto Obizo. Cossi in all'impresa fatted al Saladino della città di Tiro che gli era stata tota da Christiani, essendi luegotienente di Corrado Marchese di Monservato. Si haundo inteso e trejimo Valacco sunogatemente Si General del Saladino, di statura gigantese momo di simfurate sorze: sprezzando l'esservito nostro, stadana ognimo alla battaglia con bissoro con suberni, non potendo sepportar la costiai sfacciata aroganza, accettata la ssida, Si vennto a duello con lui a canallo, so occise al primo incontro passandos fuori con Lalancia, senza vestar cesti punto ne sectio, ne ossesso de vento poi amorte su seppellito in essenza con contro contro passandos fuori con Lalancia, senza vestar cesti punto ne servicio, ne ossesso para vesta poi amorte su seppellito in essenza con contro se contro passando para raca di Costavinopoli che sensa senza del con lumprese da Terra Santa.

Nino. Eglinella giornata nanale che fi fece nel mar Iicio fra i Christiani & i Saracini, fotto il Generalato di Boemondo Bugitone, ò fecondo altri di Baldonno Cente di Fiandra, che baneva in gonerno ducento galee, sfendo Luogott nente delle galee della (hiela & di quelle di lucca, prefen il confitto due nati, & le condefic con tus-

ic le genti schiane al promontorio detto Acrio .

Nicolò. Questi, mandando Papa Gregorio Novo, soccorso interra-Santa, sus fistes escreta de soldati della Guesta, i quali imbarcati in Ancona & possisti in Leuante, i (Dristiani suvoco vottie dispersi, & egli combaticado virimase morso & su seppellito in Ascalona. Questo lo dicc Giorgio Scheller nella vita de gli superadori Germani. & Anicetto predetto & Vicenzo V sper d'Argentina ne satti di sederigo II.

Luigi, figliuolo di Nino bauendo l'Imperadore Federigo affediato Papa funocenzo Quarto in Sutri città in Campagna di Roma, amdato con großo numero di caualli, lo traße di Sutri, & loconduffe faluo a Ciuità Vecchia, lafeiando sebernico l'imperadore. & di Anni di 'Auindi paßato a Genoua si condusse a Marsilia', done fatto il conci-Christo. Lio, citò s frommunicò, es primò Federago dell'Imperio. La duce il Bibliotecario del Vaticano nel 11. volume delle sue Historie. esil predetto Vicenzo Usper.

Il medesimo Luigi essendo bandito di Lucca, fatto essercito di fuorufciti di Thoftana, & d'altri, intorduffe in Fiorenza la parte Guelfa Ecclesiastica : & ne cacciò la Ghibellina dell'Imperadore. Et creato dalla Republica Capitano della città , fu fatto nobile del corpo loro. Lo scriue Tomaso Lanfredini ne suoi memoriali , posti nella libraria di S. Lorenzo in Fiorenza . Il Bibliotecario nel q.lib. . dell' 1 1. volume de fatti d'Innocenzo I I I I . Hebbe per donna (aserina figliuola di Gian Luigi dal Fiesco, fratello di Papa Innocentio I I I I . il qual Papa volle, per tanti suoi benemeriti, che gli fosse data, per ricongiuguer di nuono il parentado primo che tencuano insieme : per estere vsciti d'vn medesimo ceppo. & ciò fu l'anno 115 1. Et gli dono nel territorio di Auignone la terra di Fregius: & lo fece Caporale & Contestabile di Santa Chiefa . Così dicono i fragmenti delle cose di Toscana & di Lucca nell'Archino del Domo di Pifa. Mandatolo poi in Italia (percioche allora i Pontefici stauano in Francia) gli donò per lui & suoi discendenti, col consenfo de Cardinali , la Rocchetta , terra o castello che si fosse , posto nel territorio di Roma non troppo lontano da Sermonetta. Si legge nel-· la Bolla del detto Papa: fra i Prothocolli Ecclefiaftichi ripofti nella Badia di S. Vittore di Marfilia. Et nell'Archino d'Anignone nelle bistorie di Alberto Crugnacchefe.

Guglielmo fu Podestà di Padona , & bebbe per donna vna figlinola di Gherardo fratello d'Oslasio di Polenta. Lo scrine Pietro Ranignamo nelle bistorie di Casa Polenta riposte nella libraria di Cesena.

Nicolò, fu marito di Agnese figliuola di Mattheo Visconte Signor di Milano, si come si legge nel Protocollo della casa Visconte, messa insieme per Bernardino Corio scrietor della Historia, ma non stapato.

Alamanno, diede per moglie Caterina sua sigliuola, a Gionannì de i Peppoli, della qual nacque Romeo, Girolamo, & Taddeo che sur sono buomini grandi. Lo scriue Fra Leandro Alberti nel Catalogo delle famiglie nobili di Bologna.

Obizo fratello di Luigi fu Capitano della guardia del Papa.

1260 Anfrione figlinolo di Nicolò , & Tomafo figlinolo del predetto Luigi amendus cugini, surono satti asfoluti. Signori di Lucca & mutavono gli statuti, & ordini , & dierono unona sorma al gonera polonta

Anni di Christo.

volontà loro. Et ciò auenne dopo la rotta che hebbero i Fiorentini da Sanesi al fiume dell'Arbia : percioche bauendo i due predetti ; raccolte le reliquie dell'essercito rotto, andati a Lucca, & superati & scacciati i Marchesi Malaspini con la loro fattione, entrarono in Lucca. lo scriue fer Nanni Arrigucci ne suoi memoriali. doue sono queste parole in volgare. Adl 15. Agosto in detto anno il giorno della Madonna, per publico rogito di mano di notaio, la Balia , & il comune di Lucca diede il dominio della città di Lucca a M. Anfrione q. M. Nicolaio , & a M. Thomaso q. M. Luigi, che riformarono gli flatuti , & mifero gli Anziani & tutti gli Officiali a sua volontà, con grandissimo consento del popolo che si trouaun. molto mal menato dalla parte di M. lo Imperadore . Lo scriue anco Bernardino Brunozzi nella fua Historia di Lucca. Et al detto Tomaso per i suoi benemeriti la Republica confacrò vna Statua di bronzo a cauallo. percioche effendo i Malaspini co Ghibellini di Lucca ricorsi al Re Manfreds , che mandò il Conte Guido Nonello suo Generale all'assedio di Lucca , Tomaso con Anfrione, difesero la città con tanto valore, che il Conte Guido, fingendo d'andare ad altre terre della Thoscana se ne parti. Et fotto la ftatua intagliarono queste parole.

Thoma Aloysii fil. patriaque propugnatori S. P. Q. L. P. MCCLXV. La quale statna fu poi disfatta da Castruccio Castracani, come contravo di fattione. Lo scruve il Brunozzi. & Paolo Talenti ne suoi raccolsi latini di Toscana. Et Benedetto Benini nella

vita di Caftruccio.

Fu anco il predetto Anfrione eletto da Papa V rbano 1111. al goserno delle genti da guerra the si baueuano a sare in 'ngbulterrafollenata contra il Re Giouanni, perche baueua satta tributariaquell'ssola alla Chiesa. nella quale Isola, venuto il detto Anfrione' a morte, su seppeltio in vn'arca di marmo nella Chiesa Episcopale di Londra. Lo scriuce il Bibliotecario nel 10. libro dell' 11. volume, & Jacomo Restio nelle sue Historie scritte in Inglese.

Bonsfatiossiglinolo di Tomaso. Cossui buomo eccellente nella militiabauundo fatte dunerse prone del Valor suo, estendo Generale dellegenti di Tologana, nell'atto d'arme che si frece fra Carlo d'Anguè primo Re di Napoli & Corradino di Soensache venne al conquisio di quel Regno, su morte combattendo esso e nemici, dela citt di Lucca gli dirizzo vana statue equestre di bronzo. Cossi si legge ne gli scritti di Giulio Stampalvo, nella libraria di Anni di san Gionanni in Carbonara : & ne i sommentarij di Giouanni Pra-Christo. tenfe.

> Lodouico fratello di Bonifacio: capitano della canalleria del Papa. 🕳 custode della cistà di Roma : morì nella predetta giornata che fu fatta a Tagliacozzo con Corradino . Si trona ne gli feritti di La-

po Ghenzini nella libraria dell' Arcinesconado di Pisa .

1285 Guglielmo fu Podeflà di Padona: nella qual città fece fabricare il Palazzo done si riducenano gli Anziani, che è quello che boggi è quasi congiunto col Palazzo nuono del Podesta, fotto al quale fono le botteghe de gli orefici in capo della piazza del mercato. Fece aneo il ponte di pietra di fan Gionanni, ne cui pilastri si veggono antora l'armi de gli Obizi. Questo si legge nella historia di Padona : er il suo nome è registrato ne gli statuti della predetta città.

1300 Obizo figliuolo di Lodonico: grande & potente in Lucca fu ammazzato da vna congiura . per la qual cofa i cittadini lenati a romore per tanta sceleratezza distrussero i consapenoli, roninarono le case loro , & mandarono in esilio diuerse famiglie per questo misfatto:tale era la riuerenza & l'amore che la città portana alle predette famiglie . Gian Villani , il Biondo , @ altri l'hanno scritto .

Nicolò figliuolo di Lodonico, essendo illustre nell'armi, passato in Francta & riceuuto cortesemente dal Re Filippo Valesio che guerreggia na con gli Inglesi : il Refatta la pace con loro, & rinoltate le forze fue contra Gant , creato Generale in quella impresa il detto Nicolò, to mandò contra la predetta città & al gonerno di quella prouincia di Brabantia. Ma hauendo egli odita la morte di suo fratello, meßo in viaggio per ritornare in Italia, si mort nella città di Lione. Lo scriue l'Abate Gionanni che fu poi Vescono di Marsilia: & Benedetto Sanlei .

1314 Cherardo Dottor & canaliero. Costui huomo di molea prudenza & di roba lunga , fu mandato da Roberto Re di Napoli , del quale egli era maggior Configliero , per nome della sede Apostolica al go. uerno di Ferrara. Et si crede che egli piantaffe in quella città il ceppo della sua famiglia. Lo racconta Vincenzo Marquali ne i fatti de i Re di Napoli riposti nella libraria di San Giouanni in Carbonara.

1310 Roberto Caualiero di Rhodi (che hoggi fono detti di Malsa) commendator di Marfilia, & Capitano di vna galea della religione, fi portò nella giornata che fecero i Christiani con gli infedeli con l'armata loro nel golfo di Rodi , cosi valorosamente , che bauendo a viua. forza

Anni di Christo.

volontà loro. Et ciò auenne dopo la rotta che hebbero i Fiorentini da Sanesi al fiume dell'Arbia. percioche hauendo i due predetti. raccolte le reliquie dell'essercito rotto, andati a Lucca, & superati & scacciati i Marchesi Malaspini con la loro fattione, entrarono in Lucca . lo scriue ser Nanni Arrigucci ne suoi memoriali . doue fono queste parole in volgare. A di 15. Agosto in detto anno il giorno della Madonna , per publico rogito di mano di notaio , la Balia, & il comune di Lucca diede il dominio della città di Lucca a M. Anfrione q. M. Nicolaio , & a M. Thomaso q. M. Luigi, che riformarono gli ftatuti , & mifero gli Anziani & tutti gli Officiali a fua volonia, con grandiffimo contento del popolo che fi trouana. molto mal menato dalla parte di M. lo Imperadore. Lo scriue anco Bernardino Brunozzi nella fua Historia di Lucca . Et . al detto Tomaso per i suoi benemeriti la Republica consacrò vna statua di bronzo a cauallo. percioche effendo i Malaspini co Ghibellini di Lucca ricorfi al Re Manfreds , che mandò il Conte Guido Nonello suo Generale all'assedio di Lucca , Tomaso con Anfrione, difesero la città con tanto valore, che il Conte Guido, fingendo d'andare ad altre terre della Thoscana se ne parti. Et sotto la ftatua intagliarono queste parole.

Thoma Aloyli fil. patrizque propugnatori S. P. Q. L. P. MCCLXV. La quale flatna si poi dissatta da Castruccio Castracani, come contrarso di fattione. Lo scruve il Brunozzi. & Paolo Talenti ne suoi raccolti statini di Toscana. Et Benedetto Benini nella

vita di Caftruccio.

Fu anco il predetto Anfrione eletto da Papa V rbano 1111. al gooserno delle genti da guerra che si baseuano a sare in simpliiterra, oscileutate contra il R. Giovanni, perche baseua satta tributariaquell'sfola alla Chiesa. nella quale isola, venuto il detto Anfrione a morte, su seppelito in vui arca di marmo nella Chiesa Episcopale di Londra. Lo scriue il Bibliotecario nel 10. libro dell' 11. volume, & facomo Resto nelle sue Historie scritte in suelese.

Bonifatio fgluodo di Tomafo. Coflui buomo eccellente nella militia. baundo fatte dinerfe prone del valor fuo, estendo Generale delle genti di Thoscana, nel fatto d'arme che si sece se carlo d'Anguè primo Re di Napoli & Corradino di Soenia che venne al conqui. No di quel Regno, si monto combattendo esso o in comici. d'ila cieta di Lucca gli dirizzò vna statua equestre di bronzo. Cossi si legge ne gli scritti di Siulio. Stampalio, nella libraria di fan

Anni di fan Gionanni in Carbonara : & ne i fommentarij di Gionanni Pra-Christo. tense.

> Lodonico fratello di Bonifacio: capitano della canalleria del Papa, es custode della città di Roma: morì nella predetta giornata che fu fatta a Tagliacozzo con Corradino - Si trona ne gli feritti di La-

po Ghenzini nella libraria dell'Arcinesconado di Pisa.

1285 Englielmo fu Podefià di Padona: nella qual città fece fabricare il Palazzo done fi riduceuano gli Anziani, che è quello che boggi è quafi congiunto col Palazzo nuono del Podefià, fotto al quale fono lebotteghe de gli orefici in capo della piazza del mercato. Pece aitro il penie di pietrà di fan Gionanni, ne cui pilafti fi reggono ancoral'armi de gli Obizi. Questo fi legge nella biforia di Padona: Er il fuo nome è registato ne gli statui della predetta città.

1300 Obizó figliuolo di Lodonico: grande & potente in Lucca fu ammazzato da vna conquira: per la qual (osí a icitadini leuati a romore per tana fecler ategra disfruftero iconfepenoli; oxinarono le cafe lovo, & mandarono in efilio dinerfe famiglue per questo misfattottale era la rinerenzá & l'amore che la città portana alle predette famiglie: Gian Utilani, il Biondo, & altri l'hanno feritto.

Nicolò figliuolo di Lodonico, estendo illustre nell'armi, passato in Francia & riccuuto cortesemente dal Re Filippo l'alesto che guerreggia na con gli ingesse il Restata la pace con lovo, & riuolata ce sorze sue contra Gant, creato Generale in quella impresa il detto Nicolò, lo mando contra la predetta città & al gouerno di quella prouncia di Brabantia. Ma hauendo egli vidita la morre di spo fratello, messo in viaggio per vitornare in stalia, si morì nella città di Liome. Lo serius e «Date Giouanni che su poi Vescono di Massatia: di & Benedetto Sanlei.

1314 Cherardo Dottor & canaliero. (ostui huomo di molta prudenza-& di roba lunga , fu mandato da Roberto Re di Napoli, del quale egli era maggior (onfigliero, per nome della sede 4 postolica al gouerno di Ferrara. Et si crede che egli piantasse in quella città il ceppo della sua famiglia. Lo racconta Vincenzo Marquali me i fatti de i Re di Napoli riposti nella libraria di San Giouanni in Carbonara.

1310 Roberto Caualiero di Rhodi (che hoggi fono detti di Malta) commendator di Marfilia, & Capitano di vna galea della religione, si portò nella giornata che fecero i Christina en gli infendi con l'annata loro nel golfo di Rodi, così valorosamente, che hamendo a viuaforza

Anni di forza presa vna galea nemica , vi restò morto con l'armi in mano .

Chtisto. Si contiene ne gli Annali della Militia di Rhodi , & Pietro Toraldo ne saucella nell'origine delle guerre della sua religione.

1330 Alamanno figliuolo di Thomaso: buomo di grande animo & benemerito della Rep. Fiorentina fu lungo tempo Generale dell'armi loro. Egli aßediò lung amente monte Catini, fotto il quale i Fiorentini ricenerono pna gravissima rosta da Castruccio Castracani: & bauen dolo preso con lode non punto minore di quella che bauesse Giulio Cefare in Francia nell'affedio di Aleffia (cost dice Gian Villani) fi voltò la città di Lucca. Ma venuto in sospetto a Fiorentini, chenon volesse come troppo indulgente alla patria, espugnarla, fecero n'altro in suo luogo: non hauendo egli potuto fuggir l'altrui inuidia. Diede ancola città di Parma (hauendo a ciò disposto gli animi de cittadini) al Marchese di Ferrara, percioche hauendola Azzo di Correggio tolta a Giberto suo fratello: & non gli bastando poi l'animo di mantenerla , & vendutala al detto Marchese per fessanta mila ducati, il popolo che non volena accestare il Marchefe, addolcito da Alamanno che ne baueua il gouerno, si contentò alla fine di quanto egli volle. Ma innanzi auenne che non volendo i Signori di Mantona , di Milano , & di Verona che Parma foffe fotto la casa d'Este, fatto grosso esercito, si mossero a danni di Rheggio, di Mantona , & di Parma fotto il Generalato del Gonzaga Marchefe di Mantona, & venuti al fatto d'arme fra Modona & Rheggio con Alamanno Podefta di Parma , il quale non fi fmarrende. punto 10.4

On aby Cla

0:61

punto er andato ad affrontarli, combattutofi lungamente dall'una parte & dall'altra, alla fine la vittoria rimafe dalla parte d'Alamanno con morte di più di mille & con presura di molti nemici . Lo ferine Giouanni Giliolo da Parma, Gafparo Sardo, Giambattifta Pi-

gna Ferrarefe, il Corio, il Villani & altri . 1354 Giouanni figliuolo d'Alamanno gran foldato & huomo di guerra : fece diverfe imprese bonorate. Fu Generale di Francesco da Carra-Pa Signor di Padona. Fu più volte Generale della Republica Fioventina : & fu il primo che per loro conquistaffe la città d'Arez-70 in Thoscana. Fece giornata co i Tedeschi due volte. Fu richiamato in Lucca, doue difefe cofi valorofamente la fua libertà, che il publico gli assegnò provisione honorata & morissi in Ferrara . Gian Villani .

1360 Thomaso figliuolo di Filippo . Costui non pur fu il maggiore huomo della cafa, ma il maggior Capitano de tempi suoi . Egli liberò Lucca dalla tirannide di dinerfi Signori di Lombardia, col braccio di Carlo Quarto Imperadore & poi di Gionanni Re di Boemia suo figlinolo. Generale sotto Urbano Quinto, per la Chiesa, venuto a giornata con Giouanni Acuto Inglese Capitano principalissimo di quei tempi, & che allora militana per l'Imperadore & per i Visconti, nel piano di Arezzo: lo roppe, er fece prigione. Et dopo haner egli con vittoria cosi notabile, per la quale respirò in Italia la degnità Ecclesiastica, & molti Principi & tiranni ritornarono all'obedienza del Papa, acquistato nome di fedelissimo & valoroso : in cambio d'effer premiato, fu dal Papa che s'era accostate all'Acuto, er lo bauena liberato, rimoffo dal grado suo, nel quale fu messo il detto Acuto . perche sdegnato grauemente, passato in Inghilterra. accolto dal Reche guerreggiana con Danid Re di Scotia, non folamente gli fu di grande aiuto col consiglio, ma in vna giornata operò sì fattamente, che lo Scozzese rimase prigione, & il Re confessò per il valore di Tomafo il quale egli creò Caualiero della Garthiera, grado solamente dato a ventisei persone, ma tutti Principi di sangue & di flate, & forfe non mai più conferito in persona ftaliana fuor che in Hercole primo Duca di Ferrara, o in Emanuello al presente Duca di Saucia. Lo scriue Polidoro Virgilio , Paolo Emilio , Michel Bruto & altri. Passato poi in Auignone fu creato da Papa Gregorio Vndecimo, General delle genti di Santa Chiefa in Italia. Fu anco General de Signori della Scala contra Gian Galeazzo Duca di Milano. Alla fine ridotto in Ferrara preso al Marchese Alberto.

....

Anni di berto, fatto suo (onsigliero principale, su da lui lasciato tutore, & Christo.

Christo. gouernatore del Marches Nicolò. Es fermato il ceppo in quella città, della qual su fatto nobile & di Fiorenza parimente, diede la discendenza a Pio Enea. Lo scrine Giambattista Pigna, il Sardo, & altri.

1382. Nino figliuolo di Tomafo il minore: venuto in fospetto de Lucchess per la sua troppa potenza: si mandato in essito, ma egli mon tenendo punto conto dell'ingratitudine della patria sua toteune a pregbiere di Papa Boujfatio Nono dall'imperadore Uncilao, ch'egli andò atrouare in Boemia che ella fosse liberata, ch'in ciò spese la sua propria facultà. Si legge in Gioseppe Cinitale, ch' nel Giornale di lacomo Arrigueci.

1390 Lodonico figliuolo d'Alamanno: di nome illustre nella militia, estendo flato Cenerale de Fiorenzini, & per loro operato duers fatti egregij & degni di memoria, merizò da loro la flatua equestre, nellaciviesa della Nunitata, nella quale si vede sino a di nostri.

1394 Gionami figliuolo di Nino II. mandato in estito da Lucchess, militò come Generale per i Fiorentini, ma non opicudo sopportar d'estrefuorustito: non gli insigendo! ester rimesso per amore, tensò duc.
volte l'impresa per sorza, ma ribustato, ritornatoui vin altra volta
fin preso, de riscattatos con dieci mila ducati, prese per sorza. Moviano castello attre volte posseduto dalla sua famiglia, done sattosi
sorte, alla sine non potendo resistere, se ne vici, de i Lucchessi to spianarono sino in terra.

1395 Anfrione Secondo figliuolo di Gionanni, Generale del Marchefe.
Nicola da Efle, venuto a Lugo, inganuato dal Conte Gionanni da Cu
mio, percioche la guerra fi facena con Azzo che volena feacciar Ni
cola, rellato perdente fu fatto prizione.

Antonio fratello d'Anfrione, messo dal Marchese in luogo d'Anfrione, rifatto l'essertito, er ritornato fra Lugo er Bagnacawallo a nuoua zussa contra Azzo, non solamente lo vinse, ma lo prese, er sig poi consnato in Candia. Casparo Sardo er Giambattissa Pigna -!

1569 Nitolò fratello d'Antonio, Genérale del Marchefe Nitola contra i fingditti finoi che gli s'erano ribellati, cacció di Modona il Conte Carlo da Foglano. Ricuperò derge, Cafalgrande, Dimazzano, Saluagerra & molte altre fortezze tennse da nemici. Fece due volte giormata con Olvobon Tergo signor di Parma, & lo roppe due volte, Cli confernò parimente molte terre dista de To. «Andato pod Marchefe a visitar Terra Santa, su fatto, prima Caualiero dului,

Anni di & poi da Carlo V I. Re di Francia , essendo andato in quelle parti Christo. col detto Marchese a visitar Sant Antonio di Vienna.

Iacomo Vescono d'Adria, vacando il Pontificato di Roma per lo seisma di Gregorio XII. & di Benedetto XIII. & trattandos nel Concilio Seperade di Golanta, dono erano i Cardinali con Sigifmondo Imperadore queste difficulta, su creato dal predetto Concilios per le notabilissime & famose qualità sue vercinescono di Pissa, se come ne gli atti di quell'artenescondo si legge.

Lodonico figlinolo di Gionanni.

Pirro figliuolo di Lodonico.

Roberto, figlinolo di Tomafo I.

Antonio figliuolo di Roberto: prende per donna Negra de Negri nobilifisima gentildonna Padouana: & ferma la famiglia nella città di Padoua.

Girolamo figlinolo di Antonio ha per moglie Laura Martinenga figlinola di vna forella di Bartolomeo Coglione Generale della Republica

Vinitiana.

Casparo Caualiere sigliuolo di Girolamo, su marsto di Beatrice Piadoma di nobilisimo meggno, & di spirito pieno di grandezza, la quale per le seccesse virtà su lodata & celebrata da gli scristori de nostri tempi.

Pio Enea figlinolo di Gasparo & di Beatrice, solo maschio di questiva prospia er micro possessi estituta e la colità di Toscara, del Pervares, & di Padona de gli Obizi, cadute in lui per mancamento etaltri maschi, viuc al presente. Huomoeccellente nell'armi: magnanimo, & splendido Signore: il quale rappresentando la memoria della grandezza de suoi passitati in dinerse attioni sue, oltre adiures elatte cossessi estatoglia su fabricato vicino alla Battaglia ful Padonama, va palazzo veramente reale, chiamato il Cataio, doue sono disfinsamente descritti gli buomini della sua antica prospesa. Et essenti elemente descritti gli buomini della sua antica prospesia mis sono, creato Colletta el de utto il suoi sue suoi estato elemente del controle di tutto il sono, creato Collettarde Generale di tutto il sono, creato Collettarde Controle di tutto il sono, creato Collettarde Controle di tutto il sono. Hatto ella per moglie van siglinola del Conte Fortunato Martinengo che su fratello del Contro Giorgio. & forella del Controlettica come nella casa Martinenzo si è detto.

#### Signori Sauorgnani.



A famiglia Sauorgnana , venne anticamente nella Patria del Friols di Germania. nella quale essende del ssata signora altre volte della Carinthia, con titolo di Duchi , come attestano diuerse seritture antiche , che sson appresso Sigssmondo Barone in Herbestein personaggio

di molta portata, fu detta Ciprioner, fino a quel tempo ch'ella acquistò il Castello di Sauorgnano, dal cui nome fu formata la casa de Sauorgnani . Volfango Latio , nel libro suo delle Trasmigrationi di dinerfi popoli, ferinendo de Burg rauj di Luenez & Lueg dice queste parole. Chunradus Hugonis filius, genuit secundum Hugonem, Fridericum, Chunradum Secundum, Henricum, & Acatium, & tres filias videlicet. Richniezam , Elifabetam , & Agnetem Seueriano Foroiuliensi Ciprianorum profapiæ locatam &cc. Dal qual Seneriano vogliono alcuni che discendesse la cafa de Sauorgnani in Italia. Ora essendo di questa stirpe osciti di tem. po in tempo dinersi buomini , & in buon numero, valorosi cosi nell'armi , come anco nelle cose di stato, degni di memoria per le qualitaloro, furono sempre di nome, di seguito, & di molso potere in quella Provincia percioche amati, abbracciati, & fauoriti da quei popoli, tennero fra tutti gli altri, luogo bonorato- onde si può ragioneuolmente eredere, che dalla venuta loro di Germania fino all'anno 1235. vi foße buon numero di perfonaggi con gradi importansi & condecenti allo flato loro. Ma percioche il tempo ch'interrompe er dinora ogni cofa mortale , non ha lasciato passare all'età nofra molte delle loro attioni fino al predetto anno, però ragioneremo di loro quel santo che si è tronato in scritture autentiche & approuate in questa materia . Visse adunque l'anno

1235 Ridolfo Ciprioner, sotto il eognome vecchio della famiglia. ne temps del quale può essere agenolmente, che si mutasse la denominatione della casa per la cagione del Castello di Sauorgnano, si come s'è detto.

di fopra. Di costui nacque

1219 Alberto, che fu Vicedomino della Tatria: laquale era postedutain quei tempi da i Tatriarchi d'Aquilea, potenti non folamente, per lo fiprituale, ma per lo temporale ancora, per le adherence ch'essi baueuano co Principi d'Alemagna, da quali, per interesse delle

#### - Illustri d'Italia. C 323

delle cofe d'Italia, erano di continono fauoriti, aiutati, & efaltati. Anni di Dopo la persona del qual Patriarca, tenena il primo luogo nella Christo. maggioranza il Vicedomina, cioè Luogotenente di quello Stato Alberto adunque bonorato della predetta degnità, fu alla fine creato Vescono di Ceneda . En por di quests .

Ottufio, Or

1260 Federigo , bitomo faulo & ripueato per molte fue parti nobili , ilquale fece acquifto dodluerfe giurifdicioni . @ fu investico di quella Corce vecchia di Vdine, done habitano al prefente i Luogotenenti della Signoria di Venetta, che fono di mano in mano mandati al gouerno del La Patria . per cagione della qual Corte furono chiamati comunemente per vn pezzo, da Udine, che cosi era anco detto

1290 Costantino figlinolo di Federigo , il quale essendo huomo egregio , & divalore, fu creato dal patriarca Raimondo dalla Torre, Canaliero, grado allora Stimato affai, & donato à perfone di nobiliff. fangue.

- 1320 Hettore figlinolodi Coftantino, anco egli canaliero : fauorito & amato da Cassone dalla Torre patriarca : fu soccorso da lui nelle differenze ch'esso haueua con Sperantio & Vintilino amendue fratelli:, potenti & di gran seguito : & competitori di Hettore , col qualco venuti all'arme, Hettore foprastando con la fua parte a nemici . ne riportò honorata vittoria. Fece anco acquifto del caftello d'Arijs. Hebbe per donna Margherita Zacco , nata in Padona di nobeliffima & antica famiglia , della quale hauendo haunto vn Giowanni & vn Guerniero , fece anco due femine , cioè Sofia maritata a Corrado Raifimbergo , & Caterina donna di Galuano de Signori di Maniago.
- 1328 Federigo Secondo, fratello di Hettore, Canaliero, dopo molte attioni di momento fatte, infieme con Hettore fuo fratello, a benefitio della patria , efendo vitimamente venuto l'efercito dell'Imperadore a Cadoro fosto il Generalato d'Engelmaro Signor Tedesco: fatta giornata con lui , lo roppe & scacciò del Frioli con molta gloria . Dopo la qual rotta (inidale con le castella all'intorno : fi fottomife alla obedienza del patriarcato. Allargo anco lo stato de suoi maggiori con l'acquifto delle castella, & delle giurisditioni d'Osopo, di Predeman , di Cufignano, di Terenzano, di Codroipo & d'altri dinerfi luoghi à Sacile . Alla fine paßato a miglior vita , lasciò buon numero di figlinoli, de quali vn fu
- 1350 Francesco, canaliero, dat quale la casa sua su ornata di nuoni titoli & degnisa. pere oche oltre ch'egli valena nell'armi, nell'eloquenza, Ss 3 er nel

Anni di Christo.

& nel configlio : fu Signor di fette caftella , che er eno Sauorgnano , Flagogna, Pinzano, Ofopo, Sedigliano, Arijs, & Buia. & mantenendo nel Frioli , il luogo de suoi maggiori , fu Vicedomino d'essas Patria , & Marchefe d'Iftria . Costui diede ogni aiuto & fanore , in ogni occasione, alla Republica Vinitiana, la quale hauendo in lui gran confidenza : fi ferui dell'opera fua , cofi per le guerre fatte da lei nella Dalmatia col Re d'Vngaria, come anco in qualunque altra cofa , honorandolo molto. Et Carlo Quarto Imperadore , trouandosi in Roma, lo creò Conte & Caualiero l'anno 1362. Costrinfe la terra di Venzone a rinuntiare al giuramento prestato da lei a Duchi d'Austria, & a Principi di Carrara, & a Con:i di Goritia. & la riduße a dinotione della Chiefa come si legge nello stromento di detta rinuncia nel tempo di Lodonico dalla Torre Patriarca. Il quale venuto a morte, Francesco per lo grado ch'egli teneua, affaliti con groffo efercito i Signori della pronincia ribellatifi dalla sede Patriarcale, & venuto con loro a fatto d'arme a Fagagna. gli vinfe & riduße all'antico obsequio l'anno 1366. onde l'anno sequente Marquardo focceffore di Lodonico, gli diede l'auttorità infrascritte , tratte da vno stromento celebrato dal detto Marquardo che dice a questo modo . Et hauendo noi meriteuolmente una particolar confidenza nelle virtuose attioni & costanza di vna pronta fedeltà del nobil Caualiero Francesco di Sauorgnano fedel nostro carissimo, noi habbiamo fatto elettione del sudetto Francesco, al reggimento & gouerno nostro, & di tutta la patria nostra d'Aquilea. & lo habbiamo spetialmente deputato & fatto : & col tenor delle presenti facciamo & poniamo nostro Luogorenente & Vicedomino Generale di poter reggere, comandare, & gouernare il general parlamento della patria, & di conuocar, & adunare vna & più volte il configlio del parlamento, & di narrare & proponer quelle cole che riguardano il stato nostro & della Chiesa & patria nostra, potendo condannare, assoluere & punire &cc. Di maniera che essendo per tutta Italia stimato per huomo principalissimo in quello stato, la Republica Fiorentina, ringratiandolo con lettere publiche del buon portamento suo fatto a quei Fiorentini che effendo efuli per le parti Ghelfe & Ghibelline s'erano ridotti con le famiglie loro nel Frioli , l'anno 1378. gli scriue quefle parole. Preghiamo nostro Signor Dio, che degnamente riconosca i meriti vostri. perche noi , se si ha risguardo al valore

valore & alle ottime vostre operationi, non siamo atti a ricompensarui. Tuttauia & con parole & con satti noi offeriamo il nostro comune pronto ad ogni piacet vostro &c.

Federigo I I I. figliuolo di Francesco non meno haunto in pregio dalla Republica Vinitiana, che il padre, s'adoperò sempre per lei. conciosia che l'anno 1381. effendosi il Red V ngaria confederato co Ge. nouesi , col Principe di Carrara , & con la Patria del Frioli , contra la Signoria, & dopo molti accidenti di guerra venuti finalmense a gli accordi a richusta d'Amadeo Principe di Sanoia, alquale la Lega mandò ambasciadori a Turino , Federigo che fu l'ono di loro per la Patria, gionò in tutti quei maneggi delle capitolationi al Senato, con riguardo tuttania dello bonore & dell'otile di quel dominio . Et l'anno medesimo ; bauendo il Carrarese occupato dinerse castella nella patria , con consenso del Patriarca Alanson , che hauena intelligenza col Re d'Vngaria, onde la Republica potena accorgersi quanto fosse poco a proposito suo, che il Carrara, mettesfe piedi in quella provincia : confiderato il feguito , l'auttorità , & l'unione di Federigo con la città di Udine , la qualee capo della patria , & che egli solo potena interrompere ogni disegno dell'auerfario, mandò a Grado tre principalissimi suoi gentilbuomini, i quali con Federigo & dependenti infieme , conchiusero amicitia de lega , per confernatione della liberta, & per la franchigia della Chiefa d'Aquilea , & della patria, con capitoli cofi fanorenoli alle cofe de Vinitiani, che cazionarono odio acerbissimo nel Carrara contra Federigo auttor di quella lega . percioche, oltre che per la detta capitolatione il Carrara era costretto a restituir le caftella, era neceffario che rinuntiaffe alle inuestiture & a feudi ottenuti dal Patriarca. Federigo adunque mandati Oratori a. Genoua a Papa Vrbano Sefto a dolerfi che il Patriarca alienaua. & diftrabena le caftella & le terre del Patriarcato , & rompena le franchigie & libertà della patria, la cosa si ridusse a questo sermine , che il Papa fatto andare in Frioli un suo Commesariobifoenò dopo molte dispute, che il Carrarese, non solamente si levase dal suo pensiero, ma che desse anco in dietro le predette castelal la. onde per questa , & per molte altre dimostrationi fartem dalui, & prima & poi a grandezza della Republica, fu craures con tutti i fuoi difcendenti gentilbuomo Vinitiano l'anno 1385. fall nore folamente fatto a Principi & a perfonaggi grandi & illustris Ma poi che il Patriarca Alanfon , venne a morte, gli foccesse Gio-

Anni di Chuilo.

uanni fratello del Duca di Moravia, & germano de i Re de Romand & de Vagaria, el quale essendo mortal nemico del nome Vinitiano, telfe percio in tanto odro Federigo (la cui potenza gli era fospetta) che finalmente fe lo leno dinanzi tirannicamente . percioche men- : tre Federigo vna mattina valua la meffa in vna fua cappella, & entrati in effa alla sproneduta, certi de più stretti dicasa d'esso Pas triarca, insieme con altri complici loro tutti armati: & hauendo finto di voler varlar con Federigo: tratte fuori le spade, fu da loro affalite, & effeado effo fenza arme alcuna, crudelmente ammazzato: con tanto dispeacer del popolo, che tolte l'armi in mano, en corfi al palazzo, occifero dinerfi fuoi adberenti & ministri , piangendo il difenfore della patria del Frioli, il liberatore della Chiefa & Aquilea , & l'Auttore de V dine , che tali erano i titoli che gli dana l' vniuer fir à nelle scritrure et à voce della qual morte la Signo rial'anno 1389 fe ne dolfe per lettere con la comunità di V dine, de con la moglie di Federigo, la qual fu Orfina da Este figlinola del Marchefe di Ferrara : della quale hebbe Nicolo, Triftano, & Francefco marito di Agnesina, che su sorella di Nicolò Atarcello, Principe di Venetia.

1400 Tristano Canaliero figlinolo di Federigo Terzo, notabile huomo di quefla profapia,efendo di età di 16. anni, & vedendo che il Patriarca Giouanni, persona per fatti crudele, feroce, pericolofa & perciò cognominato Faraone, procurana infidiofamente, oltre il tenergli occupato il castello di Sauorgnano, di farlo morire, dispostiffimo della vita er dell'animo, aiutato anco dal giusto dolore ch'egli banena del perduto suo padre, occise il Patriarca; onde con tutto che fosfe fcommunicato, pofto in efilio ; nel quale flette per lo fpatio di qui anni , confiscati i suoi beni, rouinati i suoi castelli , taglieggiato su la vita, & offeso ne suoi partigiani, ottataquattro de quali furono mor ti per amor fuo , non volle perciò restar di non seguir gli auspicii del nome Vinitiano, per l'odio del quale era perito suo padre : anzi rifoluto di profeguir con tutto l'affetto quegli offici che haueuano cominciato i suoi maggiori per la Republica , non curando altro che la sua gratia, ne fece diuerse dimostrationi, fra le quali fu di momento, quando l'anno 1412. promise in pna capitolatione d'esser. nemico aperto del Re d'Vngaria, con queste parole.

Prometto massimamente & nominatamente d'esser nemico, publico del Signor Gismondo Re d'Vngaria, del Regno, & corona d'Vngaria, & de suoi collegati, adherenti, compliAnni di Chulto. ci & fulditifui, hora & agai valta che per l'auenire etl. Signot Re d'Vagaria, o il Regno & corona d'Vagaria, offen def-

fero, o voleilero offendere il detto Ducal Dominio &:. La qual cofa offernò fedelmente, percioche effendoft il Re impatromito di Uline, non pure impedi con le castella il predetto Re, ms tranagliò affai quella cutà, affaltando, fcorrendo, predanto il paefe. & tenendo occulei trattati , per le quali operationi piene di con-Ranza & di fede, ben voluto, efaltato, & fommamente aintato dal ta Republica, la quale (hauendolo Papa Bonifatio Nono assolto dal predetto homicidio, & gli Imperadori Sigismondo & Alberto,reflituito al suo primo honore ) gli diede oltre a grosse provisioni , fauore a ricuperar le fue castella. Manella querra che fu moffa dal disto Re, fi fece conofcer per buomo d'animo molto ardito . perche hauendo quel Re deliberato di rimettere in cafa i Carrarefi & gli Scaligeri, & mandato nella Patria Pippo fuo Generale, Triftano , ritiratofi alle fue caftella ottimamente munite, fece sì con le repentine & frequenti eruptioni & incorfioni da predetti fuoi luoghi, che Pippo , il qual volena procedere all'impresa di Padona : posto con le fue genti in tranaglio, fu coftretto a divider l'effercito & lasciare in V dine conveniente presidio per d fenderlo da Tristano, per la qual divisione , indebolito l'essercito suo , & non potend > passar più oltre il Conigliano, se ne tornò fin ilmente in Vnzaria con poco frutto, & con tanto sdegno del Re, che havendo proposto di venire in persona : f:rmò nell'animo di eradicar del tutto la famiglia Saworgnana. Difcefo adunque il Re potentiffimo, & rifoluto innanzi che antaffe a Padona , di non fi Lafciare a dietro cofi infesto nemico: fermatosi col campo a Sauorgnano, lo prese & distruße, & fatto il medesimo a Buia, a Flagogna, & ad altre castella, pose all'oltimo l'affedio ad Ariis, doue era Tristano. il quale vedendofi circondato da tante forze volte contra alla perfona fua, stabili coraggiosamente, di difendersi & ripararsi . La qual cosa gli soccesfe con felicità , percioche il Re procedendo con ostinata durezza all'oppugnatione del caftello, non folamente confumò cinque mesi interno à gli altri luoghi di Tristano, ma perduti quaranta giorni fenza alcun profitto, ne gli affalti dati ad Arijs, fracco & fatio, parte per la fua vana fatica , & parte indotto da Papa Giouanni X X 1 1 1. fi conduße co V mitiani à pna tregua di cinque anni. nella quale Tristano come adherente loro, fu posto in luogo honorato, nel quarto capitolo con queste parole.

Anni di Christo. Che nella predetta tregua & sospension solamente, come è di foptascritto, per la parte nostra si comprendano & s'includano il Reuerendo Lodouico eletto Patriarca, & la Chiesa d'Aquilea, & tutta la patria del Frioli. Li Magnifici Henrico & Mainardo Conti di Goritia & di Tirolo Federigo Conte di Ottemburgh, & Gian Francesco, Vicario Generale del Hosero, & del sacro Imperio, di Mantoua, & il nobile Roberto di Vualder. Ma per la parte del prefato Doge, dominio, & comun di Venetia, si comprendono & concludono i Magnisici Nicolò Marchefe d'Efte, Carlo, Pandolfo, & Malatefti fratelli, Opizo di Polenia di Rauenna, & Triftano di Sauorgnano, & il fratello Artico &c. & più oltre nell'ottano si legge. Dichiarato, & attento che se il prefato Tristano commettelle alenna cola contra la presente tregua, o mouesse, o facesse muouere ad alcuno de soprascritti inclusi, guerra, o molestia direttamente, o indirettamente, publicamente, o di nascosto, che in quel fatto egli s'intenda subito escluso & totalmente posto fuori della prefente tregua &c.

La qual capitolatione & tregua, oltre che dimostra quanto Tristano fose rispettato, stimato, & ad on certo modo temuto da Sigismondo, si come su anco da Duchi d'Austria, per questo capitolo

the fi legge in vna conventione fattafra loro, che dice.

Atem che gli suderti Signori Tristano & Francesco fratelli noa debbino accettare alcun Patriarca, qual non sia grato à detti Signori Duchi, ne prestare ad esco bodienza alcuna, ma restar nella diuotione de Signori Duchi secondo gli natrati modi sino alla venuta del nuouo Patriarca, qual sia grato alli Signori Duchi: Et per lo contrario detti Signori Duchi non debbano accet tate alcun Patriarca qual non sia in gratia del Signor Tristano &cc.

Eu gran cagione, per la difeja del fuo caftello, di gran commodo alla Republica, percioche in quello fiatio di tempo, ella fermò di piedo. In Padona, in Vicenza, in Trevilo & Verona, poco prima venute alla fua dinotione. Fu fua donna Tarfia della Scala, forella legittima di Antonio Signor di Verona & di Vicenza. & laficio lacomo fuglio, deteo finbellimo, listence, Pagano, Francefco, Vicolò, Federigo, V rbano, Giovanna che fu donna di Carlo dalla Torre, & Jabetta maritata a Gian Francefco Trifino, d'antica & nobilo profapa in Vicenza.

Nicolà .

Anni di Nicolò Igliuolo d'V bano, bauendo il Petriare Lodonico Tech con-Chrillo. dotto in quella patria buon numero di Vingari, & prefu la Chiufa &-Manzano per intelligenza, lo feaccio valorofamente. Nata pofeia la guerra fra Mattibia Coruino Re d'Ingaria, & Tederigo Terzo Imperadore, corfo il Band Ungaria con fiete mula cavalla A Profech contrattato in Pordonone, done era andato d fuo nome Gimeuro fino Capitano con 1200 caualli & con 700 fanti, Nicolò con anima imitto faluò il luogo con tre mila bonomia del pagle. Hebbe per don-

na Iacoma delle Contesse di Porcia, & procreò Francesco, Antonio, Hieronimo, Vrbano, &

Giouanni marito d'Isabetta, delle Contesse di Collalto, & fece Laura conforte del Conte Hieronimo Brembato, Francesco, &

Bernardino, che di Cecilia Mocenigo nobilissima gentildonna Uinitiana creò Leonardo, es-

Vrbano Signori di Pinzano . Et del qual Francesco nacque

Giouanni , & Nicolo , l' vno padre di Francesco & di Federigo , & l'-

altro di Gian Francesco , & di Gian Carlo gemelli .

Pagano figlundo di Trillano, vufie lungamente nella corte di Spagna, & fu fia conforte Maddalena delle Signore di Zucco, della quale bebbe facomo, Trillano, Trotano, be fu conforte di Maddalena delle Signore di Coloredo, Hieronimo, Antonia maritata al Conte Dauid Brembato, & Tala mogle del Febo dalla Torte.

lacomo figliuclo di Pagano, chiaro nella militia, condottiero di buomini d'arme, prima contra Carlo Ottauo Re di Francia al fiume del Taro, et contra Lodoucto Duodecimo a Rouara, et poi alla guerra di Pifa per la Signoria di Venetia, fis cagione di quella famofa vittoria che fibebbe nel fatto d'arme co l'iorentini a S. Regolo l'armo 1494 del cui valore l'omafo Zeno Pronditor del campo in quelle parti, ne fece con le fuelettere al Dominio, bonorata fede, et eflimonianza. Della qual fattione facendo memoria il Bembo nel quarto libro della fua tifloria, dice à quetto modo.

M. Iacopo Sauorgnano condottiero d'vna compagnia di caualli della Republica, giouane ardito, pattendofi dal campo o fuoi cento caualli, & quattrocento Greci, fe n'andò verío Piombino a far preda. Fatte molte miglia, peruenne ad vn caffello, nel quale lo allume tratto delle fosse ini vicine si lauoraua. Quini posti in suga quelli del detto cassello chevicini cano per cacciarendo, & gli edifici che inionno alle potte erano, atsi, & in altre parti la incursione siuolgendo,

Anni di Chrifto & due di già in ella confumati hauendo, mentre egli con gran preda di pecore & d'armenti si ritomana, i nemici di ciò auedutifi, con tutte le lor genti à questi lunghi doue pensauano. che egli tornar doucife, n'andareno . D'altra parte il Proueditor Zeno dubitando per la lunga dimera del Sauorgnano ,non gli inimici hauendo ciò intelo l'affaliffero, si mile a girliincontro con tutto il resto dell'esfercito, hauendogli mandato: innanzi vo trombetta che del suo venire l'aufasse 1 nemici: abbattutifinel Sauorgnano imperuofamente l'affalgono. Inquello mezo il trombetta viando celerità, arriua il Sauorgna- x4 no, & della vicinità del Proueditore gli dà notitia. Egli ciò intendendo, hora lentamente la impression de nemici sostiene, hora etiandio alcun passo si ritira, poscia alquanto la battaglia rinfresca. Mentre egli alquanto più di spatio cosi si adopera . il Proueditor giugne & tantosto i nemici dal di dietto asfale. Allora il Sauorgnano & i Greci altamente seguitando in loro fi (pingono . Il che vedendo i nemici tutti impauriti al fuggire si diedeto, essendo morti di loto più di ducento. Cost dice il Bembo.

Morì a Pifa,& di Maria Santagnolesca sua donna lasciò,Giambattista che morì alla guerra di Carlasco , Pagano marito di Chiara de. Prioli , Giulia donna di Giouanni de i Sigvori di Strasoldo, & Luci-

na consorte di Francesco Sauorgnano.

1490 Hieronimo, figliuolo di Pagano & nipote di Tristano, Conte di Belgra do, illustre per diverse qualita sue , & instrutto nelle ottime discipline, fu non meno conferuatore & protettore delle cofe della Republica che si fosse Federigo Terzo, & Tristano suoi predecessori . Percioche fra l'altre cofe trouandosi ancora in età di 20. anni, & intendendo che i Tedeschi discendenano in groffo numero nella Patria, raccolti i suot adherenti & amici con groffa compagnia di elettiffimi fanti , affalendo i nemici al paffo di monte di Croce , gli costrinse, dopo dinerse fattioni bonoraie, a precipitarsi giù di quelle asprissime balze. Difese parimente Cadoro da Massimiliano Imperadore con notabil vistoria l'anno 1508. conciosia che hauendo con lungo & difficile circuito occupato alcuni gioghi inacceffibili che soprastanano ad pu luogo done s'erano fortificati fei mila fanti Tedeschi , discendendo egli dalla parte di sopra , & moslo Bartolomeo Liniano di fotto , tolti i nemici in mezo , gli rogpe & diffiro di maniera che eftinfe la guerra . della quale operatione

ne su

ue fu lodato nosì piu dat predetto Liulano & da Renzo da Coi.
notabilifim fapitani di quei tempi, ma ringratiato con lettere dat
Doge Coredano per nome della Rep.fi come fi legge nelle fue memovie. della qual fattione fauellandone il Cardinal Bembo nella fuzzobisfioria nel primo libro, due quelle parole.

Percioche M. Gitolamo Saiotrgiano, nato in Vaine di chiaro fangue, il cui proaulolo M. Federigo, come si conuentiu a al singolare & grande amor suo verso la Republica si da lei ornato della cittadinanza & del Consiglio, & nobile Vinitiano sato, costo i siguaci, & con quella quantità di contadini, chegli raunare & armare subitamente porè superando alquanti gioghi d'alpi, doue andate non si soleta, & i nemiciche ogni cosa guastauano & preduanno dalle spalle assalendo, in tal guisa gli ruppe & diseriò, che non pochi di loro dal timore incitati, dalle rupi nelle quali erano, fuggeado si precipiatono. Della qual prodezza ne gli tende gratici I Senato, affegnandogli vna condotta di 300- fanti, siquali egli su contento che a M. Jacopo suo fratello fossero datt, come colui che più sosto a ciuile & pacifica vita, che à militare intendeta didarsi & co.

Oltre a ciò fu nella Carnia , done trouandost nelle imprese di Cormons , di Goritia, di Dano, di Triefte, & di Prem, contra a Tede-Schi guidati da Christoforo Frangipane Cornatto, mostrò sempre animo inuitto. Ma nella perdita di terra ferma , per la rotta che hebbe la Signoria a Vicenza l'anno 1 513 fi può dir che Hieronimo con la difeja del Castello d'Ofopo , deffe principio alla ricuperatione delle cofe loro . perche quattro anni innanzi , quasi presago del futuro, meffe in fortezza il monte d'Osopo, con speranza a qualche tempo , di giouar alla Patria , si come auenne . Conciosia che dopo la rotta, volendo l'Imperadore proseguir la vittoria., terminò di impadronirsi del Frioli, nel quale Christoforo Prangipane suo General tenena per nome suo Gradisca, & quindi passar poi all'espugnatione di Treniso. Haunto adunque in poter suo la città di V dine en la Patria, Hieronimo si ritirò a Osopo per difenderlo, Laqual cosa hauendo i nemici inteso, deliberarono innanzi che s'andasse più oltre, di prendere Osopo, perche lasciato a dietro quel fortiffimo Castello, il Sauorgnano barebbe dato loro non picciola moleftia & disturbo . Giunti per tanto al Caftello, prima munito per natura, & poi per arte del detto Hieronimo; cominciarono

Anni di Christo a batterlo con 29. pezzi d'artigliaria. & dopo bauer rouinato in dinerfi giorni a furia di cannonate , gran parte delle muraglie della Rocca : salendo vna mattina tutti in vn tempo medes:mo il monte , dalla parte di San Quirino , di San Domenico ; & di San Francesco, con speranza della vittoria, Hieronimo che bauena con incredibil valore fostenuto i fierissimi assalti di tanti giorni , combate tendo a faccia a faccia co nemici , parte precipitandole & parte. ammazzandoli, repprese il furore de gli auerfari. La onde il Frangipagne, dopo alcun tempo infruttuofamente fpefo in quella fattione doue era flato ferito , pensò di hauer per affedio , quello che non gli era potuto focceder per forza. In quel mezo, gli buomini d'Ofopo, mandati vna notte occultamente dal Sauorgnano, nella villa posta alle radici del monte fotto alla Rocca doue alloggiana il campo , mifero fuoco nelle cafe loro , il quale aintato da PM gagliardiffimo vento , l'abbrucciò quasi tutte . Ma conoscendo il Frangipane che a lungo andare ancol assedio era vano, proud las deditione , con promese , @ con persuasioni , ma trouato Hieronimo tutto contrario al suo volere, tentò di ottener tregua per vn. mese. alla quale vedendo il Sauorgnano ch'i suoi erano molto inchinati , percioche mancata l'acqua gli animali patiuano , & effendo gli incommodi & le fatiche estreme , i pericoli fi vedenano manife-Ai , fermato lo humor de foldati con va granifimo ragionamentos & consinouando con maggior ardore nella conferuatione di quel luogo , ancora che molte fußerole difenfioni , all'oltimo l'effercito nemico , confumato in gran parte & distrutto : lenatofi dall'affedio con perdita di 8. pezzi d'artigliaria fe ne tornò in Germania. dishonorato er sconfitto : onde ricuperatasi la Schiusa , la Patria incontanente fatta deditione al Liniano , venne di nuono fotto il gouerno de Padri . i quali considerando quanto quell'attione fosse flata di momento per le cofe loro , poi che l'effercito nemico , banena per sua cagione perduto tempo, & essi haunto agio a rinforzarsi , onde percio s'era ricuperata la Patria del Frioli , lo chiamana. no publicamente il Fabio Massimo della Republica Vinitiana, & l'Atlante , postia che hautua sostenuto col suo valore : tutto il pefo di quella importantifsima guerra con tanta falute del publico . & fi andana da molti rammemorando, che Federigo, Tristano & Hieronimo erano flati i fatali difenfori & antemurali di quella Porta d'Italia ; hauendo prima Federigo con perpetuo nome di cordialissimo amico del Senato , fatto entrar in lega con la Republica

blica i Signori della Patria, per discacciarne i Tiranni di Padoua, O poi I ristano d'Heromimo, i quali nella spatio di centuno anno, oppositis due volte quassi con pari fortuna e e uento, a lla forze di due potentissimi imperadori, cioè Sigismondo & Massimiliano, col difender due di casa Sauorguana, due Castella l'uno di Arqui l'anno 143; « l'altro d'Ospo Lanno 1314; 14, bauevano no solamente procacciato salute al Frioli, ma anco a quassi sutto il restante di terra serma. O oltre alle publiche lodi, il Senato (che lo bauema insuitato a bichedere, per telimonio di tanto suo mornio, o choic-der cose insportanti, ricussando esso costi liberale & amoreuole osserval gilo dobi i Constado di Belgrado & altri luoghi appresso con autorità assona. E to tere à cio lo creò con vinuersiate applauso & fauore, del corpo della gunta del gravissimo Consiglio di Pregadi, che è propriamente il Senato, cosso concesso giamai per alcuntempo ad alcun sonessi per alcuntenpo ad alcuntenpo a

Delle quali cofe informo ad Ofopo ne appariscono publiche seristure...
conciosa che nella predesta donatione del Contado si leggono quefie parole... Leonardo Loredano per gratia di Dio Dogo, occ.
Noi adunque riguardando alla persona del Magnisico huomo
dilettissimo nobile nostro, il Conte Hieronimo di Sauorgnano, oc venendoci à memoria i meriti di quelli della generossisima sitte per suoi chiarissimi antecessori, no bilissimi della patria nostra del Frioli, de quali le segnalate proue sono state
non picciola parte, che quella à noi carissima patria sia venon picciola parte, che quella à noi carissima patria sia ve-

nuta alla diuotion nostra &c. & più di fotto.

Effo Conte Hieronimo, non degenerando da fuoi progenitori, anzi con magnanimo & coltantifiumo animo, imitando le pedate loro, ha foftenuta contra la forza denemici, allora che effendo da loro occupata, effo con poea gente, fenza montra fego alcuno di virla, fi riftrinfo enlela fortezza di Ofopo, oue fatta più tofto elettione di morireche viuer diutifo dalla moftra dolcifsima Republica, dopo lo hauer fofferto vu lungo & dutriffimo affecio, & fenza efferi punto [pauentato per li molti gagliardiffimi affalti dati, & fprezzato con altiffimo animo le amplifsime offerte & conditioni a lui fatte da nemiti, forte & virilmente la mantenne fin rumo che fa fede & valore dell'affediato, fuperò la potenza de gli affediati, & con controllo de la fede & valore dell'affediato, fuperò la potenza de gli affediati, & co.

Della medefima fattione feriuendo il Senato al Re d'Inghilterra,

Anni di Christo er della guerra fattagli dall'Imperadore dice queste parolici.

Hanno poi con l'effective & con l'artiglieria posto il campo indicono al nostro castello d'Ospo, posto in monte alto & difficilissimo afaltrui, & con l'artigliarie lo hanno battuto, & con grossi sforzi gli hanno dati gli assaliati ; con tanta ostitatione & e.e. er puù di pisto dice. Etci faccuamo conscientia se hauessimo abbandonato il carissimo & dilettissimo nobile nostro Hieronimo Sauorgonano, che era alla distesa con sommo valore & cossilazio, di quel castello, & per soucerho dessero diagrapi e ce hauessimo lasciato patire tanti huomini valoros &c. st. Bem-bonel nono libro della pua bissoria serimendo la cosa del Pregadi, dece a unesso modo.

Nelle quali cose la virtù di M. Girolamo Sauorgnano grande & illustre si dimostrò. il quale co suoi famigliari, & conhuomini di contado, & di montagne; tutte quelle impressioni de nemici, & gli impeti loro, animolissimamente sostenne. onde poi l'vltimo di di Settembre, nel qual di,per antica vianza sessanta cittadini dal maggior Consiglio si creano, che vn'anno del Senato fiano, egli quello honore meritò di hauere, & di maniera merito, che vinse tutti gli altri gentilhuomini Principi della citià in quello honore eletti, col numero de suffragij; che più furono i suoi che di nessun'altro. Il che mai per adietro auenuto non era, che vno, i cui maggiori la loro casa fuori di Vinegia haunto sempre hauessero, & egli a tempi & per l'occasioni solamente vi fosse venuto, del Senato creato fosse. ma che egli ancora con più numero di voti quella dignità hauelle che veruno altro, quelta nel vero marauigliofa cofa fu . & non più vdita. Ma questo medesimo segno della beninolenza verso lui del gran Consiglio & della città poco appresso s'accrebbe percioche affalendo egli con grand'animo Castel nuouo, buona & bella terra nel Frioli, & oportunamente da nemici guardata, postoui subitamente l'artiglierie, & percosse le mura, la costrinse a rendersi senza alcuna conditione, nè della vita, nè delle cose loro intraporui. Cosi dice il Bembo.

Fu poi nella imprefa di Marano, em s'adoperò nella guerra col Re di Francla, due volte a Imbafciadore a gli Suizzeri per la Republica. Plimamente ritiratofi a vita prinata, nella qual fi dilettò molto delle lettere, trattenendo hnomini chiari nelle difcipline, fra quali

## · Allustri d Italia. 329

Anni di Christo. quali vn fu Giouanni Lascari, venne a morte d'età di 6 2. anni l'anno 1529. bauendo lasciato di se feconda progenie di quattro mogli . La prima delle quali fu Maddalena della Torre, la feconda Felicisa Trono forella di Filippo Procurator di San Marco, la terza Diana Malipiero, de la quarta Orfina da Canale. Della prima eli nacque Mario, Lucia, Virg:nia & Emilia , che fu conforte di Nicolò Thiepolo, grauissimo Senatore. Et delle altre Sauorgnane, Regina O Aurora tutte maritate in nobiliffimi gentilhuomini Vinitiani. Hebbe anco Giulio , Mario, Germanico , Marc' Antonio, Afcanio , & leronimo Vescouo di Sebenico .

Del qual Marc' Antonio nacque , Giulio , al presente Cameriero di Papa Gregorio Terzodecimo , Mario condottiero di huomini d'arme della Republica Vinitiana , Germanico posto al servitio del Gran. Duca Secondo di Tofcana, Marc' Antonio, & Hettore, gionani da-

ti a gli Studi delle dottrine .

Mario figliuolo di Hieronimo erudito nelle lettere, & pratico delle Corti & del mondo , dopo bauer veduto diverse Provincie , si troud son Carlo Quinto all'impresa di Sandesire. Fuoltre a ciò eletto da Papa Paolo Terzo , dal quale era Stipendiato , per andare a Genona per nome del Duca Ottanio , a incontrar Filippo Re di Spagna. fuo cognato . Et appresso fu condottiero di gente d'arme della Rep. Vinitiana , & venuto a morte lasciò belle & vtili fatiche in scrittura intorno alla militia antica & moderna .

Germanico fratello di Mario, grato a i Re di Francia, a Duchi di Ferrara & di Ghifa, & a Monfignor Brifach, il quale gli deferiua molto nel Piemonte, doue fu Colonello del Re. Fu in Vngaria preso al Marchefe de Marignano, & in Lombardia col Marchefe del Vasto Capitani celebri dell'età nostra. & esendo molto intendente di diver fi particolari della militia, & maffimamente delle fortezze & dell'artigliarie, morendo, lasciò nelle predette materie, diversi pareri in ferittura ..

Giulio fratello di Germanico, Slimato molto per le cose militari, non degenerando dalla virtù & dalla affettione verso la Republica. de suoi , effendosi ne primi anni dell'età sua , effercitato nell'armi fotto a principali Capitani in fernitio di Santa Chiefa, & poi fotto a Francesco Maria Duca d'Vrbino , fu mandato dalla Republica l'anno 1539. in soccorso della città di Cattaro con 250. elettissimi fanti : allora che Barbarossa prese Castelnuouo nella Dalmatia . Creato Conernator di Zara , fece sì per fei anni , &. TE con

Anni di Christo. con tanto feruitio del publico, che s'acquistò la beneuolenza de Padri, & di tutta la città. Indi passato al gouerno dell'Isola di Corfù, la ridusse a buon termine col fortificarla (percioche fu eccellente & singolare in questa importantissima professione, nella. quale diede effentialissimi lumi, & ricordi). Hebbe poi condotta dal Senato di cento huomini d'arme. Et appresso fu Gouernator Generale della Dalmatia, nel tempo che l'armata del Turco,effendo entrata nel Colfo, venne improvisamente all'Isola di Lisa. Fu parimente Gouernator Generale due volte nel Regno di Candia, doue data simulmente bella & sicura forma a quella fortificatione, abbandonata da dinersi come cura impossibile, mostrò l'acutezza del suo vinacissimo ingegno, & la affettione & fede alla sua Patria,nello spender con mirabile diligenza & sparagno il danaro publico. Creato poi la seconda volta Gouernator Generale della Dalmatia, vi fu mandato l'anno 1570. accioche con la providenza ben conosciuta dal suo Principe consernasse si come fece quella Prouincia da Turchi. Ne quali tutti carichi, mostrandosi nel comandar a i Capitani & foldati . con questi affabile & bumano , & con quelli grane & fenero, & procurando infieme con rigor di giuftitia, che ciascuno bauese il suo dritto, ottenne d'essere amato, temuto, & obbedito da tutti. Vltimamente effendo fatto Governator Generale della militia del Lido di Venetia, fu richiamato di Dalmasia dalla Signoria per lettere , nelle quali fi leggono queste parole. Et perche a bene operare quanto è predetto, hauemo bisogno di persona fedelissima & intelligentissima, ne hauemo ritrouato alcuno che sia di maggior nostra satisfattione, & in chi possiamo sicuramente fidar il cuor nostro, che il Signor Giulio Sauorgnano &c. Onde essendo i consigli & l'operationi sue (nel tempo che su al predetto gouerno, con groffo prefidio di fanti , di caualli , & di artigliarie ) grate alla Republica, & restando ella pienamente sodisfatta, si di questa come anco di tutte l'altre sue cure & imprese, per hauersi diportato sempre con somma fedeltà & intelligenza in effe , come per tante lettere scritte dal Senato, & dall'Eccelfo Configlio di Dieci in questi propositi si può vedere, hebbe in dono (oltre a vn große augumento di foldo & di grado ch'egli modestamente rifiutò per i molti anni da quali si tronaua aggranato) alquanti pezzi d'artiglieria ch'egli accetto volentieri per fegno del buono & bonorato fernitio ricenuto da lui , i quali come per eterna testimonianza de luoi

de fuoi meriti, fi conferuano nelle fue caftella, continouando tuttauia, mentre feriuiamo le prefenti cofe, in vita fplendida & estemplare.

#### Signori Cesarini.



A grandezza & la riputatione della famiglia Cefarina corrifondense in ogni tempo all'antica origine fue... > oltra che fanno indubitato argomento della loro inueterata potenza & mobilià, fono anco veriffimi testimoni, ch'ella ha fempre banuto bonorato & prim

cipal luogo fra l'altre case illustri di Roma. percioche ella discende senz'alcun dubbio dallo stipite di Cesare : si come chiaramente apparisce nelle memorie da me vedute , le quali si conseruano nell'archinio di Orti città della Sabina: & però ella porta al antiquo l'Aquila Imperiale, propria insegna de Romani Imperadori, fotto la quale si vede vna nuona & nobile impresa d'vn'orso legato alla colonna con la catena: per esprimer sotto cosi fatto simbolo , quella famosa vittoria, ch'i Cesarini ottennero contra gli Orsini in fauore de Colonness, difendendo la parte Chibellina, gid 400. anni fono. La quale impresa da loro soccessori adoperata per arme : lasciando essi a dietro la propria & loro antica , che era in me. campo giallo vn monte verde con vn colle di fopra : ba dato occafione di far scriuere , & credere al mondo , che effi siano per origine più freschi degli Orfini & de Colonnesi . non intendendo che ella come si è detto, non è insegna loro propria, ma impresa, conuertita per lungo vso della famiglia Cesarina, in insegna. L'arme antica adunque era vn monte , come si legge in Castallo Metellino Romano, del Rione della Regola approbato Cronifta della fua patria : il quale trattando delle cafe Romane nella fua lingua volgare , dice queste parole. La nona casa gentile, appellata casa de Cefarini, furono antichiffimi, secondo nostre scritture.

Et più oltre foggiugne. Delli quali, loto atma eta lo campo giallo con vu monte verde con vu colletto (u. dal qual monte io minduco a reedere che i Celarini fosfero in vu tempo medesimo chiamati anco Montanari, dal monte dell'arme loro: en Cesarini per lo proprio cognome della famiglia. ancora che si possi affermare, che babitando parte d'essi nella via Montanara: posta fra il Foro Romano, en Coltario, il volgo gli chiamassi Cesarini Montanara;

Anni di Chrifto.

quafi dicat habitanti nella via montanara : & gli altri ch'erano in altri Rioni foffero detti Cefarini , fenza l'aggiunto di Montanari. percioch'è chiarifsima cosa che l'uno & l'altro cognome è tutto vno : conciosia che in progres di tempo , dopo le rouine & gli incendy fatti da i Gothi, & da i Longobardi, andate le cose di que-Sta famiglia quasi in precipitio, si misero ad habitare nella proprietà di S. Saluadore in Onda , nel Rione d'Arenula . Et diuifi con la lunghezza de gli anns in due rams, de quali l'vno si chiamò de Cefarini Montanari , & l'altro de Montanari Cefarini : la profapia finalmente si riuni di nuovo in vn ramo solo , & venne a stantiare in un luogo chiamato de Calcalari, nella proprietà di Sant' Andrea de Calcari , doue flettero per molti anni . Nobilifsimi adunque per antiquissimo sangue , sono ricordati in dinersi prinilegi & monumenti publichi che viuono ancora, cominciandofi dall'anno 452: dalla natività di Christo, fino all'anno foccoffinamente : 00. 600. 700. & 800 fotto i Pontefici Leon primo, Felice , Simaco , Pelagio Secondo. Deodato , Dono, & Leon Terzo , dinerfi perfonaggi importantissimi di questa prosapia. Nel quale anno 800. Fanusio Campano nel suo libro a cap. 12. trattando l'origine della Casa-Monaldesca fa mentione della Casa Cesarina con queste parole.

Nobiliffima progenies de Monaldis, originem habitit tempose Caroli Magni anno Domini 809. hoc pacto. Nam cum Rodaricus Monaldus Dux & heros ac collega Imperij de stirpe Ducum Andegauenfium post expulsos Longobardos, come morando persisteret, maxima cum amplitudine, in Vibeueteri, & accepit in vxorem D. Emiliam Casarinam Romanam, ex qua suscepit tres filios &c. Era adunque Emilia figliuola di gran Signore, poi che vien collocata in quel tempo per donna a Principe di tanta portata. L'anno poi Mille peruenne la Cafa in

1000 Cornelio Cesarino, il quale fortissimo per virtà di guerra, per giustitia illustre , & per pieta Christiana , bebbe per donna Antonia. Orfina, & genero di lei Pietro, che fu padre di Cefareo, & di

Giorgio , costui per quanto lasciarono scritto gli antichi , essendo buomo pratico delle imprese militari & ciuili , & per grauità di configlio, & per vigor di forze molto temuto , si trond fra primi condottieri della facra militia , nell'impresa di terra Santa contra gli infedeli. Et generò parimente Lodonico fratello dal sudetto Pietro che fu padre di Cornelio , & di Paolo , che hebbe Leonardo marito

#### Altustri d'Italia. 331

Anni di marito d'Eugenia Orfina della quale hebbe

Ghtisto, Jacomo, primo ch' apportasse nella famiglia lo honore del Cardinalato. conciossa che quesso homo illustre per nobite d'ingegno, per studio di sacre lettre, per singolar menoria, & per incomparabil lode, di pietà christiana, acquistatos nome & gratia per estatissima industria presso alla Corte Romana: su da Celestino Terzo affunto nel Sacrosanto Collegio de Padri. Es bebbe anco il detto Giorgio, Pietro, il cus sigliado

Guidone fu il fecondo Cardinale nella famiglia , creato da Papa V rbano Quarto l'anno 1261. & Lorenzo , che di Cornelia della nobilif-

fima famiglia de Coni, bebbe

Nicolò, cittadino eccellentifsimo fopra tutti gli altri del tempo fuo per virsis di ficienza legale. col cus mezo oltre alla grandezza & la fua molta riputazione, fall al grado del Cardinalato fotto il Pontificato di Clemente Terzo &

Cefareo, giouane floridissimo per nobiltà d'erudito ingegno: per bellezzadi volto, & per splendor di vita illustre, come attestano gli buomini di quel tempo. Il quale riccbissimo fra tutti i Romani delleta fua: er di gran valore , secondo che serine il detto Castallo : fabricò la chiefa di S.Saluadore in onda, o la dedicò a San Cefareo . & nel fine della fua vita la provide di grofsi proventi per l'anima fua. Ma poco innanzi a cofini , Meridiano @ Artico Cefarini , afpirando con generofo cuore al dominio antico della città . già posseduto da i loro maggiori , fatto venire con groffa armata. ad Oftia, Stranguilione che signoreggiana parte della Ifola di Sicilia : la cafa bebbe tranaglio . concrofia che il popolo tolte l'armi in. mano, o perfeguitando Meridiano, mife tanto spauento a Stranquilione che egli ritornò a cafa. & Meridiano portò la pena del suo troppo ardire. Ora di Cesareo figlinolo di Pietro & fratello di Lodonico, vicirono per Faustina Colonna sua conforte, Lodonico, Tiberio, & Orfino, de quali Lodonico creò d'Hippolita Ruffina

Rinaldo quarto Cardinale di S. Chiefa fotto Papa Urbano V. l'anno

1362. & Orfino fece di Giulia Annibali ,

Ruggiero, il quale estendo grande 65 passene per nome di bonta & di industria, su caratinale sotta il toto di S. Anastasta di mantra che sino all'anno a 138 ne si qual visse Nicola di Lecobello da Piperno, che giustifica la predetta discendenza, furono in questa famiglia, cinque amplissmi Cardineli onde per ciò si può ageno, mente congetturare, che per qualche laro bonorato fatto of Tt 2 come.

Anni di Christo. come benemeriti , baueßero in dono dal popolo Romano na fingolar prerogatiua , confermata pleimamente a questa Stirpe da Papa Paolo Terzo, per la quale il capo della casa per antica vianza, porta lo stendardo grande cosi per guerra (s'occorre) come per pace , del popolo Romano , ne gli spetracoli de giuochi di Testaccio, i qua'i fecondo l'ordinario dell'antica disciplina, si foglion fare, accioche la grouent à armata a canallo, rappresents la sembianza delle barraglie, & che le legioni in ordinanza per o ini caporione ,. facciano la lor moftra Allo splendere adunque de loro anienati, accrebbero poi per l'auenire i discendenti maggior gloria , & spetialmente i tre vltimi Cardinali che furono ne tempi degli ani &

de padri nostri. De quali fu molto celebre

Giuliano, huomo di fingolar prefenza, di eleuato ingegno, & di candidiffimi costumi. onde riufeito dottiffimo in ragion canonica & ciuile, s'apri la strada al Cardinalato. percioche per le scrime di quei tempi , i professori di quella scienza erano in grandissima riputatione . Fatto per tanto Referendario, nel quale officio si portana affai meglio che gli altri: fu creato Cardinale da Papa Martino V. l'anno 1420. col titolo di S. Angelo in Foro pifcium , con tanto fauore della (orte , che poco dopo , fu mandato Legato in Boemia accioche fanaffegli animi infetti dalle berefie di Giouanni Hus , & di Hieronimo da Praga. Ma tronateni maggior difficultà di quelle che effo credena: er non vedendo modo di addolcire , o piegare la durezza loro, ne con perfuafione, ne con armi per effer quella nasione affas bellicofa: si nrasfert al suo carico in Basilea . conciosia. che s'era ordinato di ridurui il Concilio da Papa Martino conferma so poi da Papa Eugenio suo sociessore, al quale era stato create Presidente in tutto il negotio, il Cardinale. Ma citato Eugenio a celebrarlo da alcuni Principi & prelati inuidiofi che Eugenio foffe falito al Papato, parena che vi fosse necessaria la sua presenza. perche vi si hauena a trattare la beresia de Boemi; a pronedere a Turchi che rouinauano la Transiluania & l'Vngaria , & a ragionar della religione, nella quale sutti hauessero a confentire. A queste cose adunque bauendo il Cardinale rinotto il suo pensiero . 1. diligentissimo per eccessivo amore della religione sollecitana il Papa ad andarui: al quale effendo la troppa folleritudine del Cardinale odiosa : come contraria al suo disegno , spiacena la fretta del Cardinale , il quale fondandosi nella bonta Christiana: & preponendo il suo bonore al commodo & alla salute del Papa, aspirana con-

maranigliofo defiderio alla concordia comune. Onde per ciò scriffe al Papa due lettere; melle quals loriprende tanto agramente, che effendo citato non foccorrefe alla Christianità posta in tranaglio & contra il giuramento non interuenisse al Concilio comandato, che Pio Secondo, che internenne in minoribus in quell'attioni, le ba regiftrate a perpetua memoria, nelle opere fue, come di buomo fingolarmente fincero, libero, & fenza rispetto alcuno per consernatione di S. Chiefa.Trasfertsofi poi il Concilio a Ferrara, & di quindi a Fio venza , & trattandosi la differenza de Greci con la Chiesa Romana intorno allo Spirito fanto, il Cardinale in queste differenze di grandiffima importanza , acquistò grande honore di ftudio honorato & di generoja industria, & parimente nome di vniuerfal dostrina, hawendo riconciliato la perwersa intelligenza de Greci, col dogma Romano. In questo mezo Ladistao Re di Polonia, rotti i Turchi al monte Emo, & fatta poi pace con loro, il Papal bebbe tanto per male, che insieme co Principi, persuadendo il Re gionane sotto la speranza di grossi esferciti contra il Turco, a romper la guerra al nemico , l'industero a prender l'armi in mano : & accioch'egli più animosamente si mouesse, il Papa gli mandò Giuliano Legato, del quale non era nessun'altro riputato migliore, co suoi efficaci ragionamenti publici, a incitare il Re & le sue nationi alla facra guerra . Peruenuti per tanto gli efferciti Christiani & Turche aV arna, città fu la riniera del mar maggiore: & attaccata infieme vna terribil zuffa , rotti i Christiani , & morto infelicemente il Re Ladislao , Giuliano , come ferine Pio Secondo , fevito nella battaglia , & poftofi a fuggire , mentre che il fangue gli Pseina da dosfo: fu crudelmente occiso preso a vna palude dalle empie mani de gli V ng ari, non per confenso della nobiltà, ma per furor della plebe . onde egli (cosi dice Pio) mandò fuori quel spirito illustre, il qual già con soaui ragionamenti, gouernò a sua volontàil Concilio generale con tutti i Padri congregati in Bafilea ; lasciando con questo pio & honoratissimo fine di vita a suoi posteri, on singolar lume di vina gloria che risplendera in eterno, & ciò fu L'anno 1445.

Giuliano Secondo Cardinale: buomo ornato di generofi coftumi, ricenendo il nome di Giuliano I. & cammando per le fue veffigie, bebbe lo bomore del Cardinalato l'anno 1493. da Papa Alefandro Sefio percioche estendo allora Prosbonotario Apostolico, fatto Veseno d'Asoli, meritò il (apello per le fue qualità fotto tiolo di Tt 4 SS. Sergio

SS. Sergie & Bacco. Il qual titolo, mutato poi in quel di S. An-Anni di Chrillo. gelo, come hauena il Cardinal vecchio, venne a morte in Roman l'anno 15 10 fotto il Pontificato di Papa Giulio Secondo en fu fep-

pellito in Araceli

Alegandro fu parimente fatto Cardinale da Papa Leone Decimo col ti tolo de SS. Sergio & Bacco, ch'egli mutò poi in S. Hadriano , & poi in S. Maria in Via lata. & finalmente fu fatto Vefcono Albano. Questo ne trauagli del Papa s'adoperò vilmente per la grandez-Za di S Chiefa. con fpirito veramente Romano. Et hauendo maneggiato con moltafna gloria lo Stato ecelefiaftico fotto Adriano Sefto , & Clemente Settimo , & Paolo Terzo, venne a morte l'anno 1542. & fu con selenni esequie seppellito in Araceli ne gli antichi sepoleri de suoi maggiori. Da indi in qua non seguirono altri perfonaggi ch'aspirasfero alla prelatura, dal Vescono sesarino in fuori. che noi redemmo lungamente in Venetia. Ma la grandezza di questa cafa e stata illustremente & con molto decoro conservata da

isussequenti Baroni, & spetialmente da

Ginliano Terzo di questo nome: il quale essendosi fatto strada in tutto il corfo della fua vita con la liberalità & con la prudenza ad vna pninerfal conciliatione del popolo Romano, bauena con quella introdotta tale auttorità , che tutte le deliberationi del Senato . terminauano cot voto & con l'affenfo di Giuliano eletto Gonfaloniero di Roma. Et tale era la sicurezza ch'egli hauena del seguiso , & dell'amore di tutto il popolo , che hebbe ardire , in tempo di Clemente Settimo, d'affalire il Vescouo Magalotto Gouernator de Roma, in mezo Banchi, & sforzando la sua guardia ordinaria. di 50. alabardieri che lo accompagnavano, con foli quattre Capitani che Giuliano hauea seco, a cauallo, lo ferì malamente, troncandoli vna mano di netto con vn colpo di spada, per vendicar l'affronto fattoli dal detto Gouernatore, di volerlo addozzinare all'oßernanza della proibitione del pugnale , & tentato ch'il Bargello ne faceße l'effecutione personale. Per lo qual motino, bauendo il Papa risoluto di farne vigorosa dimostratione, & ordinato che lifoffe spianata la casa, quella fu si fattamente armata da tutti i Caporioni , & dal popolo di Roma , ch'il Papa mute configlio per non fuscitar il tumulto imminente. Et se bene lo dichiarò ribello, & lo bandiffe per quefto atto imperiofo, fu però poen dopo nel medefimo Pontificato , reffituito alla patria . Es perche da i Principi era conosciuto non solo di auttorità di seguito &

di configlio, ma ance valorofo, l'Imp. Carlo Quinto procurò di obligarfelo, & lo fece fuo penfionario ordinario, & fu confermato parimen:e nella steff : pensione dal Re Cattolico. & fu impiegato dall'-Imp.nelle occasioni della guerra del Piemonie con carica di 4. mila fansi . Et effendo perfuafo da tutta Roma a far prona di bauer foccessione, se neiro alla patria , done anco da Papa Ginho Terzo bebbe carico di Generale delle fantarie dello Stato Ecclesiastico, in tempo ch'ardena la guerra di Siena. Es li deputò per fua residenza il Goherno di Rieti , gratificandolo della inueffitura di Cività nova , & di Moute foffero ; terre nella Marca, in terza generatione. Soccedendo poinel Pontificato Paolo Quarto, male affetto alla grandez za di Carlo Quinto & del Re Cuttolico, si diede à perseguitare i più fedeli soggetti, & dependenti da quella corona. Fra quali estendo Giuliano riputato per oftacolo a i difegni del Papa, percioche col configlio & col feguito, poteua mantener viua la parte de Colonnest in Roma, lo fece imprigionare, & lo tenne in castel Sant' Agnolo, mentre durò la guerra del Tronto. Ma paffati i capitoli della pacco col Duca d'Alua, ne quali vi fu compresa la liberatione de prigioni , specificandoni Giuliano, su liberato, & ristorato dal Re Filippo, de i danni patiti. & da Pio Quarto fu molto accarezzato, & gratificato della innestitura de detti feudi nella Marca in perpetuo a famore de istiscendenti della linea mascolina, etiandio naturali con titolo di Marchefe. La cui riputatione & grandezza è paffata in

Gian Giorgio suo vnico figlinolo , che seguitando le vestigie del padre, & de maggiori personaggi di questa antica & nobile famiglia, ha confernato virtuofamente la conciliatione, co la congiuntione di tut to il Baronaggio di Roma, & la inclinatione del popolo, come anco la gratia di qualche Principe d'Italia, essendo riputato per Caualievo inclinato alla professione dell'armi, non mancando di occuparsi in continoni efercity militari, & cauallereschi per esercitarli più vtilmente in occasione di carica conneniente al grado suo .



Anni di Christo.

#### Signori Sareghi.



A città di Vicenza nobilifima per molte fue fingolar qua lità,& rna delle dodici colonie già fabricate da i rofanti di qua dall'Apennino, ne diede la famiglia Seratica devta rolgarmente Sareza, no folamente nobile per antiticbiffimo fangue, ma illustre & chiara fra t altre di quel

la parte per dinerfe operationi bonorate , fatte da lei cofi in tempo di pace come di guerra. Questa si trona ricordata fino ne tempi di Tiberio Imp.che foccesse a Cefare Augusto, si come si vede nelle biftorie di Brescia. Et si ba ch'ella banesse principio in Germania, di do ne, possedendo stati, discese in Italia, con l'occasione delle imprese fatte da gli Imperadori defiderofi di fottometter questa Pronincia . Conciosia che seruendosi nelle guerre d'Italia de gli huomini & Baro ni loro più valorosi & principali : condustero questi in Lombardia, doue maneggiando essi l'armi in fauor dell'Imperio, come chiarisimi Capitam reftarono in queste parti, si come anco fecero diuerse altre famiglie, o per rimuneratione dell'Imperadore, o per l'amenità del paefe. Nella qual città bauendo i Sareghi, fondate le loro radici, & peruenuts a supremi honori, secondo l'occorrenze, hebbero gouerno, er furono grandi oltre a gli altri , fi come fi comprende per l'insegne della casa , che sono tre spade d'oro in campo rosso , scolpite & dipinte in più luoghi publici & prinati, cosi sacri come profani , accompagnate con l'arme della Communità , posta dalla finiftra della Sarega , argomento certifsimo della fua preminenza & Signoria in quel stato, si come anco fa chiarifsimo argomento di quanto s'è detto , vna colonna antica di pietra viua col capuello quadrato, la quale è fuori della porta di Castel vecchio a man sinistra sul cantonale, volgendosi per andare in campo Mar-20. doue è intagliata nel derto capitello la figura di S. Fortunato a cauallo , con l'arme Sarega di fotto , & dal lato di Settentrione & di mezo giorno vi è quella della Communità. Et pur è noto ad ogniuno. ch'il il Tempio , l'altare, la statua , & la colonna è stata in ogni fecolo dirizzata a gli huomini grandi in bonore & a perpetua memoria della beroica viriù loro , si come noi leggiamo in Diodoro Siculo, in Berofo, & in tanti altri Scrittori, i quali raccontano che fra gli antichi gli Egity eressero vna colonna a Osiride, & Semira-

Semiramis Regina di Babilonia, ne dedicò vn'altra a Gione Belo, es fino al di d'hoggi si veggono le due famose colonne confacrate in Roma , a due grandifimi Imperadori . Oltre a ciò il Marliano nel terzo delle antichità Romane scriue:Columna item Casaris ex marmore Numidico pedum 20. conflata manebat &c. il quale vio fu non folamente offeruato ne tempi antichi, ma fu anco trasportato ne noftri . Et olive alla predetta Colonna , s'aggiungono l'imprese antichiffim e scolpite in pietra viua , nella più vecchia torre di Vicenza di dentro via , done è l'arme Sarega, pure alla deftra della Comunità, in fegno di dominio d'effa città. Ma à lungo andare anenne di questa ftirpe, quello che auenne ancodi molse altre. allora che i Barbari nemici del nome Romano spogliarono & depredarono tutta l'Italia. percioche in tanti tranagli, furono perfeguitati non folamente gli huomini, ma furono arfe, estinte, & malmenate le memorie antiche , & le scritture importanti di molte centinaia d'anni. Con tutto ciò restarono di questa cafa, tanti, & cofi fatti fegnali & inditi, che banno potuto rendere ampla teftimonianza dell'antica preminenza, nobiltà, & degnità fua; effendosi in quel empi , & sempre gli buomini di questa prosapia , adoperati di continouo in effercity nobili , & valorofi , fi come ap-

pare per

1116 Othone, l'anno 1116. grande & riputato huomo di quella età , il quale essendo per seguito & per potenza in sommo prezzo, fu molto Rimato & honorato da Henrico Quinto Imperadore , fi come per publichi stromenti & prinilegi fi vede. la qual famiglia variò con la variatione de i Principi che dominarono quella città, la quale fino al passaggio d'Atila in Italia fu soggetta a Romani, or dopo loro,obed), prima a Gothi, & poi a Longobardi . Si vede anco, che l'anno 1310. caduta ella fotto la cura dell'empio Azzolino da Remano che volle vedere, quali fossero i potenti di quella & d'altres eittà comandate da lui , forse per opprimerli , temendo della grandezza loro , fece fare l'infrascritta nota , nella quale sono ricordati'i Sareghi fra i più stimati & principali, in questa mamera. Incipit liber qui appellatur Cronica Mag. D. D. Excelini de Romano, Grandis Comitis de Romano: factum hoc ad honorem Dei, & Matris suz, Nobilium & popularium Marchiz Tatuifina ad memoriam præteriti temporis , præfentis , & fututi . Et ad cognoscendum Duces, Marchiones , Castellanos , nobiles &c. & più di fotto . De ciuitate Vincentia D. Epi-

Anni di Christo D'. Episcopus, Comes, Dux, & Marchio. Comites de Maltrauetsis. de Montebello. Castellani de Viuario, Castellani de de Vello, Castellani de Artignano, Castellani de Seratico &c. Et l'anno 136. serine Battissa Paiarimo nel primo libro delle suc Croniche, che 350. nobiti, temendo la tiranude d'Azzolino, o la potenza di Federigo Secondo Imperadore; abbandonarono le proprie case, of si fraggirono a Padona, come in porto sicuro alla faluteloro. Et che adunati initi instrue nella Chiefa di San Benedetto in Padona constituirono Castellano di Vello loro giudice, per Sindico, of Procuratore. Et soggingne.

Nomina corum qui expulsi fuerant de Vicenta & cius distridu per potentiam Federici Imp. & tyrannidem Ecclini, Et qui congregati sunt in ecclesia Sandi Benedidi de Padua ad eteandum corum sindicam & Procuratorem D. Cassellanum de Vello ludicem suts est. Dominus Henricus Marassius de

Seratico. Dominus Iacobus &c.

Il medesimo Paiarino fanellando in particolare della progenic Seratica nel 6. librodicc. Seruicam familiam vinam ex antiquioribus nostra ciuitatis esse comperio. Qua viris - opibus, amicitijs, factione & ordine militari potentibus plutimuim valuit.

Valuit & animi præstantia & ingenio &c.

Inferendo che questa cafa, si ritrouaua estere vma delle più antiche della città di Vicenza, per homonia, per richerez, per amicitie, per fattione, de per ordine militare, de Valse molto fra le potenti, de che valse anco per grandezza d'animo, per valore, de per ingegno. Et nel volume delli statuti compilatsi l'anno 31 11. sotto Henrico Settimo Imp. essistenti la varcionno de i Deputati della città, fotto la Rubrica, de ilis qui deben reputari pro cimbus de città fotto la Rubrica, de ilis qui deben reputari pro cimbus de città gestio de si questo et corre.

Item fiatuimus & o'idinamus, quod nobiles infrascriptatum domorum, videlicet, de Vuario, de Vello. de Triflino, de Aszignano, de Seratico, de Peola, de Plouenis. de Bragantijs &c. vbicunque habitent, vel habitabunt in Vicentia, & Vicentino difricus, quod ipfi & illide fua famila, habeantur & reputentur pro ciuibus ciuitats Vicentia, ac fi in ciuitate habitatent, & admittantur ad omnes honores & fatines Comunis Vincentia. Et vi fi legge parimente chesival deste tempo furono Configlieri, Peuccine, Grodano, & due Ricciardi, de quali yn fi umbalciador a Padouani, nel trattato

che si fece allora della pace fra i Veronesi, & i Padouani, como ferine il Saraina ; & come attesta anco Carlo Canalcabò Canceltiero della Comunità di Vicenza, buomo di approbata fede & integrità di vita. Aquesto s'aggiugne, che l'anno 1563 il Magistra-1 ti di Vicenza facendo fede di questa famiglia , & della qualità fua, dicono. Nos ad Vicentinæ ciustatis vtilia deputati. attestatum ijs omnibus esse volumus, in quorum manus litera nostra peruenerint, quemadmodum familia de Seratico , nobilibus & antiquioribus familijs ciuitatis prædi-Ca, habetur & meritò connumeratur, cum ex ea iam annis quingentis & antea, diuerlis temporibus quamplures viri, opibus , virtute , & egregijs operibus illustres prodierint , prout ex annalibus & monumentis publicis aperte comperimus &cc. Fra Leandro Alberti parimente nella fua Italia, fair mentione de Conti Sareghi nella discrittione di Verona. percioche furono famosi & celebri per potenza in ogni tempo , & honorati & chiari per parentele. Conciosia che furono congiunti con loro. i Gonzaghi Signori di Mantoua,i Visconti Duchi di Milano,gli Atsendoli, i Correggi, i Marchefi Malaspini, i Torriani, i Martinenghi, i Gambara,gli Auogari, i Calini, gli Aueroldi,i Collalti, i Porcia, gli Obizi, & spetialmente Pio Enea Collateral Generale della Republica, i Pappafaua, i Dotti, i Capidilista, i Capidinacca, i Tieni, i Tressini, i Porti, i S. Bonifaty, i Canossi, i Benilacqua, i Nogaroli, i Giuni, i Pellegrini, i Ridolfi, i Verita, i Danti detti Aligieri, i Conti d'Arco , di Lodrone , di Castel Barco , i Pichi Conti & Signori della Mirandola,i Valenti,i Maffei, gli Hippoliti, i Giberti,i Conti del Sagra, i (oftabili, i Boromei, i Vermineschi, i Costanzi, i Rangoni, i Sertory , i Maluezzi , i Coglioni , i Brembati , & in Venetia i Prioli, Malipieri, & Vitturi, & altri fangui illustri d'Italia. Oradi questi fu notabile

Federigo, posessor di grandisme facultà, buomo amabile & pronto ad obligarsi l'altrui volontà eo i benesici & conta humanutà : il quale acquistatos bonorato luogo nella patria con l'accotezza-del suo nobile & vino ingegno, risplende con molta estimatione fra i suo iettadmi. Si dec et l'esti venne in contessa col Batzanello, buomo (come racconta il Paiarrno nel suo primo libro) illustre in Ferona per riccbezze, per adbrenze, e per parentadi. perche Federigo mon potendo sopportar la costui alterezza, assaliatio a Biontebello co suoi seguati Coccis, onde per ciò la città me bebbe,

Anni di Christo. gran rincrescimento & dolore. Fu per tanto preso in Consiglio de Veronesi che si facesse qualche dimostratione. Posto adunque insieme da loro affai großo eßercito, prefero per forza Cologna castello opulente & ricco, ch'era di Malacapella zio di Federigo, & poseduto per gran tempo a dietro dalla famiglia Sarega , & lo diedero a figliuoli di Balzanello. Et da questo accidente nacque grauissima dissensione fra i Maltrauersi parenti di Balzanello , & i Seratici. Ma i Monticoli allora Principi di Verona , fauoriuano i figliuoli di Balzanello. Indi a 20. anni viße chiaro per le sue qualiså illustri

Arnoldo, a cui soccesse

Alberto suo figlinolo , Canaliero importante & di auttorità , & di maniera amato dal popolo desideroso di obbedire a suoi cenni, che era riputato come suo padre. Nel costui tempo , i Menticelli abbracciando gli averfari de i Seratici, si opponenano a soccessi di questa famiglia, della quale era allora non punto inferiore ad Al-

Andrea, Caualiero per quanto si vede per le scritture di quell'eta, di singolar presenza, d'eleuato ingegno, & cosi diligentemente pratico ne gli fludi del publico gouerno, ch'era riuscito ammirabile pressa ad ogniuno. onde contrapesando con l'auttorità sua , le forze de fuoi nemici , fu aftetto a venire all'armi co Monticelli . ne quali riscontratosi con buon numero di genti a Lonigo, venuti dfatto d'arme Andrea furotto & morto, con molto dispiacer dell' vniuersale, & rimafe capo della famiglia

lacomo , detto comunemente lacomino , facultofo fra tutti gli altri . Il quale acquistatosi sommo bonor di studio bonorato , & di generosa industria, & parimente nome di vniuersal dottrina, fu annonerato fra i Giurisconsulti di quei secoli per singolare. nel cui tempo

viße anco

Artarino , personaggio di molto cuore, & sieramente molesto a Monticelli . perche egli defiderana, come à nobile, & ad alto cuor fi conniene, che fosse vendicato il sangue di Andrea. Fu anco allora. aggiunta nuona degnità alla famiglia Sarega. percioche era State introdotto da i sommi Pontefici , che nelle città di Vesconado , sa eleggesse dal Vescono, qualche nobile & potente huomo de principali in Auocato & difenfor della Chiefa , accioche con la poten-La & col feguito suo, ne foffe protettore contra gli averfari,che per qualunque modo l'baneffero voluta offendere, a molestare, conferuando.

servando & mantenendo le ragioni & lo stato d'essa chiesa. Il quale atto d'elettione fu ridotto in offitio chiamato Anocatia, ouere Auogaria. Et era il carico dell'eletto, di combattere armata mano per l'honore, & per lo flato del Vescouado er della Chiesa, er fottentrar nelle sue ragioni . Et nel tempo della morte del Vescono . banena obligo, di entrare in Vesconado, di fare inuentario delle suca facultà, & di gouernarle fino all'entrata del nuono soccessore. Il quale quando venina , l'Anocato, nell'entrare il Vescono nella porta della città, prendendo per la briglia il cauallo coperto di bianco, fopra al quale era il Vescono, lo conducena fino al Vesconado. done fattolo, con ogni debita rinerenza, falire in palazzo, aprendo di propria mano la prima porta, l'introducena in esso palazzo, & poi la ferrana. Indi gli dana il possesso, & poco dopo gli confegnana l'innentario già fatto con dinerfe altre ceremonie ch'io pretermetto. Al Vescono all'incontro giunto alla porta del palazzo, & smontato, gli donana il canallo in segno d'honore & di preminenza fra gli altri . Et oltre a questo, accioche l'Auocato potesse essercitar l'officio dell' Auocatia con maggior degnità, gli concedeua in feudo dinerfe terre, luoghi, & castella, secondo che la Chiesa potena : confermato cosi dal Papa come dall'Imp. Anzi il medesimo Imp. tiene il predetto luogo presso al Papa, & è ordinariamente detto, Auoeato di S. Chiefa, & per questo quando si corona in Roma condotto nella capella di S. Maria da Canonici di S. Pietro, giura in mano del primo Cardinale presente & accettante per nome del Papa.

Ego N. Rex Romanorum adiuuante Domino, futurus Imperator, promitto, spondeo, & pollicer, atque iuro Deo & beato Petro, me de cætero, protectorem, procutatorem, atque defensorem fore summi Pontificis & Sancte Romana Ecelesiæ in omnibus necessitatibus & vtilitatibus suis, custodiendo & conservando, possessiones, bonores & iura, ac ius, quantum diuino sultus adiutorio suero, secundam scire & posse meum, recha & pura side. Sie me Deus adiutet. & hæc San-

&a Dei Euangelia &c.

Dalla quale attione diuerse case nobili in Italia, perdendo l'antive cognome loro sono stati detti Auogari, si come sono quei di Brescia, i quali gliendo Scaligeri, furono poi per lo detto officio chiamati Auogari. Così aucome a quelli di Milano, di Vercelli, di Bergamo et di Treusso. Cetale adunque officio et degnita su data del Vese, di Vicenza, l'anno 1260 et nun ad un solo, come a molti altrà di diuerse

Anni di di diuerse altre città su concesso, ma a due insieme potenti vgual-Chtislo. mente, & segnalati per bontà, con raro essempio di gran considenza & lealtà in amendue che surono

Corrado & Gimberto Sareghi, accioche essi disendessero le ragioni di quel Vesconado si come in questo stromento si contiene.

In nomine Domini Amen . Anno a natiuitate eiuldem 1264. Inditione septima, die decima Iulij Vicentia. & più di fotto. Venerabilis pater D. Frater Bartholomaus Dei gratia Vicentiæ Episcopus, diligenter attendens vtile & expediens fore fibi & Episcopaiui suo , personas veiles , providas & discretas ; ad fui & Episcopatus fui obsequium & fauorem acquirere, qui fibi & Episcopatui Vicent. deuotis fauoribus, & seruitijs obsequijs assistent, & ad sui episcopatus iura tuenda, & libertates, & honores, & alia qualibet ad ipfum Vicent. pertinentia, contra malignorum incursus & hostiles impetus defensanda, & propter hoc . . deliberatione confiderans , quod nobili viri Conradus & Gimbertus frattes de Seratico vtilissimi fibi & Episcopatui Vicent. elle possunt, ad prædida & singula prædictorum, cum iplis adlit, nobilitas, potentia, fincera voluntas, & scientia, suffragentur &c. Poco dopo fu illustre V guccione, che procreò

Giordano. Scrine Ferretto Ferretti nel fecondo libro de gli Annali di Vicenza quefte parole. Nam vir quidam aque iustus ac nobilis nomine Beroardus, ve impiorum scelera vitaret, iocundis viris, optimis muneribus fruebatur, cupiebatgi, quatenus patriæ fuz libertatem vindicare posset . Erat tunc quidem Patauis oppressa, & in seruitutem addicta, quam post fauam Excelini tirannidem, Cimbricam vulgus, ob suorum procerum violenta tributa, lege pactionis sponte tradiderat . Semper enim plebs , est suis inuidiosa nobilibus,& idem animo servili in dominos. Hunc igitur quia formidolosus erat, inique regnantibus, accusatione primorum nostra gentis Cimbricus Præfes, vt aiunt, pretio corruptus. fupplicijs interemit . Perfidiz vero huius auctores Morandum , Angelum Verlatum, Gualdinellum Bixarium & alios multos hi fautores accepimus, qui ob inuidiam plebei fauoris in fuz patriz ruinam , ac peiniciem coniurarunt . At ille magnanimus & infons obiecti criminis , impiorum rabiem negligens ne dudum fauiunt in eum, dentibus proprijs linguam abscidit,

# fluftrid Italia. 337

Anni di Christo. ableidit, & ne vlterius fal fum profiteri possent, inter ipfos penè tortores, vitam summo dolore proiecit. Magnum quippe posteris documentum. Vnde permittente eo qui iustus est, grauis in corum fauium, non fine patria noftra ruina contingitbreuis temporis vitio, de quibus cum ordo diabit patule memorabimus . Posthæc autem adeo crudeliter perpetrata, sceleris huius impatiens, vir animolus & acer, indolis clariffima oriundus lordanus de Seratico, cuius genus (vt perhibent ) ex matte Nympha productum, dum fororis fuz coniugem, & compatrium tam dilectiffimum dolo necatum intelligeret , ve vindex iuftus fieret , fauosque tanti cadis audores telo perimeret, amicorum præsidio sidens, equo prouecto sublimi, in medium forum, copias paucorum adduxit, vbi hoflium suorum przeipitium sitiens, spe concepta fraudatus, tandem enfe furens impiorum globos intercluditur, captus & via dus traditus, lictori fuo caput cadendum exhibuit. Grauis hæc quidem patriæ nostræ iactura, quæ duos adhuc summæ probitatis vires , quales Africanum & Paulum , teltis Roma memorat dolo necatos, lugubris & fqualens, tantis orbata ciurbus ingemiscit, &c.

Il medesimo conferma il Paiarino nel lib. quarto delle Croniche Vicentine, dicendo. Iordaous vero de Seratico, vir acer, & alti cordis, diun js, & factione, ac amicis potens, cupiens fuz fororis coniugem . . . vindicare, equo armatus in medium forum profiluit, & multos Patauorum occidit. Tandem fessus globes fatellitum faucius capitut, lictorio; fpontè cedendum przbuit. Hzc magna quidem fuit nostra patriz ruina , arque iactura &c. inferendo , che quefto buomo d'alto cuore , & fommamente valorofo , potente di ricchezze , di fattione, & d'amici, desiderando di far vendetta della morte di suo cognato marito di fua forella, »fcito nel mezo della piazza armato a cauallo occise molti Padouani . Alla fine stracco & circondato da dinersi satelliti fu ferito, & con animo inuitto offer ? volontariamente il collo al littore. Et di questo huomo si vede ancora il sepolero antico di pietra , nel chiostro di San Michele. fopra il quale, effendo l'infegna Seratica delle spade, fi legge nel corpo d'effo. M C C X C. Die X I I I. Iulij . Sepultura nobilis & probi viri D. Iordani q. nobilis viri D. Vgutionis de Serauco , & corum præcessorum . Vi fu etiandio Simone.

Anni di Christo. egregio & flimato Caualiero con numerofa famiglia di huomini di questa stirpe, de quali fi trouano ricordati , Ottone Secondo . Guiberto , Odorico , Federigo Secondo , Angelotto, Henrico , Andrea Secondo figliuolo di Giordano , &

Sittomo Secondo che nacque di Bomfatio, personaggio di venerando & celebre nome, percioche estendo molto magnifico & liberale, restauro, accrebe, sece abignene, ed nota le Civela di S. Vinenzo. onde, però il popolo mosso dalla sua cortese & religiosa operatione, la bonorò di publica spolitura marmorea tutta posta a oro, fotto il portico della detta Civela con questo dissioninteglato nel marmo.

Hæc tibi dum populus Vincenti templa dicauit Cimber adhæc motus Simon de gente vocatus Seratici, ptimus dum dotat, pingit, & auget, Tale fuum meruit donatus habere fepulchrum. 1387.

Di costui nacque vna figliuola , che fu donna di Nicolò da Porto famoso Giurisconsulto , il qual procreò Antonio , Nicolò , & Simone . Et notabile fu in questo tempo

Piosello, celeberrimo Giurisconsulto , & eccellente buomo nelle cose di stato , onde però su fatto Vicario Generale del Conte di Viria Principe di Milano , che lo honorò molto . Ma a gran gloria con-

dusse la sua famiglia

Cortesta figliuolo di Bonifatio . il cui nome scriuono alcuni che su formato dalle lettere ch'entrano in questa voce Seratica . percioche trapostele per ordine, senza lenarne, o aggiungerne pure vna, si conuertono di Seratica in Cortesta. Et veramente che cotal nome gli fu posto con ogni ragione . Perche affermano gli Scritteri, che egli fu cortesissimo, affabilissimo, & di tanto spirito, che i Principi della Scala, tolsero per suo rispetto in protettione, la famiglia Sarega . Et Antonio Signor di Verona, amandolo intrinsicamente per lo suo va lore & esperienza delle cose del mondo, gli diede per moglie, Lucia. sua sorella, facendoselo cognato, come scriue il Saraina nel 2. libro delle Croniche di Verona. Et questo crederò che fosse il primo che trasportasse la sua famiglia da Vicenza a Verona. Percioche introdotto da i predesti Principi , ne i molti & gran daffari di quel gouerno, fermatolo col parentado, gli donò amplissimi villaggi & ca-Stella , con molte giurisditioni per i suoi molti meriti , dicendo Antonio medefimo in pno Stromento ,

Antonius

Antonius Scaligerus ciuitatis Veronæ, Vincentiæ &c. Imperialis Vicarius Generalis &c. Ob multa merita quæ habuit, & in futurum habiturus eft à nobili viro Cortesia filio Dom. Bonisati, dileQo suo &c.

Egli fu per li Scaligeri ambafciadore a diuerfi Princiri Italiani, & Maftino lo mandò spetialmente a Gian Galeazzo Primo Duca di

Milano, come eso Duca attesta, scrinendo.

Accepimus benigne Cortesiam de Seratico, oratorem vest rum, ipsumque sape & sapius audiuimus, excusationemque tuam

intelleximus &c.

Il Corio fauellando di Cortesia con parole illustri, dice che Antonio lo mandò a Milano a sfidare il detto Duca, per combatter con lui a corpo a corpo . Col qual Duca , Antonio venuto all'armi , mosse anco la guerra a Francesco da Carrara Signor di Padona. il quale difendendo il Cardinal d'Alanson che era fatto Patriarca d'Aquilea, gli dana ainto contra gli V dinesi che non lo volenano accettare. onde Antonio all'incontro soccorrendo insieme co Veneti gli V dinesi, nacque sì fatto moto & di tanta importanza in Lombardia , che alla fine fu la rouina de gli Scaligeri & de Carraresi . Et di questa impresa fu Capitan Generale per Antonio, Cortesia predetto. il quale giudicando che la guerra si douesse più tosto fare in cafa d'altri, che ridurla in cafa sua, secondo il precetto de gli antichi & valorosi (apitani , passò con l'effercito sul territorio di Padona, done predando, & bostilmente dando il quasto al paese, ottenne in principio bonorata vittoria contra il Carrare fe, & penetrò così innanzi, che Francesco posto in dubbio del suo Stato, bebbe affai che fare a faluarfi, onde io non fo con qual ragione il Saraina lo chiamaße più animoso che prudente, poi cheegli volle più tosto preuenire il nemico offendendo il suo paese, che eßere offeso & preuenuto da lui . Et ancora che l'esito d'Antonio non fosse conforme al suo desiderio, percioche finalmente fu rotto, non per questo si dee attribuire à imprudenza, quello ch'è in podestà della fortuna, & spetialmente nelle cose dell'armi. nelle quali spesse. volte non vale ne grandezza d'animo, ne maturità di configlio, ne eccellenza d'ingegno. Dal predetto Antonio adunque premiato regalmente, hebbe, come s'è detto, molie ville, & molto territorio & fu rinuestito & riconfermato l'anno 1281. del castello di Sarego, luogo & terra posseduta ab antiquo dalla famiglia.

Anni di Christo. Ora Cortesia, dopo molte attioni piene di grandezza & di honore si fatte dui , & dopo nn marausilioso actressimento di siato & di signoria acquistata dalso mohissimo ingegno, venne a morte con molto dispiacere di tutta la città, dalla quale era riuerito & amato. Et su con solenne pompa, accompagnato da tutto il popolo a Santa «Massla» de sepellico presso all'atta grande di marmo nella sua cappella cossi superbamente & magnisicamente dispicata dalla famiglia, che poche altre se ne vergono in Lombardia di quella maniera per regale ch'ella si su. Nella quale gsi su dedicata a perpetua memoria della sua grandezza, vna statua equestre, con lo settro del Generalato in mano. Sotto alla quale si segge il presente opitassio.

Cottelia Maraffi, Scaligerum Ducis inui@iffimi iuffu,hoc infi gne monumentum & aram, Cottelias F. polthumus, Comefque Seraticus pofuit. Quodad Seraticæ familiæ decus ac memoriam, Cottelias M. exterifque fratres Equitis Antoni Ma-

riæ F. virtutibus, opibulque inlignes omauere.

Huomo nel vero memorando. Hebbe della sua predetta donna, Bonifatio che morì senza heredi, Simone III. & il terzo che nacque do-

po la morte del padre

Cortefia II. grande imitator delle vestigie paterne, percioche prudentissimo & valorosissimo, cosi nelle cose del gonerno cinile, comenelle attioni del mondo: s'acquisto molta gratia mon pur nellaMarca Trinisana, ma anco preso alla Republ. Vinitiana, dallaguale amato molto su fauorito dal Doge Steno presso a Pandolso
Malatesia Trincipe di Bresca con parole molto espressive dell'assere
to di quei signori, percioche dicendos la uli per nome della Repub.
Egregius Miles D. Cottesias sidelis noster. Et più di sotto.

Egregius Miles D. Cortelas helis noiter. Et piu dijotto. Et quia ipfum ob fielitarem de probitatem suam charum habemus valde, commette al Malatessa che si serva dell'opera et del valore di esso Cortessa. Et il Doge Foscari, nel concedergi literaza, dice. Egregius fideli nostro dilecto D. Cortessa de Seratico Militi. Et più oltre. Opiaremus vos, ob fidem de deutotionem nostram erga nostrum Dominium videre dec. La Commita parimente di Padona, alla quale su grandemente grato per molti seruigi riceutii da lui, creandolo nobile del sons si un tutti suoi discondenti service.

Per Clatissimum ae specantissimum Militem Dominum Cor tesiam de Seratico q. præstantissimi viti, Equitisque illustris, al tersus Dominæ Cortessa &c.

Et non meno fu riputato degno di bonore da Sigifmondo Imperadore l'anno 1436. dal quale creato Conte di Sarego, viccuè diuerfe amplifime auttorità conucneuoli à tanto Signore, si come anco ne ricenè da diuerfi Pontefici Romani, non pure egli, ma i fuei difendenti, come per i Breui di Papa Messandro Seflo, di Giulio Secondo, & di Leone Decimo appare. Lafriò di lai

Pandolfo, l'anno 1485. del qual nacque Antonio Maria, che procreò bella & bonorata progenie - percioche hebbe quattro femine, & cinque maschi, de quali

Cortesia Terzo risse l'anno 1500. & generò Bonifatio che mancò senza prole.

Branoro, il quale ananzò gli altri d'ingegno rifargliato & acuto, onde perciò datofi alla milittà fai ni diuerfe guerre del tempo fino. Nella quale, condottiero di cinquanta buomini d'arme, & di cento canal leggieri, s'adoperò valorofamente & prontamente per la Rep. P'initiana, & fi trouò in ferutito fuo nel fatto d'arme di Chiaraddada Serviè etiandto l'Imp. Maffimiliano, dal quale bebbe grado di Configliero & di Luogotenente, come buomo di fegnalata virti, & di notabil valore, effendo riconofiinto da lui di Cologna, terra già propria dell'antica famiglia fua. A questo corrispofe contoperato dell'antica famiglia fua.

Bonifatio fun fratello, ance eçli illustre per le sue qualità singolari. 
il qual su prezzato dal medessimo lume, es fatto suo consigliero .
percioche estendo (avaliero di bello ingegno, es pratico delle cosò
del mondo, s'era acquistata particolar lode di prudenza militare.
es ciule.

Alberto suo fratello sonte celebre & chiaro nella militia su con molta laude del suo nome honorato; condottier di 50. huonini d'arme et dicento canai leggieri della Republica Uinitiana, per la qualci fu parimente, Luogotenente Generale di Lucio Malaerzo Couernator dell'armi. Es serul l'Imperadore; che l'honorò di titoli et di preminenze insieme con Bonifatto, condegne de meriti loro. La cui generosti de magnistenza su tale che gli diede ricetto nelle succes, non pure a Duchi di Mantoua, et ad altri gran Principi per pasaggio, tenendoli per molti et molti giorni Vu 3 con

Anni di Chulto. em gran splendore, ma a (arlo Quinto finperadore & alla sua (este pena di molti Signori, con tanto ammirabile & fintuoso trattenimento, & con tanta abbondanza di elettissime & espussite viuande & apparecchi, che Carlo restato supuido bebbe a dire, ebeda pochi o da nessiva altro sumice, era stato cost regulmente trattato. Percioche questo buomo, chiarissimo per viriù di guerra,
osciurando la suma quasi de gli altri dell'eta sina, con lo spiendore,
della sia simpirata liberaliri de magusicenza, aspirana allo bonore d'una etcena gloria, & dessidente di magusicenza, aspirana allo bonore d'una etcena gloria, & dessidente con la consecución de la conresputatua esse y estato de mano dalle persone, quanto che gionando,
& beneficiando con l'opera & con le ricchezze, vedeua riuscire
il sio nome chiaro & illustire, non gli mancando mai la fortuna
del suo sinuo:

Hieronimo fratello di Alberto, gionane di molta espettatione, essendo Traibonotario Apossolico, mentre chegli con manice nobilifsime, & con eccellente siludo di lettere siluta a que colmo di grandezza cho o minuo gli augurana & speraua, trouandos in Rauenna, venne a immatura morte, con incredibil dolore di chi lo conobbe. Ma di Brunoro suono siglinoli, Annibale padre di Brunoro
Secondo, di Mansfedo, di Ottaulo, che nella guerra col Turco, seampo 15,7 si u con carica di senteria nella Canea, sotto Agostimo
Barbarigo Senatore d'eterna memoria, & si infermo & mort. Giu-

lio che vine al presente, &

Marc' Antonio fratello di Annibale, affabile, fauio, & modefto gentilbuomo, & molto amato, non folamente dalla fua patria, alla quale fu sempre veile con gli offici suoi cortesi gionando a gli amici & servitori suoi in qual si voglia accidente, ma alla Rep. ancora, la quale, oltre a dinersi altri fanori, essendoli grata, li concesse l'anno 1574. efentioni per l'aucnire in vita sua , aggiugnendo nella concessione, Attesa la molta fede, & li meriti di cosi honorata famiglia . Il qual Conte procreò fette femine & noue mafcht che furono, Pier Luigi genitore di Brunoro Terzo, di Paolo Camillo che mancarono fenza prole , & di Brunoro Quarto , & di Pandolfo che vinono amendue. Hestore che fu Capitano alla Canea & si trouò venturiero nella felice giornata che si fece col Turco l'anna 1571. & morì senza beredi . Cortesia Quarto, Oratio, Alessandro, Giordano Secondo, Giulio Cefare, ch'al prefente da opera alle buone lettere in Padona , Cortesia V. & Hercole fanciulletto . Ma di Alberto fratello del Conte Brunoro primo vicirono ..

Hercole

Hercole, brano & Stimato buomo nell'arte della guerra, nella qual e accresciuto di nome per l'opere sue coraggiose, ferul la Repub.Vinitiana per spatio di 25. anni, con infinita sua spesa & honore . Percioche egli con animo veramente reale, rifplendendo molto per infolita magnificenza & liberalità fua , con la qual fostenne più volte, le compagnie intere di foldati che l'amanano fommamente, fperana di confeguire uno bonor degno della militia, per lo qual la virtù sua sarebbe potuta relucere eternamente . Nel principio suo militò fotto Camillo Orfino illustre Capitano dell'età nostra. Hebbe poi il carico dello Stendardo di cento huomini d'arme fotto Valerio Orfino , dopo la cui morte gouernò quella banda per buono spatio di tempo. Fu poi nella fortificatione della città di Bergamo, a quella custodia con carica di fanteria. done infermatofi granemente per le Innghe vigilie & fatiche fostenute di & notte, passo all'altra vita: bauendo eseguito molto bonoratamente tutte le fattioni della militar disciplina.

Ladonico non panto minor di nessiva altro de suoi possati, per grandezza en nobiltà d'animo d'intelletto, en per valore mistare es splendidezza di vita se importuna morte non gli hanesse impedito il suo corso mel più bel siore della sua giomentà, come anco Hercole, senza beredi.

Antonio Maria suo fratello, dotato di gravità di ingegno , & di tanta temperanza d'animo & di bontà : ch'è reverito da ognuno &

Federigo, Caudiero cosi qualificato, circsendo in molta sisma. Es fra principal della città di Verona, d'anuno generoso, & di inegen viuace, ossicio verso esi amici, liberale e ortes, non pure cialta la samiglia sua, col detto Conte Marc'Antonio suo cugino, della quale sono principalissimi sondamenti, & sossemi in questi anni, mahonorato & pregiato nella Marca Triussana, & in tutta la Lumbardia, come hummo peritissimo delle cosi esi mondo, apporta, operando honoramente, nome illustre & pieno di lode a questa antica samiglia, allenando in esservicio mobili & caudilerschi

Lodouico impiegato nello fludio delle dottrine. Bonifatio che fi trona alla Corte Cefarea nel feruitio di Rodolfo Imperadore, & Miberto 10 11. Juoi di gniffini figiundi. il quala Alberto, camnando per le orme de fuoi maggiori, & bauendo praticata la Corte di Spagna per due anni contunoni, di Francia, & di Roma, & di altri Principi fegnalati, vitrouandofi m Roma in età di 18. anni col Cardinal di Gambara fuo zio, inuitato in tempo di feste & di triosfi a vua bar-

Anni di Chrifto. rera,daue combatteus l'acomo Bioncompagno, figliuolo del Pipi, comparito come venturiero con ve folo compagno, con tantel filence done & pompa d'apparechio be fece llupic ogniuno, combatte, or ottonic il prezzo dello focco, con molta laude del fuo coraggiofo vacos, augurando ogniuno felicità immenfa so vira lunga a cofi gentil Caualiero, & certezza di doner fare a tempo più maruro, felendida riufitta nell'armi, poi che in età fanciallefia, fipirana per susti i verfigiora de bonore.

### Signori Marioni.



Oscurità delle cose antiche, se bene apporta alcuna volta qualche dubbio alle menti di chi la và ricercando, non sa però che non si babbia à darloro quella interacto sche si conuiene, es specialmente allora ch'elle si trouano, o testisscate da Scrittori di quei tempi, o s

approbate da memorie di bronzi , di marmi , e di qual si voglia altra materia che possa trasmettere a posteri la perità. Mi muous a ciò dire l'antica denominatione della famiglia Mariona, la quale ne secoli andatifu illustre per buomini di valore, & chiarisima per edificationi di castella & di città , fi come apertamente fi vede per croniche antiche, per essamine giuditiali confermate da Principi grandi & potenti , & per primlegij Imperiali , per i quali in dinersi tempi ella fu chiamata & riputata per principale nella f.ia patria: anzi per fabricatrice d'effa città. Dicono alcuni ch'ella fu originata da quel Marione che fu lasciato da Cassio per pno de Gonernatori della Soria, nella città di Tiro, come attefta foseffo nel Cantichità fue , & in quello de Bello Judaico. dal quale pogliono che discendesse poi Marione nobilissimo Signor della corte del Magno Theodofio Imperadore l'anno 396 Del qual Marione, Pietro Baccarino, per auttorità di Giouanni Selino, nel suo primo tomo delle Croniche dice in questa maniera.

Familia de Mationibus de Eugubio, veait Ioannes Selinus, vbi fupta, est antiquisss el illustris, & incepit anno Domini 383. Nam quidam vir nomine Mationus Heros no-bilisssus Teodoss Magni Imperatoris Consantinopolis, discedens ex Oriente, & petens oras Occidentales, post labores multos per passos, constituis se habitate in Eu-

ubic

gubio: Vinbria ciuitate. In qua accipiens vxorem prole iulcepra; plantauc familiam, quam de Marionibus a fuo nomine nuncupaniti

Marione adunque partitofi dall' tinperadore per qual fi voglia cagione, & hauendo per on pezzo patito dinerse fortune & tranagli, venuto alla fine in Italia , si riduffe a porre il suo domicilio , in Ugubbio città dell'Umbria, nobile per buomini valorofi nelle atmi , & per malte altre qualità fue . doue tolta donna , volle che i fuoi discendenti si chiamassero dal nome suo Marioni . Ma in processo poi di tempo, che fu intorno all'anno a 18. di Christo, Giulio Marioni, diede principio a fabricar la città alle radici del monte. percioche essendo ella per innanzi sul monte, fu rouinata da i Gothi , per quanto è stata sempre publica voce or fama di tempo in tempo per gli buomini del paese, si come anco per la medesima publica voce & fama è cosa notoria che il detto Giulio la rifacesse. La qual fama appronata per antiche feritture , er poi per efaminationi fatte autentiche dal vecchio Duca d'V rbino, è teftificata dal predetto Baccarino con queste parolci.

In antiqua Chronica legi, Iuliam Etigubinam ciuitatem Vm-

briæ, a Iulio Marione eius ciue restauraram . .

Es uelle Croniche il Gualdo si dice. Tuttà Eugubina a Iulio Mationo, magno viro & potenti edificata fuisse, nantiqua chronica inuenitur, vel quod ipsa destructa reconsciuit, & a suo no-

mine Iulia Eugubina appellata fuit-

Et dice appellată, cuci, quanto al nome di Iulia, percioche Plinio; a altrifiviteoriche furono auanti a Theodofio la chiamarono Eugubio. Sa argomento dell'origine della cafa, della rifatione della cuttà, e anco della signoria de fla città in questa famiglia; ilsquilo che si già tronato in mo faso nella via di si Phablot, con l'arme medessima di Marioni, il qual sigillo è del sutto simile nello lettere à quelle tanole di metallo, che sono conferuate dalla comunita con anta cura per cosa motabilssima e antichissima di Marioni, al conferuate dalla distributa del conferuate dalla distributa del conferuate dalla distributa del conferuate dalla distributa del conferuate dalla conferuate dalla conferuate dalla questo luogo alcune tanole di metallo, parte di loro scritte del cuto con citto del conferuate dalla cuelle, a ucunga che si leggono: Furono ritrouate dette tauole nel suogo doue era l'antica città.

Anni di Christo. città, già poco tempo fa. Occorrendo a me quindi paffare, caualcando a Roma l'anno 1530. mi furono most rate serve di dette tauole, da i priori della città con molta gentilezza (che sono con gran rispetto nel palaggio della città consecreta per la le quali erano alcune di circa due piedi lunghe & larghe vno, & altro meno. Non è dubbio che sono molto antiche &c.

Onde io tengo per certo che fosse di quel Principe, o Re che feccafure le dette tauole, i, e quali si crede che sicuo leggi, & in consefure le dette tauole, i, e quali si crede che sicuo leggi, & in consegenera si ha per vero es cos si si asservante untiti per sima publica,
che i Marioni discontesse con al padrone del sigillo. Sopra il quale,
che i Marioni discontesse con al padrone del sigillo. Sopra il quale,
us si si controle Bald'. Angelo - Abati genti shomo di eblissimo inegeno,
un serittura mandata da Roma al Magistrato d'Ygubbio, concisiade che quel sigillo sosse del Red e paese. persioche era viso de i Re,
di are intagiar le leggi in tauos de dimetallo, mandandone la copia
a siudati loro in tauose di cera i indito certissimo, che a queti tempi 'Ygubbio sosse ci come anco si certisse per vii manssaleo anticissimo che si vede sino al presente, done era la citta antita. Ma quanto alle tauose vi si leggono queste parole, Muxiste,
Tiom, sinc. op sui distoro.

Mattiet, Tiom, Subocauu, & tutto questo si replica in 10. right. suddoplando tuttania in ogni versola parola Mattie; che sialiment et dec volet dine & signiti et o simporio del Signore, sotto il quale surono fatte le tauole o leggi, oi l'ognome della casa dette poi corrottamente Mariona, si come si legge essere auennto oltre a discorsola etta signiti en la Lodoma, che anticamente si chiamana. Laterana, come attessa dimbattissa Nazaro, nel trattato della casa Lodoma. Consormi alle tauole sono le lettere del sigillo, il quale esseno si come attessa del consormi alle tauole sono le lettere del sigillo, il quale esseno si come attessa del consormi alle tauole sono le lettere del sigillo, il quale esseno si come attessa con una sirissi a attauer socon tre sele-le, ha nell'orissi os si so una con la mattie del del vasta con tre sele, del all'orissi os sono caute.

Oralapredetta cala me tempi di Papa Gregorio Magno che fu l'anno 602. fauori molto le cose di Santa Chiesa, onde perciò su primilegiata da sil Ponnesse chi molto cose, cer tra l'atte bebbero il primilegio di metter in possibili mono d'escono della città inalhogo del morto si come anco samo ne tempi presenti : onde il Baccarno per autorità d'Elentherio disrabella che servicia della famiglie, dice. Et notandum est, ye dicit Eleutherius Mitabellus vio supre propositione della supre su

Marionibus de Eugubio, & familia de Spatarijs de Aretio, fuerunt fautrices rerum Ecclefiz Catholicz , & semper militarunt pro eius defensione, defendendo contra impios, Episcopos patriz. Et propter hanc causam Gregorius Magnus Papa, anno decimo fecundo eius Pontificatus, concessit ex ptinilegio, ve principalis barum familiarum, tanquam Vicarius Papa , semper datet vnicuique Episcopo succedente, poffessionem Epileopatus & Canonica. Nam Tibering Marionns & Fabius Sparanius viti potentilsimi primum vsi sunt , huiusmodi primilegio . Ne per altro auenne che effi haueffero tra tutri i loro concittadini auttorità di mettere in possesso il nuono Vescono che soccede al vecchio: se non per i benemeriti loro, come protettori & Auocati della Chiefa: che Auocati fi chiamanano in Brefcia, in Vercello & in Trenifo quefti tali che banno dalla chiesa ricennto questo fanore per la potenza 💝 grandezza loro .

Tiberio adunque Marioni fu il primo Auocato d'eßo Vestoundo, dopo il quale la medesima preminenza, passata di mano in mano no suoi soccessori, è peruenuta sino ne gli huomini de tempi nostri che

l'eßercitano ancora .

Alberto Marioni, firetiandio Casaltero dell'ordine della tauda rotonda fotto Arturo Red il publiterra, come ferine il Baccarino. Albertus de Marionibus, va ait Magifler Ioannes de Vitgilio, vbi fupea, fuit vause svillis equiribus militaribus tabula rottuda fub Arcturo Rege Britanorum, e- ciò fu l'anno

di Christo 454.

Theodoffo finilimente fis Vefcous d'Ugubbio , diceudo Giouanni di Morrano nel regifiro de Vefcous. Theodofius Marionus Eugubinus vir nobilis & potens , anno domini 310. Fuir eleGus XI, Epifcopus Eugubij a San & Hormifda Papa anno fui pontifieatus fetto, & fedit annos vigiati. Et piú lotre diee. San Qus Fru Quofus Marionus Eugubious vir fan Arfilimus anno Domini 577-a S. Benedi Quo Papa eleGus XVI, Epifcopus Eugubijs, anno fui Poptificatus 3: & fedit ann. 10.

Oldeberto bebbe titolo d'Arcinescono di Milano . L'afferma la histo-

ria Ecclesiastica di Milano, done si legge.

Oldebertus Marionus de Eugubio, anno Domini 815. fuit creatus 18. Archiepiscopus Mediolani a Papa Leone III.in 2, anno sui Pontificatus, & sedit annos 98, 1, 1, 200 11

En anco

Anni di Fu anco questa famiglia honorata del titolo del Cardinalato, come Christo dice il Baccarino, nella persona di

Gherardo, poi che ha detto che questa prosapia è chiamata cattolica

per cosi fatti gradi, & anco perche

Antonio si ritronò nella impresa di terra Santa , onde scrine.

Hire familia est catholica, quoniam - Antenius Masionus mis intauir fub infignis Gothifred Bulleonis protecuperation tease Sandartogo. Et Gherardus Magninus; fub Papa Bugoam III. fuir prestyrer Cerdinalus Sphar Rolmaña: Becluda siuli Sandri Srephantin Monte Celio et rigigi des 1

Ne meno fu finorite du diue si împeradori, di quello ch'elle fost du l'Annefei, percioch'ella fu dopo le paris Ghelfe & cibelline mitrodorecin Italia da gli huomini partiali del Papa & dell'Imperadore, capo della parie Gibelline, trouandosfella per molte centimai a dunut minenzi obligata all'imperio. Mi con itatto ciò fu ance o fiunorende a Santa Chiefa, come cattolica & benemeita d'esta. L'anno adunque 801'. di Christo su prinslegiata da Carlo Magno, & l'amno 9632 da Olhome primo s'mperadore come dimostra il Baccarino con queste parole.

Ex illa profapia semper exorti sunt viri officiosi & strenuissimi, & fait multum privilegiata ab Oshone I, Imperat. &c.

En etiandio prinilegiata da Federigo Primo l'anno 1 162 allora: eh'egli era fotto Milano con l'esfercito, nella persona di

Ginlio Marioni per fiioi fatti valorofi & intrepidi abenchicio dell'Imperio. (onciofia che gli coneced! Aquala intera nell'arme fiad et del fioi pofferi. E la evo Conte, stevo duce il primilezio, et Tribuno della squadra de nobili del sarco Imperio, et vuol. che quella deguita passi me i discendenti in per petuo, in vino ex procerebus dice il testo. La qual voce, procerer significa per sina grande, et con austorità di Principe nella città. E al detto Giulio dà titolo di Generoso et ilustre. Ma activibe meglio si confideri le forza dello parole e la riceusta degnità, n'è piacciuto di mettere in questo luo goi il predetto primilegio.

În nomine Sanca & individux Trintrais. Fridericus ditina fauente elementa , Romanorum Imperator femper A Augustus. Dignum aique decorum est vi magnificentia Augusta, quosque fideles nostros liberalirer praueniat, cofque ad servita secri Imperij , voluntarix esticiat promptiores. Ea propter, vi tamprasens xuas, quam successiva poferitas

Parker Labor

feritas agnoscat , quod nos considerantes circunspectam fidem , & finceram dilectionem fidelis noftri , generoli & illuftris viri Iulij de Mationibus de Eugubio propter præclara feruitia que nobis & Impetio intrepide exhibuerit, & maxime in partibus transmarinis praliando, & in posterum exhibitutus sit, Imperiali munificentia declaramus ipsum Comitem, Heroem, & Tribunum Cohortis nobilium facri Imperij , & scurum armorum familiz suz Aquila Imperiali iosignitum effe volumus, & vt benignitate elementia nostra, nobilis hæc profapia locupletata ab omnibus præfentibus & futuris conspiciatur, eisdem dignitate & honore, vnum ex proceribus eius, in perpetuum gaudere decreuimus, atque fancimus. Quapropter Imperiali auctoritate mandamus, vt nulla omnino persona alta vel humilis, Ecclesiastica vel secularis, aufu temerario ei, & eius fuccesforibus, in contrarium artemptare præsumat. Quod si quis contrasecerit, tunc in poenam fui reatus centum libras auri puri, dimidiam Camera nostra, & dimidiam passis iniuriam persoluat. ad cuius certain in posterum euidentiam, hoc priuslegium, literis Imperialibus, in hac pagina conferibi, & nostro sigillo iusfimus communiti &c. Ada funt bac anno Domini Millefimo centesimo sexagesimo secundo, Indictione decima, tegnante D. Friderico Primo Romanorum Imperatore glotiofisimo. Anno regni eius Vndecimo, & Imperij Octavo. Datum in Cafteis nofteis ante Mediolanum , septimo Idus April s.

Da questa famiglia, fi dice che fu fabricato Cantiano, castello assai nohie nella via Eliminia, cost detto da Cantiano Marioniche lo fondò. E il fare edifici publicie de denominarli col proprio nome, è cossa folamene conceduta a persona grande de potente, come asser ma Beroso. Q. Fabrio Pistore de altri seristori. Astessa, quanto ho

detto, il preallegato Baccarino dicendo.

Canthus Mationus edificauit Castrum Canthian in via Flaminia. Auenne poi ne tempi più freschi, che preualendo laparte Guesta nell'Y mbria, i Gibellini d'Y gubbio surono scacciati, es fra questi andarono in ssilio i Marioni, con perdita di molte callella es giurissitione che ssilio hauenno, de quali parte si trasserrono a Ucrona, doue questa samiglia è molto honorata, es via d'essi il Caualier Gian Battista biarioni, persona notabile per diuerdissi il caualier Gian Battista biarioni, persona notabile per diuerdissi con la considera describita del considera 
Anni di Christo. se qualità sue, & parte a Venetia, allora crescente di popolo & di Stato . Nella qual città abbracciati come huomini d'importanza , furono admessi nel consortio de nobili , ch'in quel tempo reggeuano er gouernauano la Rep. Vinitiana onde per ciò godendo quella pretiosa nobilta, la smarrirono allora che l'anno 1297. fu serrato il consiglio in Venetia, o per poco auertenza d'essi Marioni, o per. qual si voglia altro accidente. Ma poco dopo a quel tempo che fu l'anno 13 14. viffe di costoro

Alberico detto anco Bico, valorofo & grande buomo, & di incredibile auttorità presso a Lodonico Banaro, & a Carlo Quarto suo soc-

cessore Imperadori . Et parimente fu chiarissimo

Tietro Dottor celebre, & molto ftimato & bonorato da Papa Sifto Quarto. &

Agnolino, il qual nel tempo suo fu Filosofo illustre, & sommamente fauorito dal predetto Pontefice. Fu anco notabile

Schaftiano figlinolo di Pietro, Canaliero d'auttorità & di gran seguito & reputato grandemente da fuoi cittadini per lo valore & prudenza sua, il cui figlinolo

Tietro fu condottiero di caualleria nelle guerre dell'età fua , nelle quali fu tenuto in gran conto, si come anco

Saccoccia fu Capitano famoso di fanteria. Ma melto accrebbe lo spendor della sua famiglia , con la sua esquisita dottrina. Filippo Filosofo & Medico del Re d'Ungaria, il cui figliuolo

Pier Leone, bebbe dinersi gonerni di Pronincie & di città. Fu anco degno di memoria

Aurelio fratelto di Filippo, Abate di S. Stefano, &

Lodonico Filosofo, che trasferitosi a Siena, vi fondo la sua famiglia. Ne si dee lasciare a dietro

Scipione Giurisconsulto, Marc' Antonio Capitano di molto valore, Lattantio Abate di S. Stefano, Pompilo, Vinciotto, Giambattista. Pier Hieronimo, & altri ch'io pretermetto. de quali

Pier Hieronimo fu padre di

Franceschino , Capitano d'esperienza & d'ardire assai chiaro ne tempi nostri. il quale fu adoperato da diuersi Principi in diuersi carichi & gouerni con molta sua lode . Del quale nacquero Oratio , dedicato allo studio delle leggi , Enea , & Tiberio . Fu anco figliuolo di Pier Hieronimo detto,

Vincenzo, buomo eccellente nell'arte della guerra. percioche militando per la Republica Vinitiana l'anno 1571. con bonorato carico di fanteria

fanteria, difefe la Canea, in quel tempo che l'armata del Turco, bauendo sbarcato al porto della Suda, andò a suoi danni, portandosi coraggiosamente contra di loro , & con molta sua laude . Indi fu creato Mastro di Campo, & Vicegouernatore ; & Colonello di seicento fanti , con pienissima sodisfattione de Padri , & de i Senatori, del suo fedele & valoroso seruitio, da quali molto accarezzato, fu riputato da loro benemerito della Republica, le cui vestigie seguendo Alfonso suo figliuolo, honora la patria, con speranza di falire a gradi illustri della militia, a gloria della sua chiariffima & veramente bellicofa patria, poi che l'anno 1570. & 71. si tronarono in quella guerra al servitio del Papa, del Re Filippo, & della Republica Vinitiana ventiquattro Capitani della città d'Ugubio in vn tempo medesimo, contra i Turchi in dinersi luo ghi in mare & in terra, tutti con carica difanti condotti da loro . oltre i gradi maggiori che effercitanano, con dinersi comandi, & furono. Cefare Bentiuogli Colonello & Luogotenente di Sforza Pallanicino Gouernator Generale dell'armi V initiane. Gian Maria Baldinacci . A fonfo Arcangeli , che fu poi Colonello in (andia l'anno 1574. Barone Baroni. Raffaello Cerbonara, che l'anno 1574 fis fergente maggiore della gente dell'armata, & Mastro di Campo Generale del Regno di Candia, Governatore al presente del Ca-Stello di Brescia. Il Conte Hieronimo Gabrielli Capitano allora dell'artigliaria con trecento fanti. Soldatello Galeazzi . Bernardino Raffaelli . Mancino Leonelli . Guerra Andreoni che poi fu fatto Colonello in Cattaro. Guido Sangradali, Colonnello in armata. Federigo Andreoni, Lorenzo Sangradali, Abatino Abati. Ottaniano V annelli che hebbe più volte carica di Colonello dalla Signoria, & al presente si troua Gouernatore della militia di Cattaro. Caccia Ramoscetti. Christoforo Angelelli. Salua Colomboni . Peruzzino Beccoli . Vincentio Andreoni . Riccio Orlandi. Giulio Sarafina . Pietro Bongiromini. & Vincenzo Marioni sopradetto. I quali tutti seruirono bonoratamente & confodisfattione, dando buon conto del valor loro, cofi nel di della gloriofa giornata , come anco nell'affedio di Famagofta , & nelle altre fattioni di quella guerra. oltre a molti altri caualieri de principali di quella città che seruinano prinatamente, & altri con cariche bonorate nelle loro condotte di offitiali principalissimi ancora che fossero senza compagnie particolari . Et ve ne andarono parimente col Principe d'Vrbino, che ne condusse molti, in tanto

Anni di intanto che paßarono in tutto il numero di 50. senza quedi che Christo. erano in diuerse cariche per lo stato del Duca d'Vrbino.

#### Signori Brancaleoni.



lace nella Romagna, & secondo altri nell'Umbria, mò grosso, cer poderose castello chamato Durante. il quale (bauendo gli Vrbinati posto in rouina Castel della Ripa discoso da Urbino sette miglia, nel principio dilla Masa Trebaria che teneua la parte Guessa.

bricato di quelle reliquie da Guglielmo Durante Francese; huomo dottissimo in legge et Legato del Papa nella Romagna l'anno 1284. Questo grandemente accresciuto di popoli & di riputatione : fu gouernato dalla famiglia de Brancaleoni antica & illustre, per buomini & per titoli di honori , ne tempi andati come Vicarij di Sauta (hiefa . I quali allargando il dominio loro per ogni verso, vennero tanto grandi, che competirono con la famiglia di Montefeltro padro na allora di Vrbino & di molte altre terre & castella come s'è detto nella discrittione di quella famiglia : & si apparentarono con esfa: or con effa parimente guerreggiarono dinerfe volte, fi come per le memorie antiche apparisce. (onciosia che i Brancalconi furono Signori di Castel Durante, di Mercatello, di Castellunaro, di Saffo Corbaro. & si distendeuano fino a Santa Agata, alla Selua piana, alla Billa di Rainerio, di Monteoriolo, a Piagnana, a Macerata & Gattaia, a Timilbitona, & Sauina come fi legge in vna declaratoria della Massa Trebaria , fatta da Papa Nicola Quarto l'anno 1288. 6 bebbero Castel Pecoraro, il Pubito, done si veggono diner fe refligie di caftelli & fortezze disfatte & diffolate, Rocca di Leo nello col fuo Contado, Monte Guerrino, Secchiano, la Carda, & altri che lungo sarebbe a dire . De quali il più antico fu il Piobico o Publico, posto sul fiume Candigliano, che nasce sopra Scalocchio: & tra scorrendo per molte miglia per la valle detta anco essa del Candiglia no, arrina a questo Castello Parte del quale è riposto nella diocesi d'-Vrbino, partito dal fiume che vi paffa per mezo, & parte nella diocesi di Cagli , in vna pianura molto fertile & commoda, ma poca & stretta , rispetto al luogo & alla gente che vi habita, essendo aßai bene bastionato da monti all'intorno molto alti, nelle cui pendici vi si raccoglie per vtile di quei popoli tanta copia di Scotano

## Allustrid Italia. 345

Anni di Christo.

che con l'ainto de guadi, supplisce & ananza anco al sostegno di quella gente. Montando poi dal Piobico al Monte Nerone vi fi veggono lontano vn miglia, in vna afpra & terribil collina, veftigi d. vn ricco, grande, & bel palazzo, o fortezza ch'ella fi fia. Doне арра riscono ancora scolpiti in petra viua diuersi Grifoni, in segno che i Brancaleoni, erano in quei tempi affettionati a Perugini . Et an. dando più oltre apparisce la Rocca di Leonello, che ha sotto di soun bel Contado con numeroso vassallaggio, se ben riposto fra monti . er oltre a ciò Monte Guerrino, er altri luoghi fertili & buoni. De quali dominy Papa Martino V. mossaloro la guerra, gli prindina parte & in parte pscirono della casa per mancamento delle line maschili . Ora qual fosse l'origine di questa famiglia è difficil cosa il poterlo affermare. Percioche l'opinioni fon varie, non pur de gli scrit tori,ma de medesimi Brancaleoni, i quali però per la maggior parte affermano per traditione hauuta di mano in mano da loro antenati, ch'essi vennero di Germania con vno Imperadore Tedesco, ma non di cono qual foße l'Imp. Altri, vedendo che sono flati sempre Ghelfi, & difensors della Chiesa, dissero ch'essi vennero in Italia co Pontesici oltramontani.o che furono mandati da loro d'Auignone per loro (apitani.cofa del tutto contraria al vero, percioche la Corte Romana fu trasportata in Francia l'anno 1305. & la casa Brancaleona l'anno 1284 gouernaua (aftel Durante come Vicaria, nella persona di Brancaleone d'Armano. Della quale, l'anno 1315. hauendo i popoli di Cagli & d' gubbio guerreggiato insieme, elessero per giudice nelle lor differenze Monaldo di Odone de Brancaleoni di Caftel Durante,quafi dicat ch'era della profapia di quelli ch'erano di Castel Dura te. Altri poi lasciarono scritto, che furono condotti da Papa Martino Quarto Francese l'anno 1280 & anco questo è falso:essendo prima ricordati nelle scritture i Brancalconi che'l detto Papa. & altri da Innocenzo V. o da Vrbano IIII. o da Clemente V. Et fu anco chi diffe ch'effi furono proprij di Bologna, per la quale paffando Papa Martino fu alloggiato, aiutato, & accompagnato da vn Bartolomeo Francaleone il quale il Papa volendo gratificare, creò Senator con. displicenza del popolo Romano che si lend a romore percioche allora non si dana quella dignità a forestieri . onde lasciato l'offitio fu fatto Vicario. Ma in qualunque modo si sia questo fatto, chiara cosa è che effi erano Italiani quando fu fabricato Castel Durante: & ch'effi & loro soccessors furono & Chelfi & Imperiali, secondo l'occasioni che correnano in quelle età , si come si vede anco boggi in dinerse fami-

Anni di

glie, gli huomini delle quali in on tempo medefimo feruirono chi gli Imperiali et chi i Francesi, tratti o da i fini loro, o da gli humori che essi banno, o dall'affetto che gli porta a cosi fare. Et è parimente chia ro, ch'essi a lungo andare si diuisero in più rami : per le diuisioni de i beni fatti fra loro: lequali fenza alcun dubbio debilitano le ricchezze & la potenza delle case : & distruggono finalmente i grandisimi ftati , riducendoli a grado prinato . Dalle quali divisioni variarono anco l'armi & l'infegne loro, accioche per la differenza foffero conoscinti l'un ramo dall'altro. Conciosia che quei di Castel Durante , si come vi si vede in molti luogh : & molto più in S. Angelo, & nella chiefa, & nell'Archinio, & nella campana publica, & nelle sepolture in Mercatello, hanno il Leon rampante, fermato di dietro con vna zampa; & con l'altra vn poco eleuata . delle quali pna è quasi tutta coperta da pna sbarra che passa da sommo ad imo . Ma quei della Rocca, & parte di quei dal Piobico, non portano altro che la Branca con vna croce bianca di fopra. Et quei di Mercatello pfano la branca schietta , & quei del Piobico della linea di Pazzo, Pfano per lo più il Leone intero fenzala sbarra, con la croce di sopra: quantunque habbiano fra loro la sbarra. Fanutio Campano, fauellando di questa casa nel quarto libro, la mette nella città di Cagli , nobile , antica & illustre , & piena di cofe notabili & recondite , & degne di consideratione , come m'ha riferito più volte Roberto Luty gionane di pellegrino Spirito , & di vinacissimo ingegno, or gentilhuomo di quella città. Et nel 5. lib. fa memoria di vn Landro Brancaleoni, o Leandro: bonorato Cupitano di quei tempi . E' nominato parimente in scritture fatte l'anno 1270. Pu

Francesco V escouo d'V rbino, & Commendatario della Badia di Castel
Durante, si come si conosce per l'arme della Branca con la mitra di
sopra : non molto lontana dalla sagrestia dell'Arcinesconado. Ma
pare che si dia il principio di cossoro da vno

Amerigo , ricordato in molte scritture , come buomo importante, del

quale pfct

Brancalcone, padre di Bellabranca, che fu Podesia di Cagli l'anno 1263. dai quale vogliono alcuni che difendelfero i Brancalconi della Rocca. Cossui fu martto d'una forella di Papa Nicola Ter-20, della famiglia Orfina; en generò

Latino: frate dell'ordine de Predicatori di S. Domenico , & maestro in Theologia , & altri dicono Dottore in (anonico . il quale fatto pol Cardinal dal Papa fuo zio, fu Lez eto di Bologna, & di Tofcana: & di gran-

di grand anttorità nella Chiefa: perch'egli folo con Carlo Re di 204poli: trouandosi i Cardinali in lunga discordia per la creatione del пионо Рара, eleße Celestino U. ch'era eremita . La cofini potenza & grandezza, come quello che gouernana il Papato in tempo del zio fece credere a molti ch'egli foße della famiglia, onde per ciòfi trona ne gli scrittori cognominato Orfino: & noi parimente nella. bistoria nostra di quella famiglia , scritta l'anno 1465. lo credemmo Orsino . & il Panuinio nell'epitome de Pontefici lo chiama de Frangipani: & altri di Malabranca antica famiglia Romana. Ma. dinersi altri, & fra questi i Brancaleoni medesimi, affermano che egli fu de Brancaleoni . Et Christoforo Landino nel 19. canto dello Inferno di Dante dice. Costituì adunque Bertoldo Orfino suo nipote (percioche fauella di Papa Nicola ) Conte di Romagna, & Latino Brancaleoni figliuolo d'una sua sorella già Cardinale,mandò Legato à Bologna. Fu anco secondo figliuolo di Brancaleone Parnouio: er terzo figlinolo (quantunque altri dicono che foffe fratello)

Ranuccio, il quale l'anno 1218 riceuè la fedeltà da gli huomini della Rocca, come attest a Leonardo Jacopini da Cagli: huomo di belle lestere, & curioso inuestigatore delle cose antiche. & quarto su

Nicola che viffe l'anno 1272. & quinto

Gentile, il quale procreò Guido, V golino, Bellabranca, Ranuccio, Taddeo, & Montefirano. altri dicono che vi fu auco vn Filippo che...
fu fatto prigione da Tafmondo fuo nipete fig. di Bellabranca l'amo
1286. & vn Francefco, che generò vna fig. & la diede per donna
ad vno de gli Phadaini, il quale hebbe per dote la Carda, catiello
postio fu acima d'un colle molto afpro, alle pendici di Monte Nero
verso Pecchio, vicino tre miglia al Piobico. & che possice vn gran
territorio con molto più vassiliche non hanno tutti i lor casselle
fieme, & bona Siguoregiato da Duchi d'i Vibino, quantunque delle
casse di dentro sieno padroni gli Ubadaini. Dal qual cassello sirono
poi detti gli P badaini della Carda, fatti illusti particolarmente per
Bernariano ceccelensissimo Capitano del suo tempo. Di

Bellabranca, accorto, sauio, & valoro so buomo, che visse l'anno 1283. & che posse beni stabili in quasi tutte le città circonuciene, & dal quale vscirono i Brancaleoni chiamati dalla Rocca sin ssilundo Centile, che su Canonico di Pisa, & poi extriprete di S. Agnolo in-

Vade, &

Trafmondo, del quale apparific supplica a gratia, da Giouami Colonna Gonernator della Marca sopra la guardia, custodia, es fattione Vsa-X x 2 ta d

Anni di Christo. tà a farsi nel castello della Rocca. & per essere piuato inquistro di carcere priuato, fatto nella persona di Frippo si co o, come s'è desere o, & faccato della Rocca. E per hauer anco dato scoros alla parte Gibellina di Cagli, nel tempo del suo dissidio & della sua ronina: esserata Questi si marrito d'una de Massim, inobile, & antica famiglia di Cagli; & ne bebbe il predetto Puccio, Branca, Gentile, & Fgolinuccio, detto anco Guglielmuccio che visic l'an. 13 42.

MA Filippo sidetto Montestirano, & Trasmodo l'anno : 186. reennero in controuersia col Comune di Cagli che volcua tor lorole giuvissitivi del Piobico & della Rocca, & metter i tor beni all'estimo di Cagli: che esserata di Cagli. Pole be esserata di Cagli. Pole volcua torolorole giuvissitivi del Piobico de della Rocca, & metter i tor beni all'estimo di Cagli. Che be esserata di Cagli. Pole personato della Marca. Vescono Posinese, sin poi decisa dal Colonna per loro percioche allegauano la giurissitivo loro libera, & tanto antica, che non si trouvana memoria quando comincialse. Ma del predetto

Puccio, si legge che l'anno 1308. ouero 10. su Podestà di Tegi, es gli anni innanzi concesse le ripresassi e contra gli huomini di S. Angelo in V ado. Et par ch'a costu il anno 1298 sossero accomadati gli buo mini di Montelabate su Contado di Cagli-es bebbe vu seg. chiamato

Nicold , che visse l'anno 1322. che fece

Francesco che l'anno 1375 ottenne gratia dal Legato della Marca per gli huomini suoi , che haueuano tolto il sale da altri che da i deputati della Chiesa Romana. Et hebbe

Gnido , che fece Nicolò & Trasmondo padre di Francesco, di Gentile ,

dı Leonello , & di

Hippolito Abate di S. Benedetto d'Ugubbio l'anno 1469. Di Leonello nacquero

Onido & Federigo ob fi conduffe fino all armo 1516 nel quale i Medici di Fiorenza i impadronirono del Ducato d'Vrbino. & fu morto per falla imputatione, & gi fu rovuinata la Rocca. Onde gli foccessero per cagione di Guida fina figlinola, così nello Stato come nella cafa ta, Dolcc & Siglimondo da Vrbino in compagnia fe bene bebo emaltra figlivola. Ma da Guido & da Pretiofa fina domna figlivola di Luca da Pretiofa fue donna figlivola di Luca da Pretiofa fue della cagli, seleberrimo Giurifconfulto, tanto ricorda to & lodato dal Corneo, da Pier V baldo, dal Sozzino, dal Decio, & da molti altri illustri Dottori, pfci

Sebassiano l'anno 1521. Prior dell'eremo di S. Maria di Marimondo. Leonello, & Ottaviano padre di Guido che generò Luca monaco dell'Avellana, & Prior del predesso eremo. es

Mario, al presente bonorato et sauio buomo. del quale sono figliuoli

Leonella

Anni di Leonello Prior di Santa Croce di Perugia, & dell' Eremo detto, & Christo. giouane, che dando opera in Padoua alle buone lettere è di moltasespetatione, Guido, Ottaniano, Gian Francesco, & Sebassiano.

espetiatione, Yuua, vitaniano, sian trancesco, & Sebañiano. Et tutti i predetti del ramo de Brancaleoni della Rocca, entrarono in lega l'anno 1284, con gli Vgubini. De quali ne sono anco in. Rimini: ma nonsanno la lor discendenza. Ma di Montesclirano,

l'altro de figliuoli di Gentil primo, vennero

Vgo detto anco Guido da gli Scrittori, che l'anno 1259. fu Podestà di l'rbino. Nello, che hebbe Brancalcone, & Armano foldato mobile, al qual toccò in parte il Castlelo de Pecevari, bellifimo luogo posto sopra en colle presso al simme Candigliano, discosto poco più d'un miglio dal Piobico verso Castel Durante, & generò Anassasio, et Olandama maristata la seconda volta a Niccolò di Montestetro. Et da questi nacquero Antonio & Calepetrissa, che siu moglie di Nosso Marino da Cagli Sig. di molte castella. Et e-statonio ssurpò di castello de Pecorari. & tronatos mara congiura stata contra. Federigo di Montestetro Coperta a S. Marino, morì in prizione, & Federigo di Montestetro Coperta a S. Marino, morì in prizione, de Federigo hebbe il castello. E lo donò a Francesco V baldino suo paren te de Condotierro l'ebebe per moglie Socua Brancalconi, della simi glia di Federigo: la qual morta : ne tosse di ranca della linea di Pazzo amendue dal Probico: & così quel luogo si mantiene sino al presente ne i costius soccessori.

Federigo figliuolo di Montefeltrano: l'anno 1306. fu Podestà di Ca-

gli : & huomo di molta riputatione, che generò

Feltrano & Gerio , i quals diniscro le cose di Monte Nerone con quei della Carda . Figlinolo di Gerio fu Federigo che l'anno 1250. fotto Clemente V. fu molto honorato di titoli fegnalati. & fu suo fig. Nicolò soldato valoroso, & c'hebbe Manfredo , & Federigo padre di Nicolò Caualiero, il quale, si come anco tutti gli altri de suoi, eccellente nell'armi, fu in molte guerre, & ferul i Sig di Fabriano, & poi Guid' Antonio Feltrio Conte d'V rbino, & Duca di Spoleto . & Odd'Antonio suo fig. & Pleimamente Federigo. Et l'anno 1472. se tronò a canallo con vefte lugubre a honorar l'effequie regali, di Battista Sforza, moglie di Federigo. Venuto poi a morte lasciò suo berede, Octaviano V baldint. Ma Filippo terzo fig. di Nicolò, hebbe Fel trano, che generò rrancesco, Guid Antonio, & Galasso genitore di AleBandro & di Branchino, amendue famosi soldati, & Paris che lasciò Tiberio, il qual vine in Pesaro. Et Giovani quarto fig. di Nicolà:letterato huomo, fu Podesta, et Capitano di Norcial'anno 1419 Xxer bebbe

Anni di & hebbe di Agnesa fig di Nereo da Mogliano Conte da Porciano , Chiillo. Anton Francesco Condoctiero de Viintian, de quali tebbe gonerno nel Frioli: Hieronimo Francesco di molto valore, & Manfredo padre di Federigo. Il quale di Lucretia V baldini bebbe Filippo, Antonio, Manfredo, & Tomaso che fece Brancateone, che al presente gonerna il Piobico per la sua rata, giounha applicato allo siudio di Fisiossa de di Cleggi, nel qual dimostra bellissimo & servicis si mointegeno. & da questo vicirono Tomaso, Francesco, & Federigo gia morto. Es questa casa di Nicolò & suo si sulvosi, bebbe due nomi, percioche una parte su data de Feltran & taltras

Pazzo che su l'atro de sigliuoli di Monteseltrano, diede principio a quel ramo the si mantenne il costome di quel da Monte la casa; se ben prima si chiamanano tutti di quel luogo: perche egli, habitando si latri al Piobico, vi sece la sua stanza sin che vi andarono.

ancora questi altri. Creò di Almadina sua donna

de Manfredi.

Paolino & Monaldo . Il qual Paolino bebbe titolo di Domicello l'anno 13 45. che significa Barone ; si come altrone s'èdetto . Es l'anno 48 fabricò vna capella nel Vescouado di Cagli. Ma di Monatdo nacque Gio. Antonio che fece Gionanni, o nacque Antonio, la cui donna fu Enfiligia de Gabrielli d'V gubbio & procreò Guido . che fece Bernardino , Bartolomeo , & Monaldo gentilhuomo , foldato & famigliare di Federigo Duca d'Vrbino . & fece Guido fuo quarto figliuolo, foldato anco egli, & che fi tronò a cauallo convefte lugubre per quelli dal Piobico alle sudette effequie. Di Guido vici Antonio che generò Bartolomeo valorofissimo giouane di quei tempi . Roberto Secondo figliuolo di Guido ch'edificò al Piobico regiamente generò di Benuenata Vandini , Guido, Carlo , Ricciardo , Bernardino , padre di Annibale , & di Troilo che borici viue , & Monaldo del quale vfcl Cornelio . Coflui edificò la Chiefa , & la cafa di S Stefano di Pinocchieto al Piobico , & di Pantafilea de Marchefi di Sorbello hebbe Roberto ; & Antonio che gouerna mentre scriuiamo , il Piobico per la sua rata , & datosi nella fua giouentà all'armi , fi troud in molte guerre : & ampliata la facultà fua , l'ha adornata di ricchi & honorati edifici. Et quefti, di Laura figliuola di Bernardo Capello gentilhuomo Vinitiano & celebre per le cofe della Poefia : fece Ator che hoggi feguita las Corte di Ottanio Farnese Duca di Parma , Torquato che presso a Francesco Maria Secondo Duca di Vrbino , Gio. Battifta, che effercitatoft

citatofi nelle guerre di Francia, & di Flandra done ferni per gentilhuomo & lancia spezzata il Principe di Parma Generale del Re Filippo; dato di fe gloriofo faggio all'abbattimento di Tornai : falite alla fine fu la muraglia l'anno 1581. restò morto di vna archibufata. Monaldo che da fanciulletto bayendo seguitato molti anni la Corte di Vittoria Farnese Duchessa d'Urbino , & poi quella del Principe de Besignano in Calabria con molta sua lode, demora al prefente nella patria , con Giordano , & Oratio loro fratello a Roma, done ftudia, con difegno d'attendere alle cofe di Chiefa, & Bernardo . L'altro figliuolo di Montefeltrano , chiamato Filippo : fu principio de Brancaleoni da Marcatello, percioche generò Rinaldo che foce Leone , & Guido . di cui fu figlinolo Bellabranca, dal quel venne Guido che fece Bellabraca, padre di Luigi che fu padre di Scipio prior di San Matteo della Val del Lago l'anno 1515. & di Federigo , dal quale pfct Bellabranca, & Guido dottore & buomo di Chiefa. Et Bel labranca fece Cefare & Latino Gurifconfiato & Sacerdote che vine al presente. Et di Cesare furono procreati Brancaleone Dottore & Sacerdote , & Guido. I quai tutti buomini detti di Mercateflo, perche habitano nel detto luogo, non si troua che bauessero dominio . Ma tornando noi di nuono a dietro al primo Almerigo, diciamo , che di coftui nacque Arimano , padre del primo Brancaleone, il quale fu Vicario perpetuo di Santa (biefa, postoni da Papa Martino Quarto & per suo ordine da Gughelmo Durante, l'anno 1284. Et di lui nacque Branca, detto anca il Brancone da Castel Durante: guerriero accorto & valorofo, & Signore di molto dominio. il quale si distendena fin di la dal fiume Arimini detto Marecchia. & il quale fece acquifto di Mercatello, come ferine Guermiero Marciano da V gubbio, nella sua bistoria in questa maniera. ebe bauendo Nicolò & Francesco della Fagginala tolto Mercatella a Castellani che n'erano padroni, & trouandosi Branca a Sant' Angelo con le sue genti per dar soccorso a quel luogo, su chiamato da gli buomini di Mercatello che gli fi diede : & fcacciarono quei della Fagginola l'anno 1377. onde ne nacque la guerra fra i Caftellani , & Brancaleoni l'anno 78. ma interpostifi i Perugini si fece la pace. & poco prima Galeotto Malatesta hauena lungamente guerreggiato co i Conti d'Vrbino , & con Nicolo l'anno 1359. col quale fece pace & parentado nel detto anno. perche tolfe »na mpote del detto Conte per Gentil fuo figlinolo . Or m'altras già XX 4

Anni di Christo. gid per auanti Stata maritata a Monte Lupone & rimasta vedoua, la tolfe per Pier Francesco l'altro suo figlinolo. Il quale accordo & parentado, dispiacinto molto al Cardinale Egidio Carillo Legato del Papa in Italia, come quello che era nemico de i Regoli come esso diceua, mandò per Branca, & nel medesimo tempo mandò genti per torgli S. Angelo : ma Branca le roppe . & Nolfo fu affretto à dare in mano al Legato il Peglio castello sopra il Parco per far la guerra di Castel Durante , & vi pofe l'affedio che durò lungo tempo . Ma Branca fatto accordo col Legato , gli lasciò il suo dominio, & si appresentò al Legato d'Ancona, dal quale fatto prigione, fu mandato a confini con Pier Francesco suo figliuolo a Bologna, & Nicolò Fi lippo che era l'altro, hebbe il bando delle terre della Chiefa, & Genti le fu confinato a Verona. Es poi che il Legato hebbe occupato ogni co fa, tolfe anco lo stato a Feltreschi ma non andò mo'to che i Brancaleoni, & i Feltreschi racquistarono il tutto. De figlinoli di Branca, Pier Francesco hebbe per occasion della moglie Monte Lupone Castel. nella Marca, che poi gli fu tolto da Padolfo Malatefta l'anno 1 393. Questi su molto amico & famigliare intrinstco di Papa Bonifatio Nono . il quale in vn breue , lo chiama Principe, Domicello, & Senator di Roma . & concedutoli molti prinilegi, liberò à sua instan-Za la Badia di Caftel Durante dalla joggettione d'ogni altra prelatura , da quella del Pontefice in fuori , dandole auttorità di poter conferire alquanti di quei benefici che ella banena fotto la sua obedienza: facendola Badia Mitriata , quasi con degnità Episcopale. Et venuto a morte lasciò Armano, che dopo hauer maneggiato Parmi , fatto di Chiefa , fu primo Abate di San Chriftoforo del Cepetto. L'altro de figlinoli di Pier Francesco fu Bartolomeo , che bebbe in sua parte Sant' Angelo in Vado, Mercatello, con altre caftella minori . La cui donna fu Giouanna Alidosia, sigliuola di Beltramo Signor di Imola l'anno 1416. & ne generò Gentile che si maritò a Federigo Feltrio fanciulletto d'otto anni : la quale egli sposò hauendone quindici, & cosi questi luoghi per soccessione ricaddono nella casa di Montefeltro. Di Gentile fratello di Pier Francesco vs. 1 Monaldo & Almerigo: i quali furono Signori di Caftel Durante, di Saßo corbaro & d'altri luoghi , che furono tolst loro da Guid Antonio Feltrio per ordine di Papa Martino Quinto l'anno 1422. & l'anno 1430. furono spogliati del re-Sto , & meffo ogni cofa nella cafa di Montefeltro . Et Almerigo

non molto dopo, ribebbe per trattato Monte Locco: & fi vicino a ribauer (affel Durante, ma feoperio il trattato, rederigo da Monte Leglero riprefe Monte Locco, done corfe rifebio della vita, percioche viera dentro Almerigo con legenti di Mataelfa. Nicolò vilippo s'altro fratello, Capitano di molta riputatione: fia molto filmato, onde fi trona che l'anno 1387, fu eletto con Gentule arbitro a decide il differenze della guerra natafra i Caffellani, & gle V baldini.

### Signori Contiguidi.



Vando Otton Primo Imperadore l'anno 948. difecíció di Safonia in Italia, venne con lui vn Guido fuo nipote valorofo buomo nelle armi, il quale creato dal zio Conte di Modigliana & di Romagna, eleffe, pregato di ciò da Trauerfari & da i Rauignani, per fua sta-

za la città di Rauenna , come attefta Fra Leandro , & di nuono è confermato da Hieronimo Roffo per scritture tratte dall'archino di Rauenna, si come si legge nella sua historia, & in diuersi altri auttori . Ma i due predetti , non fanno memoria fe non della cafa da Bagno , pretermettendo quella da Poppi , che è pur de Contiguidi, cofi l'vna come l'altra. La qual cafa da Bagno fu fcacciata di stato trentaotto anni innanzi che quella da Poppi , si come scriue il Poggio nel quarto della bistoria viorentina, & ciò per hauere aiutato Galeazzo Visconte contra i riorentini che era in Toscana l'anno 1402. Et il medesimo dice, che l'anno 1440. la famiglia de Contiguidi perde lo Stato, dopo 400. anni per colpa del Conte Francesco, per hauer favorito il Duca Filippo Maria contra i riorentini . Cafa veramente nobile & potente , piena di molti Signori, & padroni di gran parte del Cafentino et d'affai castella nel Valdarno di sopra , et nel Valdarno di sotto , et di Ampinana in Mugello. di Castel Belforte, detto hoggi Dicomano et di molti altri appresso . et bebbero Empoli , Montespertoli , Cerreto guidi , es gran parte di Romagna come fi vede ne loro prinilegi. Et quelle caftella che possiede bora il Conte Fabritio da Bagno Marchese. figlinolo già del Conte Gio. Francesco Marchese di Montebello es di Bianca Rangona . furono acquistate da suoi antichi per benemeriti et stipendi : parte dalla (bieja , et parte per do:e , dall'Armellina Malatesta, che fu moglie del Conte Gian Francesco il veccbio.

# Dell'origine delle Cafe shio. Oza il predetto Guido honorato, es riuerito da Raulenani

Anni di Christo.

tanto che bebbe titolo da loro di Padre della patria, procreò della moglie tre figlinoli, cioè Guido, cosi detto per lo nome paterno. Sanfone per la Pronincia di Saffonia di done effo era venuto . de Flaminio, per lo paese della Romagna che egli signoreggiana. Questi adunque amati & flimati da i Cittadini , auenne che vn. suo nipote, fluprata violentemente vna donzella: fu cagione che il popolo messo in arme , ammazzo il Conte con tutta la sua famiglia, fuor che vn picciolo figlinolo di Guido Secondo, chiamato anco egli Guido che era a balia in Modigliana suo castello. Il qual crescinto & desideroso di vendicar tanta strage: condusse di Lamagna molta gente a Rauenna , doue fece sì crudele & fanguinofa vendetta, che non bebbe riguardo ne a feßo, ne à età di quei che gli vennero in mano . Et si dice, che in quel giorno si troud in gamba vn paio di calze verdi : & che s'infanguinò a cafo vn fcappino fin fopra al tallone: & che in memoria di questo fatto , portò fempre le calze verdi col scappin rosso, & che questo s'acquistò il cagnome di Guido Beuisangne . F. Leandro fa mentione di questo soccefto done scrive della Romagna : & aggingne che egli fe n'andò a Fiorenza, doue gli rimase un figliuolo, chiamato Guidoguerra il vecchio: Fil Landino parimente nel comento sopra il canto 16 dell'Inferno di Dante non si discosta molto da quanto s'è detto. Nel tempo del detto Conte venne in Fiorenza Ottone Terzo di Sassonia Imperadore al quale appresentatosi il Conte Guido Guerra, che valorofo buomo & coftumato era . & di bella presenza : fu molto accarezzato da lui. Et percioche era suo parente, informato delle suc buone & lodenoli qualità, mostrò di bauerlo caro. Questi fu quelto che solfe per donna la Gualdrada con confenso dell'Imperadore figliuola di Bellincion Berti de Rauignani, ancora che non fosse vguale alla sua nobiltà, se bene il padre era il primo Canalier di Fiorenza del quale ne ricordo, Giouanni Villani, nel 5 libro a cap. 26 dicendo che era il maggiore & il più bonorato Canaliero di Fiorenza, ricchissimo, di nobilissima famiglia, & molto sanio. Ne fanno anco memoria dinerfi attri ferittori, fra questi Dante nel 15. fanto del Paradifo dice .

Bellincion Berti vidi io ancor cinto Di cuoio & d'offo, e venir dado fpecchio. La donna fua fenza il vifo dipinto. Es nel 16 del Paradifo,

Erano

Erano i Răuignani, onde disceso Il Conte Guido & quatunque del nome

De l'alto Bellincion ha poscia preso. Questo Guido guerra bibbe in dono tutto il Casentino con parte della Romagna, & melic altre terre & castella nel Valdarno, & intorina a siovenza sino a monte Murlo, come seriue il Landino & s'-

Alberti-Et Dante nel 16 del paradifo-Sariafi Monte Murlo ancor de Conti Sariafi i cerchi nel piuier d'Acone-Et forfe in Val di Greue i Buondelmonti-

Ricordano a cap., 8. & Gio. Villani nel 4, lib. a cap., 36. dicono che I Fiorentini erano in guerra co Contiguidi per la troppa vicinanza-loro. & chi Fiorentini andarono a campo ad vn fio caffello detto Monte di Croce, douc estendo vinsi da i Conti, il castello restolibero l'amo i 146. Ma l'amo 1154 nota il forentini o attenuero a tradimento & lossi indicatono fino in terra. Questo Conte adun

que procreò di Gualdrada.

Guido , Tigrino , Ruggiero , Marcoualdo , & Aginolfo, da quali difcefero tutti i Contiguidi , divisi poi col tempo in diversi rami. Ricchi , potenti , & gran Signori come affermano Ricordano , il Poggio , il Collenuccio , il Platina, Santo Antonino & altri che feriffero a tempiloro. Di Guido fu figliuolo Guido Nouello, & Simone che fece edificare il forte castello di Battifolle. Da Simone venne Vgo & Guido da Battifolle che fu padre di Carlo, di Vgo, & di Simone , il qual fece Roberto & Carlo. Et da Carlo vicirono Francesco , Giouanni, & Roberto che generò Francesco vitimo Conte di Poppi il quale fu padre di Roberto , di Carlo , & di Luchino. Il qual Carlo procreo Baftiano che fece Francesco, Baftiano, er Carlo genitore di Guido, d'Alessandro, di Gabriello , di Hercole , & di Gasparo, bora habitanti in Modona. Et di Gabrielo nacquero Carlo, & Alessandro. Et questo ramo contiene il principio della Casa Contiguidi che venne di Saffonia in Italia : & le perfone che discesero di questo ramo fino al presente.

Francesco visimo Conte di Poppi scattiato l'anno 1440. di casa fia fia firiparà a Bologna preso a Bentinogli suoi amici, percioche (conguinti per auanti in amistà) nel tempo che Hercole Bentinoglio su bandito di Bologna, andò a Poppi dal Conte Roberto, done praticando con vna giouane del luogo, bebbe Santo, manifestato poi a Bolognessi in quei giorni ch'anenne il caso de Canedoli, ad tonte a Fran-

Anni di Chrifto. Francesco, il qual si fermò co suoi discendenti in quella città, fin. che furono scacciati i Bentinogli da Papa Giulio Secondo l'anno 1506. Dal Conte Carlo figlinolo di questo Francesco visimo Conte di Poppi nacque Bastiano , che generò tre figliuoli , cioè Francescoche fu a sernigi del Marchese di Mantona, & mort gionane, di gran speranza, & in buono stato presso al detto Signore. Bastiano che fu l'oltimo, & postumo, fu alleuato sotto la disciplina di Troilo Sauello, del quale fu huomo d'arme & fauorito da lui, & fi morì in suo seruitio. Ma Carlo il terzo padre d'Alessandro & de fratelli di Modona come s'è detto, gonernato un tempo fotto la cura di Gionanni Bentinog lio Signor di Bologna , & poi raccomandato al Conte Nicolò Rangone suo genero, crebbe & si alleuò col Conte Guido & coi fratelli figlinoli del detto Conte Nicolò, co quali andò ad habitare a Modona, doue gli fu sempre caro, & nelle maggior grandezze dell'oltimo Guido Rangone, fu Marifcial Maggiore, done effo Guido si tronò superiore nel comandare così ne gli eßerciti come fuori. Ma tornando hora a Conti Simone et Guido Nonello che furono fratelli , Simone fu mal trattato nel paprimonio da Guido N ouello , di modo che vennero alle divisioni ; & Simone per i mali portamenti del fratello, di Gibellino si fece Ghelfo . & s' vni col Conte Guido guerra suo cugino , amendue nati di fratelli , de quali l'ono era Capitan Generale di parte Guelfa , & l'altro della Gibellina di Tofcana. Il Gibellino per lo Re Manfredi fu il Nouello, potente huomo in quella Prouincia, si come affermano molti scrittori antichi , & spetialmente Ricordano a cap. 151. quando dice. Il Conte Guido Nouello della cafa de Contiguidi, con i Gibellini di Firenze, entrarono nel castello di Fighine ch'era molto forte : & lo ribellarono al Commun di Firenze &c. La rotta di Monte Aperto fu l'anno 1260. dopo la quale l'anno medesimo il Conte Guido Nouello su fatto Podestà di Fiorenza per nome del Re Manfredi. Et nel detto anno nelle Calendi di Gennaio teneua ragione nel palazzo vecchio di S. Apollinare del popolo di Fiorenza. Et poco tempo appresso fece far la porta Gibellina, & aprir quella via di fuori, accioche per quella che rispondena al palazzo, poteße hauer l'entrata & l'vscita al bisogno, per mettere i suoi fedeli di Casentino a guardia della città , & detta porta con la strada che corre fino alle Stinche, fu nominat a la via Gibellina . Fece di più giurar fedeltà al Re Manfredi da tutti i cittadini che rimafero nella città. Et fu ordinato Vicario & Capitano Generale in To-

in Toscana il Conte Guido Novello di Casentino & di Modigliana .

il qual consimo per parte il Conte Simon sivo fratello, & il Conte .

Guidopuerra sivo conforte, « quei di sivo lato che manteneuavo parte cipelta, & era disposito del sutto di cacciar la parte chelsta di Toscana . Est cioscian se puede la Ricordana casa p. 170. « Il Biondo nel sine del 17 lutro del sivo volume, sa quello tempo si fecci 1 die et a Empoli, done si tritto di si ziciar Fiorenza « ridurta a borghi, quando Farinata de gil Viberi la disse; come dice Dante, olive, a ggii altri scrittori nel decimo nell'Inserno, in persona di Farinata.

Ma fu io fol colà, doue fofferto

Fu per ciascun di torre via Fiorenza,

Colui che la difese a viso aperto.

Et del predetto (onte, Ricordano scriue a cap. 173. La state appropso, il detto Vicario Generale (cioè il Conte Guido Nouclos Con Fiorentini Pissai, o dure amissa di Gibellini di Poscana, a petitione de Pissai sciono ossi e sopra le terre & castella de lucche, & hebbono Cassiglione, & scanssisca un cuchessi & yiciti di Firenze. Et dopo detta sconstra Guido Nouello co Pissai et Gibellini di Fiorenza, ottennero il cassello di Nozano, il Ponte a Serchio, Rottaria, est Serczana l'amon 1263. Et dopo la partita de Guels da Lucca, non rimassi città, use cassello un Toscana, che non tornasse a parte Gibellinia. Et in quesso mentre Guido Nouello Singuore in Fiorenza votò la camera del Commune, et trasse più volte lo disselle et altri fornimenti da oste, et le mando a Poppi suo cafello na Castenimo.

Guidoguerra, figliuolo di Marcoualdo , nipote di Guidoguerra il recchio , et cugin carnale di Guido Nouello et del Conte Simone , come fi disse sopra , fu Generale della parte Ghelfa in Toscana. Dante nel

16 .canto dell'Inferno dice.

Quello , l'orme di cui pestar mi vedi Tutto che nudo & dipelato vada,

Fu di grado maggior che tu non credi.

Nipote fu de la buona Gualdrada

Guidoguerra hebbe nome, & in sua vita Fece col senno assai & con la spada.

Et Gio. Villani nel lib 6 a cap. 63 seriue. Nel 1256 i Fiorentini în fernigio de gli Arctini ; i quali baucano guerra co Uiterbesis con altri lor vicini Gibellini & sedeli del Re blansredi , mandarno loro

Anni di Christo. in aiuto 500. causi leggieri, de quali fu Capitano il Conte Guidoguerra de Contiguidi, & giunto lui in Arezzo con la detta gente fenza volontà o mandato del Commun di Firenze, cacciò della. città d'Arezzo la parte Gibellina, esendo pur questi Aretini in pace con i Fiorentini . Per la qual cofa il popolo di Firenze adirato contra il Conte Guidoguerra, andò à campo ad Arezzo, & tanto vi dimorò che hebbe la città a sua volontà , & vi rimesse i Gibellini, & detto Conteguido se ne parti, ma volle prima dagli Aretini 12000. lire. & a cap. 79 del medefimo lib. dice.ll Conte Guidoguerra ch'era co Guelfi di Firenze , gli configliò che non andußero a Monte aperto , done ne fegui poi a detta parte granissimo danno per la sconsitta che ne riceuette detta parte. F. Leandro scriue che Guidoguerra acquistò a Papa Clemente Quarto Modona , Reggio , & Viterbo , effendo suo Capitano. Leonardo Aretino nel 2. dice , che Guidoguerra l'anno 1265 andò a Mantoua ad incontrare il (onte Guido di Monforte, il qual conducena le genti d'arme, & tutta la canalleria del Re Carlo primo, che andana nel Regno di Napoli per cacciar Manfredi. Haueua con lui 400. buomini d'arme, & era cofi bene in punto il Conte Guidoquerra. & i sudetti d'armi, caualli , vesti , & sopra vesti, che mossero tutti quei Francesi a grand'ammiratione , & tanto più essendo in bando dalle patrie loro . però furono ricenuti , & dal Conte di Monforte General del Re, & da altri Capitani benignamente, & in. fomma da tutte le genti con grandissima allegrezza, & di loro compagnia per la via di Romagna & del Ducato, fuggendo la via di Toscana ch'era guardata dalle genti nemiche si condustero a Roma. La qual cosa fu molto grata al Re ch'era giunto a Roma per la via di mare con gran nobiltà & con le fanterie . Inoltre la venuta de Toscani compiacque asai a sua Maestà, si perche delle genti Italiane furono i primiche si congiungessero alui, & perche il Papa molto caldamente gliele haucua raccomandati, si anco per le honorate relationi che furono fatte della virtù loro da i Capitani della gente Francesca, co quali molti giorni hanenano alloggiato per camino . Per queste cause adunque il Re Carlo gli hebbemolto cari , & benignamente riceunti , con gratissime parole gli ringratiò della buona compagnia che fatta haueuano alle sue gentie gli confortò a ftar di buono animo , e aspettar ogni premio fe le cose soccedenano prosperamente, come esto sperana, mediante la giustitia & le proprie forze, & de suoi amici & seguaci. Con quefte

queste genti adunque, fotto la scorta di Guidoguerra, Carlo, venuto a giornata col Re Manfredi : bebbe la vittoria , si come affermano diversi scrittori, fra quali Francesco da Buti Pisano, nel Commento sopra il 16. canto dell'Inferno di Dante, dice. Si che questo fu Guidoquerra che fece molto e di fenno & di fpada, & fra l'altre cofe che si dicono del detto Guidoguerra e ch'il Re carlo per suo senno & valore vinse in pugna lo Re Manfredi . Et lacomo Lana da Bologna sopra il medesimo canto, dice del sudetto cosi. Questa el ombra di tale che auenga che tu lo vegghi qui, egli e deccellente & alto grado . & come narra il testo fu nipote della buona Gualdrada, dalla quale discesero tutti i conti guidi si che questo su guidoguerra de detti conti , il qual sece molto di senno & di spada, nel tempo che lo Re carlo venne in virenze et in Toscana. Et fra l'altre cose che si narrano del detto guido, si dice ch'il Re carlo per lo suo senno et prodezza vinse in Puglia lo Rc Manfredi . ciouan Villani dice nel 7.lib.a cap. 9. Fu questa battaglia et sconsitta nel piano di S. Maria della Brandella, appo Beneuento dieci miglia, l'altimo giorno di rebraio, in Venerdì, l'anno di christo 1265, il Landino nell'apologia in difesa di Dante, dice di costui . Velocità Papiriana, et occhio ceruiero in preuedere i futuri cafi, et pronedere a quelli. Nel 1290. tronandosi la Romagna in cattino Stato per la chiefa , dice il Landino fopra il canto 26. dell'Inferno, Papa Martino Terzo, vi mandò Bandino Vescono d'-Arezzo de contiguidi da Romena, il quale riduße detta Prouincia all'obedienza, della chiefa, era con lui il conte Aghinolfo suo fratello. Di questo medesimamente serine cio. Villani nel 7.a cap. 148. Nell'anno 129 1. essendo tutta la contea di Romagna all'obedienza della chiefa fotto la guardia del Vescono d'Arezzo, che ne era Signor per il Papa, Mainardo da Susinana con certi gentilbuomini grandi et possenti, presero la città di Forlì, et in quella presero il conte Aghinolfo da Romena ch'era fratello del detto Uescono : et assediò parimente il Vescono in cesena, ende surse gran. guerra in Romagna. Leonardo Aretino nel quarto dice . Nell'anno 1202. Alessandro conte di Romena de Contiguidi fratello del detto Vescono, su chiamato per consigliero et condottiere della parte Bianca di Firenze. Nel detto tempo fu cacciato per i Neri, Dante , il padre del Petrarca , il qual si ritirò in Arezzo , douc poco di poi nacque il Petrarca. Fu parimente cacciato guido Canalcanti et molti altri. Dante nel 30. dell'Inferno, ragionando di questi

Anni di Christo di questi: quattro fratelli in persona d'Adamo da Brescia, dice, Iui è Romena, la doue to falsai

La lega suggellata del Battista, Perchio il corpo suso arso lassa

Ma s'io vedessi quì l'anima trista
Di Guido ò d'Alessandro, o di lor frate

Per fonte Branda non darei la vista.

Tigrino figliuolo del Conte Guidoguerra il vecchio, & di Gualdrada come attesta Fra Leandro , fu Capitano della militia di Papa Onorio contra I ancredi Guiscardo, & acquisto li Contado di Lezzo, & di Montest aglioso, & bebbe per moglie vna figlicola del Re Federigo, che hebbe nome Albiera , dalla quale procreò Guido da Porciano, valoroso nella militia, detto Tigrinetto & Filippo. Da questo discesero i Conti di Porciano, i quali erano della casa de Contiguidi . Giacchetto Malespina a cap 210. Gio Villani nel lib 7.a cap. 64 feriuono di Guido da Battifolle, che nel 1 282. i Fiorentini mandarono in ainto al Re Carlo Secondo 50. canalieri di corredo, 500. huomini d'arn.e, & 50 donzelli gentilhuomini de principali della città per farli (aualieri, & per feruire alla per sona del Re. Et tutte queste genti erano bene in ordine d'armi, di caualli, di sopraues?i . & di tutto quello che li faceua di mestiero. Et su eletto per il comune di Firenze il Conte Guido da Battifolle, pur della caja medesima de Contiguidi da Poppi per Capitano, & andarono alla Catena in Calabria doue era il Re Carlo , onde si tenne riccamente feruito dal Comune. & il Conte fu molto accarezzato dal Re, & fece molti di loro Caualieri, & scruironlo mentre dimorò a Messina . Et l'anno 1319. come scriue Gio. Villani nel libro 9. a cap. 77. vna. gran parte de Ghelfe grandi & popolari di Fiorenza, che haucuano data la fignoria al Re Roberto, i quali erano delle maggiori schiat te di tutta la città : & con loro quasi tutti i mercanti & artefici . non si contentanano della Signoria del Bargello, & рагена loro star molto male fotto di lui, perciò segretamente si querelarono per lettere & ambasciarie col Re Roberto, & caldamente lo prega rono che egli faceße suo Vicario in Fiorenza il Conte Guido di Battifolle . Il che fu accettato dal Re , & fatto Vicario il Conte venne in Firenze nel mese di Luglio , del detto anno , & prese la Signoria per il Re. Et l'altra fetta che signoreggiana la città nel Priorato, perche non amanano la Signoria del Re, volentieri gli barebbo no contraftato. Ma il Conte da Battifolle era si Gbelfo & si potente,che

te, che non ardinano di contraftare alla sua venuta in Firenze. Et cosi fu abbattuta per commessione del Re, la Signoria del Bargello, il qual si parti di Fiorenza il mese d'Ottobre del 1 3 16 però che la parte del Re, con la forza del Conte da Battifolle Vicario , bauena già presa tanta forza, che non che disfar potè l'offitio del Bargello, ma anco fare che la seguente elettione de tredeci Priori fosse di buomini quasi tutti che amauano la Signoria del Re. Et così del tutto il Conte da Battifolle con quella parte rimafe Signore, onde la città migliorò affai. Il detto Conte Vicario, fece cominciare il palazzo nuono done sta la Podestà : & fece pigliare il modello del suo di Poppi, & se ne sece gran parte dal medesimo Conte di Battifolle. Dice Leonardo Aretino nel 5. lib. In questi tempi il Conte Guido sudetto, con la sua prudenza accommodò dentro da Fiorenza , più di 50. nemicitie capitali di famiglie nobili & del popolo , " che per providenza, & diligenza sua s'accordarono & deposero l'armi, del che ne seguì grandissima tranquillità alla città. Il Landino sopra il canto 33. dell'Inferno dice, che il Conte V golino Gherardeschi diede al Conte Guido da Battifolle vna sua figlinola per moglier per Stabilire il suo Stato . & che le diede per dote il castello di Ripafratta. Il Conte Carlo figlinolo del Conte Guido da Battifolle , eßendo Condottiero & Capitano de Fiorentini , trouandosi in. Valdi nieuole col Prenze di Taranto , & M. Pietro fratello del Re Roberto & Carlo suo nipote: fu morto con altri asai nella rotta che hebbono i Fiorentini dall'estercito di V guccione dalla Faggiola, condotto in quei giorni da Castruccio Castracani, per esersi retirato Vguccione ammalato in Monte Carlo . Et di qui nacque lo sdegno & l'inuidia d'V guccione contra il predetto Castruccio . Scrine Gio. Villani nel 9. lib. a cap. 173. che nel 1322. i Fiorentini fecero rifare il castello di Bassaglia sopra l'alpi, il quale bauena fatto guastare , il Conte da Battifolle a Sinibaldo , quando era in bando de bianchi, & leuare on passaggio , che detto Conte vi faceua raccorre, Et in questo medesimo tempo il Comun di Firenze riprese la Signoria di vadici popoli, di più di mille buomini, i quali furono fotto il Castello di Ampinana in Mugello , i quali fedeli, erano flati del Conte Guido de Contiguidi da Raggiolo , & per suo lasciato soccedenano a i figlinoli del Conte da Battifolico il Comun di Firenze incufaua ragione che fino del 1292. essendo all'assedio d' Ampinana, dal Conte Manfredi figliuolo del Conte Guido Nouello che vi era détro la comperarono per 3000 fiorini d'oro, & poßedu-

Anni di Christo. posseduto alcun tempo , per la qual cosa venne in Firenze il Conte Simone da Battifolle, & il Conte Ruggieri da Donadola, richiedendo dal Commune chesi commettesse a ragione la detta questione in giudice comune , ma non furono vditi , & cofi fi partirono malpagati da Fiorentini, Et nel lib.9. a cap. 318. Nel 1325. a Calen. d'Ottobre, effendo ancora i Fiorentini in tanto affanno & pericolo, il Conte V go figlinolo del Conte Guido da Battifolle , riprefe in Mugello Ampinana con i sudetti popoli & villate ch'erano renduti più tempo a dietro al Comun di Firenze & soccedeuano al Comune per compera fatta quando si bebbe Ampinana secondo che si dicena. Onde il popolo di rirenze forte si tenne aggranato dal Conte V go , o maggiormente perch'era stato il padre & egli , amico del Comun di Firenze . Et fece si fatta nonità , mentre s Fiorentini erano in tante aversità, con tutto che il detto Conte dicesse effer suoi per retaggio & di ragione, opponendo che la vendita fatta dal Conte Manfredi quando vende Ampinana, fu solamente per lasciare il castello di fatto a Fiorentini, & volenala commettere di ragione in giudice Comune. ma per il modo sconcio non s'accettò per i riorentini. ma ragione o non ragione che bauefse il Conte , su condannato per lo esfecutor de gli ordini della giusti tia , all'oscita del mese di Dicembre del detto anno in 30 mila lire; con conditione, se non bauesse restitutio i detti popoli nello stato primo fra dieci dì. La qual cosa però non fece , & rimase in bando per contumace del Comun di Firenze, con tutto che foste fostenuta sua parte in Firenze per suoi amici & parenti grandi & popo lari. Ma poi alla venuta del Duca di Calauria figliuolo primogenito del Re Roberto in Firenze , il Conte V go lo venne a feruire in. persona con 20. Canalieri & 200 fanti per tre mesi.per la qual cosa il Duca lo fece liberar dal bando. ma il più de Fiorentini ne furono crucciosi . Lo stesso Gio. Villani nel lib. 10 a cap. 63. dice. Nel 1326. Guglielmo Spada lunga de Contiguidi Gibellini con l'ainto di 3000. Canalieri Tedeschi che bebbe da gli Aretini, prese il Castello di Romena faluo la rocca , il quale era de suoi consorzi Guelfi che si raunarono con loro sforzo per contrariare al detto Cente Guglielmo. il quale reggendo cosi subito soccorso, lasciò la terra con alcun danno di sua genie. Matteo Villani nel 3. lib. a cap. 78. Nel 1353. del mese di Settembre , il Come Guido da Battifolle nipote del sopradetto, & figlinolo di Vgo, bauendo accolte genti de Suoi fedeli, & del Conte Roberto, fentendo che Andrea di Filip-

١.

pozzode Bardi , Signor del Contado del Pozzo , & di Vicorata , era in bando del Comun di Firenze per maleficio, tenendosi grauaso da lui all'improniso da meza notte venne a Vicorata con aleun trattato. Il di feguente entrò dentro & hebbe tutto il procinto, rinchinfo Andrea, & alcun de fratelli nella torre alla quale bauendo accostato i suoi edifici la facea tagliare. Sentendo il Comun di Firenze , effere i suoi cittadini in quel pericolo, non ostante che fosse in bando, di presente mandarono al conte Guido ambasciate, a ciò lasciasse quell'impresa . quale vdita la volontà de Priori di riorenza, essendo egli medesimo in bando dal Comun di virenze , per questo auiso , subito si leud dall'impresa , & non lasciando rubar cosa alcuna se ne parsi, & tornossi al suo Contado. La clemenza del nostro Comune , poco appresso fece l'una & Caltra parte venire a sirenze, & fatto far pace tra loro , trasse ciascun di bando. Il medesimo Mattheonel libro quarto a eap. 12. Nel 1354. il Legato mandò a prender la guardia alla Signoria della città d'Agobbio, il conte carlo da Donadola & to fece Vicario per la chiesa , & vi fu riceunto a grande honore . Lo fteffo nel libro quinto a cap. 76. Nel 1355. il contcu Carlo da Donadola de Contiguidi, combattendo valorosamente. in vna ftretta battaglia fotto Cefena venne morto. Et nel libro fefto, a cap. 20. Nel 1356. bauendo il Conte Roberto da Battifolle riceunto ingiuria nel suo contado di canalcate, & di prede fatte per Marco figlinolo di M. Pietro de Tarlati, contra i patti della pace fatta con gli adherenti de Signori di Milano, raccolta fua gente & fuoi fedeli in armi, all'entrata del mefe di Aprile ne gli anni 1316 efendo per le neui & venti smisurato freddo', fe n'andò al castello di Ragiolo, il quale era allora di detto Marco, & cinselo d'assedio, facendo fare a i suoi, case di legname per ripararsi dal freddo, & rizzò trabocchi & manganelle che tribolanano il castello, & coloro che di dentro lo guardanano , & aggiungendosi continouamente forze, haueua si riftretto gli affediati che più non si potenano difendere . Vedendo Marco che il castello non si potea più tenere, mandò a richiedere al Comun. di virenze per li patti della pace, che non lasciasse il conte seguisar l'impresa. Il Conte venne a Firenze , & mostrò al Comune come Marco era stato monitore della guerra, perche non hauena voluto approuare, ne ratificare per carta, la pace secondo i patti.

7 y 2

Anni di Christo.

ma nondimeno il Comun di Firenze , per non dar materia d'efferco calunniato, o a dritto, o a torto di hauer lasciato a suoi adherenti romper la pace, deliberò che il Conte doueße partire dall'assedio. Il Conte non oftante la ingiuria riceunta, & la spesa fatta, & la. ferma speranza di bauere il castello, per far cofa grata al Comun. di Firenze, lasciò l'impresa a di 17. d'Aprile del detto anno, & tornò con tutta la sua gente in Casentino. Lo Stesso Mattheo Villani nel o libro a cap. 46. Nel 1361. i Fiorentini nel detto anno andarono a campo a B. biena , er moltiplicana a giornate l'assedio , & in seruigio del somun vi andò il Conte Roberto in persona con molti suoi , & di presente pose il suo campo . Nel sudetto luogo fu morto il Conte da Porciano alli trenta d'Agosto in vna stretta. zuffa, che vi era al feruigio de Fiorentini, qual era della cafa de Contiguidi . Nel 1369. come scriue il Poggio nel primo libro , non sbigottiti i Fiorentini per la rotta ricenuta da Gionanni Aguto Capitano di Bernabò Visconti d' vna parte delle genti loro , ma con più diligenza attendendo a Firigner San Miniato mandandoui nuona gente con maggiore animo seguitavano per hauer vittoria della impresa fatta, nella quale perseuerando vna notte secretamente vn Samminiatese di bassa conditione chiamato Luparello , venne al Capitano del Campo che era il Conte Roberto da Battifolle, il quale promife di metterlo nella terra per mezo della cafa sua ch'era su le mura . Er la parte di fuori di desta cafa era muraglia del castello:la quale era murata di terra. & che facilmente si romperebbe , la seguente notte. Ma per cagione che gli huomini del castello no poteffero pigliar fospetto alcuno di tal cofa , la parena che quando si facesse dì, con ogni sforzo, con scale, & altre machine atte a combattere , l'affalissero da quella parte ch'era opposta alla cafa fua, accost andofi il Conte alla terra come erano restati d'accor do . Et cominciando à dar la battaglia, & tutta la terra insieme. con le genti di Bernabò, sendo occupata in difendere quel luogo che era offeso, Inparello rotto il muro della casa come hauena detto, o meßo i Fiorentini dentro, corfe con loro infieme subito in piazza. I quali non prima furono veduti, che leuato il romore, fu ripiena ogni cosa di grandissi ma paura, di modo che dopo molta occisione fatta d'ogni parte, i Fiorentini soccorsero la terra acquistata di Samminiato. Morirone in questa impresa tre figlinali del Conte Roberto , & cosi fint la sua linea . & restà

## Allustri d'Italia. T 355

Anni di Christo. restò herede il Conte Carlo da Poppi suo fratello minore. Nel 1399. il Platina feriue nella vita di Bomfatio Nono. In questi tempi i Vinitiani, & Fiorentini compagni nella guerra secondo l'accordo, mandarono in anuto al Mantonano, Carlo Malatesta suo cognato Capitano di tante genti . il quale preso a conerno, scacció con gran ronina l'estercito di Galeazzo Visconte. Hauenano volontà allora i Fiorentini di far guerra co Pifani . ma da tanta cofa li rimonenano il Conte di Poppi , & il Conte di Bagno, i quali minacciauano la rouina alla città di Firenze , se si monessero contra Pisani . Questi Signori erano di cafa Contiguids. Il Biondo da Forli nel libro 20. a cap. 224. afferma che furono disturbati con guerra da sopradetti Conti . anido Nouello, & il Conte Simone fratelli, furono figlinoli del conte guido, che fu del conte guidoguerra il vecchio & di gualdrada, come s'è detto di fopra, non di guglielmo come banno scritto alcuni : perche non hebbero figliuoli di tal nome come si vede ne libri de contratti della Signoria di Fiorenza. Si legge a porta Apporena, porta di Poppi, in vna tauola di marmo di lettere antiche. Ne gli anni del Signore 1261. Inditione 4. a di tre di Febraio, che il conte guido Nouello, & il conte Simone fratelli figlinoli del Magnifico conte cuido , per Dio gratia , Palatini in. Toscana, & della Magnifica Contessa Giouanna, fecero cominciare a riedificare le mura del castello di Poppi. Et oltra la sudetta por ta fecero fare la porta a Fronzola, & la porta à Badia. Fecero ancora i sudetti fratelli edificare presso a Poppi, men di mezo miglio, un conuento con una chiefa doue dimorano frati Conuentuali di S. Francesco . il qual luogo è chiamato Certomondo . Done si legge in vna tauola di marmo intagliata con lettere antiche, posta nella Pscita della chiefa nel chiostro a man dritta. 1262. Inditione s. fæliciter, Comes quido Nonellus, & Simon filij Domini Comitis Guidonis Dei gratia in Tuscia Palatini, banc Ecclesiam adificari fecerunt ad honorem Beat & Maria Virginis Sansti Francisci, Sansti Ioannis Euangelista & omnium Saactorum . Et di questa cionanni Ruscellai, huomo peritissimo di architettura, nobile Fiorentino. il cui nome è scritto nella facciata di S. Maria Nonella fatta da lui di marmo diceua che non haucua paragone il sito di desto conuento in Toscana. Fu anco fatto edificar la chiesa di San Lorenzo di Poppi che è parrocchia. Fuedificata parimente nella detta terra Pna Badia intitolata S. redele , habitata da monacidi Vallombro-

2 y 3

Anni di Christo. [a, et fu dotata riccamente da i Signori di detto luogo di casa Consiguidi , nella quale è vna grandissima arca di marmo posta dentro al cinto del coro, fotto vn volto fra due colonne, & è accompagnata da due altri archi simili vno per banda , 💇 ciascuno ha pn'altare, si che l'arca è posta in mezo del muro del coro verso la Chiefa, & de i sudetti volti done sono gli altari, di modo che viene ad effere a fronte della porta maggiore della chiefa . In. questa arca sono sepolti questi Signori. I monachi del detto luogo hanno on figillo con l'arme de detti Conti , con queste parole entorno. Comitis Carolis de Battifolle. Fu etiandio da gli steffi Signori, fatto edificare in detta terra per loro habitatione vn belliffimo & gran palazzo all'antico di pietre quadrate, con pna bellissima facciata, nella quale è l'arme loro, sotto vn volto di ona finestra sopra ona colonna che parte la gran finestra in due parti all'antica. Si vede anco vna dell'arme colorata molto vecchia, nella fossitta del ballatoio del palazzo. alla quale quando fu fatta , non crano ancora aggiunti i gigli : percioche l'arme vecchia era il Leon folo bianco inquartato di rosso a sbisso in campo azurro . Et anco questa arme è su la campana maggiore del palazzo di Poppi con queste lettare. Dominus Simon de Battifolle me fecit fieri lub annis Domini 1232. Et questo fu Simon fecondo. Le fabriche poi che non banno inscrittione, per i segni euidenti che vi fono & feritture , li fa che furono fatte da Contiguidi Signori in detti paesi, one sono per ancora i nomi loro. Dice il dialogo nuovo dell' Auerna che il Conte Simone figliuolo del Conte Guido da Bartifolle, & di Poppi Palatino in Toscana, fece edificare nel monte dell' Auerna, la cappella della Croce, & quella del facro fligmate, & cinque celle done stanano cinque frati stimati di fanta vita , de frati conventuali di San Francesco che erano eletti per lo ministro Generale, & non erano comandati se non da lui. Erano facerdoti & Stanano in clausura, & da questi fi officiana il facro fligmate, mantenuti dal detto Conte di vinere & di vestire. Et si legge in vna tanola di marmo sopra & appresfo l'entrata della cappella della Croce; come il predetto Conte fece fare, per memoria di San Francesco, dette buone opere dell'anno 1264 in questa maniera . Anno Domini 1264. feria quinta post festum Assumptionis Virginis Marie, Comes Simon filius illustris viri Comitis Guidonis, Dei gracia in Tufcia Palatinus, fecit fundari istud oratorium ad honorem Beati Fran-

ti Francisci, vt ipse, cui in loco isto Seraphin apparoit sub anno Domini 1225: instra octauam Natiquatis eiusdem Virginis, & corpori eius impressir stigmata Iesu Christi consignet eum grata Spir itus sancti.

Fece parimente edificare in Prato vecchio suo castello ne gli alloggia menti doue babitauano prima che baussifero riedificato Toppi, & vi andassifero ababitare, vn monistero dedicato a S. Giouanni Enangelista, nel quale entrarono monache dell'ordine di Camaladol, & vi so no sempre state & sono di detto ordine sotto il gonerno de padri di quell'ordine medessimo con buomissima fama. del qual sa mentione. Don Pietro da Enegiano monace di S. Benedetto. & ostra le belle & gran fabriche dette di sopra, edificarono gran parte di Camaladoi, il Palazzo di Romena, quello di Prato vecchio, & quello di Porciaro con molti altri appresso.

## Signori Fogliani.



l tiene per inueterata opinione de gli babitanti di Reggio,che i Fogliani fiano i più antichi di quella città, nel la quale,cflendo essi ne tempi andati, potenti & ricchi per molti villaggi,poderi,& castella, furono sinalmente Signori della città: si come attestano Giouanni &

Matteo Villan, il Cavio, il Simonetta, & diuerfi altri bissorici illufrite fi come pariment attessandiness spinulegi concessi socia i Pontessici, da gli Imperadori, dai Re, & da mosti altri Principi, non solamente Itali ani, ma anco oltremontani: per i quali sebbero attorità, premineza, sitolic, ge radi importanti, secondo che porta rono l'occasioni: di maniera che samosto è chiari per potenza & grandezza, sarono annesis per parentele con le prime samiglie d' Italia, concissios che

Nicolò prefe per donna Caterina figlinola d'Alberto della Scala Principe di Uerona, la cui forella Costanza fu moglie di Obizo Marchefe di Ferrara.

Bonifatio, Presidente della Marca d'Ancona, su figliuolo di vna sorella di Papa Innocenzo Quarto Genouese della samiglia Fiesca, &

(arlo fu marito d' vna figliuola di Bernabo Visconte Signor di Milano.

o fu fuocero d'Ottobou Terzo Signor di Parma. Et oltre a ciò bebbero donne de Peppoli, de Correggi, de Rangoni, de Malespini, de
Canosci.

Anni di Canossi, de Malatessi, de Tallavicini, de Manfredi, de Montecuccoli,
Chiillo & di diuerse altre schatte nobilistme & principalis Italia. Oraparte di orgoro, nelle gnerre di quesse le seguirono la fattione Vifionta, la qualle per molti & molti anni non pur tranagciola Lombardia, ma quassi tutto il resso di questa prousucia. El bebbero ancoassa iche fare co Mrechesse Estens de Terrara, e chi al vituro surono
la rosina loro. Si trona nell'amiche loro scrutture, che

Giberto fabricò il castello di Scandiano, illustre per la eterna memoria del nome celebre, del Conte Mattheo Maria Boiardo, per cagion del

qual caftello

Guido figlinolo del detto Giberto fece capitar male

Fracef, o suo fratello il quale essendo Cenerale dell'esserto di S.Chiefa, zenuto a cossitto, & rotto dal Duca di Milano, resis prigione, & fu f itto morie, non dal Duca come firine il Corio, ma dal detto suo fratello, come attessamo le lettere di esso Duca. Es l'anno 1248.

Guglielmo Vesc.di Reggio fece edificare il castello d'Albina, &

Bonifatio fece quello di S.V alentino, &

Guido II. l'anno 1252 eresse il Castello di Querzola, del quale su innestito dal Papa, si come anco sono al presente innestiti i possessi di esso castello dalla Chiesa. Eurono illustri di questa stirpe

Simone amicismo del Conte Francesco Sforza, &

Corrado, il quale estercitandosi nella multità, segui le bandiere del detto Sonza, il quale ne sece tanta sima, che lo chiamana de annana eome fratello. Cossini operando valorosimente sece acquisto di molte castella sul Piacentino, & ne hebbe titolo di Marchese, i cui discendenti sermati nella città di Piacenza, de quali al presente vuono Camillo &

Tallauicino Coppiero dell'Imp.honorati & stimati Signori, posteggono Pellegrino, Valdimozo & (astel nuono, & Vigozuolo, luogbi

importanti, ricchi, & popolofi. Gian Villani dice che

Matteo Fogliam su Podesià di Fiorenza. Et che Giouanni Re di Boemia partendo di Italia Iassiò la Signoria di Reggio a Guido Reccio Fogliami & à Nicolò suo cugino: ma con errore, percioche ne gli antichi monumenti della samgha si legge, che il popolo gli diede il gouerno, & non il Re Giouanni. Il qual

Guido cognominato Riccio, fu creato nobile Unitiano co suoi soccessori, sotto il Dogato di Francesco Foscari, &

Tomaso suo nipote bebbe il medesimo bonore per i suo nobili portamenti. Diede etiandio chiarezza al suo sangue

Giberto ,

Anni di Giberto, valoroso & accorto Capitano del tempo suo, il quale tenuto Christo. in molto pregio da Obizo. Marchese Estense, l'aiutò grandemente me maneggi importanti che sso successi un molto pregio neco la città di Parma: laquassi da 4 14720 da Correggio consegnata a Giberto che la riceue per nome d'Obizo: quantunque Giberto (che con 500 caualli nell'andare a Parma,, diede il guassi o paese di Filippino Gonzaza Signor di Reggio) sosse rotto & fatto prigione. Ma sotto Nicolò Secondo Estense,

Gisparo Signor di Viano, che pochi anni sono , mandato dal Duca di Ferrara ambasciadore a Saucia, & poi a Carlo Nono, si morì in.

Francia. Giulio, che lasco dinersi siglinoli.

Annibale fractile di Gulio, Conte di Querquola, Archidiacono di Reg guo, gia fealco di Papa Guilio Tergo, & finalmente governatore della Ducheffa d'Vrbino, mogle del Duca Francefco Maria Secondo Il quale Aumbale venne a morte l'anno 1581 e on dispiacere de fuoi conginati & muci.

### Signori Gonzaghi.



Difficil cosa, il trouar l'origine della nobilissima & antica samglia Conzaga, persioche trattardo dimenti Scrittori di questa materia, dicono auco d'uerseose, & bene speso contrarie fra loro. Fra lacomo Frispo, tiene ch'ella sia discesa già 600, anni

fono, da vn Lodonico Tedesconato di sangue reale. Altri vno-

Anni di Christo

le ch'ella derini pur da Tedeschi, ma cacciati di Germania da sarlo Magno, & venuti ad habitare in Lombardia. Paolo Diacono scriue nel primo libro , che essendo venuti a morte fbor & Agione Capitani, i quali condußero i Longobardi fuori, dell'Ifola Scandinania : non volendo effi più Capitani ma Re , eleffero Agilmundo figliuolo d'Agione, dell'antica profapia de Gongingi, riputata da loro generofissima Stirpe. & da questi dicono alcuni che vennero i presenti Gonzaghi. Altri poi raccontano, che nel tempo ch'i Re Longobardi habitanano in Pania , vennero di Lamagna tre fratelli professor d'arme & di caualleria, per andare al sepolero di Christo. Et che l' vno hebbe nome Gonzago, l'altro Crissago, & il terzo V gone. Et che Gonzago fu chiamato dal popolo di Mantous per suo Capitano . che Crissago continouato il suo viaggio & ritornato, si fermò in Ragusi, & che Ugone su condotto da Bresciani confederati con Mantonani , contra i loro nemici : er che finalmente da i tre predetti nacquero tre famiglie, cioè la Gonzaga in. Mantoua, l'Ugona in Brescia, & la Crissaga in Ragusi. Mario Equicola quanto all'origine della cafa non determina cofa alcuna. dice bene di hauer trouato con verità, che Guido di Gonzaga militò contra Manfredi Re di Napoli, & che hebbe cinque figliuoli, cioè Luigi primo auttore de Signori di Mantona, Gentile, Gualtiero, Abramino & Petronio. Tuttania si trona per molto tempo auanti , ch'è ricordato vn Roterio Gonzaga nel privilegio che fece la Contessa Matilde a Visdomini di Mantona. Laqual cosa dicono alcuni che fu cagione che Matilde ricuperò quella città dall'Imperio per lei. Et che vn Guglielmo fu Signor del Castello di Gonzaga. inuestito dall'Abate di San Benedetto in Padolirone. del qual nacque vn Filippo, che fu ambasciadore de Mantonani nella lega della Lombardia , contra Federigo Sccondo Imperadore. Et che das questo Filippo Pscirono dinersi altri fino all'anno 1291. Ne voglio pretermettere che alcuni altri hanno scritto che questa casa venne di Toscana, & mettendo per capo d'essa Sigifredo Signor di Lucca: raccontano fino alla settima età, nella quale fu on Bonifatio Conte di Parma, che hebbe per donna Beatrice forella di Henrico Terzo Imperadore. Ma tralasciando noi tutte le predette cose. delle quali è difficil cofa il farne determinata fentenza, diciamo insieme col V olaterano nel 4. libro, sotto il titolo delle cose di Mantoud , che essendo stato ammazzato Passarino Bonacolsi , o Bonacosi come seriuono alcuni , Signore & tiranno di Mantona ( & dicono

cono alcuni da Luigi Gonzaga) il popolo per configlio determinate dal loro Comune pose al gouerno, come (apitano, Gouernatore), & capo suo

1327 Luigi detto anco Lodonico, l'anno 1327 figliuolo di Guido . huomo illustre per dinerse cose fatte da lui, percioche era animoso, valorofo , & liberale, come fi dee creder che egli foffe , efendo dall' vnimersale eletto per lo più nobil soggetto & degno del Principato, che baueffe allora quella città . Coftus bebbe tre moels . La prima fu de Ramberti, la seconda de Malatesti, & la terza de Malaspini. Della prima gli nacquero Guido, Filippino, & Felirino. Della seconda Corrado, Alberto, & Federigo. Della terza, Azzo, Marco, lacomo, & Giouanni. Et in vn tempo medesimo fece tre paia di nozze , con la maggior pompa che si facesse giamai da qual si voglia Principe di quei tempi . percioche nel condurre effo moglie, maritò Corrado in vna Signora della cafa Beccaria che dominaua Pauta, & ad V golino suo nipote diede vna sorella di Ma-Stino dalla Scala Signor di Verona . Il quale V golino indi a poco gli mise la guerra in casa mossa da Visconti , per cagione dell'adulterio commesso dal detto V golino con Isabella Flisca moglie di Luchino Vi sconte , si come scriuono diversi Historici di quei tempi . Conciosia che essendo costei ardentemente innamorata di V golino , er fincendo d'andare a Venetia alla Senfa, giunta a Mantoua, fu riceuuta in cafa da i Gonzaghi amici di fue marito con molto honore . La notte seguente : ella si fece andare in camera ascosamente V golino, & scopertogli l'amor suo, lo prezò che dormise con lei, & che l'accompagnasse a Venetia. Questo fatto venuto à luce, si come è l'ordinario di tutte le cose mal fatte, Luchino mosso da giusto sdegno, & fatto vn poderoso esercito, mese l'asedio a Mantona. Ma Guido padre di V golino, essendo innocente, operò di maniera con Luigi Suo padre, & co i Visconti , che col mezo di buoni amici , si venne a compositione & cessò la guerra, Luigi poi venuto à morte di 93. anni & hauendone gouernato 35. felice per numerosa prole di fi-

Guido (mo figl.uolo l'anno 1362. Helbe per donna, la Verde della famiglia Beccaria padrona in quel tempo della città di Pauia; & di les generò V golino predetto de fu manto di Caterina Visconte., Francesco, che hebbe per donna Lieta Polentana figliuola di Guido Signor di Rauenna. Beatrice che fu moglie di Nicolò Essense, & Lodonico . Francesco adunque & Lodonico , degnati col pa-

gliuoli & mpoti , gli focceffe

Anni di Christo. dre che Ugolino haugle pui maneggio di lovo nello stato, deliberavono d'ammazzar Vgolino. I muitato adunque ancora da Francefo, si uffalto mentre era a tauola, da Ledouco, ma aifendendofi, Franceso sini d'ammazzarlo. L'infelce padre insieme contutta al estrà sopproti con sorte animo questo acuto accidente...
ma si ricoprì il dolore con le nozze di Francesco. In quel mezo
Bernabò Visconte bauendo a male cos fatto lomicidio, deliberò di
farme vendetra, pereciobe la moglie di Vgolmo, era sun apinet, &
labaucua satta cornare a casa. Mis per tanto l'assicia ubantona, ma essenzio i conzogbi ricos sa acuto sun municali.
L'Italia, & i i quale Lugy haueua sauorito nella sua coronatione...,
alla fine si accomodò la cosa per via di tregue. & indi a poebi anui
fimo i Francesco, & dopolni Guado sipo apare. & soccessio.

1370 Lodonico fratello di Francescol'anno 1370. Hebbe per donna Alda-Estense figliuola del Marchest di Ferrara, della quale gli nacquero Francesco rebo, ey labella che in mariata a Carlo Malatessa. Cossi giunno per lo spatio di 12. anni come Franco quello di tutti qua si titolo della Signosia loro, si come era anco quello di tutti qua si dominani in Italia per le cagioni, come altroue babbiamo assa il magamente narrato. Egli murò il borgo di San Siongio of quello di Torto. Frotisco di mura Sermede: es se se se ca conginra di Antonio, e di Nicolò Conzaghi, aiutati da certi altri nebili, i quali tutti firono scueramente puniti. e recuno a motte, entir

in fuo luogo

1382 Francesco, l'anno 1382, asta giovanetto il quale venne tosso in contumacia di Gian Calcazzo Duca di Milano, perche non haueua voluto considerarsi con lui. Dalla qual cosa anenne, che i Conzaghi
cancillarono dall'arme loro il bistone che esse portanano in gratia
de Viscotti. Si venne all'armi, Galeazzo tenne l'ascioi norono a Mantona vn'anno. Capitani per i Gonzaghi firono cuido
Torello, & Bartolomeo conzaga sortissimo & valoroso huomo v
peril Ossonic si Valoroso lamacardo. Alla sine s'ossettarono le
cosse per l'anto che mando al conzaga la signoria di Venetia, sottola cura di cionanni Barbo, & per la tregua che si seccionante
zo di Carlo Malatessa. Cuerrezgio poi contra cian Bentinoglio:
& seceptico el acomo da Carrara. Milito parimente per s' sinitiani, contras si sarraressi, & gil sacciò di tutti gli statioro. Dicono gli scrittori che su sanio huomo, d'auttorid grande, amacon dalle

tor delle lettere & della virtù, amiratore delle cose antiche & peritssimo nelle bistorie, dolce di comersatione, splendioto & ilberale. Hebbe per donna Margarita Malatesta: della quale gli nacquero Susama che su moglie di Leonello Estense: vir altra Susama,
& Gian Francesco. Si duce che Casteazzo suo zio sin n questio tempo, come vir altro Hercole per fortezza & per valore: il qual riportò dimerse viterorie cosi a pue come a canallo da dimerse parti, pronocando a singolar battaglia i più samossi Castesti delle cà sua. Fra
quali vinse Buccicaldo Francese Vice Re di Genona & sorissimo
capitamo, ci l'era di statura gigantea. « Francesco soccesse

1407 Gian Francesco suo figlinolo l'anno 1407. Nel principio del suo dominio fini del tutto il monistero de Certofini . Fu eccellente nell'armi , onde guerreggiò contra i Visconti : @ allargò molto lo ftato suo dalla parte del Cremonese. Fu Generale della militia del Papa 2 & Generale parimente di quella de Venetiani. Et per lo suo valore : fu creato Marchefe di Mantona da Sigismondo Imperadore l'anno 1433. & bebbe allora in dono l'aquile negre, con ordine chele portasse in campo bianco con pna croce rossa. Hebbe per donna quella Paola Malatesta, la quale fu celebrata da gli Scrittori di quei tempi , per la più religiofa, pudica, letterata, & fingolar donna in qual fi voglia viriù che fosse giamai. & di questa hebbe Gian Lucido, Carlo che fu marito di Reogarda da Corte. Aleßandro, & Lodonico. De quali Carlo grande di corpo, di forza, & asai eloquente, guerreggio lingamente con Lodonico suo fratello & primogenito per torgli lo flato. Coffui militando altre volte ne tempi che Francesco Sforza baueua mosse l'armi contra i Milanesi , s'era fuggito dal foldo loro. & da Sforza. Maricociliatofi con Sforza che per lui promesse a Lodonico suo fratello col quale s'era pacificato. Carlo rompendo i patei & la fede , Lodonico ragionenclmente fdegnato, gli meffe a sacco tutte le robe di suo patrimonio ch'egli hanena nel campo, onde carlo con l'ainto de Vinitiani per i quali militana, venuto contra il fratello, contese lungamente con lui, non fenza timore de Mantouani, & con molto pericolo di Lodonico, il quale alla fine lo ruppe & vinfe . onde carlo fuggitofi, & spogliato delle sue castella si morì pouero & vecchio. Percioche quando Gian Francesco venne a morte, dinise lo stato suo a quattro figlinoli, de quali lasciò a carlo Reggiolo, Gonzaga, Luzzara, Isola, Rinarolo , Bozzolo , San Martino, Sabioneda, Gazzolo, Viadana , & Suzzara, col Palagio nella piazza di San Pietro. Ad Alessandro

Anni di che bebbe per donna vna figliuola del conte rederigo d'Vrbino die che Canedo, Rodendifeo, Marcaria, castel Ziffré, Medole, Castigione delle Stuiere & Ostiano. & a Gian Lucido che fu gobbo de deputato ad esere huomo di chiefa lasciò Rodigo, Volta, (apriana, Crestara, Piubecca, & safellaro.

Lodonico , Secondo Marchefe & figlinolo di Gian Francesco , soccesse al padre l'anno 1444. Quefti fu per on pezzo in diferatia di 1444 ino padre . percioche militando per i Veneti contra i Brefciani pafsò da rilippo Duca di Milano loro averfario ; done dinenne eccellente nella militia forto Nicolò Piccinino. La qual cofa dispiacque tanto a Lodonico che gli vietò del tutto, che non gli veniße mai dinanzi, & a pena si riconciliò con lui due anni auanti ch'egli moriffe. Fu tenuto valorofo, affabile, liberale, eloquente & religiofo . Diede principio alle chiefe di San Sebaftiano & di Santo Andrea . rece finir lo borinolo . & conduffe vna foffa da Goito a Mapello, per la quale corre parte del Mincio co i fostegni per irrigares s prati con l'acqua. Nel suo tempo venne a Mantona il Re di Datia, & rederigo Terzo Imperadore ch'andana a Roma. & hanendolo accolto con realissimi apparati, tolse per donna Barbara sig. del Marchefe di Brandburg , & hebbe rederico, Ridolfo, Francefco, Gian Francesco, Lodonico, Cecilia, Barbara & Dorotea . Ridolfo fu condottiero dell'armi della Rep. V initiana: ilquale hauendo occisa caterina Pica sua denna, fu morto anco egli in pua fattione co Francesi : & lasciò Luigi suo figlinelo che seruendo nella militia i Vinitiani, fu occiso a Goito l'anno 1521. Francesco bebbe il cardinalato da Papa Pio Secondo, huomo nato all'otto, come scrine il Volaterano, dato a piaceri, & pomposo, ma verace, di moltaintelligenza, & veile net facro collegio per configlio. Mort affai gionane, per difordini della vita,eßendo Legato di Bologna l'anne 1482.

Gian Francesco su di quieta natura . onde a lui & al predetto Francesco, il padre lassio per testamento , Viadana , Sobioneta, Riuarolo, Bozzolo, S. Martino, Gazzuolo, Dioslo, & folia, & rolle che l'rno soccedise all'altro . Lodonico su Trothonotario . Apostolico & Uescono di Mantona. Cecilia si sece monaca. Barbara su consorte di Girrardo Conte di Vitemberg, & Dorotca su maritata a Galeazzo Maria Sforza Duca di Milano, &

rederigo soccesse nel Principato : & fu Terzo Marchese: & huomo il-

1473 lustre nell'armi l'anno 1473 · Eu Generale dell'armi del Ducadi Mi-

di Milano. En tempi di pace era Principe molto vtile a fuoi sudditi & vassalli, percioche dicono che pressi molti danari al popolo surga vitie alcuno, accioche espectiva sigli galardamente la mercancia, & introdusse nella città copia d'arti. En amadoi virtuosi su liberale con loro: E cortes, & spiendido co forestieri. Hebbe, per donna «Margherita di Baitera. E generò Giovanni, che beb be per donna Laura Bentinoglia, Sigssimondo creato Cardinale da. Papa Giulio Secondo. Chiara madre del Duca di Borbone. Helisabetta conforte di Guido Baldo Duca d'Vrbino, donna essemplare: e celebrata da Pietro Bembo, per le sue rare qualità. Maddalena Signora di Pestro.

1484 Francesco Marchese Quarto di Mantona , l'anno 1484 il quale soccefe al padre d'età di 18. anni . Fu coffui grave nella prefenza, or di grata maestà nella faccia . Eccellentissimo nelle cose belliche & di molto nome , per le quali fu flimato da tutti i Principi d'Italia. onde fu Generale della Republ. Vinitiana contra Carlo V I I I. Re di Francia. & fu in somma stima presso a Massimiliano primo Imp. 👉 a Lodouido XII. Re di Francia. Fu sua consorte Habella sigliuola di Hercole Primo Duca di Ferrara. & venuto a morte l'anno 1519. lasciò di femine, Leonora che su Duchessa d'Vrbino, Hippolita & Paola monache. Giulia conforte di Vefpasiano Colonna., Margherita & Theodora . Di maschi furono , Hercole creato Cardinale da Papa (lemente Sestimo. Ferrante, o Ferdinando Duca d'Arriano & Principe di Molfetta che hebbe di Isabella Capua fua donna, Hippolita donna prima del Duca di Tagliacozzo, & poi del Duca di Mondragone , Cefare Duca d' Arriano & Principe di Molfetta padre di Ferdinando, Francesco Cardinale, Andrea , Ottaviano che hebbe Isabella Correggia per donna , Hercole, & Gian Vincenzo Cardinale. Il qual Ferdinando padre di tanti bonorati figliuoli, fu ne tempi nostri gran guerriero & principalifsimo fra i Capitani militari. Conciosia che seruendo lungamento Carlo Quinto Imp. fu suo Generale in Italia, Gouernator di Milano, Vice Re di Sicilia , & altri gradi hebbe , ne quali operò cose illu-Stri & degne di memoria ; fi come largamente fi può vedere nella.

Federigo Primo Duca di Mantona & Marchese di Monserrato creato
Duca con soleunissime cerimonie da carlo Quinto allora che
riceunta

Quarto.

historia della vita fua, feritta da Alfonfo Ulloa , alla quale rimettiamo il lettore . & finalmente fu figliuolo del predetto Marchefe

Anni di Christo. riceunta la corona dell'Imperio in Bologna da Papa Clemente Settimo l'anno 1530. ritornando in Germania passò per Mantona doue gli fu da Federigo vsata tutta quella dimostratione di riueren. 74 & di bonore che più fi possa maggiore. Fu questo Principe. non punto minore del padre nell'arte della guerra. Percioche fatso Generale di Santa Chiesa da Papa Leone Decimo , sen'andò col campo a Parma guardata da Federigo Gonzaga da Bozolo, er la batte , & prefa vna parte d'efa la meffea facco. Pofcia paffato il Pò, sifermò sul Cremonese done s'pni con gli Suizzeri, co quali paßato fu quel di Milano , & venuto in Giaradadda alle mani con Monsignor Lotrech Generale del Re di Francia in Italia, lo roppe. ond egli per faluarfi feguitato sempre dal Duca , si ritrasse in Milano. ma il Duca affaltata la città, la prese cacciandone i Frances. onde dopo cofi fatta vittoria s'arrefero alla Chiefa & alle genti Imperiali , Pauia , Lodi , Piacenza, Parma, Cremona, Como, & quasi tutto il reflante dello Stato di Milano. Ma venuto in questo tempo medesimo il Papa a morte , & raffreddatosi ne collegati il caldo di quella vittoria , & della guerra : si disfece quasi tutto l'effercito, partendofi dal campo i Cardinali Medici & Sedunese. Guido Rangone, il Vescono di Pistoia , & moli altri Capitani di nome , restando folamente Federigo con pochi. La qual cosa vedendo Federigo da Bozolo andò incontanente sotto Parma col campo Francese per ricuperarla: ma ributtato, la città si difese con molto valore. & Lostrecco poco dapoi si messe per prender Pauia : la. quale il Duca Federigo guardando, operò di modo che Lotrecco ritiratofi con l'effercito , il Duca fece spalle con le jue genti a Francesco Sforra , ch'entrò in Milano . Et in queste riuolte di Ecclesiastichi, di Imperiali & di Francesi, egli si trattenne tanto, che il Papa co Fiorentini, si dichiararono neutrali fra l'Imperadore & il Redi Francia . nel qual tempo Federigo ritornò a Mantona done sopranenne cosi fatta carestia , che si pagò il sacco del grano 5. feudi & mezo. Dopo la quale segui la peste l'anno medesimo the fu faccheggiata Roma. Indi venuto l'Imp. a Mantona, & creato il Marchese , Duca di Mantona , l'anno seguente tolse per moglie Margherita Paleologa, figliuola del Marchese di Monferrato. Onde perciò quello stato venne poi nella cafa Gonzagas, come per sentenza dell'Imperadore apparisce. per la quale esclusi il Duca di Sauoia, & il Marchese di Saluzzo che pretendeuano ragioni sul detto Marchesato: il Duca ne fu fatto Signore.

gione. Et (flendo prima flata prefa da resnet), & tiprefa da glimperial la città de Cafalfanuafo principalifima in quel paele, vi andò poi in perfona a prendenne il possesso. Ci macquero della predetta Marghesita venaceso, Suglicimo, vederigo che nacque slopa in morte fua o se sa cantinale, «Messano e Codonico Dara di Nuuers che hebbe per donna Enrichetta Cleues, & Jabella maritata el Marchs del Pescara. Et venuso a morte l'anno 1540, a 28. di Giugno se sepocition su na rennesse y cui soccesso del proposso se su fue su rennesse y cui soccesso.

Francesco suo primogenito Duca Secondo di Mantona di età di 11. anni il quale suo padre lasciò sotto la tutela di Hercole Cardinale, di Don Ferrante amendue fuoi fratelli , & di Margherita fua moglie : maneggiando però ogni cofa appartenente allo stato il Cardinale col consenso della madre. Nel primo ingresso del suo gouerno, fece morire il Delfino Sindico, & Carlo da Bologna, i quali fauoriti grandemente dal padre , dinentarono ricchissimi di rapine & d'ingiuftitie ch'effi faceuano: essendo l'ono decapitato publicament. or l'altro pevito in prigione. Andò poi col Cardinal fuo zio, a incontrar Carlo V.che veniua di Germania per la via di Trento, & ricenutolo con incredibil accoglienze, il Cardinale l'accompagnò a Mi lano, & il Duca se ne tornò a casa. L'anno poi 1544, si perdè nel Monferrato Alba città, che fu prefa da Pietro Strozzi. Et l'anno 1548. paßò per Mantoua, andando a trouar Carlo Quinto il Redi Tunifi scacciato del Regno dal proprio figlinolo & fu trattato cortesemente. Et l'anno stesso poco dopo vi giunse Massimiliano Re di Boemia accompagnato dal Cardinal di Trento, dal Conte, di Mansfeld, dal Duca di Bransnich, & da molti altri personaggi importanti, che furono ricenuti con grande honore & allegrezza. Et l'anno seguente vi fail Re Filippo raccolto come a tanto Principe si conucniua, & con tutti quei segni di honorificenza che si posfono maggiori, nella quale accoglienza dimostrarono i Mantonani grandissima pompa & splendidezza d'apparati reali per tutta la città. Et india poco fegul il matrimonio del Duca con Caterina d'Austria figliuola del Re Ferdinando , la quale l'anno medesimo giunse a Mantona à 22. d'Ottobre, accompagnata da Ferdinando Arciduca d'Austria suo fratello, dal Cardinal di Trento, dal Principe di Bauiera, & da molti altri Signori Alemani con forama letitia . La quale non andò molto alla lunga: percioche a 2 (. del seguente Febraiolo sposo morì per infermità cagionata, chi disfe per effere egli caduto in tempo di verno, nell'acqua del lago che circond. ZZ

Anni di circonda la città, & chi diste per lo troppo vsar con la sposa, & su Christo. seppellito in San Francesco. & soccesse

Guglielmo Duca Terzo di Mantona , & Marchefe di Monferrato suo fratello l'anno 1550. d'età di 11. anni hauendo a 24. d'Aprile riceunta la bacchetta del dominio con le folite ceremonie : restando l'amministratione dello flato a predetti tutori, fino che il Duca dinentaße babile a gouernarsi per se medesimo. Fatte le funerali: la Caterina si trasfert in Germania accompagnata da moltanobilià. & l'anno seguente venne a Mantoua il Re Massimiljano con la moglie, con vua figliuola: & con loro conduffero vn bello El: fante .. India quattro anni i Francesi presero la città di Casalca nel Monferrato con morte di molti Imperiali, fuzzendofi il Figaroa Gouernator di Milano , ch'allora si trounua nel Castel di Casale . il quale dopo la partita del Figuroa, s'arrese a Monsignor di Brifach che lo teneua affediato, con gran tranaglio del Duca. ilquale gli fi fece anco maggiore per la morte di Don Ferrante, mancando al Re Filippo vn Capitano di tanta importanza, & a lui cosi grand ornamento della famiglia. Ma lo temperò grandemente, por che rimafero di Don Ferrante , Cefare & Andrea , i quali non mancarono in seruigio del Re Filippo, di adoperarsi valorosamente, nella Fiandra, alle Gerbe contra a Turchi, & in altre occorrenz importanti; & facendo anco il medesimo Vespasiano Gonzaga Duca di Traietto & di Sabioneda, massime nel Piemonte, nel Regno di Napoli alla guerra che si fece con Papa Paolo Quarto, & in altri luoghi. Mal'anno 1559. il Duca ribebbe tutte le città & cafiella del Monferrato, che erano state occupate da i Re di Francia. & di Spagna, Segui poi grandissima carestia, dopo la quale il Duca tolfe per donna del mefe d'Aprile, Leonora figlinola di Ferdinando Imperadore. & fu l'anno 1560 orde si fecero grandissime fefle & trionfi. & l'anno seguente gli nacque Vincenzo. Et del 63. morì a Trento done era Legato del Concilio, Hercole Cardinale. Si diede poi il Duca ad abbellir la città di nuone fabriche, fotto la cura di Giouambattista Bertano Archiecto famoso, già per molti anni a dietro, stipendiato d. effi Duchi, & padre di Egidio Bertano gentilbuomo di lettere & di viuacissimo ingegno, & li lauorò la fortezzadi Porto: & belle Stanze in costello, & si fini la Chiefa col campanile di Santa Barbara del 1566. Nel quale anno il Duca passato in Germania: fu alla dieta in Augusta, doue eras l'Imperadore suo suocero: dal quale accolto & da tutti i Principi di

cipi di quella provincia con molta letitia , diede & ricene prefenti dall' vna parte & dall'altra , con molto honore. Ritornato poi a casa, mori l'anno 1567. Margarita Paleologa sua madre. onde perciò peruenne nel Duca l'intero dominio del Monferrato. Nel quale , condottosi con la moglie , co figliuoli , con tutta la Corte, & con gran parte della nobiled Mantouana, fi fcopri in Cafale il trattato che si era fatto per ammozzarlo, & per torli il do. minio. onde ritirato in castello , & serrate le porte della città, furono presi i congiurati , & fatti morire , & altri fuorusciti che flauano attenti di fuori ad esser chiamati per prender la città fotto la guida d'Oliniero Capello, sentito scoperto il trattato, si ritirarono al ficuro. Perche il Duca rassettate le cose, & posteui buonco provisioni, nel ritornare a Mantoua, vi pose al governo Vespasiano Gonzaga, il quale afficurato il paese, fortificò il castello, & vi mife groffi prefidi . Et il predetto Capello, dopo hauer lungamento tentato di mettere in essecutione il suo disegno, finalmente fa ammazzato in Chieri dal Cotta che ne hebbe buona remuneratione dal Duca. Et non molto dopo venuto a morte il Marchese di Gazuolo. che haucua fasto libero dono al Duca di ogni fuo haucre, i Signori di San Martino, che pretendeuano ne predetti beni, occuparono Gazuolo & Dosolo: & non volendo a patto alcuno restituirli, il Duca fatte genti, & fornite d'artigliarie & di monitioni, mandò a quella impresa il Conte Camillo Castiglione; il quale ricuperò tosto quei luoghi, & la controuerfia si riduse in lite dinanzi all'Imperadore. L'anno 1572 il Duca fu d Roma d baciare i piedi a Papa Gregorio XIII. che era Stato creato di nuono, & tratttenuto honoratamente da i Prelati per alcun giorno, ritornato a Mantona, ottenne l'anno 73. privilegy ampl simi da Massimiliano Secondo Imperadore, per li quali fu creato Duca del Monferrato: hauendo prima titolo di Marchese, con ampliatione dell'arme, er con preminenze maggiori, onde se ne fecero segni per tutto lo flato , d'allegrezza , con feste & con giostre di grande apparato . L'anno 74. riceue nella città con gran pompa il Re di Francia & di Polonia che era auiato per Venetia. & l'anno 78. fu creato Cardinale da Papa Gregorio Gian Vincenzo Gonzaga, già Prior di Barletta, & allora Viceduca nel Monferrato : figlinolo, come s'è detto di fopra , di Don Ferrante. Et si conchiuse il matrimonio di Margherita figlinola del Duca, con Alfonso Duca ZZ

Anni di di Ferrara, onde andarono a Mantona gli Arciduchi, & il Cardinal d'Austria, il Duca di Bauiera, il Duca di Bransuich, & mol-Christo. ti altri Signori & ambasciadori di dinersi Principi à rallegrarsi delle nozze con Ferrara. & furono trattenuti in tempo di Carnenale con molto bonore, effendoui da Ferrara giunto Alfonfo da E-Re, il quale per nome del Duca suo, sposò alla presenza del Uescono & del clero, nella chiefa di S. Croce in Corte vecchia, la Margheritagià promessa al Duca Alfonso. & il giorno medesimo del 79. fi partirono, la sposa con gran numero di gentildonne, col Principe, & con gran copia di Baroni & Canalieri per Ferrara, done con folenne pompa & festa fi celebrarono le nozze. Et l'anno fteffo andò Viceduca in Moferrato inluogo del Prior di Barletta già fatto Car dinale, Ferrance Gonzaga Marchefe di Castiglione. Et finalment Panno 1581. il Principe Vincenzo tolse per donna Margherita Far nese, figlinola del Duca di Parma & Piacenza: consolennissima pompa: restando anco da maritarfi Anna forella del Principe, Signora di bello ingegno & gratiofa. Sono ctiandio oltre a predetti di questa famiglia dinerfi aliri Signori illustri & di molto nome & ralore; de quali Lodonico Duca di Niners, corraggioso & prudente Signore fi è adoperato sempre in servigio del Re di Francia con molta fua gloria , fi come fi dirapiù amplamente in alevo luogo. & spetiamente nelle guerre contra gli V gonotti : & in particolare alla Roccella , done restò ferito & ftroppiato. Et Ottanio figlinolo de Don Ferrante, non degenerando punto dal padre, feruendo il Re Filippo in diuerfe imprese: si troua al presente Generale della Cauallerialeggiera nella guerra di Fiandra contra i ribelli del Re con fperanga che habbi a da fare bonorata & Splendida riuscita. Et vi sono



anco stati, & sono primente tanti altri personaggi così maschi, come semine che lungo sarebbe a dire, & quassi impossibile a facilmente esplicarlisse non si mettes sero a luogo i loro in vin albero disteso, & ancora si potrebbe difficismente comprendere il numero loro.

#### Signori Fregofi.



Rande & copioso numero di huomini illustri & di stato è quello della famiglia Fregosa di Cenoua. percioche us surono in questa casa più Duci della Republica, che di nesses an altra casa. Generali di esserviti in quantità, personassi chiarissimi nelle dottrine, Cardinali & Prelati di impor-

tanza con molta sua gloria. Dicono chel'origine sua venne di Pera, se però ella non passò da Genoua a Pera allora ch'i Genouesi furono poco meno che padroni dell'Imperio di Costantinopoli, onde è incerto il principio di questa stirpe . La cui grandezza fall alla Ducea l'anno 1370 nella persona di Domenico che soccesse a Gabriello Adorno che n'erastato spogliato. Da indi in qua, si senti in ogni tempo questa famiglia hora vnita & bora discorde con l'Adorna, esser quasi padrona dell'Imperio Genouese, interuenendo in questi tumulti perpetui i Fieschi, i Doria, gli Spinoli, & cotali altre case chiarisfime & famofe, come fi dirà a suo luogo nella descrittione delle predette famiglie, nel fecondo nostro volume. Quefta adunque acq uiftatasi grado principalissimo fra l'altre, col vatore & con l'armi, si spar fe & diuse in dinersi rami, tutti cognominati dinersamente dall'im prese ch'essi vsarono sopra l'arme loro, percioche alcuni di lorosi disero Fregosi Semprenini, altri dalla Stanga, altri dal Sesto, altri dal Gancio, altri dall' Aquila, altri dal Pellicano, & altri da i Paternostri, con breui significanti le loro intentioni, o soccessi, per i quali cagionarono le predette imprese. Ora di questi cosi chiari

Domenico adunque predetto, comosciuto ch'era odioso il Ducato di Gabriello Eddorno, assali con Guglielmo Ermirio il palazzo, descatato L'Adorno, cutto mella Duca, de Volle essenciemato dal popolo. & poco stante mandò prigione a Voltaggio l'Adorno. Tolie poi il catitello di Rocca tagliata a Flischi, & con dieci galee sottomise l'Isla di Malta, de la città di Mazzara nell'Isla di Malta il indi a poco scopir vna congiura, tramata da Giouanni Flisco Vescono di Vercelli, per leuario della Ducca. onde secedecapitat ret ed 1000. Fece poi lega in fauor di Francesco da Carrara contra i Vinitiani, & col Re d'I'ngania, co quali venuto a giornata, si votto da Vittorio Tisano, & su preso il General Cenouese. Finalmente venuto a fastidio il cossiu principato, quantunque bauesse goner-

Anni di natala Republica con prudenza & con giustitia, & che fose Christo. durato più lungamente che nessuno altro, sollenato tumulto da molti, che aspirauano a quella degnità, & assalito dal popolo, fu preso insieme con Pietro suo fratello . & in suo luogo fu messo Antoniotto Adorno, il quale in capo a tre bore, cefe il Ducato à Nicolò di Guarco. Ma

Pietro , auanti che ciò auenisse , & effendo il fratello instato , fatta vna groffa armata, prefe l'Ifola di Cipri. la quale restituita al Re. ritenne per la sua Republica la città di Famagosta, & conduße prigione lacoms Lusignano, che fu padre del Re Giano, così detto per eßer generato & nato in Genoua. Et tornato alla patria, fu cosi grato all' pninerfale, che fu ricenuto dal Duce & da tutti gli ordini dei Magistrati, & dalla città con molto bonore. Et poco dodo, fu insieme con Orlando suo figliuolo, fatto esente in vita di tutte le angarie, & presentato dal publico di dieci mila ducati. A qual fauore s'accrebbe anco questo altro, che essendo venuto a Genoua. Papa Gregorio Vndecimo , alloggiò in cafa fua , doue fu con quella. grandezza trattato da lui che si conuiene à cosi gran personaggio . Ora dominando l'Adorno, Pietro tentò di cacciarlo, ma scoperto il disegno, fu preso et l'Adorno rifintata la Ducea, fu posto in suo luogo

lacomo fig. di Domenico predetto. fotto il quale l'Adorno assalita la città con ottocento huomini rihebbe il principato. Fu il predetto Pie tro, eloquente huomo, di molte lettere & grato ad ogniuno. Non

meno di lui fu illustre

1400 Orlando suo figliuolo, Dottore celebre de suoi tempi: & coraggioso huomo . Percioche , gouernandosi allora quella città sotto i Francesi , leuato on tumulto da gli Adorni , contra i Guarchi & Montaldi , Orlando vnitofi con gli Adorni , & poi affalito il palazzo , tento di esser fatto Gouernatore & Capitano della città . Nel qual romore, il Guarco col Montaldo venutoli contra, i Fregofi & gli Adorni si ritirarono, & fa preso Tomaso fratello d'Orlando. Il quale Orlando corse pericolo della vita sotto il Gouerno di Battista de Franchi . onde vscito in mare, tentò d'occupar l'Isola dell'Elba , & si compose col Principe di Piombino. Indi vnicos con Battista Lufardo, andò al Sassello, & intimò la guerra alla Republica . & di quindi venuto con groffo effercito ad Arenzano, fu finalmente ribattuto da Bartolomeo Grimaldi Generalco de Genouest, & ribebbe il Sassello. Ma l'anno 1411. reggendo la città il Marchefe di Monferrato, Orlando vensto da Roma a Genoua

Genona per mutar lo stato, perfuafo da cittadini & fatto fembiante di vitornare à Roma, fi riduffe à Chiauari con quattrocento hocmini. perche la città leuatafi in arme per mantenere il reggimento
che vi era, con tatto che Tomafo fuo fratello baueffe affaltio il palazzo, ma fenza frutto, all'vitimo Orlando falito fopra vna galea:
fu gettato dalla fortuna a Sauona, done fu tagliato a pezzi dalla.
pothe-Ma fuo fratello

Tomalo eletto insieme con Iacomo Giustiniano Gouernator della città , creato Doge Barnaba di Goano , & entrato in sospetto di lui , & congiuntofi con gli Adorni , lo fcacciò di fede , & fu fatto Doge dal popolo , quantunque contra sua volontà. Et Batti-Sta suo fratello fu creato Capitano di tutte due le riniero. Questo Duce scemò le gabelle della città. Alleniò la Republica dal großo debito che ella haucua . Fece purgare & riparar l'arfenale vicino alla porta delle vacche, & altre cofe fece villi & buone. Tolse etiandio a Marchest Malaspini poco amici della Republica , intorno a quindici castella. Et effendo ribellato in Corfica Vicentello , che con tre galee danneggiana. le cose della Republica , gli mandò contra Abram suo fratello con tre groffi legni , ma tradito da Corfi & rotto con perdita. dell'armi & dell'artigliarie, vi mandò Giouanni l'altro suo fratello, il quale ripigliò il castello di Ginerca con tutte l'altre terre occupate dal Vicentello. Ma effo in cafa fostenne diverse turbulentic, & dinersi moti di guerre cinili. onde s'acquistò nome per tutta Italia di prudentissimo & vigilantissimo Signore. Et l'anno 1420. Lo. donico Re di Puglia , tentando l'impresa di Napoli col fauor suo , creò Amirante della sua armata

1420

Battista suo fratello. Ma non molto dopo il Re di Napoli rotta la guerra a-Genouessi, de assainta l'Iola di Corsica, possi l'essainta l'accepta del quale la Rey, mandò l'armata sotto laccura di Gionanni predetto, che era allora di età di 20. anni. Et tronandos la città esasti l'acchessi tutti i suoi argenti, de fatti 10. mia ducati, mis l'armata in effetto: de venuto alle mani con gli Aragonessi ottenne vna illustro vittoria, de liberò Bonifatia. Venne poi alle mani col Duca di Milano desservos del moni con suoi anno cara con consignata per mare da Battista predetto, i Genoues per con que sona ta, de Battista su fatto prigione. Da questo nacque, che Tomaso col consigna della città, la diede al Duca Elippo, con questi condi-

Anni di Christo. tioni ch'ella fu data al Re di Francia da Antoniotto Ad orno, accioche ella non fosse distrutta del tutto. Et egli hebbe per sua sasisfatione 30. mila ducati, & fu fatto Signor di Serzana col suo contado, & Spinetta suo fratello bebbe 15. mila ducati per conto della città di Sauona, della quale i Fregosi erano possessori. Indi à s. anni la città fece moto contra il Duca subornata da gli Arazo. nesi, & da i Fiorentini, perche Tomaso, operando valorosamente infanor della libertà della patria, & acquistatafi quella famofa. vittoria, per la quale i Genouess presero il Re Alonso con tanti altri Signori, tolte l'armi dal popolo contra il Duca, Tomafo chiamato da Serzana, fu fatto Duca la seconda volta. onde fatto incontanente due mila fanti, mandò a soccorrere Albenga combatiuta dal Piccinino, & ricuperò Porto Venere & Lerice, & Voltaggio. Et mentre che non generoso animo ripar aua alla libertà della pa tria, Battista fuo fratello che s'intendena col Duca Filippo , occupato il palazzo, fu crea:o Duce da 87. voti. Ma accorfoni Tomafo che allora era in chiefa, ricuperata la Ducea, non volle incrudelir nel sangue fraterno. anzi lo fece capitano di 7. galee ch'egli mandò in aiuto di Renato d'Angiò per l'acquifto del Regno.col qua. le fu anco Nicolò Fregoso figliuolo di Spinetta , gionane di tanto valore, che egli efpugnò in Napoli Caftel nuouo, quantunque parefse impresa temeraria & ardita , L'anno poi 1441. hauendo il Duce fatto vn'armata contra Alfonso in fauor di Papa Eugenio & di Renato, Gionanni Flisco, rappresentato al Duca Filippo lo sdegno de nobili contra al Duce, moße la guerra a Genoua. & Alfonfo da altra parte, collegatofi col Marchefe del Finale, mandò le sue galee in riviera di maniera che fegui tosto nella città careftia. perche effendo. Tomafo molestato per mare dal Re Alfonfo, per terra dal Duca Filippo : all' pleimo la città presa da Gio. Antonio Flisco, s'arrese a Raffaello Adorno, il quale fu eletto Duce in suo luogo. & Petrino Fregoso publicato per ribello, si ridusse in Noue sua terra ch'egli bauena baunta dal Duca di Milano. Ne molto dopo

Jams; che haueua per molio tempo adietro perfeguitata la parte.
Adorn., acquiflò Sarzana, Sarzanello, S. Stefano, & Balcinello con
mero & mislo Imperio. S'acquiflò poi la Ducca per forza d'arme,
& creò Capitan Generale della città, Pietrino Ma caduto in malatta dopo molte opere illustri fatte dalui per la partia, venne d

morte, & fufatto Duce in suo cambio

Lodouico suo fratello, il qual prese la terra del Finaro. & sotto coflui,

fini, il popolo deliberò vn publico fepolero alla memoria di lanus, come à benemerito della Rep. Ma deposto Lodonico dal principato, & chiamatom Tomaso ch'era in Serzana, non volle accettare per la sua molta età-l'u etiandiograndemente chiarissimo

Paolo, il quale Arcinescono di Genoua; & poi Cardinale creato da Tapa Sisso, & fatto Ducc di Genoua; & construnto da Papa Pio. Secondo.conicossa che questo homono, et con la pace, & con la guerra jostenne un tempo l'honore della sua famiglia, & il Principato della città, con grandezza, & speschore non pur della sua fattione., a cittal, con grandezza, & speschore non pur della sua fattione, a cittal, con grandezza, & speschore non pur della sua fattione, of suo fratello, non meno valoroso correggioso che si sossi claradinale, i cui satti egregi si leggono dissenuo l'actioni di recogino si sul con l'activo di Recono di Rebbo, done non meno vitucono l'activo di recogino si si sul citta sul cardinale, di quello che si sacciano auco quelle di molti altri Fregosi vini in quel tempo. Ora à Lodonico predetto soccisi.

Pietro fao nipote, il qual fece General della città Nicolò Fregofi, che fiu ambaficiadore a Roma d'honorar la coronatione di Federo Terzo Imperadore. Et con tutto che Gian Filippo Filifo cofique rufitti fialleggiafie le cofe del Re Alfonfo, molestando la Republica per tera es per mare, Pietro fi mantenne in Ducato valoro famente per va nezzo. Veduto poi che neffun Principe Italiano gli dana foccosfo, es che il Re Alfonfo non voleua punto mitigaria, fi secerifolutione, con volonti de cittadini di liberari dalla paura d'Alfonfo, es dicde il dominuo d'arlo Settimo Re di Francia, per nome del quale reme fionanni figuiulo di Renato, chevicenti la fedelta dai Genonefinella villa Fregofa. Ma non corrispondendo (arlo al feruitio fattoli da Perino, mife fozzopra la Repub. che di muono vitornò al gonerno del Duce. Et entrò in quella degnità Iodonico, del quale nos fanellammo di fopra. Di questo lodonico fiel quale nos fanellammo di fopra.

Agoftino, che generò

Ottauiano, valorofo hnomo: i cui fatti furono trattati da dinersi scrittori de nostri tempi: & percio diri folamente questo, che hunnado equi pospota ogni ambitone del Ducato, opo bauer fatto molte opere egregie & illustri, & particolarmente bauendo sperati & vinti i Fiesho gli Adorni, che col fauor del Ducat di Milano lo haucuano assalto: & bauendo reuperata la sortezza delta Lanterna dalle mani de nemici, essendo uce & redendo le

Anni di Christo. gran disfordic ch'erano fra i nobili e- popolari, mosso da vero zedo di mettere in libertà la sua patria, sece risolutione di roninar la predetta sorrezza, come quella che tenena in soggetione e- servità la città, con grande acquisso di lode di homon veramente, cuellente, ed di padre della patria. La qual lode egli actrebbe, allora grandemente, che Hieronimo e-storno, e- Scipion visso, hauendo occupata la città, Ottaniano combattuto con loro, gli roppe e- sece prigioni, restandoni perè egli serito in un braccio.

Na considerato poi che non potena sossener que peso, senza se appoggio di qualche potente, consigliatos co cittadmi, e- dato il dominio al Redi vrancia, vi vimasse Gonernatore per nome, del Re. Et satti due mila fanti in sanor d'esto Re, creò loro capizano Nicolò rregos General della piazza, il qual ricaperò lettere di Caui, e- d'un tempo

rederigo fratello di Ottaniano: gonernando anco effo di pari confenfola città insieme col fratello, si dimostrò eccellente ne maneggi delle cofe del mondo. percioche nel volto honorato, & fempre con allegra maesta, promettena a coloro che gli andanano innanzi, candore grauità d'animo sincero , & speranza di giusta libertà & piaceuolezza. & essendo Arcinescono di Salerno renerendo a tutti, era lodato da ogniuno per singolare. onde per le sue gran qualità fu creato Cardinale da Paolo Terzo, & mori l'anno 1540. nella. città d'V gubbio , & fu seppellito in S. Croce de gli Auellani. Coflui Capitan Generale di 24. galee perfeguitando Cortogoli Corfaro Turchesco che haueua preso alquanti nauili carichi della Rep. & paßato a Biferta , prefe l'armata di Cortugoli, & faccheggio i borghi della città. Ma l'anno 1521. essendo il Papa confederato con Carlo Quinto per fcacciare i Francesi d'Italia , & fatto eßercito sotto la cura di Prospero Colonna , col quale s'aggiunsero i Fiefchi & gli Adorni per ritornare in cafa , Ottaniano fornita Genoua di fanteria , con le sue 50. lancie che egli baueua dal Re, gonernate allora da Filippino Doria , per l'absenza di Ugo Peppoli suo Luogotenente, aspettana valorosamente l'assalto de nemici, i quali fatta una scorreria per quelle riniere, alla fine si ritirarono & difolfero l'armata. Perche l'Imp. desiderando del tutto di trar quella città di mano del Re, vi mandò a campo vno essercito di 20. mila fanti fra Tedeschi, Spagnuoli & Italiani, sotto il predetto Colonna, Francesco Sforza Duca di Milano, & il Marchese di Pe-

fcara,

feara, co quali erano Hieronimo, & Antoniotto Adorni, con dinersi altri fuorusciti della loro fattione. Questi accampata Genoua , dopo dinerfe scaramuccie , aspettando ainto di Francia, & dopo dinersi trattati dall'ona parte & dall'altra , si connennero insieme , temendo ella il sacco , col consenso però di Ottaniano , & di tredici altri cittadini che bebbero piena balsa in questa materia. Et mentre che il giorno seguente, si doueuano esseguir le capitolationi fra loro, il Marchefe defiderofo della rouina della città, datole in quel di Steffo che fe pattui , on fiero affalto , la prefe & mefse miseramente a sacco. Nel qual tumulto l'Arcinescono Federigo con altri amici della sua fattione si saluò su le quattro galeco che erano flate armate dalla città, ritirandos in Prouenza. Et Ottaniano, che potena ancoeg li faluarfi, non volle, ma come quello che era affettionatissimo al Re, dal quale era stato creato Canaliero dell'ordine, aspettò il nemico in camera, doue fu fatto prigione insieme col Conte Pietro Nanarro dal detto Marchese. Di Ottausano víci

Auclo Fregofo, Signor di S.A gata & d'altre caltella celebre Capitano de tempi nostri , & annouerato fra i principali nell'imprefe passare fra gli Imperiali , & I Francesi il quale venuto a morte. l'anno passaro, lacio di lun, Ottauuano Secondo, Federigo Secondo & Lavinia, la quale quest'anno, fu maritata al Conte Romolo Rouerel la fislinola del Conte Hippolito Signor di motto valore . Ma di La-

nus ; del qual rogionammo di fopra, fu figlinolo

Tomasino iliustre personanggio, persion e olive che egli possede la stato paterno, bebbo anco in poter fuo Linomo, il quale egli vendè alla Rep. Fiorentina, & potro Pisano. Vendè ancoloro Sarzandelo, i quali gli promisero il castello dell'Aquila in Lunigiana fin che si successo de controloro del Aquila in Lunigiana fin che si processo del controloro 
Anni di

po trasferitofi a Verona, & raccolto bonoratamente dalla Repüblica Vinisiana, dalla qualt ful argamente fauorito nelle fue attioni, come per diuersf prunlegi & monsmenti publichi, & ferstiti infina gratia appare, douce bonorata la cafa Fregofa & lui con vitoli illustri, yu comprò ful lago di Garda, & per altri luoghi di quel Contado diuersfi stabili di importanza. Et finalmente venuto a morteresti da lui

Janus Maria Secondo, il quale valorofo nella militia fu Duce nella patria, & ne tempi trauagliofi delle guerre ciuili d'esa . percioche bauendo per auanti militato fotto l'infegne della Republica Vinitiana, acquistata forza & riputatione, fece con l'armi loro, & col fauor di Papa Giulio Secondo , fuggire il Gouernator Francese , come attesta il Guicciardino, & fu creato Duce. Nel quale Ducato hauendo fatto ammazzar Hieronimo Flisco ch' psciua di consiglio, perch'egli fanorina la parte di Francia, come scrine il Gionio nell' vndecimo, venne in cosi fatto odio del popolo, che estendoglisi hoggimai nemicata gran parte del Senato, si teneua con grandisfima fatica nel gonerno . Il quale affalito da gli Adorni & Flifebi, jotto la condotta di Preiane Capitan Generale dell'armata del Rc di Francia, fu costretto a cedere a nemici, & faluatofi all'armata fua: fu fatto Duce in suo luogo Antoniotto Adorno. Questi adunque ritiratofi alla fua seconda patria Venetia, & haunta condotta honorata di huomini d'arme, s'effercitò & prima & poi, per lo spatio di quaranta anni, in feruitio di questa Rep la quale gli daua titolo di figlinolo carissimo & dilettissimo. & la quale l'anno 1527. lo creò Gonernator Generale dell'armi della Republica per le guerre di Lombardia, percioche, Confisi nella grande esperienza di guerra & attenta etiam la fede & meriti che ello ha con lo stato nostro, dicono le lettere Ducali della Rep. lo haucuano in grandissimo conto. Di questo furono figliuoli

Cefare, chiarifimo guerriero, & famofo nell'armi & nell'attioni del mondo. Il quale condottiero di biommi d'arme militò per la Rep. Vinitiana, « Per lo Re di Francia, dal quale creato (audiero), dell'ordine, fu grandemente hauuto caro. & per lui fi trovò in Italia in uttele fattioni de fi fecero contra gli Imperiali. Conciofia che fu alla difefa di Chierafio. Et mandato pui da Lotrecco, all'imprefa di Cenoua, efpugnata quella città, fi diportò cofi fattamente nella confernation di esfa, che posate già l'armi per la fua-auttorità & modessia, fenza versars quals punto di sangue ciui-

le, l'Adorno cesse il principato, & esto conseruò la patriz con molta fua gloria. En adanque ringratiato fingolarmente dal Sena. to & da tutti gli ordini , che più tofto baveffe amato l'orile del Re che la propria degnità & grandezza, la quale, ritrouandosi armato potena pigliare. onde non fenza maraniglia del mondo v[1to rade volte a vedere eßempi tanto finzolari d'altezza & di generosità d'animo, su celebrato da tutti i buoni di quel tempo, & efaltato come illustrissimo & degnissimo di Statua & di Historia. Hebbe etiandio il Generalato della fanteria della Rep. U.nitiana . per occasion del quale nacque discordia fra lui & Francesco Maria Duca d'V rbino, essendo anco stato prima Generale della Canalleria leggiera. Massi come egli su venerando per le sue qualità, & riputato fra tutti gli buomini dell'età fua, cofi il fuo fine fu degno di compassione. Conciosia che bollendo lo bumore della guerra fra . l'Imp. & Francesco primo hauendo il detto Re spedito il Fregoso per Suoi affari a Venetia, & Antonio Rincone Spagnuolo per suo ambasciadore al Turco, nanigando essi insieme in Lombardia per lo Pò alla volta di Veneria: furono del mese di Luglio, presi a punto alla bocca del Tesino , d ille genti del Marchese del Guasto Gouernator dello flato il Milano, & poi furono occifi fecretamente . 11 . quale accidente fu cufi amaro al predetto Re, che rosta la tregua prese l'armi in mano contra l'Imperadore. Restarono di lui Octawio, & Hettore che morirono, & Cefare et fanus Vefcono di Agens, & Abate di Fonfredo, che viuono al presente.

Alefandro fratello di Cefire, fu parimenie notabile nelle cofe dellamultita, nella quale condatistro di buomini d'arme, prima fosto fames fuo padre, « poi dopoil padre, feruta la Rep lungamente,
con molta fua gloria, ofemò la fama di molti Capitani del fio tempo. Perciode motabile per bella prefenza, per illufre lequenza,
« peliberal felendor di vitta, fu tanto bonrato di lode di guerra,
che era ammirabile ad ognimo. « pictialmente fu caro alla citta
di Padona, mella quale buendo il Gouerno di quella militia, fu
reputato da tutte le nationi che vi praticano, lo fendore « le duli
sie di quella città, nella quale venuto a morte fu langamente « dirottamente pianto dili vante fale. Et morendo la fio Gialo Cefare che morì fotto l'infigne del Re di Francia (apitano di casalli, d'et di 18. anni,

Galeazzo, che d'età di 20. anni, seguendo le vezistie de sioi mazgiori , si trouò presente a tutte le guerre , così di Francia , allora ch quel

Anni di Christo. quel Regno fu trauagliato dal Principe di (onde come anco d'Italia, doue si troud atunte le guerre di Toscana sotto Monssigno di Termes di Strozzi, con condotta di Caualleria de di fanteria... en nella guerra del Tronto sia con titolo di Colonello del Re di Francia, sotto il Duca di Givisa. Done acquistata lode di valor militare, di di maraniglias prindenza in quella honoratissima dissiplina, sia creato Canalliero dell'ordine di S. Michele, di fatto Conte di Muneta, terra grossa en la Francia. Et condato dal presente Henvico Terzo Re con cinquanta huemini d'arme, gode honorata prole di siglinoli, che sono Alessando, ormaso, de Michele. Et su chiavissimo nella militia.

Annibale fratello del predetto primo Alessandro, il quale mort Colonello della Rep. di Venetia, d'età di 30. anni, & fu padre di Annibale, Abate al presente di Vallalta, prelato illustre per lettere,

& per maneggi di cose importanti del mondo & ciuili.

#### Signori Estensi.



Ionanni Battisla Pigna, eccellente huomo nelle dottrine, & Sceretario a tempi noltri della famiglia. Eftenfe, ferifiel a biftoria de Principi d'Este, con largo, petno, ornato, & purissimo silie, di maniera, che da quell'amplissimo sume di cofe, tratte da lui dall'-

antiche fritture di quella cafa, confernate per molte centinaia d'amnitintatte nell'arbeimo di quei Signori, pubil curiofolettore attigner quell'acqua che fia bailante ad efinguer la fete del fia deficerio, intonno all'origine & a fatti illustri di questi famiglia. Io porrò folamente in formario quello poco, acteobre non paia che uo pretermetta in questio mio primo libro, quello che io feristi già nel le cinquanta cafe che canocongiunte con la formologia, o pertraficuratezza, o per altra cogione, onde perciò so ne posessi este rechiata em monde con acuti dente la tirri faitche. Dio codunque che essentiali monde con acuti dente la tirri faitche. Dio codunque che essentiali monde con acuti dente la tirri faitche. Dio codunque che essentiali monde con acuti dente la tirri faitche. Dio codunque che essentiali ar monde con acuti dente la tirri faitche. Dio codunque che essentiali ar producta bissoria si contiene, perueune di Principato nella prosona dei positiva si contiene, perueune di Principato nella prosona dei

Ato, detto anco Azzo Secondo , il quale fu il primo che originasse la famiglia Canossa per la edificatione del Cassello di Canossa fatto Anni di dalui per difendersi da Berengario Terzo, si come s'è detto altrone. Chtisto. Costni lasciò d'Ildegarda sua donna più figliuoli, de quali

Tedaldo fu Signor di Ferrara, Marchefe da Efte, Conte di Canofa, Signor di Lucca, di Piacenza, di Parma, & di Reggio. Coffui fabricò il Castello, chiamato dal fuo nome Tedaldo, & gli foccesse

Albertaccio (no fratello che nacque in Austria: & hebbe in dono da Othone l. linp. Moncelyf. Montagnana , Arquà. Fu costui marito d'Alda, fizluola del detto Othone, & bebbe in dote la città di Frasburgh in vermana. di costui fu fizluolo

Fosco, il quale rimase in Germania con Alda sua madre, & fu Duca

di Saffonia. Ma

Vgo fuo frasello, governò la Tofcana per nome di Othone Imp. Azzo, la cui donna fu lfabella figliuola del Marchefe di Monferrato.

1101 Berioldo figliuolo d' Azzo Marchefe .

Azzo Terzo, nipote per Rinaldo suo fig. Marchese

Obizo I. Marchefe di Genoua & di Milano.

Obizo II. Marchefe . Marito di facoma dal Fiesco, & poi di Costanza figliuola d'alberto Signor di Verona .

1182 AZZO Quarto, figliuolo d'Obizo Primo Marchefe. La cui donna fu Contessa di Sauota. & dopo lei Marchefetta figliuola di Alarda. morì l'anno 1212.

Beatrice fig. d'Obizo II. conforte del Conte Nino Giudice, dell'Ifola di Sardigna, & dopo lui di Galeazzo Visconte Duca di Milano.

1113 AZOV. ouero AZZolino, o AZZo Nouello fig.d' AZZO Quarto, Mar chefe d'Antona, creato da Papa Onorio Terro Signo di Ferrara, d'Afoldi, di Giefi, di Singagia, di Fermo, di Pefaro, e di Foffombroue. Distrufei (onti di Celano, che per via di vu feruidore feceo auclenar Aldobrand: no fuofratello. Hebbe per donna vina fig. del Re di Napoli. morì l'anno 1266.

1293 Azzo Sesio, consorte di Giouanna Orsina, & poi della figliuola di

Carlo Re di Napoli.

Fresco figliuolo naturale d'Azzo Sesto. Tentò di sarsi Signor di Ferrara . ma suggitosi vitimamente a Venetia : si morì nel conuento di S. Giouanni & Paolo .

1336 Obizo Terzo marito di facoma figliuola di Romeo de Peppoli. & poi di Lippa Ariosli.

Nicolò l. Zoppo figliuolo d'Obizo Terzo. Hebbe per donna Verde della Scala. Alber-

Anni di Alberto 2. fratello di Nicolò

Christo. Nicolò 2.0 vero 3. fratello di Alberto 2. altri dicono figliuolo naturale foccesse nella Signoria, tranagliato da Azzo. Fece ammazzar Ostobuon Terzo Signor di Parma. Fu sua donna, prima Ziliola figlinola di Francesco da Carrara Signor di Padona . & pol Parigina detta da alcuni Laura Malatesta & l'olsima Riccarda' fig. di Tomaso Marchese di Saluzzo. Fece decapitar Vgone suo figlinolo tronato in adulterio con Parigina.

1440 Lionello figliuolo naturale di Nicolò 2. soccesse al padre nella Signoria di Ferrara . La donna sua fu Margarita Gonzaga: & dopo let Maria figlinela naturale di Ferdinando primo Re di Napoli .

1450 Borfo Marchefe di Ferrara, soccesse a Lionello. Creato primo Ducada Federigo Terzo Imperadore. Amatore de fuoi popoli, & delle lettere. Mort anno 1471.

Nicolò 3. o vero 4. decapitato per ordine di Hercole suo zio.

1471 Hercole primo Duca di Ferrara la cui donna fu Leonora figliuola di Fer

dinando Re di Napoli . della quale bebbe

Appelito Cardinale di Santa Chiefa, creato da Papa Alefandro Sesto l'anno 1493. Beatrice che fu donna di Lodouco Sforza Duca di Milano. Isabella maritata a Francesco Terzo Gonzaga Marchese di Mantona. Lucretia naturale, conforte d'Annihale Bentinoglio Signor di Bologna, &

1505 Alfonfo primo, Duca terzo di Ferrara . Caualier dell'ordine di S. Michele. del quale fu donna, Anna figlinola di Galeazzo Sforza Duca di Milano. & poi Lucretia figlinola di Papa Alessandro Sesto, & all' vltimo Laura Eustochia Ferrarese .

Ferrante figliuolo di Hercole I. Capitano dell'armi della Rep. Vinitiana. confinato poi in prizione con Giulio suo fratello per una conzinra ordita fra loro, contra il Duca Alfonso loro fratello, cagionata per conto di cose amoi ose.

Hercole Secondo, figlinolo di Alfonfo I. Duca di Ferrara, marito di Renata figliuola di Lodonico XII. Re di Francia.

Francesco fig d'Alfonso I. consorte della Contesta d'Auellino.

Ippolito fratello di Francesco , Cardinale di S. Chiefa, creato da Papa. Paolo Terzo l'anno 1539.

Alfonso fratello di Ippolito , la cui donna fu Giulia dalla Rouere .

Alfonfo Secondo figlinolo di Hercole Secondo Duca di Ferrara, la cui donua fu prima Lucretta figliuola di Cosmo Gran Duca di Toscana, & poi Barbara fig. di Ferdinando Imperadore, & visimamen-

Anni di te Margarita Conzaga che viue al presente; figliuola di Guglielmo Christo. Duca di Mantona.

#### Signori Gabrielli.

290



l leggono due opinioni intorno all'origine di questa casa. La prima ch'ella sia non forestiera, ma pura italiana. Percioche trouandos l'anno 2 90. San Secondo in Ugubbio sotto l'imperio di Massimano, su preso da i ministri della Corte in casa d'Eudossia Gabriella, di faministri della Corte in casa d'Eudossia Gabriella, di fa-

miglia nobile, & christiana, done s'era fuggito per faluarfi . Et condotto a Spoleti a Dionifio Proconfolo che lo mandò in Ameria, done fu gettato nel Tebro con vna mola al collo, tratto il suo corpo dell'acqua da yn pefcatore, la detta Endoffia lo fece condurre a Vgubbio, & riporre in vna chiefa fabricata a fuo honore done fi confernano fino al presente le sue sante reliquie. Conferma quanto s'è detto, l'auteorità d' uno antichis. libro, che fe conferna nell'archinio del Conuento di S. Secondo in V gubbio doue nella vita del detto Santo fi legge . Itaque cum in cuiuldam domo religiofæ & christianissima foemina nomine Eudoxia ex antiqua Gabriellorum nobili familia confugillet, furtim feruabatur, vigilijs & orationibus Deovacans. Et piu di fotto fogiungne. Re vulgata Eudoxia eum tulit & transtulit in Ciuitatem Iuliam quæ nunc Eugubium nuncupatur, vbi in Ecclefia prope Vrbem eius nomine consecrata sub altare maius vna cum martiribus Secundini & Agabiti Pontificum deposuerunt . Passus fuit S. Secundus Maij 28.290.

Lo conferma parimenie vn'altro antichissimo libro dell'Eremo di Santa Croce dell'Auellana, done si dice, che le reliquite di San Iacono che Mariano protettori di quella citta, de quelle di San Secundo vi furono fatte portare da Eudossia Gabrielli. La quale s'allora era chiara per nobilità è per religione, è necessario che la detta famichia de periodi de dabrielli i, hauesse per molti ami prima havuto principio enome nella detta città. La seconda opinione è, ch'ella sosse originata da vn conte d'Assaia, il quale venuto di Lamagna in Italia, si servini in Yubbio, l'anno y 15, nel tempo di Papa Gregorio Secondo.

Et l'assema Eanusso (ampano nell'ottano libro a cap. secundo diversatione dell'assain dell'assai

dicendo.

Anni di Ex auctoritate Anselini ciuis Brixiani in vita Papze Gregorii.

11. eius tempore in Eugubio Vmbriz nobili ciuitate, a Gabriele Comite Alfatiz, nobiles de Gabrielis desenderunt .

Pietro Baccarino, per auttoriti di Selino, dice nel 2. tomo delle fue bistorie . Nobiles de Gabriels ab Henrico Gabrielo Comite Alfatiz desenderunt circa annos domini 717. à quibus originem ducunt Gabrieli Fanenses.

Da questo Conte adunque secondo i predetti Scrittori discesero i Gabrielli . La cui discendenza peruenuta di mano in mavo sino all'anno

1027. cadde in

1017 (anti Gabrielli, il quale serviua Corrado Secondo Imp. si come si legge in vn privulegio di quel tempo, doue egli e nominato come testimone in questa sorma. Huius retrestes sunt. Petrus Mationus, & Cantius Gabrielus de Eugubio Camerarij. Scriuc il Selino, che l'anno 1070. visse.

1070 Gratiano Vescouo di Ferrara, dicendo. Anno D. 1070. sub Papa Alexandro I I. Gratianus Gabrielius de Eugubio, Episcopus Ferraria. Et indi a tre anni

1073 Lanfranco fu Capitan Generale dell'esercito di Roberto Re di Napoli,

all'espugnatione di Siracusa tittà di Sicilia .

1098 Hieronimo, l'anno 1098. militò fotto le infegne di Boemondo Principe di Taranto nella guerra contra gli Infedeli con mille fanti: comuattefla il Baccarino, decendo. Hieronimus Gabriel Eugubinus, Dux militaris (trenuiffimus militati: cum mille pedinbus (uz prounica experta militiz., fub infignis Boemundi Principis Taranti in bello facto. El l'anno 1102.

1102 Addo era Vescono di Piacenza. & sede 12. anni, come referisce il me-

desimo Baccarino .

1120 Carlo Gabriello fu l'anno 1120. Signor di V gubbio, & fu morto da sua

fratello

Thebaldo, che aspirana a signoreggiar solo & senza compagno. maa siacitato da inglinoli da Carlo, & trassertios in Calabra si ricenuto da le ReNoggiero cher aslora Conne di Calabra, & baunti da lui dinersi carichi di guerra si prinilegiato di molte gratie. El sermatosi in Tropea citta della Calabria, y didede principio alla homo ratissa. Simiglia de Gabrielli che vi dura sino al di d'hoggi. Et di Tro pea vicirono i Gabrielli che vi dura sino al di d'hoggi. Et di Tro pea vicirono i Gabrielli di Coserza città della medessima pronincia. & l'ona & l'altra casa di loro vizono l'insegna medessima di questi i di Ugubbio, quantunque con qualche guunta. Et si legge in va pri uilegio.

Court Could

Anni di uilegio, che Ruggiero lo chiama, D. Thebaldum Gabrielem Do-Christo. minum Eugubinum Militem & Confotium noftru. Serine Gia. Pietro Scriniario in vna Cronica delle cofe notabili di Roma , queste parole. Gabrieles nobiles funt antiqui, & ab Eugubio V mbrie ciuitate veniunt, ex quibus orti funt viti illuft. & vrbis Senatores. Et notat & Gabrieles antiqui habitarunt in regione Montiu. & tpe Federici primi Imp.fuerunt multum potentes.

diuerfis à Gabrielis Supradictis . Henrico Barcellio scrine che 1154 Fatio Gabrielli fu fommo Filisofo, & che scriße diversi trattati, cioè pno de i quattro elementi . V no dell'influenza de corpi superiori in.

questi inferiori. & vno della vera filosofia.

Ermanno l'anno 1211 fu Giudice ordinario di Vgubbio che allora viuena Rep. fotto gonerno di Confoli.

1203 Ugolino fig di Saluolo,essendo il primo di quel Magistrato che amministrana la sua città, sece l'impresa di Cagli, che s'era ribellato si come in vn publico ftromento d'obbedieza & fedeltà promessa & giu rata al detto V golino apparifce : essendo allora vacante l'Imperio.

1249 Andrea fig. d' Ermanno, bebbe la conferma del feudo di Tbiego caftello posto a confini di V gubbio, & di Sassoferrato

1251 Pietro nipote d'Ermanno, trouandosi Podestà di V gubbio : fece acquifto per la Comunità di Montefecco castello della Marca. Et questi tutti predetti de Gabrielli possederono dinerse castella nell'V mbria. cioè Cantiano, Frontone, Tiego, Carefto, Ghiomefi, la Biscina, Siole, la Serra fopra il fiume Efino, la Serra di Santo Abondo, Campietro, Certalto & Agnana.

Roßo figlinolo di Pietro, huomo bonorato et di molto maneggio fu elet to dalla città a trattar con Honorio Quarto, la materia della terra della Pergola. Et ç. anni dopo fu creato Podeftà di Fiorenza, & Capitano Generale dell'essercito loro, quando essi assediarono Arezgo, come attesta Gio. Villani nel libro 7 a cap. 39 dicendo Era allora Podestà di Firenze M. Rosso Gabrielli da Gobbio. Et S. Anionio Arcinescono dice nella 3. parte della historia a cap. 6. Erat tunc potestas D. Rossus de Gabrielis Eugubinus

Cante, nominato con titolo di Dominus in quel tempo, & Miles, fu Podeftà di Piorenza l'anno 1300 allora che Dante Aligieri fu madato in estilio. Fu etiandio Podesta di Lucca nel tempo che Henrico 7. Imp.passò in Italia . Et hebbe carico di Capitan Generale della Lega di parte Ghelfa, come attefa il Manente, & più chiaramente ilibri delle riforme della città di Todi dell'anno 1321. done si legge

Maa 2 Dominus

Anni di Christo. Dominus Cantes de Gabrielis de Eugubio guerra Capitaneus Generalis Ciuitatis Perufii. Et l'anno 1312. prefela città d'Affif. Nelqual tempo gli fu con Bino (infratello & con Filippo fuo nipotet, dato pieno arbitrio & Todesià fopra l'edificare i nuo ni palazzzi in Ygubbio, dalla (Smunità. Ma perche egli era occupato nella guerra di Perugia, fiurono deputati in fuo luogo, hora Martino, & bora Lelio fuo if feltuoli.

Bino, l'anno 1302. fu Podestà d'Ornieto. & l'anno 1305 su Podestà di Fiorenza, & cenarale dell'essercito, nella guerra che si fecc. .

a Pissona. La qual su pressona casa casa sa condotta : & ne trionsò come attesta cio. Villani nel lib. 8. a cap. 83. dicendo. Età M. Bino de Gabrielli da Gobbio alloro Podestà ul Firenze, & Capitano della hoste, entrando in Firenze, gli su recato sopra capo, pallo di drappo d'oro per i Cavalieri di Firenze.

Pietro di Rosso, l'anno 1 328. fu Vescono di Vgubbio.

1311 Filippo fio fratelo fa Todefià d'Ornieto l'anno 1311. D'anno 1320fia quafi Signor di Vgubbio percioche gouernando a fio arbitrio, &
reggendo la città cuilmente, a mettena impoficioni, facena leggi,
& maneggiana fecondo che più li parena. El l'anno 1311. ordinò,
con (ente, & con Bino fopradetti, la fabrica del ricco palazzo di
Ugubbio, alla cui sirutura furono fopraflanti. El l'anno feguente
fu Capitan cenerale de Fiorentini con l'effercito della Chiefa contra
i Milanefi, come narra il l'Illan el lob. a caso, 100 disendo.

L'altra hoste dalla Chiesa ch'era su la riua, veggendo la detta battaglia per lo Capitano & Connestabili, & insegna del Comune di Firenze, ch'era M. Filippo Gabrielli da Gobbio & M. Vrlimbaca Tedesco, prima metsi à passar l'Adda & l'altra gente appresso con gran contrasto di nemici nel fiume, & & alla tiua combattendo vittoriosamente passarono, & trouandola gente di M. Marco sparta, & trauagliata, li misero in isconfitta, oue grande quantità ne timafero morti & presi, & fuggito il detto M. Marco, con rimafo di sua gente à Milano, la hoste della Chiesa prese Catauaggio, & piu ville & castella a di 27. di Settembre presero la terra di Moncia. Et S. Antonio Arciuefe. di Fiorenza nella 3. parte della fua historia al tit. 21. lo dice più chiaramente con queste parole. Sed cum catera copie Ecclesie, percepissent bellu initiu, Capitaneus corum D. Philippus Eugubinus cum infignijs Florentinoru trafeudo flu men cum fuis ingreffi funt bellu, no valetibus hostibus trafitu

Fluminis

If Fluminis impedite, & debellarunt eos qui lam victores erant, adeo vt D. Marcus cum paucis fugiens Mediolanum reuertitur.

13 12 Lello di Cante, Podestà di V gubbio, l'anno 1350 fu fatto prigione da.
Gionanni Gabrielli, che i cra infignorito di V gubbio, perche cra fratello di Jacomo Gabrielli fuo nenaco, come attesta Mattheo Villani
nel 1. lib. a cap. 79.% morì in carcere, fecondo che ferine guerriero
de Berni, mella bistoria d'Ygubbio.

Lacomo fratello di Lello l'anno 1215 fu Podestà d'Ornieto. Et l'anno 1222. effendo confaloniero di Fiorenza cionanni de Medici, chiamato dalla Rep. gli fu data piena & libera auttorità d'eleggere vn capo, che con gente perfeguitaße per tutto lo stato di Fiorenza, i nemici & ribelli di quello. Et indi a due anni fu Capitano di Guardia & confernator di pace, & dello stato di Fiorenza, come attesta Gio Villani, & fuil primo di detto magistrato, nel quale entrò con 50. canalteri & con cento fanti, con falario di 10 mila fiorini d'oro l'anno con grande arbitrio & balia sopra : banditi , & sotto il suo titolo della guardia, ftendena il suo offitio di ragione, & di fatto fopra ogni altra Signoria, & facena giustitia di fangue come gli pare ua. & Stette in offitto vn'anno, facendosi molto temere à cittadini grandi & popolari . & compiuto l'anno se n'andò a V gubbio ricco di molti danari . L'anno poi 1337. fu a Perugia a trattar la lega della città di Veubb o con quella, er con altre città dell'Vmbria. Es l'anno seguente su fatto Senator di Roma , sotto Benedetto Papa XII. fi come fi legge in on libro antico, done è feritta l'historia di Custantino, con la donatione fatta da lui a S.Chiefa, & al Pontefice Romano, la quale fu allora copiata dall'originale in deito libro. ad instanza del Cardinal di ceccano nel fin del quale si fa mentione, che fu collationata in presenza del detto Senatore, dicendouisi. Coram illustri D. Iacobo D. Cantis de Gabrielibus de Eugubio pro Santiff. D. N. Papa almæ vrbis Senatore. Fu poi richiamato dalla Rep. Fiorentina l'anno 1339 capitano di guerra in luogo di Malatesta da Rimini, come scriue il Villani nel lib. 1 1. a cap. 72. dicendo. Dopo l'offitio di M. Malatesta, & lui partito, quelli che reggeuano Firenze, fecero venir fotto titolo di Capitano di guerra M. Iacopo de Gabrielli da Gobbio; il quale entrò in officio a Calen. di Febraio 1338, con gran balia. Et più sotto a cap. 117. raccontando vna congiura che gli fu fatta contra da alcuni di Fiorenza, & dell'officio fuo, & fia guardia dice.

Anni di Christo. Con cento huomini a cauallo & con 200. a piedi a foldo. Et più forto. Et procedeua de fatto in ciuile, & in criminale a sua volontà. Et più di sotto, narrando la conginra fatta il dì d'ogni Santi dice . I congiurati disegnorno la matuna vegnente, come le genti fosseto all'essequie de morti, leuare il romore, & correre la città, & occider M. Iacomo Gabrielli . Et a cap. 121. foggiugne. 11 detto anno 1340. a Calen. di Febraio fi parti di Fuenze il tiranno M. Iacopo da Gobbio . Onde si può da questo vedere, ch'egli fu due anni, quasi assoluto Signore, o tiranno di Fiorenza. Mal'anno seguente, hauendo i Fiorentini chiesto aiuto alla città d'Ogubbio per la guerra di Pisa, la Comunità mando loro Iacomo Capitan Generale con molta gente. Et l'anno medesimo le città di V gubbio, & di Castello si compromesse ro delle lor differenze in lui, & in Gionanni, Marchefe del Monte à S.Maria Ma guerreggiando Iacomo co Pisani rotto da loro su fatto prigione. onde V gubbio mandati oratori à dolersi co Fiorentini, trat tarono il fio riscatto . & gli donarono per comune tre mila fiorini perche si liberasse da Pisani. Poco dopo fu Legato di Bologna per il Pont fice , come attefta Bartolonella primal. S. dinus nu. 15. ff. de var. & extr. cogn. doue scriuendo, che al Rettor di vna città si dee l'intero salario, ancora che non habbia finito il tempo determinato: se quella tal città cadesse sotto nuono Signore, o tiranno dice : Et ita fuit observatum Bononiæ in persona D. Iacobi de Gabriefibus quando venit Legatus . Fuetrandio Rettor del patrimonio di S. Chiefa l'anno 1349, come appare in pna lettera di Papa Clemente Sesto la cui inscrittione, o mansione di fuori dice. Dilecto filionobili vico, lacobo de Gabrielibus militi Eugubinensi patrimonij Beati Petri in iustitia Rectori salutem, &c. ·Nel quale officio essendo, auenne che per la discordia che nacque fra lui & Giouanni di Cantuccio Gabrielli per occasione della Badia dell'Ifola di Oftacciaro, Giouanni s'impadroni di Vaubbio, & mife in prigione tutti i parenti di lacomo . Ilquale, venuto con le fue genti, & con quelle del Duca di Spoleti, & de Perugini, pose l'assedio alla città, di done poco dopo si leuò a contemplatione de Perugini, che prometteuano d'accordarli : si come nelle historie di Matteo Villani, di Guerriero Berni, & di Vincenzo Tranquillo Perugino si legge . L'anno poi 135 1 . hauendo rifatto & cinto di nuone mura il suo castello di Carello, ful'anno seguente fatto Capitano di Fivrenza con fomma balia. Fra tanto non essendo feguito l'accordo fra Gieuanni

nami d'ui, apparecchiandofi di tornar con groffo esfercio a V qui bio per cacciarne Giounni che lo dominana ; lu impedito dal Car dinale Egidio Legato del Papa. Il qual tratto di mano di Gionanni per via d'accordo quella città, vi mandò per Vicavio, il Conte Carlo di Donadola, come attessa Matteo Villani. & sidegnatofi con Jacomo, perche non volle accettar l'impresa contra i Malatessi: gli domando il cassello di Cantiano, & siatolo prigione, lo tenne sin che gli diede in mano van delle Rocche, chiamata il Gione. Finalmente pacificato con lui, su fatto Capitano & conservator di pace della città di Todi, & del suo contado. & nel vitorno del Legato in Autonomo, lo lascio Comernator di Frorenza.

Hieronimo fu fatto Vicario Imperiale di Ugubbio, da Lodonico Bauaro Imperadore, si come si legge in Fanusio Campano nel 3. libro, 
done facendo un catalogo delle citti date in Uicariado da Lodonico 
Bauaro, & de fino Picarij dice. Et Eugubij Hieronimum Gabicilem. Et Pietro Baccarino nelle sue Croniche dice. Et Ludouicus Bauarus Imp. seci Vicarium Imperialem Eugubij Hieronimum Gabrielem, & tunc ista nobilis prosapia dominati

cepit Eugubium.

1330 Cantuccio figliuolo di Bino, che fu di Pietro, l'anno 1330. fu Capitan
Generale della Rep. Fiorentina nella guerra di Lucca, Gio l'Illani
nel lib. 10. a tap. 168. fanellando de gle trorio fatti dal fuo preesflore feriue. Per questa cagione i Fiorentini elesfero per loto
Capitano Cantuccio da Gobbio. Et a dep. 174. Mutando i Fiorentini il Capitano dell'hoste, Cautuccio de Gabrielli da Gobbio, di cui dianzi facemmo mentione, giun se nell'hoste cen
sua compagnia di Caualieri, de cento Sergenti à piedi a di I5,
di Gennaio.

Petrucció fratello di Cantuccio, prudente & graue huomo nella Rep. fu più volte oratore à diuerfe Comunità per le cofe d'e gubbio: nelquale officio à acquistà bonorato nome di huomo eccellente. Lafio di Elena del Conte Petruccio di Pietro... Conte di Monte Marte.

Paolo suo sig. che su Vesc di Lucca, & Eristicia, che su moglie del Conte Antonio di Monaldo de Brancaleoni di Montelaca sa dal Probico -1341 Rubino sigliuolo di Paolo su Capitan Generale delle genti che V gubbio

mandò al Duca di Spoleti in aiuto di S. Chiefa.

Necciolo di Lello, nella lega che si sece fra le città di Gobbio, e di Perugia, con diuerse altre dell'V mbria, su eletto General (onsigliero d'essa lega.

Aa 4 Bino

Anni di Bino di Lello, oratore al Duca di Spoleti , fu Podefld di Fiorenza l'an-Christo. no 1431. Stato poi ambaficiadore a Perugia , fu prefo da Giouanni 1337 Gabriello Signor di Gobbio, come auerfario della fua parte.

1341 Cante figliuolo di Iacomo, fratello di Lello hebbe il Generalato de gli efferciti Perugini l'anno 1357. come racconta Hieronimo Forliero

Cancelliero di Perugia in alcune sue note, done dice.

Magnif. & illustris D. Cantes de Gabrielibus de Eugubio, anno Domini 1357, de 13. Septembris fuit ele Rus, vocatus, & norainatus, ac deputatus Generalis Capitaneus totius exercitus Perusinorum & Reip. Perusina, contra ciuitatem Spo-

Indi à molti anni ridotto V gubbio in libertà , fu eletto per riformare il nuovo flato . Fu poi Podeflà di Bologna . Et l'anno feguen-

leti,& ciuitatem Affifij, &c.

3378

te, per la publica allegrezza della venuta di Gabriello Gabrielli creato Vescouo di Vgubbio, fu fatto Canaliero dalla Comunità, per le man di M. Basone Raffaelli . Et esso Cante ne fece tre altri di casa Gabrielli per auttorità che gli su data dal Comune. Indi fu ambafciadore più volte al Pontefice per la Patria. Et l'anno 1378. ando Capitano a Fiorenza, che era allora fotto il gouerno de Ciompi. Doue effendo : fu richiamato dalla sua cirtà, accioche la liberasse dalla serustù, nella quale l'haueua posta il Vescano Gabrielli. Done giunto, & riceunto dal Vescono, che allora si trouana in Rimini con Galeotto Malatesta, & dal comune tutte le difficoltà nell'arbitrio fuo, o il Gonfalon di giustinia, corfa la terra per fua, o poi reso il Gosalone al Magistrato, la ripose in liberta. Ma ritornato il Vefc. & fatto di nuono Sig con l'ainto de fuoi adherenti, Cante fu astretto in tempo di notte a fuggirsi alle sue castella. Lasciò di lui Giouanni, & due femine La prima fu donna del Conte Nolfo da Monte . feltro, fratello del Conte Antonio; & l'altra di Ceccolino di Miche lotto Mlchelotti , Sig. di Nocera, di Gualdo, di Castel della Pieue ,

& di molte altre terre & castella.

1349 Gionanni sglinolo di Cantuccio; Questo anno si fece Signor di V gubbico col suore de gli V baldini, & saccheggiò le cose di molti de Gabrelli, de quali sacomo era Capitano del Patrimonio, & due suoi nipori l'mo Podessa di Bologna, l'ultro di Todi, come attesta Matto Ulliani nel 1. acap. 79. Il qual sacomo & aderenti ciò vdendo fu a Pereggia, & con grosso essenzio venne a campo a V gubbio co Peregnii ma Gionanni ingamando i Peregnii, & promettiendo loro la terra, associalità di glorii.

in speranza, & operò che l'acomo lenasse l'assedio, & che il capo de Perugini fi partiffe fu la promeffa fua di dar la terra. Et quando fi vidde libero, fi gestò dalla parte di Bernabò Visconte, dal qual fu foccorfo di gente : & moße guerra a Perugini, & affalì il castello di Cantiano che era di facomo suo parente & nemico. Ma auedatost che non poteua molto durare, si perche non era amato da molti cittadini, & si perche gli mancana il fanor del Visconte, fece la pace co Perugini , & capitolò di rinuntiar la Signoria di Ugubbio, & di fare altre cose come in quelli, ma non osseruò nulla, continouando nella dominatione fino all'anno 1354. nel quale, come dice il Manenti, il Legato del Papa gli tolse quella città, & vi mise per Vicavio il Conte Carlo da Donadola . & l'afferma anco Matteo Villano nel 4. lib. a cap. 10. Ma Gionanni non si potendo acquetare, il Legaro gli mandò contra con gente il Conte V golino di Monte Marte, come attesta Giouanni Gennesso, nella bistoria de fatti del Cardinale Egidio Albernazo. Hebbe questo buomo per moglico ona figliuola di Vyolino di Tano de gli V baldini dalla Carda & pro ercò Gabriello , & V golino.

1350 Cecciolo Abate dell'Eremo della Croce dell'Auellana, diede occasione, che i Gabrielli si diutsero fra loro conciosia che una parte seguina lacomo, & l'altra Giovanni, Mariuniti insieme, & fatta la pace : & fcacciati i Miniftri del Papa , fi rimeßero in libertà , coftui infieme con Gabriello di Necciolo che poco dopo fu Vescouo di Vgub bio:riscosse prestanza dal clero della città per i bisogni del Comune. Ma non andò molto, che il Vescono insignoritosi di nuono di Vgubbio, secciolo gli moße guerra. Et di nuono ridotta in liberta dal Vescouo & da Francesco suo fratello sotto certi capitoli , morto il Vescono, & ricusato la cistà l'oßernanza de capitoli, si venne alle arme, & eBendo Cecciolo nella città, Francesco vi meBe l'asedio. onde i cittadini astretti , fatto configlio , & mostrando di mandar per accordo a Francesco, indirizzano i messi loro al Conte Antonio da Montefeltro, or gli diedero la città

1350 Gabriello de Necciolo fu similmente huomo illustre. conciosia ch'egli fu capo del popolo a ridur la città di V gubbio in libertà, come attesta Pacetto Galuanelli ne Juoi memoriali. prese etiandio il Caffaro di Cagli che cra del Conte Antonio da Montefeltro. & vi fi tenne dentro. combattendo fin che fu fatto accordo & parentado fra loro, togliendo il Conte Nolfo suo fratello per donna, van figliuola di Canti Gabrielli. Indi a non molto fu fatto Vescono

Anni di Christo. a'V gubbio con gran contentezza dell'uniuerfale, che ne fece perciò folensifima fefi. Et non motto stante fi fece Signor d'V gubbio, & focosfedrò con Galectto Malateffa che gli diede 13 80. canalli. Ma bauendo Canti in aftenza del Vescouo ridotta la terra in liberat, il Vescouo che ra a Rimini, tontado ca cala risprese la Signoria per forza a armi. Ma l'anno fegueute, i Gabrielli instense con moltifuroniciti, mossfero l'armi contra il Vescouo, il quale non potendo resistere, diede la terra a Carlo della Pace, parente del Red'Ungaria, come narra Guerriero de Berni, restando esso por me padrone della città. Percioche trasferios a Roma, il Papalo tròs suo Vicario in V gubbio l'anno 1381. con affoluta podestià. Ma venuto in accordo o cittadini, rescloro la libertà, er estipromessi si, mila ducati, gli lascarono Cantiana, est la Serra di Subondo. Ma venuto a morte in Cantiana, si rimono la guerra della città con la città con

ta citaton
Franciso so fratello. Cossui dopo la podestaria della Pergola su
exeato Canalitro, & mido ambassicadore al Papa & al Duca di
spoleti. & l'anno 13,78. su Podessida Siena, di doue ritornato, Signoreggio V gubbio infieme col Vescono. Il qual venuto a mortomossi la guerra alla città, sa qual negana d'osservare i patti chehamena con lui: essena città, sa qual negana d'osservare i patti chenone fu bandito & publicato per ribello con tutta la parte suacon grandisima taglia. Alla sine, banendo i cittadini d'V gubbio
fatto Signor della città il Conte Antonio da Monteschto, Signor
d'Urbino nacque importantisima guerra in quella provincia, come
ampiamente si legge in Guerriero de Berni in S. Antonino nella 3parte al titolo 22. & nel lib. 9. di Leonardo Aretino che dice.

Il feguente anno la città mandò lo effectito in quel d'Vrbino per le cagioni che appresso ditemo. Il Conte Antonio da Montesseltro, Signor d'Vrbino saceua guerra a M. Francesseo da Cantiano, & i Fiotentini per l'amicità che teueuano con l'vno & l'altro, vi mandorno ambassiadore per comporli insteme, Il quale essendo giunto al Sig, d'Vrbino, accioche pù facilmente si trattasse, condusse alla sua presenza M. Francesco da Cantiano. Il qual Conte d'Vrbino non hauendo riguardo, nè alcuna riuerenza all'ambassiadore, so secondo del guardo, per la vilipensione della degonità sua nela persona dell'Ambassiadore, su si graue al popolo Fiorena persona dell'Ambassiadore, si si graue al popolo Fiorena.

uno, che subito protestata la guerra, gli mandò contro l'essecito, il qual prima si raunò a Crità di Castello, di poi passò
per quel di Gobbio, & di Cagli, & fecceto al Conte Antonio
moltidanni. Nè prima si leuorno dalla impresa, che su resti
usito il castello, & tornato ogni cosa nel prissino stato, &c.
Guerreggiò dopo quesso lungamente col detto Conte. «Alla sine
fatto Posissidi Bologna, su poi creato Senator di Roma da Papa Bonssiato.

1350 Filippo di Rosciolo, come notabile huomo & potente: fu fatto Vicario in Perugia & nel suo Ducato. Et nel tempo che Vgubbio su posto in libertà, se eletto vno de guardiani d'estàcittà, & so sopra l'e-

lettione de gli offitiali.

Lodouco fig. di Roficiolo fu Capitano & Confernator della città di Todi, come attes lano i tivi delle riforme di detta città doue fi legge.
Noblis, & potens vir Ludouicus Roficioli de Gabrielibus de
Eugubio Capitaneus & confervator pacis ciuitatis Tudetti.
Hebbe quatiro figliuoli, & due femine, delle quali diede la Gabriella
a France fod egli. Atti da Todi. & la faterina diede ad Antonio
de Marchefi dal Monte Santa Maria Marchefe di Petriolo. la qual
fece vna figliuola che fu maritata in cafa Vitclii, & di lei discepto
tutti i Signori Vitelli. che viuono al presente.

1365 Bino di Francesco, stato Oratore della sua patria, su poi fatto Vicario del Papa in Todi, doue si morì l'anno 1379.

Paolo figliuolo di Petruccio fu Vescono di Lucca .

1391 Gionanni figlinolo di Francesco: mentre che suo padre era Senator di Roma hebbe vua compagnia di cento lancie.

1397 Baldo figluolodi Lodonico di Rosciolo , su Podesid di Monteseltro sotto Guid'Antonio Signor d'Vgubbio, & poco dopo Podesid d'Assissi Et l'anno 1416. su satto Capitano di riorenza. & poi Pode-

Stadi Bologna; & vltimamente di Milano.

Carlo fratello di Baldo, illustre per fedelt de per valore, estenda Braccio da Montone suo stretto purente, estentando si quella consi denque di impadronissi d'esubbio, glis oppose egreçiamence, es hamendoli ritolta la porta di S. Agostimo, done Braccio era entrato,
me segui che non potendo proceder più oltre per il popolo che vi accosse, si costretto con mortalità de suoi, a lasciar l'impresa imperfetta, con moita lode di Carlo. Il qual perciò ne pati mosto nella sacultà, conciosi a che Braccio gli abbrucciò di cassello della Serra di Parinecto, es gli guasso intite le possessioni. Pari parimente nello

Anni di tenello honore: conciosia che su calunniato presso al Conte Guido Christo.

Antonio, onde trasferites a Urbino & scolpatos, vi ridusse il suo domicilio done su stato, & adoperato poi dal Conte in gravssimi i importanti dassaria.

1416 Cecciolo figlinolo di Gionanni, conduffe Braccio da Montone, ad V gubbio per leuarlo dalle mani del Conte Guid' Antonio Signor d'Vrbino, ma ricuperata la città, & esfo bauendo perduto il Castel di Fron

tone, fu fatto morir dal Conte .

1439 Francesco figlinolo di Baldo, Currisconsulto celebre, & Canalliero illustre, su Podestà di Forst l'anno 1463. & creato canaliero dal Duca Federigo d'V'bino, andò al gonerno di Podi, & poi di Ricanati. Et l'anno 1468. su capitano della città di Fiorenza, dallaquale ritornato su eletto dal Duca Federigo per suo consigliero.

Antonio figliuolo di Carlo che porò la fua fimiglia ad Frbino, fu gratifismo al Duca rederigo, per lo quale s'adoperò valorofament
in diuerfi importantifimi daffari, percioche venuto a morte OddAntonio signor d'Orbino, aiutò il Duca a reuperar quello stato. Et
bebbe anco V'gubbio per lo predetto Duca. Il quale ne secce moltafitma cosfi in tempo di pace, come di guerra, si come fi vede per le
scritture, nelle quali il Duca git da sempre titolo di nobile esi ditettifimo nostito gentiliuomo. Indi si Podestà di camerino ma grauato dell'età, sebbe la cura dello stato di Monteseltro. dopo la quale ridotto alla Patria, esi eletto sopra la foresicatione della città,
venne finalmente a morte.

Filippo suo fratello, su molto bonorato nella militia, con dinersi carichi, & titoli d'importanza, sotto le bandiere del Duca Federigo cost di santeria, come di caualleria, & di huomini d'arme. & su da lui creato caualiero alla presa di vano; & da lui adoperato in ambasciarie, & in altre cose di momento per quella corte.

Gabriello fuo fratello, s'estercitò parimente nelle cost della guerra, nella quale segnitò il Duca predetto & altri Principi d'stalia con molta sua lode. • un pedessa di redigno. Denuto a monte lasso di Nontanina chianelli de Signori di rabriano sua donna, due maschi e quattrossemie. Ma di Antono predetto s'.

rederigo, il quale dato per paggio dal padre al Duca Federigo, lo fegni in tempo di fia vita nelle guerre, nelle quali fece nobile riufeita, & fu condottiero di buomini d'arme. Et fitronò col Duca. Guido Baldo I. quando ricuperò lo flato, che gli fu tolto da Cefare. Borgia. Visfe cosìni con molto splendore. ma satio del mondo per

molte

molte auersità patite in tempo di Papa Alegandro Sefto , & de Leone X. & del Duca Lorenzo che occupò lo ftato a Francesco Maria , per le quali fu bandito come ribello , & prinato della maggior parte de fuoi beni , per bauer effo gagliardamente & valor ofamense difefa la parte de suoi Signori naturali , ritiratosi alla fine a Baccarefea fua villa, & datofi a vita quieta & spirituale, fi morì l'anno 1541.

1460 Bernardino figlinolo di Gabriello, ritronatofi anch'egli a molte fattioni in Italia, & banuti carichi honorati, bebbe l'amicitia es dome-Richezza di molti Principi , & Signori de suoi tempi: come huomo di gran valore, & di molta riputatione, cofi nella patria come fuori .

Nicolò suo fratello, valorosissimo soldato, su illustre nell'arte bellica. nella quale operò dinerfe attioni coraggiofe & honorate.

1470 Pietro Paolo, figlinolo di Francesco, chefu di Baldo, Capitanno prima di buomini d'arme del Duca Federigo , hebbe poi carica di huomini d'arme da Ferdinando Re di Napoli. Procreò di Maddalena sua don na figlinola di giambattista Bentinoglio Configliero del Re predet-

to, on figliuolo, che mort gionanetto. 1474 Carlo figliuolo di Federigo , postofia seguitar la militia sotto le insegne di cian Paolo Baglione nel Regno di Napoli rinsel valoroso sol dato. Onde fu condotto dalla Repub di cenona con Ottaniano & Federigo Fregosi, con bonorato carico. Si tronò col Duca Guido Baldo I. alla ricuperatione del suo Ducato. Et nel tempo di Giulio Papa I I. maneggiò l'armi per lui a Bologna , & a Rauenna & ad altre città di Roma Collonello di molti fanti . Fu alla guardia di Parma, & a quella della Mirandola dopo la sua presa, & finalmente a quella di Rheggio. Ma Creato Leone X. fu chiamato dalla Repub. Genouese sotto i Fregosi con titoli illustri. Et l'anno 15 15. richiamato da quel fernitio dal Duca Francesco Maria. per lo fospetto che esso bauena della guerra del Papa, hebbe il gowerno delle militie di alcune città , & terre del fuo ftato , douc flette fino alla perdita del Ducato. Ma l'anno 1517. venuto il-Duca con gente da Mantona per tentare la ricuperatione di cafa. fua, confert i suoi disegni a Carlo. Il quale cacciate le genti del Papada Ugubbio, tenne quella città per il Duca, trasfer tosi con. molti foldati di Ugubbio a Cagli , lo prese . & passato ad Vrbino , O venuto alle mani con le genti ecclesiastiche le roppe, & ottenme quella città. Ma perduto di nuono il Duca lo flato , Carlo fu bandito

Anni di Christo. bandito & scommunicato con tutta la sua famiglia . Mà con tutto ciò fegul fempre Francesco Maria che s'era ritirato a Mantona presso al Marchese suo cognato. doue essendo anco egli in casa di Martino Martini fuo cognato, fu chiamato a feruiti fuoi dalla Rep. di Lucca. & di quindi fu chiamato da Alfonso Duca di Ferrara del quale fu Colonello. Ma venuto a morte Papa Leone, fi tronò col fuo Duca alla recuperatione del suostato. Fu poi alla guardia di Rimini . Ma creato il Dica Francesco Maria Gouernator Generale della Repub.V initiana, Carlo hebbe carica di 3. mila fanti per lequerre di Lombardia. done tronatofi Antonio da Lena affediato in Pania & con gran pericolo, gli s'offeri di soccorrer quella città doue andato con 500. fanti de suoi , vi entrò con marauiglioso ardire & corraggio. Ma poi ch'il Duca fu fatto Generale della detta Rep. Carlo entrò Luogotenente Generale delle fanterie. Alla fine effendosi venuto all'assalto di Garlasco, ferito d'archibusata & portato nel padiglione del Duca venne a morte l'anno 1524. d'età di 50 anni. onde apparisce chiaro l'error del Giouio, nel lib. 3 della Vita del Mar chese di Pescara, quando scriue ch'il detto Carlo s'annegasse nelle foffe di Garlasco, non vi effendo ftato allora altro Carlo d'V gubbio che questo.

1478 (arlo figluolo di Hippolito, caro & amato molto dal Duca Guids
Baldo, albora che la fua Corte fior), come fingulare «Cademia di
huomini virtuof, bebbe la gratia internamenta di Federigo Fregofo che fu poi (ardinale, del Conte Lodonico Canossa, & del Conte
Baldaffar Caliglione, da quali fu molto stimato, come personaggio
devo di bonore.

1482 (arlo figliuolo di Filippo, furificonfulto celebre, Preposto della Chiefa.

(astedrale, su oratore a Papa Leone X. huomo cosi eccellente, che
con tutto che fosse cieco, concorreuano diuerse genti al suo consselio.

come quello che era di perspicacissimo ingegno

Federigo Caualiero fuo fratello, fernì cuido Baldo nella ricuperatione del fuo Ducato. & fu Capitano della Rep. Vinitiana. Ma rucbiamato dal Duca, bebbe il Capitanato della fua guardia. Indi Capitano di Papa ciulio 11. fu conernatore per lui nella terra di Fabriano. Et ritrouatofi nella revolutione d'Ugubbio che si dicele al Duca Francesco Maria, su fuo Viceduca in quella città, & da lui & soc cessori su molto bonorato & amato.

Hieronimo figlinolo di Bernardino , foldato valorofo , visse presso al Duca Francesco Maria , & secemolte cose per lui nell'occorrenze Anni di dello Stato di Camerino .

Christo, Hieronimo primo figliuolo di Carlo che fu di Hippolito, applicatofi alle lettere greche & latine nella fua pueritia, diuenne Annes eccel-1513 lente giuditio , ch'era marauigliofo ad ogniuno . Pome prefe l'infegne del Dottorato, & del tutto postosi all'assiduità dello studio , fece tanto profitto con l'acutezza del suo nobile ingegno, che publicà al mondo vn volume di 200. configli, grandemente fiimati per tutti i Tribunali: & tofto ne darà fuori pn'altro, con molta lode del fuo nome celebre . Accortifs. poi & pronto nelle pratiche delle cofe del mondo, or ne maneggi di qual si voglia difficil negotio su desiderate perciò da molti Principi & con grande istanza richiesto, onde trouandofi nello ftudio in Bologna , chiamato dal Cardinal Fregofo , lo ferul per Auditore fino alla morte d'effo Cardinale. Dopo la quale il Cardinal d'Orbino lo costrinse a prendere il carico delle sue facende, & lo serul in Roma molti anni per suo Agente principale, nelqual carico, fu di grande bonore & di veile a quel Signore. Alla fine ridotto in fua libertà, si diede ad quocare con gran concorso & riputatione, di maniera che per que la via, o per altri bonefti mezi, fi trona posedere, mentre scriniamo queste case, più di cento mila scudi ; viuendo splendidamente, & liberalmente spendendo in fabriche bonorate & magnifiche & fouenendo i fratelli & le forelle , & i nipoti con larghisima mano per inuiarli alle viriù & a gli ftudi , & in collocarli honoratamente, come al suo generoso animo, & alla sua nobilissima prosapia si ricerca & conuiene, non pretermette diuerse opere pie, ch'egli esercita di continono degne di consideratione . Tolse per donna Gentilesca Nari, nobile Romana, della quale ha procreato vna fola figliuola chiamata Ifabella.

creato van olsa ngiunola ciramata flaveda.

15 13 Bald autonio figliudo di Carlo, milito fotto Ridolfo Baglioni alla prefa di Perngia & nella occasione dello staco di Camerino, servi il Dece d'Urbino. & fi trono col detto Baglioni alla rotta & prefa di Fitto con col esto Baglioni alla rotta & prefa di Pitto pro Strozzi. Et fu alla guerra di Palliano, & alla guardia, di Piacerza. «Andò etiando in l'agraria con Gian Battilia Sawello. Et l'anno 15,43. fu a Parma, & poi con Pietro Strozzi alla volta di Francia: & intervenne alla rotta di Savanalle. Fu anco alle guerre di Piemonte, gentifiuomo del Duca di Somma.

Et poi si con Paolo Vitelli alla guardia di Bologna, & ri su fatta Caitelano della Rocchetta di quella città. Ma morto paolo II. si dia guardia di Perngia. Et l'anno 15,1. chiamato dal Vitelli alla guerra di Parma, vi su Luogotenente di Bartolomeo Marche-dal

Anni di Christo. fe del Monte Santa Maria, Castellano di quella fortezza. Fu oltre a ciò in varie occorrenze con dinerfi carichi, adoperato in piu bijogni dal Principe & dalla fua patria. Plitimamente proposto al gouerno d'una banda della militia della città d'Ugubbio da Guido Baldo Secondo, gouernatala dodici anni, la rifegnò al prefente Ducal'anno 1581. aggranto dall'età fua, nella quale ripofa il rimanente della fua vita, con Lucretia Galeazzi da Vgubbio fua donna, & fenza figliusti.

Gian Battifta fuo fratello, esfercitando l'armi, & vedute dinerse guerre, & spetialmente quella di Perugia col Vitello, & quella di Palliano, & di Siena, trauandost con Giouanni Bentinoztio morì valo-

rosamente combattendo con gli Spagnuoli.

Lodonico figlinolo di Carlo che fu di Hippolito, ornato di belle & polite lettere humane, fu prima preso al Cardinal Ridolfi, come compagno de suoi studi, & poi col Cardinal Cornaro, sotto il quale tradusse nella lingua nostra pu trattato dell'ordine & modo del confeßarsi composto dal padre Sotto , letto & veduto volentieri dalle persone di fpirito & dinote. Ma asceso al Pontificato Marcello Secondo . fu da lui tolto al suo seruttio , come amico di molti anni auanti , & fatto suo Cameriero Secreto. Ma mancato il Papa in termine di 22. giorni , ritornò presso al Cardinal Cornaro , dal quale astretto & contra sua vog lia, fu fatto suo Maiordomo. Nel qual grado, fatto gid Sacerdote, fono a I. anno ch'egli vi fi troua con gran fodisfattione del Cardinale. menando vita affai continense & effemplare, come quello ch'è vno de piu antichi Cortigiani di Roma, liberaliffimo , & inclinatissimo a giouare ad ogniuno , in danno & quafe difpregio di fe mede simo, nen hauendo mai curato altro che d'acquiftar buon nome & amore prefo a gli huomini , in gratia & feruitio di Dio .

Silnio figlinolo di Carlo , fludiofo delle bnone arti , prefe donna per propagar la fia fiamiglia in l'gubbio , done al prefente vine in noble riputatione di bonta e carità , aintendo il profimo molto punche fefteso. & accurato bnomo & diligente ne magistrati & officio pu-

blici in benefitio del Commune .

Hieronimo figliuolo di Carlo che fu di Federigo, creato d'età di 16. amni wno de gli otto fipraflanti per la guerra che Paolo I II. haueua preparata contra il Duca Guido Baldo, fu poi dal detto fatto Gonernator della banda de nobili della città d'V gubbo, & poi spedito per l'occasione della morte del Duca Pier Luigi Farnese con ca-

rico bonorato. Es dopo la morte di Paolo Terzo, bebbe la cura de lla città di Perugia . Si tronò alla guerra di Parma & della Mirandola con Alesandro Vitelli . Et l'anno 1554. fu Capitano di fanterie del Duca Hercole de Ferrara suo molto fauorito. Et l'anno seguente bebbe carico di fanteria da Aurelio Fregoso per Francia. Fu parimente alla guerra di Siena, prima con Gionanni fratello di Chiap pino Vitelli, & por con Paolo Orfino, et l'anno 1557. fu Luogotenent te d'Aurelio Fregofo Capitan Generale de canalli del Duca di Fiorenza. Alla morie di Giulio Terzo bebbe il gonerno di Perugia, er vi tornò anco alla morte di Papa Marcello. Fu etiandio mani dato Capitano di fanteria dal Duca Guido Baldo in aiuto de Genonest che erano insospettiti di Dragut Rais. Richiamato poi andò al Governo dello Stato di Mantefeltro. Condotto finalmente dalla. Republica Vinitiana per la guerra del Turco, con groffa provisione & con promessa del Gouerno di Famagosta, vi fu fatto Generale dell'artigliaria . nel qual carico banendo patito molto, & assalito da acerbissimi dolori colici, prese i Sacramenti per mano di Hieronimo Ragazzoni Vescono di Famagosta, passò all'altra vita, bauendo lasciato assai copiosa prole Viuono etiandio Franceschino siglinolo di Brancaleone, & Aleffandro figlinolo di Carlo, che nacque di Hippolito, il quale ferul il Cardinal d'Vrbino, & poi quello di S. Giorgio. G finalmente ridotto in liberta, si diede allo Studio dell'antichità & della Architettura . & finalmente tolta per donna Giulia figliwola del Canalier Pighino, che fu fratello del Cardinale, vine hoggi in molta confolatione con Lelio, & Giulio suoi figliuoli.

Giulio filosofo eccellente, & Dottiffimo nelle lingue greca, & latina , serul honoratamente molti anni il Cardinal di Mantona. col quale fu al Concilio di Trento Secretario delle lettere latine. & vi compose & recitò due Orationi , l'una in morte di Ferrante Gonzaga, l'altra in capella il di della circoncisione di Giesu Chrifto,le quali pscirono in stampa con alcune sue lettere familiari latine. Traduffe on trattato di Plutarco, la Pedia di firo, & alcune orationi di S. Gregorio Nazianzeno. Ma dopo la morte del Cardinale, ritornato alla patria attefe allo ftudio della facra ferittura, et fattofi Sacerdote per sua dinotione senza hauer alcun bene di Chiefiz, visse di maniera così essemplare a quella città, & di tanto velle a gli afflitti & à poueretti, che hauendo distribuiti tre mila scudi in opere pie, venuto a morte l'anno 1579 & a 12 di Marzo fu pianto vninerfalmente, & da tutto il popolo honorato & accompagnato alla B 66

Anni di alla chiefa, done posto, fucon gran frequenza rincrita, bacian-Christo doli con molta dinotione le mani, si come si suol fare a i corpi santi.

1529 Carlo figliuolo di Federigo che fu di Filippo, nella fua pueritia fu paggio di Leonora di Toledo Duchefia di Fiorenza. Et dopo la morte di Paolo Terzo, fu dapitano di fanteria alla guarda di Penysia. Et dopo quella di Papa Marcello, Capitano di fantarie, nel qual tempo il Duca d'Pròmo General di Santa Chefa, lo mando Gouernator General dell'armi di untolo fiato de Baglioni. Et tornato di mono no alla guardia predetta dopo la morte di Paolo Quarto, effendo capo & Gouernatore della banda de nobili di Ugubbio lanno 1537, fia alla guardia del Duca Guado Baldo di Pelaro per il paggio de Francefi, done fiette continouamente. E bebbe oltre a cio dinessi altri carichi in benefisio del fuo Principe, & dellapattica.

1537 Guido fig. di Gio. Battista, soldato di valore, su alla presa di Tunisi, &

bora gouerna vna banda delle militie di Ugubbio .

1543 (arlo fiz primo di Hieronimo, che fu di Carlo, militò fotto l'infegne di Paolo Sforza contra a l'urchi nella guerra di Malka. Ell'anno 1573: chiamato dal Duca Guido Baldo, com altri gentilibamo di Ugubbio, fu alla guardia della fua perfona nella renolutione dellactità d'Urbino. En il feguente anno fu con lui a Eersava a vifitare Henrico I II.Re di Francia. El l'anno 1570. bebbe in dono infleme con Erancefto, Gabriello E Bartolomeo abfenti, la giurifditiona del Catilello di Baccarefta, dal Duca che la confermò loro in Pelaro, l'anno 1531. attuti quattro in prefenti. El l'anno dopo il dete to Duca gli dicde il gonerno della banda de foldati nobili dellactità di Vaudio, En alprefente viue molto bonorato, E mando mella patria, E capo della fina fungida. Ha per donna Prantilladfie, di Ucatura Pallanti da Città di Castello, nipote del Cardinal Palsarino da Gortona da parte di madre. En ne bebbe E mafchi, Fimino.

Ortaniano

Anni di Ottoniano Duca di Parma .

Chiisto, Carlo sglinolo primo di Siluio, portato da funcinsto a Roma per con1554. figlio di Lodonico silvazio, si mise allo studio delle lettere. Es inparando presso all'altro suo zio Hieronimo, virsi de cossumi,
dal quale su sempre strattato come siglinoso, gli comperò durefi officii importanti, ed press te sinigua del Dottorato i, ruinefra gli altri giouani della eta sua non meno bonorando con l'attioni illustri Heronimo il zio, che la sua nobilissima es anticafumiglia.

1555 Jabriello figlinolo quarto di Hieronimo, che fu di Carlo nominato Conte, percioche bebbe cotal degnita dat Duca Francesso Maria, & la giurissitiome di Baccarefac aome s'è detto, si hostorato in Perugia da quel collegio nella professione delle leggi. Et trasferitosi in Roma presso de l'erconimo suo perante, y adi continuou essertando il suo nobile inegeno, sotto la scorta del detto Heronimo, & di Carlo

sno cognato.

1557 Valerio figlinolo di Siluio che fu di Carlo, condotto a Roma con Carlo fudetto, riufil pernatura cofi vinace & ardiro, che per frenare & moderare alquanto il fuo fipirito gagliardo, fu posto nel collegio de Committori, fotto la difeiplina de Padri Ciefuiti, ma cotal freno fu di si si fatta maniera el regio fece rifolintione de entrare in quell'ordune di Religiofi, done flato per lo funtio di fei anni con molto spirito & fantamente, alla fine deliberò non bauendo fatto profissore, & non potendo refisere per la fua debil complessone, alla difficultà de gli Hudij continoni & d'altri esfercitif di ques Sacredoti, di vistrane con buona gratia de superiori, con difegno fermo di ritenere al secolo la medesima servità di volto per mezo de gli ordini Sacri, & la medesfrana Santità di vita.

1558 Giulio del Capitan Carlo che fu di Federigo, prefe l'honor del Dottorato in Perugia, effendo prima stato Configliero trionfante di quello studio; & gionane di grande afpettatione, è per accrefeere a tempo

& luogo splendore all'honore de suoi passati .

1559 Giambatissa figlinolo primo di Hieronimo, che nacque di Carlo eletto di dieci anni per paggio del Duca Francesco Misria Secondo si mort gionanetto con dispiacere di chi lo conobbe, conciossa che era amazo grandemente da li so Signore, per la viuacità del suo bellissimo ingegno, onde su pianto da tutta la sorte.

1566 Bartolomeo figliuolo vltimo di Hieronimo predetto, feruendo il prefente Duca per paggio, fi parti poi con buona gratia del fuo B b b 2 Sienore

Annidi Signore, & ritornato a V gubbio dimora presso a Carlo suo fratello?

Christo.

con pensiero di operar qualche attione honorata all'occasione. & fu

1034 fatto Conte insieme con gli altri fratelli, si come di sopra si è detto.

#### Signori Pallauicini.



Rouo che la famiglia Pallauicina su di tre sorti in Italia, es quasi tutte diuerse di origine es di ceppo: l'una delle quali tengo che sosse ramo della terza. Et quantunque si dica, che quella di Varano venisse di Francia, non è chi l'affermi con

perità , ma si tien bene , ch'ella pscise di Germania . percioche paffando vno di quella cafa in Francia con carico honorato di guerra , bebbe in dono, oltra i feudt, l'infegna dei tre delfini turchini in campo bianco. a i quali poi, venuta in Italia fu agiunta l'aquila di fopra. Onde effendo i delfini già stati impresa propria del Delfino di Vienna, che allora dominana la Pronenza. o anco antica insegna della casa Bugliona de i Duchi di Lorena, & di (bifa, non farebbe maraniglia fegli haueffe riceunti , o dall' vno , o dall'altro: per benemeriti , o per fanore come si suole. Ma s'ella poi venisse in Italia con Carlo Magno, o con altri de suoi soccessori fino che l'Imperio cadde ne Germani l'anno 93 8. non ce ne dinditio alcuno; ne fe ne può dare altro testimonio veridico che le scritture di quei tempi che ne fanno qualche memoria. Ella si fermò in Lombardia nella città di Parma , doue comperò stabili & possessioni , & fu ricenuta. fra i nobili di quella città. Non si può anco dar notitia alcuna di quegli buomini che allora le arrecarono qualche splendore, perche la malignità di quei secoli, tenena l'Italia cosi oppressa, chiella fentina ancora le piaghe di quelle acerbe ferite che ella hebbe da Gothi , da Longobardi , & dall'altre nationi barbare & crudeli, onde non si trona ricordo se non di pochi in quei tempi. Et perche i Pallauicini hebbero Roccalanzone, & il Castello di Varano in Parmigiana (dal quale vogliono alcuni che la famiglia Varana di Camerino hauche l'origine sua, & che portasse l'insegna medesima de Pallauicini) crederò che l'ona & l'altra cosa aueniffe. perche fi apparentarono infieme, non esendo verifimile,ne ragio neuole, ch' pna famiglia medefima pfaße in pn tempo fteßo due infegne,

Comple

fegne, & che due famiglie signoreggiaßero on luogo stesso. onde fa può dire, che ciò fosse per via di doti, & di donne c'hauessero il luogo: & che per cofi fatta cagione pfaßero congiuntamente l'arme de gli scacchi bianchi & vermigli con la loro propria de Delfini, come si vede in Borgo S. Donino , sopra vna casa già posseduta da co-Storo , es nello Steffo territorio fopra pi altra cafa d' vn fommendatore della medefima ftirpe , & in Varano , in Scipione & in dinersi altri luoghi. Et ancora che in tutte le scritture delle immunità loro sieno chiamati Marchesi vallanicini di Varano, tengo che questi fieno o di coloro che vennero di Francia, o che veramente pscirono di qualche ramo del Marchese Alberto primo. Ma in qualunque modo si sia , costoro furono nobilissimi & molto Rimati , & interuennero & furono sempre nominati nelle paci . nelle treque, & nelle guerre, nelle quali si tronò spesso anniluppata città di parma. La qual famiglia si mantenne fino all'anno 1400. nel qual tempo, o poco dopo restò spogliata per le guerre del Duca di Milano co Roffi , de fendi di Varano , & di Rocca Lanzone, in luogo de quali hebbe in parma alcune molina, & certi terreni nel territorio di Borgo & di Soragna, done possedena anco vn castello che su roumato : parte de quali beni sono hoggi poffeduti da coftoro. Dopo tali & cofi fatti auenimenti questa famiglia andò non folamente declinando, ma si spense quasi affatto. percioche mancarono gli huomini & le facoltà, et fi fmarri la nobiltà sua et si muid di modo il proprio cognome, che cominciarono a efser conosciuti non più per pallanicini, ma erano detti casa Marchesi. et non pure allora, ma anco ne tempi nostri sono cosi chiamati comunemente da ogniuno . Spogliati adunque delle cose loro & venuti in baßezza,cBendo rimafti ere fratelli, cioè Orlando, Delfino, & Vara no, si fermarono in Borgo San Donino : & allora perche erano stati Marchesi di Varano , furono detti i Marchesi : la qual cosa durò per pn pezzo. ma in processo di tempo, il cognome di Marchesi restò folamente à coloro che furono soccessori d'Orlando come maggiore de fratelli . A gli altri fu dal volgo dato cognome di Delfini, & Varani, si come fino al presente si vede:ma nelle scritture sono chiamati Pallauicini, & vfano indistintamente l'arme Pallauicina de Marchesi con gli Scacchi, & co Delfini d'Orlando restò un fanciulto che si chiamò de Marchesi. Di Varano nacque Ottaniano, & Gioseppe. Et di Delfino pfcl Lodonico con pn'altro fig. d'on suo fratello. & sutti questi banno titolo di Pallauicini di Varano . Onde di questa. Bbbcafa

Anni di casa venuta di Francia, la quale però trasse l'origine sua di Germa-Christo. nia , sono rimaste queste poche reliquie .

I secondi Pallauicini sono in Genoua : antichi & nobili, ma questi non hebbero mai huomini da guerra,ne Principi,o Signori per lunga foccessione. Sono nativi di Genova & di origine Lombardi, & discess anco essi di sangue T'edesco, ma venuti ad habitare in quella città. done fatti aßai facultofi, sempre alcun di loro attese alla Cortco Romana; dalla quale furono adoperati in dinersi offici, legationi, & gouerni , onde ne traßero molte degnità & honori. percioche oltre a dinerfe prelature importanti, bebbero due Cardinali, l'ono chiamato Antoniotto , il quale essendo prima Vescono di Pampalona & Datario, fu creato da Papa Innocenzo Ottano, & l'altro Giouanni Battista, creato da Papa Leone Decimo. Sono anco Stati fp'endidi & Magnifichi nelle fabriche, si come si vede in Roma in campo Mariio , per il palazzo & per la torre che si chiama Pallauicina, olere alle vigne, & altri edifici che vi si trouano fatti da loro. Et in Genoua parimente banno un regale & bonorato palagio con molte altre grandezze . Et hoggi , mentre che noi scriniamo queste cofe, vine Cipriano Arcinescono di quella città, buomo di molta letteratura & di ottima vita .

Ma i terzi Pallauicini, che furono non pur grandi, ma principali in Lombardia quando vennero in Italia, erano perauanti nobilissimi & di stato. Dicono alcuni, che essi furono del sangue Longobardo per dinerse scritture che appariscono in questa materia . & altri scriuono che essi furono antichi nella Germania, doue sono ancora per linea diritta del ceppo de Marchesi di Baden città di Lamagna a confini de gli Suizzeri nella Soenia. I quali infieme conquelli di Misna , al presente Duchi di Sassonia , & quelli di Brandburgh furono creati Marchefi da Othone Primo Imperadore . Et dicono, che i Pallauicini erano i femplici Signori di Baden, & fl chiamauano senza altro Pallauicini , ma riceunto il titolo di Marchefi , lasciarono il proprio cognome , & si distero Marchesi di Baden . Main qualunque modo si sia (percioche è difficil cosa il farne fentenza) gli huomini di questa terza linea furono in ogni tempo in consideratione cosi in Germania, come in Italia. Ma il primo de quali si troui memoria fu

Adalberto dal quale discendono gli altri, detto anco Alberto Marchese Pallauicino. Il quale l'anno 960, venoe in Italia con Otbone Primo Imperadore, Generale della sua caualleria. Il quale Otbono passò

1312

963

966

passò contra Berengario & Alberto suo figliuolo, che dal 927. fino a che fu creato Othone , s'era vsurpato il Regno d'Italia . Crederd , che questo fosse il secundo passaggio di Othone. percioche la prima volta effendo Re di Germania, fu chiamato in Italia da Agabito Papa, & ci venne per la via del Friolicon 50.mila fanti contra Berengario . il quale essendosi humiliato , su riceunto da lui a gratia. & ottenne di regnare in Lombardia , riconoscendolo per Signore. Et prima che Othone ritornaffe in Germania, cauò di prigione Alunda bellissima donna di quei tempi , già moglie di Lothario Re di Lombardia che fu vinto & morto da Berengario , il quale (accioche ella non prendesse piu marito, onde per ciò ricadesse in lui la città di Pania che era sua dote) la tenena rinchinsa. perche Othone hauendola tratta di carcere la tolse per moglie. Et partitofi d'Italia con lei , Berengario non riconoscendo punto la cortesia dell'Imperadore, & portandosi peggio che mai, non solamente si ribellò da lui , ma si fece gridare & publicare per tutto , Imperadore: & coftitui Alberto juo figliuolo Re d'Italia . Othone adunque costretto dalla costui ingratitudine , ritornò in Italia , @ con lui venne anco Adalberto, Generale come s'è detto, della fun canalleria : & banendo superato Berengario , confinò lui à Costantinopoli & Alberto fuo figliuolo in Auftria. Et quefta fu la prima volta che Adalberto fu in Italia con l'Imperadore, perche fu poi coronato, fecondo alcuni, da Papa leene Ottano l'anno 63. altri dicono da Giouanni XII. che ful'anno 54. & tenne il Papato fino al 62. ma la maggior parte concorda che fosse coronato da Giouanni. Presa per tanto la corona se ne tornò a casa, ma ordinò prima per fuo Vicario & Luogotenente in Italia , & particolarmente in Lombardia Adalberto, come pno de fuoi Baroni principali, con ampla & Imperial podestà. Egli portana, si come banno fatto & fanno ancora i Marchefi di Baden , dodici scacchi bianchi , & vermigli , ma quando fu fatto Vicario , ouero innestito de feudi che egli hebbe, vi aggiunfe l'aquila nel campo di sopra . Lasciò parimente Adalberto il cognome & il titolo de Marchefi, & ferbò l'antico & semplice di Pallauscino con prudenza perche non solo venne a suscitarlo & fondarlo in Italia , di quasi abbandonato & spento che effo era in terra Tedesca, da coloro che vi restarono, ma d mantenerlo in lui con più degnità. Resse adunque in Lombardia per l'Imperadore fino al 966, nel qual tempo Othone ritornò in Italia la terza volta, & vilasciò Othone Secondo suo figlinolo nato del-

3bb 4 lapre-

Control (Cong)

Anni di Christo.

982

la predetta Alunda. il quale l'anno 974. soccesse al padre, & dopo bauere Imperato 3 6. anni, mori gloriofo & felice. Costui bauendo proueduto alle cose d'Italia vi lasciò Adalberto col medesimo grado che gli diede suo padre. Ma ritornato di nuono lo mando Generale dell'eßercito Imperiale in Toscana, in Corsica, & interra di Roma contra i Saracini ch'erano passati nel Regno di Napoli. Fu anco il medefimo Imper. in persona contra gli infedeli, & contra i Greci che s'intendeuano co Saracini, & mosse guerra a Pugliesi, & a Calaurefi , che non voleuano obbedire fe non l'Imperador Greco . & ciò ful'anno 982. & Adalberto anco allora restò Luogotenente. Onde hauendo eso già posto l'animo à fermarsi in queste parti quasi come in sua patria, comperò in Lombardia l'anno 80. che fu à punto il ventesimo ch'eso era venuto in Italia, tre castella, & dinersi terrent sul Piacentino. Et nello 81. auanti che l'Imperadore andasse alla predetta impresa, gli donò infeudo per i suoi benemeriti. con amplissima auttorità, Castel Pellegrino, Gusalecchio, Valdimugella, & Fortiliera, terre & luoghi posti fra Parma, Piacenza & Cremona, con soccessione generale per tutti gli heredi & soccessori, chiamandolo sempre ne suoi privilegi Marchese Pallavicino, benemerito, & fedele dell'Imperio. Dello 89. fu creato Othone I I I, ne tempi del quale Adalberto edificò et dotò con ampie entrate il monistero di Santa Colomba , fotto titolo della purità presso a Firenzuola sul Piacentino, vi messe monaci. Il quale con S. Donino insieme fu poi del 1248. disfatto da Federigo I I. dopo la sconsitta che eso bebbe à Parma, tenuta da lui due anni affediata. Fece fare anco in Castel Lione sul territorio di Parma presso à Borgo, la chiesa & il monistero, hauendole assegnato l'entrata del detto castello, del quale & d'altri insieme era stato inuestito dal Terzo Othone : & ne diede la cura a cherici Morl molto vecchio, & della moglie Adeleida parente dell'Imp. lasciò tre figliuoli. Et su seppellito nella Badia di Castiglione fabricata & dotata da lui; in on sepolero di marmo, doue si leggono questi versi Latini .

Hectoreos cineres, & Achillis busta superbi
Cæsareumque caput, parique hoc sub marmore tecum
Credere ne dubites, pietate Adalbertus-& atmis
Inclytus Ausoniæ quondam spes sidacarinæ,
Quo duce, Romuleus Cymus subsecta triumphis
Barbara gens, Italaque procul dispellitur vibe.
Marchio, Dux Latij, facer ædis conditor huius

Annidi Hactumulatur humo, melior pars athere gaudet. Christo. Obijt anno sal. 1034 die 6. lanuarij.

Chrifto. Objit anno [al. 1034 die 6. lanuari).

1034 Rimasti i figliuoli heredi d'un graude & buono stato, attefero alla
confernatione delle cofe loro; fonza curarfi punto di allargar contado, o terreno. Ne perche vi fosfero diuerse occasioni di guerre,
mon trono che facessero cosa alcuna degna d'esser notata suori
che da

V bertino, il quale l'anno 1016, si tronò in Roma come vno de baroni & feudatari principali d'Italia, alla coronatione di forrado fatta da Gionanni X XII. Fu similmente col medesimo nel 33 quando vinse es facciò le reliquie de Longobardi, che estendo sursipe esta Marca Trinisana, per la Romagna, es per altri luogosti d'Italia, sacchegegiauano & taglieggiauano per tutto il paese. Hebbe due moglicon la prima sece «Messandro, « Visconte», con la seconda V berto.

Bertoldofratello d'Phertino , di et à 96 · anni , generò , non fenza gran marauiglia di ogniuno Federigo & Othone , de quali non fi hebbe foccessione . Es l'anno 1047, si diusse da fratelli , & hebbe Borgo S.

Donino con altre castella. El "anno 1087.

1087 V berto fig di V bertino, non volendo piu dimorar co fratelli ch' erano di n' altra madre, fi parti da loro, & bebbe Castel Pellegrino, Gufalecchio, Castel V arano, Castel Polefine di S. Vito, Vigolengo, Scipione, Firenzuola, Caftello Ardè, & Corte maggiore, adula qual dunifione fi pnò comprendere che lo flato di coltoro era di qualche importanza, poi che l' vno di toro possibella un la parte tame castella, re-Slando a gli altri due, altrettanto per vno.

Guglielmo figliuolo di Ciouanni nacque dieci anni dopo Manfredi suo fratello, & quattro anni prima era Ilato eletto all'imperio Federico Barbarossa. Questi non solamente confermò i priutlegi, & i feud a Gionanni, ma chiamandossi molto ben servito & stitsfatto da luiquando prese Milano l'anno 1162. & distrusse i Vienti, est i laggians senoti altri bonori, titoli, & immunità. Es l'anno 75. sece il medesimo fiuore a Otbone, & a Federigo, che furono figlinoli di Bertoldo, di Borgo San Donino, & di altri loro seudi, rimonando, & concedendo inuestiture & priutlegi. Ma l'anno 88. essendo o, concendo nuestiture & priutlegi. Ma l'anno 88. essendo quanti li primo buomo di Lombarda; s'apparentò con la casa d'Este, che altora saliua. conciossa che'i detto Guglielmo suo figliuolo bebbe per donna la Costanzasig, del Mar-

chefe estenfe : che forse su nel tempo di Obizo Quinto, & quarto

1162

Marchefe.

Anni di Christo.

1199

Marchefe. il quale del 1184. foccesse à Rinaldo primo, & vise fin al 96. fe ben nell'albero del Faleti non fi troua il nome di costei , ne il detto parentado. perche quantunque esso fosse curioso & diligente inuestigatore dell'origine & della discendenza di quella cafa , è però impossibil cosa che in tanto spatio di anni , si possa trouare il tutto minutamente. Si ba bene che da questi due nascesse l'anno 97. Vberto il terzo: che fu il piu notabile huomo che bauesse in qualla età, non pur la cassa Pallauicina, ma tutta l'Italia ancora . percioche la sua memoria è viua fino a di nostri , nella Lonbardia : or il suo nome si trona quasi in tutte l'historie . Hebbe due fratelli, Pallauicino, che nacque l'anno 1199. & Manfredi I I.l'anno 1209. Ora essendo Giouanni padre di Guglielmo affai vecchio, & conoscendo, che fra Manfredi et Guglielmo, alqual'egli adberina, era qualche differenza di natura & di genio, & dubitando che dopo la morte sua non nascesse fra loro qualche contesa: si per la grandezza del parentado, come anco, perche Guglielmo tenena quafi Corte reale , volle far le parti a i fig. accioche imparando og niuno à conoscere il suo, si sapeffe reggere & gouernare. Toccò adunque à Manfredi, Varano, Banzola, Migliano, Noceta, Fontanellato, Cafalbarbato, Parola, Grezo, & Medefana. A Guglielmo venne Scipione, Fontana broerola, Casale Albino, Vigolengo, Grotta, Pietra collereta, Caftel Pellegrino, con la terra de Greci che era ftata ricuperata da Manfredi, Scisano, Tusca, i beni di Corniglia, Landasco, il Palazzo di Firenzuola con altre terre & castella , & con tutti due i Salfi da Pozzuolo , i beni di Seuo , di Parmigiana , di Soragna , di Bergo , di Castel Nuono, di Corticella, di Tollarolo & d'altri luoghi in suori ch'il padre ritenne per se. Ma quando morisse Giouanni non trouo. Ma Guglielmo, nel quale ritornarono iutti i feudi de Pallanicini, mancol'anno 1217 Morto coffur i tre fratelli, cioè Pallanicino, Vberto , & Manfredt fi diutfero . & in queste diuifioni Pallanicino hebbe fra l'altre terre, Caftel Pellegrino, il qual poi non viene inclufo , ne nominato piu nella discendenza & nella linea di Oberto. &

1217

jo, në nominato piu nella discreterza & nella linea di Oberto. & de cossili venne quel rame de Marchest Fallamicim di Pellegrino. perche bebbe quattro figlinoli, cicë Hemico, V bertino, Giudo, & Vi-sconte, i quali tutti sono ricondati nelle bissorie & chiamati da Pelegrino. Peruenne parimente a Mansfredi Scipione, con altri feudi, da i cui figlinoli che furono V berto, & Giudotino, derivarono i Marchest Pallamicini da Scipione. La qual progenie si dunife poi in due rami, cicè in quelli di Corte Maggiore & di Bussico. Ma venendo ad Vber-

Anni di Vberto , dico che in costui fiori & crebbe molto la cafa . percioche non Christo.

1111

solamente diuentò il primo che ne secoli suoi signoreggiasse la Lombardia, ma fu di tanto feguito & riputatione che i Papi, & gli 7m. peradori volentieri si accostarono a lui . Et fino da suoi primi anni, vinendo ancora Guglielmo suo padre: non potendo sopportare di vinere in otio, paso ( & ful'anno 1211) con vna honorata & nobil compagnia di Signori & gentilbuomini di Parma & di Lombardia in Alemagna alla Corte di Federigo Secondo ch'era stato eletto all'Imperio. & poi nel 20. quando fu coronato da Papa Onorio Terzolo accompagnò a Roma perche fatto suo famigliare, entrò di modo nella sua gratia, che volendo l'Imperadore l'anno 26. ritornar la seconda volta in Italia contra la città di Milano & altre che s'erano ribellate dalui , non ardi di farlo senza l'aiuto di Vberto ch'era a punto in quel tempo in età di 30. anni. Dal quale ottenuto quanto eso velena, & ridotte col suo mezo ad obedienza la maggior parce delle città di Lombardia, ritornando in Germania lasciò Uberto suo Luogotenente. Ma germogliando tuttania le gare fra la Chiefa & l'Imperio, Federigo venne di nuono in Lombardia l'anno 36. done bavendo con la parte d'Uberto tenuto l'affedio a Milano vno anno intero , hauendolo finalmente preso , lo rouind affatto, & s'impadron) di tutta la Lombardia, da Parma & Bologna in fuori. Et passando poi all'assedio di Faenza, nel 41. lasciò V berto in suo luogo . Ilquale con tutto che si confederasse con Az-Zolino da Romano, no timeno effendo fempre fedele all' Imp. che l'ap. prezzò molto, fu confermato l'anno 1249. trouandosi in Pisa con lui, ne fuoi prinilegi antichi. Et l'Imperadore,oltre a fuoi Stati ordinari gli aggiunse molte altre terre & luoghi in Lombardia & nella Toscana ; & spetialmente il castello di Ripamarana , di Bringhiera & d'Acquanina, il Caftello di Montenolterano in quel di Volterra, Busseto nel Cremonese, Borgo San Donino, Solignano, Montepalliero, Rauarano, Seraualle, Pictra Mogolana, Tabiano, Bargone, Parola.Casteluecchio di Soragna, San Bosè, Costamezzana & altre ca-Stella di momento, con tutti i porti, gabelle, pasi, & immunità conuenienti, annullando ogni altro privilegio concesso ad altri, con esentioni in perpetuo per fe , soccessori , & discendenti suoi, liberandoli di ogni granezza. Laqual cosa egli confermò poi di nuono lanno 50. mentre che guerreggiaua in Toscana, che fu l'anno a punto, ch'egli mort in Puglia a Castel Fiorentino . Morto per tanto Federigo, Uberto voltò l'animo a farsi piu grande. & l'anno predetto fat-10 PB4

Anni di Christo. to vno effercito di 3. mila persone fra Cremonesi & Parmigiani fuorusciti della parte Ghibellina , se n'andò alla volta di Parma che era vnita col Papa. La qual cofa intefa da quei di dentro, venutili. incontra con la loro militia , & attaccato il fatto d'arme , i Parmigiani hebbero la peggiore, o molti di loro furono fatti prigioni, con tutto ciò ne Uberto ne i suoi non furono per allora rimessi in casa . Ma nel 52 . bauendo Gregorio Monte lungo Legato del Papa in parma , meso l'assedio al Castello di Medesano , V berto interpostosi in quel negotio, accordò il Castello col legato , & ritornatolo alla obedienza di parma, s'acquistò la beneuolenza del Monte lungo. Indi a poco , eßendo tutta la Lombardia in arme , Uberto diede ogni fauore a Corrado figliuolo di Federigo che gli era soccesso nell'Imperio. Il quale disceso in Italia lo creò suo Luogotenente, & gli confermo i priutlegi paffati : & gli confegno in perpetuo ch'i suot confinı foßero dalla via Claudia Romana che va da riacenza a parma fino al pò, & dal Taro fino al rio fiume di Chiauenna per tutto di fotto , secondo ch'il T aro corre fino in rò . Et dalla predetta via medesimamente fino al rio di Chiauenna & piu oltre : con pode sià regia; & ciò ful'anno 1252. trouandosi a Napoli in campo. Poco dopo, venuto (orrado a morte, V berto fi vni con Azzolino da Romano, il quale parimente disegnana di farsi padrone, non pur della Marca Trinifana , ma di tutta Italia , però con mezzi diuerfi da quelli del Pallauicino. Perche Oberto caminaua con la dolcezza, & cercana a'aggrandirfi fenza sangue. & Azzolino era tutto odio & veleno: & sidaua in preda alla crudeltà. Collegati adunque insieme, & procacciando ogniuno di loro di pigliar piè nelle loro pronincie, gli altri principi vennero in sospetto della loro vnione. Ha ueua V berto vn fiorito esercito di 1 2. mila persone , col quale s'accostò a Milanesi , che per la morte di Federigo & di Corrado stanano in dubbio se douessero appoggiarsi o ad Alfonso Re di Castiglia . e a Ricciardo Conte di fornubia , eletti amendue Imperadori in vn medesimo tempo. Et ancora che Uberto foße Capitano di quelle genti ch'erano quasi tutti viacentini & Cremonesi , si impadront però delle loro cutà , onde tutti i Ghibellini di Lombardia , ricorfero a lui come a Signore. & egli fu il primo , dopo i Longobardi, come attesta il Biondo da Forli, che dominaße piacenza l'anno 1255. Fatto parimente Signor di Cremona, con l'auttorità di Buofo da. Douara , fu chiamato per Oratori da i Milanefi . piu tofto per afettare alcune discordie, che perche egli bauesse a farsi loro Signore si come

come anenne. Andatoni adunque con 800 cauali, gonernò Milano Riu tofto con modestia che con imperio, fino che con l'ainto de Torriani fe ne fece alloluto padrone. Erano gli anni 56. quando Az-Zolino affediando Mantous prede Padona, la quale datafi ad Monte lungo, Azzolino fece per ira morir 12. mila Padouani ch'egli ba uena con lui : @ ritornato a Padona fenza far frutto alcuno , fe ne andò a Brescia con animo di pigliarla. Perche quantunque Federizo foffe morto 6. anni avanti, però poche città d'Italia, fe bene erano fuddite della Coiefa, feguinano altra fattione che la Ghibell na. Accompagnatofi per tanto con V berto, fu alle mani col legato che s'erarutirato a Gambara con l'effercito de Brefeiani, onde rotte le genti Papali, il Legato & il Vescono di Brescia farono fatti prigioni con tutti i capi di parte Guelfa. Et estendosi Vberto & Azzolino appresentati alla città , furono tolti dentro . & V berto lasciata Brefcia ad Azzolino, fi ritirò con molta preda & con diuerfi prigioni Mantonani a Cremona. Ma essendo dopo l'acquisto di Brescia, nata diffidenza fraquesti due (perche Azzolino insuperbico per tanta vittoria, si hauena assolutamente sottoposta Brescia, & non firmando punto V berto, cercaua di leuarfelo dinanzi ) V berto fi tolse, col mezo del Vescono di Brescia quantunque sosse prigione & di Buofo, dall'amicitia d'Azzolino, & si ristrinse con la Chiesa, & liberò il Legato & tutti gli alri prigioni , con gran sua lode , & con contento minerfale d'ogniuno. Spogliato adunque Azzolino dell'ainto d'V berto (che fu la ronina fua) non si anili punto, ma dinenuto molto piu altiero per l'offerta che gli fece Manfredi figlinolo di Federigo I I. il quale intendena che Vberto volena introdurre in Milano Martino dalla Torre, lasciato l'assedio de gli Orci doue s'era posto, si voli è con s. mila canalli & con altre sue genti a Cassano. Quini giunto & non trougndo chi gli facesse spalla, o lo chiamasse, si ritirò ne borghi di Monza. Era Martino con la militia de Milamafi a Soncino, & fi era congiunto con Azzoda Efte, col Cou: Risciardo da San Bonifatio capi delle genti Mantonane & Ferrarefi, & con V berto de Pracentini & de Cremonefi . ma prefentit. la intentione data ad Azzolino, lasciò che gli altri si aniassero verso Cassano dietro alla pesta di Azzelino, & egli a dirittura se nc tornò a Milano. Ma Azzolino che non pote ne per arte, ne per forza entrare in Monza, affall Trezzo, & meffo fuoco ne borghi fe n'andò a Vilmercato, & vedendo ch'era quasi come rinchiuso nel mezo de suoi nemici , deliberò di farsi la strada col ferro , onde pas-

Anni di Christo.

1161

fato auanti al ponte di Caffano, s'azzuffo con molto ardire: mentre che combattena coraggiofamente, ferito da vna freecia in vn. piede , lasciò la battaglia del ponte : & prendendo un poco pin alto del fiume per guazzarlo , fu feguitato & prefoda V berto . Scriuono alcuni ch'il Marchefe Estenfe fu il primo che ferifse Azzolino ful capo . Ma tutti s'accordono che egli s'arrendeffe ad Vberto . fra quali fi dee dar molta fede a Pietro Cherardo che ferife la vita d'a Azzolino, il quale egli vide & conobbe : conciofia el in questo proposito dice. Quelli in faccia gli diceuano molte obbrobriose parole, parendo loro di veder gran vendettà a loro mali. & se non fosse stata la reverenza che haueuano al Marchese Pallauicino, al quale egli s'era arrenduto, a furote di popolo lo harebbono firafcinato per tutto lo effercito &c. Vberto adunque fattolo condurre a Soncino , lo diede in guardia a Buoso da Donara, done squarciandosi le ferite già per ananti bagnate per lo pasfar del fiume , quello horribil mostro di natura spirò l'anima infuriata & crudele. Estinto Azzolino V berto che mantenena in. Lombardia con Martino la parte Imperiale, anchora che non fofse del tutto contrario alla Chiesa, operò quell'anno medesimo di maniera, che Giberto da Correggio ch'era stato 6. anni Podestà di Parma, fu deposto come contrario alla fua fattione. Et nel 61. fece crear Podestà in Milano Guglielmo suo nipore , de Marchefi Pallauicini da Scipione. Et poco auanti mandò Henrico Pallauicino di quei da Pellegrino a prendere il possesso di Toriona che gli s'era data, conciosia che dopo l'interito di Azzolino, accostatosi al Re Manfrediera stato creato da lui suo Vicario in tutto il Tiemonte per opporto a Carlo d' Angiò che s'apparecchiattà di venire in Italia . Quasi in questi tempi V berto maritò la Maria sua figlinola al Conte Guido da Romena, ricco & potente buomo nella Tofcana . Poffede parimente eltre a Cremona & Tortona, Pania & Piacenza.ma effendoglisi ribellata Piacenza per folleuamento di Alberto Fontanese & d'altri, la ricuperò, & rimesse in cafa il Conte V bertino di Lando suo partigiano & amico. & gli dond il passo di

Piacenza & di Trebbia. & l'anno 6 1. ouero 62. fi fece Signor di 1262 Brefcia, effendofi ameinato a lei fotto colore di fanorire i Brefciani, accioche non accettassero in casa i Guelsi: percioche mostrando d'esse re amico della parte del Papa, fu fatto dall' una parte & l'altra come confidente Gouernator di quello stato. Oltre a questo restò in confe deratione, dopo la morte d'Azzolino, con Martino dalla Torre, e poi

con Napo contrario ad Otho Visconte detto Arcinescono di Milano, le quali discordie durando lungamente fra i predetti, essendo V berto Capitano de Milanesi, er hanendosi fatta amica la plebe. ottenne il dominio contra la voglia de nobili , i quali dipendenano da i Visconti, con molte doglienze d'Osbo, che ne fece querela dinanzi a Papa Clemente Quarto biasimando la tirannide & la Signoria di V berto introdotto dal Torriano, accioche i nobili fuorusciti stessero efilufi mentre che V berto per 5. anni stana Capitano della città. In questo medesimo tempo V bertino da Pellegrino nipote d'Uberto fu fatto Podesta di Milano, or allora i Milanesi, V berto, i Torriani, & altri feguaci furono fcommunicati dal Papa. Ora V berto non contento di questa auttorità, ricercò l'anno 62, d'esser rimeso in. Parma, perche la parte della Chiefa era dentro : & estendofi leuati molti in suo fauore, si venne a conventione che si contentasse dt ftar fuori, dandoli la Communità mille lire l'anno. Nel tempo fi-fso parue anco che la fortuna cominciasse a volger le spalle ad Vberto . perche V bersino che gouernana Milano per Podestà, come s'è detto, presentendo che Filippo dalla Torre con altri Milanesi insieme trattanano di pigliarlo, & dar, come poi fecero, il gonerno a Filippo, & la città a Carlo d'Angiò fratello del Re di Francia che si asbettana in Italia per le cose del Regno di Cicilia. si fuggi & abbandonò Milano in terapo di notte. Ma con tutto ciò la preflezza di V berto fu tanta, che acquetò con la parte ch'ef so vi baueua, ogni moto; & si stette a quel modo fino al principio del 65. nel quale paffando Carlo, Napo Torriano che hauena fatto sempre l'amico d'V berto, andò senza fargliene motto a incontrare er riceuere il Re fino in Alba: er fatta lega con lui escluse V berto. il quale perciò sdegnato, accordatosi co nobili, presa la via di Cremona, fualigiò tutti i mercanti Milanefi che vi erano. Et feguitandolegenti di Carlo il camino d'Italia che veniuano di Prouenza, il Papa mandò un legato in Lombardia per riceucilo, ma giunto fu quello di Brefcia, furono alle mani con V berto nel qual coaft tto fu tenuto che egline haueffe il peggio, & che non molto dopo glife ribellage Brefesa dandofi al Papa. Ne perche Napo chiamato da. Brefciami per darfi a lui , andaffe incontenente dopo la predetta. giornata, la pote ottenere . percioche leuatifi poco dopo dalla feruitis d'V berto che Stana congiunto co Bergamaschi & co i Milagest, diventarono come bo detto fudditi della (biefa. alla cui forza cederono anco Bergamo & Milano, onde Uberto restò molto spogliato d'aiuti:

Anni di Christo.

d'aiuti : & con tutto ciò non si perdendo punto d'animo , tenne sempre buon numero di gente , sostenendo à vina forsa la parte Ghibellina in Lombardia. Nell'anno medesimo perde il dominio di Tortona & d' Alefandria, abbandonate da Vbertino suo nipote il quale tronandosi a quei gouerni, & sentendo la venuta del Conte di Fiandra con le genti di Pronenza, & la vnione del Marchefe di Monferrato, & non hauendo modo di pronedere & refistere a tante forze, diede luogo alla fortuna . Di tante città gli restò folamente Cremona, & di quell'anno vogliono alcum che fosse espulso l'anno 66. da Buofo da Donara, & che meffani dentro la parte Guelfa , s'accordasse a Borgo San Donino col Legato . & che l'anno segueute il Legato cacciasse Buoso, la qual cosa non gli sarebbe aunenuta, fe non foffe flate contrario ad Obertotanio fuo amico. Nondimeno fi trona in altri che effi furono amici fino alla morte. er ciò non offante. V berto flette con animo fermo, anzi donendo il Re Carlo d'Angiò discendere in Italia contra il Re Manfredi, Vber to messo insieme assai grosso essercito, s'oppose a Carlo nella Lombardia: fanorendo Manfredi. & nella giornata fra quei due Re. mando Henrico Marchese da Scipione con vna banda di fioritistima gente , doue Henrico restò prigione con molti nobili di Lombardia . Et l'anno feguente operò che Corradino vitimo dalla Cafa di Soenia, venife in ftalia contra i Milancfi , de quali era perpetuo Rettore Napo Torriano. Il qual Corradino confidando molio in Va berto , & venuto per la via di Pifa , fu poi rotto & preso & morto da Carlo. Softenne anco l'aßedio del Caftello della Rocchetta contra i Cremonesi che gli s'erano ribellati . di modo che se non fu lasciato ripofare da fuoi auerfari, ne anco esso gli lafciò viuere in pace. Alla fine mort l'anno 68. con nome d'effere ftato liberale, affabile, & accorto huomo. Goucrio per molti anni come Vicario Imperiale. tutta la Lombardia & gran parte della Tofcana . Et fu Signorca in vn tempo medefimo, di Milano, di Brefcia, di Cremona, di Piacenza , a' Alegandria & di Tortona. Disponena in buona parte secondo il voler suo , di Pania , di Bergamo , di Parma, di Modona . & di Rheggio . Et fotto il dominio di Milano gonernana Lodi, Nonara & Como . Fu cupido di Stati & bellicofo . Gran perfecutore de Guelfi. & però gli viene attribuito da alcuni nome di tiranno. o il Corto & altri dicono che egli morì fcommunicato o in miferia. Ma facomo Filippo da Bergamo nel 13. libro del Sopplemento , lo commenda per huomo giusto & da bene , quantunque persegui-

1268

feguitaffe i Guelfi, & scriue che fu magnanimo, sauio, di gran consiglio , & che nel fuo tempo fece molte cofe honorate , & finalmente che hauendo regnato sei anni nelle città che hauena acquistate, mort grande & felice. E ben vero, che quando Federigo I I. & Azzolino furono interdetti dal Papa, che anco egli incorfe in censura, ma quando l' vno fu ribenedetto, & ch'egli lasciò di prigione il Legato, fu affoluto . Cofi anco dopo le censure che surono leuate a Milanesi , eßendo Stato in pace i due anni vltimi della fua vita, fu aßoluto da Urbane Quarto. Ma perde bene gli stati che haueua in Toscana dopo la morte di Federigo Imper. & questo auenne per la debolezza de gli altri Imper. & per gli accidenti che cagionarono che la parte Ghibellina fosse scacciata per le vittorie di Carlo d'Angiò, con tutto ciò, quantunque la cafa restasse per la morte sua assai tranagliata, nondimeno rimafe possente & grande nella persona di

Manfredino, il quale rimase d'età di 17. anni con due sorelle da marito, percioche l'altra fu data, come s'è detto, in Toscana. Et rimafe fotto la tutela di Vbertino & Visconte Pallauicini da Scipione suoi cugini & nipoti di Vberto , di Obertino Conte di Lando , & di Buofo da Donara: & fu raccomandato dal padre alla parte che teneua in Cremona , in parma , in piacenza , & nel Comune di pania. i quali tutori mantennero & ampliarono lo stato fino che Manfredino venne in eta da poter gouernare. Il quale l'anno 84. diede per donna la Gionanna sua sorella d Salinguerra Torello, & nello 89. maritò la Margherita a Riccardo della Scala: che furono duco illustri & nobili parentadi in quei tempi . Ma l'anno 1201. hauendo Manfredino Stabilito tutte le cose sue, st come il padre haueua lasciato gran nome del fatto suo nell'armi, cosi egli non pur l'agguagliò per ingegno, per valore, potenza, per bonta, & per religione, ma si può dire che lo trapassasse di gran lunga. Pereioche effendo allhora Pontefice Bonifatio Ottano nemico de Ghibellini , Manfredino si diportò con tanta destrezza , che ancora ch'esso foße il principale de Ghibellini nella Lombardia, non fu mai contumace, anzi gratissimo al Papa: & a tutta la Chiesa, cosa che non auenne ad V berto. Posede Borgo S. Donino, Cortemaggiore, Caftello Arde, Bußeto, Blose, Medefana, Rio Sanguinaro, Rugginoldo, Cafliglione, Gibello, Santa Croce, Ragazzola, Lagofcuro, Tollarola, Polefine de Manfredt , Gusulecchio , Bargone , Tabiano, Monte Pallerio, Rauarano, Seraualle, Solignano, Parola, Pietra Mugolana, Casteluecchio di Soragna, le ville con le terre di San Bose, Cofta-

Ccc

Anni di Costamezzana, le Cellette, Migliano, Landasio, Varano de Melegari, le ville & le valli di Muzzola, con dinerfi altri luo-Christo. ghi , che gli furono poi riconfermati l'anno 27. da Lodouico Bauaro Imperatore , il quale l'anno medesimo su coronato in Rama de Sciarra Colonna contra il voler del Papa . Et l'anno 28. Manfredino venne a morte lodato da dinersi scrittori per buomo eccellente. quantunque non si trouino di lui molti particolari.Lasciò tre figliuoli de quali

V berto I I. fu mandato da Bernabo Signor di Milano , & da Gian Galeazzo suo nipote in Germania, à condolersi con Vincistao Imp.della morte di Carlo suo padre: dal quale ottenne privilegi, & diverse immunità, er nel ritorno effendo vecchio, fe ne mort per camino: er fu sepolto in Busseto nella Chiesa di S. Bartolomeo , lasciando dopo lui

Nicolò suo figlinolo .

Guglielmo Marchefe di Cassano l'anno 1353. fu Gouernator di Genoua, or mandato con Luchino dal Verme, dall' Arcinescono di Milano allora Signor di Genoua per Capitano in aiuto de Genouesi contra i Vinitiani, da quali erano stati fconfitti in Sardigna, di modo che furono astretti per saluar la città, a gettarsi in braccio del Visconte. Costui si diporrò di maniera che roppe l'armata Vinitiana nella Morea all I fola di Sapienza, effendo allbora le galee de Genouesi alla cura di Pagano Doria , si come ampiamente racconta il Vescono di

Nebbia nel quarto l bro de gli Annali de Genouess.

Nicolò figliuolo di Vberto I I. notabile nella militia, ferul in molte cose importanti i Duchi di Milano, i quali ne tennero grandissimo conto, percioche trouandosi in Lombardia il principe de Pallauicini : per riputatione , & per valore , fece lega & capitolo con Galeazzo, Signor di Milano, dopo Bernabò suo zio : includendo anco Giouanni & Federigo Pallauicini, di poter goder tutti i beni loro conceduti a loro maggiori : & d'ampliare , edificare , & fortificar di nuono terre , & fortezze , & spetialmente Bargone , che prima gli era da Bernabò stato interdetto. La restitutione di Tabia occupata parimente del detto Bernabò, & finir la fortazza di Soragna incominciata da lui , & quella di Costamezzana, & la restitutione del palazzo di Milano. L'anno poi 1392. bauendo Gian Galeazzo moßa guera alla Republica Fiorentina, 👉 posto l'assedio a Eiorenza con piu di 20. mila persone , hebbe quella notabil vittoria de Fiorentini per configlio di Nicolo, Percioche patendo i Fiorentini gran carestia, non speranano soccorso

1398

talciò

di vettouaglie se non per la via di Pisa, done s'era fatta la pronisione. & di qua d'Arno era l'effercito che impedina. ma di la Pietro Gambacorta Principe di Pifa che in fecreto odiana la grandezza del Visconte , deliberò di condur l'aiuto a Fiorentini . Ma Nicolò che era allora Gran Consigliero del Duca, & si trouana. in Pifa, anedutofi del penfiero di Pietro, disfimulando il negotio, si parti di nascosto quando le vettouaglie surono incaminate, & dato aniso a principali del campo , & guazzando Arno con buona scelta di buomini, diedero alla strada de nemici con tanta occisione & guadagno, che i Fiorentini vennero con ogni sommessione alla pace. & la perdita loro passò piu di 200. mila. ducati, come scriuono il Poggio, & Lionardo Aretino. Ma Canno 1398. Nicolò fu mandato a Pifa per creare in nome di Gian Galeazzo, suo Canaliero, Cherardo figlinolo di Iacomo Appiano, che hauendo ammazzato Pietro Gambacorta, s'era fatto Signor di Pifa . ma in effetto fu mandato per tentar facomo che desse Pisa al Visconte con qualche contra cambio di Stato nella Lombardia. della qual cosa hauutane prima intentione, come si venne all'effequire del fatto, l'esppiano non solamente fi ritirò, ma diuenne aperto nemico di Gian Galeazzo, & messe Nicolò prigione nella Rocca di Pisa, insiema con Paolo Sawello , & con altri gentilhuomini d'importanza , i quali poi nella. confederatione che si fece, furono liberati con somma allegrez-Za della Lombardia, tanta era l'affettione ch'ella portana a Nicolò . Ma alcuni scrivono che Nicolò fu lasciato in Pisa col Sauello . ma in qualunque modo fi fia , venuto a morte facomo Appiano , al quale foccesse Gherardo, Nicolò fece di modo, che Pifa, fotto certe capitolationi cadde in potere di Gian Galeazzo. Et l'anno 1 400. Nicolò venne a morte, con molto difp:acer del Duca, & d'ogniuno . O si dice , che mort anco la moglie amendue di veleno , o

Orlando cognominato, il Magnifico, il quale fu tolto in protettiome dal Duca. Eglivimaflo fenza padre di età di otto anni, fie cofiretto a prouar per tempo molti incommodi di trauggli dellafortuna... Era pupillo, di nella Lombardia s'era fatta molto
grande la potenza di Ottobuono Terzo, il Gabriello Fondolo,
di alcuni altri, che fatti padroni trannicamente delle lorocita, cercauano d'occupare i beni de loro vicini. Hauendo adunque...
Ottobuono cacciati i Roffi di Parma, di tolto il domino, di
Cc 2 Gabriel-

Anni di Christo. Gabriello , o Cabrino fatto il medesimo di Cremona , il Terzo occispò Borgo San Donino ad Orlando, & il Fondolo gli tolfe, & faccheggio Corte Maggiore, Befenzon, San Martino con altri luoghi appreßo, con tutto che'l Duca Gian Maria lo fauoriffe, & gli baueffe riconfermato di nuovo tutti i suoi privilegi . Per questi tranagli adunque tolfe per donna la Caterina figlinola del Conte Gionanni Scotto buomo allora principale di feguito & d'auttorità non pure in Piacenza, ma in tutta la Lombardia, accioche si potesse difendere Ma altri dicono ch'il Duca hauendolo fatto nodrir come fig. gli diede per moglie vna figliuela nata de gli Angoßuoli che erano Stati emoli di suo padre . Si vnì medesimamente & collego col Marchese Estense contra Ottobuono: nella quale pnione interuenne poi che sforza ammazzò l'Ottobuono. Con questi aiuti, & con queste amicuie, quantunque giouanetto, ricuperò Borgo, & Firenzuola che si tenenano da facomo Terzo, fratello di Occobuono. Viueua in quei medefimi tempi V guccione Pallauicino, & vn'altro de Marchesi di Scipione, alquale Uguccione, dopo la morte di Gian Galeazzo Visconte , i Rossi insieme co Signori di Correggio , & altri confederati, fatta adunanza di loro partiali & amici, tentarono dileuar Scipione. La qual cosa rinscinatoro, se Orlando d'età di 12. anni non gli hauesse soccorsi con 600. buomini d'arme, per tema de quali i nemici si lenarono dall'assedio , & passati la notte ful territorio di Costamezzana, furono del tutto fualigiati da Orlando. Il qual fatto, allora fu principio della discordia che durò poi fra loro molti anni, & per la quale i Pallauicini di Varano, perdereno i loro Stati. Et incontenente Orlando abbrució la terra della Piene, & d'Altanilla ful Cremonese, doue erano più di cento buomini della parte Guelfa amici de Rossi, ma naturalmente amici di quelli di Summo & de Canalcabnoi, che hanenano fatto di molte ingiurie ad Orlando & seguaci . I Rossi per tanto mandarono a Costamezzana doue habitauano i Ghibellini congiunti in amicitia. col Pallauicino, & vi meßero fuoco. Inoltre rouinarono in Uarano vn bellissimo & forte palazzo con altri edifici d'Orlando & fuoi amici, & con molta occisione, si come pienamente s'è detso nella famiglia de Rossi. i quali essendosi abbracciati con la Chiefa & co i Fiorentini , si mostrarono in tutto ribelli del Duca , del quale all'incontro Orlando fu acerrimo & partialiffimo difensore. Da questo nacque la guerra di Parma. perche i Rossi con le genti d'arme della lega & con loro amici del ParmiChristo.

Anni di giano, fra quali furono i Marchefi di Varano, & Giberto Ardigieri di Cortignaga, fecero molti danni, prede & incendii in quello stato , onde fi può vedere ch'il ceppo d' Alberto , & quello de Pallauicini di Varano, mantenendo l'ono, & l'altro diuerse fartieni, no è il medesimo, ma piu tosto innestato. Ma poi che le cose del Duca Gias Maria presero nuona forma, si provide ad ogni accidente, es allora Orlando diede principio a falire in credito & riputatione es a farfi illustre. Ondegli fu dal Duca donata la villa di Salfi con ogni fua giurifditione; & fu di nuovo innestito di cutti gli antichi feudi, & si riftrinse col Duca ddanni di Parma. fu la quale occasione i nemici gli telsero Borgo che egli ricuperò ben to-Sto . Natoli posciail primo figlinolo volle ( con tutto che i Visconti fossero assoluti Principi di Milano) che Sigismondo Imperadore gli confermaße i suoi prinilegy & feudi , & fece rinonar nella cafa Pallanicina tutti gli altri prinilegi, peri quali essi fono nobili di Pania, di Piacenza, di Milano, di Cremona, & di Parma, & l'efentioni di tutti i Duchi di Milano, & fimili altre immunità, delle quali fu molto diligente à benefitio della famiglia. Ma paffando a quella cofe che auennero à fuoi tempi, si moftrò prontissimo a servigi del Duca, dal quale fu posto in opera in dinerse occasioni . Et essendo già per tuttala Lombardia crescinte le fattioni con tanta crudeltà ne gli animi delle persone in tutte le parti, auenne che hauendo i Guelfi occupato Castiglione, & Frimenengo, oltra che messero a sacco & a fuoco il tutto non perdonando à veruno, ammazzarono V guccione Pallauicino lor capo: & lenatagli la testa, la posero in cima d'una lancia su la maggior torre del castello di Crema . Ma Orlando se ne vendicò tosto, percioche congiunto con Pietro da Gambara, raccolto on großo numero di foldati, fcorfe ful Cremonese, & facendoui di große prede, vi ammazzò di molte persone, & abbruciando i villaggi, continonò fino che'l Duca potè ripararui. Maeffendo a Gian Maria focceduto Filippo, Orlando entrato per quefte partialità in qualche fospetto, flana come contumace, onde volendo il Duca afficurarsi de feud atari, conuenne ch'Orlando gli mettesse in mano Borgo con altre sue terre . Il medesimo fecero quei da Pellegrino, i Roffi & aleri. Ma indi a non molto il Duca gli fece vn'afolutaria ampia & volontaria, nella quale lo assoluena & liberana da ogni sospetto & imputatione che sopra lui potesse cadere o fosse caduta in dimostrarglisi nemico, in haner operato contra-600

Anni di Christo. lui nella guerra hauuta co Vinitiani & Fiorentini , & gli restitul Castel Guelfo & Monticelli con altri luoghi appresso, col Iuspatronato della Badia di Santa Colomba. Con tutto questo Orlando non restò molto ben sodisfatto nell'animo di Filippo, percioche essendo il Duca mosso di nuono con l'armi contra a Vinitiani, Orlando si confederò con loro che l'accettarono volentieri per effere huomo di molto poiere, & padrone di pno flato da giouar loro: si come poi fece, nel Cremonese, nel Piacentino, & nel Parmigiano. Et fra le capitolationi i Vinittani si oblizarono a mantener lo Stato d'Orlando: & perdendofi a ricompensarlo , & lo conduffero con buono stipendio & con grado conuenenole, mandando in fua difesa il Conte Nicola da Tolentino con 400 canalli. il quale giunto a Bußeto, & baunto da Orlando due mila fanti , diede il quasto a contadi di Parma, di Piacenza, & di fremona. Fu anco fatto nobile Vinitiano con tutta la sua discendenza. Condottosi poi lo stato di Filippo a pessimo termine per la rotra che esso hebbe, & fatta poi la pace vi fu incluso Orlando che restò co Vinitiani. Ma rotta vn'altra volta la guerra fra i medefimi , & bauendo la Rep. sofetto del Carmignuola suo Generale, affold trono il Marchese di Manferrato & Orlando con buon numero di gente. Ma fracassati da Francesco Sfor-Za capitano di Filippo, Orlando fu astretto a leuarsi dall'amicitia de Vinitiani, & a tornare al suo Stato, rimanendo neutrale. In tanto Filippo tronandofi ponero di danari , & ferialmente per reftaurar l'effercito di Nicolò Piccinino che era stato rotto ad Anghiari da Fiorentini, vende Firenzuola & corte Maggiore ad Orlando. Mal'anno fequente instigato dal Piccinino gli prese tanto odio , che gli mandò contra il detto Nicolò . il quale lo forzò di maniera , che egli non havendo alcuno aiuto , diede lo stato & se medesimo al Duca , & andatosene à Milano con vn saluocondotto per vn mese, & tentando di hauerlo per piu lungo tempo, presentito ch'era ing annato & à pericolo della vita: se ne fuggi di Milano, & si saluò con Gian Lodonico suo figlinolo. Soccesse in quel mezo la morte del Duca : & afpirando a quel Principato Francesco Sforza, Orlando seguendo le parti sue gli su sempre fedele, & congiunto con lui gli diede grandissimo aiuto , & spetialmente quando essendoli Piacenza data a Vinitiani, dubitando Sforza che non s'infignorißero del rimanente, abbattuto del rutio dalla fortena, & quasi perduto d'animo volcua ritirarsi a Cremona . Ma Orlando configliandolo viilmente lo fece fermare. perche preso vigore, & poste

Anni di Obristo. & poste insieme quelle forze maggiori ch'egli pote passò alla volta di Parma . ma non volendo i Parmigiani accettarlo, tutto con-Sternato si ritirò a luoghi d'Orlando, il quale gli mandò incontra due figliuoli, pregandolo che venise à pigliare il possesso delle sue cose , del che Francesco prese tanta letitia , & sperò di modo ne fuoi aiuti , che bebbe a dire , che questa era stata la prima sua. consolatione dopo la morte del Duca Filippo. Alloggiato adunque con lui gli fcoprì il fuo difegno . & essendo l'effercito fuo collocato per tutte le castella d'Orlando, fu poi accompagnato da lui a Cremona . doue durando la guerra , foccorse quella città contra i Vinitiani , i quali possedendo Casal maggiore , teneuano Pn'armata nel Pò che dannificana molto il Cremonese. ma hanendo Orlando le sue terre quiui all'intorno, fu cagione di consernare il paese, però hebbe molti incommodi per conto de Milanesi da Iacomo , & Francesco Piccinini , emoli & contrary allo Sforza . percioche militando essi per i Milanesi, & non potendo sopportare che quello amplifimo Principato cadese nelle mani del Conte, al quale portanano odio mortale, fi per le fattioni Braccesche, come anco per la concorrenza & gloria dell'armi, deprederono & tolsero ad Orlando la maggior parte del suo dominio, il quale egli poi penò molto a ricuperare ananti alla morte fua alla quale visimamente giunto, lasciò otto figliuoli tutti buomini di valore, cioè Nicolò, Galeaz-20, Manfredi, carlo, Pallanicino, Gian Lodonico, Gian Francesco, & Uberto Di Pallanicino, pfcl Galeazzo, buomo di molta riputatione in Lombardia, & di grande auttorità nello Slato di Milano. il quale bebbe

Adalberto valoroso & coraggioso capitano, & Luogotenente di Francesco Maria primo Duca d'Orbino Et multiò per la Rep. Unittiana con cento cauai leggieri. La cui donna, Angela Morona gli partorì

Hieronimo, che serul per condottiero di huomini d'armi, 10. anni lapredetta Rep. con molta lode di sedeltà, & procreò cesare & Manfredi al presente assai giouanetti.

Cefare fraiello di Hieronimo, che esendo giouane di molta virtù passò all'altra vita in Vienna , essendo al seruitio di Sforza Pallauicino , bora Gouernator Generale dell'armi Venete,&

Galeazzo fratello di cefare, illustre & celebre capitano nell'arte bellica, & di molto valore. Il quale bauendo con condotta di homnini d'arme feruito per lo spatio di 15 anni; & tuttauna feruendo la Ccc 4 Signoria,

Anni di Christo.

Signoria, ha fatto l'onorato acquisto di perpetua lode, di costante ? di prudente & di fingolar Canaliero, arricchito, oltre a beni dell'animo & di fortuna, di quattro figlinoli, cioe di Hieronimo, che d'eta. di 12, anni si trona al servitio dell'Imperadore: di Sforza, di Alberto , & di Hermes , piccioli fanciulletti , di gran speranza d'ottima riuscita. Ma di Gian Lodonico fratello del sudetto Pallanicino, nacque vn'altro Orlando, detto comunemente Orlando, il quale fu grande imitator delle virtù del padre : & diede molto bonore alla cafa . & di lui nacque Manfredi huomo illustre. Il quale non punto minore de gli antenati si tronò ne tempi suoi con molti carichi nelle quered'Italia, & particolarmente di Lombardia, ma con infelice euento della sua vita, percioche bauendo assalito la città di Como con Gherardo Conte d'Arco, eg con Bartolomeo Ferrero, ribattuto prima, & por sconfitto da contadini del paese, fu preso, & indi a non molto fu fatto con ferità barbara crudelmente morire in Milano. Di questi rimasero due figlinoli, Hercole, & Sforza, de quali,

Sforza fi troud allora in Trento d'età di due anni fotto la cura della madre, & prino del tutto de suoi stati. percioche allora che fu l'anno 1521 quasi tutta la Lombardia era occupata dall'armi France-. si. & cosi se ne stette fino a che racquistando gli Imperiali lo stato di Milano, fe ne tornò alla patria con la madre, la quale fu figliuola di Santo Bentiuogli Principe di Bologna . Questi nella sua prima giouentù ritrouatosi nelle guerre del Piemonte quando Antonio da Leua ricuperò Fossano per l'Imper. fu dal Marchese del Vasto dopo la morte d'Antonio : honorato d' pna compagnia ch'era stata di Cefare Pallanicino , con la quale Sforza militò fotto il Principe di Bisignano Generale della Canalleria . Ma cessate le guerre d'Italia , si trasferì in Vngaria, doue accettato da Ferdinando Re de Romani fu creato Ciamberlano della fua camera. Indi nella ribellione di Gant dall'Imp. si tronò in quei maneggi . Ma venuto a morte Giowanni Re d'Vngheria, & pretendendo Ferdinando la soccessione, & eßendogli flato anteposto Gionanni Vainoda : fi roppe la guerra, nella quale Sforza mostrò, benche giouanetto in dinerse fattioni, cofi a Pesto come altrone, quanto valesse nel giuditio & nel valore. Non molto poi accommodatosi al servitio del Papa, tolse per donna Giulia Sforza figliuola di Buofo Conte di S. Fiore, & di Costanza figlinola di Papa Paolo I I I. donna d'animo grande & di singolar giuditio . Et dopo la rotta del Marchefe del Vafto à Ciregiuola : fi fermo con due mila fanti per ordine dell'Imp. fotto il detto Marchefe:

chese: al quale non su di poca importanza in tutta quella guerra di Lombardia . Trouossi nella prima & nella seconda passata in Italia di Pietro Strozzi, contra al quale ottenne sempre vittoria. Passò in Germania in fernitio dell'Imperadore contra i Protestanti , i quali vinti, rotti, prefi , & pacificati conl'Imperadore : Sforzaritornò fotto il Re de Romani. Ma auenuta l'occifione di Pier Luigi Farnese Duca di Parma, trouandosi in Italia, s'adoperò per i Farnesi in quei trauagli, & mandato all'Imperadore dal Duca Ottanio & ritornato con lui a Roma, fu trattenuto dal Papasil quale fastolo Ma Stro di Campo Generale gli assegnò per dote della moglie Sant'e Arcangelo, Caftello nella Romagna fra Rimino & Cefena. Passato poi per molis trauagli dopo la morte di Paolo 3. per le cose di Parma, ritornò di nuovo alla Corte del Re de Romani, dal quale fu creato Commeffario Generale contra il Turco che venina per le cofe della Transiluama: & ridotta la somma della guerra a Lippa, Sforza vi fece vedere con l'opere & col configlio l'eccellenza del fuo militare ingegno percioche espugnata & fracassata la gente del Turco,ne riportò sommo honore: & tanto piu che gli fece opera degna d'elerna memoria: attento che come vero difenfor della Rep. Christiai a , & liberator di quel Regno, occise Fra Giorgio, il quale intendendofi col Turco, come manifestamente si trovò per le scritture, tradiua in un tempo medesimo i suoi Signori, i popoli gouernati da lui, il Re Ferdinandores quel che molto più importa, la Christiana religione . Fatto prigione da Turchi in vn fatto d'arme fu riscattato dal Re . dal qual giunto in Vienna fu creato Marifeial del Regno d'Vngaria, Generale ne confini di tutto il reame. Et oltre a ciò fu fatto con due altri del Regno , Comessario Generale sopra tutte le fortezze, offitio di grande importanza. Alla fine ridotto in Italia con buona gratia del Re, condotto dalla Rep. Vinitiana per Generale delle fanterie per tre anni , fu vitimamente fatto da quella Gonernator Generale de tutte le gente & huomini di guerra da terra . Nel qual gradoftando , si forcificò per opera sua Bergamo & Zara , & si finì la fabrica de foris di Corfi, di Candia, & di Cipri, & si riparò alle cofe di Verona. Et tuttania operando, continona nel prederto Gonerno, godendo come foldato pronetto & benemerito , il beneficio & la quiera di quella Republica dopo le fattioni & le fattche fatte da lui: nella guerra passata col Turco l'anno 1571.cosi per mare, come per terra.

Anni di Christo.

#### Signori Rouerelli.



Li buomini di valore , & i nobili principij della famiglia Rouerella, a quali furono di tempo in tempo conformi i fattiloro cosi in pace come in guerra , meritano di esser ricordati fra gli illustri d'Italia con quel la maniera che si conniene, & a me debita per l'obli-

go ch'io tengo di trattar la bifloria delle famiglie pin chiare, fi come fu nel principio la mia prima intentrone. (onciosia di questa chia rissima prosapia è sempre vscito buon numero di Capitani eccellenti di guerra, & persone samose nella sapientia delle lettere & de i gonerni ciuili. Narrano adunque gli scrittori , come appronano anco i

monumenti d'effe famiglia, che l'anno 930. Pno

930 Emundo, fu per valor militare, & per fedeltà vfata da lui verfo l'imperio , creato Conte da Henrico Primo Imperadore , il quale per ricompensa de servigi fatti alla sua corona , lo inuesti di vn castello , o terra, chiamato Rigoiestien, metropoli di dinerfe altre terre, & castella nella Provincia detta Eighenlau , o uero Easslie , luogo abbondante di quercie; o roneri, oltre il fiume Rheno, nella Germania baßa , fra le città di Metz , & Treueri . i cui confini fono da Settenerione la Loteringia , da mezo di & dall'Occidente l'effatia , & da Oriente la Francia. Costui adunque fondata in questa parte la Signoria, clesse per sua nuona insegna, confermatali dall'Imp. hauendo tralasciata la vecchia, la rouere, dalla quale non purc egli, ma i suoi discendenti surono cognominati, prima Rouereti in Italia, & poi Ronerelli, si per la qualità del paese ripieno di quella forte d'albori , come s'è detto , & si perch'egli riduse gli habitatori rozzi & duri a somiglianza di querce, a vita culta & ciuile,insegnando loro i costumi, & la religione, & ammaestrandoli nelle cofe che si conuengono a huomini ben creati, & prodotti dalla natura per reggerfi con ragione, & diede loro le leggi, fenza le quali conducenano la vita loro come le fiere. La qual cosa vedendo i circonnicim , mossi o da tema de suos progressi , o da inusdia che ha sempre luogo in qual se voglia petto humano, l'assalirono piu volte con l'armi, ma egli si come eccellente di ingegno & di corpo valorofo & robufto, cofi promo di mano, difendendofi con molto cuore, roppe & disperse piu volte inemici con molta sua gloria. Onde connertito l'odio & la paura di loro in riuerenza & amore Anni di viste il rimanente de gli anni suoi, asia riposato & sicuro, & venu-Christo. to a morte, lasciò della sua donna, tanuro che in nostra lingua signisica Gennaro, &

Gionanni , il quale seguendo l'orme fraterne , sotto la cui militia s'era essercitato er fatto coraggioso canaliero nel disendere il suo proprio

Stato, rinsci egregio Capitano, & soccesse al padre. Ma

lanuro escluso dal gonerno de beni paterni, partitosi di casa in età quasi fanciullesca, si pose all'essercitio dell'armi, nel quale hanendo fatto acquisto di honorato nome & illustre , & di huomo coraggioso & prudente ottenne dinerfi gradi militari. Canciofia ch'in quel tempo la citta d' Erfordia ribellatafi dall'Imperadore, negana i tributi ordinari , onde l'Imperadore messo insieme assai poderoso essercito di caualli & difanti, roppe la guerra a nemici & chiamato a fe Ianuro con lettere molto honorate estendo egli-comparito con una eletta compagnia di valorosi & ben armati Canalieri, lo creò Generale delle sue genti . Nella quale impresa lungo sarebbe a dire quali & quante fossero l'attioni piene di prudenza & di grandezza d'animo ch'egli facesse, cosi nell'assediare, come nel combattere, & nell'ottenere honorata vittoria. nella qual fece prigione il Vescouo auttore di quel seditioso motino, & ne fece cortese dono all'Imperadore : ottenendo per lui non pur l'impunità, ma la liberatione, & la restitutione della gratia ancora, rimettendolo nella fua fede. Di costui nacque Roberto &

1010 Oldarico, che su Generale di Henrico Secondo l'anno 1010. contra Bizetislao Principe della Morania, done vinse più volte i nemici. & prese molte castella nella Sassonia, & alcre cose operò di molto prosisto per il detso Imperadore. & venuto a morte gli soccesse

Janro Secondo celebre nella Filossia & melle leggi, nelle quali rilusse molto. onde perciò si satro Consistiro dello Arcuescowo
Printepe di Magonza, il quale lo amò cosi covidiament, che gli diedei in suo potere & balia la persona & lo stato. Fu etiandro lodato molto nell'esercisto dell'armi. Es su Generale de gli esercisi
del detto Principe, co quali ottenne diursse si mi Pragaria, in Alemagna, & in altri passi. Ma percioche il luoro eò
Innaidia perseguita sempre gli buomini da bene & di valore & spetialmente nelle Corti de grandi, egli su calunniato & finalmente badito come ribello del suo signore. Partito adunque di Mazerata,
& transservito si in Babenbaur, su cortesemente accolto & ben visto da Henrico Terzo, & liberalmente trattenuto & admesso, nelle

"""

Anni di sue più importanti attioni come suo sonsigliero . presso al quale eschissilo. Sendo vissuto vu tempo , venuto all'vituna bora della sua vita, lascio

Nicolò, che si messe allo siudio delle lettere humane: & consumati alquanti anni nella professione della medicina, alla sine fattosi religio-

fo, diuenne Vescouo Agiense, altri dicono di Licbir. &

Genanni Secondo suo fratello, celebre nell'arte della guerra, & grandemente stimato da Corrado & Othone Princip della Monania da quali su poposo al d'estrito levo. Pereusbe Lopoldo Marchesse quali su proposo al d'estrito levo. Pereusbe Lopoldo Marchesse del Austria. Pennto adunque Gionanni a fatto d'arme con Leopoldo, non solamente lo fracasio, maentrato nel suo paese so forrendo, vi sece di grossi & ricchi bottini . Indi su chimato del Henrico Quarto che era socciso ad Henrico Terzo che lo mando a Roma in compagnia di Ladssa, con-1300. canalli, & nel ritorno suo goportò con lui alla patria, diverse reliquie di corpi sant. Rèmolto dopo se derizo Barbarosa imp, lo condusse in Italia, dove operò, quantinque carico di nosti anui, col consiglio cose notabili nell'espugnatione della città di Milano. Lo mando poi al governo della Servia, nella quale venuto a morte, refò di lui

Orlando & Ridolfo che furono del pari pregiati molto nell'armi , & si trouarono sempre insieme in diverse guerre civili nella Germania . In questi tempi medesimi che costoro operauano altamente allargando la fama loro in quelle parti, nata in quei tempi discordia fra la città di Trento, & quei di Balzano, i Trentini gli conduffero amendue, con molta gente & con groffo ftipendio . Venuti adunque in Italia, & in progresse di tempo abbassato l'orgoglio de nemici , non folamente gli vinfero dinerfe velte , ma prejero Bolzano & altre castella all'intorno ma parò con tanta destrezza & con fi fatta maniero ch'effi faluarono fempre intatto il paefe, da gli incendy & dalle distrustioni che sogliono prouenir dal furor della guerra. La quale impresa venuta a fine, i Trentini ottennero, che Orlando restasse alla cura de confini di Borghereto sul territorio V eronese, nel qual luogo sece vn'ampia sossa d'assai gran giro , munita intorno con vn baftione cofi faldo & forte , che rappresentando la sembianza d'una muraglia quasi di una città, alletto diner fi circonnicini ad andarni ad babitare per ficurezza loro, di maniera che in breue tempo diuentato un pieno, ricco, & abbondante castello , su detto & chiamato dalle genti , Rouereto , Anni di dal cognome d'Orlando ch'era cognominato Eigen, che in Tedesto Christo. significa rouere.

Ridolfo, da altra parte fu posto da medefimi, alla custodia del paese verso Bolzano. Ma mentre che questi con ogni diligenza attendeuano al carico loro, nacque che i Veronesi vennero all'armi co Mantonani per occasione di alcune prede fatte da Mantonani sul loro contado, onde i Mantouani , non folamente s'oppofero a Veronefi con groffo eßercito, ma affediarono anco la città. Richiamati per santo Ridolfo & Orlando da Veronefi , effi dopo dinerfe fearamuccie fattioni, leuarono l'affedio . & paffati ful Mantouano , vi fecero di molti & graui danni . Guerreggiarono parimente per i medefimi contra i Padouani . & non molto dopo finita la condotta de Ueronesi furono chiamati al soldo da i Padouani. Ridotti adunque a Padona, done statuirono di fermar la loro habitatione vi hebbero il gonerno del contado, & Stabilite del tutto le cofe loro , furono aggregati nel numero de nobili Padouani , 🚱 comprarono a Montagnana, & in dinerfi luogbi del territorio, dinerfi beni Stabili & poßeffioni . Fatti adunque Padouani , Ridolfo affaticatofi molto fra i Padouani & i Veronesi, & fermata buona pace fra l'on popolo & l'altro, se ne ritornò à Padoua, doue fint gli anni fuoi , & fu feppellito in Santa Lucia. Et Orlando che primas babitaua in Montagnana , ridusse a Padoua i figliuoli , che furono Pietro, Florio, & Bartolomeo. I due primi fi diedero fecondo l'ofo de i loro anoli alla guerra, & fatti buomini valorofi , giouarono grandemente nelle contronerfie che furono fra i Veronesi , & i Padouani oppugnati allora da i Signori della Scala . Et presero Treniso in gratia de i Padonani . per lo quale acquisto la-Comunità donò loro case, & poderi in Santa Lucia, & di più il gouerno di Montagnana, &

Pietro in particolare gratissimo & accetto a quella città i viò tutti quegli ossici verso la patria sua, che si possono da persona prudente de amoreudo aspetare. & guerreggiò per loro co i Vicentini, & co Ueronesi. Diede per donna. Dorotea sua siglinoda a lacomo Montagnana, nobilissimo gentilbuomo, che bebbe vin altra Dorotea, che si data per moglie Francesco Capodilista allora potente & ricco buomo su quella citttà. Il qual Pietro sinalmente si morì in Montagnama. Ma

Florio suo fratello, continouando nelle cose belliche, su creato Gene-

Anni di Christo. vale da Padouani, i quali fotto la cura fua mandarono la lorò millitia in aiuto d'Virco Duga d'Aufria, c'haweua mofie l'armi contra gli Ingari. Dal quale, Elòxio honorato molto con diucrfe preminenre, & altre dimofirationi d'animo bene affetto al fuo valore, guerreggio per alcun tempo con gli Ingari, co quali venuto vna volta a giornata, vi fu morso con gran difriacer del Duca, & di tutto il campo. Ma

Bartolomeo suo fratello, rimasto in Padona in assai quieta & tranquilla vita, & efercitandofi vtilmente ne Magistrati di quella patria, andana spesso a Montagnana. done egli banena da fare. Vineuano allora Gherardo, & Nicolò Marchesi d'Este, co i quali Bartolomeo,per effer Montagnana vicina a Este dieci miglia, contraffe amicitia. Questi conoscendo il suo valore, & amandolo molto per le fue nobili qualità, dopo alcun tempo lo conduffero con loro a certe ville che effi haueuano in alcuni luoghi detti il Polefene di Rigo , che poi fu corrottamente chiamato Rouigo, villaggio allhora affai pieno di genti , ma poi fabricato , & ridotto in castello . Et quiui fermatolo, gli diedero prouenti, & terre, seruendosi dell'opera sua in dinersi loro daffari, cosi di pace, come di guerra in Francia, in Germania, in Vngaria, in Italia, & in altre Prouincie, doue essi haueuano qualche maneggio, con molta loro 😙 compiuta fodisfattione. Onde non molto dopo essendo gli Estensi Stati in vestiti da Santa (biefa del contado di Ferrara, mandarono Bartolomeo al gouerno di Rouigo già cinto di mura . perche egli lasciato del tutto Padona, & Montagnana, si pose in Rouigo, doue reggendo humana & rettamente quel popolo, & con quella amorenolezza & destrezza che si conviene a fedel ministro & leale, s'acquistò di modo la beneuolenza de i terrazzani, & de gli Estensi insieme, che egli diede loro leggi & flatuti , coi quali donefero per l'auenire mantenersi . & fatto vecchio, in quella amministratione, venne a morte, & lasciò Orlando , & Pietro che fece Giouanni Terzo , & Florio , dal qual nacque

annario, che i precessori distero lanuro . il quale su padre di Florio , di Pietro, en di Bartolomeo Secondo, Perde costui per le guerre che... aunennero fra gli Estensi en i Principi di Carrara, molte ricchezze. Ma i sigliuoli all'incontro surono fatti nobili di Ferrara, si come attistimo le scritture in questo satto di Nicolò Capocio approbato scrittore . Oltre a questo il Marchese Alberto gli creò Tesorieri di Rouigo , Rouigo ,

Rouigo, portandosi essi in ogni luogo ogregiamente. Da questi predetti fratelli, la famiglia Rouerella si diude in piu rami, cosi in Perara, come in Rouigo, sepundo ciase mos essi, so coso costo aduersa sortuna, si come delle cose del mondo suole auuenire. Ora del predetto Florio I anno 133 2. surono si gliuoli, Romano, Blassa, et al suole costo del mondo suole auuenire.

Orlando Terzo, che fece bonorato profitto nelle leggi cinili, & valfe molto nelle confulte. Ma di Pietro terzo fratello di Florio vfel Iacomo, & Gennaro terzo, che hebbe tre femine. & di Bartolomeo I I. fratello del detto Pietro Terzo, furono procreati Loren-20, &

Giouanni Quarto che fu Tesoriero de gli Estensi nel Polesene & in Ferrara. & hebbe per donna Beatrice de' Leopardi di nobil cafa in Lendenara, forella di Filiafio, & cui zia paterna nacque il Conte Uguccione de' Contrary notabile buomo de tempi fuoi, il qual nome di Filiasio su poi introdotto dalla famiglia Leoparda in questa de Ronerelli . Quefto Giouanni adunque fu tenuto in molto conto, das Nicolò, & da Leonello, percioche oltre al suo valore dimostrato in diverse altre cose, introdusc l'arte della lana, come nuovo maneggio & di gran gionamento a quel popolo, in Rouigo, col quale ella apportò notabile benefitio, cosi in publico come in particolare, & cosi a Ronigo, come anco alle circonnicine castella. Hebbe anco & possede molto la gratia del Duca Borfo, il quele essendo stato scacciato da suo padre, ricorse a Rouigo da Gionanni, come a suo vero, & fedele amico, & si riparò in casa sua, dal quale non solo fu riceunto come Signore:ma intrapostofi fra il padre & lui, fece ogni offizio per riconciliarli, non bauendo rispetto ne alla faculta, ne alla vita, di maniera che peruenuta la costui fama a gli orecchi di Federigo terzo Imperatore, lo creò Conte, rinouando in lui l'antico titolo de suoi mazgiori, per tanto corso di tempo, & per cosi vari accidenti aunenuti, smarrito nella famiglia, & gli diede amplissime auttorità di crear Dottori, Notari, & Poeti, & di legittimare, & fare altre cose, come nel privilegio dell'anno 1 444. si legge. Et allbora egli aggiunse all'insegna sua antica della Rouere verde, l'aquila nera ammazzata in campo d'oro dalla destra. Ma venuto poi a morte fu sepelito con solenne pompa nella Chiesa di San Francesco, essendo premorta la moglie in Ferrara nell'Arcinesconado, della quale procreò 7. figlinoli, cioè.

Bartolomeo. Questi dotato di bello, pronto, & di vinace spirito, atteso Christo.

Anni di H o c Monumento clauditur, Vibi, Doctis, & Bonis defiderat, Bartholomaus Rouerella, ob folas animi dotes, fingulatemque fidem, & scientiam, Eugenij I I I I. Pont. Max. Secretarius, & ab eodem Archiepiscopus Rauenn. Inde a Pio I I. Pont. Max. Tit. S. Clementis Prasb. Cardinalis creatus. Qui Legationibus multis, pace & bello peractis, dum Xisti I I I I. Pont. Max. & Collegarum beneuolentia Principumo; ac na . tionum plurimarum, Clientelis infignis tranquillam, & confilijs vtilem feptuagenarius ztatem ageret, omni suppellectile in familiæ remunerationem distribui iussa, Romæ obijt. Ann. Sal. M cccc Lxxvi. Non. Mai. Testam. Execut. College B. M.

> Lorenzo suo fratello, imitando i presenti, & passati della sua famiglia, le accrebbre gloria, et honore. Percioche affaticatofi nella fua giouen tù, nella Filosofia, & nella Medicina in Padona vi fece maraniglioso profitto, onde venuto in molta filma preso ad ogn' vno, Leonello Efté fe volendo dirizzare in Ferrara lo studio publico, lo chiamò a se, & li diede il primo luogo, nel quale infegnò, & leße lungamente Filofo. fia,et Medicina, con gran concorfo di Scolari. Indi chiamato a Roma da Papa Nicola V. vago molto de gli huomini letterati, & stato per alcun tempo all'obbedienza sua, alla fine Lorenzo desideroso, quasi co me vn'altro Platone, di pellegrinar per lo mondo, per arrichirsi de Sacri study della Theologia, passò a Parigi, done non molto dopo, si dottorà in quella professione. Et di quindi ritornato a Roma, & diuenuto per la sua scientia intrinsico, & familiare del Papa, non passò troppo, che fu mandato Nuntio in Ungaria, & indi creato Vesco uo di Ferrara. Et l'anno 1463. andò Legato in Francia. Fu parimente Legato dell'effercito Ecclesiastico, sotto il Generalato di N apoleone Orsino, nel qual carico, Lorenzo costrinse il Duca di Somma con altri Principi del Regno, à riconoscere il Papa. Il quale hauendo in quel mezo tessuta vna lega co Principi Christiani per far l'impresa del Turco, mentre che Lorenzo s'apparecchiana per accompagnare il Papa, col quale andò fino in Ancona, soprauenuta la morte di esfo Papa, si dissolse la lega, & egli fu richiamato a corte da Paolo I I. che era foccesso nel Ponteficato, & fu creato Datario . Fece parimente vna legatione alla dieta Imperiale di Norimberga, done aßet tate le differenze de Principi di Germania , conchiuse la pace fra lo Imperad. & il Re d'Vngaria. Vltimamente Legato in Boemia, per smorzar le seditioni che vi erano suscitate con molto disturbo, per le

Ddd

Anni di Christo. cose della religione, mentre che egli aspettama altri titoli maggiori per i molti suo meriti, su preuenuto dalla morte condispiacret inte Roma, perche era sommamente amabile, & si vedena in lui degui tà serza superbia, dottrina serza pompa, bontà serza suscendi en re serza partialità, & essendo molto grane d'inegeno, & di uncomparabil prudenza in risoluer le disculli delle cose cui titoli di prilato, osciuno quas si a fama di tutti gli altri, sove guali ne titoli di prilatura. Mosto a damapa l'anno 1,45,5 sa reposito in San Giorgio, poco suo ri di Ferrara, in sepolero di marmo, ornato di ricche. & belle si atue all'intorno, con quesso Episassi di Tito Strozza (analiero, & Poeta illustre de los tempo.

Tu decus vrbis eras, magna solertia mentis Laurenti ad magnas res tibi fecit iter, Nec contenta fuit Latus tua gloria terris, Sed toto nomen , claruit orbe tuum . Romanus quascunque plagas te pastor adire Ins fit, vbique tibi dextera fama suit. Gallia, te fludis florentem vidit, & omne Officium grato prastitit obsequio . Te venerata ferox Germania norat Hyberus Quid tibi confily, iuftitiaq; foret, Te duce, Pannoni, sauos fregere Boemos, Bellag; pro fanta funt tibi gesta fide . Amißo tristis Ferraria prafule luget, Mafta fuum deflet, ftirps Rouerella patrum. Nunc fratrum in patriam cura translata tuorum, Hoc tua sub tumulo clausimus offa, Vale .

Titus Strocia Aeques insignis.

M CCCC LXXV.

Florio suo fratello, seguì la militia, nella quale riuscito illustre, trasferitosi a Rodi, vi prese l'habito della Caualeria Hierosolimitana, & vi sece aquislo, col valor militare, delle comende di Benenento, di Foril, di Stalia, & di S. Fostena in Calabria, del quale razionando Hieronimo de Rossis, nella Historia di Rauenna dice, Florius postremus, qui miles Hietosolymitanus, ac potius Rhodius, na m in cam

in eam tunc infulam compuls hij milites fuerant Strenui animi illustri a signa præbuit.

Iacomo fuo fratello gratisfimo al Duca Borfo, del quale era intimo, & familiare, fu Usconte dello stato dell'Arcinescouado di Rauenna,

cioè Vicario, & Procuratore.

Nicolò fuo fratello, applicatofi alle lettere di Filofofia, et di Theologia, fi fece religiofo dell'ordine di Monte Olineto. Delpude, per le qualità fue fingo fairi, fu fatto Gener. come attesta il predetto Roffi dicendo.
Nicolaus al ius fiatet Oliuetani otdinis Magister suit.

Gian Francesco suo fratello, di nobile ingegno, &c.

Pietro fratello de predetti; dalquale victrono i tre rami della famiglia che viue al prejente, per tre figluodi ch'egli bebbe, come si distoto. Colmi si Pretore capitano, Condolo, & Senatore. Eu estandio Visconte, & Orator del Duca di Ferrara alla Rep. Vinitiana, con Annibale Conzaga Giurisconsulto, & con Paolo Costabile, per cose importanti. Alla sine su assunto nel consorto de compagni del Duca, grado albora di momento, & di bonore de chi meritana di bauerlo, come dicono gli Scrittori di quel tempo, ancora ch'alcuni intendino che i compagni sossemo con consigni con consignitati. Questi adunque bebbe tre figlinoli come s'è detto, cioè,

Hieronimo, che generò due fizliuole, l'vna Lucretia, che fu donna di Mar co de Pij, & hoggi anola di Marco Marchefe di Saßuolo , & l'altra Beatrice , moglie già del Conte Hercole Rangone , & madre poi de i

Conti Aleffandro, & Vinciflao Contughi.

Lucio Antonio fratello di Hieronimo, erudito nelle dottrine, su creato (anonico di Ferrara Il qual grado, poi che egili lo bebbe tenuto per
lo spatio di re messi, rimunciato a Filassio, suo fratello, si diede alle
leggi, er alla Filososia. Et baucndo accompagnato in Germania Lorenzo suo Zio, quando vi andò Legato, su sitto Caualiero dass' suporederigo II. l'anno 1463. er gli sunon confermati gli antichi priuilegi, er accresciute l'auttorità del suo grado. Indi ritornato a Ferrara su fatto del consiglio del Duca. Fu poi creato capitano di Giufiltia dalla Rep. di Siran, adulaquale su sommamente bonorato, er
riuerito. Di cossui su signinolo

Giouanni Hercole, ilqual possedè la castella che furono de suoi precessori, cicè Monteone, & Montennouo, con amplissimi privilegy, & la-

sciò bella, & numerosa prole , percioche gli nacque

Nicolò, che fu padre di Hercole, ilquale tronandofi d'età di 24 anni, nel le guerre di corfica, vi morì con carico honorato; & Aleffandro, che D d d 2 morì

Anni di mort parimente d'età di 20 anni, & lasciò di lui Nicolò

Christo. Gian Francesco fratello del sopradetto Nicolò, valoroso, & coraggioso huomo nell'arte militare, tronandosi conduttore di huomini d'arme nel Regno di Corsica, vi morì nella guerra con molta lode d'illustre. er elperto Capitano.

Lorenzo I I. fratello di Gian Francesco seguendo anco egli l'arte bellica , nella quale fece honorata riuscita, lascià di se nome celebre , &

Florio, fratello di Lorenzo. fu di viuace, & nobile ingegno . & di coli grane, & maturo giuditio, che per lo fuo conosciuto valore, fu in molta stima de principi del suo tempo.

Bartolomeo I 1. fratello di Florio , segui la militia , nella quale bebbe

nome, or mancò fenza soccessore.

Gionanni Hercole I I. fratello di Bartolomeo, & vicimo de predetti. prattico & esperto nelle cose del mondo, & spetialmente de Gonerni, & distato , fu riputato molto da suoi principi naturali . Hebbe per donna Lucretia Malatefta, forella di Gio. Battista, di Roberto . & di Paudolfo, & acquiftò il Castello di S. Martino in Connerseto di Romagna per dote. Et di questa gli nacquero, Hieronimo 1 1. marito di Lucretia Gonzaga , forella di Ippolito , di Annibale , & di Gian France (co, & fi mort fenza beredi, & glinacq; medefimamen. te Rouerello, hoggi d'età di 28. anni, & honorato, & gentil Caualie ro, il qual gode le predette Castella di Monleone, di Montenono, & di S Martino, co suoi antichi prinilegi, riconfermati ne passati anni da Maffimiliano I I.Imp. Et ha per donna Orfina, figliuola di Vincezo Fantaguzzi, honorato Canaliere di Cesena, della quale hebbe Lorenzo I I I. Giulio, & Nicolò, & di femine Flaminia, & Theodora.

Mail terzo de figliuoli di Pietro, dal quale discese il terzo ramo su Filia sio, la cui donna venuta a morte, fu creato Protonotario da Papa Si sto IIII. l'anno 1474. & poi Arcinesc. di Rauenna in luogo di Bartolomeo suo zio, che haueua già per innazi impetrata questa elettio ne, o insieme con l'elettione, su fatto Legato di Perugia, per la nota bil fua dottrina, cofi nelle leggi bumane, come dinine. Sotto il costui gouerno si dirizzò in Rau il monte della Pietà, per souegno de poueri cittadini, al qual Filiafio diede gran quatità di danari, con cofi fatto eßépio,che igrandi, & ricchi, mossi per atto cosi Christiano, & pieto so dell'Arcinese da una certa nobil vergogna, accrebbero grandemé te l'erario di quel mote con le ricchezze loro. Ne molto dopo, hauen do egli riftaurata, & ampliata la libreria della fua Chiefa, adornato l'altare

Anni di Christo.

l'altare del corpo di Christo, con ricchi ornamenti, & artificiosi d'oro, & di marmo, & eretto vn'altare al Crocifisto vicino alla porta maggiore, dalla finistra nell' pfcir fuori, & dotatolo di possessioni . desideroso di ritirarsi d vita prinata, impetrò da Papa Leone, di pocer eleggere in suo luogo à quella Sede Nicolò Fiesco, allora amplis. Cardinale di S.Chiefa, ilquale l'anno medesimo, che su del 1516. vili tò la Chiefa di Rauenna con pna folennissima processione. Filiasio 1dunque fi ritirà à Soriuolo ameniffimo Caftello dell' Accinefcouado. posto su i colli di Cesena, done vise tranquillamente, & felicemente 9. anni, & venne alla fine à morte all'età di 3 t. anno, con molta lode di buono, & di viriuofo Signore. Et portato a Rauena a 24. di Gennaio, fu seppellito nel mezo della Chiesa Cathedrale, non molto discosto dall'alcare del Crocifisto, & lasciò di lui

Philos, buomo bonorato molto, & stimato per le sue illustri, & segnala te virtu, col mezo delle quali caminando alla gloria, fu da Leone X. creato Vescono di Tolone. Ma soccesso nel Pontesicato Clemente VII. disegnando di valersi dell'opera di philos , gli fece rinuntiar la sua Chiefa di frutto di 7. mila ducati & gli diede il Vesconado d'Ascoli. mille ducati fopra l'Arcinefconado di Fiorenza, mille fopra la Chiefa di S. Vittor di Marfilia, il vriorato di S. Gionanni in Gineura, il priorato di S.Romano in Ferrara, l'Archipresbiterato di S.Stefano in cafal maggiore, & la Badia di San Benedetto di Sauignano in Ro 🌁 magna. Et non meno fu honorato, et pregiato da papa paolo III. che foccesse à clemente. Ilqual paolo venuto à morte, il collegio de cardinali, in Sede Vacante lo creò Gouernator di Roma, nel qual carico fu confermato da Giulio I I 1. che foccesse à vaolo, e oltre à ciò lo fece suo assistente, con molti prinilegij importanti. Nel qual zonerno continouò per due anni. Et mentre che era in molta espettatione d'effer promoffo al cardinalato, mancò con vniuerfal dispiacere di sutta la corte. Rese per tanto la chiesa di Ascoli per molti anni. Nellaquale pfaudo il vero officio che si conniene a buon pastore, fabricò aßai, cosi intorno a chiese, come a palazzi, i quali conservano ancora la sua memoria. Et essendo vinuto 6 3. anni, fu seppellito nella preditta fua cathedrale .

Giouanni V. fratello di philos, esendo Signor di polenta, terra posta sis i colli di Forlì, il cardinal di carpi allora fauorito del papa , hauendoni alcune pretensioni, occupò il detto luogo, per effer nel mezo del suo stato. Onde si aiutò di maniera con fauori, che doppo vna lunga lice, Giouanni fu astretto per la morte di philos, che sostenena la can-

Anni de Christo. fa in Roma gagliardamente, a cedere al Cardinale, & torre in quel cambio il valjente. Et tanto piu ch'essendo egli rimasto folo, & senza il fratello, in tempo che la Romagna tranaglia per gran romo ri delle parti Guelfe, & Gbibelline, non pote, inuidiato molto da i circonuicini, & da altri Signori per la fun grandezza, lasciare il gouer no per andare à Roma a sostener quella causa. Done essendo da altri di minore auttorità tra ttata, hebbe il predetto fine Restato poi Conte di Sorinoli, che gli fu dato dal Cardinal Flifco, vi edificò da fondamenti la Rocca, ch'è tenuta vna delle belle, & forti che babbia tutta Romagna, adornata di peschiere, et di giardini poco distanti, molto alla grande. Fu per tanto molto bonorato in tutta la Romagna . per le nobili, & chiare doti ch'egli hebbe dalla natura. Et rinerito da i sudditi, o pregiato da gli Estensi che ne fecero gran capitale, vise in tutto il resto del tempo suo molto quieto. Hebbe per donna Lucretia figliuola di Petruccio, nipote del Cardinale Raffaello Petrucci, in quel tempo ch'era da lui gouernata, & fignoreggiata Siena con tutto il suo flato, si come egli gouernò fin che visse, fanorito da Papa. Leone, & dalla famigliu de Medici. Et bebbe di lei

Ottaniano, che fu Abate d'Ans in Sauoia, & di S. Benedetto in Sauignano, ilquale venne à morte di 21. anno, allora che di lui si haueua

bonissima aspettatione .

Pietro, nobile, & honorato signore in Ferrara. La cui donna Camilla Contughi nobiuli & ricchissima per heredita paterna, gli ha partori to Filiassio I 1.& Giouanni, amendue d'età giouanile, modesti, & ben costumati.

Ciulio , Abate della medefima Badia di San Benedetto di Sauignano ,

che viße 3 3. anni .

Lattanio, di eleuatissimo spirito, en di ingegno pronto, en viuace. Quefu bebbe da Philos suo Zio, il Priorato di San Romano in Ferrara, , d'entrata di 1800. seudi, en dapoi il Vescovado d'Asoli, dove egis mentre che con Christiana, en diligente cura attendeva, con molta fodisfattione di quer popoli al carico suo spirituale, dando speranza al suogran valore in cose maggiori, si morì d'età di 35. anni,

Hippolito (onte I Lai Sorinolo, liquale fostenendo lo bonore, & filendore di questa famiglia, operò molto con l'armi nella sia gioueniù. Ma fatto l'anno 1555, l'Iconte dell'a-freinescouado di Ranenna, nacque la guerra fra Paolo Quarto, & il Re Filippo, onde su spedito in assessa per appa, al al marches di Montebello General delle genti del Papa, per a-Incarano sul Tronto a consint d'a-Iburzzo con molta Anni di Christo. gente, nel quale affediato dal Marchefe di Trinico con fette mile fan ti, & con 500.caualli, & con molta artiglieria, fostenne l'assedio. combattendo per dieci giorni continui con incredibil cuore. & valore . Il che hauendo inteso i Signori, che erano in Ascoli, mandati in : foccorfo ad Ippolito due compagnie fotto la cura di Luca d' A scoli, es del Soldatello da Perugia, si fermarono a Malegnano, poco discosto d'Ancarano, doue il Marchese di Trinico trasferitosi, rotte le compagnie, & diftrutto il Castello, & sentendo, che i Francesi banenano gid paffato Loreto, s'auiò a Cinitella, lasciandos a dietro Ancarano, consernato dalla furia di tanti nemici dal Ronerella per allora L'anno poi 1561 trouandosi Mons S. Croce in Spagna per passar Nuntio presso al Re in Portogallo, spedito dal Nuntio a dar l'aniso a predetto Re, fu bonoratamente accolto, & accarezzato da lui, con tanto fauore, che lo creò Canaliero dell'ordine suo; del titolo di Christo, & fatto armar nobilmente due legni ornati di feta, & d'oro, lo rimandò in compagnia col Conte di Ritondo, ad incontrare il Nuntio, & condurlo. Ma ritornato in Italia, et effendosi l'anno 66 l'armata del Turco calata d Pescara con molto spanento de paesani, fu mandato con sette mila fanti delle battaglie d'Ascoli, alla foce del Tronto, di doue mandati due mila fanti in soccorso del Duca d'Atri, ritenne il resto nel porto d'Ascoli alla bocca del Tronto, dubitandosi, che l'armata potesse far qualche motino con l'occasione di quella fiumara. Ne meno fu pronto, & disposto per l'auttorità, et riputation sua su'l territorio di Roma. Percioche eßendo i terrazzanı di S. Gregorio, luo go importante, & discosto da Trinoli tre miglia, memori dell'antica Signoria de gli Orfini già loro padroni, ribellatifi dal Cardinal S. (roce, er ammazzato Sabantonio Gouernatore, er Commessario della terra, s'erano ridotti con l'armi in mano, quando il Cardinale ottenu sa dal Papa la sua Caualeria per dare il guasto al Contado, & pentitofi poi di proneder per quella strada, eleffe per mediatore Ippolito . come huomo graue, et prudente. Onde condottofs Ippolito a Tiuoli, et di quindi fatto intendere a' fuoi, che egli haucua in S. Gregorio, & be neficiats altre volte da lui, operò amici di maniera, che in brene, ridot ti gli habitanti di quella terra à supplicarlo di ottener misericordia dal Cardinale, entrato eso nella Fortezza, & fatto intédere il tutto al Cardinale, comparuero Marcello, & Fabio S. Croce con 500. fanti per ricuperation della terra, già ridotta ad obbedienza dal Rouerella, o sua donna, Giulia forella di Prospero S. Croce, amplissimo Cardi nale, & buomo di gran lettere, & di molto valore; della quale hebbe Ddd 4 Flami-

Anni diFlaminio applicato con nobile, & Religioso animo allo fludio, & alle Christo. degnità delle prelature, per servicio di S.Chiesa, al presente Priore di S. Romano in Ferrata

Valerio, giouane di bellissima dispositione di corpo , & molto inclinato

all'effercitio dell'armi, &

Romolo, signor di illustri, & ottime qualità, ilquale, mentre che noi scriuiamo le presenti cose, ha tolto per donna, Laumia, siglunda di Aurlio Fregoso signor di Santa Agata, & celebre Capitano detempi nostri, & di Lucretia Vitelli forella di Paolo, & Chiappino, con speranza di futura prole, & honorata.

# Signori Azzoni, & Auogari.

L1 Azzoni, famiglia illustre, nella nobile, & Magnifica Città ditrensso, pieno di bonorati, & ricchi, & poderos Canalieri, & chiarssimo per la sua ben nota sedestà verso da Republica Vimitiana, discestro il talia dalla Pronincia di Sassonia, & bebbero l'origine loso di quel sangue amtichssimo, dal quale ven-

neroi Marchesi di Monserrato. Questi hausuano gi a fermata la stanza loro nella detra (tità, alibora, che visse Henrico Secondo Imperadore, che sintorno a gli anni di C n n 1 s 7 o 1016. Percico he trouandos il detto Henrico in Treuso, si detto in vn primiego (printo per ordine spo, che Azquae de gli 1 Azqui, in cafa di quale era alloggiato l'Amperadore, cra della stirpe dei Marchessi di Monservato, si come appare in vn libro della Cantellaria del Comune di Treuso. Nel qual libro si legge anco a carte 33 6. che il detto Azquae fu creaso giudice dal detto Henrico, accioche transpositi confini, de i quali era controursfus fra la Città di Tre usifo, en di Feltre. Et si come etiandio si legge in vna Cronicamanussirita, che si troua presso a Hieronimo da Strus, Dottore. e gentilbumo di quella Città. L'anno poi i 11 s. questa famiglia sece parentado con la casa l'empesta; la quale in quel tempo poten-

Anni di Christo

1318

potentissima & ricca nella Marca Trinisana, doue possedena dinerle castella, & dominaua quasi Trenifo, era gouernata & retta da Guizzellone . conciofia che facomo Azzoni figlinolo d'Antenore , detto corrottamente dal volgo Altinieri, tolfe per donna vna figliuola di Guido Tempesta. Di questi adunque discesi di mano in mano per linea diritta, cad de la cafa l'anno 12 18 in

1218 Giberto Azzoni, il quale fu fauto huomo & di molta riputatione . & di gran feguito er anttorità nella patria. dalla quale oltra a diverfe altre cofe fatte da lui a suo benefitio , fueletto per terminare vna grandiffima differenza, ch'era allora per cagione di confini ; frala città di Ceneda posseduta dal Patriarca d'Aquilea, & la Comunità di Treuifo A costui fegui dopo alcuno spatio d'anni, fra i nobili del-

Altinieri II.ne tempi che Ricciardo da Camino posto per Vicario Imp:

la famiglia

di quella città da Henrico V 1. s'era fatto affoluto Principe d'effa : La qual cofa non potendo Altinieri fopportare, & ch' on fuo cittadino, tenendo tutti gli altri in feruiri, opprimeße tirannicamente il popolo, liberò la città, & poco dopo fu eletto vno de XII. Saui del Configlio con auttorità grande . Et l'anno fequente fu posto in altre officio d'importanza, per confernation d'effa città, conciofia ch'ella si crouana allora in tranaglio per la guerra. Ma l'anno 1318 su Po deftà di Padoua, della qual'eglifu la falute nel fuo reggimento, percioche indi a z. anni affediata et conbattuta da Can dalla Scala Sig. di Verona fotto il Generalato di Simon Filippo, diede fuori co 400. buomini d'arme ch'egli haueua insieme con la militia Padouana, et roppe & prese Simon Fulippo con 14 insegne di soldati, et trionsando lo conduste in Padona con molta sua lode, hauendo egli non solamente comandato come buono & prudente Capitano, ma combatti to come forte & animofo guerriero. Per questa cagione i Padonant gli dedicarono, come a benemerito, vna statua di marmo in palaz= go: La quale quantunque cadesse a terra per un terremoto, si vedepure ancora qualche vestigio d'effa, & oltre a ciò gli donarono dinersi terreni & ricchi poderi. Fu anco oratore a Henrico Re di Boemia, & Duca della Carinthia. Et l'anno 1 227 gouernando effo Tre wifo , Guizzeltone Tempefta con altri fuorufciti er feditiofi cittadini, aßaltatolo insidiosamente in casa sua, lo ammazzò, & con lui occise dinersi altri suoi parenti & amici, saluandosi a pena Azzo suo figliuolo, il quale si fuggi per la palata a Venetia, done il padre hauena gran quantità di danari . Et i micidiali restarono

tiranni

Annl di tiranni di Treuifo, disfacendo il palazzo er la loro babitatione, ch'era done al presente sono le stote, fu la piazza di San Martino, delle reliquie del quale, con quello delli signori da samino ch'era a Santo Agostino: su pochi anni dopo fabricato in buona parte lospedal grande di Santa Maria, Usse parimente

Gherardo detto Ricciolino suo fratello, illustre huomo del tempo suo, & adoperato molto dalla fua patria , per la quale fra l'altre volte, trastandosi lega fra la communità di Padoua & la sua per confernatione de loro stati , andò oratore a trattar cosi fatta materia . Et poco dopo fu eletto a confultare vna importantissima differenza, ch'era fra Treuifo, & Guizzellon da Camino . Indi hebbe il gouerno delle provisioni . & poi su ambasciador alla Rep. Vinitiana , & al Patriarca d'Aquilea per maneggi di gran momento . Et ritornato alla Patria, fu incontenente eletto Proueditore fopra i pagamenti de i foldati . Et in quei medefimi giorni , trattò con Federigo Secondo Imperadore le cofe appartenenti allo stato della città, insieme col predetto Altimeri ch'era ritornato dal Conte di Goritia. Fu anco creato Configliero del predetto Federigo , nel cui prinilegio fotto la data de 17. di Gennaio presso a Gretzano, è nominato con questa parola MILES, con la quale in queil'età si bonoranano i Canalieri & huomini grandi & potenti . percioche vi fi legge . Fridericus Dei Gratia &c. & pin oltre . Sanecum Strenuus Ryzzolinus de Azzonibus Miles, fidelis noster dilectus &c.

Et piu disotto. Volentes pari modo quatenus eundem Ryzzolinum tanquam nostrum Consilvatium, pro nostra & Impetij reuerentia studenti vbilibet præuenire fauoribus &co.

Fu parimente al gouerno di Castel Franco, doue sopri de oppresse vana constitura de parade importanza. Alla sine l'anno 131 versuto a morte, si regalmente seppellito nella Chiesa di San Izonardo, doue instituti va s'alipatronato, de lascio quatro siglinoli, eicò Azzone, schimella, Recco Veste. de Rambado. In quesso mezo, che su l'anno 1344 la città di Treusso amando motto la Rep. Venetiana, come quella che regge de gouernna i popoli con amor veramente paterno, si diede alla sua diuotione. Onde ella tolto il possificio della città, rimesse immediate gli Azzoni in casa, colorente per inanzi, come si detto, stati scaccità calla patria, de da i malnagi de potenti cittadini, che bauenano ammazzato. Altinieri, aspir vando à quella Signoria. Et oltre a ciò surnon reintegrati, non per es sis ma anco i loro dependosi de amici, di ogni loro bene de hane

Anni di viche effi perderono. In quelle reuolutioni venne grande

Christo. Azzo siglimolo di Schenella, il quale non su punto minore de suoi autecessori, perciso che essendo suella giomenia sua esserciato nell'ar estimitare e dimento valoro so e celebre Castano, si trono presso al Principe di Venetia in tutte le guerre che hebbe allora la Republica co Genomes, co con altri nelle quali si diportò con tanta pede, con tampo cone, che henemento de su Republica, si ud di ci largamente premiato percisoche ella gli donò, con decreti mosto illustri intorno alla sua persona, alcune entrate & dati publichi di molto valore. Fa unoo

1379 Jacomo detto Pettone, figliuolo d'e Intenore Terzo, chiara & famofa perfona nell'attioni del mondo. Perche anco egli interutume nelte guerre de i Cenouefi in fanore della Republica, nelle quali effendogli al gonermo d'una galea, & trouandofi allora Pietro Doria Generale dell'armata de Genouefi lopra un piano fotto il campanil d'Bronzuolo, done faceua la raffegna delle fiae genti. Lacomo fatta sparare un'artigliaria nel campanile, o cadendo effo
Campanile, o ceci el predetto Doria con altri capitani che gli
erano appresso. Sinque anni dopo, ssa ambasciadore per la sua
Patria a Francesso da Carrara Principe di Padona, à rallegrarsi
con lui d'una vittoria che egli bauena ottenuta contra i Visonti.

Fu anco il predetto Podessa in Fiorenza, eletto dal popolo, come
appare per firomento l'anno 1387. E vilimamente tornato alla
patria, er bonorato di tutti gli ossici d'essa, venne a morte con molta displicenza dell'universale. Missiende citandio molto in questa
famagia.

Riccio, cognominato Ricciolino figlinolo di Rambaldo. percioche cammando per l'orme paterne & per quelle de gli nii floti, appireatofi alla dicipilma mitatre, vi acquifò bonorato nome di coraggiofo & prudente infieme, onde fu molto grato alla Republica Umitiana, alla quale egli fu di continono renerente & obbediente, & per la quale fi portò egregiamente in ogni tempo, & maffine nella guerra de Genouefi, per occasione della quale troumando fi alla custodi di Capo d'sfirsi in diffa di lla Republica, & bauendo i Genouefi affaita quella città, la diffe con ogni fuo potre, contraslando fempre con incredibil valore, ma foprafizato da intri per l'intendendano, fi vittirò nella Rocca, el a città per l'intendendento che esfi vi bauenano, fi occupata, da i Genouefi. Ma pocodopo, fopragianto il soccopó della Reconefi.

Anni di Christo.

tiranni di Treuifo, disfacendo il palazzo & la loro habitatione...), ch'era done al prefente fonte l'Ante : fiu la piazza di San Martino , delle reliquite del quale . con quello delli signori da famino ch'era a Santo «Agostino: fu pochi anni dopo fabricato inbuona parte lofpe-

dal grande di Santa Maria, Visse parimente

Cherardo detto Ricciolino suo fratello, illustre buomo del tempo suo; & adoperato molto dalla fua patria , per la quale fra l'altre volte, trattandosi lega fra la communità di Padona & la sua per confernatione de loro stati, andò oratore a trattar cosi fatta materia. Et poco dopo fu eletto a consultare vna importantissima differenza . ch'era fra Treuifo, & Guizzellon da Camino . Indi hebbe il gouerno delle provisioni . & poi fu ambasciador alla Rep. Vinitiana , & al Patriarca d'Aquilea per maneggi di gran momento . Et ritornato alla Patria, fu incontenente eletto Proueditore fopra i pagamenti de i soldati . Et in quei medesimi giornì , trattò con Federigo Secondo Imperadore le cose appartenenti allo Stato della città, insieme col predetto Altinieri ch'era ritornato dal Conte di Goritia. Fu anco creato Configliero del predetto Federigo, nel cui prinilegio fotto la data de 17. di Gennaio presso a Gretzano, è nominato con questa parola MILES, con la quale in quell'età si bonoranano i Canalieri & huomini grandi & potenti . percioche vi si legge . cus Dei Gratia &c. & piu oltre. Sanecum Strengus Ryzzolinus de Azzonibus Miles, fidelis noster dilectus &c.

Et piu disotto. Volentes pari modo quatenus eundem Ryzzolinum tanquam nostrum Consil arium, pro nostra & Imperij reuerentia studenti vbilibet præuenire sauoribus &c.

Fu parimente al gouerno di Castel Franco, doue scopri & oppresse vana congiura di grande importanza. Alla sine l'anno 1315, verunto a morte, si regalmente seposition colla chies di San Leonardo, doue institui vn Juspatronato, & lasciò quatro siglinoli, eio Azzone, schinella, Recco Vesc. & Rambaldo. In quesso co, che su l'anno 1344, la città di Treusjo amando molto la Rep. Venetiana, come quella che regge & gouernna i popoli con amor veramente paterno, si diede alla sia dinotione. Onde ella rolto il possissio città di ruegi azzoni in casa, che venno per inanzi, come si è detto, siati scacciati dalla patria, go da i maluagi & potenti cittadini, che baueuano ammazzato Altinieri, alpi avando a quella Signoria. El coltra cici furno reintegrati, mon pure essi, ma anco i loro dependeti & amici, di ogni loro hene & hame

Anni di riche effi perderono. In quelle reuolucioni venne grande

Christo. Azzo siglimolo di Schenella, il quale non su punto minore de suoi antecessori, percisoche essendo suella gionentia sua esterciato nell'ar te minitare, diunento valoro so celebre Capitano, si trono presso mono presentato nell'ar tenencia del Principe di Venetia in tutte le guerre che hebbe allora la Republica co Genonessi, soc con altri. nelle quals si disportò con tanta se del General del con tanta con con tanta con con este con tanta con

1379 Jacomo detto Pettone, figlinolo d'Antenore Terzo, chiara & famosa persona nell'attioni del mondo. perche anco egli interuenne nelle guerre de i Genouesi in fauore della Republica , nelle quali effendogli al gonerno d'vna galea , & tronandosi allora Pietro Doria Generale dell'armata de Genouesi sopra vn piano sotto il campanil di Bronzuolo, done facena la raffegna delle sue genti. Iacomo fatta sparare vi'artigliaria nel campanile, cadendo esso Campanile, occise il predetto Doria con altri capitani che gli erano appresso. (inque anni dopo, fu ambasciadore per la sua Patria a Francesco da Carrara Principe di Padona, à rallegraris con lui d'ona vittoria che egli haucua ottenuta contra i Visconti . En anco il predetto Podestà in Fiorenza, eletto dal popolo, come appare per Stromento l'anno 1387. @ vitimamente tornato alla patria, & bonorato di tutti gli offici d'essa, venne à morte con molta displicenza dell' vniuersale. Kisplendè cciandio molto in questa famiglia.

Riccio s cognominato Ricciolino figlinolo di Rambaldo. percioche cammando per l'orme paterne & per quelle de gli ani flosì, appiticatofi alla difciplina militare, vi acquilò honorato nome di covaggiolo & prudente infieme, onde fu molto grato alla Republica Unitiana, alla quale egli fiu di continono renerente & obbediente, & per la quale li fivori egregiamente in ogni tempo, & maffime nella guerra de Genouefi, per occasione della quale tromando fi alla esflodia di Capo d'firia in diffa di lla Republica, & hauendo i Cenouefi affaltia quella città, la diffe con ogni fino pottre, contraflando fempre con incredibil valore ma foprafatta da dunto de nemici bei l'incalza una, fi sittò nella Rocca., & la città per l'intendimento che esfi vi hauenano, fu occupatada i Genouefi. Ma poco dopo, fopragiunto il foccoso della Reduca.

Anni di Chrifto. Spectabili & egregio viro, Altinerio de Azzonibus Aduogato Taruifij , ac Potestati civitatis Catati . & di dentro fi legge . Michael Steno Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Speciabili & egregio viro Altinerio de Azzonibus Aduogaro Taruifij, ac Potestati ciu tatis Catari, fideli dilecto, salutem & dile-Ctionis affectum &c. Et si mostrò etiandio affettionatis con l'armi in mano per effa Repub. conciofia che guerreggiando i Carrareft con la Rep. & essendo lor giunto on grosso presidio di Vngari, i quali volenano paßar la Piane, Altinieri mandato dalla città di Treuisi,insieme con Guglielmo da camino con molta gente, perche si opponesse a costoro in benefitio d'essa Rep combatte cost virilmente et con tanto ardore, che reprimendo i barbari, morirono amendue inquella battaglia, si come si legge nelle memorie publiche di questo Dominio . De gli Azzoni medesimamente furono in moltastima, Stefano & Serafoio Canalieri di gran nome . De quali Stefano acquisto lode prepetua di coraggiosa & valente persona . & spetialmente allora ch'essendosi fattala pace dal Senato Vinitiano col Duca di Ferrara fotto il Principato di Gionanni Mocenigo, fi celebrarono in Venetia per piu giorui, giostre, torneamenti, & altri spettacoli molto superbi . A questi adunque comparito Stefano di età di 22. anni , riccamente & regalmente fornito de nobilissime & vaghe liuree , leggiadramente & francamente giostrando , vinse il prezzo.del quale habbe la metà: & l'altra metà fu del Volpatto, con molta sua gloria & immenso honore della città di Treuijo . Il medesimo Stefano l'anno 1509. su eletto in occasione d'vn sumulto nato nella città, con altri al gouerno d'effa . Visse medefimotempo

Ciouanni

Anni di Giouami fuo fratello, foldato di gran nome. Il quale esfendosi lunga-Christo. mente adoperato per molti ami per condottiero di biuonini d'arme su le genere di quei tempi, ritornato alla patria, nella quale si era preparata vna bellisi: giostra, accompagnato dal predetto Marchese di Mantoua con tanta pompa di canalleria, di armes, & di ricche liurce, che la maggiore uon su veduta giamai in Italia ne secoli andati, ottenne il prezzo d'esa con sua molta gloria.

Alimieri fig. di Hieronimo.dopo essers piu volte sevuta la patria dell'opera sua-sacendo duerse ambassiarie alle creationi de nuoni Pren cepi in Venetia, secondo l'antico inflituto delle città dodesienti a Padri, su anco molto pregio, & bonore insteme con Giulio suo fratello per le melte lettere cossi greche, come latine, ch'erano ammirate in loro da i dotti de tempi lovo.

Sigismondo sigluolo di Rambaldo II. hauendo arristgata la vita sua in tutto il tempo della sua sionada giouentà su le querre, ridotto poi in età matura, servi il suo Prunipe con soldati, due voste in occissone di guerra, con quell'ardente amore che si richiede ad ogni prefetto et cal suddito verso il suo Signore. Visse anco a i di nostri Giambella degli Azzomi, figluolo di Altimieti Quinto, con molta magnificenza & splendidezza. Il quale essituoso e cortes molto, s'adoperò volentieri en bera amene a i commodi della patria & se sil samici. El vine boggi di Antonio suo fratello, honorato per le sue qualità conossiute al suoi conterranci & cittadini. Il medesimo diciamo di Strasono, d'a Recivelmo, figluolo già del predetto Gianibella. i quali metà gionamile, agguagliano qualanque altro geniblemo di cetà virile. Con liberale es locata virità. Cas afsiiene all'esta nossila lo splendore & il nome chiarissimo de gli Anogari di catanossa la suoi con la sociali con della si polendore & il nome chiarissimo de gli Anogari di catanossa la suoi cassila.

quella città finaliero illustire, famoso pertutta la Lombardia, per i soci nobiu portamenti, comuencuoli ad ognigram personaggio. Percicio be quello huomo prudente, auerzo & molto pratico nemanenggi delle cose del mondo, ossivios per gli amici, amantissimo della patria, alla quale ba sempre guovato con l'opera sua presso à Rettori dessa amantene & conserva la riputatione della sua mitica famiglia con molto splendore. Onde adoperato dalla città ne magistirati principali, e stato più volte Oratore per essa alla signoria di Venetta. Dalla quale ben veduto & accarezza-to molto, ha la gratia sua come benemerito, & come di sommo ornamento & honore alla sua casa lalistic & come veramente

degno

Anni di Christo, degno di lode per ogni sua qualità, dando essempio con le attioni a Rambaldo suo figliuolo, & a suoi, di magnificenza, & di bontà.

Signori Pij.



Anfredi nobilissimo Barone del sangue della Casa di Sassona, seruendo Costanzo simper. l'anno di C H R I S T O 3 44. s'innamorò d'Euride figliuola di Gostanzo · Laqual parimente amando Manfredi, si suggirono ameydue di nascosso in Italia · & posso il domicilio loro pic,

Val Nemorosa sul contado di Modona, diedero principio conlagenerarione a diverse famiglie che poi furono grandi & illustre. Conciofia che Eur de partori ; bambini in vn parto folo, cioè Pico, Pio, & Papazzone. Procreò poi Padello, Manfredo, Pedoca, Fante, & Seruolo. & fece due femine che furono Coftanza & Euride , da quali poi derinarono i Pichi, i Py, i Papazzoni, i Padelli, i Manfiedi, & altri che noi pretermettiamo al presente . Ma disceso Costan-30 in Italia per l'impresa d'Aquilea contra Magnentio suo concorrente, & riconosciuto Manfredi & Euride co suoi figlinoli, diede loro la detta valle, con tutto quello che si contiene fra i fiumi del Pò, er della Secchia in Lombardia . Doue bauendo Manfredi fabricato dinerfe fortezze, terre, & castella, con dinerfi nomi, allargò la progenie sua assai felicemente . Percioche hauendo i figliuoli procreato aliri figliuoli, si trouarono in vn tempo medesimo quaranta di loro tutti grandi & potenti , da i quali Quaranta, nacque il cognome della Corte di Quarantola, & in processo di tempo naeque la divisione fra loro de cognomi, effendo prima detti in vniuersale i figlioli Manfredi , ma in particolare i discendenti de primi otto figliuoli, si chiamarono di Casal Superiore & di D. Pico , cioè Pij , Pichi , &c. Di discendenti de loro nipoti quaranta furono detti di Cafale inferiore & di D. Guidone , cioè Manfredi, Pedochi, Padelli & c. Di Manfredi adunque, Pio suo figlinolo diede origine alla casa Pia illustre per buomini di arme & di configlio in ogni tempo. Nella quale furono due altri Manfiedi chiarissimi per molte opere loro, fino a tempi della Contessa Matilde che fu loro parente. Et amendue furono Generali di Federigo Secondo Imperadore in Italia contra la Chiefa. Et il primo di loro roppe l'effercito ceclesiastico, & poi acconciatosi col Papa, bebbe vittoriadell'eßercito Imper. Ma la Chiefa della Rocca di Carpi fu fabricata.

Inni di Ihrifto.

#### Signori Carrarefi.



letropaolo Vergerio, celeberrimo scrittor del suo tempo ; ricercando l'origine di questa famiglia diste , che Gio. Bassilo , bistòrico antico , riscrisce per la comunu è inueterata opinione de Padouani del tempo suo, che la casa di Carrara venne di Germana in questi paç-

6. Riferifce parimente , che egli crede , che vfciffe del fangue Longobardo, poi che nelle scritture antiche si trona, che esti facenano professione di viuere secondo la natione sua con le leggi di Longobardi . Altri poi lasciarono scritto, che ella fu del sangue de Ruscioni,o Rossiglioni Principi nella Francia in tempo di Carlo Magno,co i quali dicono , che i Carraresi tennero stretta amicitia . Et altri vovliono, che ella deriuasse da quel Milone Romano, che hauendo ammazzato Clodio, fu difeso cosi eloquentemente da Cicerone. Que-Sta varietà di pareri fa verificar quel detto, che è gran fegno di nobiltà, quando che per la lunghezza del tempo non si può venire a luce del principio di essa nobiltà . Ma si come l'origine è incerto, cost all'incontro è certiffimo , & fermo , che per molto tempo a dietro i Carrarefi furono potenti per ricchezze, & per fatti illustri. Mas la loro progenie da Marsilio in qua, il quale fu intorno a gli anni di Christo 1050. si trona assai bene ordinata. Ma innanzi a Marsilio molto interrotta . percioche le scritture di lunghi anni si perderono nella fuga delle donne Carrarefi , che restarono affogate nel lago del castello di Agna; in tanto, che la loro origine, se alle fauole non fi ruorre, è ignota, & il progresso non certo. Di vn Litolfo , figlinolo di Gumberto, trono alcuna memoria, & innanzi a coftui di neßun'altro . Questo Litolfo viffe l'anno di Christo 1060. & tanto innanzi, che egli era al mondo nel tempo di Corrado Imperadore, il qual regno del 1015. fino all'anno 1040. dal qual Corrado fuinueftito di Carrara, & di altri luoghi con mero, & misto imperio, & con podestà di fangue, & effo Litolfo dotò la Chiefa di S. Stefano da Carrara, dotata anco, & ampliata poi da molti fuoi fucceffori Carrarefi . Di coftui nacquero tre figliuoli, cioè Henrico, Artenfio, & Gumberto, i quali vissero intorno gli anni di Christo 1060. Da quefli fino a vn Milone, che viffe ne gli anni di Christo i 108 non si sala continuatione della descendentia; percioche non è memoria de figliuo li,ne del padre di questo Milone; ma si sà bene, che da Milone nacque Mar filio Eee

Anni di Christo.

Marsilio, ilquale era al mondo ne gli anni di Christo 1122. Ma chi discendesse di Marsilio non trono , ma trono bene, che ne gli anni d Christo 1114 erano in Padoua due Colonnelli de Carraresi, prinilegiati amendue da Henrico Quarto Imperadore . Nell' vno di quei Colonnelli erano quattro fratelli , ma di qual padre non sò , ciod Henrico, Marfilio, Vberto, & V golone, Nell'altro erano tre fratelli , cioè , Arrigone , Litolfo , & Gumberto , & è gran fegno della ignorantia, o negligenza di quella età, che tronandosi di costoro i prinilegi , & ginrifditioni fegnalate , non fußero nominati i padri loro, & altri similmente prinilegiati da gli Imperadori di quei tempi . Ma in che maniera Marfilio, che fu l'anno di Christo I 150. veniße da predetti Carrarefi,non s'è potuto trouare, perche nel priuilegio a lui conceduto da Federico Barbarossa (benche si faccia mentione de i meriti , & fatti del padre , non è però nominato per proprio nome . Faremo adunque , perche dal desto Marfilio fino a questi tempi la discendenza è ordinata , che Marsilio sia il primo de Carrarefi. In ques però, che per molti anni innanzi erano in Padoua come Signori principali , & riputati non pure in Padona , ma per tutta l'Italia .

Marsilio, l'anno 1 160. baucua vn figliuolo, che si chiamò Iacopino.

Jacopino, d'vna figliuola d'Alberto da Baone detta Maria, he gli anò ni 1184. fi trouò baner cinque figliuoliziole, Marfilio, Albertino, Piero Conte, l'guccione, & Iacopino, della difendenza di ciafano, de quali dirò per ordine, & con verità, razionando prima di coloro, che non hebbero difendenti, che furono, Albertino, & Uguccione, Habbiamo adunque da fauellar di tre figliuoli di Iacopino, figliuolo di Marfilio, cioè, di Marfilio, di Piero Conte, & di Iacopino. Marfilio adunque, perche era il maggiore, & era Conte d'Anguillara, aggiunfe alla fua infegna le anguille, & bebbe due figliuoli, Albertino, of Tacopo, ouer Iacopino.

Albertino procreò Marssito, che morì senza figliuoli, & Iacopino, che si cominciò a nominare Pappasaua, & portaua oltre il saro, le Anguille, & il Leone azuro in campo banco, il qual cognome di Pappasaua nacque per questa occassione, che estenda lacopino pieciolo sunciullo, & piacendogli sommamente la faua, gli altri sunciulli, quals dileggiandolo le chiamarono Pappasaua. il qual sopranome si conueriì poi in cognome, non lasciando però quello di Carrara, onde si chiamarono Pappasaua da Carrara. Iacopino predetto creò

Piero

Anni di Piero Conte morto fenza figliuoli, Albertino, Marfilio, del qual nac-Christo que Obizzo, en Bonifatio morto fenza discendenti. Ma d'Albertino nacquero tre figliuoli, cioè Rinaldo, della discendenza del quale si tratta lungamente.

Marsilietto, che su il quinto Signor di Padoua, & morì senza sigliuoli, & Bonisatio, che non hebbe sigliuoli. Di Rinaldo nacque

Iacomo. Di Iacomo Albertino, & Iacomo. D'Albertino Obizzo, & Rinaldo.

Di Iacomo vscirono Obizzo, che morì senza figliuoli,

Albertino, & lacomo & di questo

Iacomo nacque Obizzo, morto fenza figliuoli.

Di Alberto fu figliuolo Albertino, che fu padre di Piero Conte che marì fenza figliuoli.

Iacomo, il quale ha hauuto a dì nostri sei figliuoli, cioè Annibale, Marsilio, l' bertino, Bonisatio, Francesco, & Bernardino. I primi non bebbero discendenti. Di Bernadino nacque

Marsilio,& Francesco,che hoggidi vinono. Di Marsilio sono, V bertino, Annibale,& Bernardino .

Di Francesco vi è Bonifatio .

Antonio terzo figlinolo, del quale vsc1 Francesco padre d'Antonio Faua, & Rinaldo, de quali i due primi mancarono senza figlinoli. Di Rinaldo su Francesco che procreò Rinaldino che viue.

Gian Francesco quarto figliuolo, che morì senza figliuoli. Alessandro 5 figliuolo terzo d'età, del quale nacque Roberto .

Di Roberto, Marslilo, Obertino, & Pier (onte. Questi due vitimi movirono senza discendenti. Di Marslilo vennero Alessando e Roberto Prio della Religi andesi S. Stefano, & Alessando mors senza figituoli. Di Roberto Priore, isqual viue, vi è Marslito, P bertino, & figituoli. Di Roberto Priore, isqual viue, vi è Marslito, P bertino, & facomo. Et questa e la schiatta de Pappasaul Carrares, Const di Anguillara, che sinis e nel cosponne di Pappasau, i quali discendomo da facomo di Albertino dal Carrara, che fu di facopino di Marslito, e in questo colonnello in quel solo signor di Padova nomunato darssilito. Ma somando al vecchio Marslito Conte di Anguillara nacquero di costi i due figliuodi cioè Albertino, e I Iacopo. Costui su quello che alla presenza di Pederigo Imperadore messi mano al la spada e valso veccio e Azzosino da Romano, i qual Azzosino, poco tempo dopo gli sce tagliar la testa Di costui vicinono quattro siglunoli Marslito, Albertino, V gueccione, & Bonistito, che su dre di Vertino, e di Lacopino, Di Obertino nacque

Ecc 2 Nicolò

Anni di Nicolò, che eftendo fuorufcito di Padoua, ftando nel campo di Can dalla Scala, era Signor del territorio, però è nominato Secondo fra i Signori. Di costui furono figliuoli

Iacomo, & Iacopino Signori di Padoua l' un dopo l'altro, ma prima Iacomo folo, poi facopino con Francesco Vecchio, ilquale prese Iacopino, & lo fece morire nel castello di Moncelefe. Di questo facopino nacque facomo. Ma facomo di Nicolò, occife Marfilietto Pappafaua, o fi fece fignore, o fu il fefto Signore. Costui con tutta la fua discendentia fu fatto Gentil'huomo Vinitiano, & donatogli casa in Venetia, l'anno di Christo 1348.

Di facomo nacquero quatro figliuoli, Francesco il primo d'una moglie, er fu Signor Settimo di Padona . D' pn'altra moglie Marfilio che Stette afsai come ribello in Venetia, Nicolò, & Carlo V bertino. Di Francesco vscirono

Francesco Nouello Signor di Padoua Ottano, con molti bastardi . Di-Francesco Nouello furono

Francesco Terzo, & Iacomo V. Ubertino, & Marsilio, che su morto d ... Venetia l'anno 1436 Et altri bastardi vennere di questo Francesco Nouello. Et questa èla discedenza di V bertino di Bonifatio di lacomo decapitato da Azzolin da Romano Dell'altro fratello d'V bertino cioè di facopino, nacquero

Ubertino detto V bertinello Quarto signor di Padoua, il qual mort senza figliuoli , onde fi eleffe per successor Marfilietto Pappafana , es oltre V bertino vn suo fratello nominato Bonifatio, morto senza figlinoli. Ma Iacopino V. figlinolo di facopino, che fu di Marfilio, procreò tre figliuoli, due de quali morirono senza descendenti, cioè, Giouanni, & facopino. Il terzo fu Iacomo fecondogenito , del quale Pfci Marfilio padre di Pietro detto Perenzan , che fece Marfilio grande Terzo Signor di Padona, ilquale con l'asuto della Rebuplica Venetiana, la tolfe ad Alberto della Scala:di Pier Conte, & di lacomo grande primo Signor di Padoua fatto dalla communità nella guerra di Can dalla Scala. Di facomo grande vici

Milone morto fanciullo , Guglielmo bastardo , & Taddea , che fu mo-

glie di Maftin dalla Scala .

Ora vna parte di costoro s'intitolarono (onti d'Anguillara, & portauano l'anguille presso al Carro , l'altra parte furono detti Pappafana, & portarono il Leone con l'anguille col carro, de quali Marfilio grande torse il timone, & Nicolò Signor del territorio. Ma di tutti i predetti bebbe il primo luogo

facomo,

Anni di latomo cognominato Grande primo Signore : Costui dopo varij foccef-Chtisto. fi di yuerra , ne quali mostro fempre animo inuitto, roppe Can dalla Scala ch'assediana Padona , con si notabil vittoria che lo messe in figa di manirera che Cane a pena pott saluarsi. Viste quattro anni, con honorato nome d'ottimo personaggio . Es lassio herede Marsse-

lio supote alquale raccomando i suoi sigluoli. A costui soccesse Nicolò sigli. d'Vertino, valoroso e- potente buomo, che possede sotamente in territorio, quantunque sia annoverato is scondo signore. E- lo pote agenolmente sare per le discorda e tunii. Hebbe per compagno nelle su attiono 100120 Pappossana. Futre volte ambassidadore a Federigo d'Austria. Mort nel tempo di s'acomo Grande... Era di gran s'attiva, d'animo altiero e- cupido di danan. Le tera di colorosso, e- di naso aquisto. Mort in l'enetta, ma pos si sportato.

a Padona.

Marsilio terzo Signore, fu cognominato Maggiore. Costui si portò Palorosamente in casa & fuori , perche essendo assalito nel principio del suo reggimento da infinite difficultà, per le quali era necessario a precipitare , perche di fuori , Nicolò come s'è detto , comandaua al territorio, & dentro le effattioni che egli faceua per softenersi erano insopportabili a i cittadini, si conuenne con Can della Scala, & lo fece padrone della città, & restò al gouerno di effa come Vicario, & Luogotenente di effo Cane. Creato poi Generale dell'effercito fotto Mastino, prese l'impresa di Brescia. Alla fine mosso da dinerse cagioni a sottrarre il collo dalla sernità delli Scaligeri, bauuta intelligenza co Rossi di Parma suoi parenti , & allora Capitani illuftri dell'arme Venetiane , & introdottigli con bell'artifitio in Padoua la tolse alli Scaligeri, & preso Alberto nipote di Cane per Albertino suo fratello, lo condusse a Venetia. Et mentre che rotta la guerra a gli Scaligeri cercana di accomodarfi, soprapreso da vna acerbissima febbre, venne a morte. Costui lasciò cento mila ducati perche si fabricasse in Venetia alla Giudecca >na Chiefa. & le conflitul vna entrata , & la nominò San facomo . Et gli efecutori furono i Procuratori di San Marco. Morì di 44. anni , & viffe in fignoria anni cinque , & mefi none . Socceffe a questo

Ubertino, nella giouentù sua molto sfrenato, ma poi fatto huomo, sauto & continente, & desideroso di ester temuto da suoi, comcuquello che credena, che vn Principe non possa agcuolmente manseners (con altro mezo, che con l'altrus paura. Fabricò molto, &

Anni di Christo. fra l'altre cofe edificò lo studio publico, chiamato il Bò. & fece il magnifico palazzo di Corte, che fu flimata vna delle belle machine del mondo . bebbe gran cura del territorio . & fu quello che liuello tutte l'acque del Padouano, & fu molto diligente buomo. Ultimamente, esendo per natura libidinoso, manco l'anno 1345. Fu di ftatura mediocre, di faccia venusta, & di mento rotondo. Era desideroso di gloria, subito all'ira, & persecutore delle ingiurie. Es gli focceffc

Marfilietto Pappafaua da Carrara, chiamato con questo nome diminutino, perche era piccolo di statura. Di costui non si trona altro. percioche lacomo da Carrara, inuidiando il suo Stato, con vna mano di congiurati, facendo Marfilietto i feruigi di natura , l'ammazzò di notte.Viffe quaranta vn di nel fuo principato. Fu di corpo piccolo. & di minuta faccia, con occhi vn poco ridenti, & di afpetto, &

fortemente accorto. Segui

Pacomo, cognominato minore terzo figlinolo di Nicolò, che fu gid padrone del territorio, il quale non potendo sopportare, che Marsilio senesse il principato, scoprendo il disegno suo co suoi piu Stretti amici & parenti gli tolfe la vita , & fattolo seppellire occultamente nel suo sepolero dal Santo, operò di maniera, che ottenne dal popol il principato, il giorno dietro. Nel quale portandosi con molto valore, come quello che era di grandiffimo animo. er di eccellente ingegno & degno di lode per le sue qualità, quando non si baueße imbrattatole mani nel proprio sangue de suoi parenti , s'acquistò bonorato nome di cortese & liberale & buon Signore. Fu grande amico della Republica Vinitiana, della quale con sutti i suoi discendenti su fatto gentilbuomo Vinitiano, bonore allora accettato da lui , & non di poca importanza , massime nel principio del suo reggimento. Et per ringratiarne la Signoria. andò in persona a Venetia con bellissima compagnia di gentilbuomini & amici . dalla quale fu lietamente & honoratamente riceunto, & non molto dopo donato da lei di pn ricco & real palaz-20, come a benemerito suo . & s'imparentò con molte case grandi della Marca Trivifana. Ma non effendo paffato molto tempo del gonerno, fu anch'egli morto a tradimento da Guglielmo figlinolo nasurale di lacomo il grande, & lasciò Francesco, cognominatoil vecchio, Marfilio, Nicolò, & Carlo V bertino. Amò gli buomini dotti , ancora che egli non haueffe lettere , onde chiamò a fe Francesco Petrarca, al qual facendo molti fauori, portò fomma.

Anni di Christo.

Jomma riverenza & amore. & però il Petrarca , banendolo lungamente pianto, scriue di lui queste parole . Del quale nè io, nè la patria, nè il mondo (& non mi inganna l'amore ) non erauamo degni. Mort intorno gli anni di Christo 1348. Fu di Statura bonesta, di viso malinconico, di grandezza d'animo, & di singolare ingegno. A coftui soccesse

Francesco , cognominato il vecchio , il quale leuatosi dauanti facopino fratello del predetto facomo & fuo zio, col quale resela citta vnitamente d'accordo, & fattofi affoluto Signore, hebbe che fare affai , percioche venuto in discordia co i Visconti Principi di Milano, sopportò molti incommodi, così dentro, come fuori di cafa , con tutto che prima ampliasse il suo stato. Finalmente sforzato dalla mutatione di fortuna, rinontiò la Signoria al figlinolo Francefco suo primogenito. Et venuto il Podestà del Visconte, su condotto a Como, & di indi a Monza, doue all'oltimo venne a mortel'anno 1393. & lascio Pietro V golino, oltre Francesco, & di naturali Ridolfo , lacomo , & Conte. Fu di mediocre flatura. di viso pieno d'aspetto crudele, come fu anco nelle sue operationi, perche da lui steßo per il suo mal gonerno precipitò. A costui

foccesso

Francesco suo primogenito legittimo, cognominato Nonello, il qual fu veramente notabile essempio della fortuna per le cose dinerse. che gli auennero in vita sua, cosi prospere, come auerse. Percioche dopo la rinuntia fatta dal padre, le fatiche, & l'impresco fue furono lunghe & laboriofe, dopo le qualigli conuenne cedere, si come fece anche suo padre. Ma non molto dopo rimeso incafa con lainto, & per cortesia della Republica Uinitiana, aggiunfe al suo stato la città di Verona con altre terre appresso di molta. importanza. Maeffendo sconoscente de benefici riceunti , & fatsofi nemico fuori di propofito della Republica , la quale l'haueua. in ogni tempo , & in ogni occasione messo innanzi , & fauorito , perde alla fine lo ftato , i figlinoli , & la vita, & fi eftinfe in lui las fua linea l'anno 1406. a 2. di Gennaio. Fu di Statura & costumi somigliantissimo al padre, & di piu ferocità d'animo, ma di minor configlio, fi come attestano Pietro Paolo Vergerio, il Biondo da Forli , Bernardino Corio , Marc'Antonio Sabellico nella bistoria Vinitiana, & nell'Enneide fua tradotta dal Tarcagnota, Fra lacomo Filippo da Bergamo, Pietro Marcello, Fra Leandro Alberti, Gian Battista Pigna , Raffaello Volaterano , Bartolomeo Zacco,

Anni di Zacco, & altri Historici, da quali habbiamo tratto le presenti Christo, cost.

## Signori Doria.



Rdoino, l'uno de Conti di Narbona l'anno 1134 arrinato in Genona per andare in Gievulalem, s'infermò grauemente in cafa d'una gentildonna vedona della famiglia di quei dalla Volta, chiamati poi Cattanei. Dalla quale, & da due figliuole insteme della predetta don-

na , attefo con molta diligenza & carità , & fpetialmente dall' vna d'effe fanciulle ch'era chiamata Oria, racquiftò la fua fanità, & fatto il suo viaggio, nel ritorno a Genoua, albergando pure nella. medefima cafa, tolfe per donna la predetta Oria. Et trasferitasi a Narbona , baunta la parte di quella facultà che gli toccaua. se ne venne dopo 3. anni a Genoua, & babitò nella regione, o contrada , che hoggi si chiama Porta Oria , la quale in quel tempo era fuori della città . Et compratoui vn gran fatio di terreno , vi fabricò piu di 200. case, come dicono i Doria, le quali per lungo tempo pagarono liuello a nobili Doria. Da questa donna adunque hauendo Ardoino hauuti quattro figliuoli maschi , surono vniuersalmente chiamati i figliuoli di Oria , dallaqual voce si formò la famiglia d'Oria, detta a tempi nostri Doria, hauendo l'ofo della fauella volgare congiunta la particella, di, con la voce Oria. Da questi quattro in processo di tempo discesero tutti gli altri in tanto numero ch'è maraniglia a veder l'albero di questa Cafa. Ma percioche non è mia totale intentione di fauellar di tutti di questa famiglia , diremo folamente di alquanti di loro che aggrandirono la prosapia con l'armi , facendola celebre & illustre. Fra questi adunque fu chiaro l'anno 1280.

1180 Uberto, il quale fu l'mo de due Capitant che reggeuano la Republica di Genoua in quel tempo. Percioche nella guerra ch'esta bebbe conla Republica Pisana, che haueua allora 72. galee, fu Ammirante dell'armata Genouese, la quale essendo prima di 30. galee, ne surono armate in spatio d'mo giorno solo 38. et accompagnate alle 30. si come racconta lacomo di Voragine. Es venuto a constitto Nauale co detti Pisan, prese 19. galee delle lovo, es occupo Porto Pisano. es fece 9272. prigioni, onde per cosi satta vittoria nacqueil prouer-

On the Cond

Anni di blo.Chi vuol veder Pifa vada a Genoua.Fu anco notabile

Chtifto.Corrado vno de due Capitani l'anno 1290. Amirante anco eso con-1290 tra i Pisani di 40. galte. [ollui prese Liuorno. & roppe la catena...] i cui pezzi sono in diuers luoghi di Genona per memorin di quell'animoso fatto.

1298 Lamba fu etiandio Amirante di 78. galee l'anno 1298. per la guerra che fi trattana allora con la Republica l'initiana, er venuto a gior nata con essa jordinò in sua memoriala processone de di della natinità di Santa Maria. Et l'anno 1351 fucclebre

1351 Filippo, il quale l'anno 1346. fece l'acquisto dell'Isola di Scio. & ba' mendo preso Negroponte, assaltate alcune galee Viniciane ricche di preda, le condusse a Scio doue era Capitano. prese anco Tripoli. Fra

predetts fu illustre

2353 Pagano Amirante di 70. galee, contra l'armata de Vinitiani, di 45. galee, co quali erano 30. galee Catalane, & 14. dell'imp. Greco. co quali Pagano remuto a fatto d'arme, ottenne vittoria, con morte però di 700 Genouessi, & prese il Generale de Catalani, nel predetto anno a 9. di Marzo. (ombatté parimente co nostri all'Isola di Sapientia, donc restato superiore, portò a Genoua i corpi de Santi Mauritio & Eleuterio.

3379 Luciano , fu fimilmente di gran valore . conciofia che costui Capitano di 22. galee, corfo a Zara, venne alle mani con Nicolò Pifani , & rottolo,paffato alla città fu ferito combattendo et morì. nel cui luo-

go i Genouesi misero

Pietro figlinolo di Dorino, il quale baunto in dominio tutte le galee di Luciano fu Gentrale dell'armata che i Genouefi mandarono in fauore del Re d'i ngaria co de signori di Carrara con la quale entrato nel mare Adriatico, prefe Omago, Grado, Caorli, Paleftina, Lore-, to & Chioggia, & s' apparecchiaua di proceder piu oltre, ma fopra prefo della rouna d'un campanile che fu atterrato anna artigliaria perdè la vita & fu fatto Generale in luogo fuo

1434. Antonio, che perfeguitò i Corfari fino in Catalogna. En anco famoso
Tomaso, il quale assedato in Albing a da Nicolò Piccinino Capitano
del Duca Filippo Maria Dissona: i su ficcio non alquante naui cogalte da Bartolomeo Dovia mandato dalla Republica Genouese per
la sua liberatione : onde il Piccininos suggitosi, mentre che Tomaso
rituperaua lo stato de Genouese su morto valorosamente in battaglia. Ma di nome amirando e stato ne tempi nostri

Anni di Andrea Doria , reputato per vn'altro Nettuno & illustrissimo fragit altri per lo suo indicibil valore , col quale hauendo prima feruito Francesco Primo Re di Francia, & poi Carlo Quinto Imperadores operò tali er tante cose a benefitio del suo Sig. er della religion chrifiana contra gli infedeli , che meritò d'effere efaltato da tutti gli scrittori de tempi nostri : da quali fu scritta la sua Vita , doue ampiamente fi contengono i fatti chiariffimi di questo buomo . Il quale bauendo molto meritato con la corona Imperiale, fu creato Principe di Melfi, con preminenze, & con altri titoli degni della sua molta virtù , i quali passassero nella sua famiglia perpetuamente . Ma quello che è degnissimo d'eterna memoria fu , che questo inuitto Heroe, potendo nelle riuolutioni della sua patria , farsi assoluto Principe d'effa, fi come tante volte ne hebbe occasione, & ne fu instantemente pregato & inuitato da effa città, non volle acconfentire, ma difefa con ogni debito modo dall'indebito & ingordo pensiero che baueße baunto qualch' vno di foggiogarla, banendo nelle mani la. briglia di effa sua patria , la rimesse in quella libertà nella quale si conserua fino al presente, con tanto applauso de cittadini di quella Repub. ch'in memoria di cosi nobile & heroico fatto , gli consacrarono a sua perpetua gloria, vnastatua publica, in testimonio della grandezza & Magnificenza dell'animo fuo. Vife anco in questi tempi,

Giamettino, & Filippino Doria valorofissimi Signori & Capitani di mare. Et al presente sossimi la grandezza della famiglia, il Principe Giouanni, Andrea, illussis sull'in sull'armi, di cossi grande & bonorato nome come sa tutta Cerissianica. Ilquale stimato sommamente da Filippo Re Cattolico, del quale maneggia l'armi, và accrescendo turtama mone grandezze alla casa sua suno de celebre in qual si vo-

glia parte del mondo.

IL FINE.



#### REGISTO:

† ABC DEFGHIKLM NOPORSTYXYZ.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hb II KK Ll Mm Na
Oo Tp Qg Rr Sf Tt Vu Xx Ty Zz.

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee.

Tutti fono Quaderni, eccetto. E e e, che è Terno.

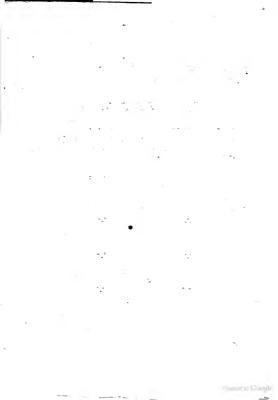

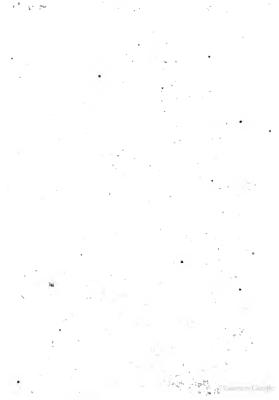









